

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

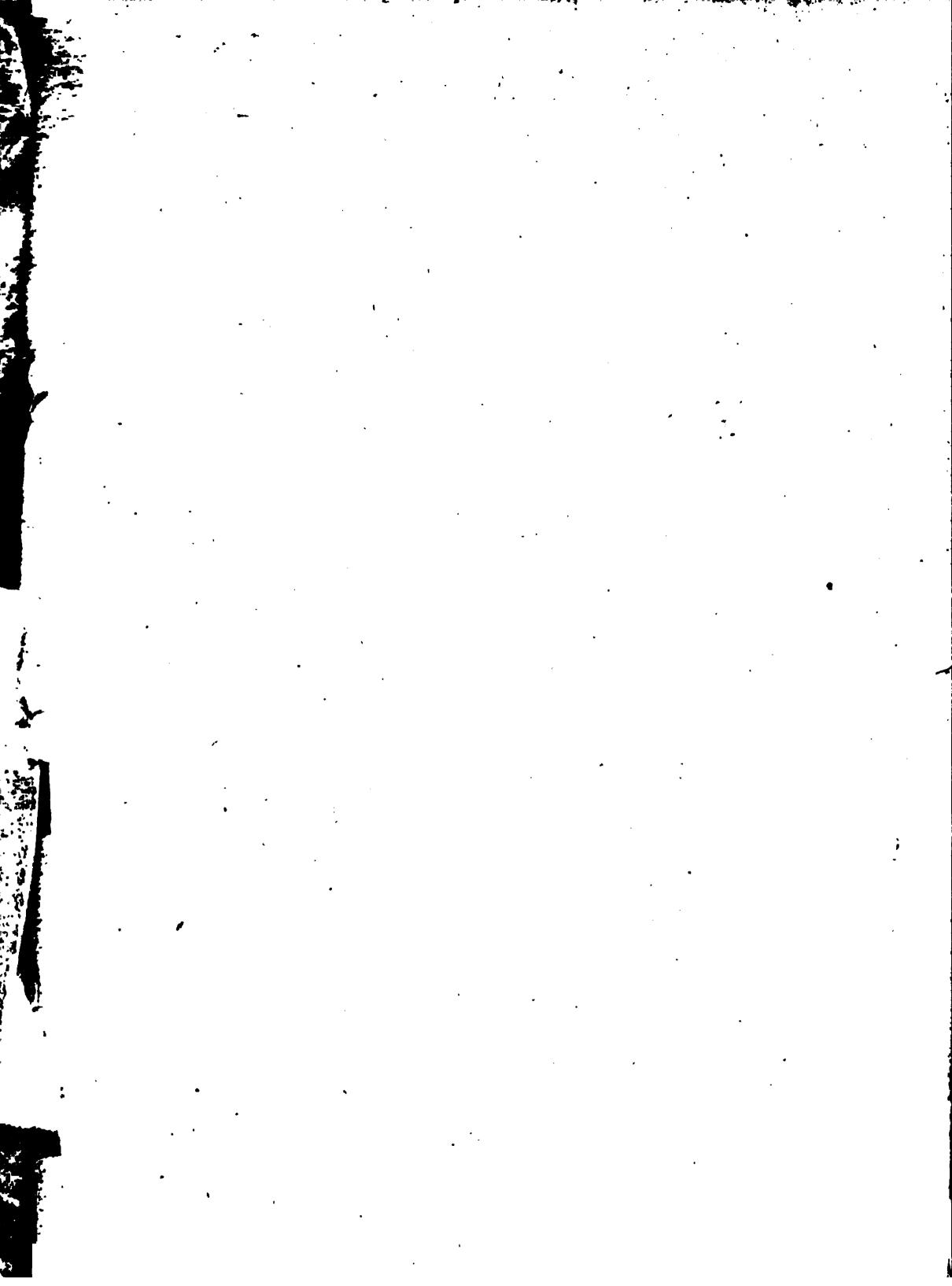

ROMA
ANTICA

ANTICA

DI

FAMIANO NARDINI
ALLA SANTITA' DI N. S.

CLEMENTE XI.

EDIZIONE SECONDA.

## IN ROMA, M. DCC. IV.

Nella Libreria di Giovanni Andreoli alla Piazza di Pasquino fotto il segno della Regina.

Stampato da Gartano Zenosj. Con licenza de' Superiori.



62,5 N224 1704

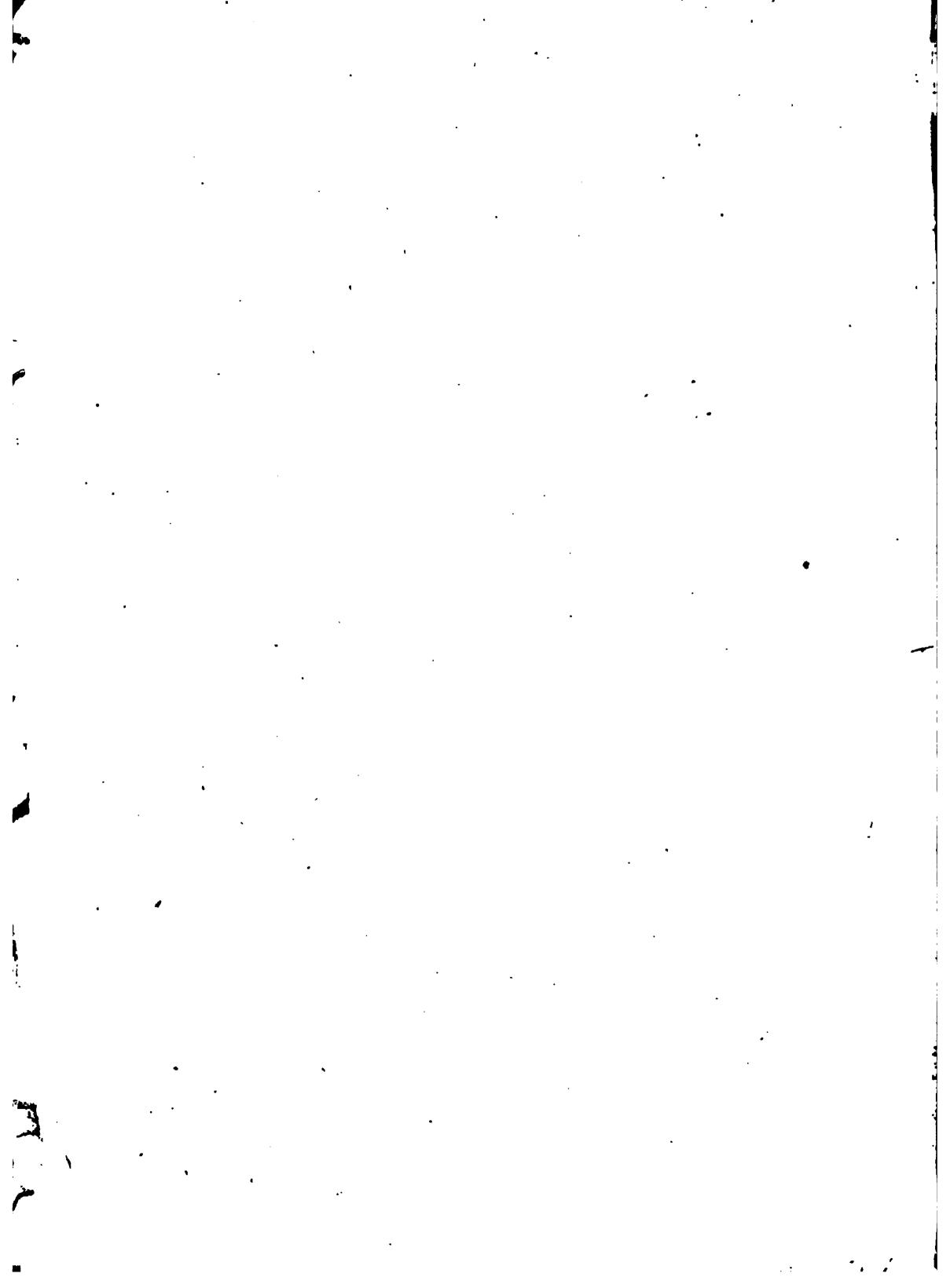

# ROMA ANTICA ANTICA DI FAMIANO NARDINI ALLA SANTITA' DI N. S. CLEMENTE XI. EDIZIONE SECONDA.

IN ROMA, M. DCC. IV.

Nella Libreria di Giovanni Andreoli alla Piazza di Pasquino" sotto il segno della Regina.

Stampato da Gaetano Zenosj. Con licenza de' Superiori.

# 

# · DITI

# Contract Con

# BEATISSIMO PADRE

necessaria do do cat lingual in in

'argomento di questo libro, che a' piedi della Santita' Vostra io presento nella seconda Edizione, come già nella prima sù posto a quelli d'uno de'suoi Antecessori d'imimortal nome, Allessandro VII., spiega da se le ragioni d'esserle dedicato. Roma antica, selicemente sottratta dal Principe delli se superstizioni degli Idolatri, e dal zelo di

Apostoli alle cieche superstizioni degli Idolatri, e dal zelo di religione appesa già in voto alla Croce trionsale, ch'egli vi

erelle; tanto di gloria riconosce nei chiaro titolo di Regia del Sacerdozio; che ad onta si recherebbe il comparire ancora in figura sotto l'altrui protezione: quasi potesse ricordarsi altro nome, ove ha tutta la maestà quello del Vicario di Christo. Degnata una volta di tanto lume, stima dissomigliare al suo portamento qualunque immagine la rappresenti altrove rivolta col guardo. Offenderebbesi perciò giustamente delle mie stampe, come ingiuriose alla sua grandezza, se minor nome le riportassero in fronte, che il venerato di Vostra Santita', ancora perciò più dovuto all'amore della medesima, perche impetrato dal Cielo con più giorni di lagrime. Addita in ogni tempio l'antica, e la nuova Roma un titolo illustre di quel dominio, che la Santita'Vostra vi esercita con l'opere di religione, dove ristorando le sacre pareti, dove rivestendo gli altari, qui con interpretare scritture, colà con amministrar Sacramenti. Ricorda in ogni edificio un testimonio dell'Apostolica protezione, resa più evidente ne' tremori delle vicine provincie, allora che squotendosi d'ogni intorno la terra, e aprendo sù gli occhi nostri prossime le ruine, vide sostenersi dall'Onnipotente braccio della misericordia Divina, con efficace intercessione invocata dalla Santita' Vostra nel sacro asilo, che sù questo suolo felice apprestano le tombe, e i venerati pegni de' Santi Apostoli. Alza ne' suoi confini archi trionfali, non già di belliche imprese, ma di sicurezza, e di pace: e incide in ogni porta delle sue terre quello specioso titolo, che legge dato al Massimo Costantino ne' marmi tuttavia conservati alle radici del Palatino, cioè di Fondatore del publico riposo. E dove all'altre Città d'Italia la Santita' Vostra ò porge pietosa la mano, per sollevarle dalle sofferte ruine, ò Rende l'augusto ammanto per difenderle dagli insulti di guerre; questa fra tutte l'altre distinta con l'onore di sua presenza vede ornarsi tuttodi qual Regina de' più speciosi insieme, e magnifici abbellimenti, che alla pubblica utilità congiungano e la grazia, e il decoro. L'Arti liberali, restituite nel Campidoglio, la ripa del Regio siume, maestosamente adornata nel Campo Marzio, gli Erarij dell'Abbondanza, che ora si ac--crescocrescono sù l'Esquilino, l'opre più ammirate de' Maestri d'ogni cleganza, per suo ajuto, e comando, mantenute ne' palagi di Roma, e preservate nel Pontificio del Vaticano, sembrano eccitare le antiche memorie degli Antonini a farsi rivedere nel nostro secolo: e ben può dirsi, che ogni marmo nuovo, ed antico venga offerto dalla sua Roma a CLEMENTE XI. per incidere il di lui sacro Nome sopra quello degli antichi suoi Cesari. Non era dunque in poter mio il dubitare, se ad altri appartenesse la dedicazione di Roma, che al proprio Principe, e comun Padre, quando ogni sasso è un monumento delle sue obbligazioni a Vostra Beatitudine: a cui non ardisco di rappresentare le particolari della mia servitù (retaggio, che debbo al Padre, dalla Santita' Vostra sopramodo beneficato;) mentre in un teatro di sette colli, che riflettono d'ogni intorno il lume signorile della sua Stella, parebbe troppo oscura appendice l'umile piano d'una officina, benche illustrato dalla sua protezione. Permetterà il generoso cuore di Vostra Santita', che io lasci alle ragioni della sua Roma tutto il merito di offerirle la propria immagine con le mie stampe, e di confermare a me quell'onore, che il diritto di suddito mi concilia nel baciarle umilmente genussesso i santissimi piedi

DI VOSTRA BEATITUDINE

Umilifi. Obblig. Obed. Suddito, e Servo.
Francesco Andreoli.

acksquare• •

## A'LETTORI

## Francesco Andreoli.

Tricevuta con tanto applauso da gli studiosi di antichità Romane la insigne Opera di Famiano Nardini, stampata l'anno
1666; che più volte si è satta inchiesta di mandarne alla luce
nuova edizione. Anzi può dirsi, che il desiderio de' forastieri
più letterati si cangiasse in querela, qualvolta richiedevano in

derno le copie di questo libro: il quale ad essi sembrava così tosto rapito al pubblico, che concesso, per la scarsezza degli esemplari, benche a giusto numero impressi. Tale approvazione dovevasi dal comune sentimento degli eruditi al prudente giudicio, che formò dell'Opera il celebre letterato Monsignor Ottavio Falconieri, bastevole a darle nome con il solo pensiero, ch'eglà ebbe di pubblicarla ornata della sua Prefazione. Ne suffragio di minor conto gli accrebbero pochi anni sono il Grevio, ed il Tollio, chiarissimi Autori, con renderla più illustre per la traduzione latina, e ver l'onorato luogo, consessole tra il corpo de' più rinomati Scrittori di Antichità Romane, da essi nobilmente accoppiati con gli altri espositori delle Greche per opera comune del celebre Gronoviovin ventiquattro tomi, dati in luce a pubblico beneficio. Ripatai perciò mia fortuna l'acquisto, ch'io feci delle figure, necessarie alla seconda stampa di un libro, dichiarato così utile, e dilettevole, non pure dall' avida ricerca de gli eruditi, ma altresi dal parere de' mentovati Scrittori. consumati nello studio delle memorie Romane: i quali non isdegnarono di ascriversi a pregio la cura della impressione. Ond' è, ch'io seguendo il di loro instituto, e consiglio, di altrui giovare con la nuova edizione del medesimo libro, non bò voluto scostarmi punto da' sentimenti della Prefazione di Monsignor Falconieri, tanto approvati; anzi quella medesima bò aggiunta, come legge inviolabile, prescritta alla mia intenzione: e que' giusti motivi, ch'egli ebbe di non punto mutare, nè ripulire alcuni pochi luoghi, da esso avvertiti, mi è sembrata dover preserire al parere d'altri eruditi , che suggerivano , potersi senza rimprovero agginngere maggior peso, e conferma, o paragonare alla congetture del Nardini miglior sentenza, ove alcun vestigio di antichità nuovamente scoperto ciò ricercasse. Offerivano a questo fine gli studi loro, e le osservazioni, molti nobili ingegni: i quali diseretamente usando di lor configlio, tanto più libero a determinare, quanto meno impedito dal presumere, à dall'impegno di contradire, facilmente si arresero a cià, che sentivazo i più tra loro: e sù di mantenere intatti i lineamenti dell'opera, di già encrata nel suo natale con l'assistenza d'un Prelato di erudizione si celebre, qual su Monsignor Falconieri: e di riserbare le offerte osservazioni, ed aumenti

menti per tesserne un libro a parte, che stimano potersi a suo tempo mandare in luce con la memoria di quanto si và scoprendo alla giornata nel dissotterrarsi le antiche ruine, come teste si è veduto nello scavarsi de' fondamenti per nuo. ve fabbriche sul Monte Citorio. Invitano percid meco gl'attenti osservatori delle memorie Romane a voler graziosamente comunicare que' lumi, che sembrino potersi aggiugnere alle ristessioni di Famiano Nardini, e adoprino a porre in chiaro ciò, che per avventura scorgevasi allora più oscuramente per congetture. Scarso guiderdone a doni così preziosi potrà promettere la mia gratitudine. Ma il nome de' benefici mallevadori di questa impresa esiggerà da se stesso la giusta ricognizione dell'altrui stima nel vedersi premesso alle erudite notizie, di che vorranno arricchire la pubblica aspettazione. Una sola aggiunta, che vederanno impressa nella edizione presente (oltre a poche medaglie inserite a suoi luogbi ) potrà renderli pienamente sicuri della buona sede, per me promessa in pubblicare i loro donativi. Leggeranno sul fine di questo libro alcune memorie, in semplice, e rozo stile descritte da Flaminio Vacca, uno de' più diligenti cavatori di antichità, che vivestero in Roms nel XVI secolo di nostra salute: quando appunto cominciò a risvegliarsi lo studio della Istoria Greca, e Romana, sepolto con i suoi marmi. Per l'attenzione di un' Artiere, manchevole d'ogni coltura di lettere umane, e non più oltre erudito di quello, che basti a stendere un sedele inventario di quanto Vidde, scorgeranno, quale aumento di cognizioni possa ritrarsi dal sito, e dalla qualità de' lavori, estratti in vari luogbi della Città, e di mano in maso descritti per sua memoria. La contezza del semplice indicio di qualche autico vestigio, contenuta nel breve commentario, che ci lascid, su gindicata dal dottissimo Padre Monfaucon meritevole di sua applicazione: per cui dopo haverla rivolta dal rozo dettato di volgare, e scorretta favella, in pura, ed esatta versione di latino idioma, ne bà fatto dono alla repubblica de' letterati tra i primi libri delli eruditi suoi viaggi, come di uno de' più preziosi srutti, che in molte peregrinazioni ha raccolti. Egual sede dalle mie stampe, e gloria maggiore dalle di loro fatiche doveranno ginstamente promettersi quelli ingegni, che alla Roma del Nardini contribuiranno qualche ornamento. Ma ormai è tempo di assegnare il primo luogo al più volte commendato Monsigner Falconieri: che aprì la strada alla lettura dell' Opera con la seguente. Introducione.

# A'LETTORI OTTAVIO FALCONIERI.

E l'antiche sembianze di Roma si come elle sono figurato, e talora al vivo descritte nelle carte degli Scrittori, cost nelle proprie ruine potessero rassigurarsi, minor huopo vi sarebbe di chi per compiacere al nobil desiderio degli Studiosi s'affaticasse per rintracciarne le vestigia scancellate dal.

tempo, e confuse, o ricoperte dagli Edisizii moderni. Ma dappoiche ella, secondo la condizione delle cose umane, per la quale, sì come-

cantò il Virgilio Toscano:

Maiono le Città, muoiono i Regni,

exassormatasi per le vicende della fortuna, e lacerata dall'incursioni frequenti di barbare Nazioni appena dagli avanzi, che ne sono in piè, può zavvilarsi qual'ella fosse, utilissime, e degne di somma lode saranno sempre le fatiche di coloro, i quali procurino, giusta lor possa, di ravvivarle. A questo pregio aspirarono ne' due secoli andati que' valentuomini, il Fulvio, il Boissardo, il Biondo, il Marliano, il Ligorio, e sorse sopra tutti conseguito l'aurebbe Bernardo Rucellai huomo dottissimo, e cognato del Magnifico Lorenzo, se il volume, che oltre alla Storia Fiorentina dà lui elegantissimamente scritta in Latino, e' compose dell' Antichità Romane, e spezialmente della Topografia, citato, e lodato affai da Pietro Crinito, non rimanesse ancora sepolto nelle tenebre. della dimenticanza. Nè perchè questi, ed altri si sien posti a tale inchiesta, soverchia dee riputarsi l'opera di quegli, i quali appresso i primi ne hanno scritto: imperciocchè essendo amplissima la materia, di cui si tratta, e dubbiosa per l'incertezza delle cose, e soprammodo oscura per la varietà, e discordia fra loro degli antichi Scrittori, i quali ne hanno savellato, sempre largo campo rimane alle conghietture di chi voglia adoperar vi l'ingegno, con ficurezza di dover sempre discoprir cose nuove, e singolari. Senza che le scritture della maggior parte di coloro, i quali han trattato delle Romane Antichità, sono così ripiene di concetti favolosi, ed il più delle volte sondati sopra le vane immaginazioni del volgo, che non meno pare, ch' e' si possa giovare allo scoprimento di esse manisestando, e riprovando le salse opinioni degli altri, chè proponendone delle nuove. E perciò non minor lode, per mio avviso, hà ecquistato Pirro Ligorio per quel Libretto, ch'egli compose intitolato le Paradosse, in cui confuta gli errori, i quali ne' suoi tempi correvano intorno alle Antichità di Roma, di quella, ch'egli abbia riportato contan-

tanti, e tanti volumi da lui scritti sopra le medesime. Queste considerazioni, le quali è forza, che a chiunque s'inoltra in così fatti studii siano più volte cadute nell'animo, hanno indotto me a comunicare al pubblico la presente Opera di Famiano Nardini donatami cortesemente alcuni anni sono dagli Eredi di lui, sperando di sar cosa grata insieme, ed utile a chi sia per leggerla, e di riportarne in contraccambio con la pubblica approvazione il godimento di non essermi assatto ingannato, giudicandola degna d'esser posta in luce dopo quelle di tanti altri, che di queste stesse cose hanno scritto. I quali, s'io non erro, non ne hanno detto tanto, che al Nardino non sia rimasto luogo di mostrare la sua diligenza nell'osservar cose nuove, la vivacità dell'ingegno, e la sodezza del giudizio nel confutare l'altrui opinioni, e nello stabilir le proprie, sì come agevolmente conoscerà ciascuno, a cui questa sua Opera conquelle, che finora sono uscite in luce, non sie grave di paragonare. Fra le quali tutte essendo la ROMA ANTICA, e MODERNA scritta in lingua Latina dal Padre Alessandro Donati della Compagnia di Giesù, si come l'ultima di tempo, così forse la prima in quanto alla copia delle notizie, e alla sceltezza, e varietà dell'erudizione, alcuno per avventura giudicherà, che non essendo questa del Nardino nel titolo da quella diversa, poco, o nulla abbia egli potuto aggiugnervi nella sostanza. Ma ben tosto s'avvedrà del contrario, dov' e' cosideri senza più il bello, e distinto ordine, ch'egli osserva delle Regioni, ritornando per così dire ne' suoi antichi siti le cose in esse già contenute, e dalle certe distinguendo l'incerte per modo, che dove il Donati, e gli altri più tosto, che fare alcuna intera, & ordinata descrizione di Roma, d'alcune cose solamente più singolari, ed in conseguenza più note ragionano; egli con esatta diligenza và ricercando a parte a parte ogni minimo vestigio dell'antiche sue grandezze, riprovando quando sà di mestieri, con ragioni potentissime l'opinioni degli altri, e dello stesso Donati come dov' ei parla della Suburra, della Rocca del Campidoglio, de' Septi, de' Prati Quinzii, ed altrove. Così avess'egli potuto vivendo più lun. gamente ridur quest'Opera a quella persezione, la quale alle scritture di qualunque sorte, ma spezialmente a quelle, che appartengono a simili materie non può darsi, se non dal tempo, come non rimarrebbe, che desiderare per l'intera cognizione delle Antichità Romane. Ma l'immatura morte di lui seguita l'anno 1661. ci hà privati di questo benefizio, ed è stata cagione, che la sua Roma compiuta per altro quanto all'ordine, e alla somma di ciò, che si tratta in essa, rimanga in qualche cosa. meno perfetta, il che senza fallo non sarebbe avvenuto, s'egli avesse avuto tempo di darle l'ultima mano, rendendo più probabili con nuove, e più salde prove alcuni suoi concetti, o mutandosi di parere dov'e gli scorgesse men verisimili. E benche mi paja (ciò, che parrà sorse anche

che a' Lettori ) esserii egli ingamnato in qualche cosa , come è proprio di tutti gli huomini , nulladimene ho stimato di non dovervi por mano in conto veruno, perchè oltre al confistere i suoi disetti in cose di non. molto momento, e che per dipendere dalle conghietture non meritano del tutto nome d'errori, io son d'avviso, che alle scritture altrui debba aversi quello stesso riguardo, che aversi suole alle pitture; nelle quali gl'interndenti dell'arte amano più tosto di riconoscere l'impersezioni di colui. il quale le hà talvolta folamente abbozzate, che i tratti quantunque delicatissimi di nuovo pennello. Laonde mi son contentato semplicemente di mutare alcune parole, dov' elle potevano alterare, e rendere ofcuri i sentimenti dell'Autore, e di correggere gli errori manisestamente riconosciuti ne' luoghi degli Scrittori allegati, i quali egli, o per mancanza di Testi migliori, o per difetto di memoria si è lasciato uscir dalla penna, e forse a negligenza di chi ajutogli in parte a trasciver POpera debbon' esfere attribuiti. Nè meno hò voluto, quanto alla locuzione, alterandola fottoporla alle regole più rigorose, sì per non richiederlo la materia, si perchè non mi pareva convenevole il voler io aggiugnervi ricercatamente quegli ornamenti, i quali l'Autore stesso più curandosi dell'essicacia delle parole, che della purità, ed osservanza della lingua aveva stimati soverchi, e forse a bello studio trascurati. Gli errori poi, che ne da lui, ne da me avvertiti posson' esser trascorsi in più d'un luogo, daranno occasione al discreto Lettore di usare la sua benignità, alla quale s'appartiene di avere a grado le fatiche di chi in qualunque modo s'adopera a pubblico benefizio, e non di riprenderne i mancamenti .

3

# ROMA

A D

# ALEXANDRUM VII. PONT. MAX.

EJUSDEM OCTAVII FALCONERII.

LLA ego clara olim imperii, nunc certa sacrorum
Sedes, antiqua pietate Urbs proxima celo.
Terrarumque decus, tua rerum maxima Roma,
Munere que Divum tibi tot reguata ter annos;
Maxime ALEXANDER, celum cus claudere posse,
Atque datum reserare, vicesque implere Tonantis.

Te precor, baud unquam dubit per fodera amoris, Reddere quo mihi me properas, sentoque labantem Suftentas, ne que villor Nardinius evi Restituit nostra (ab lacrymis sine talia fari Vix possum insellix) vestigia splendida sortis Rursum avo patiare tegi, condique tencoris. Namque bac, qua dostis operoja valumina chartis Ipse reserta vides, excussque are siguris, Hat Orbis monumenta sua clarissima, celo Equatas olim moles, decora alta Quiritum, Ruicquid opes, luxus quicquid, captiva Corinthus, Grajugenumque artes quicquid potnere, recondunt, Seu per septenos sese stettentia colles Menia obite juvat; nitidas seu marmore thermas Visere, & aerio pendentes fornice rivos. Tu modo, si fert bet animus cognosse, laborem Nec tenuem , curafque leves , Pater Alme , recufas; Aspice, Romanum que se inter culmina rupis Edita Tarpeia pandem, clevumque Palati Amplum, illuftre Forum, populos, gentemque togatam Entadum fobolem excipiebat . Curia centem Patribus bic, ubi subicilis nova jura Sicambris, Armeniisque dabant : Roftra en male faufta Diserto Romulidum ante omnet, Latus en bie Curtiut; Arcus En Fabit, en Ganus medius, Putealque Libonis. Hint se Sacra oculis offert Via; ceruis ut illam Invidiosa feri practudunt Atria Regis. Vivida Siderei quà fulgent era Coloss, Vicinique patet sublime opus Amphitheatri? Cernis, ut ad levam Pati facreta beate Insurgent astris fastigia? quaque imitanda Haud unquam, superant Monumenta Oxoria tada? Et qua, nunc meminific juvat, de nomine Templa

Ditta olim nostro? nobis quoque condita Templa. Parte sed adversa celo Capitolia celsa Aspice, ut attollunt sese! illic vertice summo Imminet Arx centum gradibus subeunda: virescit Fronde sacra geminus prope Lucus: colle sub imo, Molis adbut prista qua sant pars magna Columna Bis quatuor, sucrant olim delubra vetusta Fortune; imperii en opibus Loca certa tuendis. Sept ble fublimi tello Contordio Patret In fubitos belli casus, pacifoc coegis. Marmore conspicuus Pario Tibercius Arcus Vitum bic testatur Varum, repetitaque signa: Cui facra respondent cane penetralia Vosta. Aternamque iguem, & Trois servantia Divos. Dudd stantus amor tenet instantare ruentem Urbem, jam rerum dominam, terrisque potitam, Quid molem senio informem, si cetera consers. Magnanimi Agrippa mens of decorare? columnas Niliaco aut quorsum immanes de marmore rursus Tollere bumo effossas? quorsum labentia busta Restituisse libet Cesti? maiora patent jam, Queis mibi dulcis bonos, si que spes ulla, vetuste, Auspice Te, longo redeat post tempore serme. Het mode, que leto monumenta infiguia Avorum Encada vultu aspiciant, squalentia dudum Rudera, & indecores avo potiente ruinas Lucem nosse dedit Nardinius: area in orbem Tu lickt ingentem que Vaticana patescit, Porticibus vafits, tanto & It Principe dignis Equaris solus prisca decora inclyta Roma; Tu tamen intento defiges lumina vultu, Quodque satis dixisse suit, mirabere; celsa Seu Capitolini lustrabis Templa Tonantis. Aurea telia, aureos postes, sulgentia genmis Signa, Orientis opes, domiti spolia Orbis opima; Seu magis, augusto celebrata Palatia lumi, Trajanique forum. Magnique aurata theatra. Septaque: seu geminos Circos, bortosque Luculis Conspicies. Noffris ergo, Pater Optime, vocis Anune, Nardin I speciata volumina, cacis, Invida pressit adbuc queis sors, erepta latebris Nomine sreta tuo volitent super astra. Quiritum Excepta ac merito plausus, studiisque virum per Ora, per affiduasque manus laudata ferantur. Tunt denum, mibi que facies dum sceptra manerent Terrarum, Oceano, & zelido metuenda Nyphati Agnoscent, Albim quotquot, Betimque, Ararimque Atque larum , ingentisque bibentes flumina Rheni Relliquias atcumque met, celebresque ruinas Visuri properant Ursa glatialis ab ane; Suspicientque iterum redivivam secula Romam.

### Reimprimatur,

Si videbitur Reverendis. Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici.

> Dominicus de Zaulis Episcopus Verulanus Vicesgerens.

## 体的体验次体像分类次体的像大体的像体次体的

Reimprimatur,

Fr. Joannes Baptista Carus Reverendissimi P. Sac. Apost. Pal. Mag. Socius Ordinis Prædicatorum.

## 本等体义综合的等体义等本的本种文本中的本体文化的本

#### LO STAMPATORE A CHI LEGGE:

A Noorthe grande sia stata la diligenza usatas, accid la presente Opera in questa secunda impressione uscisse in tutto corretta; ad ogni modo non se n'è potuto souse,
guire l'intento in alcuni pochi luoghi notati que sotto; rimettendo al compatimento del
benigno Lettore qualch'altra scorrettione, che s'incontrasse.

#### Errore

Pag. 21 lin. 30. Conserva 204 3. S. Ignitio 259 40. hoggi luogo delle liti

#### Correttione

Conservava
S. Ignatio
hoggi in ciascun Foro, luogo
delle liti

# TAVOLA

# DE'CAPI.

# LIBROPRIMO.

| APO I. Della Fondatione di Roma. car.                                | 1          |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Capo II. Delle mura della Città di Romolo.                           | 6          |
| Capo III. Delle Porte della Città di Romolo.                         | 9          |
| Capo IV. Delle diverse circonferenze, che hebbero d                  |            |
| Romolo le mura di Roma.                                              | 14         |
| Capo V. Il Pomerio, e sue dilatationi.                               | 17         |
| Capo VI. L'ampiezza dell'antiche mura di Roma.                       | •          |
|                                                                      | 22         |
| Capo VII. Dove precisamente le mura del Rè Servio si distendesse     | _          |
| CAF.                                                                 | 26         |
| Capo VIII. Le mura dilatate da Aureliano, e le risarcite da altri.   | 30         |
| Capo IX. Delle Porte di Roma.                                        | 35         |
| Capo X. Porte dell'aggiunta d'Aureliano.                             | 46         |
|                                                                      |            |
| LIBRO SECONDO.                                                       |            |
| •                                                                    |            |
| Apo I. Prima divisione di Roma fatta da Romolo in Tribù              | , &        |
| U in Curie.                                                          | <b>52</b>  |
| Capo II. I sette Colli di Roma, & il Settimontio.                    | 56         |
| Capo III. Le prime quattro Regioni di Roma dette Tribù Urbane        | •          |
| ventisette Sacrarii de gli Argei.                                    | 62         |
|                                                                      |            |
| Capo IV. Delle quattordici Regioni di Roma, distinte da Augu         |            |
| Car.                                                                 | 65         |
| Capo V. De i Descrittori delle XIV. Regioni.                         | 68         |
|                                                                      |            |
| LIBRO TERZO:                                                         |            |
| Apo L Prima Regione detta Porta Capena secondo le descritt           | ioni       |
| Capo II I Tempii a cià che elero ere preso la Porte Capena.          |            |
| Constitutions:                                                       | 72         |
| casho vr. a rembir t e crocue sitto eta bieno ra corra cashena to    | gen-       |
| tro, ò di fuori di essa fino ad Acquataccio.                         | 75         |
| Capo III. Il resto della Regione di là da Acquataccio, & altro d'inc | erto:      |
| fito.                                                                | 81         |
| Capo IV. Le Case, l'Isole, i Laghi, & altre cose, che si leggon      | o in       |
| Rufo, e Vittore.                                                     | 88         |
| Car                                                                  | ) <b>O</b> |
| <b>A</b> -                                                           | ,          |

| Capo V. La Regione seconda det ta Celimentana.                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capo VI. Il piano, ch'era fra il Celio, e l'Esquilie.                                                     |
| Capo VII. Il Celio, & il Celiolo, con altre cose di sito affatto in-                                      |
| certo.                                                                                                    |
| Capo VIII. La Regione terza detta Iside, e Moneta da Ruso, Iside, e                                       |
| Serapide da Vittore.                                                                                      |
| Capo IX. Il Piano della Regione.                                                                          |
| Capo X. Il Colle con altre cose di sito affatto incerto.                                                  |
| Capo XI. La Regione quarta detta Via Sacra, overo Templumi                                                |
| Pacis.                                                                                                    |
| Capo XII. La Via Sacra.                                                                                   |
| Capo XIII. La Casa di Nerone, con quanto la Regione hebbe verso il                                        |
| Palatino.                                                                                                 |
| Capo XIV. Tutto il Piano fra Tor de' Conti, e Campo Vaccino detto                                         |
| i Pantani.                                                                                                |
| Capo XV. Il Piano da Tor de' Conti a Santa Lucia in Selce, e le co-                                       |
| se incerte di sito.                                                                                       |
|                                                                                                           |
| LIBROQUARTO.                                                                                              |
| Apo I. La Regione Quinta detta Esquilina. 154                                                             |
| Capo II. La parte dell'Esquilie, ch'è tra S. Croce in Gerusalem-                                          |
| me, e la porta di S. Lorenzo detta Monte Oppio.                                                           |
| Capo III. Il Settimio, il Cispio, e l'altre cose dell'Esquilie di sito in-                                |
| certo.                                                                                                    |
| Capo. IV. Il Colle Viminale, altre cose suori delle mura, & altre in                                      |
|                                                                                                           |
| Capo V. La Regione sessa detta Alta semita.                                                               |
| Capo VI. La parte del Quirinale, ch'è dalla sua punta alle Quattro                                        |
| Fontane.                                                                                                  |
| Capo VII. L'altra parte col Colle de gli Hortuli, e le cose incerte di                                    |
|                                                                                                           |
|                                                                                                           |
|                                                                                                           |
| Capo IX. Gli Edifici della Regione tra la Piazza Grimana, e la di<br>Sciarra.                             |
|                                                                                                           |
| Capo X.L'altra parte della Piazza di Sciarra fin sotto il Campidogfio.204                                 |
| LIBRO QUINTO.                                                                                             |
|                                                                                                           |
| C Apo I. La Regione ottava da altri descritta.  Capo IL Sito, Grandezza, & Ornamento del Foro Romano. 218 |
| Capo IL Sito, Grandezza, & Ornamento del Foro Romano. 218                                                 |
| Capo III. La metà del lato del Foro, ch'era a piè del Palatino. 220                                       |
| capo ·                                                                                                    |

| Capo IV. L'altra metà del medesimo lato del Foro.                 | 229         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| - '                                                               | 234         |
|                                                                   | 245         |
|                                                                   | 252         |
|                                                                   | 259         |
| Capo IX. I Fori di Cesare, d'Augusto, e di Trajano, & altre cose  |             |
| lacksquare                                                        | 266         |
|                                                                   | 273         |
|                                                                   | 280         |
|                                                                   | 283         |
|                                                                   | <b>2</b> 95 |
| Capo XIV. Dove fosse la Rocca, dove il Capitolio, dove il Tempi   |             |
|                                                                   | 302         |
| Capo XV. Descrittione del Tempio.                                 |             |
|                                                                   | 316         |
|                                                                   |             |
| LIBRO SESTO.                                                      |             |
| Apo I. La Regione nona detta il Circo Flaminio da altri descri    | tta .       |
| Car.                                                              | 324         |
| Capo II. Gli Edifitii, che tra la Porta Carmentale erano, & il C  | irco        |
| Flaminio.                                                         | 327         |
| Capo III. Il Teatro di Pompeo, e le cose aggiacenti.              | 335         |
| Capo IV. Il Pantheon d'Agrippa con altre cose vicine.             | 341         |
| Capo V. Il Campo Marzo, e primieramente il lato suo sinistro.     | 346         |
| Capo VI. Il lato destro del Campo.                                | 353         |
| Capo VII. Le cose, ch'erano nello spatio del Campo, din sito inc  |             |
| del medesimo.                                                     | 361.        |
| Capo VIII. Il Campo Minore.                                       | 365         |
| Capo IX. Gli Edifitii, che furono tra il Campo Marzo, e la Via    | Fla-        |
| minia.                                                            | 369         |
| Capo X. Le cose, che surono tra la Flaminia, & il Pincio, e l'alt | re di       |
| fito incerto.                                                     | 378         |
| Cap. XI. La Regione decima detta Palatino descritta da altri,     | 383         |
| Capo XII. Le cose, che furono sul Palatino ne' primi tempi.       | 386         |
| Capo XIII. Il Palagio Augustale.                                  | 392         |
| Capo XIV. I Tempii, ch'erano sul Palatino, oltre gli antichissim  | i già       |
| trattati.                                                         | 402         |
| Capo XV. L'altre fabriche del Palatino.                           | 410         |
|                                                                   |             |

## LIBRO SETTIMO,

| Apo I. La Regione undecima da altri descritta.                                                 | 417  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Capo II. Il Cerchio detto Massimo, e la sua Valle.                                             | 419  |
| Capo III. Il resto de' due rami, che la Regione haveva sotto l'Av                              | en-  |
| tino.                                                                                          | 43 I |
|                                                                                                | Oli- |
|                                                                                                | 436  |
| Capo V. La Regione duodecima detta Piscina Publica da altri                                    | de-  |
| scritta.                                                                                       | 443  |
| Capo VI. Gli Edifitii della Regione duodecima, de' quali s'hà alcu                             | سراا |
|                                                                                                | 444  |
| Capo VII. La Regione decima terza detta l'Aventino da altri descri                             |      |
| Car.                                                                                           | 450  |
| Cape VIII. Le cose, che su'l Monte erano di sito non assatto inces                             |      |
|                                                                                                | 453  |
| Capo IX. Le cose del Monte di sito assatto incerto. Et il piano di                             | _    |
|                                                                                                | 461  |
| Capo X. La Regione decima quarta, & ultima detta Transsiberina.                                | • •  |
| Capo XI. L'Antico Trastevere aggiunto da Anco Martio a Roma.                                   | • •  |
|                                                                                                | 482  |
| Capo XIII. Il Monte, e'l Campo Vaticano.                                                       | 485  |
| LIBRO OTTAVO.                                                                                  |      |
| Ano I. Riporto dell'Epilogo, ch'in fine delle Regioni sanno                                    | Vit- |
| C Apo I. Riporto dell'Epilogo, ch'in fine delle Regioni sanno l'<br>tore, la Notitia, & altri. | 495  |
|                                                                                                | 502  |
| Capo III. I Ponti.                                                                             | 505  |
|                                                                                                | 515  |
| Capo V. Le Chiaviche.                                                                          | 520  |
| •                                                                                              | -    |

# -ROMA ANTICA

# FAMIANO NARDINI LIBRO PRIMO.

Della Fondatione di Roma.

CAPOPRIMO.



Orro il giro della Luna ogni cosa andar col tempo variandosi, è verità non più conosciuta da gl'Intendenti, chè sperimentata da gl'Idioti. Gli huomini, non che altro gli animali, e le piante, come prima d'ogn'altro insegnò Diotima
a Socrate nel Convito di Platone, dalla fanciullezza allavecchiaja, benche siano i medesimi, non hanno però in essi
sempre la stessa materia; Poiche con le traspirationi continue la carne, l'ossa, i peli, gli humori tutti vanno a poco a
poco rinovandosi: donde nascono le varietà della figura, e
della statura. E nelle Città, e ne' Regni quante, e quanto
grandi trassormationi si cagionino dal tempo, e da gli ac-

cidenti, a chi non è certo? Della nave di Teseo, che per tanti anni in Atene si conservò, con tutto che la materia dopo lungo tratto di tempo divenisse affatto diversa, anerce che per ogni legno fracido s'andava sempre sostituendo un nuovo, la forma no fix differente dalla primiera. E nelle Cittadi mutansi, non solo le materie co' rinovaznenti,ma oltre le case, i Tempii, le strade, le piazze, delle quali si vede ogni di alcuna metamorfoli, i ricinti delle mura van prendendo fattezze diverse; & i siti stessi, co'ricoprimenti delle valli, con gli abbassamenti delle colline, con gli arginamenti delle pianure, con gli agevolamenti delle salite, anzi, e con lo spesso dilatarsi da una parte, e col ritirarsi dell'altra perdono ogni vestigio della faccia antica. Questa continua variatione, che desta ne'studiosi curiosità di rintracciare non solo gli avvenimenti, ma le figure passate del Mondo, oltre l'hauer data occasione all'Historia, ha in varii tempi suscitate Cronologie, Geografie, Topografie, e più altri studii d'antichità, senza il lume de' quali cieche l'Historie andrebbono, e condurrebbono al tasto. Ma\_ qual Città è stata più di Roma esposta a mutationi? Nata picciola, ed humile; cresciuta in breue a marauiglia d'ampiezza, e d'impero, poi sul buono delle prosperità faccheggiata, & arfa da' Galli, rifabricata, ma con tale inconsideratezza, che la. fua forma era occupate magis, quàm divise smiles, dice Livio: ben poi divenne superba nella magnificenza degli edificii, e specialmente sotto i Cesari, finche dopo il Neromieno incendio presero le strade, e le piazze forma, e dispositione migliore. Quindi a tal vastità crebbe, ch'esser giunta da una parte ad Otricoli, dall'altra al Mare si dice; finche saccheggiata, & arsa de'Goti, e da' Vandali cominciò a dar'indietro, e per ultimo rovinata in buona parte da Totila, si dishabitò. Rihabitata dipoi su dissomigliantissima dalla primiera. Sotto gli Esarchi di Ravenna sempre humile; sotto la cura del Popolo, e de' Pontefici in que' secoli rozzi, rozza, e povera, nella resi-

denza, che secero i Papi in Francia, quaii deserta; finalmente ringiovenita và sorgende emula dell'antiche magnificenze. E parrà strane, che le Romane antichità con cura speciale, come di Città la più celebre nel Mondo, la più agitata dalla sortuna, e di cui più si legge, che di tutte l'altre, siano da quasi innumerabili Topograsi ricercate? Ben'è vero, che le mutationi medesime, le quali delle Romane Antichità destano lo studio, l'intralciano ancora di difficoltà, e grandi: Perche secondo le diversità de' tempi hebbe ella diverse forme, diversi membri, diversa grandezza, e poco meno, ch'in tutto diverso sito: Onde non solo il formar figura esatta di Roma Antica, come altri ha preteso, e mostrar'a gli occhi tutte in un tempo le cose di più secoli hà dell'impossibile, ma anche nel distintamente ricercarle secondo i tempi s'incontrano oscurità, e confusioni non superabili senza gran fatica. Ne si può cominciare a trattarne con sodezza, se prima non se ne sitrova, e non se ne stabilisce il Natale per distinguerne poi gli augumenti di mano in mano. Il qual punto benche più spetti all' Historico, che al Topografo, nulladimeno la Topografia, che sù l'Historia và fondata, dee per alzarvi poi sopra la sua fabrica discoprire, e preparar prima il sito alle fondamenta.

Della fonniont diverse. Romolo. Evandro Arcade. fondatori di Roma

La gloria dell' edificatione di Roma da quasi tutti li Scrittori delle Romane Hidatione di storie si dà a Romolo, benche da Dionigi Alicarnasco,e da altri s'habbia per certo, Roma opi-che prima di Romolo nel medesimo sito (che su il Colle Palatino) regnasse Evandro Arcade, & è sama, ch' egli chiamasse quella sua Città con voce Greca Poste, ch'in Latino suona Valentia, in Toscano Fortezza. Non mancano Scrittori Greci, che ò da una tal Roma, ò Greca, ò Trojana, ò serva, ò compagna, ò nipote, ò moglie d'Enea, ò da un certo Romo, ò Romolo figlio, ò d'Enea, ò di Giove, ò d'Ulifse,ò d'Italo diconla fabricata molto prima di Romolo Albano. V'è anche chi accen-Altri, che na il monte Capitolino esser stato molto prima d'Enea habitato da Saturno, sicome da Giano il Gianicolo; delle quali cose come involte in una troppo folta nebbia d'antichità poco caso si può fare. Della fabricata, ò simeno habitata da Evandro non si son detti · dubita; ma mentre se ne sa Romolo sondatore, segue, che la Città d'Evandro prima di Romolo rimanesse deserta, e che questi la risabricasse, anzi e non Puisi, ma con aktro nome (dicono Palatio) fosse chiamata prima.

Romole,E di sendenfavole.

Giovanni Temporario nel 3. delle Cronologiche dimostrationi, e Filippo Cluverio nea, e fua nel 3. dell'Italia Antica dichiarano favole Romolo, e gli altri Re di Roma, anzi & i Re d'Alba, & Enca, affermando il primo Roma molti secoli avanti fondata, l'altro za simati dicendo de Evandro, e nom de Romolo Roma detta Paur hever havuto il priucipio, e da indi in poi senza tante savole esser'andata crescendo bel bello. lo, se è lecito entrare a favellarne, stimando molto difficile il credere di poter' incontrare intorno alla nascita di Roma la pura verità, la qual Dio sà come stia; e però cercando solo quel, che meno disdica di credere in sì antica incercezza, non sò agginstarmi a dar fede intera alle memorie, che s'hanno de' tempi antichissimi scarsi di lettere, e penuriosi di Scrittori, fondate per lo più in traditioni poco caute della credula turba di quelle età rozze; ma nè debbo persuadermi, ch'alcuna historia, ò traditione di tempo quanto si sia antico, ricevuta, creduta, e supposta sempre, non da una-Città, ma da più popoli, la quale distintamente narri le successioni de' Re, mentre non si veggia evidentemente discorde con la Cronologia, ò con altro, sia affatto sogno lenza pur' un'atomo di verità, e per tale debba esser dichiarata, e tenuta. Tra le favole de Poeti, e le più fantastiche, come quelle degli Dii, le Metamorfosi, e somiglianti, non se ne legge una, che qualche tratto di vero non vi tenga intessuso, ò velato. E che più ? i sogni qualche immagine di verità del giorno, bench dissormata, sogliono portar quasi sempre. Nè è poco, che Tertulliano Scrittor' antico, e grave nel cap. 11. del suo Apologetico, favellando di Saturno incomparabilmëte più antico di Romolo, affermi le più sedeli testimonianze haverne trovate ne gli Scrittori Italiani: Si quaras rerum argumenta, nusquam invento fideliora, quòm apud

ipsam Italiam, in qua Saturnus post multas expeditiones. Gr.

Che la venuta d'Enea in Italia, l'unione co' popoli Aborigini, l'edificatione d'Alba longa, e la successione di tanti Rè fino a Numitore aggiustate ne'tempi coll'antiche Olimpiadi della Grecia, e credute dagli antichi del Latio fermamente s'habbiano a tener per favole affatto, come i Romanzi d'hoggidh non m'arrischio a consentirlo. E chi diede alle rozze genti del Latio cognitione piena di Troja, d'Enea, e Fenuta di di Julo, siche havessero a inventarne menzogna tale? Non s'incolpino, come dal Enca in Cluverio fi fà, le bugie d'alcuno Scrittor Greco, & in specie di Peparetio Diocle, di Italia, cui con in Romolo dice Plutarco: Het serè cum & Fabius reserat, & Peparethius Dio- sua succes. cles,quem puto de condita Roma primum memoria mandasse, suspetiam quidem babent sa- sione. bul am, Poiche non posto in conto che Dincle non potè solo esserne il primo fra Greci, e che l'esser lui stato il primo è sospetto di Plutarco, quem puto, crederemo noi haver Diocle inventate cotal savola di sua testa, ò haverla reccolta da antichi scritti, e traditioni latine / Anzi lasciato Diocle per alquanto in disparte, gli antichi Historici di Roma, e del Latio, de' quali dichiara essersi servito Dionigi Alicarnasseo nel Proemio, cioè Fabio Pittore, Catone, Valerio Antiate, Licinio Macro, Aulo Gellio, Calfurnio Pisone, & altri assai (com'egli dice) non oscuri, diremo che da Diocle all'hora facilmente incognito al Latio apprendessero le loro notitie più tosto, che da m lle altri scritti, e memorie della Patria? forse memorie più antiche della Stotia di Diocle Greco non haveva Roma? V'erano pure gli antichissimi Commentarii, ò Annali de' Pontefici, ch' essere le più antiche Historie di Roma sorive Quintiliano nel 1. 10. c. 2. Questi quanto antichi fossero veggasi nel 2. De Oratore di Cicerone: Erat Historia vibil aliud, quàm Annalium confessio, cujus rei, memoria que publica retinenda causa ab initio rerum Romanarum usque ad P. Mutium Pont. Max. res omnes smgulorum annorum mandabat litteris Pontisex Max.afferebatque in album. O proponebat tabulam domi, potessas ut esset populo cognoscendi. Il Collegio de' Pontesici col Pontefice Massimo su instituito da Numa. Dunque, se non sotto Numa, non molto dipoi hebbero quegli Annali cominciamento, che ab initio rerum Romanarum esser stato si dice da Cicerone: Onde se nel racconto delle prime cose di Roma havevano alcune particelle variate dal vero, non poterono haverle in tutto favolose. Oltre a questi w'erano altri libri antichissimi, come i Commentarii di Servio Tullio, i libri Lintei, & altri citati da Livio, de' quali dovettero servirsi gli altri, e Diocle stesso; mille altri recconti rozzamente scritti niuno dirà, che non si trovassero in Roma lasciati da i più vicini di tempo, nè poterono mancarvi traditioni trasportate a voce di progenie in progenie, al solito d'ogni luogo, dalle quali poi gl'Historici, e Greci, e Latini dovettero cavare i loro discorsi. È se a que' primi, che cominciarono a notar' in carra, ò a riferir con parole, la facilità del credere pote fare à scrivere, à dire la verità alterata, bà del difficile, che facesse lasciar' a'Posteri dicerie in tutto chimeriche. Ma accostiamoci a palparne la verità. Donde cava Dionigi l'opinioni diverse, che apporta del principio di Roma nel primo libro? Udiamolo: Ad Romanos traufibo, m certe nonest, nec priscus Historicus, nec Orator, sed eorum quilibet en antiquis sermonibus asservatis un tabulis sacris sua descripsit. Da quali autorità raccolse il tempo dell'edificatione di essa? Eccole: Quod oftenditur tum ex rebus aliis multis, tum ex memoriis momine Censuanis, quas silius à patre accipit, iique bomines multisaciunt illas, us res paternas jacras descendentibus snis relinquere; multique bomines nobiles sunt en samilits Censoriis, qui eas conservant, in quibus ego quidem invenio, &c. E da Diocle non dice di prender nulla ? e se s'esserva bene, intorno al principio di Roma Dionigi cita molti Autori, e Greci, e Latini, ma Diocle non mai. Così della venuta d'Enea in Italia dopo haver'egli apportate le autorità di tutti i Greci conchiude: Enea, Trojanorumque in Italiam adventum, & Romani omnes asserunt, & res,que in diebus solemnibus, atque in sacrificiis ab iis funt, & Sybillina carmina. Appollinis Pythii responsa aperte oftendunt; qua nemo est qui ut ornatus causa dicia sperneret, & c. Se poi da Dio-

nigi vogliamo far'a gli altri passaggio, di Tho Livio che diremo? Fu egli di finissimo giuditio nello scegliere tra i più amichi Historici il buono dalle sole, e tanto accurato, che non lasciò d'apportar le testimonianze contrarie a quel, che haveva scelto, purche d'alcun peso le scorgesse. Scrivendo dunque Livio le cose d'Enea, e di Romolo con somma franchezza, induce distidenza di poter opporglisi, e risiutarlo. Così Vellejo Paterculo Scrittor breve sì, ma dotto, sensato, e suori dell'adulatione usata in ultimo verso Tiberio, grave, e veridico sa in prò dell' assertione comune un' inditio grande. Salustio Crispo nella Catilinaria, ancorche con molta generalità ne ragioni, con tutto ciò non dubitando esser stata Roma fatta dalla stirpe d'Enea, e degli Aborigini, difficulta il sospettarla favola di Greci Autori. Cornelio Tacito acclamato Historico grave, acuto, e giuditioso nel 12. degli Annali, oltre la certezza, che ne professa, addita i corsi del solco tirato sotto il Palatino da Romolo per la sabrica delle muta. Trogo raccoglitor diligente delle maggiori antichità abbreviato da Giustino nel lib. 43. porta la Storia di Romolo con piena franchezza. Tutti i fopradetti, e per antianità, e per credito assai più autorevoli di Plutarco, inoltrandoci anche ad argomentar di Fabio, di Pisone, di Catone, e degli altri più vecchi, e dal secolo di Romolo meno lontani, del quale poterono perciò haver maggior lume, non deono essere giudicati così leggieri, che dell' origine di Roma, e della discendenza d'Enea si fossero fidati del solo detto d'un Greco senza haverne in Italia rincontri di maggior fede, siche dopo un ben longo scorso di secoli, e in maggior penuria di scritti antichi habbiano possuto il Temporario, & il Cluverio contradir soro conevidenza. In ultimo veggiamo bene Plutarco in Romolo. Dopo haver'egli del nascimento di Roma raccontate più opinioni d'altri, si ferma al fine in questa di Romolo, non per la sola autorità di Diocle, ma perch' era da più Scrittori approvata: sed ex iis, que probabiliora sunt, & plurimis testibus nituntur, certissima Diocles Peparethius primus Græcis litteris illustravit, Oc. Onde à vera, à non vera ch'ella fosse, fù anticamente la più approvata: & il pronunciarla hoggi favola, dopo che tutti i più gravi Autori in maggior copia d'antichissimi scritti per migliore sa scelsero, a me tembra un troppo arrifchiarsi.

Che Omero nel 20 dell'Iliade faccia, che Nettunno predica dover morir Priamo in Troja, e signoreggiar Enea, e i sigli, e i nepoti a i Trojani, non iscema a tanti Historici punto di sede. Egli è certo detto di Poeta, ch'oltre al poter facilmente esser vano, da Dionigi nel 1. libro s'interpreta, che dovesse Enea sopravvivere a Priamo, e a' Trojani signoreggiare, ma in Italia. Anzi nè rileva, ch'Omero s'accordi con Ditte Cretense, il quale racconta, che restò Enea in Troja, e Antenore se ne partì, essemdo quell'Historia da persone di buon'odorato conosciuta già per apocrisa, e cavata tutta da Omero: E molto più ch'a Ditte, e ad Omero, uno Candiotto, l'altro, si può dir, novelliero, quando del sospetto delle scritture apocrise non si dovesse sar caso, si potrebbe dar sede a Darete Frigio, da cui si racconta Enea esser partito da Troja, & haver'in Troja regnato poi Antenore, con cui esso Darete restò. Ma troppo hò traviato. Per risposta al Cluverio, ch'in ciò tien sorte la testimonianza d'Omero, bastì l'interpretatione, ch'a quel Poeta dà Dionigi a questo sine medesimo nel primo

fuo libro.

Risponderebbe forse il Cluverio, che con la scorta di Plutarco sospettante qui favola potè anch'egli sospettarla. Ed io replico primieramente dover noi prima d'eleggere, pesare coll' autorità di Plutarco quelle di tant'altri, & appigliarci alla più grave. Secondariamente: è meglio dire, non dubita Plutarco della Storia d'Enea, e di Romolo, havendola prima approvata, sed en iis, qua probabiliora sunt de plurimis tesibus nituntur, certissima Diocles, & e. ma non ogni cosa interamente vera ne crede: ch'è un consessario da prima supposi, alterata, ma'non in tutto fintione. Anzi gli altri Historici ne mostrano concordemente il medesimo senso, mentre nella.

Lupa allattatrice dubitano allegoria. Antioco Siracusano (dirai) da Dionigi riferi-

to suppone Roma in piedi prima dell'Eccidio di Troja. Si: ma Dionigi, e gli altri mon ne fan conto; e meno ne dobbiamo far noi, a'quali, non essendo possibile sceglie-

re adesso il vero, convien seguire il meno riprovato.

Dal Temporario a dice Romolo finto da'Poeti: ma io il richiederei da quali. Roma non prima del Consolato di Centone, e di Sempronio hebbe Poeti, cioè a dir dopo anni 445. quando sorsero Andronico, & Ennio. Ma diremo, che fintione di questi Romolo fosse? Per tacer degl'Historici più vetusti, que' scritti, quelle Censuane memorie, quelle sacre Tavole, che allega, e nelle quali si fonda Dionigi, le crederemo noi meno antiche d' Andronico, e d'Ennio, siche dalle sintioni di questi concepissero quelle gli errori? Dionigi non sa nè d'Andronico, nè d'Ennio stima...

alcuna, e tra tanti Autori, ch'egli cita, nè pur li nomina.

Torno perciò a dire, che se non si vuol credere delle cose di que' secoli puntualmente quanto si narra, almeno qualche massima, ò qualche generalità dec accettarsene. Io mi figuro quell'Historie com'effigie in acqua mossa, ò in cristallo convesso, ò concavo, dove ella benche dissormata pur mostra in parte i lineamenti del naturale, ò pure come i successi dal sogno rimostrati contrasatti: Poiche la varietà delle bocche del volgo, per le quali va facendo la fama i suoi salti, suole non altrimente. che in sogno l'imaginatione torcere, e difformar sempre quel che ridice : e di cotali difformationi del vero si hanno ritratti assai chiari nelle cose raccontate da Diodoro Siculo ne' primi dieci-libri detti da lui favolosi, ne'quali cose assai più antiche dell' edificatione di Roma, anzi e dell'eccidio di Troja sono raccontate. Varrone presso Censorino nel c. 21. De die Natali più esattamente divisando de' empi sà distintione di tre. Il primo dalla creatione del Mondo al Diluvio chiama incognito, nè senza ragione, non havendo egli contezza de' Libri Sacri. Il secondo dal Diluvio all'Olimpiadi é da lui detto favoloso per le favole, ch'inordinatamente col vero tessute contiene. Il terzo dopo la prima Olimpiade è nomato Historico; perch'indi hebbero il principio l'Historie schiette: Donde argomentiamo, che leggendosi l'edisicatione di Roma nella 7. Olimpiade, è poco prima, non dee sospettarsi favola intutto, ancorche in quella prima nascita dell'Historia, potesse haver di favole alcuna mistura. La venuta dunque d'Enea in Italia passiamola per vera: Gli altri successi suoi, e della sua discendenza, se sossero come si leggono precisamente, non è luogo questo da esaminarli. Crederei Roma ò edificata, ò habitata almeno da Evandro tione di Arcade; e parmi assai credibile, che dalla Greca voce Polun fosse chiamata: nè po- Roma. tè al tempo di Romolo esser'ella distrutta, e dishabitata attatto, s'è vero, che le samiglie de Potitii, e de Pinarii durate con le loro vetustissime prerogative longamente perpiù secoli della Republica, intervenissero in compagnia d'Evandro al sagrisitio fatto da Ercole nell'Ara Massima, e che i sagrifitii secondo la consuetudine Arcadica instituiti da Evandro alla Vittoria, a Cerere, a Nettuno, e ad altri Dii durassero senz'esser punto mutati fin'al tempo di Dionigi, com'egli scrive. Con facilità credo, che Roma dopo Evandro, e dopo fondato il Regno d'Alba Longa, di cui divenne territorio, rimanesse quasi dishabitata, e ridotta a pochi tugurii, si che Romolo riducendovi i suoi seguaci, togliendola alla soggettione de gli Albani, & indi a poco ampliandola fino al Campidoglio, acquistasse il titolo d'haverla sondata... Echi sàch'egli non prendesse il nome, ò 'l cognome da Roma più tosto, che Roma da lui, come per appunto s'afferma dal Temporario? Il latte dato dalla Lupa a i bambini, e l'espositione satta di loro nel Tevere, mentre haveva Amulio(com'il Cluverio dice ) la commodità del Lago contiguo, sembrino pur savole; dee considerarsi, che la Lupa allattatrice narrata dubbiosamente, si sospetta da'medesimi Scrittori, come già dissi, Allegoria. In oltre molti soggetti grandi esser stati così esposti, e maravigliolamente nodriti da siere si legge, i quali successi converrebbe pronuntiar savoloss tutti indissintamente. Nè e strano, ch'a i principii d'una Città destinata Reina del Mondo, e poi capo della Chiesa di Dio, permettesse Dio un concorso di strani

Edifica-

Espositione,e allattaméto di Romoló dalla Lu-

auvenimenti, e che quella Roma, i cui progressi di passo in passo hebbero del mirabile, e del singolare, singolare ancora, e mirabile havesse la nascita: Reputantes animo (sentenza di Plutarco in Romolo) Remp. Romanam sine Divino aliquo auspicio, & magno miraculo non fuisse to potentia progressuram. All'espositione toglie l'incredibilità il pensar con la massima d'un gran Politico, che niun'huomo quanto si sia malvaggio, trovadosi senza qualche bontà, ogni malvaggio nello stesso commettere le sceleraggini le abborrisce, e perciò suole spesso incautamente comandarle lungi dalla propria wista. A chi poi con tutto ciò duri sembrano cotali mostri, converrà crescer fede all' opinione de gli altri non meno antichi , da Dionigi nel fin del 1.Libro narrata, che Numitore supponendo surtivamente alla siglia due putti d'altri, da Amulio satti di poi uccidere, salvasse i veri, e li facesse allattar da Acca Laurentia moglie di Faustolofavoleggiata per Lupa: e se sinalmente si risiuta ancor questa per savolosa, con tutto il sospetto di Plutarco ci resta conchiudere, che la turba, ò adulatrice, ò devota in vita, ò dopo la morte di Romolo per honestar la nascita del suo Rè, sigliolo forse di quell'Acca, da cui si legge nodrito, affermata Lupa, cioè meretrice di quella campagna, il favoleggiasse progenie de'Rè d'Alba, e di Marte, nella guisa, che del Rè Latino, e della Ninfa Marica s'era molto prima inventato, e si come per torre la lordura d'esser allievo d'un'Acca, à Lupa, ch'ella si sosse, l'allattamento d'una vera Lupa su finto. Può essere, che Amulio Rè d'Alba per castigar quel suo ribello capo d'inquieti gli si movesse contro, e vi restasse vinto, & ucciso, e che Numitore per riacquistar'il Regno s'accordasse con Romolo, & altre cose tali, che tolta via la savola del parto d'llia seguono facilmente: ma com'elle fossero poco importa.

Al mio fine basta, che di Roma la più antica memoria si è de'temoi d'Evandro, le cui antichità dovrebbon'esser le prime, delle quali si ragionasse: Ma perche poche se ne trovano, & il luogo di trattar con distintione delle antichità di Roma non è questo, serbo il trattarne quando delle Regioni, ov'elle erano, si discorrerà. Intan-

Estriche to solo accenno, che di cinque cose si hà memoria del Regno d'Evandro.

La prima è la spelonca di Cacco. La seconda il Tempio sabricato dal medesimo Evandro alla Victoria sul Palatino. La terza l'Ara Massima drizzata da Ercole a se medesimo. La quarta l'Ara di Carmenta madre d'Evandro. La quinta l'Altardi Giove Inventore.

#### Delle Mura della Città di Romolo.

#### CAPO SECONDO.

Mura pri me di Romolo intorno al MontePa latino tirate inquadro. Roma qua drata ciò che fo fe..

He Romolo alla sua nuova, ò vero rinovata Città tirasse le mura disegnate pri-🚁 ma coll'aratro intorno al Monte Palatino, s'hà chiaro in Livio, in Dionigi, in Tacito, in Plutarco, in Gellio, & in Solino. Dionigi espressamente nel 2. le dice tirate in quadro, a cui consente Solino nel' c 2. Consona a ciò il sito di quel monte, che quadrato ancor dura, e s'accorda il verso d'Ennio, che si legge in Festo: Et quis extiterit Roma regnare quadrata? Solo Plutarco in Romolo le asserifice circolari: Fossam bane evdem, quo Cælum nomine Mundum vocant, bine Vrbe, tamquom circulo centrum ciroumser ipsere: a cui il Donati broccardicamente discorrendone par ch'applauda nella sua Roma Vecchia, e Nuova, mosso dalla voce Trbs, detta ab Orbe, secondo Varrone. E perche lo stesso Plutarco non molto sopra quadrata la descrive, il Donati se ne scioglie con dir, ch'egli chiama quadrata ivi non la Città, ma quel centro d'essa, ch'era un poco di fabrica fatta in quadro avanti al Tempio d'Apollo, in cui erano riposte le cose adoprate per il buon'augurio della Città sondata, e lo stesso centro dice intendere nel verso d'Ennio, e sors'anche in Dionigi. In Solino considera l'autorità di quelle parole, Roma incipit à sylva, que est in area Apollinis, & ad supercilium

Bium scalarum Cati; le quali dice nell' Aventino, e non nel Palatino esser state; indi osserva la dichiaratione: Distaque est primum Roma quadrata, quod ad aquilibrium foret posita. Il qual'equilibrio nella circolar figura verificarsi assai meglio argomenta.

Ma quanto a Dionigi non è possibile storcerne il senso; perche due volte sa egli mentione di Roma quadrata: Una nel primo Libro, ove dice, che Romolo prima di tirar'il solco disegnò a piè del colle la figura quadrata della Città; un'altra nel secondo dimostrando il Tempio di Vesta fuori di quella, che Roma quadrata era detta, e fit cinta di mura da Romolo. Solino nel secondo dicendola in equilibrio, nè potendosi l'equilibrio intendere quanto al peso, non potè dirla più equilibrata nella... figura sferica, che nell'uguaglianza quadrangolare de'lati. Et Ennio, benche dichiarato da Festo, non potè trattar di regnare in pochi palmi di fabrica sufficiente appena per un'avello. Le parole di Plurarco (Scrittore assai meno autorevole di Dionigi) che Romolo circoscrivesse al centro un'orbe, ò giro senza improprietà sembrano a me dire di quel giro, o circuito di qualsivoglia forma egli sia, col quale il sito della Città suole circondarsi, detto orbe, secondo Varrone, e Plutarco; perche ivi il folco, non come ne'campi và sempre ad una dirittura, ma ò sempre, ò a volta .... volta piegandosi sa circonferenze varie, secondo ch' i siti le richiedone. & in specie nel Palatino, secondo che le richiedeva il suo sito, che quadro si scorge ancora hoggidì. L'altre parole pur di Plutarco; Romulus eum locum, quem quadratam Romam vocant, condenda Urbi deligi volebat, chi può non intenderle di tutto il MontePalatino a differenza dell' Aventino eletto da Remo? l'oscurità, che alle parole di Solino portano le scale di Cacco verrà opportunità maggiore di torla. Intanto quelle mura le si figuri pur ciascuno a suo arbitrio circolari, ò quadre, che poco importa.

Dove tirate per appunto elle fossero, da Tacito nel dodicesimo degli Annali si R preciso descrive minutamente: lgitur à Fore Boario, ubi æreum Tauri simulacrum aspicimus, giro di quia id genus animalium aratro subditur sulcus designandi oppidi coptus ut magnam Her-quelle mu-culis Aram completteretur. Inde certis spatiis interjetti lapides per ima Montis Palatini ad ra. Aram Cousi, mex ad Curias veteres, tum ad sacellum larium forumque Romanum; con la scorta della qual discrittione può quel giro riconoscersi con facilità. Ma primieramente si debbono concordar Plutarco, e Tacito, ch' intorno al principio del solco pu- Foro Boagnano insieme. Lo dice questi cominciato nel Foro Boario, ch' era presso Santa. Anastasia, quegli nel Comitio, ch' era tra Santa Maria Liberatrice, e S. Lorenzo in Miranda, ambi estremi del lato boreale del Palatino, ma facil cosa è l'accordarli. Dice Tacito, che non sull'angolo presso Santa Anastasia, dove era l'Ara Massima, ma prima di pervenire a quell'angolo fi diè principio; & il senso di Plutarco è, che nel Comitio sosse sa la sossa nomata Mundus, dove surono gittate le primitie d'ogni cosa necessaria, & un poco di terra della Patria di ciascheduno, e quindi poco più in là cominciato il solco. Dunque poco lungi dal mezzo stà la diversità. Es' in quel lato fu fatta una porta, & era il solito in que' solchi, dove erano disegnate le porte alzar l' aratro, e lasciar'ivi intatto il terreno, è credibile, che per isfuggir la briga di quell'alzamento, dopo il sito destinato alla porta si facesse la prima fitta del vomere; & essendo stata fatta la porta circa il mezzo di quel lato, com'è verifimile, e come in Porta breve mostrerò, segue che presso quel mezzo ancora sosse il principio. Livio sa dir- vecchia. lo a Romolo con parole espresse nel Primo Libro; poiche havendo detto esser stati i Romani incalzati da'Sabini fino a quella porta, fa che Romolo rivolto a Giove dica: Hic in Palatio prima Urbi fundamenta jeci, &c. ne si canta meno espresso da... Ovidio nella prima Elegia del terzo Tristium:

Vetus est bac porta Palati,

Hic stator, boc primum condita Roma loco est.

Fermatone il principio, seguiamone il progresso con Tacito: Ut magnam Herculis Aram completteretur. Quest'Ara è certo, che fù su l' angolo presso Santa Anastasia, come altrove dirò; & ecco la prima linea di quel solco. La seconda passando

Comitio . AraMaj-

Ara di Conso. Curie vecchie.

Sacello de'Lari.

per ima Montis Palatini ad Aram Consi (la quale dice Tertulliano nel Libro De spe Haculis, e consentono tutti esser stata presso la prima meta del Circo Massimo, e perciò poco in là da Santa Anastasia ) perveniva ad Curias veteres ; e queste benche da altri si pongano presso l'Arco di Tito, più è verisimile fossero presso l'angolo, ch' è incontro a S. Gregorio; poiche oltre la lontananza dall'. Ara di Confo a quell'. Arco in niuna maniera è verisimile, che fosse passata da Tacito senza additarvi altro luogo fra esti in discrittione sì esatta : era all'Arco di Tito vicino il Sacello de' Lari, dicendosi da Solino nel c. 2. che Anco Marzio habitò in summa via sacra, ubi æd es Larium est: e la via sacra haver cominciato ivi, ò non lungi è certissimo; si che seguendo Tacito, tum ad Sacellum Larium, descrive la terza linea fino all'angolo, presso cui era quell'Arco, e l'altre due parole Forumque Romanum dinotanti la quarta, che tra Santa Maria Liberatrice, eS Lorenzo in Miranda finiva sul Foro. Sò, ch'un altro Sacello de'Larisì dice da Varrone fra il Velabro, e la Nova via; ma questo era assai di là dal Foro, e perciò le mura di Romolo non vi giunsero, nè poterono giungervi, se dove su poi la Via Nova, e'l Sacello, prima era Palude.

Le seconde Tatio.

Tacito segue: Capitolium non a Romulo, sed à Tito Tatio additum Urbi creditur; a mura non che si presta fede communemente. Ma al Marliano piace crederlo aggiunto da Rofatte pri- molo prima dell' unione, ch'egli sè con Tatio, e co'Sabini. Gli argomenti, ch'il muoma dell'u- vono sono la porta carmentale satta da Romolo sotto il Campidoglio, il Campidonione con glio detto da Livio nella guerra contra i Sabini Rocca di Roma, & il non farsi ma i dal medesimo Livio mentione di quel Monte abbracciato con nuove mura in Roma, come de gli altri: E perche sente in contrario la forza delle parole di quell' Historico, ove dice Romolo haver cinto il Palatino: Palatinum primum, in quo ipse erat educatus, muniit: Et bic in Palatio prima Urbi sundamenta jeci; sottilizza con le paro le Primium, e Prima fundamenta, e conchiude: Si prima, ergo alsa postmodum jecerat fundamenta. Ma io però non sò apprendere necessità alcuna d' indovinar un nuovo ricinto poco dopo il primo, contra l' espresso testimonio di Tacito, e contra il tacito consenso degli altriHistorici, senza bisogno di maggior sito per la quantità della gente, che v' habitava; la quale se doppo l'unione co'Sabini fu divisa in 30. Curie, e tre Centurie, che fanno in tuttotremila, e trecento anime, d'assai minor numero pote effere prima, che Tatio vi si congiungesse con la sua gente. S' osservino le parole del voto di Romolo portate da Livio: Hicego tibi Templum statori fovi, quod monimentum fit posteris tua præsenti ope servatam Vrbem, esse voveo. Tatio co' Sabini haveva occupato già il Campidoglio, e quanto è di spazio fino al Palatino, e pur dice Romoto servatam Urbem. Nè dissonano l'altre dello istesso Historico quando dice, che i Sabini presa la Rocca perseguitarono i Romani ad veterem portani Palatii; segno che con la porta v'erano ancor le mura, e non meno vi si confanno l'altre, che Teguono poco sotto: Nec procul jam à porta Palatii erat (parla di Curtio) dalle quali fegue, che per l'ostacolo delle mura si drizzava la fuga alla porta. Ma Dionigi nel 2. raccontando la medefima fattione, e dicendo, ch' i Sabini perseguitarono i Romani fino alla Città, della quale s'auvicinarono alla porta, e che poca fatica stimavano il prender la Città, quando n'uscì una gagliarda gioventù Romana, che haveva le mura in guardia, troppo apertamente dichiara, ch'i Sabini in quel fatto d' arme erano fuor di Roma. Che la Carmentale fosse delle porte fatte da Romolo, è vero; Poiche se al tempo di Tatio su satta, non senza autorità, e concorso di Romolo si pote sare; da cui quel dilatamento di mura si riconobbe principalmente. Che Romolo facesse sul Campidoglio l' Asilo per refugio, e franchigia de forastieri, và bene: ma non può inferirsene quell' Asilo satto dentro le mura, anzi dal verifimile si persuade posto, ove il concorso non nocesse alla quiete, & alla sicurezza de' Cittadini. Che colassù da Romolo si facesse la Rocca, concedasi : i luoghi sopracitati di Livio fanno leggere, che quella Rocca non era all'hora dentro la Città, ma serviva per antemurale, e per forte alla frontiera delle mura: se ne vuole testi-

mo-

monianza espressa? Eccola nel 2. di Dionigi, ove si narra, che Romolo per tem de'Sabini rinsorzò con Torri le mura del Palatio, e l'Aventino, & il Capitolio Colli vicini cinse di sosse, e di steccati sorti, e vi pose buone guardie per ricovero de gli armenti, e de'Contadini. Se da Livio non si sà mentione dell'aggiunta del Campidoglio, basti, che si dica da Tacito, e da Dionigi; il quale racconta, ch'accordatis Romolo, e Tatio, e regnando in Roma concordi, habitarono l'uno sul Palatio, l'altro sul Campidoglio. Le parole di Livio, Palatium primum muniit, & Hic in Palatio prima Urbi sundamenta jeti, son chiare. Il Primum muniit hà commoda relatione al secondo giro satto poi con Tatio; e Prima sundamenta jeti potè dir Ro-

molo, per haver ivi principiato il primo folco.

Finalmente fosse il Campidoglio ò prima, ò dopo Tatio cinto di mura, il ricinto Giro del le secondo (già ch'il primo s'è mostrato) dove potè girare? Gli Antiquarii concorsecond: mu dano; che dal lato del Campidoglio, ch'è verso il Tevere sopra Piazza Montanara, le ra fatteda mura scendendo, e caminando à dirittura, abbracciassero il sito del Circo Massimo Romole, sotto l'Aventino, detto hoggi Cerchi, quindi piegessero verso l'Arco di Costantino, e da Ta-& il Coliseo; di là dal quale svolgendo per la via de'Pantani, e pervenendo verso Macel de'Corvi, salissero sull'altro estremo del Campidoglio. Scorgo, ch'essi pur s'ingegnano di far'anche Roma quadrata la seconda volta; e pure Dionigi dicendo il Tempio di Vesta esser suori della Roma quadrata di Romolo, dichiara una solavolta, e sul solo Palatino esser stata Roma da Romolo satta in quadro : nè l'aggiunta delle genti di Tatio,sicuramente di minor numero di quelle di Romolo,tanta va-Rità di paese potè richiedere; & il solo numero di tre, ò quattro porte non sà buon concerto con sì gran giro. Ma per ultimo lume di ciò, come potevano quelle mura cant'oltre stendersi verso il Tevere, se quel siume all'hora correva per il Velabro, ò v'impaludava? Non fù Tarquinio Prisco, che diseccando que'luoghi, lo rispinse. al letto, che hà hoggi? Dal Campidoglio dunque sù le rive del Velabro scorrendo poterono presso a San Teodoro unirsi con le vecchie, e dall'altra parte calando presso a Santa Martina ritrovar facilmente l'angolo tra Santa Maria Liberatrice, e San Lorenzo in Miranda.

Non lascio d'aggiungere, che Dionigi Alicarnasseo dice da Romolo', e da Tatio esser stato aggiunto oltre il Campidoglio, il Celio, & il Quirinale, e quanto al Quirinale Strabone vi concorda; ma l'autorità di Livio, e di Tacito sono più accertate; e la vastità di quel monte sa quel detto mostruoso. Solino anch'egli dice nel secondo, che Numa habitò In Colle primum Quirinali, deinde propter adem Vesa; come s'al tempo di Numa sosse già quel monte racchiuso; onde è sosse vero, che ne gli ultimi anni di Romolo, e di Tatio (come lo stesso Dionigi par, che spieghi) per il concorso continuo delle genti s'habitasse parte del Quirinale, e sors'anche del Celio, come sobborghi, la qual parte poi da Numa si chiuse con mura, dicendo egli espressamente, che Numa aggiunse quel Colle al giro di Roma, al quale non era stato ancora satto ricinto: ma grandi sono le oscurità, deboli le sacelle de gli argomenti. Col ragionare delle porte se ne haverà sorse qualche poco più d'apertura.

MontiCelio,e Quirinale aggiunti a Roma.

#### Delle Porte della Città di Romolo.

#### CAPO TERZO.

D'Elle Porte fatte de Romolo alla sua Città così scrive Plinio nel quinto del terzo Libro: Urbem tris portas babentem Romulus reliquit, & (ut plurimas tradentibus credamus) quatuor. Di queste più nomi si leggono in Varrone, in Festo, & in altri, cioè, Mugonia, Trigonia, Pandana, Romana, Romanula, Libera, Carmentale, e Januale. Si crede però, ch'una Porta più d'un nome havesse: ma nel si trovarle, e distingues e gli Antiquarii si contrariano.

Porti Mu gonia, Tri gonia, Pä dana, Romana, Ro manula, Libera, Carmenta
le, e Januale diversamente credute
da gli An
tiquarii.

Libera, Il Fulvio crede le tré elsere la Mugonia, la Pandana, e la Carmentale. La Mu-Carmenta gonia crede la medesima con la Trigonia, che si legge in Verrio; e la dice posta ad le, e ja-radices Palatii inter forum, O seum Ruminalem; giudica esser la prima Porta satta nuale di- da Romolo, mosso da que versi d'Ovidio nella prima Elegia del terzo Tristium:

Inde petens dextram Porta est, ait, isla Palati, Hic Stator, boc primum condita Roma loco est.

Ma Ovidio parla della porta vecchia del Palatio, e non la nomina Trigonia. La Pandana egli dice detta così, perch'aprivasi alle robbe, che s'introducevano a Roma, e soggiunge, che portava all'Asilo. La stima la medesima, che la Libera, e la Romanula, e dall'autorità di Varrone nel quarto della lingua Latina: Ejus vestigia nunc manent tria; quod Saturni fanum in faucibus, quod Saturnia porta, quam funius scribit, quam nunc vocant Pandanam & c. si muove a crederla porta di Saturnia, non di Roma, sicome crede anch'il Biondo. Della Carmentale, ch'era sotto il Campi-

doglio, non è controversia.

Al Marliano piace la Mugonia, la Trigonia, e la Romana esser state tutte una Porta, il cui sito pensa essere presso Santa Maria Nova, mosso dall'autorità di Festo: Romana Porta instituta est à Romulo in insimo clivo Vistoria, qui locus gradibus in quadraturam formatus est; & il Tempio, e Clivo della Vittoria dice esser stato presso quella Chiesa. La Pandana, sa Libera, e la Romanula crede parimente un'altra presso al Velabro, mosso da Varrone nel quinto della lingua Latina: Laurentalia ab Acca Laurentia. Hujus sacrissium sit in Velabro, quà in novam viam exitur, ut ajunt quidam, ad sepulchrum Acca, qui locus extra Vrbem antiquam suit non longè à porta Romanula.

Romanula, e la Gianuale. La Mugionis, à Mugonia, à Trigonia crede pretso l'Arco di Tito con l'autorità di Dionigi nel secondo; ove dice, che Romolo dedicò il Tempio di Giove Statore vicino alla porta detta di Mugione, per cui dalla Via Sacra s'andava al Palazzo. L'altra, cioè la Romana, à Romanula, dopo alquanto di raggiro, la ferma presso lo stesso Arco di Tito. La Gianuale dice esser stata non...

lungi dal Tempio di Giano nel Foro.

Il Donati quattro porte numera nelle mura di Romolo, la Carmentale, e la Januale colloca sotto il Campidoglio, e col forle s'accosta a crederle una sola porta con ambi i nomi, stabilisce la Mugonia presso Santa Maria Nova in faccia all'Esqui-

lie, e la Romanula a fronte dell'Aventino, e del Circo Massimo.

Tanta varietà, e confusione sembra a me nascere dal non distinguersi le prime porte, che potè haver Roma quadrata nel solo Palatino, dalle trè, ò quattro lasciate da Romolo dopo l'aggiunta sattavi con Tatio del Campidoglio. Più d'una porta è necessario sacesse primieramente Romolo a Roma quadrata; alcuna delle quali potè servire anche dipoi per una delle trè, ò quattro, alcun'altra con le mura, che si tol-sero, si potè togliere, ò restar inutile senza mura. Vedasi dunque di queste prime primieramente.

La Romanula (dica pur ciascuno a suo modo) s'ella era presso al Velabro, seconPorta Ro do Varrone già portato, ed il Velabro era dov'è San Giorgio detto anche hoggi in
manula. Velabro, su la medesima, che la detta da Livio, e da Ovidio per antonomasia Porta
wecchia del Palatio; nè altrove potè essere, che presso a San Teodoro, dove nel ragionar delle mura dicemmo disegnata da Romolo la prima Porta; quel tratto di muraglia non potè a mio credere haver'altrove l'uscita; perche a sinistra verso Santa
Anastasia il Velabro era tutto laguna; a destra verso S. Maria Liberatrice su nel Foro la palude Lago Curtio detta. Non è possibile dir col Marliano, che nelle seconde mura sosse questa verso il Velabro; perche di trè, ò quattro Porte di quella.
Città, la Carmentale, e questa, troppo vicine sarebbono state poste; & in oltre le
parole di Varrone son chiare: Hujus sacrissium sit in Velabro, quà in novam viam

exi-

exitur, ut ajunt quidam, ad sepulchrum Acca Gt. qui uterque locus entra Urbem antiquam fuit non longe à Porta Romanula. La Via Nova, ch'era trà il Velabro, & il Foro, & il Sepolcro d'Acca, ch'era in quella Via, come si dirà, erano ben suori della prima Roma quadrata, ma non già della seconda. Resti dunque fermo, la Porta Romanula esser stata della prima Roma, siche tolto poi quel lato di muraglia nel nuovo accrescimento restasse ella inutile, con nome di Porta vecchia del Palatio durata fino al tempo di Varrone, d'Ovidio, e di Livio, che d'esse fanno mentione, come di presente. Dice Varrone di più nel quarto: Alteram Romanulam, que est dista ab Roma, que babet gradus in navalta ad Volupie Sacellum; ove quando il testo non sie scorretto, & in vece di Navalia non voglia dire Nova Via secondo la correttione di Navali-Gioseffo Scaligero inverisimile, come nella Regione 8. discorrerò, non d'astri mavali si dovrà intendere, che di quella parte del siume, che presso S. Maria in Cosmedin è a vista di quel lato del Palatino. Questa è detta hoggi Marmorata, per i marmi, che ne gli anni adietro vi si scaricavano: e ne'primi tempi di Roma vi potè essere lo rata. sbarco, se non di que'vascelli, che venivano dal mare, almeno de gli altri, che dalla Sabina venivano a seconda del Tevere, e che hoggi sbarcano a Ripetta, i quali quando non v'erano gl'impedimenti di tanti ponti, ben'è da credere, che portassero lo scarico nel più interno di Roma. A questo antico sbarco alluse Virgilio nell'ottavo, facendovi approdar'Enea a vista dell'Ara Massima, dove all'hora Evandro sacrificava. Per conteste vi s'aggiunga Plutarco in Romolo; ove dice, che Romolo habitò, quà ex Palatio in Circum Maximum itur, juxta quem locum sunt quos pulchri littoris gradus vocitant. Questi gradi, ò scalini del bel lido in altra parte del Palatio non poterono essere, che presso S. Anastasia; poiche niun'altra parte di quel monte stà pulchri esposta al lido del fiume; & il bel lido si può creder quello della Marmorata forti- littoris. ficato, & adornato da Tarquinio Prisco, quando diseccati i luoghi del Velabro ridusse il Tevere fino colà, e vi fece lo sbocco della Chiavica Massima, ch'ancor'hoggi vi si vede. In questo tratto di riva ancora si conservano grossi stracci di muro di pietre quadrate fino al Ponte de'quattro Capi, i quali dell'antico nome di bel lido serbano, se non la prova, almeno l'inditio; e que'gradi se non erano nel Palatino, erano forse nel lido medesimo, per i quali calavasi al piano dell'acqua; siche dicendo Plutarco haver Romolo habitato sul Palatio verso il Circo Massimo, e presso questo bel lido, descrive quasi col pennello l'angolo, che sopra Santa Anastasia... faceva quel monte.

La Romana creduta dal Marliano presso al Colisco, e dal Fulvio presso al Fico Romana. Ruminale, non su Porta diversa dalla Romanula; poiche dice Festo: instituta à Romulo in infimo Clivo Victoria, qui locus gradibus in quadraturam formatus est; il Clivo della Vittoria non fù al Coliseo, come parve al Marliano, ma in luogo più commodo si mostrerà apertamente esser stato presso S. Teodoro; e la mentione de' scalini, che fà quivi Festo, par conteste con Varrone, che pur nomina i scalini della Romanula. Io penso, ch'oltre il nome di Romana, per la sua picciolezza, ò per la picciolezza di quella Roma, a cui havevà servito, fosse da molti con diminutivo detta Romanula, se però quel diminutivo non venne da Romula, come pare si raccolga

da Festo: Romanam Portam antea Romulam vocitatam ferunt.

La Mugonia, à Mucionis nel quarto della lingua Latina di Varrone, così è narra- Mugonia. ta: Praterea intra muros video Portas dici: In Palatio Mucionis à mugitu, quèd & pecus in Bucitatum antiquum oppidum exigebat, alteram Romanulam &c. Dionigi dice nel secondo, che Romolo sabricò il Tempio di Giove Statore presso alla Porta Mugonia, donde per la Via Sacra vassi al Palazzo, e Solino nel Polistore dice Tarquinio Prisco haver habitato ad Mugoniam Portam supra summam novam viam. Quindidal Marliano, e dal Panvinio è creduta presso Santa Maria Nuova; pensando esti che solse ivi il Tempio di Giove Statore, & il Clivo della Vittoria, ch'era la salita per la Via Secra al Palazzo: ma essendo verissimo quel Clivo, e quel Tempio esser stati-

Marmo-

Gradus:

non nella somma Sacra Via, ma presso alla nova, ch'era trà il Foro, e'l Velabro, e perciò vicini a S. Teodoro, come altrove si mostrerà, dove esser stata la Porta Romanula habbiamo conchiuso, restiamo necessitati a dire, che la Mugonia, e la Romanula non fossero più d'una Porta: e se d'una erano questi due nomi, come da... Varrone son posti di due diverse? Qui veggio necessità ò di voltare a Varrone le spalle, à d'abbandonar Dionigi, e Solino. Io per me, non sò non dar sede a Varrone Scrittor Romano, più antico, e più autorevole, mentre gli altri possono haver più facilmente pigliato errore nel nome d'una Porta, che al loro tempo non v'era più. Dove poi sosse la Mugonia io non voglio cercarlo con altra scorta, che di Solino stesso, acciò l'error suo fi scorga più evidente. Presso la Mugonia haver'habitato il Rè Anco Martio, scrive Varrone nel primo De Vita Populi Romani, allegato da Nonio Marcello nel tit. De Doctorum Indagine: Ancum Martium in Palatio ad Portam Mugionis secundum viam sub sinistra. Solino nel c.2. descrivendo il sito della casa di quel Rè, dice, che habitò In summa Sacra Via, ubi Ædes Larium est: ma la somma Sacra Via dov'era? Di là da S. Maria Nuova, e dall'Arco di Tito; & era un'estremità di quella via dalla Nuova Via lontanissima, come in miglior luogo discorrerassi. Dunque di là da S. Maria Nuova sotto quell'angolo del Palatino su la casa. d'Anco Martio, e perciò ancora la Porta Mugonia; & in vece del Tempio di Giove Statore, vi su quello de'Lari, non solo per detto di Solino portato sopra, ma di più ricordiamoci, che nel precedente Capo trattando noi delle mura, quì riconoscemmo, e stabilimmo con la scorta di Tacito il medesimo Tempio, ch'egli chiama Sacello, ma me ne riporto al parer'altrui. S'ella poi fosse diversa dalla Trigonia, ò pure una stessa non ardisco indovinarlo: Dico bene, che ò due, ò trè Porte potè sar Romolo alla sua prima Città verisimilmente, già che trè, ò quattro ne lasciò alla secondamolto maggiore. Postane dunque una, che su la Romanula presso S. Teodoro, l'altra, cioè la Mugonia presso la Somma Sacra Via potè poco lungi essere da S. Maria Nuova; e s'elle furono trè, la Trigonia su credibilmente nell'altro lato, ch'è verso Cerchi; sichè per una d'esse s'uscisse alla soce, ch'è trà il Celio, e l'Esquilie, per l'altra a quella, ch'è frà il medesimo Celio, e l'Aventino; aperture principali per l'uscite da quella nova Città verso il Latio. Mi resta solo soggiungere la Mugonia, ò Mucionis, secondo Varrone esser stata così detta dal muggir de'buoi, che si mandavano a Bucitato castello antico; ma secondo Festo à Mugio quodam, qui eidem tuenda prafuit. Il nome della Trigonia potè derivare, ò da particolar forma di quella Porta, ò dall'equidistanza triangolare, con cui era disposta frà l'altre due.

Trigonia.

Pandana-

Della Pandana dirò poco. Ch'ella fosse Porta di Saturnia, non di Roma, com credono il Fulvio, e'l Biondo, si niega dal Marliano; perche Varrone non dice ciò, ma solo haver nome Saturnia, & esser stata fatta da Romolo nel sito di quell'antica Città. Dove su ella dunque? Nel Velabro, come il Marliano pretende, non potè essere; poiche le prime mura di Romolo non vi giungevano; le seconde (come dissi) non poterono haver Porta sì vicina alla Carmentale; nè il Velabro era nel Campidoglio, dove la Città di Saturnia si sà, che sù. Più presso a quel monte suori della Carmentale, e della Januale (come vedremo hor'hora) non potè esser sito per altra Porta. Dunque dove su? A me sembra evidentissimo, ch'ella fosse, non Porta di Roma, ma una di quelle della Rocca del Campidoglio. Ch'il Campidoglio havesse e mura, e porte particolari, è certissimo; e questa, se prima del tempo di Varrone era stata detta Porta Saturnia, cioè del Monte Saturnio, non può non riconoscersi per una Porta di quel Monte; dicono di più il Fulvio, & il Fauno, che per questa s'andava all'Asilo. Se ciò è vero, è prova conchiudentissima di quanto hò detto; a cui aggiungo quel, che scrive Solino nel c.2: Item & Montem Capitolinum Saturnium nominarunt; Castelli quoque, quod excitaverant Portam, Saturniam appellaverunt, qua possea Pandana vocata est. In ostre Nonio Marcello nel c.t. della voce Pandere, così dice: Pandere Varre existimat ca causa dici, quod qui ope indigent, & ad asy-

lum Cereris confugissent, panis daretur. Pandere ergo quas panem dare, & qued nunquam fanum talibus clauderetur. De Vita Pop. Rom. lib.1. Hanc Deam Elius putat esse Cererem; sed quod in Asylum, qui consugisset, panis daretur; esse nomen filium à pane dando pandere, quod est aperire.

Ma passiamo all'altre del secondo ricinto; che sono le trè, è quattro lasciate da.s Romolo. Già ch'il primo giro quadrato, come argomentai, non si mutò tutto, la Porte del Porta Mugonia, e la Trigonia, fossero elle, ò due, ò pur una sola, restarono anche secondo dipoi. L'altre nella parte dilatata furono la Carmentale, e la Januale succedute in ricinto di

luogo del la Romanula restata senza mura.

La Carmentale non s'hà da porre in dubbio esser stata a piè del Campidoglio verso il Tevere, presto Piazza Montanara, essendovi tutti gli Antiquarii concordi, nè po- Carmentendo negarfi. Troppo evidentemente si descrive da Plutarco in Cammillo; ove tale. narra, che Pontio nuotando per il Tevere ad Carmentalem Portam contendit, ut quid ageretur per filentium specularetur; nam buic Capitolium maxime directo incumbit. Non lo dice meno chiaro Solino nel secondo: Pars insima Capitolini montis babitaculum Carmenta fuit, ubi Carmentale sanum est, à qua Carmentalis Porta nomen est. Sesto Pompeo insegna, ch'il Tempio di Giano, & il Teatro di Marcello ( Palazzo hoggi de'Signori Savelli) erano fuori della Porta Carmentale: Publio Vittore nella regione ottava la pone anch'egli versus Circum Flaminium, ch'era poco di là dal Teatro di Marcello; e Livio nel settimo della terza Deca il dimostra, dicendo che Ab Æde Apollinis (la quale era trà quel Circo, e Piazza Montanara) boves dua alba Porta Carmentali in Urbem dedutte Gr. e poco dopo: A porta, Jugario vico (ch'era sotto quella parte del Campidoglio ) in Forum venere. E' ben vero, che se quelle mura erano prima indrizzate dal Palatino al Campidoglio, dipoi quando con l'aggiunta del Gianicolo furono drizzate nuove mura alla volta del Tevere, quella Porta non potè non mutarfi alquanto di sito, ma per poco spatio.

La Januale da Macrobio nel primo de Saturnati si dice alle radici del Viminale; fanuale. il che se sosse stato, darebbe sorza à quanto del Quirinale compreso in Roma da Tatio dissero Dionigi, e Strabone. Cosi le mura scendendo dal Monte Bagnanapoli verso S. Agata poterono havere la Porta Januale in quel fondo, in cui il Viminale hà le radici: ma oltre, che la favola dello sgorgamento subitaneo dell'acque dal Tempio di Giano verso quella Porta in ajuto di Romolo incatzato ivi da'Sabini, se bene st rafferma da Ovidio nel primo de'Fasti, e da Servio nel primo dell'Eneide, sà sapere anche la Porta di favoloso, Varrone descrivendo nel quarto la Januale manda quella di Macrobio in fumo: Tertia Janualis dicta ab Jano; & ideo ibi positum Jani sigrum, & ejus institutum à Numa Pompilio, at scribit in annalibus L.Piso, ut sit clausa semper, nist cum bellum sit, is. Era questo il Giano posto nel Foro, e trasformato Tempio di nel tempo di Procopio (così dal medesimo nel secondo della Guerra Gotica si descri- Giano nel ve ) in un Tempierto di bronzo : poiche quel Tempierto ( come nella regione ottava Foro. diremo) e non alcuna Porta di Roma si seguitò a tener chiuso in tempo di pace. Da Varrone dunque si riconosca quel Giano esser stato primieramente Porta di Roma lasciata in Isola nel dilatare fatto dal Re Bervio delle mura, e conservata per veneratione del segno di Giano, che v'era dentro. O più tosto esser stata ella presso al segno dedicato a Giano da Romolo, e Tatio, di cui nella Regione ottava; e da quello haver preso il nome; tolta indi poi la Porta, essersi satto a Giano il Sacello, in cui adoravasi, & il costume, che Numa instituì di tener quella Porta chiusa ne' tempi di pace, esser stata nel Sacello medesimo osservata sempre. Se però Numa... stesso col dilatar le mura della Città, trasportando da quel luogo la porta fin sotto al Viminale, come si legge in Macrobio, non ridusse la primiera in forma di Tempietto, à fabricà al vicino Giano un Tempietto, che non è inverisimile. Alla favola dello sgorgamento dell'acque, apre Varrone uno spiraglio del vero mostrandone il sorgivo nel quarto: Lautole à lavando, quod ibi ad Janum Geminum aque calide suc-

sunt . Quanto al fue fite, fe fotto il Campidoglio le mura fcorrevano da Santa Martina a San Lorenzo in Miranda, ò non lungi molto da ambedue le Chiefe, la Porta non potè fter lontana molto da S.Adriano, donde l'acque avventate da Giano conera i Sabini fuggenti indietro, benche favolofe, fono verifimili almeno di fito, e com altra occatione vedraffi meglio .

Delle Porte, e d'ambidue i ricinti di Romolo ad un dipresso eccone un'Idea .

Delle diverse circonferenze, che bebbero dopo Romolo le Mura di Roma.

#### CAPO QUARTO.

saie.

Romolo successe Numa, il quale per ridurre a miglior cultura gli animi infe-Aggiunte La rociti nelle guerre, attendendo ad instruire i sudditi nella Religione, non si fatte à Ro curd d'accrescimenti, benche Dionigi dica, ch'egli aggiunse a Roma il Monte ma del Mo Quirinale. Altri dicono, com'accennai, il Quirinale aggiunto da Tatio prima di te Quiri. Numa, altri dipoi da Servio Tullio; le quali varietà credo nate facilmente dal continuo crescere, che a poco a poco Roma faceva; essendo probabile, che sotto un Rè sominciasse un Colle ad habitarsi come borgo : sotto un'altro fosse poi cinto di mura . Così fotto Tatio potè parte del Quirinale cominciar'ad habitarfi, la qual parte poi forle Numa (che tutto non è probabile) chiuse con muraglie; & il resto vi su facilmente aggiun-

aggiunto da Tullio. A Numa succeduto Tullo Hossilio v'inchiuse il Celio dato per DelCelio. stanza a gli Albani. Anco Martio distese Roma all' Aventino; e quindi fatto un Dell' A. Ponte al Tevere gli congiunse il Gianicolo per habitatione de'Lacini; e ne'luoghi più piani, che facilmente furono i pochi spatii, ch'erano trà monte, e monte, aggiunse per sortezza le sosse, ch'esser state dette Fossa Quiritum scrive Livio nel primo; ma l'Autor della Storia De Viris Illustribus in Superbo dice fosse de'Quiriti esser stata... detta la Cloaca Massima. Varrone citato da Servio nel settimo dell'Eneide dicel'Aventino assegnato da Romolo a Sabini: Varro tamen in gente Pop. Rom. Sabinos d Romulo susceptos islum accepisse montem, quem ab Avente Fluvio Provincia sua appellaverunt Aventinum. Tarquinio Prisco principiò un superbo ricinto di pietre quadrate. Servio Tullio per la moltitudine sempre più crescente dilatò Roma sul Quirinale, sul Viminale, e sull'Esquilino cingendola di mura nuove, e la guernì di fossa, e d'argine, dove n'era d'uopo. Tarquinio Superbo la fortificò d'un terrapieno mirabile verso Levante. Dopo i quali non si leggono mutate più le mura, sinche l'Imperator Aureliano distendendole, sabricò a Roma un ricinto sortissimo, e così vasto, che spatio di quasi 50. miglia haver'abbracciato scrive Vopisco. Questo dall'incursioni de Barbari maltrattate furono da Belisario, da Totila, da Narsete, e da Sommi Pontefici diversamente rifatte. Ecco quanto può da quello, ch'i Scrittori antichi dicono, sommariarsene.

Sembra al Donati, ch'il Gianicolo, & il Trastevere fossero anticamente riputati Tarq. Sup. fuori di Roma, perch'essendo prohibito il commandar' in Roma esercito, pur si soleva ne tempi de Comitii mandar truppe armate in quel monte a guardia di Roma, come Dione narra nel lib. 35. e lo conferma Aulo Gellio ( è come altri il chiama, Agellio, di che io non voglio contesa ) nel c. 27. del libro 16. Soggiunge l'Isola Tiberina effer stata stimata fuori di Roma. L'argomenta anche dal Tevere, di cui Varrone dice nel 4. Itaque Tiberis amnis, qui ambit Campum Martium, & Urbem; da che taccoglie: Si Janiculum ponatur intra Urbem, Tiberis non fluendo ambiret illam, sed interflueret. Finalmente allega Festo, che dice, l'ossa di Ludio esser state prima sepolte nel Gianicolo, e poi trasportate nella Città. Noi contuttociò havemo di certo, ch'il Trastevere, e'l Gianicolo erano abbracciati con Roma in un giro di muraglie, tanto solo interrotto, quanto il transito del Tevere saceva cessarle, e stà il Trastevere, e Roma (non essendo lungo il siume mura, nè da una parte, nè dall'altra) si passava per ponti liberamente; conditioni, ch'in esfetto rendevano l'una, e l'altra riva chiuse in una Città egualmente, ancorche si voglia nel nome pretendere alcuna varietà, la quale, come cosa di puro nome non dè importarci; anzi per ogni verso il Trastevere è stato stimato parte di Roma da Livio, mentre nel primo dice: Janithism quoque adjetium, nella guisa, che haveva prima detto: Celius additur Urbi mons: e dicendolo cinto di mura soggiunge: Id non muro solùm, sed & ob commoditatem itineris Ponte Sublicio tum primum in Tiberim fasto conjungi Urbi placuit. A gli argomenti contrarii facilmente si risponde. Altro si è il comandar'esercito in Roma, altro il mandar'in alcun lato d'ella, ò delle sue mura squadre per loro guardia : anzi pur'anche vi fi conduste, e comandò l'esercito, quando bisognò ritorre il Campidoglio ad Appio Erdonio, e quando ne furono da Cammillo scacciati i Galli. L'Isola Tiberina eta suor di Roma; non perche non si stendesse Roma di là dal Tevere, ma perche le mura antiche non abbracciavano quella parte del Tevere, in cui stà l'Isola, si come poi si vedrà. Quanto al Tevere, qui ambit Campum Martium, & Urben, se si và sul rigore del significato di quel verbo, nè pur'escluso da Roma il Trastevere gli s'adatta; perche Ambire propriamente significa circuire; e Roma, anche senza il Trastevere, non si può dir dal Tevere circulta. L'olla di Ludio se si di-cono da Festo sepolte nel Gianicolo suori di Roma, non però si dicono in quella... parte del Gianicolo, ch'era cinta di muraglie, devendo noi credere, che fuori delle mura sù quei monte sepolte sossero, il quale con gl'altri sette Colli di Roma non si

ventino. Del Gianicolo. FosseQuiritium. Arentino. Rici**nto** di Tarq.Pri sco . Aggiunta del Quir. Viminale, & Esquil. Mura, O argine di Servio. Argine di Ricinto & Aurelian. Mura risarcite da altri. Traffevere se anticamente fo[[e dentro, d fuori di Roma.

computava, petche una minima sua parte, e quasi insensibile, era l'occupata dal ricinto della Città. Ma il litigare, e'l credere di cotal nome resti pure nell'arbitrio di ciascheduno, e ritorniamo alla sostanza.

Il descrivere hora ciaschedun sito di que'diversi ricinti sotto Numa, sotto Tullo, e sotto Anco lascierò di farlo, come impresa mera immaginaria, e nelle mura di Servio impiegherò la diligenza; ma per caminar sicuro sà di mestiero diffinir prima, se il girodi Roma certamente trà Servio, & Aureliano durasse il medesimo

sempre, il che da gli Antiquarii non si consente.

liano.

Penso io intorno a ciò potersi francamente dire, & a buona faccia trà quei du Roma do- Prencipi non mai haver le mura cangiato luogo, contutteche di fabriche fuori del po Servio giro crescesse la Città smisuratamente. Dicano pur il Marliano, il Panvinio, il non am- Pabricio, e gli altri a lor posta nel tempo della Republica le mura esser arrivat pliate fino oltre Ponte Sisto all'Incontro della Porta Settimiana del Trastevere; poiche di quead Aure- sto immaginar loro non s'hà in alcun'Historico sossistente inditio, non che mentione; mentre per l'opposto l'autorità di Dionigi presso di me val per mille. In cotal sentenza parla queste grand'Historico nel quarto libro. Hic regum ultimus (Servio) Urbis circuitum protulit, fasta quoque collibus duorum adjettione. Ulterius postea non transiit murus Civitatis, vetantibus, ut dicunt, religionibus, sed sunt loca circum babitata omnia, multa, & ingentia, & aperta, captuque facilia ab Hostibus, & si quisquam boc intuens Civitatis magnitudinem vellet investigare, errare cogeretur, nec signum teneret aliquod, quò ipsa se extendat, vel quò definat, sie exterius Civitati juntium est, & Civitatis in infinitum protense præsesert speciem; sed si a muro metitu quidem dissicili ob domos undique sibi junëtas, conservantesque pluribus in locis vestigia antiqua structura metiri velit ambitu, quo Athenien sum Civitas continetur, baud multo apparebit amplior Rome eircuitus. Visse, e su in Roma Dionigi sotto Tiberio; oltre al cui testimonio di vista, e di certa fede, Strabone afferma, che Servio per fortezza di Roma aggiunse l'Es. quilie, & il Colle Viminale per non lasciarli suori a'nemici, & a fine di poter dal Campidoglio al Quirinale tirar'il muro. Indi, acciò dall'altra parte de'due Colli aggiunti non rimanesse facile l'espugnatione, vi sè il terrapieno. Di cotal sortification Strabone senza far motto d'altro muro già mai mutato, parla come di cosa durantal suo tempo, che su parimente sotto Tiberio.

Tutto a maraviglia consente con un'altro luogo di Dionigi pur nel quarto; ove scrive, che Roma fuori della porta disesa dal Tevere, e l'altra da gli Argini verso da Porta Esquilina era tutta forte sopra colli, e rupi tagliate; con cui è concord Plinio; il quale della sortezza di Roma scrive nel c.5 del terzo libro: Clauditur ab Oriente aggere Tarquinii Superbi inter prima opere mirabili. Namque eum muris æquavit, quà maxime patebat aditu plano; Cotero munita erat pracels muris, aut abruptis montibus. Onde di là da i monti chiusi da Servio nel suo giro, & in specie di là dal Campidoglio nel piano di Ponte Sisto, non pote haver Roma all'hora distese le mu-

ra. E se ciò non basta, può proversi ancora con più evidenza.

Torta\_ Carmeta-Je servi fino adAureliano.

Che la Porta Carmentale fosse porta non restata inutile dentro la Città (benche dopo Aureliano restasse tale) sono mille prove in Livio; ma perche sono di tempi più antichi di Silla, da cui si pretende fatta ampliatione di mura, le lascio. Ovidio, che fù affai dopo Silla nel 6.de'Fasti sà mentione della Colonna bellica presso al Circo Flaminio; ove dice (e parla di presente) che per l'annuntio di guerra si soleva tirar l'hasta.

> Prospicit à tergo summum brevis area Circum, Est ubi non parvæ parva columna notæ. Hic solet basta manu belli prænuntia mitti In Regem, & gentes, cum places arma capi.

10

La qual cerimonia non si faceva, chè fuori della Città. Ma Varrone toglie ogni dubbio. Questi nel 5. della lingua Latina trà le porte restate al suo tempo inutili

dentro le mura non conta la Carmentale; si come se le mura fossero all'hora passate più oltre, ve l'haverebbe annoverata nella guisa, che doppo Aureliano secero Vittore, e Ruso. Nè vaglia il rispondere, che sosse con le mura trasportata ancora la porta; CircoFlaperche sin nel tempo di Vittore era ella sotto il Campidoglio, e membro della Regione del foro. Vi s'aggiunga Festo in Taurii; ove de giuochi detti Taurii così scrive : fiunt in Circo Flaminio, ne intra mures evecentur Dii Inferi . Parla Festo di tempo presente ; e pure quanto dopo Silla egli su? Vi s'aggiunga Dione, che nel 55. pone il Portico d'Ottavio verso il fine della vita d'Augusto suori delle mura : Sed Tiberius initio mensis, quo ipse iniit Consulatum cum Cn. Pisone, Senatum coegit in Octavii, is snipi locus erat extra menia. Così Giosesso Ebreo verso il sine del settimo della guerra Giudaica narra, che Vespasiano, e Tito prima d'entrar'in Roma trionsanti, furono ricevuti dal Senato nel medelimo portico d'Ottavio. Questo esser stato pres- d'Ottavio so al Circo Flaminio dicono Vellejo nel 2. e Plinio nel 3. del 34. Dunque assai di là fuor di Roda Ponte Sisto, e non molto lungi dalle radici del Campidoglio; onde perciò lungi. mura nel tempo d'Augusto, e di Vespasiano non erano mosse.

Da i tempi detti di Varrone, d'Ovidio, di Dionigi, di Festo, di Plinio, di Gioseffo fino ad Aureliano, non me ne sovviene prova; ma buoni argomenti sono gli augurii, che vietavano tal mutatione, de' quali oltre Dionigi, ciò, che Cicerone scrive nella 33. Epistola del 13. Libro ad Attico, della mentione fatta di chiudere il Campo Marzo con mura, non eseguito al vietamento medesimo sembra alludere. Prova finalmente assai bastevole sembra a me il non trovarsi di cotal fatto, che pur farebbe molto memorevole, presso alcuno Scrittore parola, ò cenno, ò inditio. Nè dal verisimile si persuade altrimente. L'essersi habitata Roma fuori assai più, chedentro al ricinto, l'haver permesso, che s' impedisse questo, e s'occultasse da appoggi di fabriche, e l'haverlo interrotto con numero grande di porte, son segni, che come Città ampia, aperta, e per la vastità dell'Imperio sicura da incursioni, non sè più conto di mura, finche li 30. Tiranni sorti sotto Gallieno destarono pensiero in Aureliano di chiuderne, e fortificarne la miglior parte. Eccone il testimonio di Vopisco: Cum videretur posse sieri, ut aliquid tale iterum, quale sub Gallieno evenerat, proveniret, adbibito Consilio Senatus, muros Urbis Roma dilatavit, ic.

## Il Pomerio, e sue Dilatationi.

### CAPO QUINTO.

A se Silla, & altri dilatarono il Pomerio, come con esso non portarone an-L che altrove le mura? Ecco il luogo da trattare ciò, che propriamente fosse Pomerio, e ciò, che nel suo dilatamento intendano gl'Historici, che si mutasse.

L'antichissimo significato del Pomerio si spiega a lungo da Livio nel primo libro; Pomerium verbi vim solam intuentes. Post menium interpretanture se ; est autem magis circa murum locus, quem in condendis Orbibus quondam Hetrusci, quà murum dusturi ciò, che sos crant certis circa terminis inaugurato consecrabant, ut neque in criore parte ædisicia me- se anticanibus continuareutur, que nune vulgo etiam conjunguntur, & extrinsecus puri aliquid pateret soli. Hoc spatium, quod nec babitari, neque arari fas erat, non magis quod poft murum esset, quam qued murus post id , Pomerium Romani appellarunt , & in Urbis incremento semper quantum menta procesura crant, tantum termini bi consecrati proferebantur. Da Festo si dice anche Prosimutio : Prosimurium esse ait Ant istius in Commentario Juris Pentificalis Pomerium, idest locum proximum muro. Cato: olim quidem omnes auspicabantur extra Aventinum, nunc etiam entra edificia. Dicium autem Pov.erium, quafi Promærium, &c. E più sotto: Dicium autem videtur Pomerium, veluti post mæres, idest qued esset retre, & intra mures Urbis. Perche dunque le spatio detto Pome-

Nel dila tar del Po merio, non sempre furono dilatate ancora le mu-10. Dilatatio ni dimura no toccato il Po merio.

Pomerio nel promovere le mura d'ogni Città, soleva da gli antichi Etrusci portarfi avanti; hà quindi la corrente de gli Antiquarii presa occasione di sar concetto indistintamente di Pomerio, e di mura, quando ò quello, ò queste si leggono alcuna volta ampliate; ma sembra a me non si dover sempre nel trattar di Roma l'uno,

e l'altre così confusamente prendere per più ragioni.

Primieramente Festo in Prosimurium dice chiaramente l'antichissimo Pomerio di Romolo posto nel primo principio di Roma intorno al Palatino (benche dallo stesso Romolo, e da gli altri Rè le mura sossero dilatate più volte) non prima di Servio Tullio disteso altrove: Antiquisimum Romuli Pomerium Palatini radicibus terminatur. Protulit id Ser. Tullius Ren, item L. Cornelius Sulla, &c. e se l'autorità di Festo sembrasse poca, Livio più apertamente nel primo narra il giro di Roma ingrandito da Tulio Hostilio, de Anco Mertio, e de Servio Tullio coll'aggiunte di più colli; ma del Pomerio promosso in Servio Tullio solo sà mentione, e distintissima: Addit duos Colles Quirinalem, Viminalemque, ac deinceps auget Esquilias aggere, & fossa, & muro Urbem circundat. Item Pomerium profert; ove mostrendo la parela. liem diversità d'atto, e posterità di tempo, dichiara il Pomerio non prima d'all'hora dopo la primiera sua terminatione mutato, e col soggiungervi ciò, che la voce Pomarium lignificalle, n'accresce la certezza. Quindi le parole, del medelimo, che seguono, e che portai sopra, & in Vrbis incremento semper quantum menia processura erant Or. vanno intese dell'uso Etrusco, e Latino, e Romano generalmente, non che in... specie ogni dilatamento delle mura di Roma portasse anche seco i sermini del Pomerio. Per terzo vi s'aggiunga Gellio, che nel c. 14. del 13. lib. dopo haver detto anch'egli : Antiquissimum autem Pomerium, quod à Romulo institutum est, Palatini montis radicibus terminabatur, cercando per qual cagione l'Aventino ne sosse escluso, numera per soli ampliatori Tullio, Silla, e Cesare.

Ampliato. ri del Pomerio fensa toccar de mura.

Secondo, fù il Pomerio mutato da Silla, da Cefare, e da Ottavio Augusto, e pue le mura, dice Dionigi, che mai non furono mosse dal giro, in cui Tullio le pose, negandolo le religioni, come nel precedente Capo ho discorso; la cui autorità per la.... distintione delle mura dal Pomerio parmi invincibile. Fù Dionigi in Roma nel tempo d'Augusto, e perciò da quel di Silla, e di Cesare non lontano, ed è certo, che se con le distensioni del Pomerio satte da quelli sossero state ancor distese le mura, non haverebbe egli fondata conclusione sì contraria a cosa, che gli su di veduta; e contra chi non vuole in ciò darli fede, vaglia quanto delle mura di Roma, non mai oltre il Campidoglio verso il Campo Marzo distese prima d'Aureliano, hò fopra discorso.

Mura da Aureliat no 11Po-

werio. rio.

Terzo, Vopisco dice, ch'Aureliano con giro amplissimo dilatò le mura senza mu tar punto il Pomerio: Nec tamen addidit Pomerio eo tempore, sedipostea. Ecco non · \* o distese ve cosa strana, che in distendimento, ed ampio di mura restasse anche I ester ior Pomerio in tutto dentro di quelle.

Quarto, & l'Aventino dal Rè Anco Martio chiuso in Roma, e pure esser stato si-L'Aventi- no al tempo di Claudio suori del Pomerio si scrive da Gellio, e si consente da tutti. no chiuso Che quel monte fosse chiuso in Roma, eccolo espresso da Dionigi nel terzo: Eratentro le que à colle Palatino disto (ubi prima Civitatis pars suit condita) angusta, prosundaque mura, ere valle sejuntius, nune autem Roma utrumque ampletitur. e nel 4 Tullius igitur postsato fuor quam septem colles muro circumdedit. E più apertamente nel 2 Et in Aventinum perdel Pome- rexerunt . Is enim unus est è Collibns in Civitate comprebensus, &c. Dirassi questo grande Scrittore anche qui bugiardo? Livio nel primo gli è conteste parlando d'Anco Martio: secutusque morem Regum priorum, qui rem Remariam auxerant; bostibus in Civitatem accipiendis Romam traduxtt : & cum circa Palatium Sedem veteres Romani, Sabini Capitolium, atque Arcem, Celium montem Albani implessent, Aventinum nove multitudini datum. Ove non diversamente dal Campidoglio, e dal Celio, si dice aggiunto l'Aventino : e più espressamente non molto dipoi : Tum quoque multis milli-

dus Latinorum in Civitatem acceptis, quibus, ut jungeretur Palatio Aventinum, ad Murcia date sedes. E prima non meno chiaramente haveva detto del Rè Aventino: Is sepultus in eo colle, qui una est pars Romana Urbis. Così le parole d'Eutropio nel primo: Aventinum montem Civitati adjecit, & Janiculum, e quelle di Virgilio nel 6,

Septemque una sibi muro circundabit arces

success. O ab autea extrustis necessitate compulsus adjects. Nam neque colles ita natura munitos extra menta relinquere videbatur commodum, quos hostis sacilè occupare, ac pro arce iis uti posset occ. Ultimamente Varrone dicendo nel quarto: Sunt, O nomina ab tot montabus, quos possea Urbs muris comprehendit, è queis Capitolium distum; oc. Aventum aliquot de causis dicunt, oc. e seguendo à ragionar degli altri cinque a note chiare discifra l'Aventino compreso non meno de gl'altri sei nelle mura di Roma.

Debole sfuggita sì è il dire l'Aventino chiuso con mura distinte dall'altre de'sei colli, perche oltre i testi allegati pur troppo chiari, una sì strana, e sì notabile novità da Livio, e da gli altri con espressione speciale sarebbe stata dichiarata. E Dionigi dice una volta haver'Anco Martio cinto l'Aventino di mura, la medesima frase usa per appunto nel dir del Celio chiuso da Tullo Hostilio, con che l'uno, e l'altro colle egualmente cinti con le mura della Città dichiaransi senza mestiero di chiosa. E per sodissattione soprabondante, la statua di Giunone Regina, che trasportata in Roma da Vejo, e collocata sull'Aventino da Camillo si legge, la consentiremo posta fuori di Roma? Più apertamente Livio nel 7. della Terza racconta. introdotte in Roma due Statue della Dea medesima con solennità, e poste sull'Avensino : Ab Æde Appollinis boves famina alba dua porta Carmentali in Urbem dutta : post cas duo signa cupressea Junonis Regine portabantur; tum septem . Or viginti Virgines is c. à porta fugario vico in Forum venere. In Foro pompa constitit &c. inde Vico Thusco. Velabroque per Boarium Forum in Clivum publicum, atq; in Edem Junonis Regine perrettum. Ibi duo hostic ab Decemviris immolate, & simulacra cupressea in Edem illata. Per qual cagione vi s'esprimono que'due simulacri introdotti per la porta. Carmentale, e si tace per quale uscirono, e per qual'altra delle mura dell'Aventino furono portate in quel colle? ecco indicato il Tempio di Giunone Regina dentro alla Città: così il Clivo Publico, ò Publicio, che nell'Aventino era, è contato al paro del Vico Giugario, del Foro grande, del Vico Tusco, del Velabro, e del Foro Boario, luoghi tutti, e parti egualmente interne di Roma: ma non altrove meglio, che nel fatto de'soldati dopo l'uccisione di Virginia tornati da Algido in Roma. & ammutinatisi sull'Aventino si mostra. Livio nel terzo: Eunt agmine ad Urbem, & Aven. tinum influnt, e poco dopo: Qui armati Aventinum insedissent, belloque averso ab bosibus patriam suam capissent: e de'soldati, ch'erano nella Sabina segue a dire : Porta Collina Urbem intravere sub signis, mediaque Urbe agmine in Aventinum pergunt; parole equalmente chiare, che le usate da Dionigi nell'undecimo, spiegando lo stesso fatto: & in Aventinem perremerunt, is enim unus est è Collibus in Civitate comprebensus sistendo exercitui valde opportunus. Così la calata loro dall'Aventino dichiarasi da Livio partita dalla Città: In sacrum montem en Aventino transit affirmante Duilio, non prius, quem deseri Orbem videant, curam in animos Patrum descensuram.

Non s'oppongano le parole di Pesto, che nel luogo citato così soggiunge: Neme tamen Aventinum, cum Pomerium protulit, intra mania inclust. Poiche oltre l'infinite scorrettioni, e varie lettioni, ch'incentrate quasi in ogni verso di Festo, sanno qui dubitarne, e gagliardamente; hanno elle senso commodo, se la coma, che negli antichi testi non era, si pene non dopo il Protulit, ma dopo l'intra menia, il cui significato sarà, che ni uno nel dilatar'il Pomerio dentro le mura restato, inchiuse in esso Pomerio l'Aventino. Ed in sine contra tante autorità aperte di Scrittori di maggior

peso questa sola di Festo non può haver forza.

Il Donati la contrario vi confidera due altri luoghi; uno di Livio nel primo della quinta: Censores extra eamdem portam Trigeminam in Aventinum porticum silice straverunt. Ma come fuori della porta Trigemina si facesse portico verso l'Aventino chiuso nelle mura mostrerò, e sacilmente, quando di quella Regione discorreremo. L'altro luogo è di Valerio Massimo nel settimo del 4. libro, ove parlando di Gracco z Mox supervenientibus armatisen eo loco pulsus (dalla cima dell'Aventino) at flumen FonteSu- ponte Sublicio traiiceret, sugit cum duebus amicis; quorum Pompejus, quò is sacilius evaderet concitatum sequentium agmen, in porta Trigemina aliquandiù acerrina pugna inhi-PortaTri butt. Ma il sito di quel monte ci scioglie dal dubbio. Per suggir le truppe de gli armati, non potè Gracco haver miglior campo, che appiattandosi nel concavo della. via dividente all'Aventino le due sommità, uscirsene assai occulto per la porta, ch' era ivi, da noi creduta Lavernale, e rientrando per la Trigemina passare al Sublicio; viaggio suggeritoli, ò dalla copertura di quelle vie, ò almeno dal caso, ò dalla sicurezza per far'impedire nella porta Trigemina il passo a'persecutori, si come su fatto. V'aggiungo, che se il Sublicio su antichissimamente, dove poi l'Emilio, cioè dove sono hoggi a Ripa i pilastri, come nel trattar de'Ponti son per provare, ciò solo basta a convincere, che non suori della porta Trigemina l'Aventino era; & in ognicaso, fosse pur quel ponte dove si vuole, se Gracco per andarvi usci dalla Trigemina, conviene cofessar'il Sublicio contra ogni antica autorità fuori delle mura,

e porte di Roma.

Per chiarezza ultima ci resta vedere, come definivano il Pomerio gli antichi Anguri ne' loro libri. Gellio nel c. 14. del libro 13. Pomerium quid effet, Augures Pop. Rom. qui libros de Auspiciis scripscrunt, istiusmodi sententia definierunt. Pomerium est locus intra agrum effatum pone muros regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani auspicii. Nella cui conformità Festo: Cum locus sit, qui finem urbani auspicii facit intra agrum effatum certis regionibus terminatus ad captanda auspicia. E Macrobio nel 24. del primo de'Saturnali ragionando de'Grammatici : lta fibi belli ifti homines certos scientia fines. O velut quadam Pomeria. O effata posuerunt, ultra qua si quis egredi audeat, prospezisse in adem Dea, a qua mares absterrentur, existimandus sit. Donde s'argomenti, che lasciato in alcune parti di Roma l'interiore, e l'esterior Pomerio dentro alle mura allontanategli coll'ampliarle, s'appogiarono alle mura ( come dicono Livio, e Dionigi) più fabriche, il che da Romani religiosissimi, anzi superstitiosi, se le mura havessero havuto tutte congiunto il Pomerio, non sarebbe stato permesso. E quindi è, ch'i veri confini del Pomerio non da altri si riconoscevano più, nè s'osservavano, chè da gli Auguri per prendervi gli Auspicii, che solevano pigliarvi, come si dichiara da Plutarco in Marcello: Cum quis ex optimatibus in Pomœrio domum, aut tabernaculum mercede conduxisset, ac in eo pro captandis sederet auspiciis, postmodum sirmis nondum signis; si qua illum in Orbem causa retrabebat, primum opertebat relinquere tabernaculum, & alterum suscipere, &c. Così anche Festo in Publici. Captabant auguria templo Celi regionibus designato, quod Lituo, qui Quirinal appellatur , designabant in Pomerio extra Urbem . E Varrone anch'egli nel quarto : Princi pium,quod erat post murum Pomerium distum,ejusque ambitu auspicia Orbana siniuntur. Quando dunque Anco Martio abbracciando in Roma l'Aventino, tolse dalle radici del Palatino, e del Celio le mura antiche, restato il Pomerio tutto dentro le mura in quella gran valle doveva frequemarsi ivi da gli Auguri; e così fuori di esso, ma dentro le mura l'Aventino durò. Si notino le parole d'Elide Grammatico nel citato luogo di Gellio. Aventivum antea scusi diximus extra Pomerium exclusum, post auctore Claudio receptum, & intra Pomærii fines observatum: quel dielo observatum insegna novità non di mura, ma delle funtioni, le quali da gli Auguri dovevano farvisi. Così l'erat nelle portate di Varrone, Principium, quod erat post murum Pomarium distum, dà segno, ch'al sno tempo il Pomerio non era tutto post murum; e le parole di Catone recitate da Festo: Olim quidem omnes auspicabantur extra-

blicio . gimina . Aventinum, nunc etiam intra edificia, additano, che l'esterior Pomerio durava in...

alcuna parte di Roma dentro le mura.

Terminavasi il Pomerio con spesse pietre, delle quali Varrone così parla nel luogo citato: Cippi Pomerii stant circim Roman : e la conservatione di questi esser stata cura de gli Auguri, si trahe dall'inscrittione seguente:

Termini,e ceppi del \ Pomerio.

COLLEGIVM
AVGVRVM. AVCTORE. IMP. CAESARE. DIVI
TRAIANI, PARTHICI. F. DIVI. NERVAE. NEPO
TE. TRAIANO. HADRIANO. AVG. PONT.
MAX. TRIB. POT. V. COS. III. PROCOS. TER
MINOS. POMERII. RESTITVENDOS. CVRAVIT.

Una parte esserne stata detta Pontificale, cioè la riservata a' Pontesci vicina alle mura, s'hà da Festo: Pontificale Pomerium appellabant locum illum, agrumque pond pomerum, in suo Pontifices sua consituerent auspicia. Il giro, di spatio del Pomerio si le soleva ampliar da chi haveva distesi i consini dell'Impero. E Seneca nel libro De Brevitate vita al c.14. scrive: ldem narrabat, oc. Syllam ultimum Romanorum protulisse Pomerium, quod nunquam provinciali, sed Italico agro acquisito mos proferre apud antiquos suit. L'Aventino sà vederci, che non si dilatava sempre ad ugual proportione per tutto, ma a gusto di chi ampliavalo. Le cerimonie, ch'in ciò eran solite, men si spiegano da Pesto: Cum Pomerium proferretur, tùm Augures publicos P. R. bac verba preire solitos. Dii tutelares Urbis Pomerium boc nè minus, majusve saxitis, sed Cerisi, quibus terminatum est regionibus, effercatis.

Quanto a'suoi dilatamenti dopo il primo, che da Romolo si posto a piè del Palatino, può poco dirsene. Ampliaronio Servio Tullio, dipoi Silla, dipoi Giulio Cesare, e
dipoi Augusto, come dicono Festo, e Gellio ne'luoghi citati, e Tacito nel 12. de gli
Annali; ma il dove non si sà, e s'ingannano, il Panvinio, il Fabritio, & altri, mentre
vanno consondendosi con diversi immaginati giri di mura. Solo è certo, che ne
lasciò escluso l'Aventino. Ampliollo Claudio, accogliendovi quel monte secondo i
medesimi Gellio, e Tacito, il quale soggiunge, ch'al suo tempo di quel dilatamento vedevansi i termini, e si conservava scritto ne gli atti publici; e di ciò sà fede la
bella Inscrittione di metallo, che si conserva nella Basilica Lateranense, il di cui te-

nore apparifice così:

VTIQUE EI FINES POMERII. PROFERE. PROMOVERE. CVM EX REPVBLICA. CENSEBIT. ESSE. LICEAT. ITA. VTI. LICVIT. TI. CLAVDIO. CAESARI. AVG. GERMANICO.

Ampliaron lo Nerone, Trajano, & Aureliano, secondo Vopisco: Addidit autem Augustus, addidit Trajanus, addidit & Nero & c. se però non prese egli equivoco da Claudio a Nerone. De'quali termini la forma può osservarsi nel Boissardo, che nel terzo Tomo delle Romane antichità ne delinea uno; & è il seguente.

Pomerio Pontifica.

Pomerie
ampliato,
non egual
mente per
tutto.
Cerimonie
foliteusar
finellampliarlo.
Dilatatio
ni fatte
del Pomerio.

La cui Inscrittione si porta enche del Panvinio con le due seguenti.

C. MARCIVS. L.F.L.N.
CENSORINVS.
C. ASINIVS. C.F. GALLVS.
COS
EX. S. C. TERMIN

C. MARCIVS. L.F.L.N.
CENSORINVS. ET. C. ASL
NIVS. C. F. GALLVS
COS
EX. S. C.

Che è quanto del Pantico Pomerio Romano sembra a me potersi dir fondatamente, e suori di sogno.

L'ampiezza dell'antiche mura di Roma.

#### CAPO SESTO.

Dichiarato ciò, che fosse Pomerio, conviene farritorno alle Mura, se quali fino ad Aureliano esser durate nell'antico sito, a cui surono distese dal Rè Servio, dicemmo. Di queste è necessatio stabilire l'ampiezza prima di cercar'il sito, per farta delle ne poi ricerca con maggior lume. L'ampiezza si spiega da Plinio nel terzo libro mura in al c 5. Menia ejus collegere ambitu Imperatoribus, Censoribusque Vespassanis anno contempo di dita uccenti. passi unismeca complexa montes vit. Ipsa dividitur in Regiones unit. Vespassa-compita earum ceux ejus dem spatis mensura currente à milliario in capite Romani Fori no era di statto ad singulas portas, que bodie sunt numero unu Castris Pratoriis ab codem milliario passi 200.

per vicos omnium viarum mensura colligit paulò amplius LXXM. pass. Dove parlandosi di mura misurate in tempo di censura, e però con diligenza, non si può sospettar bu-

gia, nè errore, nè incertezza.

Giusto Lipsio nel trattato della grandezza di Roma al c.2. del terzo libro giudica questo luogo scorretto, e cosi il racconcia: Mania ejus collegere ambitu Gr. pass. XXIIIMCC. complexa & c. ejusdem spatii mensura currente (al Cluverio piace meusura currens) à milliario & c. efficit passum per directum un mocciav. ad extrema verd te- Lipsio, e Horum Oc. mensura colligit amplius viim. passum; la qual correttione s'approva, e dal Clusi difende dal Cluverio nella sua Italia Antica.

Plinio cor retto dai verio, male.

Le autorità per ciò addotte sono molte.

La prima è d'Aristide nell'Oratione Panatenaica, che latinizzata, così dice d'Atene: Jam verd magnitudo Urbis, & reliquus apparatus fortuna Atheniensium respondet, fire ipsum Vrbis ambitum, qui omnium Græcarum maximus est, atque pulcherrimus, consideres, sive meenia ad mare quondam pertinentia, & itineris diurni longitudinem complexa. Donde s'inferisce, che se il circuito d'Atene era dell'ampiezza del viaggio d'un giorno, quel di Roma detto da Dionigi non minor d'Atene, meno del viaggio d'un giorno, e perciò di 23.miglia, non potè essere.

La seconda è di Strabone, che nel sesto dice di Siracusa: Olim quinque constabat Urbibus maro contenta cixxx. stadia longo. Da i quali stadii si fanno ventidue miglia, e mezzo. E Siracusa da Plutarco in Nicia è uguagliata ad Atene: Ex quo tempore Syracusas circumvallavit, Urbem Athenis haud minorem. Dunque Atene,e Roma

erano della stessa grandezza.

La terza è di Tucidide nel libro secondo, ove così scrive d'Atene: Phalericus murus erat stadiorum 35.ad ambitum usque Vrbis, ipsius ambitus pars, que custodichatur 43; nam pars tjus, longum murum inter, O Phalericum sine custodia erat; longs verò muri ad Pirea usque stadia continebant 40. quorum exteriora custodiebantur. Pirei cum Munichia uziversus ambitus erat 60. sladiorum si quali stadii tutti sono 178.e sanno 22. miglia, e 250. passi.

La quarta è di Dione Chrisostomo nell'Oratione della Tirannide favellante pur d'Atene in cotal sentenza: Quamquam ducentum sit stadiorum ambitus Athenarum, si Pirea una complettaris, & quod muri medium est inter eum, & Urbis ambitum; e li

200. stadii fanno 25. miglia.

La quinta è d'Olimpiodoro presso Fotio, le cui parole sono: Romana Urbis munia ab Ammone Geometra mensurata, quo tempore Gothi primam invasionem secere, comprehendebant 21. milliaria; trà le quali, e le 23. di Plinio non è differenza considerabile.

Queste prove di gran sorza in apparenza, nell'esaminarle non riescono potenti a sar credere scorrettione sì grande. E l'eruditissimo Lipsio se havesse, quando scrisse ciò, potuto veder Roma con gli occhi, com'egli dice, n'haverebbe ravvisata la verità. Il Donati nella sua Roma Vecchia, e Moderna risponde esticacemente; & io che prima di vederla, haveva tutto digerito nella medelima fentenza,e potrei riportarmi i scritti di quel grand' huomo, per non lasciar quivi la materia priva di risposta, in sua consonanza, e perciò con più franchezza risponderò forzandomi sar'apparir' evidente il sito d'Atene; a cui è uguagliata Roma da Dionigi.

Quello, che d'Atene dice Aristide non solo và con un Quendam riportato a tempi di maggior antichità, e Dionigi parla ne termini dell'età non solo d'Aristide, ma della sua molto più moderna, nella quale Atene era diminuita: Ma di più con due sive è diviso in due membri; nel primo de'quali Aristide parla del giro della Città, (ch'è il paragonato con Roma da Dionigi) nell'altro tratta delle mura, le quali, e non il giro si dicono abbracciar quel grande spatio. Nella risposta a Tucidide il

senso vero di questo luogo, spero che restarà spiegato più vivamente.

La grandezza da Strabone descritta di Siracusa si riduce anch'ella ad Olim, e non Grandezal tempo di Strabone, e di Dionigi quando era diminuita; & in conseguenza più za di Si-**K** 4

nel secolo di Plutarco. Dicendo Plutarco dunque: Urbem Athenis hand minorem, s'egli intende del suo secolo, era all'hora Siracusa scemata all'ingrosso, se di quel di Nicia, quando di mura la cinse, che su ve'tempi antichissimi d'Alcibiade, e di Pericle, non era all'hora giunta alla vastità, con la quale siori dipoi sotto Gerone.

Grandezsad'Attnc.

Pireo .

Falera.

Ma nell'autorità di Tucidide ben pesata la vera grandezza d'Atene si trova. Come il Donati dimostra, le parole stesse di Tucidide sanno diversi il muro Falerico, il lungo muro, Pireo, e Munichia dal giro d'Atene, il quale solo essere il paragonato col Romano da Dionigi già hò detto: ma di più mi volgo a dilucidarlo coll'autorità d'altri. Tolomeo nella decima tavola dell'Europa sa sì diversa Atene da... Pireo, è Munichia, che pone quella nel Catalogo delle Città medicerranee, questi Munichia due tra i luoghi maritimi della Grecia. Strabone tra le Terre di quella riviera conta Pireo porto de gli Ateniesi, Munichia, e Falera, come luoghi distinti da quella Città. Livio fa mille volte mentione di Pireo distintamente da Atene. Così dicenel primo della quarta Deca: Prasidium Attali ab Ægina (Isola non soggetta a gli Ateniesi) Komanique à Piraco intraverant Urbem, e più sotto parlando di Filippo: Diviso deinde exercitu Rex cam parte Philoclem Athenas mittit, cum parte ipse Piracum pergit; ut dum Philocles subcunde muros. O comminanda o praguatione contineres Urbe Athenienses, ipsi Piracum levi cum prasidio relictum expugnandi facultas esset, & indi a poco. A Piraco Atbenas repente duxit. Finalmente Plinio nel 7.cap. del ter-20 libro de'porti di Pirco, e di Falera così dice: Pirceus, & Phalera portus v. M. pass. muro recedentibus Athenis juntii. Con questo lungo, s'a quello di Tucidide si congiunge, s'apre il senso e di Tucidide, e di tutti gli altri sopra portati. Pireo, e Falera erano porti lontani da Atene circa cinque miglia, nella guisa, che Porto, & Ostia furono porti Romani, ma Città da Roma distinte. D'Atene la metà, ch' era verso i porti, cioè l'Australe, era nuda di muraglie, l'altra Settentrionale havewa il ricinto, e quindi da una parte, e l'altra si dilungavano due muri, uno fino al porto di Falera, & erail Falerico, di 35. stadii secondo Tucidide, cioè quattro miglia, e poco più: l'altro detto lungo muro fino a Pireo di 40. stadii, che fan cinque miglia. Così se haveste Nerone eseguito il disegno, che Svetonio narra, di tirar da Roma al mare due muraglie, siche dalla porta Trigemina ad Ostia, e dalla Portese a Porto havessero corso due lunghe cortine, havrebbe con esse legate quelle trè Città. Ma chiaro più che da altri si descrive ciò da Strabone: Hunt murum (cioè quello, dal quale si cingevano Pireo, e Munichia )attingebant longi muri nune diruti; qui erutum instar ab Trbe quadraginta stadiorum longitudine producti. Astu cum Pirçeo connectebant; sed multa ista bella murum dejecerunt, Munichiæ propugnaculum. Piræcumque redegerunt in exiguum vicum. Solo è disserente qui Strabone da Tucidide, e Plinio, che questi uno de'muri congiunge con Falera, quello con Astu, qual descrive per un sasso: As. n saxum est in planicie, undequaque domiciliis circundatum, & in co saxo est Templum Jovis Statoris, O'c.ma però il medesimo Strabone da una parte di quel muro pone Astu, dall'altra Falera, e perciò disse: Post Piraeum Phalerenses sunt Curia proxime insequente ora, Oc. Parla delle stesse due mura anche Livio nel primo della quarta: Inde eruptione subita peditum, equitumque inter angustias semirutimuri, quod brachiis duobus Piratum Athenis jungit, Oc. delle quali due braccia, à gambe; s'elle erano mezze rovinate nelle guerre di Filippo Rè de'Macedoni, e spianate affatto nell'età di Strabone, il quale ne soggiunse, Longi muri dejesti sunt primum à Spartanis, deinde à Romanis, que tempore Sylla & Piracum, & Aftu ipsum expugnavit. Dionigi coetaneo di Strabone non ne potè far conto, & Aristide non potè parlarne, che con il Quondam; le cui parole portate sopra; Mania ad mare quondam usque pertinentia, & stincris diurni longitudinem complexa, restano chiare astatto. Per misurar giusta dunque la circonferenza d'Atene, la metà sua verso Settentrione

cinta di mura, era secondo Strabone 43. stadii, cioè cinque miglia, e poco più: l'altra verso Austro non cinta, machiusa più anticamente frà que'due muri, quanto

potè

pote mai esset ? secondo il credibile minore della prima; onde meno delle dicci miglia pote dilatarsi tutto quel cerchio, come disse Dionigi, non assai minore di quel di Roma.

All'autorità di Dione non occorre rispondere; perche non solo egli parla conditionatamente in quel solo caso, ch'altri voglia intendervi inchiuso Pireo, e non solo sa anch'egli distintione frà l'ambito della Città, e tutto ciò, che abbracciano le due muraglie, ma ne parla di più col Quamquam, come suori dell'ordinaria regola, ch'è in contrario.

Molto meno Olimpiodoro può dar'impaccio; perche allai prima d'Ammone Geometra, le mura erano state mutate da Aureliano, che molto tempo dopo Plinio le-

fece di maggior cerchio.

Non mancano evidenze anche buone da far vedere, che quel luogo di Plinio non

deve correggersi.

Il far'ivi dir'a Plinio, che dalla Colonna Millaria del Foro a ciascheduna porta. fosse un'equale spatio di trè miglia, e 765. passi, non è mostruosità, che possi tacersi. Se l'antiche mura fatte da Servio havessero girato intorno alla Colonna, & al Foro, come una persetta circonferenza matematica intorno al punto, e le strade dalla Colonna alle mura fossero state così dritte, e ben compartite, come i raggi in una ruota, pur'haverebbe havuto dell'impossibile, ch'il número ancora de'passi fosse per ogni strada riuscito eguale. Onde Roma con le strade distorte, con le mura sinuose, e con le porte altre al Foro vicinissime, altre fuor di modo lontane, come potè haver'adequatezza sì puntuale, e sì bella? Lo spatio di quasi quattro miglia dal Foro a ciascheduna porta, come semidiametro delle 23. di circonferenza, potrebbe passarsi; ma se quattro miglia erano dal Foro alle porte, e per conseguenza alle mura, Ponte Molle, i Prati Quintii, e di là da quelli tutto il Gianicolo sarebbono stati rinchiusi in Roma; la Villa di Martiale sul Gianicolo, quella d'Ovidio presso Pontes Molle erano pur fuori di Roma; ed i Toscani accampati sul Gianicolo non poterono star'in assedio dentro la Città. Se Silla secondo Appiano nel 2. delle Guerre Civili in accostarsi à Roma armato pose una Legione a Ponte molle, & un'altra più presso alle mura, se potè un'altra volta accamparsi nel Campo Marzo avanti alle Porte di Roma; e se Ottavio s'accampò nello stesso luogo, secondo il medesimo Autore nel 3. libro, il Campo Marzo era fuori delle mura, il quale, che fosse fuori della Città, s'hà certo nel secondo di Livio, nel terzo di Dionigi, nel quinto di Strabone, nel terzo dell'Historie di Tacito, nel settimo della Guerra Giudaica di Giosesso, e nella vita di Severo d'Herodiano, oltre quanto della Porta Carmentale dissi di sopra. I Galli quando dalla rotta d'Allia vennero a Roma, dice Livio nel quinto: Inter Romam, atque Anienem consedere exploratoribus missis, &c. La Porta Capena hora di S. Sebastiano esfer stata più indentro del fiume Almone, detto hoggidi Acquataccio, leggasi in Statio nel principio del quinto delle sue selve: il Sepolcro di Cestio presso la Porta di S.Paolo è contrasegno, che la Porta Trigemina non perveniva... cola; il Mausoleo d'Augusto, ch'era a Ripetta: quel d'Hadriano hoggi Castel S. Angelo, chi non sà, che furono fuor di Roma ? I sette Colli, sù i quali è situata... Roma, si sà quanto girano; dalle quali particolarità, e le trè miglia, e 765.passi dal Foro alle Porte, e le 23. di giro restano dichiarate vani immaginamenti. Desidero per giunta s'offervino le parole di Dionigi, con le quali paragona Roma ad Atene. Vi si vede far'egli quel paragone, per mostrar, che Roma, secondo il giro delle mura, non haveva grandezza più, che ordinaria.

L'intentione di Plino si è (come si spiega dal Donati) dir le miglia, che per tutte le linee delle vie conteneva Roma dentro, e suori della circonserenza di quellemura. Il senso delle sue parole solo è, che tutte le strade di Roma dalla Colonna alle Porte raccolte insieme sanno numero di 30 miglia, e 765 passi; le stesse per tutto l'habitato ne sanno più di 70. Quel verbo Essett si regge dal nome Ipsa, che però

Colomna
Milliaria, dalla
quale alle
Porte, no
bavevano
le strade
di Roma
distanzacguale.

và inteso collettivamente di tutte le strade insieme, e non dall'altro, Mensura currente, da ablativo tramutato in nominativo, Mensura current, dal Cluverio senza. necessi:à, e quell'altre parole: Per vicos omnium viarum mensura colligit paulò amplius LXXM. pasi. pur troppo apertamente parlano di miglia raccolte da tutte le strade, ch'erano nell habitato.

### Dove precisamente le Mura del Rè Servio si distendessero:

### CAPO SETTIMO.

Mura del per lo più sopra moti, e rupi.

DEl preciso loro circuito non s'hà chiarezza; ma ben può tracciarsi col verisimi-le, e non solo ritrovarne i siti, ma vederne ancora qualche residuo. Per lo che Ré Servio nà 6 nuò non sincurale. En tatte di fopra citato dice di loro nel nono libro; ne si può non ripeterlo: Erat tune Roma circuitus quantus Athenarum, una que ejus pars super colles, rupesque scissas à natura ipsa sie munichatur, ut parum indigeret custodice, alia à Tyberi, ut à muro tuebatur. Locum tamen habet magis expugnabilem à porta Exquilina ad Collinam, sed manuali opera munitus est, cingit enim cum fossa in minori latisudine pedum centum, & amplius, & prefunditates triginta, supraque fossam murus est junctus interiùs aggeri lato, atque alto baud facili convulsu arietibus, neque expugnatu cuniculis. Hac munitio longa est stadia circiter septem, lata pedes quinquaginta. E nel quarto parla ancor dell'argine di Superbo non diversamente da Plinio: Partem illam Urbis, que in Gabinos prospiciebat, magna operariorum multitudine cinxit aggere latam egerendo fossam, ibique magis quam alibi murum erigendo, erebrisque turribus muniendo; ab hac enim parte videbatur Civitas admodum debilis, cum alibi undecumque valde tuta esset. Et a Dionigi s'aggiunga Strabone, e Plinio, portati da me, nel c.4. e l'Autor de Viris Illustribus, il quale in Servio Tullio dice : Collem Quirinalem, Viminalem, & Exquilias Urbi addidit, Aggerem, sossasque secit: le quali cose premesse.

Il principio delle mura di Roma sul Tevere dalla parte Settentrionale dove potè es-Cominciasere? Se quanto della Porta Carmentale s'è detto, si considera, escludendosene Piazza Montanara, & il Portico d'Ottavio, ch'esser stato trà S. Nicolò in Carcere, e S. Maria in Portico, diremo a suo tempo, non altrove cominciavano, che trà 'l Ponte di Quattro Capi, e l'altro di S. Maria, ch'è rotto; e forse non è affatto strano il credere, ch'una punta d'antico muro fatto di grosse pietre quadre, che sù quella riva termina, ne fosse uno straccio dopo la mutatione d'Aureliano restato in piedi.

Salivano Jul Campidoglio,c fcedevano da Macel de'Corvi.

vano sul

preso al

S.Maria.

Tever

ponte

Quindicol supposto di Dionigi, di Strabone, e di Plinio, saliva il muro sù le rupi del Tarpejo; con i cui scogli alti mostra essersi disteso per quelle sommità, che sourastanno al Monastero di Tor di Specchi, fin dove è hora la scala della Chiesa d'Ara Celi; per il qual tratto all'hora tutto scosceso, hora reso agevole dalle rovine, andava a discendere a Macel de Corvi, dove il Campidoglio finisce: Onde se nel cantone a mano sinistra della salita, che si dice di Marforio, si vede in questo luogo sopra. la chiavica l'antica sepoltura di Cajo Publicio, come si dimostra qui sotto,

non occorre : che l'Agostini ne'Dialoghi delle Medaglie dubiti della sua realtà ; poiche quel fito, altre il poter'eller ftato concello dentro le mura per ispecial privilegio, come si concesse ad altri, e come può anch'intendersi l'Epitassio, era sacilmente fuori di quelle :

Di là da Macel de'Corvi cominciando la falita del Quirinale, vi ripigliavano elle Rifalivala loro altezza. E per la spiaggia detta Monte Bagnanapoli verso l'erto del Giar- no sul Qui dino de Signori Colonnes, e del Palazzo, e Giardino Pontificio alle Quattro Fon- rinale, e tane, el Palazzo Barberino, all'Horto della Madonna della Vittoria, fino alla Villa permenina Mandofia presso Porta Salara giungevano ticuramente. Ivi per appunto finisce l'er- 110 presso to , e comincia il piano. Nella firada, ch'è frà la Chiefa di S.Sufanna, e'l Giardino 14 Porta Barberino si vede in terra uno straccetto di muro antico di pietre quadrate. Non lo Salara. affermo già avanzo di quelle mura ; ma ne pur si può (cred'io ) assolutamente dire non elsere.

Inditorte. Dalla Villa Mandosia, dove l'antica Porta Collina esser stata diremo, cominciava do giunge. l'argine di Servio, secondo Dionigi, del qual'argine si riconosce il vestigio da gli vano alla Antiquarii dietro alle Terme Diocletiane, e nell'estremità Settentrionale della Villa Porta di Peretta. Si che nella Villa Mandosia le mura facendo angolo verisimilmente piega-S. Lorezo. vano presso la strada, ch'hoggi da Porta Salara entra nella strada Pia, e quindi pas-Argine del sando nel vicolo, che gli è quasi incontro dietro al Monastero, & Horto de'Certosini, Reservio. & alla Villa Peretta, pervenivano alla Porta di S. Lorenzo.

Daquesta Porta alla Maggiore si vede seguire l'argine con le mura d'hoggi; e dalla Maggiore in là verso S. Croce in Gerusalemme pur se ne vede un residuo nelle vigne lontano dalle mura, ch'esser stato l'argine di Tarquinio non dee dubitarsi. Non su fatto da Tullio, perche forse su prevenuto dalla morte, è vedendo il sito non tanto in piano, quanto l'akro, non lo stimò necessario: ma Tarquinio per sicurezza maggiore l'aggiunse, e per maggiore al monastero di S. Croce haver le mura rarquinio caminato più indentro delle moderne, è inditio potentissimo il vedersi poco in là da quella Porta caminar le mura hoggi con l'antico Aquedotto dell'acqua Claudia, sotto il quale si scorgono le sommità de gli Archi murati.

Poi torcë- Da S. Croce in Gerusalemme alla Porta di S. Giovanni; e quindi sin dove entra la do a destra Marrana, non più in là delle moderne si poterono distendere le mura antiche; vedennon anda- dosi alzate sull'estrema falda del Celio, presso alla quale sono i sondi del Colle. Il
vano lügi nome antico della Porta di S. Giovanni, quando ella sia la Celimontana, come si giudalle mo- dica, dà qualche cenno, che sopra altezza considerabile del Celio ella s'aprisse.

Quindi alla Forta Latina, che non è lungi, si vede la muraglia torcere molto in all'Etrar, suora; e dà perciò sospetto, che quella di Servio seguendo più in dentro lungo la coche fà la sta del Celio, fin dove quel colle più s'accosta all'Aventino, lasciasse fuora quel pog-Marrana gio, che da i più è creduto il Celiolo; frà il quale, e'l Celio si scorge da S.Sisto, a in Roma. S. Cesareo un buon tratto di pianura, per cui la Marrana scorre; & in ciò grande mi Di là dal- sembrano le difficoltà; poiche se le mura fossero caminate sul Celio sino a S.Sisto, le la Mar- Terme Antoniane sarebbono restate suori di Roma; e se quel colle su veramente il rana fino Celiolo, segue, che dalle mura fosse abbracciato. All'incontro s'egli non sù il Cealla for · liolo, come credono il Panvinio, e'l Ligorio, non su anticamente compreso in Rota di S Se ma; perche sarebbe stato l'ottavo monte. Di più la Chiesa di S. Giovanni ante Porbastiano se tam Latinam, dove è traditione, che nella bollente caldaja fosse posto quell'Apostolo, andassiro sarebbe anticamente stata, come stà hoggi, dentro, e non suori della Porta; e pure con le mo- esser stata fuori dichiarano la parola Ante, el'uso antico di condurre i rei al suppliderneso più cio fuori di Roma. In oltre considerandosi bene quel colle si scorge di due sommiindenirose tà; frà le quali s'apre la Porta Latina, e la via, che da essa và a S.Sisto; onde potedubbioso. rono caminar le mura sul corno sinistro, e più alto, e su forse il Celiolo, l'altro co-S.Gio: an- me più basso potè esserne escluso, e perciò le mura della Porta Latina in vece di pietePortam gar in suora, come sanno hoggi, piegarono in dentro sino a S. Cesareo. La Latina Latinam dunque, e per conseguenza anche la Capena, erano forse più indentro delle moderne, verisimil- quella sul Celio, ò sul Celiolo, questa presso l'Aventino. A che danno sorza l'insimente suor nite sepolture di Servi, e Liberti d'Augusto, di Livio, di Tiberio, di Caligola, e delle mu- d'altri Imperadori, ch'il Ligorio nelle Paradosse dice (se perè gli si dee dar sede)trovate a suo tempo nella via Appia dentro la Porta di S-Sebastiano, le quali esser state ra. anticamente fuori della Città può dirsi di certo: ma tutto ciò apprendasi solo discorsivamente, poiche non vedendo in alcuna parte, dove fermar quietamente il consenso, lascio, ch'altri ne giudichi a piacer suo.

Dalla por Di là dalla Capena il muro alzandosi sù lo scosceso del monte Aventino con le ta di S.Se mura d'hoggi perveniva alla Porta di S.Paolo; poiche così la scoscessità dell'Aventino bassiano a caminando ne dà buon inditio; dentro la qual Porta torcendo il monte a destraquella di verso il Bastione satto da Paolo Terzo, e quindi sin presso a S.Maria Aventina, av

AICI

vicinandosi tanto al Fiume, ch'a pena strada ampia vi resta, il termine dell'antiche mura di Servio in consonanza di quel, che ne dice Dionigi, dimostra evidente. Terminavano dunque a mio credere presso quella Chiesa; e forse in specie dove si vedeva pochi anni sono un'arco vecchio di mattoni; à drittura del quale sul monte era qualche vestigio di antichità con certo residuo di pietre quadrate. Da questo termine a quel primo presso al Ponte di S. Maria, donde io cominciai, se si prendesse misura, vò immaginandomi, che gli antichi pilastri del Ponte Sublicio si troverebbono quasi nel mezzo. Il Testaccio fatto da' Vasai de'loro fragmenti è segno, che Pantiche mura non giungevano fin là; perch'in Roma non sarebbe stato permesso a' Valai ingombrar tanto sito; e la sepoltuta piramidale di Cestio congiunta alle mura d'hoggi affai meno antiche di lei, mostra, che le più antiche lasciavanla suor di Roma. Il Panvinio, & altri per escluder dal Pomerio l'Aventino hanno opinione le mura dalla porta di San Sebastiano esser corse a piè dell'Aventino per la valle di S.Sisto, e del Circo Massimo, & haver terminato alla Marmorata; ma con quanta sproportione non è chi non possa scorger, se accuratamente considera il tutto. Sariano bugiardi Dionigi, e Plinio, che per colli, e rupi le dicono tirate. Pazzo sarebbestato Servio a tirarle sotto un monte. E Servio, e Tarquinio haurebbono senza senno fatto argini superbi, dove meno bisognava, lasciando queste al brutto signoreggiamento dell'Aventino.

Ci resta il Trastevere coi Gianicolo. Era il Trastevere congiunto a Roma da. Mura di principio col solo Ponte Sublicio satto di legno .. E se Roma dalla parte del Latio Trasseuere ful Tevere si stendeva poco, altrettanto, e non più il Trastevere dalla parte di Tos- cominciacana poté occupare, in modo, che quelle mura, e queste da una parte, e l'altra fos- uano, e fisero a fronte, giache secondo Dionigi Roma lungo il siume non haveva mura. Al niuano ful più dunque l'un termine era presso gli ultimi sbarchi di Ripa, dove è fatta hoggi la fiume innuova porta, l'altro del Trastiberino semicircolo potè essere trà il Ponte dell'Isola, cotro a gli

e l'altro di Santa Maria.

Di questo muro se la sommità pervenisse anticamente dove è la moderna, non le dette. deve esser dubbioso. La cima di quel monte è per appunto dove sono le mura; Sul Giase Anco Martio lo racchiuse in Roma per sicurezza, dee pensarsi, che non ne lascias- nicolo perle fuori altezza sourastante.

Ecco quell'antico giro minore del moderno, che di più contiene il Campo Mar- alla somtio, il Colle de gli Hortuli, l'antico Castro Pretorio, il Prato di Testaccio, il Celio- mità di es lo, & altri siti di minor quantità, oltre il maggior sito di Trastevere, e nel Vaticano so non mela Città Leonina detta Borgo: onde se questo difficilmente giunge alle 14. miglia, nod'hoggi. quello potè altrettanto passar dissicilmente le dieci, à le undici, sito poco disserente. Come il da quel d'Atene. E se al tempo di Vespasiano era di 13200, passi secondo Plinio, in giro sudet. quella misura ( com'il Donati dice ) sù facilmente compreso il particolar ricinto an- to in temcora del Campidoglio; ò più tosto a mio credere con puntualità di misura suronvi po di Veposti in conto i sporti delle torri spesse trà cortina, e cortina; e sorsi anch'i contorni spasiano de gli edificii, ch'appoggiacivi di fuori, come Dionigi dice, l'impedivano. Anzi passalle le considerate le sinuosità di quell'antico giro molto maggiori delle moderne, si scema 13. miglia. il dubbio; perche bench'in minor sito, portavano nella misura quasi equal lunghezza delle moderne.

S. Paole caminava 110 come boggi.Ma poi torcendo a destra seguivano il mote fino aS.Ma ria Aventina.

E quivi terminauand.

estremi del

ueniu ano

### Le mura dilatate da Aureliano, e le risarcite da altri.

#### CAPO OTTAVO.

'Altro ricinto fatto da Auteliano fin dove si stendesse, pur'è dubbioso. Se, come Mura d' La Vopisco dice, abbracciava lo spatio di so miglia, doveva haver maggiore il Aurelia- diametro delle 14. Onde se con quasi egual distanza circondava il Foro, si potrebbe no no giti- con il Marliano credere, che per la Via Flaminia fi stendesse a Prima Porta; il cui fere a Pri spatio di circa otto miglia , ò nove , potè esfere semidiametro non sproportionato delma Porta. le 50. Si fa probabile da quello, ch'il Romano Martirologio dice de'Santi Abundio, & Abundantio, Ques Diecletianus Imperator &c. decimo ab Urbe lapide gladio feriri justi. Il qual decimo lapide essendo un miglio, è poco più oltre di Prima Porta, par, che mostri verisimile esser stata quella il termine delle mura : ma però non s'appaga l'animo in credere tanta spatiosità. Il Biondo, il Pulvio, & altri se ne sciolgono con la regola di Paolo Giureconfulto, fott'il nome di Roma comprenderfi ancora i Borghi, fotto il nome stretto della Città venir solo l'abbracciato dalle muraglie : ma da ciò non si toglie la dissicoltà ; perche Vopisco sa mentione delle mura disatate, e non parla di Roma solo, ma della Città : Muros Urbis Rome sie ampliavst, get.

L' Arco cosa fosse.

Ciò, che l'Arco di Prima Porta fosse, da Claudiano s'insegna nel Panegirico del di Prima sesto Consolato d'Onorio, ove descrivendo la venuta a Roma dell'Imperadore per Perta,che la Flaminia, passato Narni, & il Tevere, così dice :

Indefalutato, libatis, Tybride, lymphis, Excipiunt arcus, operosaque semita vastis Molibut, & quicquid tante premittitur Urbl.

De'quali archi figura più espressa scorgesi nella fabrica, dov'è hoggi l'hosteria detta il Borghetto. Si vede, ch'ella era un'Arco di quattro faccie, come un Giano quadriftonte, ferbandovisi ancora un residuo di cornicione marmoreo, e gli Archi fatti di mattoni alla grandezza, & alla forma fi rauvifano fomiglianti in tutto a quello di Prima Porta. Questi jo li stimerei seretti ambidue in honor d'Augusto, il quale si pigliò particolar cura di rifarcir la Via Flaminia, e dell'altre diè la carica a diversi del Senato, come scrivono Svetonio nel c.30. d'Augusto, e Dione nel lib. 53. Me ne dà non picciolo inditio una Medaglia del medelimo Augusto portata da Sebastiano Etizzo, nel cui roverscio sono due Archi quadriftonti con lettere nel mezzo, che dicono: Qvod viae munitae sunt, ed è la seguente:

Un'altro è facile glie ne fosse drizzato sul Ponte del Tevere, ch'era non molto lungi dal medefimo presso al Borghetto. Lo mostra un'altra medaglia portata dal medesimo Erizzo; in cui sopra un Ponte & vede un'Arco, e le stesse lettere portat-Lopra



Tali Archi efser stati de'soliti Giani Quadrifronti fatti ne'compiti fi può inferire; e dove è Prima Porta esservi stato Trivio, è Quatrivio, pur'è chiero; poiche lvi alla destra della Flaminia verso il fiume aprivati la Via Tiberina, per cui ancor hoggi fi và a Piano, e a gli altri luoghi, che aggiacciono al Tevere. A deftra ancora la forfe strada, già chesà le pendici era la famola Villa di Livia Augusta, detta 🚜 Gallinas Albas; cagione potentifima di far'ivi ergere un si bel Arco quadrifronte.

Per trovar'il vero delle mura, ripetali, che furono fatte da Aureliano per fortificar Mura & Roma, fi come diffi; & un sì gran giro in un'affedio farebbe stato impossibile difen- Aureliano derto senza un mondo di gente, e di vettovaglie. Eutropio nel Nono sa solo men- più forti, tione della loro fortezza: Urbem Roman muris firmieribus cinnit: e pure più del me- chè ampie. morevole havrebbe havuto la speciosità, se 50. miglia havesse girato. Sesto Aurelio anch'egli affai più della fortezza, che dell'ampiezza fà conto: At at anquam, qua per Galliennu evenerant, acciderent, muris Orbem quâm validiffuis lanlore ambitu circumstesse. E lo ficilo Vopisco scrivendone col Prost professa non solo minorità di mumero, ma ancora incertezza, mostrando di parlarne a mera immaginatione, è secondo la corrente stima del popolo fallacifima, e specialmente nelle cose, che non.... soggiacciono ad un girar d'occhi, nelle quali la maraviglia solita d'ingrandire fa Spello errori imilarati .

Di mura così ampie sembra impossibile, che per le Romane campagne hoggi non Le me trovallero rifidui, come di tant'a lere fabriche più antiche, e meno forti. Se poi vuol vedersene una matematica congettura, Publio Vittore Scrittor fedelissimo di que tempi descrivendo le 14. Regioni riferisce il circuito di ciascuna puntualmente, i quali circuiti (fuor di quello della prima, che non era dentro alle mura) raccolti insieme fauno la somma di piedi 210993, che secondo la regola datane da Plinio nel secondo libro ai c.23. fanno 42200 passi. Se dunque i giri delle 13. Regioni presi pelsma feparatamente, e poi cumulati non giungono a 43 miglia, come vi poteva giungere la fola circonferenza di entte congiunte? Per geometrica esperienza nou riuscirà ella molto più del quarto di quella fomma; fichè intorno alle 13. miglia, e forfe

ameno fi può giudicare effer flato quel vafto giro di mura .

L'autorità d'Olimpiodoro portata da me lopra nel capo festo, la qual parla di mi- sichità di Sura presa da Geometra nel tempo d'Onorio, trà cui, & Aureliano corfero solo cir- melte perca 150 anni, fà veder la vera ampiezza di quelle mura, non effendo potato in quel 10, cht 411znezzo tempo lavoro si forte effer caduto di vecchiaja, nè effendovi mancati Impera- cer distaciori prodi , e vigilanti nel rifarcirle , nè havendo parito Roma hostilità , suori del no in fatprimo facco de Goti , il quale fecondo Orofio , Paolo Diacono , & altri , fit mera in- di , fi ficacurfione, e non portò a gli edificii rovine almeno grandi. Onorio certo è, che le ri- ge,the ucu farci , dove elle fi trovavano . Così dichiara un'ifcrittione, che fi legge in una Porta fi dilata; murete a lato della maggiore, & è questa :

MARO, PIB delied bog

S. P. Q. R.
IMP. CAESS. D. D. N. N. INVICTISSIMIS. PRINCIPIBVS. ARCADIO. ET. HONORIO. VICTORIBVS
ET. TRIVMPHATORIBVS. SEMPER. AVGG.
OB. INSTAVRATOS. VRBIS AETERNAE. MVROS
PORTAS. ET. TVRRES. AEGESTIS. IMMENSIS
RVDERIBVS. EX. SVGESTIONE. V. C. ET. INLVSTRIS. COMITIS. AC. MAGISTRI. VTRIVSQ.
MILITIAE. STILICONIS. AD. PERPETVITATEM
NOMINIS. EORVM. SIMVLACRA. CONSTITUT

Una inscrittione simile vedevasi sopra la vecchia Porta Portese satta gittar con lemura a terra da Urbano Ottavo l'anno 1643, con l'occasione del nuovo ricinto del Trastevere, che si legge appresso col nome del Presetto della Città, & un'altra è sù la porta di S. Lorenzo; ma la maggior parte occupata dalla colla d'una pittura, & in parte cancellata con lo scalpello, sorse dove era la memoria di Stilicone. Similissime a questa porta, & alla Maggiore di fattezza sono la creduta Inter Aggerts murata, la Salara, la Pinciana, e la Latina, le quali perciò si riconoscono, ò d'Onorio, ò più antiche di lui. Oltre a queste le Porte di S. Sebastiano, e S. Paolo (alle quali simigliante era quella di S. Pancratio hoggi rinovata) si ravvisano di gravità, e d'antichità, ò maggiore, ò certamente non minore delle dette; ch'è un conchiudere le mura trà tutte queste Porte star'hoggi ancora nel sito d'Onorio, e d'Aureliano. Ciò stante vedasi quanto la misura pigliatane da Ammone Geometradopo il primo sacco riesca veramente; e con queste evidenze convincasi il testo d'Olimpiodoro per iscorretto.

Che la Porta Flaminia non arrivasse a Ponte Molle, si dimostra dal fatto d'arme, Le Porte che con Massentio sece Costantino a quel ponte; dopo il quale narrano Eusebio, Flaminia Zonara, Nazzario, la Tripartita, & altri, ch'i Romani aprendo a Costantino le Salara porte, il riceverono sesseggianti nella Città. Anzi, ch'ella sosse giusto dove stà hogsur sovo a- dove Ponte Molle è detto distante da Roma 14. stadii, che per appunto sanno un desso non miglio, e trè quarti, quanto esser hoggi è credibile; e che la Salara ne sosse non molto sun meno lungi, il medesimo Autore il dimostra nello stesso libro, col descrivere pun-

tualmente la fuga di Belisario da quel ponte a quella porta.

Saggiamente dunque crede il Donati non haver le mura d'Aureliano havuto giro più ampioi delle moderne, la quale opinione prima di leggerla nel Donati, venne a me ancora in testa, ma non m'arrischiai a consentirvi senza l'altrui scorta. E se con più specifica dimostratione vuol favellarsene, riduciamocia mente i detti di Vopisco, di Sesto Aurelio, e d'Eutropio, che per sicurezza di Roma Aureliano la cingesse con nuove mura; dipoi osservando di nuovo il giro delle moderne raccogliamone il come.

Campo
Marzo co
ragione
chiuso den
tro le mu-

gi .

Primieramente si scorge, che per non lasciar'esposti a gl'insulti tanti superbi edificii, ch'erano nel Campo Marzo, si risolse chiuderlo in Roma, invitandolo a ciò il colle de gli Hortuli, che abbracciandone buona parte, e curvandosi dove è hoggi la Porta del Popolo verso il Tevere, n'angustava l'ingresso, e forse molto più d'hoggi, se la Porta del Popolo, secondo Procopio, era in sito erto nel tempo di Belisario. È per appunto venne quì Aureliano a chiudere interamente il bosco, ch'Augusto se ce dietro al suo Mausoleo, ultimo termine delle sontuose sabriche del Campo Marzo, come a luogo suo si vedrà. S'osservi di più, ch'in avvicinarsi questo colle al Tevere, si stacca di maniera da quell'altro, il quale và verso Ponte Molle, che dalla Porta del Popolo alla Pinciana rimane lungo le mura un gran solco. Mirisi poco lungi dalla Porta del Popolo quella svolta, ove cessando la muraglia di mat-

toni

toni comincia un'altra mosto più antica d'opera reticulata, ma quasi fovinante, detta Muro torto. Di questa crede ragionevolmente il Donati, ch'intenda Procopio Maro Torto, nel primo libro, dicendo, ch' era trà la Porta Flaminia, & un'altra porticina a... man destra della Pinciana una parte di muro non solo crepata presso a terra, ma anche dal mezzo in sù spaccata di maniera, che senza rovinare si vedeva parte chinata in fuora, parte ritirata in dentro; e che volendo Belisario rifarla, i Romani gli s'opposero, affermando essersi trovato, che S. Pietro haveva promesso prenderne la... discla; onde egli il lasciò così. Le crepature, e pieghe di quel muro ( il quale è da Aimarsi miracoloso, non si leggendo haver per esse i Goti satto mai avanzamento) sembrano le stesse, che si vedono hoggidì. È queste dichiarando la muragha decrepita anche nel tempo di Belisario, la mostrano opera d'Aureliano veramente fortissima, come dicono Eutropio, e Sesto Aurelio.

Crede il Marliano esser questo un residuo del Palazzo di Pincio Senatore, ma senz' altro argomento, chè dello star sù quel colle; onde è cosa facile vederne l'opposto. Quel muro nel tempo di Belisario era così fracassato, come hoggi, & il Palazzo de' Pinci era sì habitabile, chè Belisario istesso lo si elesse per sua stanza, come scrive Anastasio nella vita di Silverio; che perciò è assai credibile fosse dove è hoggi la Trinità de' Monti, ò il giardin de' Medici; il cui fito conspicuo più del depresso, e remoto di muso torto, potè al colle de gli Hortuli der nome nuovo; e la cui vicinità sè chiamar Pinciana la porta vicina, mentre muro torto a lei lontanissimo haureb. be alla Porta del Popolo dato quel nome Ma è tempo di ritornar'alle muraglie.

Secondo; trà le porte Salara, e di S. Lorenzo si scorge haver' Aureliano di latato il giro dell'argine di Servio al sito moderno. Forse le molte fabriche di Tempia, ò d'al- Mune di'uzro, ch'erano trà quell'argine, & il Castro Pretorio, ò più tosto la maggior sicurezza, tate frà le che l'unione delle mura con quel Castro poteva apportare, glie ne diè occasione.

Terzo; trà Porta Maggiore, & il Monastero di Santa Croce in Gerusalemme la 🛪 . premura forse d'alcun grande edistio se, che seguendo con le mura l'aquedotto le # 17d porta dilatasse così per qualche spatio sù quell'angolo, di che nella quinta Regione me-

glio ragionerò.

Sarà chi opponga quivi l'Anfiteatro Castrense; di cui la metà dietro a gli horti di Santa Croce si vede fuori della muraglia. Tutto è verissimo, & è anche certo, castrense pri che quel Anfiteatro era dentro; ma però dallo stesso sito, e da qualche residuo de gli ma dentre la antichi fondamenti s'addita ivi, che presso all'Ansiteatro le mura correndo prima full'orle di quel altezza, tornavano quasi subito sul sito moderno, e che per fretta, e per commodità di quell'appoggio nel risarcirle dopo l'invasione de'Goti, su fatto quel poco di ristringimento, ma insensibile. Per maggior luce di ciò. Mirisi poco più in là di quel luogo: vi si vede un pezzetto di muro di pietre grandi quadre com. Residuo de poste a secco, ma alla peggio, e per quanto può argomentarsene satto in fretta sù le a secco daBerovine d'un altro muro. Questo esser stato un residuo della tumultuaria opera di lisarie. Belisario, ch'in fretta rifece a secco parte delle mura atterrate da Totila (come scrive Procopio ) parmi evidente; e sa credere, che Belisario per sostenimento di quel ano muro posticcio si valesse della vicina commodità dell'Ansiteatro; e chi poi le risarci con calce, sicome per isparammio non si ritenne di fabricar sù quelle pietre mal poste a secco, potè molto maggiormente valersi dell' appoggio dell' Ansiteatro. Non è quivi cosa affatto indegna d'esser notata, che trà 'l Castro Pretorio, e l'Anfiteatro detto, nelle mura si vede spesso alcuna pietra quadrata rozzamente fraposta a'mattoni, e così anche frà la porta di S.Giovanni, e quella di S.Paolo, segno, che l' antiche mura di Servio, delle quali erano quelle pietre, non furono molto lungi da queste moderne, e che Aureliano in quelle parti, ò nulla, ò poco le mutò.

Quarto; trà le porce della Marrana, Latina, e di S. Sebastiano, per isfuggir'alme- Tra la porce no in parte il gran seno, ch'ivi facevano in dentro le mura trà il Celio, e l'Aventino, e salvar le sabriche di tutto quel sito, richiedeva ogni termine di sortificatione, di s. seta-

porte Salara e di S. Loren-

Maggiore's e S. Croce .

che ureliano servendosi del poggetto, che v'è di mezzo, tirasse insuora una cortina, ra non serve come si vede hoggi più dritta, & assai più breve dell'antica. Parlo conditionatamencasione tira. te, quando sia vero, che le mura antiche di Servio Tullio havessero camminato non se en sura e ivi, ma più in dentro; dubbio, ch'io hò lasciato nel suo equilibrio.

Quinto; dalla porta di S.Paolo al siume, lasciato l'Aventino, portando le mura per Dalla peria lo piano drittamente, con minor tratto di muraglia tutto il gran piano di Testaccio, simme le ma. & i portici, e l'altre sabriche, le quali con l'occasione dello sbarco de'Vascelli v'era-

va perche am no fate fatte, vennero con maggior facilità racchiuse, e difese. pliate z 6 da

Crede il Panvinio, questa parte esser stata ampliata da Belisario. Ma però Ruso, e Vittore, che scrivono la porta Trigemina dentro alle mura, son testimonii, ch'al lor tempo erano già le mura dilatate più oltre di quella porta; oltrechè la di S.Paolo antichità assai maggiore del tempo di Belisario dimostra, per la quale sin da sil' hora chiamata con lo stesso nome racconta Procopio nel secodo dell'Hist. Goth. esser' egli uscito per andare a Napoli, dov'era mandato da Belisario per cercar di condurre in Roma, assediata da Vitige, le soldatesche venute quivi nuovamente da Costantinopoli, e con esse quel più di grano, che poteva ragunare in Terra di Lavoro.

Rel Trake. delle desse.

Sesto; nel Trassevere era necessità, che per porre quelle mura incontro a quest'alvere saus il tre, e per chiudere in Roma que'quattro ponti, quasi contigui, si portalsero da una all' incentre parte, e dall'altra a Porta Settimiana, & a dove era la Portese levata da Urbano Ottavo.

Borgbi deRa.

Pice d' A-

le frandro .

. Malle .

Più oltre di quanto hò discorso non è credibile, ch'il ricinto di Roma da Aureliama non de no s'ampliasse almeno considerabilmente, come i siti dimostrano; & in oltre non hager muse ve veva già Roma nel colmo della sua grandezza fuori delle mura di Servio da per tut-En equalmen to edifitii continuati ad un modo, come dalle Ville, e da i Paghi, e da i Campi. e Poderi all'hora vicini si trahe; ma così diversamente in alcune sue parti cominciava la campagna presso alle mura, in altre si distondeva l'habitato per qualche spatio, ch'i suoi borghi distintamente un dall'altro congiungendoglisi, come raggi di stella per quello, che dalla via Plaminia parve a molti di leggere in Ammiano. da Roma al mare fa fede Aristide nell'oratione in sua lode, sembravano fargli aggiunte di più Città, ch'è forse il senso delle parole di Plinio: Nist quod expatiantia ttila multas addidere Urbes, & a Città sì distratta non poteva farsi cerchio più ampio. Quanto a'Borghi non voglio lasciar di soggiungere l'oratione d'Aristide non esset netta da hiperbole, perch' il Vico d'Alessandro, che secondo Ammiano era Borgo sù la via Ostiense trè migha lungi, e distinto della Città, ne sa inditio. Le parole d'Am-Borgo à Pote miano nel 17. ove parla dell'Obelisco del Circo Massimo, sono: Defertur in Vicum Alexandri tertio lapide ab Orbe sejunctum; unde chamulcis impositus, tractusque lenius per Hostiensem Portam Gr. Cost, ch'i Borghi della Plamminia pervenissero ad Otricoli, ne in Ammiano, ne in altri io titrovo; anzi che a Ponte Molle sosse Borgo da Roma distinto, ove s'andava tal'hora a diporto, par si cavi da Tacito, e dal medesimo Ammiano, i quali porterò con altre occasioni: onde hebbe Roma a mio creder Borghi ampi sh me non de que'miracoli, che altri vanta.

Dene foffe.

Non tutto però d'Aureliano è il moderno giro; poiche scrive Zosimo haver Cotantino distrutto il Castro Pretorio, che alle mure di Roma appoggiava, e toglien-Caffe Prete done quella parte di muro, ch'era tra mezzo, fece l'altre trè servir per ricinto della rie de Coffen Città ingrandita per ciò, ma di poco. Questo grande alloggiamento èra, non come nine diffent altri diserosa S. Sebastiano, ma secondo il Panvinio suori della porta Nomentana hoge gi Pia ; Quel risalto quadrato dunque, che trà questa porta; e l'altra murata si vede anche hoggi, è l'aggiunta che con la distruttione del Castro Pretorio se Costantino.

Haverle zisarcito Onorio Imperatore non solo da Claudiano nel 6. Consolato di Mura rifar- quelle si causa, ma e sù le porte Maggiore, e di S. Lorenzo si legge, come ancor sù eite de One. la Portele vecchia leggevasi. Lo stelso elser poi stato fatto da Teodorico Rè de Gonie. ti la Cronica di Cassiodoro sa sede: Atque admirandis mensbus deputata per annos sin-

zulos

gulos maxima pecunia quantitate subrenit. Ma s'avverta, che ove Cassiodoro dice Menia vuol'intendere non delle muraglie sole, che cingono la Città, ma de gli edistii d'essa, come di Domitiano parlando dichiara: His Coss. multa munia, & celeberrima Roma falla sunt: idest Capitolium, Forum Transtorium, Divorum Porticus, Isum,

Serapeum, Gc.

E' opinione di molti, ch'al tempo di Giustiniano nella guerra contro i Goti sosse l'antico circuito di Roma ristretto da Belisario. Ma oltre, che le porte dichiarano l'opposto, sì come hò detto, Procopio, ch'in quella guerra si trovò con Belisario di Le mara da persona, racconta i risarcimenti più volte, ma che Belisario le ristringesse, non dice Belisario rimai e se in tutta quell'Historia si sa osservatione, si raccoglie da più luoghi negati. nen ristretie. va espressa. Narra in specie, ch'andò Belisario sacendo a molte cortine le torri più spesse, & a molte torri se i sporti più in suori, i quali parte ancor si vedono in molte torri antiche fasciate da un tanto in giù con altro muro più sportato, è se eg li discrive la Porta Flaminia in sito erto, e malagevole, non occorre però immaginarlass più verso Ponte Molle, sin dove la Flaminia và sempre in piano, ma'per vederla in minis. luogo erto basta (com'anch'accenna il Donati) riguardar'il colle, che gli è congiunto, e comincia con la scala di Santa Maria del Popolo. Più verso quel colle dunque su forse la porta, ò per maggior drittura, ò per dar luogo alla Chiesa dipoi mutata; ò se su prima ivi, ben potè quel luogo esser stato erto, e poi per cagione di commodità publica, ò di decoro spianato, ò ripieno.

Di queste mura risarcite Totila mandò per terra la terza parte, ma in varii luoghi; & il medesimo ripresa, che hebbe Roma, pentendosi, su dall'ambitione indotto a rifarle, il cui cerchio tanto restò lontano dall'habitato, ch'in un'altro assedio fane da To-Diogene, il quale haveva Roma in cura, col far seminar'il grano nella Città, diè ila.

speranza di mantenerla provista di pane.

Dopo le guerre de'Goti furono ristorate da Narsete; e che s'andassero successivamente racconciando secondo i bisogni, non può negarsi. De'Sommi Pontesici Adria-Ristorate da no Primo, e Gregorio Secondo si legge, che notabilmente le risarcirono. Ma nè Narsete se da questi, nè altri poterono dilungarle da i loro fondamenti, nè rifarle di nuova pian- tefici. ta; perch'essendo l'habitato di Roma dopo Totila stato sempre minore di quel, ch'è

hoggi, a quel solo habitato sarebbe stato fatto il circuito nuovo

Dalla faccia, ch'elle mostrano in questa loro vecchiaja, possono i varii risarcimen- Diverse loro ti raffigurarfi, poiche fuori d'alcuni brevi, spessi, e freschi rappezzi, i quali si tono- Hensure. scono fatti da 200. ò poco più anni in quà in diversi tempi dopo il ritorno de'Papi da Avignone, quasi tutto il resto fabricato di mattoni si ravvisa molto antico; ma cangiando forma da luogo a luogo dichiara la diversità de'tempi, e de'Prencipi, che la rifecero. Una gran parte spesso interrotta se ne vede di maggior maestà, e la voro, che con Torri fatte in volta coperte di tetto con capitelletti spessi di marmo, dimostra tempo di maggior potenza, e di più ornamento, che di Belilario, ò di Narsete; . la crederei facilmente opera d'Onorio, ò d'altro Imperadore. Ben si può giudicar, che fossero dipoi risarcite nella stessa foggia da Totila, e da Narsete, come l'appoggiate all'Anfiteatro Castrense, essendo della medesima fattura, ce ne dan segno. L'altre di struttura più semplice, e meno antica, possono essere i risarcimenti in diversi tempi fatti da gli altri.

Delle Porte di Roms.

### CAPO NONO.

Ol mutar le mura, mutavansi ancor le porte di sito, e di nome; onde il distinsuer'hoggi quali fossero d'un ricinto, quali d'un altro, e dove precisamente fossi

sero, non è facile rinvenirlo. Del numero di esse dà contezza Plinio nel suogo portaeinto del R3 to delle mura: Ad fingulas Portas, que sunt bodie numero xxxvII. ita ut duodecim semel numerentur, prætereanturque ex veteribus septem, quæ esse desterant, &c. Quivi in 5477jo 37. vece di 37. altri leggono 34. & il Panvinio crede voglia dir 24. Ma però quel Publio Vittore, ch'egli diede alla stampa, dice verso il fine Porta triginta septem. Al Donati sembra scorretto il testo di Plinio; e però non si cura cercarne il senso, nè crede il numero delle porte maggiore di 14. ò di 16. soggiungendo, ch'in Procopio tan-NI tante nu, te si leggono; ma non deve sì gran numero parer duro; poiche l'esser la Città strettamero è cosa mente habitata fuori delle mura, richiedeva per commodità del commercio spesse le porte: e se per il transito commodo da Roma al Trastevere quattro ponti si serono in poco tratte di fiume con spesa grandissima; ben si potè in tratto uguale di mura aprir con molto minor spesa porte altrettanto spesse. Facciasi argomento, che se dali la Porta Salara à quella di S. Lorenzo in meno spatio d'un miglio se ne veggono hoggi quattro, ed altre vedremo, che vi furono, potevano altresì in undici miglia contariene 37. Dal tempo di Belisario non deve inserirsi; perche essendo già mancata Roma d'habitatori, è verisimile, ch'havesse anche chiuse più porte. E forse nel giro d'Aureliano benche maggiore, minor numero di porte dovette farsi per sicurezza di Roma, e per minor bisogno, già che dalle mura s'abbracciava il più importante dell'fiabitato. Motiva il Donati, che l'aprir'anticamente nelle mura nuove porte, non fosse concesso, essendo un violar'il solco tiratovi da principio. Ma se poterono le stesse mura togliersi, & altrove trasportatsi, ben vi si potè anco aprire più d'un sorame, quando le Religioni spiate per mezzo de gli Augurii non lo vietavano. Hanno anche le parole di Plinio una gran durezza, e conviene, ch'ella si superi:

wolte nume. TALL .

dita .

Le 12: ana prima di passar più oltre, la quale è ivi: Itaut duodecim semel numerentur. Vuol Plinio raccontar'il numero delle porte del suo tempo, e si protesta numerarne dodici una sola uolta; perche? E' difficoltà osservata dal Marliano; il quale pensa scioglier-Non erane la col suppor, che dodici delle Porte antiche havessero ciascheduna due nomi; distinta di doppio mente raccontando quali elle surono. Ma qual leggierezza sarebbe stata di quel grave Scrittore in un conto delle porte di Roma, e delle strade, che conducevano ad esse, protestarsi, che non raddoppia alcuna di quelle di più d'un nome ? Non entrava la quantità de'nomi, ove trattandoli d'ampiezza di muraglie misurate, e di numero di strade, e di compiti, vi si numeravano ancor le porte, nè potea temere, che senza cotal premessa le dodici fossero credute poste per ventiquattro. Aggiungasi di nome doppio quali, e quante fossero, esser cosa incerta, e quanto il Marliano s'abbagli nel ricercarle, s'osservi quando de'loro nomi si trattarà. Ma qual su l'inten-Ne se contactione di Plinio, se non su questa? Il Donaci intende, che dodici porte si conti-che dodici porte per una si contassero, e poi altra cosa è l'esser contate dodici una sol volta, cioè per non più di dodici, altro il porle per non più d'una. A me và per la mente pensiero diverso; e per ispiegarlo mi conviene dichiarar prima un suogo di Livio non men duro. Raccontando Livio l'vstita de 300. Fabil, dice che Inselici

via à dentro Jano porte Carmentalis profesti Cremeram flumen perveniunt, &c. Per il Giano destro della Porta Carmentale s'intende commemente il Tempio di Giano, Giano destro ch'era suori di quella porta, e'l credono chiamato destro a disserenza del Gianicolò, della porta che gli era a finistra. Ma però si tratta quivi del Giano della Porta, e non del Tem-Carmentale. pio, che n'era fuori. Ovidio nel secondo de Fasti dicendo lo stesso:

Carmentis forta dextro est via proxima Jano.

Dimostra, che Giano destro, e sinistro havesse la porta Carmentale. S'aggiunga, se rose de ch'altro era il Giano, altro il Tempio di Giano, come so stesso Ovidio nel primo rempis di, de'Fasti dichiara: Gin No.

Cum tot fint Jani cur sas sacratus in uno . His uhi Templa foris juncta duobus babes &

Mella

Nella cui conformità Publio Vittore dice: Jani per omnes regiones incrustati, & ornati fignis. I Giani ciò che fossero ci s'appiana da Cicerone, che nel secondo De natura Beorum dice: Ex quo transitiones pervia Jani nominantur. Gli anditi dunque, i corridori, i passeggi, e sabriche somiglianti a guisa del Dio Giano di doppia saccia d'entrata, e d'uscita erano i Giani sabricati sorse per trattenimenti, e commodità di quelli, che per i Fori, ò altrove trattavano negotii. Quindi i Giani delle 413. erevs Porte erano i transiti, che le Porte della Città havevano internamente, i quali à co- Porte didopperti, à scoperti si vedono in molte dell'antiche, e delle moderne: e perche l'aggiunto di destro nella Carmentale cagiona conseguenza,! ch'ella ancora havesse il sinistro; chi hà veduto in piedi l'antica Porta Portese gittata a terra l'anno 1643. nel ristringere, che si se da quella parte i muri del Trastevere d'ordine d'Urbano Ottavo, se osservò la sua faccia esteriore, potè vedervi un'altra porta, ma chiusa così congiunta, che un sol pilastro serviva di stipite all'una, & all'altra; sopra la quale una... lunga Inscrittione si distendeva, che le dichiarava risarcite da Onorio Imperadore, nella maniera, che quivi si vedeva.



Così la parte interiore della Porta di San Paolo, ove appar maggiore l'antichità, Porta di San mostra due archi simili. Così la faccia interna di Porta Maggiore ha due porte Porta Magalternate da trè nicchi; sopra le quali corrono trè lunghe inscrittioni di Claudio, siere. di Vespesiano, e di Tito. Nella sua faccia esterna ancora son due porte di sattura. meno

meno antica, ma non così al paro; una delle quali è guernita dell'inscrittione d'Onorio portata già da me nel capo precedente; donde certa congettura può cavarsi, che delle Porte di Roma, alcune fussero così doppie di Giani, forse per commodità di carri, ò di some. Dissi alcune, e non tutte, perche d'eguale, e forse maggiore antichità si vedono altre d'un Giano solo. Di due Giani frà l'altre è verisimile sosse la Carmentale, e che solo dal destro mossi da alcuna supersitione antica, uscissero i Fabii. Tornando hora à Plinio, con ragione protesto di contar solo una volta les dodici (che tante dovevano essere) di Giano doppio, acciò non si dubitassero annoverate per 24.

po di Plinio mon comprese neile 37.

Hanno ancora qualche dubbio l'altre parole pur di Plinio: Prætereanturque ex ve-' sette forte teribus septem, que esse desserunt; poiche il più de'Scrittori intende di quelle porte, serrate inte- che ne gli aggrandimenti di Roma, restarono inutili dentro al Pomerio; ma io intenderei d'altre serrate, come soverchie; perche oltre la forza delle parole, Quæ esse desierunt, da Varrone trè sole porte, e non sette, si raccontano dentro'l Pomerio. Piace al Donati d'intendere, che delle 37. vadino tratte fuori le fette serrate, ma il senso delle parole di Plinio sembra a me chiaro pur troppo, che tratte ancora le sette fuora, 37.se ne contassero.

Per trovare hormai più facilmente le Porte antiche, non è miglior ripiego, che-

girar di nuovo intorno le mura.

Ports Flan mentana .

Vicina al Tevere fu certamente la Flumentana, la quale esser stata danneggiata spesso dal fiume, dice Livio nel quinto della quarta Deca. Questa (per non vaneggiar con quelli, che dissero esser la porta del Popolo) non pote altrove essere, che vicina al termine già stabilito dell'antiche mura presso al ponte di Santa Maria, dove benche à fianco della Carmentale, non era superflua; perche da questa detta Scelerata per l'augurio cattivo de'Fabii non s'ulciva; nè altra porta v'era appresso, donde potesse uscirsi nel Campo Marzo.

Carmentale

Appresso era la Carmentale, di cui hò detto à bastanza nelle porte di Romolo. M'occorre solo aggiungervi, che dopo l'antico ricinto di Romolo, e di Tatio, distese le muraglie alla riva del Tevere, potè haver la Carmentale qualche mutatione di fito, ma non sensibile. Dopo questa caminando le mura sù le rupi del Tarpejo, non poterno fino a Macel de' Corvi haver' altra porta, se però in alcun tempo per commodità di calar dal Campidoglio nel Campo Marzo non vi sti satta la Tarpeja: per cui forse dall'Asilo, ch'era il più basso, si discendesse; ma però di ciò non trovo alcun fondamento.

tolina .

Trà Macel de'Corvi, e la Colonna Trajana (e l'osserva anche il Bonati) nonpotè a piè del Campidoglio, e del Quirinale non aprirsi un'altra porta, e questa..., Retumene ch'alla via Lata portava, è credute dal Donati l'antica Ratumena; ma da Plutarc o tona Capi- in Publicola (cola da niuno offervata) si vede espresso la Ratumena esser stata una delle particolari Porte del Campidoglio; Impetu raptum, atque aspertatum (parla di quell'Auriga Vejente, che su trasportato da Vejo a Roma da'suoi cavalli) usque ad Capitolium, ibi bominem junta portam dejecerunt, quam Ratumenam nunc vocant.

Cominciano qui le rupi del Quirinale fino à Porta Salara. In questo lungo tratto chi non dirà, che più porte fossero da calare al Campo Marzo? I siti loro precisi possono difficilmente assegnarsi; poiche dove hora è salita più facile, potè anticamente essere la più malagevole, havendo le rovine confusi i vestigi. Contuttociò ad un dipresso il lungo spatio della Colonna Trajana al Palazzo Pontificio, & alle Quattro Fontane, par dissicile non ne havesse più d'una. Delle Porte la Salutare. fu sul Quirinale, una parte di cui Monte Salutare su detta, secondo Varrone, e la... porta per testimonio di Festo hebbe il nome ab Ede Salutis, quòd ei proxima fuit ; il qual Tempio esser stato sù la sommità del Quirinale, dicono Ruso, e Vittore. E chi sà, che quel bel frontispicio, ch'era nel Giardino Colonnese, non fosse del Tempio della Salute / più della Salute, che del Sole può forse creders, e ne parleremo

Saintare .

in miglior tempo. In questo tratto esser'anche stata la Catularia, io mi dò à crede- Catalaria,

re; me differisco il parlarne per trattar prima delle più certe.

La Salara è creduta l'antica Collina, a cui fa fede Tacito nel terzo dell'Historie, collina. che la via Salaria terminava; ma non passando le mura antiche oltre la Villa Man- Salara. dossa, come dissi, la Collina sù più indentro di questa, ma per poche canne. Eradetta Collina dal Colle, & Agonense dall'esser senz'angoli, secondo molti, ma secondo il mio credere, dall'antico nome del Quirinale, ch'esser stato detto prima Ago. Assesse . no, à Egono, Pesto racconta. E creduta anche questa la Quirinale, detta da una cap- Quirinale, pelletta di Quirino, che gli era apprello, overo dal Monte, secondo Festo. Haver' anche havuto ella nome di Salutare, si scrive da molti co l'autorità di Festo; dal quale a me però sembra, che la Salutare sia posta diversissima dalla Collina; mentre prima della Via Salara, e della porta Collina discorre, & indi a poco della Porta Salutare, come di cosa diversa, sà mentione.

A questa è vicina molto la Pia, la quale, d'almen quella, che nel muro più anti- Pis. co era poco lungi, esser stata la Nomentana, sà certo la via dritta verso Nomento, Nomentana. hoggi detta Lamentana, e'l Ponte Numentano sul Teverone. Fù secondo Livio, e Vittore detta Figulense, forse da' Vasaii, che la voravano fuori d'essa; e perche in Pigulense. Victore si legge anche Ficulense, potè esser detta così dall'antica Ficulnea, luogo de Sabini. Diconla di più Viminale dal Monte Viminale, ò dall' Ara di Giove Monte Vimi-Vimineo; mà non so con qual ragione. Quel monte si vede spiccato frà le sue valli, nale. una delle quali divide a guisa di solco la Villa Peretta, l'altra termina hoggi à San Bernardo, e conteneva prima trà 'l Quirinale, e'l Viminale più basse le Terme Diocletiane, come mostrerda suo tempo. Onde la Nomentana esser stata sul Quirin ale non si metta in forse. L'Ara di Giove Vimineo, se diede nome al colle, in cui stava, non lo potè dar' à quella porta, che n'era fuori. Strabone finalmente ponendo la Viminale nel mezzo trà la Collina, e l'Esquilina l'allontana molto da questa, che Piminale. presso la Collina non più d'uno stadio, come apparisce, era lungi dall' Esquilina. più di cinque ; e perciò più là sul Viminale, ch'era per appunto in quel mezzo, su la Viminal porta, da cui per necessità s'usciva al Castro Pretorio, ch'era sull'estremo di quel Colle di là dalle mura. Anzi anche nella valle, che trà 'l Quirinale, e'l Viminale apriva il sentiero, prima che Aureliano portasse le mura più oltre, e che Diocletiano facesse ivi le Terme, non potè non essere un'altra porta, non essendo quel canale, d valle commoda per l'uscite, ristretto dalle mura: Et hoggi poco di là porta chiusa dall'antica Nomentana, ove dal Castro Pretorio comincia il risalto, gli si vede al lato una chiusa, che rispondendo giustamente alla valle, che hò detta, accenna il discorso mio. Vadasi poi a dir, che il numero delle 37. porte di Plinio, non fia credibile.

Quella, che poi dall'altra parte del Castro Pretorio si trova mura a, commune. mente si prende per la Inter aggeres; mà con poco fondamento. La parola Inter aggeres fa manifesto, ch'ella non stava in mezzo all'argine di Servio Tullio, ma fra questo, e l'altro di Superbo, e perciò ò su quella di S. Lorenzo, ò tra essa, e la Maggiore. Dal Panvinio si giudica la Querquetulana, ch'era al suo credere sul Viminale, perche Plinio dice nel capo decimo del sedicesimo libro: Silvarum certè distingueba- lana one sostur infignibus. Fagutali Jovi etiam nunc, ubi lucus fageus suit, Porta Querquetulana, se. colle,in quem vimina petebantur, aggiuntovi Varrone, Vittore, e Rufo, dal primo de' quali il Sacello Querquetulano, da gli altri due il Bosco Fagutale è posto sul Viminale. Ma quella Porta è trà 'l Viminale, e l'Esquilie, e non altrimenti sù quel Colle, e a lei drittamente porta quel fondo, ch'a guisa di canale incurva la Villa Peretta . L'autorità di Plinio osservata giuditiosamente dal Donati, non inferisce, perche dice solo ne'suoi principii Roma esser stata distinta con segni di selve, cioè con Giove Fagutale, con la porte Querquetulana, col colle Viminale, e con altri somiglianti. Varrone pone quel Sacello presso l'Esquilie: Huit erigini continunt luti vitini D't.

onde la Querquetulana su ò sull'Esquilie presso'l Celio, ò vicino ad esse sul Celio, detto Querquetulano anticamente, secondo Tacito, presso al quale verisimilmente su il Sacello Querquetulano, di cui, e della Porta Querquetulana nella quinta Regione ragionerò. La Porta murata direi io esser la Sabinsa, e se non dò nel segno, vò poco lungi, perche ò quindi, ò appresso usciva la Via Valeria verso i Sabini. O pur su la Collatina, creduta da tutti dove è la Pinciana, ma serroneamente, non solo perche le antiche mura del Rè Servio non pervennero colà, ma anche perche la via Collatina, come da Frontino si può raccorre, passava presso il Campo detto Salone, dove è il gran sorgivo dell'acqua Vergine, e verso quella parte esser stata Collatia, mostra il Cluverio.

Di S.Lorözo. Tiburtina

Taurina.

Satinfa.

Collatina,

Segue la di San Lorenzo; sù la quale è grandissima discordia frà gl'intendenti. Piace al Fulvio, ch'ella sia la Tiburtina, sabricata dopo chiusa l'Esquilina in quell'Aquedotto; la chiama anche Taurina per la testa di Bue, ch'è sull'arco, ma senza alcun rincontro di cotal nome, e che dopo chiusa l'Esquilina si fabricasse, s'indovina poco ragionevolmente nella certezza, che s'hà del gran numero delle porte antiche, e della strada, che dritta quindi guidava a Tivoli: poiche la Chiesa di S. Lorenzo, a cui da quella porta si và a drittura, era sù la via Tiburtina, dicendola Anaflasio in S. Silvestro fabricata ivi da Costantino: Eodem tempore Constantinus Auguflus secret Basilicam Beato Laurentio Martyri via Tiburtina in agro Verano super arenarium crypte, &c. Dal Marliano si dice l'Esquilina è esser questa, è più presso alla. Nomentana eller stata, mosso da Livio parrante nel sesto della terza, che Flacco Porta Capena cum exercitu Romam ingressus media Urbe per Carinas Exquilias contendit. Inde egressus inter Exquilinam, Collinamque posuit Castra. Donde racccoglie, che'l passar di Flacco dalla porta di S. Sebastiano per le Carine, conduce a quella di S. Lorenzo, e dall'ultime parole Inter Exquilinam, Collinamq; argomenta poco spatio trà quelle due porte. Ma non esser questa l'Esquilina sembra a me chiaro. Primieramente l'Esquilina al tempo di Strabone era chiusa, ma questa non si potè chiudere, fo n'usciva a drittura la via Tiburtina. Secondo, se dall'Esquilina uscivano le due strade verso Labico, e Prenesse, si come scrive Strabone, non potè esser questa, donde la Tiburtina esce; ma più verso la Maggiore, e verso que'luoghi dovette. essere. Il Campo Esquilino esser stato trà la porta di San Lorenzo, e la Maggiore mostrerò in altro tempo, & in questo campo esser state le porte Tiburtina, & Esquilina Strabone insegna. Dunque chi non argomenterà la Tiburtina più a sinistra verso Tivoli, l'altra più a destra verso Palestrina, per donde s'usciva? Vi consente la lunghezza dell'argine di Servio, detto da Dionigi frà la Collina, e l'Esquilina... di sene stadii, cioè di quasi un miglio, il quale spatio dalla Villa Mandosia per la Arada, ch'è fotto l'antico argine dietro a i Certosini, & alla Villa Peretta si stende più in là della Porta di S. Lorenzo.

E creduta da Panvinio essere la Gabiusa, perche in quel suo Publio Vittore novello legge trà le vie Tiburtina, vel Gabina, e dalla strada alla porta sà argomento. Ma non potè la via di Gabio essere una stessa con la Tiburtina, s'era Gabio sul mezzo della via di Prenesse. La Tiburtina essere unita con la Valeria dice Strabone; e questa portava non a Gabio, ma ne'Sabini. Onde ò quel testo di Vittore è scorretto, & in vece di Gabina vuol dir Sabina, ò (com'io credo più tosto) all'issesso libro si può difficilmente dar sede. Il vederlo copioso assai più dell'altro vulgato, sa parere a me credibile, non che quello non sia intiero, ma ch'in questo sia della robba aggiunta da chi l'hà trascritto, ò copiata da i margini di chi hà voluto chiosarlo. Quì dunque il Postillatore a mio credere, non vedendo stà l'altre vie la Gabina, la stimò sinonima con alcun'altra, e perciò l'aggiunse alla Tiburtina, ma con

poco avvedimento.

Esquiline. Ch' ella sia dunque la Tiburtina, riesce assai chiaro: che poco in là sosse l'Esqui-Per achiesa, lina termine dell'argine di Servio Tullio, e nel tempo di Tiberio chiusa per la vici-

vicinanza forse dell'altre porte, pur sembra evidente. Poco in la presso alla Manggiore è hoggi una porticina chiusa, e dentro le mura si scorge frà vigne il solco della strada, per cui vi s'andava. La di San Lorenzo frà l'uno, e l'altro argine situa-

ta, essere l'antica luter aggeres crederei.

La detta hoggidi Maggiore è tenuta comunemente Porta Nevia per un fatto d'ar- Metrino. me raccontato da Livio nel secondo. Itaque Cos. Valerius, ut eliceret predatores, edisit suis posters die frequentes porta Enquilina, que aversissima ab boste erat, enpellerent pecus &c. P. Valerius inde T. Herminium cum modicis copiis ad secundum lapidem Gabina via occultum obsidere jubet, Sp. Largum cum expedita juventute ad portam Gollinam stare, donec bostis prætereat, inde se obiicere bosti, ne sit ad flumen reditus. Consulum alter L. Lucretius porta Nevia cum aliquot manipulis militum egressus. Ipse Valerius Colio monte delectas Cobortes educit, bique primi apparvere bosti. Herminius ubi tumultum sensit, sucurrit ex infidiis, versusque in Lucretium Hetruscis terga cadit, dextera, lavaque binc à porta Collina, illine à Nevia redditus clamor. Ma daquesto luogo si mostra esticacemente l'opposto. A gli armenti, & all'agguato d'Erminio, quasi equidistanti sicuramente erano la Collina, e la Nevia, dove furono posti Largo, e Lucretio, alle quali porte usci di mezzo il Console dal monte Celio; che dunque più in là della di S. Giovanni fosse la Nevia, chi può negarlo ¿[Così doppo scritto viddi considerato ancora dal Panvinio con mio diletto, e accrescimento di coraggio. Che la Porta Nevia fosse presso alla Latina dirollo anche meglio frà poco. Vi s'osservi intanto di più, che s'Erminio stava nella via Gabina in agguato, alla cui drittura uscì dal Monte Celio il Console, la via, e la porta Gabina, d Gabiusa, non surono dove è la porta hoggi di S. Lorenzo.

Il Panvinio scrive la Maggiore esser stata anticamente l'Esquilina. Ma l'Esquilima non esser stata ne questa, ne la già discorsa di S. Lorenzo, da motivi potenti a... mio credere si persuade. La lunghezza di sette stadii, che da Dionigi frà la Collina, e l'Esquilina si contano, alla di S. Lorenzo è troppo, alla Maggiore è poca. In oltre nel Campo Esquilino dice Strabone, ch'erano la Tiburtina, e l'Esquisina; s'in quel campo dunque era la Tiburtina hoggi di S.Lorenzo, la Maggiore non vi pote essere, che sin colà (come poi vedremo) quel campo non pote giungere. Finalmente l'Esquilina, prima di Tiberio, non servì quasi per altro, che per passo de'rei al supplicio, che fuori di quella si dava loro, e dopo disusato ciò ( il che s'accenna da Tacito nel secondo de gli Annali) su chiusa, come superstua, secondo Strabone. Era dunque in luogo poco frequente, e di poca commodità. La Porta di S. Lorenzo su sempre necessaria per la via Tiburtina, ch'ella haveva di suori, e per quella, che dal cuor di Roma alla salita di Santa Lucia in Selce dividente i dui Monti dell'Esquilie Cispio, & Oppio andava a finir'in lei. Non meno necessaria sempre fa la Maggiore, a cui dal Poro fit, & è la via dritta presso S.Clemente, e S.Pietro, Marcellino, detta Lavicana da molti, e da cui per Gabio, e Preneste l'uscita su commodissima, ficome è hoggi. Era dunque l'Esquilina frà queste due; nel qual sito si

può anche hoggi riconoscere la remotezza.

Qual porta fosse dunque la detta Maggiore rimane oscuro; & esser stata porta è certifismo, benche dal Marliano si dica Arco Trionfale, ma senza fondamento. Io la credo Gabiusa, ò vero Labicana. Fù primieramente Gabio sù la via, ch'andava gabius ! a Preneste; onde ò la via Gabina antica distesa poi più oltre, Prenestina si chiamò, Labitana, che si vede haver principio anche hoggi da questa porta, ò furono l'una, e l'altra sù i loro principii vicinisime. Esser stato anche quivi il superbo argine di Tarquinio, già s'é detto, e si dirà meglio, & esser stato quello nella parte verso Gabio, dice-Dionigi; segno che la porta Gabina, ò su questa, ò non moito lungi. Per la Labicana non son meno sorti le congetture. Strabone dice, che due strade Prenestina, e Labicana uscivano dalla porta Esquilina; ma la Labicana haver havuta la sua... particolar porta è scurp, facendo di lei mentione Plinio nel c. 5. del trentesimo se-

sto libro, & esser stato Gabio sù la via di Preneste, si dice da Dionigi nel quarto: fegue dunque, che presso l'Esquilina sosse la Labicana, e serrata che si quella, da quest'altra con egual commodità uscissero quelle due strade, come la Prenestina... n'esce ancor'hoggi. Anzi sù serrata quella, forse perche l'esperienza haveva coll'uso lungo mostrato più commodo l'uscir per Labico, e Preneste da questa; e può essere, che chiusa l'Esquilina, sosse questa da più d'uno con nome d'Esquilina chiamata, scrivendo Frontino dell'Aniene nuovo nel primo libro: Rellus verò dullus secundum spem veterem veniens intra portam Enquilinam, &c. Ecco quanta gran vicinanza fu antitamente frà porta, e porta, la qual fà impossibile ogni più preciso concetto, che voglia farsi di loro.

Di 3. Give

Afinatia .

Quella, che hà hoggi nome di S.Giovanni, se susse la Celimontana antica, come Celimetana s'afferma, è probabile. E' creduta di più essere l'Asinaria; di cui Procopio scrive nel primo, che Belisario con l'esercito venendo da Napoli, entrò in Roma per la Porta Asinaria, & Anastasio in persona di Silverio Papa nella sua vita: Veni ad portam Asinariam juxtà Lateranos, & Civitatem tibi trado, &c. Crede perciò il Fulvio esser stata detta Afinaria; perche per essa entravano gli huomini del Regno di Napoli: ma quanto a Procopio la strada all'hora più battuta da Napoli era l'Appia, la più frequentata dopo l'Appia fù la Latina: e lo stesso Procopio dice, che Belisario lasciata a sinistra l'Appia, venne per la Latina. Della porta Asinaria pare a mugran testimonio la via Asinaria, di cui scrive Festo, situandola frà l'Ardeatina, e la Latina: Retricibus (d come in altri testi si legge Retrices cum) Cato in ea, quam scribit oratione. Ge. significat aquam co nomine, que est supra viam Ardeatinam inter lapidem secundum, & tertium, qua irrigantur borti infra viam Ardeatinam, & Afinariam, usque ad Latinam, ch'al detto sopracitato di Procopio sà concerto. Ma alle parole pur troppo chiase d'Anastasio Juxte Lateranos, &c. che risponderemo? Verrà tempo, & in breve di diciferare le parole di Festo, che hora ci confondono. Intanto le d'Anastasio funta Lateranos s'intendano con ogni maggiore stringatezza; e perciò

Posta chiu/a

la porta Asinaria non si creda altrimente quella di S.Giovanni, ma un'altra minore, ch'alquanto più in là si vede hoggi murata, dove le mura della Città diversamente da tutto il resto del giro hanno archi, e sinestre in foggia di Palazzo. Era sorse quello un residuo dell'antico Palazzo Lateranense. Dove havesse termine la via Asinaria si dimostrerà; Porta di sito depresso, & assai nascosto, e perciò atta al tradimento, che vi fecero gl'Isaurici.

Porta della MATTANA.

Metronis.

Si trova dopo questa un'altra pur chiusa, presso cui la Marrana entra in Roma. E' creduta l'antica porta del Metrodio, detta da S.Gregorio Metronis nella 69. Epistola del lib.9. Altri la dice Gabiusa; ma esser stata la Metronis non è senza qualche fondamento di verisimile, accennandola S. Gregorio non lontana dalla via Latina, e dall'Appia: Ascensis caballis per Metronis portam exeuntes, ut eqs in Latinam, vel Appiam viam sequerentur; ma per le molte Porte, ch'erano in quella vicinauza. non può tratiene certezza.

Latina è

Ferenting .

Si perviene quindi alla Latina, di cui l'antica via Latina selciata, & il Sacello di S. Giovanni Apostolo sono testimoni. Piace al Faune, & al Panvinio esser stata anche questa la Ferentina, di cui fà mentione Plutarco in Romolo Expiationibus Civitatem purzauit, quas adbut etiam Ferentinam ad portam obseruari tradunt; e la credono così detta da Ferentino Castello de'Latini, ch'era per quella via: Ma vaglia il vero; le Porte prendevano il nome da'luoghi ò più vicini, ò più grandi, ò più nobili; Ferentino era Castelletto di poco, ò niun nome, e da Roma assai più lontano d'Anagni, di Compito, e di Roboraria, ch'erano sù la via Latina. Credo lo la porta Ferentina esser stata quella di S.Giovanni, ò altra ivi appresso, & haver tratto il Beste, Tem- nome dal famoso Bosco, è Tempio di Ferentino, dove (testimonii Livio, e Dionigi) pie & acque tutt'i popoli del Latio a general Concilio si congregavano; nelle cui acque Turno di Ferentina Erdonio, per astutia di Tarquinio Superbo, su assogato; e questo Tempio, e questa

acqua

acqua esser state presso Grotta ferrata, e Marini, si mostra dal Cluverio con buone ragioni. La stessa porta esser la Piacolare, così chiamata, secondo Festo, da'Piacoli, Piatolari L che vi si facevano, sembra a me, che si legga chiaro nelle parole di Plutarco portate sopra: Expiationibus &c. que adbut Ferentinam ad portam observari tradunt. Pud ben'essere, che la Latina alcun'altro nome havesse ancora di quelli, che si leggono in questo contorno, come Nevia, Rauduscula, ò altro, e che prima il nome di Latina fosse solo della strada, come della Salaria s'è detto; ma senz'altra certezza, è bene lasciar tutto nell'oscurità.

Nel gran seno, che sacevano quivi l'antiche mura, erano molte Porte, e frà l'altre la Nevia, poiche, oltre quanto sopra Livio s'è discorso, Vittore conta nella Regio-ne della Piscina Publica, ch'era quivi il vico della Porta Rodusculana, e l'altro della Nevia. L'una, e l'altra di queste son collocate dal Panvinio trà la Capena, e l'Ostiense per un testo del quarto libro di Varrone De lingua Latina; in cui dopo un mancamento di trè carte, il legge spezzatamente così: Religionem Porcius designat cum de Ennio scribens dicit eum coluisse Tutilina loca, sequitur Porta Nevia, quòd in nemoribus Nevils, &c. deinde porta Roduscula, quod erata suit, &c. Hinc porta Lavernalis ab ara Laverna, quod ibi Ara ejus Dea: raccogliendone il Panvinio esser state queste le trè Porte ultime del ricinto di Roma verso quella parte. Ma se la Roduscula, e la Nevia erano nella Regione della Piscina, terminante ivi a piedi dell'Aventino, più oltre delle radici di quel monte non su alcuna di quelle Porte. Quanto a Varrone, s'egli in quel residuo racconta le Porte ultime da quella banda, la Capena, e la Trigemina dove furono? Piacemi di credere, che Varrone scrivendo delle Porte, facesse due ordini, come poi anche sece Procopio, trattasse primieramente delle maggiori più famose, e di prima classe, il secondo suo racconto fosse delle minori, e di queste numerò ultime le trè suddette. Conchiudo perciò esser state quivi alle radici del Celio,e dell'Aventino cinque Porte. La Latina, l'Asinaria, la Nevia, la Capena, e la Roduscula, se più nomi però non surono d'una sol Porta, ch'è verisimile. Della Roduscula meglio di Varrone spiega l'etimologia Valerio Massimo nel c. 6. del quinto libro: Genutio Cippo Pratori paludato portam egredienti novi, & inauditi generis prodigium incidit; namque in capite ejus subitò veluti cornua emerserunt: responsumque est eum regem fore, si in Orbem revertisset, quod ne accideret, voluntarium, ac perpetuum sibimet indixit exilium. Dignam pietatem, que quod ad solidam gloriam attinet, septem regibus præseratur, cujus testandærei gratia capitis essigies ærea, porta, qua excesserat, inclusa est: distaque Raudusculana, quòd olimrauda ara dicebantur.

La Porta di S. Sebastiano estere la famosa Capena, pur troppo è certo. La via Ap- Di E. Sebas pia, che n'esce, & il fiume Almone, che v'è di fuori, sono evidenze. Fù così chia- Biane. mata, ò dalla Città di Capena, che Italo fabricò presso Alba, come racconta Solino, Capena, ò dal Tempio, e Bosco delle Camene fattovi da Numa, di cui frà gli altri favella Pediano. E' detta anche Appia da quella via. Si stima dal Fulvio la Fontinale; e secondo il medesimo è l'antica Trionfale; di che haveremo occasione in breve di

tratter meglio. Nel resto dell'Aventino sino alla Porta Trigemina un'altra sola potè essere; poiche le scoscesse grandi del sito, non fanno verisimile esser stata porta altrove, ch'in quel gran cavo, che presse alla Porta di S.Paolo fende l'Aventino in due Colli. Qui Diapali. secondo l'ordine di Varrone sarà il sito dell'ultima delle sue trè Porte, ch'è la Laver-Lavernele ! nale; & a questa Porta poté haver principio la via Laurentina dimostrata da Plinio Cecilio nella 17. Epistola del libro secondo: Aditur non una via, nam & Laurentina, & Hofienfis codem ferunt. Parla della sua villa.

Della Trigemina ultima di quà dal Tevere assai s'è descritto il sito, con le mura- Trigemina. glie, la quale haver sortito quel nome da i trè Oratii è opinione non dubitata. Ma come da gli Oracii quel nome derivasse, non essendo al loro tempo fatta quella Porta, anzi ne portata per anche Roma più oitre del Palatino, e del Campidoglio, (che

Navall 1

**1.** 2

il Celio dopo la distruttione d'Alba le su aggiunto, non so vedere. I momi de gli amichi edificii hebbero spesso origini non indovinabili in questi tempi. Fù questa, e mon la Portese l'antica Navale, di cui parla Festo: Navalis Porta, item Navalis Regio videtur veraque ab Navalium vicinia appellata fuisse (quando però la Navale mon sia stata con la Lavernale una stessa ) perche i Navali, non com'hoggi dalla... parte di Trastevere, ma dall'altra verso l'Aventino esser stati mostrerò a suo tempo: onde troppo arditamente uno scrisse il nome di Porta Navale esser vano indovinamento de'Moderni. Il sito suo preciso si mostra da Frontino nel primo degli Aquedotti : Dullus aque Appie babes longitudinem à capite usque ad salinas, qui locus est ad portum Trigeminam; del quale aquedotto, dicono il Fulvio, & il Marliano, essersi a loro tempo veduti i rovinosi vestigi nelle prossime vigne, nè [d'altre vigne possono intendere, che di quelle, che sono trà la Scola Greca, & il Monte Aventino, in... una delle quali essersi conservate le caverne dell'antiche Saline il Fulvio racconta: onde elser flata la Porta nel fine dello firetto, ove dilungandofi il Tevere dall'Aventino le vigne cominciano sotto Santa Maria Aventina, si trahe, e si dice dal Fulvio apertamente.

Quindi passato il fiume si trova all'altra ripa la nuova Porta, e più in fuora co'vestigi delle mura gittate a terra l'anno 1643. si vede il sito dell'antica Porta Portese detta così da Procopio; ma prima di Trajano, e di Claudio, da'quali fù edificato Porto, qual'era il suo nome? la Navale (ancorche da i più sia creduta questa) hò mostrato esser stata altra Porta. Io confesso non saperlo; nè mi piace credere col Ligorio, non haver mai havuto altro nome, che di Portese, non essendo Porto prima de'tempi di Claudio, stato in natura. Di questa su forse alcuno di que'nomi di porte, le quali dove fossero non si sà , e li porrò in fine del capo presente.

Dis Jakera.

La di S. Pancratio è creduta da quasi tutti l'Aurelia; per la via Aurelia, che ivi Laniculense : cominciava; ma perche da Procopio l'Aurelia si dice altrove, il Panvinio la battezza Janiculense.

Settimiana si dichiara da Spartiano in Settimio Severo. Opera ejus publica extant Se-

Resta per ultima la Settignana, che dal Biondo s'interpreta Subtus Janum, ma

Fout inale.

-ptizonium, & Therma Septimiana in Translyberina regione ad portam sui nominis. Se bene la vera Porta Settimiana su nelle mura più antiche, presso l'Isola di S. Bartolo-

meo. Crede il Biondo questa essere l'antica Fontinale, per alcune vasche antichisfime d'acque scaturienti, ch'a suo tempo erano verso quella Porta. Ma erano forse vasche delle Terme di Severo, le quali benche lungi alquanto dal primiero sito della Porta, pur si può dir, ch'erano verso quella, ò almeno, (e più probabilmente) surono d'altri bagni, come nel trattar dell'ultima Regione dirassi. Il Marliano, e 'I Panvinio la credono Fontinale anch'essi; perche dicendosi da Livio nel quinto della quarta. Ediles, &c. Porticum, &c. alteram ad Portem Fontinalem ad Martis Aram, qua in Campos iter effet, &c. s'usciva da questa ne'Campi Vaticani, dove potè essere l'Ara di Marte, già che da Cicerone ad Attico si dichiara, Campum Vaticanum sicri quasi Martium. Questi esser'i campi delle fornaci Vaticane, crede il Panvinio con la scorta di Plinio nel 12.c. del 33.libro, ove tratta del bacile di Vitellio così grande, cui facienda fornax in campisenadificata erat. Ma è chiara la risposta. Non dic-Cicerone fatto quasi Martio il Vaticano, ma che si disegnava di farlo, nè poi si fece, & i campi del bacile di Vitellio diversi furono da quelle fornaci, ove solo mattoni, e tegole si lavorano; perche i lavori meno rozzi di creta anticamente, siccome hoggi, si fecero altrove, e si vede dal Testaccio; & i più gentili di majolica, come era quel bacile, in luogo anche più nobile, e più commodo si dovevan fare. Dal Fulvio su creduta Pontinale la Capena, per la gran copia dell'acque, che Cicerone racconta à Quinto suo fratello: Rome, & maxime Appia ad Martis, mira proluvies. Crassipedis ambulatio ablatasborti, Taberne plurime, magna vis aque usque ad piscinam publi-

cam. Quindi Giuvenale la chiamo bagnata, Madidamque Capenam, e Martiale la

descri-

descrive: Capena grandi porta, quò pluit gutta. E per i campi intende il Panvinio quelli de'trè Oratii. Ma così chiamata, e descritta credasi col Marliano, per l'Aquedotto, che passandole sopra (testimonio Frontino) doveva, come avviene spesso, per alcun travenamento diffonders, e piovere in goccie. Così l'Interprete di Giuvenale nel luogo citato: Capenam madidam ideo, quia supra eam ductus est, quem nune appetlant arcum stillantem, e l'altro di Tacito nel primo libro: Est antem Porta Capena, quam super erat Aqueductus,qui arcus stillans vocabatur. Et il Martinelli nella Roma Sacra vi sà ingegnose conseguenza, che l'Arco, al quale ne gli Atti de'Martiri si legge spesse detto Arcus stella, d stilla, fosse quell'Aquedotto. Cicerone mostra, che nella via Appia per la sua depressità, concorrevano più ch'altrove l'acque, e suori di questa Porta non era Ara di Marte, ma Tempio samosissimo di quel Dio; & al Campo de gli Oratii lontanissimo presso l'antica Alba, il Portico raccontato da Livio, non potè indrizzarsi. Per Campo senz'aitro aggiunto suole sempre intendersi il Martio, dove fù l'Ara di Marte, e folendosi dividere in maggiore, & in minore, il plusal nome di Campi, di questo più, che d'altri potè esser proprio. E chi sà, che per Campi Livio non intenda questi, e perciò la Fontinale non sosse Porta, per cui al Campo Martio s'uscisse ? lo stesso trovo dubitarsi anche dal Donati, ma di passaggio. Et io di questi Campi quivi intendersi giurerei, non solo per l'altro testo di Livio nel 10. della terza dal Donati addotto: Comitiis confestis, ut traditum antiquitus est, Censores in Campo ad Aram Martis sellis curulibus consederunt, ma anche per la legge antica di Numa, che si porta da Festo in Opima: Secunda Spolia in Martis Aram in Campo Solitaurilia utra volucrit caspito, &c. è come si risarcisce da Fulvio Orsino: In du Martis Asam en do campo Suovetaurilia, &c. Dunque sal Campo Martio s'usci per la Porta Fontinale, presso cui su perciò satto il portico; & ò alcuna sonte, che presso quella Porta era, le diede il nome, ò la festa, che fuori d'essa, alla Dea delle Sonti si celebrava. Ma di questa alcuna cosa di più, sorse nel trattar del Campo Martio si potrà dire.

Altre Porte restano; delle quali il sito non si sà, ne si congettura, e sono le seguenti. La Sanquale, secondo Festo detta da un'uccello di cotal nome. Il Donati giudica Banquale e haver pigliata l'etimologia ò da Anco Martio Rè, ò dal Dio Sango, e perciò esser stata vicina ò alla casa d'Anco sù la somma Sacra Via, ò al Sacello di Sango nella

Settima Regione.

La Libitinese detta dalla Dea Libitina. E'creduta dal Donati l'Esquilina; suori Libitinense. di cui si giustitiavano i malfattori, e dove i cadaveri de'poveri solevano gittarsi ne' primi tempi, giudicando perciò esser stato qui presso il Tempio di Libitina. Ma s'era quella Dea soprastante de funerali, e conservatrice de gl'instrumenti sunebri, questi non han cofa comune con quella Porta.

La Metia, dicui disse Plauto nella Casina:

Illum ædepol videre ardensem te entra portam Metiam

Credo è cassor velle:

da che argomenta il Panvinio esser stata la medesima con l'Esquilina; ma Cleostrata di Plauto non era povera, & era cosa usata l'abbrugiare i cadaveri più fuori dell' altre Porce, che dell'Esquilina, dove solo gittavansi nelle Puticule. Ben si mostra dal medesimo Plauto nella 3. Scena del Pseudolo più espressamente:

Extra portam Metiam currendum, & priùs Lanios inde accersam duos cum tintinnabulis.

La Mutia, se non era la medesima con la Metia detta Mucionis. E'annoverata dal Marliano, ma con qual lume non sò.

La Catularia. Questa su giudicata dal Panvinio, e dal Donati la Nomentana, per Catularia. quel, che dice Ovidio nel 4. de Fasti:

Hee mibi Nomento Romam cum lute redirem - Obsitit in media candida turba via...

Metia

Flamen in antiqua lucum Rubiginis ibat Exta canis flammis, exta daturus ovis.

Aggiontovi Festo: Catularia porta Roma dista est, quia non longe ab ea ad placandum canicula sydus frugibus inimicum rufa canes immolabantur, ut fruges flavescentes ad maturitatem perducerentur. Ma però non segue, che nel venir'Ovidio da Nomento presso la Porta Nomentana vi s'incontrasse; il qual'é credibile, che vicino a Roma prendesse il sentiero verso quella Porta, che guidava alla sua casa più a drittura', e se habitava eg li sotto il Campidoglio, come nella 3. Elegia del 1. Tristium dice:

> & adbut Capitolia cernens, Qua nostro frustro juncta suere lari.

None gran fatto, che passato il Teverone piegasse a destra verso il Campo Marzo. e che perciò per la Porta Catularia dal piano, ch'era sotto il Colle de gli Hortuli s'entrasse in Roma. Con tal supposto il senso di quel, che scrive l'antico interprete di Svetonio in Augusto, che già sembrava Paradosso, & equivoco, s'appiana affatto: Porta Triumphalis media suisse videtur inter Portam Flumentanam, & Catulariam. Stava la Flumentana presso'l Tevere sotto il Campidoglio; Credasi la Catularia presso il Campo Marzo sotto il Quirinale, la Trionfale segue, che fosse trà queste due; come poi dirò.

La Minutia detta dal Sacello di quel Dio, secondo Festo: Minutia porta appellata ested qued proxima esset Sacello Minuci: e Paolo abbreviator di Festo: Minucia porta

Rome est dista ab ara Minuci, quem Deum putabant.

Della Frumentaria Varrone tratta nel terzo De Re Rustica al c.2. Nam quod extra Prumontaria Urb:m est edificium nibilo magis ideo est Villa, quâm corum adissia, qui babitant entra portam Frumentariam, aut in Emilianis, se però la vera lettione non è Flumentanam, come hanno altri testi.

> La Fenestrale, à Fenestrella. Questa non è creduta porta della Città, ma a mio credere su una delle porte al paro d'ogn'altra; e come di tale ne sa mentione Ovidio nel sesso de'Fasti:

> Unde Fenestralis nomina porta tenet. E Plutarco ne'Problemi l'insegna più aperto: Quid est quod portam unam, Fenestram appellant? apud quam fortune thalamus, qui dicitur postuses, con quanto segue. Non si dica dunque esser stata porta della Città di Romolo; perche sotto Servio le mura hebbero l'ultimo lor dilatemento sù i sette Colli, e questa sù sua porta; ne da Varrone è annoverata frà le trè restate inutili dentro 'l Pomerio. La verità dellerisposte, che Plutarco dà a quel Problema, si scorge essere, che Servio professando la fortuna essergii venuta da quella fenestra, in cui Tanaquile pariò al popolo nella morte di Tarquinio, pose in una delle nuove Porte della Città in basso rilievo, ò in tavola, ò in statua la Fortuna, che gli entrava per la senestra, la qual figura si disse Talamo della Fortuna. Indi corse la favola, ch'ella andasse a gli abbracciamenti di quel Rè di notte per le senestre, e quella Porta su perciò nomata à Fenestrale, à Fenestrella: onde sù forse à sul Viminale, à sul Quirinale, à più tosto sull'Esquilie, Colli aggiunti da quel Rè a Roma.

La Stercoraria no, ch'io non pongo nel numero, essendo ella stata porta d'un-Itertosavia . Chiostro del Clivo Capitolino, di cui si dirà appresso.

## Porte dell'Aggiunta d'Aureliano.

# CAPO DECIMO.

Relle neere TN que'tratti di muta, ch'Auteliano dilatà, d si fecero nuove Porte (che che si di-L ca in contrario de altri) à si trasser, alcuna dell'antiche. Procopio dice nel pri-ЩQ de parte.

Minut in a

Femiliale.

mo della Guerra Gotica, essere al suo tempo state quattordici, oltre alcune porticelle; donde si può raccorre Aureliano per maggior sicurezza di Roma, haver fatte nel suo nuovo ricinto porte meno spesse dell'antiche. E di queste resta di cercar il fito, & il nome.

Chiuse Aureliano, come dicemmo, il Campo Marzo; le cui mura tirate lungo il Tevere per quel tratto, che dalla Regione Trassiberina non era guardato, da Ponte Sisto fino al Ponte, di cui si vedono i pilastri presso S. Spirito, non è credibile, che

havelsero porta alcuna.

A quel Ponte su necessaria la porta, & a questa si dà nome di Trionfale dal Mar- Porta Trionliano, e da i più, stimandosi quella, per cui ne Trionsi s'entrava in Roma. Buona sele. pruova di ciò s'hà nel libro De Viris Illustribus di S. Girolamo, ove si legge S. Pietro esser stato sepolto nel Vaticano juxtà viam Triumphalem; ch'esser anche stata detta Regale mostrano le parole di Cajo Scrittore antico del tempo di Severo, allegato da falese Rega-Eusebio nel secondo della sua storia Ecclesiastica: Ego babeo trophica Apostolorum, le. que oftendam; fienim procedas via Regali, que ad Vaticanum ducit, aut via Oftienfi, invenies trophea defixa, quibus en utraque parte statutis Romana communitur Ecclesia : E perche della Porta Trionfale ragionano Tacito, Svetonio, Gioleffo hebreo, & altri, ne'tempi de'quali le mura non erano distese a quel Ponte; il Panvinio per sostenerla và immaginandosi, che per difesa del Campo Marzo dalla Mole d'Adriano Fortificatiouna cortina di muraglia si distendesse verso la Porta detta Angelica, & un'altra me antica del verso l'Hospedale di S. Spirito, & il Ponte Trionsale, esclusa la Chiesa di S. Pietro, la Mole & è buona parte di Borgo, piegasse, sichè i due Ponti sossero così terrati con mura, e es driante. con porte, una presso il Ponte Trionfale, detta Trionfale anch'ella, l'altra presso l'Elio, detta Aurelia; Il qual modo di fortificatione quanto habbia del buono, dicalo chi se n'intende: ma io-qui dimandarei, per qual cagione da'Romani fit con... antemurale chiuso il Campo Marzo da quella parte, e non ancor dall'altra di Ponte Molle non meno pericolosa. V'entrò con l'esercito Silla due volte; v'entro Ottavio; v'entrò Antonio Primo per Vespasiano liberamente; sicome da Appiano, e da Tacito si sa fede. Si ferma dal Panvinio questo suo presupposto con le parole di Procopio nel primo libro, che da lui tradotte in latino son queste: Hadriani Romanorum quondam Imperatoris sepulchrum extra portam Aureliam extat, 6. ad lapidis ja-Elum à menibus procul extructum, speciatu procul dubio dignum. Pario namque lapide, Gr. sepulchrum id prisci homines illi cum velut moles, Grarcis in speciem Urbi impositum videretur, brachiis duabus à menibus ipsis ad sepulchrum id usque porrettis, inediscatifque complexi se sunt, ut murorum set perinde pars quedam esfectium; apparet namque altissima id turri persimile, & ca è regione imminet porta; e poco dopo: Siquidem ca en parte baud quaquam murus slumine subter labente poterat oppugnari. Ma a me par vedere apertamente ivi descriversi, che dalle mura d'Aureliano due braccia tirate (di necessità sopra il siume, e perciò per il Ponte Elio) congiungevano a Roma la Mole d'Adriano, facendola parere una gran Fortezza unita con la Città. Il leggersi ivi due braccia ( non un semicircolo continuato, come a modo del Panvinio sarebbe.) dalle mura di Roma stese sino alla Mole, il dirsi quella fuori della porta, e da lei lontana un tiro di pietra, & il non sentirvisi mai mentione di Fiume, ò di Ponte-Elio, anzi il sentirvisi nominar solo un Ponte, ch'era il Trionfale, portano di necessità la congiuntione di quella a Roma per mezzo del Ponte, in cuile sponde alzate col tor la vista del Fiume, la faccia di Ponte ancora toglievano; e l. parole Flumine subter labente portano l'ultima chiarezza. Il Donati traduce praterlabente leggendo Waste Morros, ma secondo il senso del resto, è più verisimile subterlabente, & in ogni caso con la parola Preter l'oppugnatione non di que'due muri del Ponte, ma d'altro laterale s'intenderà. Raccolgo di più da quelle parole di Procopio: Sepulchrum id prisci homines illi, &c. che la congiuntione della Mole con le muraglie al tempo di Belisario era già antica; e può sarsi argomento, che se Aureliano in quella gran-

fortificatione non su il primo a far servir quel seposcro per Rocca di Roma, su alcuno de gl'Imperadori Christiani, ch'un Gentile si sarebbe ritenuto di violario. Fit forse Onorio nel gran risarcimento, che sè delle mura, ò dopo lui Artemio nella... guerra, ch'ebbe co'Goti, ò altro di que'tempi. Ma ritorniamo alla Porta. Concesso, che di là dal Ponte Trionsale sosse stata anticamente, e porta, e muraglia, che segue percià ? Il Donati eruditamente discorre, che essendosi gli antichi Trionfanti prima del Trionfo trattenuti nel Campo Marzo, & havendo havuto il Senato nel Tempio di Bellona, dopo il quale trionfando entravano nella Città, sicome anche Vespasiano, e Tito ricevuti prima dal Senato nel portico d'Ottavio, ch'era presso il Circo Flaminio trionfarono, segue, che per una porta vicina a quel Tempio, & a quel Portico, e perciò anche alla Carmentale, detta Scelerata fusse l'ingresso, la qual Porta sosse l'antica Trionfale: ma quivi ancora è la sua dissicoltà. Se suori della Città era il Campo Marzo, come potè di là dal Campo Marzo quel Ponte, e di là dal Ponte la via, & il territorio stesso acquistar nome di Trionfali? Il Fulvio con altri credette Trionfale essere la famosa Capena, ove la via Appia Regina delle strade, la più ampia, la più frequentata, e la prima, che di selci si lastricasse, haveva principio: ma qui lo stesso dubbio di sopra del Ponte, della via, e del territorio Trionfale può opporsi.

Porte Trienf,cls diverse in diverse tempi,

lo con ischiettezza dirò il mio sentimento. Tutti a me sembrano essersi apposti alla verità. Ne'tempi antichissimi non sò negar Trionfale la Capena; suor di cui era il famoso Tempio di Marte, nel quale soleva prima darsi il Senato a gli Ambasciadori de'Nemici, ch'in Roma non s'ammettevano, s'è vero in ciò il testimonio del Fulvio, che di quel Tempio dice: In quo dabatur olim Senatus Legatis bossium, qui intra Urbem non admittebautur, e perciò verifimilmente anche a chi chiedeva il Trionso; di che non è poco inditio l'esser stato ivi uno de'Senatuli raccontati da Vittore; dal qual Tempio, ò come altri disse da quello dell'Honore solevano le turme de' Cavalieri Romani, come Trionfanti coronati d'oliva, e con mostra pomposa de'doni militari il dì 15. di Luglio per i luoghi più celebri della Città passar'al Campidoglio in memoria della gran Vittoria, che coll'ajuto di Castore, e di Polluce hebbe Roma de'Latini, come raccontano Dionigi nel sesto, l'Autor del libro De Viris II-Iustribus, Plinio, Svetonio, & altri; pompa, la quale dalla Trionsal Porta conveniva, ch'ad imitatione de'Trionfanti entrasse in Roma, e di più ottimi inditii di ciò stimo quegli Archi vecchi, de'quali sa mentione Giuvenale nella Satira terza presso quella Porta.

Substitut ad veteres areus, madidamque Capenam; perche ne'primi tempi fuori delle vie Trionfali non si sacevano. In tempi meno antichi, quando il Campo Marzo cominciò a frequentarsi, & ornarsi, e che tanto a i Consoli, i quali chiedevano i Trionfi, quanto a i Legati de'nemici s'introdusse dare il Senato nel Tempio di Bellona, ò nel Circo Flaminio, credo certissimo col Donati Porta Trionfale una di quelle, per le quali al Campo Marzo s'usciva, e dal Circo Flaminio non lontane: onde facilmente su non la Flumentana, com'egli dice.ma più tosto a mio credere l'altra, che vicino a Macel de' Corvi s'apriva, & è da molti stimata la Ratumena; ma falsamente, sicome no mostrato. Il nome della Via Lata. che gli era avanti, sà inditio, ch'ella più dell'altre ampia sosse satta per ciò; e gli archi, che in quella strada erano, portano almeno congruenza. Dalla qual Porta poteva in breve entrarsi nella via Sacra, e quindi trà il Palatino, & il Celio per il Circo Massimo, per il Velabro, e per il Foro salire al Campidoglio. Le paroledell'antico Interprete di Svetonio in Augusto, Porta Triumphalis media fuisse vide, tur inter portam Flumentanam, & Catulariam, non altra, che questa par ch'additino: la quale, sicome hebbe in faccia strada più larga dell'altre, cost più dell'altre porte dovette essere ella ampia, essendovi trionsalmente entrati con Carri tirati da Elefanti Pompeo, & Alessandro Severo, come scrivono Plinio nel c. 2, del libro

Otte-

de ottevo, e Lampridio in Alessandro, che quattro Elesanti haver tirato il carro race conta: e se bene non esprime Lampridio, ch'Alessandro entrasse la porta con carro da Elefanti tratto, ma solo, che sceso dal Campidoglio, cum ingenti gloria, & comitante Senatu, Equestri ordine, atque omni populo, circumfussque mulieribus, & infantibus, maxime militum conjugibns, pedes Palatium conscendit, cum retro currus Triumphalis à quatuor Elephantis traberetur; nulladimeno il credere, che col medesimo carro non entrasse trionsalmente la Porta haverebbe del vano. E se di Pompeo soggiunge Plinio: Procilius negat potuisse Pompeii triumphojunties ingredi portam, Plutarco nella vita di lui scrive: Conatus in curru quatuor elephantis duelo Triumphum dutere. & c. in angustiori tamen porta probibitus equis usus est: potè almeno nel tempo d'Alessandro esser fatta maggiore. Ma tutto dico dubbiosamente, e per isvegliar solo a discorsi l'altrui acume. Finalmente dopo che Aureliano tirando le mura lungo'l Tevere, trasportò al ponte detto Trionfale una delle porte; ch'erano sotto'l Campidoglio, non altra v'aprì, chè la Trionfale; e quindi il nome di Trionfale ol- Via Triontre la porta al ponte, alla via, & al territorio direi derivato, se prima d'Aureliano fale. una firada di quel nome non si trovasse; come dall'inscrittione, che segue, e chedal Panvinio si dice essere nel muro della Chiesa di S. Paolo di Tivoli, apertamente s'inlegna;

C. POPILLO. C. F. QVIR. CARO. PEDONI. COS. VII. VIRO. EPVLON. SODALI HADRIANALI. LEGATO. IMP. CAESARIS. ANTONINI. AVG. PII. PROPR. GERMANIAE. SVPER. ET: EXPRCITVS. IN. EA. TBNDENTIS. CVRATOR. OPER. PUBLICOR. PRASF. AERAR. SATUR. CURATORI . VIAR. AURELIAB. veteris. et . novae . corneliae . et . trivmphalis . legato . leg. X4 FRETENSIS.A. CVIVS. CVRA.SE.EXCVSAVIT. PRAETORI. TRIBVNO. PLEBIS. Q. DIVI. HADRIANI. AVG. IN . OMNIBVS. HONORIBVS. CANDIDATVS. IMPERATOR. TR. LATICLAVIO . LEG. III. CYRENAICAE . DONATO DONIS . MILITARIBVS . A. DIVO. HADRIANO. OB. IVDAICAM. EXPEDITIONEM. X. VIRO. STILITIBVS. IVDICANDIS. PATRONO. MVNICIPI. CVRATORI. MAXIMI. EXEMPLI. SENATUS.P.Q. TIBURS. OPTIME. DE. REPUBLICA. MERITO.

Forse perche dal Circo Flaminio cominciavano i Trionsi, ove con ragione si giud ica dal Donati esser stati soliti i Capitani Trionfanti distribuire i doni, e le corone a'Soldati, & in cui Lucullo trionfante con novità di pompa dispose all'intorno gran quantità d'arme de'nemici, e di regie machine, sicome scrive Plutarco, alcuna strada trà il Circo Flaminio, e la Via Lata, e questa su facilmente prima d'Aureliano detta-Trionfale. Ma volontieri la lascio nella sua oscurità.

Effer'anche stata quivi una porta detta Aurelia s'hà da Procopio Scrittore di veduta nel primo libro, le cui perole si son recate di sopra: e pure l'Aurelia esser stata relia. dietro a S. Pietro Montorio, ove l'antica via Aurelia si sà, che cominciava, portadetta hoggi di S. Pancratio, e da Procopio Pancratiana, par necessario dire, ch'el- Porta Pani la sosse. Crede il Marliano esser stata porta del ponte d'Adriano, e non Aurelia, ma cratiana. Elia nomata, e potrebbe anche sospettarsi detta Aureliana, come porta aggiunta da quell'Imperatore, troncata poi, à variata per errore, à dell'Historico, à del Copista. Ma quel ponte non haver'havuto altro transito, ch'al sepolero d'Adriano, par che possa affermarsi quasi di certo; e l'istromento della donatione di Carlo Magno fatta a S. Pietro portato da Francesco Maria Torrigio nell'Historia dell'Immagine della B. Vergine, ch'è nella Chiesa delle Monache de'Santi Sisto, e Domenico a Monte Bagnanapoli, confermando Aurelia la Porta di S.Spirito, toglie ogni congettura: Constituimus etiam in ipsa supradista Ecclesia in circuitu ipsius totum pradium, ubi sita esse videtur, integrum cum terminis à primo latere porticu majore pergente juxta

minia .

\$0.0 ·

Vaticanum usque ad Santie Agathe, que dicitur in lardario, venientem ad murum Civitatis Leoning usque in ipsa Ecclesia Sancii Salvatoris, videlicet de ipsa munitione quatuor turresid secundo latere monumentum, qui stat supra sepulchrum Marci fratris Aurelii . A tertio latere forma Trajana usque in Porta Aurelia. Et à quarto latere descendente de prædicto monumento usque ad alucum fluminis locum, qui dicitur Septemuentus &c. Dove con quel monumento di Marco fratello di Aurelio si conferma, oltre la porta, la via Aurelia, ch'anche hoggi và drittamente per Borgo a S. Pietro, e quindi doveva passar poi ad unirsi coll'altra di S. Pancratio. Porta Aurelia sti dunque la Trionfale, in cui la Via Aurelia principiava. V'è chi scrive, che fuori della porta di S. Pancratio non usci la via Aurelia, ma altra, la qual poi con l'Aurelia andava in breve a congiungersi, la qual'opinione benche coll'istrumento portato di Carlo Magno concordi, non però s'aggiusta coll'antico Cimiterio, ch'era dove è la Chiesa di S. Pancratio suori di quella porta, detto di S. Calepodio, ove i Santi Sisto Papa e Giulio Senatore furono sepolti; e si legge : In Via Aurelia ne gli Atti de'Martiri, e quello, che più stringe, la Via Aurelia era già fin nel tempo di Cicerone, il quale nella 12. Filippica così ne parla: Tres viæ sunt ad Mutinam &c. Tres ergo, ut dixi via à supero mari Flaminia, ab insero Aurelia, media Cassia. E se questa de Marco Aurelio Imperatore, e dal fratello hebbe il nome, ò perch esti la facessero, com può essere, ò per il sepolcro, ch'ebbero sù la medesima, non pote Cicerone profetizzarla tanti anni innanzi. La difficoltà si scioglie con la inscrittione di Cajo Pupillio sopra portata, in cui due si leggono le vie Aurelie la vecchia, e la nuova. La. vecchia su sicuramente altrove; e perciò si può dir di certo, che dalla porta di San Pancratio andasse verso il Mare. La seconda detta nuova da i monumento di Marco Aurelio, si persuade esser stata fatta dal medesimo, ò dal fratello Aurelio, ò da... altro de'suoi, la quale dal Ponte Trionfale, ch'era presso S. Spirito, cominciando drizzata verso il mare non poteva non in breve congiungersi con l'antica. Questa. ne'suoi principii su detta anche Regale, come già dissi: il qual nome per esser stata fatta, ò ampliata dall'Imperator Marco Aurelio potè darseli. Da questa ben su poi ragione, che la porta fatta sù quel ponte da Aureliano alle nuove mura, si chiamasse Aurelia, e Trionsale per la Via Trionsale, che vi cominciava; se però la via Aurelia non cominciava dal ponte Elio, e dalla Mole d'Adrieno, e perciò la porta Aurelia non era anche sù quel ponte. Ma oltre, che il ponte Elio credo portasse. solo a quella gran Mole, senza haver altra passata, come da Procopio pare si raccolga ; il medesimo Historico della porta Aurelia parlando sul Ponte di S. Spirito la rappresenta. La Via chiamata Trionfale dopo Aureliano esser stata quella, che verso Monte Mario era indrizzata, dichiarasi da un'inscrittione, ch'è nel Grutero, e nell'ultima regione si porterà.

Per la stessa riva del siume si perviene a Ripetta, dove anticamente esser stato, co-Porta de me hoggi, uno sbarco di que'vascelli, che venivano per fiume a Roma a seconda, e questo essere que'Navali, incontro a i quali erano i Prati Vaticani di Quintio, pro-Nanali di verò contro l'altrui opinione a suo tempo. Con lo sbarco è necessario vi sosse an-Ripetta . che almeno una porticina; ma come si chiamasse non sò indovinarlo. La Navale,

che su assai prima delle mura d'Aureliano, già dissi esser stata sotto l'Aventino. Porta Fla-Della Flaminia tanto hò detto nel ragionar delle muraglie, che nulla, ò poco mi. resta. Non si può dir'ella succeduta ad altra Flaminia, ma mutate le mura in luogo di molte porte, che nel Quirinale prima erano, su fatta questa quivi, la quale po-Ra sù la via Flaminia non potè non pigliar'il nome da quella. Poco importa (come dissi ) che si descriva da Procopio in sito scosceso, perche ò sosse prima qualche poco più da parte, ò gli sia stato dipoi appianato il sito, son cose di niun momento. E Deua del Po detta modernamente del Popolo da alcuno de i Pioppi, ch'erano dietro al Mausoleo d'Augusto secondo il Fulvio, ò dalla Chiesa di Santa Maria del Popolo, edificata ivi contigua dal Popolo Romano, secondo il Donati.

Una

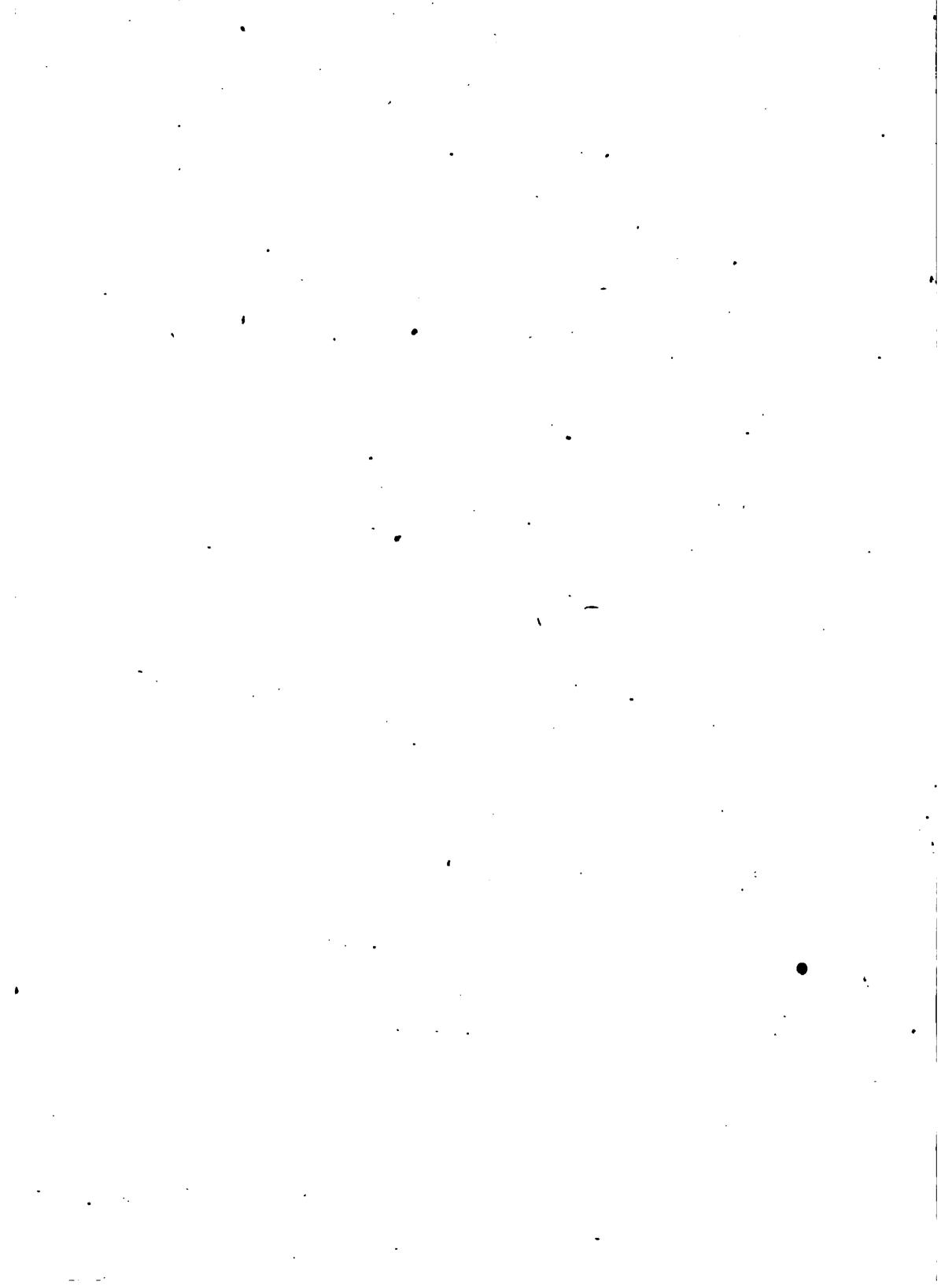

Una porticina frà questa del Popolo , e la Pinciana , dice offer stata Procopio, della Porticina quie hoggi non fi vede legno, ancorche sia flata una moderna a privato uso del chia a. Gardino de'Medici.

La Pinciana quali da tutti fi dice l'antica Collatina, ma, come diffi, il fito fa ve. Pinciese. dere, che le mura, nelle quali la Collatina è opinione che già s'apriffe, non pervenivano di gran lunga tant'oltre, nè stavano alla medesima drittura. Era finalmente quella foll'Esquille, quelta è su! Pincio .

Dell'altre, ch'erano le più antiche, ò nel fito primiero, ò portate poco più in fuo-

n ti, non occorre dir più del detto nel capo precedente .

Ultima refta l'Oftiense detta di S.Paolo . Quasi da tutti sinonimamente è presa... Oficaje . per la Trigemina, ma con poca ragione. Più ch'alla Trigemina successe alla Lavernale nel nuovo ricinto, restando la Trigemina in piedi inutile, come da Vittore, e da Rufo ci fi dimostra. Buona conseguenza è dunque esser stata detta questa Ostien-

fe a diffintione di quelle due.

Coù le 14. porte, delle quali Procopio nel 1. della Guerra Gotica dice : Habet au- Le parte 14. ten cireumjellus Urbi murus portas quatuordecim, portulafque alias quascam, si dovià da Processio dir che sossero l'Aurelia, ò Trionsale, la Flaminia, la Pinciana, la Salara, la No escenale e mentana, la Tiburtina, la Prenestina, la Celimontana, la Latina, la Capena..., l'altre persi. l'Ostiense, la Portuense, la Gianiculense, ò Pancratiana, e la Settimiana; tutte o quasi tutte da Procopio nomate in diversi luoghi : trà le porticine facilmente furono la infeguata da Procopio trà la Flaminia, e la Pinciana, la Viminale, e la Sabiusa, che hoggidi murate si veggono; l'altra porticina, ch'era trà le porte di San Lorenzo, c Maggiore, si scorge pur chiusa, l'Asinaria, la di Metrone, per cui la Marrana entra, quella del Ponte Elio, e quella, ch'esser stata a Ripetta havemo argomentato. Quese sono otto, le quali à si leggono in Procopio, à si veggiono chiuse, che aggiunte alle 14. fanno 22. in totto .

Per evidenza ofservifi la prefente figura; ove fono primieramente delineate le mu« ra - che dilatò Aureliano - poi con punteggiamenti indicate le più antiche fatte dal Re Servio Tullio, e nell'antico lor posto durate non solo fino al tempo di Dionigi Alicamaiseo, il quale ne fà fede, ma e d'Aureliano medefimo, che le dilatò; e finalmente le potte del fecondo giro tutte, del primo le meno incerte vi si mostrano, ò per

lo meso vi s'accennano. E delle mura, e porte di Roma tanto basti.

## ROMA ANTICA

## NARDINI FAMIANO LIBRO SECONDO.

Prima divisione di Roma fatta da Romolo in Tribu, & in Curic.

#### CAPO PRIMO.

IRATI gli antichi contorni, è hormai tempo d'internarci trà le fabriche, e riconoscerne più che si potrà gli avanzi, ò i fiti . Ma frà il numero di esfe grandissimo , e in un denso bujo d'incertezze, chi può senza il filo d'Arianna nonrestarvi avviluppato . e non intoppare ad ogni passo in... chimere? Ad alcun'ordine di divisione sa di mestiero appigliarci, per caminar distinto, chiaro, e spedito; ne polfono più facilmente sfuggirfi gli equivochi, chè col fervirsi di più divisioni. Ben'è dunque prima d'ogni altracola discorrere delle divisioni diverse, con le quali su partita Roma anticamente: delle quali fi potrà poi sceglie-

re una per nostro filo.

Il primo a divider questa Città in più parti su Romolo, che, secondo Dionigi, Remele di. prima della guerra de Sabini , fecondo Livio , Plutarco, e Varrone, fatta già l'unioin 3. Tribase ne con Tatio, la parti in trè Tribù nomate Ramuense, Titiense, e Lucere : ciasquelle in 30, cuna delle quali in dieci Curie diramando, se tutta la Città essere di 30. Curie di-Curie, e in stinte. Livio diversamente scrivendone, narra che delle 30. Curie tre Centurie di ereCentarie. Cavalieri furono scelte; e queste, non le Tribu, sortirono que'trè nomi; fra'quali due racconti , benche habbiano faccia di difcordi , io non polso non raccorre una verifimilissima concordanza. Diasi vero il detto di Livio : le trè Centurie scelta dan segno, che d'ogni dieci Curie fi facesse una terza parte del tutto, da cui una delle-Centurie su tratta fuora: si che prima delle Centurie segue esser state se trè Tribu. che erano trè più universaliridotti del Popolo Romano. I cui nomi essersi comunicati alle Centurle non disdice; perche i Cavalieri tratti dalla Tribù Ramnense è assai credibile esser stati detti anch'essi Ramnensi; e così de gli altri dee dirsi . Ma odasi lo stesso Livio nel decimo: Quemadmodum ad quatuor Augurum numerum, nisi morte duorum id redigi Collegium potuorit, non invento, cum inter Augures constet imparem numerum debere effe, ut trei antiqua Tribus Ramnenses, Titienses, Luceres suum quacunque Augurem habeant, aut si pluribus sit opus, pari inter se numero Sacerdotes multi-Plicent, ficut multiplicati funt, cum ad quatuor quinque adielli, novem numerum, ut tersi in fingulas effent, empleverunt . Ecco, che approvando anche Livio le Tribù antiche di Romolo, riduce il nostro verisimile a verità pura, e ci ssorza a credere le trè CenGenturie de'Celeri trascelte da quelle. Parimente scrivendo poco dipoi Dionigi delle Centurie, e dicendole scelte non solo ciascheduna da una Tribu, ma anche da cialcheduna Curia dicci Cavalieri, bandisce ogni sospetto di pugna frà esti.

Di que'tre nomi varie surono anticamente l'opinioni. I più credono detti i Ram- Tribu e della nensi da Romolo, i Titiensi da Tito Tatio secondo Ennio riferito da Varrone nel le Centaria quarto della lingua latina; de'Luceri Livio dice incerto il fignificato. Plutarco in dende deri Romolo, & Asconio nella seconda Verrina il traggono del luco, cioè dal bosodell'Asslo, a cui per franchigia da Romolo introdettavi concorrevano i convicini. Giunio da Varrone apportato il deriva da Lucumoni, Festo da Lucero Rè d'Ardea. che venne in ajuto di Romolo contra Tatio; ma Volunnio nello stesso Varrone (& è assai verifimile) dice tutti que'trè nomi esser di lingua Etrusca, e d'incognito fignificato. Ne a me par difficile, che cotal divisione di Tribu, e di Curie fosse fatta da Romolo ad esempio d'altri luoghi, ò Etrusci, è Sabini, è Latini a Roma aggiscenti. Offervisi quello, che da Festo si scrive nel libro 18. Rituales Hetruscorum Zerusco. libri, in quibus præscriptum est, quo ritu condantur Orbes, ædes sacrentur; qua santisate muri, quo jure porte, quomodo Tribus, Curia, Centuria describantur. A cui aggiungasi Servio nel 10. dell'Eneide: Mantua tres habuit Tribus, que in quaternas Curias dividebantur. O singulis finguli Lucumones imperabant, quos tota in Tuscia duodecim suisse manisessum est, exquibus unus omnibus præerat.

Queste per la gran crescenza del Popolo esser state raddoppiate da Tarquinio Pri- Pri, co le sco (già che per prohibitione di Nautio Augure non pote farne altre nuove ) & esse- midippià. re perciò stati numerati tanto i Ramnensi, quanto i Titiensi, & i Luceri con ordine di primi, e secondi, narra Festo nel 19. libro. Livio nel primo dice non se Cu-

rie, ma le Centurie duplicate.

Resta il dubbio (& è l'importante per noi) se con la divisione delle Tribù fossero Contenence distinti i seli soldati, overo tutto il popolo, e se co'soldati, è col popolo i siti di quel- il pre lu prima Città. Che di soli soldati le Tribù s'intendessero, si persuade da i Capi di folo dinisoco ciascheduna, detti Tribuni; la cui carica era mera militare: ma esservi compreso il della Citta. popolo interamente, si raccoglie dalle Curie parti di esse Tribù, alle quali furono preposti non Capi di guerra, ma Sacerdoti. Nè è strano, che i Tribuni Ostitiali Politici nella Città servissero anche per Capi di guerra ne gli eserciti, sicome su parimente officio de Rè, e de'Consoli il moderare egualmente la pace, e la guerra. In ultimo, che le Tribù fossero distintioni ancora de'siti, hà del verisimile, e v'è chi afferma i Ramuenti haver'habitato il Palatino, & il Celio, i Titiensi il Campidoglio, ed il Quirinale, e de'Luceri effer stati i luoghi bassi trà que'monti; il che potè esser vero ne tempi di Tarquinio Prisco, ò delle Tribù duplicate; ma nella Città di Romolo di trè sole porte, non altro potevano habitar'i Ramnensi, chè il Palatino; non altro i Titiensi, chè il Campidoglio, nè per i Luceri potè esser'altro spatio, chè I la medes. quanto era frà que'due Colli, se però habitavano veramente divisi. Dalle parole di ma dinissone Varrone, Ager Romanus primum divisus in partes tres, d quo Tribus, &c. si trahe, Contado. che ogni Tribù haveva la sua contrada non nella Città sola, ma anche in campagna Ma di ciò non mi afficuro parlar più oltre:

Con queste Teibù non hanno da far punto l'introdotte dipoi da Servio Tullio: Le Tribà in. onde se Livio se autore Servio delle Tribù, scrisse il vero, intendendo delle secon- endoue da

de, delle quali in breve ragioneremo.

Delle trenta Curie hebbe ciascheduna da Romolo un Sacerdote detto Curione, e se da queste. col Sacerdote un Tempio, e nel Tempio uno, ò più Numi, e Demoni particolari, Ogni Curia a quali si sacrificava. Così Dionigi narra nel secondo libro. E quindt è, che da' belbe Tem. Scrittori moderni s'affomigliano queste Curie alle Christiane Parocchie; la qual somiglienza fissamente mirata non si scorge intera; perche ogni nostra Parocchia suol' haver nel grembo la propria Chiesa; ma i Tempii delle Curie di Romolo,i quali pa- percià alla rimente Curie chiamavanti, erano fuori d'ogni Curia fabricati tutti in un luogo del Perocchie.

Tarquinio

Sernio dinet .

Palacino congiunti, ò vicini almeno uno all'altro, dove esser state le Curie vecchie z meslie Bià difficon Tacito: onde con le Sinagoghe Ebraiche le crederei più esattamente ell' Ebraiche paragonate. Nè diversamente sorse da queste erano que Tempii tutta una sabrica. Benegishe. in trenta sanze, d'sale partita; poiche trenta Tempii distinti, e capaci haverebbono occupata una gran parte di quel monte. Così anche da Dionigi pare si raccolga, di cui volentieri porto le parole stesse: Sacra sua Romulus cuique Curia partitus est, assignatis in fingulas Diis, & Demonibus, quos perpetud colevent, sumptusque in bec attribuit ex crario publico, que quoties celebrarentur, aderant Curie suis vicibus, epulumque diebus festis prabebatur Curialibus, idest iis, qui erant ejusdem Curia in aula cuique Curie propria ..

Il nome di Curia communicato al Tempio, ò stanza, ch'ella fosse, và del pari coll" ulo commune della moderna nostra favella, solendo noi dar communemente nome di. Parocchie, non solo ad una particolar portione della Città, ma anche alla Chiesa. sua Parocchiale, e se a quelle de gli antichi surono assegnati da Romolo Dii, e Demoni speciali, da quali doveva prendere ciascheduna il nome, ogni nostra Parocchia hà anchella il suo perticolar titolo d'alcun Santo, con cui è chiamata. Possa-Nome di Cas mo quindi inoltrarei in argomentare, che sicome i primani nomi Grechi di Chiesa,

nia doude de e di Sinagoga significano convocationi, e ridotti d'huomini per veneratione di Dio. quel di Curia è Coeria ( suono più antico) chi sà, che nell'antichissimo idioma è Latino, ò Etrusco una simigliante radunanza non dinotasse? Osservisi, che ad imitatione di questa il luogo, in cui si congregava il Senato, su parimente detto Curia, forse perche l'uno, e l'altro erano luoghi d'adunanze, ancorche per fini diversi. Tutto da Varrone, benche non espressamente dichiarato nel quarto della lingua latina: s'accenna almeno in guisa, che può inferirsene : Curia duorum generum, nam & ubi curavent Sacerdotes res divinas, ut Curia veteres, & ubi Senatus bumanas, ut Curia Hostilia. Ne gli contradicono, ma vi concorrono le parole di Festo, Curia: locus est, ubi tantum ratro facrorum gerebatur. Curic etiam nominantur, in quibus uniuscujusque partis populi Romani quid geritur, quales sunt in quas Romulus populum distribuit numero triginta, ut in sua qui sque Curta sacra publica saceret, seriasque observaret. Nè ci atterriscano le parole, che seguono. Hisque Curiis fingulis nomina Curium, aut Curentium, seu Curicentium Virginum imposita ess dicuntur; quas virgines olim Romani de Sabinis raquerunt; poiche se su errore il dire, come Varrone, e Dionigi asseriscono, e come vedremo, che i nomi delle Curie fossero prima nomi delle Sabine, segue,. che ne pure il general nome di Curia da Curi patria di quelle Vergini derivalse. Finalmente assai bello sembra a me il testimonio di Tertulliano nel capo 39: dell? Apologetico; ove parlando dell'adunanze da'Christiani satte nelle lor Chiese dice: Cum probi, cum boni cocunt: cum pii, cum justi congregantur, nen est Factio dicenda, Ansor le sed Curia. Che oltre alle Tribu ancor le Curie, che delle Tribu erano parti, ha-Curie erane ve sero contrade distinte una dall'altra, può commodamente trassi dall'Autor deli libro De viris illustribus, ch'in Curtio Dentato dice: Ob bac merita domus ei apud Tiphatam, & agri jugera quingenta publice data. La qual Tifata elser stata una delle 30. Curie hor hora si vedrà. Quindi ove Gellio nelc. 7 del 18, libro spiegando: molte parole, che hanno significati diversi dislueghi, d'huomini, e d'altro dice: Tribus queque, & Decurias dici, & pro loco, & pro jure, & pro hominibus, non è strano, ch'in vece di & Decurias la lettione vera fosse & Curias, e che così vi si dichiarassero le due divisioni del popolo, con le quali i Comitii Tributi, & i Curiati si celebravano:, non sembrando le decurie tanto considerabili, nè essendo verisimile, ch'anch'elle havessero siti distinti.

fi dinisto.

De'nomi particolari delle Curie quattro s'apportano da Festo in Nova Curia: Nomi partii Itaque Forensis, Rapta, Veliensis, Velitia, res divina funt in reteribus Curiis Oc. Di colari:di Cuo un'altra parla il medesimo in Tifata: Tiphata illiceta, Rome autem Tiphata Curia: E di tie , un'altra poco dipoi : Titiensi Tribus à pranemine Tatis Regis appellata videtur, Titia:

Q110-

quoque Curia ab codem Rege est ditta. La Saucia, à Faucia si legge nel 9. di Livio : Diffator Papirius C. Junium Babulcum Magistrum Equitum dixit, atque ei legem Curiatam de imperio ferenti trifle omen diem d flidit, quod Saucie Curie fuit principium. Oc. S'hanno anche testimonianze della Curia Calabra, ma questa si sà mon esser stata. delle 30 perche era sul Campidoglio, e serviva per altro: onde suori delle sette già raccontate, gli altri 23. nomi restano incogniti, ma da que sette, & in specie dalla Foriense, dalla Vallense, nomi tratti da'luoghi, e dalla Tisata, che all'hora signi. Non derivaficava Elceto, fi scorge chiaro non haver le Curie tratto i loro nomi dalle Sabine. ti dalle Sa-Così anche con autorità di Varrone afferma Dionigi nel secondo, nè altrimente Plutarco in Romolo ne discorre: Fas quidem perbibent à Sabinis mulieribus nomen traxisse, sed bot mendacium esse deprebendo, nam multis carum à lotis nomina impofita funt .

L'aggiunto di Vecchie, che da Varrone, e da Tacito si dà alle Curie, porta seco relatione ad altre nuove, delle quali fa testimonianza Pesto: Nova Curia proximi Carievecchie compitum Fabricii edificate sunt, quod parum ample erant neteres à Romulo salte subs is populum, & sacra in partes triginta distribuerat, ut in iis sacra curarent; que cum ex vereribus in novas evocarentur quatuor Curiarum per religiones evocari non potuerunt. Itaque Forienses, Rapta, Velienses, Velitia res divina fiunt in veteribus Curiis, &c. Così cresciuta Roma in una immensa vastità di popolo alle quattro Curie sopranominate tutto il sito delle 30. vecchie dovette servire, mentre l'altre distanze più

capaci furono proviste .

Dove sosse il Compito di Fabritio, a cui le 26. Curie farono trasportate, ne gli Compine di antichi non si legge,e da'moderni non si congettura. lo però crederei, che leggen. Fabricio. dou in Publio Vittore, & in Sesto Rufo il Vico di Fabritio nella Regione prima. detta Porta Capena, e sapendosi, ch'un principio del Vico è il Compito, nella medesima regione, & a capo di quel Vico elle fossero. S'acoresce il verismile dall'uniformità de'siti delle vecchie, e delle nuove; poiche se quelle sull'orlo della prima. Città presso le mura, & una delle porte surono sabricate da Rômolo trà l'Oriente, & il Mezzogiorno, non poterono le nuove trasportarsi a sito più unisorme, chè presso alle mura dilatate da quella parte, cioè a dire presso la Porta Capena trà l'Oriente, & il Mezzogierno.

Belle 30 Curie la divisione esser durata, benche poco accuratamente, in Roma Dinisione del fino al tempo d'Augusto, si trahe dalle feste Fornacali dette Stultorum seria; nelle le Curie duquali dovendo sacrificare ognuno nella sua Curia, e molti da qual Curia fossero non vesa intenda ricordandosi, supplivano poi col sacrificare a Quirino nelle Quirinali, che succede- fine al sempe vano: Così Ovidio nel 21. de'Fasti:

d'Augabo,

Curio legitimis tunt fornacalia verbis Maximus indicit: nec facra stata facit. Inque foro multa circumpendente tabella Signatur certa Curia quaque nota. Stultaque pars populi, que st sua Cursa nescit,

Sed facit extrema facra relicia die.

Festo in Quirinalia pur lo dice; ma îl testo è si scorretto, che senza il risarcimento di Gioletto Scaligero, è d'altri non s'intenderebbe: Idem flultorum feria appellatur, qued quidam. Qui suorum Fornacalium sacra Roma igneraverant ed potissimum rem divinam saciunt. Tutto ciò m'è paruto di discorrere, non già perche i siti diversi di ciascheduna dell'antiche Curie io pretenda hoggi investigare in Roma moderna, e secondo quelle distinguerla, che sarebbe vanità; ma perche al discorso dell'antiche parti di Roma non mancasse il principio delle sue divisioni.

## ISette Colli di Roma, & il Settimontio.

### CAPO SECONDO.

Antico Monte Palatino, che su la primiera base di Roma, è talmente corona-to d'altri sei Colli, che ne gli augumenti della Città di mano in mano satti sotto i Re Romani fino al tempo di Servio Tullio, tutti surono occupati da fabriche, & inchiusi in Roma: ond'é, che Setticolle sit ella detra; e con perissase de it Roma dai Sette Colli su spesso nomata; nè in Daniele con altro contrasegno s'addita, chè di-Seue sa iCol Città sedente sù i Seue Colli; con l'ordine de quali, come di parti anche hoggie sericolla evidenti da più d'uno Scrittor moderno si ricerca, e si descrive con buona ragione; onde a noi l'osservarii quivi bene, e'l distinguerne i contorni, non può non esser-

digran luce.

Monte Pala-CÉMO...

få della.

H Palatino; in cui hoggidi non è cosa più riguardevole del Giardino Farmesiano,fu già da noi contornato, e descritto, quando delle prime mura di Romolo si ragio-nò, e fi può anche con gli occhi riguardare, e vagheggiar distinto, e spiccato: onde senza più delinearlo, mi par solo necessario esporre all'altrui osservatione l'alrezza, sù la quale si veggiono l'Arco di Tito, la Porta del Giardino Farnesiano, e= la Chiesa di Santa Maria Liberatrice in paragon di quelle di S. Lorenzo in Miranda, e di S. Cosmo, e Damiano, e degli avanzi dell'antico Tempio della Pace, che gli sanno à fronte, ma depresssimi, & in buona parte sotterra; la qual disserenza: d'altezza su veder evidente, che di questo Colle trà Santa Maria Liberatrice, l'Arce di Tito durava il dorso, e trà S. Lorenzo in Miranda, e S. Maria Nuova.... storrevano in quel lato le radici per necessità; dalle quali ci farà insegnato a suotempo il vero sito del Foro, e della Via Sacra. La sua sommità non essendo piana: Due for som si distingueva in più Collicelli, de'quali nel 4 di Varrone si leggono due: HuicmitaGerma- Germaium, & Velias conjunxerunt, & in hat Regione sacriportus est, & in ea ste scriptum, Germalensis quinticepsos apad ædem Romuli, Veliensis sexticepsos in Velia apud: adem Deum Penatium, &c. I medesimi vi si ravvisano ancora, e ne discorreremo in-

tos e Helia.

luogo più opportuno. Del nome di Patatio dubbia è la derivatione appresso i Scrittori, non solo moder-

Origine del Mint.

ni, ma anche antichi. Festo dal balar de'greggi, ò dal palare, cioè errar di quelliil deduce; Varrone da i Pallanti, che vennero con Evandro, ò dal Palatio luogo. del territorio Reatino, ò da Palatia moglie del Re Latino; altri da Pallante figliod'Iperboreo, & altri da altro; nelle quali cose, come incerte a gli antichi stessi, sti-

mo vano il trattenermi.

Monte Capi-\$01170

Il Capitolino, che su la prima giunta satta da Romolo a Roma crescente, sul quale fà hoggi residenza il Popolo Romano, si vede con sorma ovale distendersi da..... Piazza Montanara a Macelde'Corvi, & hà da un de'lati il Campo Vaccino, dall' altro il piano di Roma moderna. Inalza due cime, in una delle quali è la Chiesa dell'Ara Cali, l'altra quasi deserta si dice Monte Caprino. L'una, e l'altra sommità è certo, che più ampie farono d'hoggid), vedendosi per tutto diroccate, e sapendofi, ch'era il Campidoglio anticamente munito con sustruttioni di pietrequadre, e con mura, e con torri, e con porte. Delle fustruttioni scrive Livio nele Mmite con le Ao; Capitolium quoque saxo quadrato substructum est, opus vel in bat magnificentia Infiractioni Urbis confpiciendum. Delle Forri veggan nella terza Catilinaria di Cicerone, dove si legge: Complures in Capitolio tarres de Colo esse percussas. Delle Porte hà partatos assai nel primo libro con occasion di quelle della Città: le quali fortificationi rendevano inespugnabile quel grande scoglio. Tacito nel terzo dell'historie: Munitifimam Gapitolii arcem, & ne magnis quidem exercitibus expugnabilem.

Mare porter .

wild ..

Ma

Ma perche fuori della Rocca molti e Tempii, e case erano nelle falite del Campi- Le sultrut. doglio, segue, che que'muri non affatto piombassero dalla cima al piano, ma che sioni son per dal piano fino ad una certa altezza fossero salite agevoli piene di sabriche, e da quelle in sà s'ergessero poi riguardevoli le gran muraglie. Solo il Sasso Tarpejo, ch'era la cima at verso Piazza Montanara, fù rupe, che non haveva haveto mestiero di sustruttione. piane. Così dalle parole di Livio nel quinto si scorge; ove dice di Cominio: Que procimun safe Tare fuit à ripa per praruptum, eòque neglettum bostium custodia saxum in Capitolium evadit; e presso Seneca Retore nella controversia terza del primo libro, Arellio Fosco più minutamente così la descrive: Stat moles abscissa in profundum frequentibus exasperata saxis, que aut elidant corpus, aut de integro gravius impellant, inborrent scopulis enascentibus latera, & immensa altitudinis tristis aspettus. E' stupore, che una tal ru- Di cui unu è pe sia hoggi mutata in collina piacevolissima, & in vece delle pietre, delle quali non gio è restato altro, chè un tuso ben picciolo presso la piazza della Consolatione, vi si vengia solo terreno atto a coltura. Tanto han potuto l'età lunga, & i spessi saccheggiamenti, ò più tosto sorse le gran discordie fra Romani, e Roberto Guiscardo in tempo di Gregorio Settimo, quando le fabriche del Campidoglio restarono spianate, e rovinata quella parte della Città, ch'è frà questo monte, e S.Gio: Laterano. E tanto basti per hora haverne premesso.

Fù il Capitolio chiamato primieramente Saturnio dalla Città di Saturnia, che se- bebbe il micoudo Varrone v'era. Fù poi detto Tarpejo dalla Vergine Tarpeja, che uccifa da era Sabini vi sù sepolta, come da Livio, e Dionigi si racconta. Finalmente nel tempo di Tarquinio Prisco essendo ne'sondamenti, che vi si cavavano del Tempio di Giove, ritrovate un capo humano, Capitolio si disse; e si aggiunge da Arnobio nel primo contra le genti, quel capo esser stato d'uno, che Tolo nomavasi, da cui l'intera... esimologia di Capitolio & riconosce.

Il Celio, ch'è dall'altro lato del Palatino, & hà sù la sua maggior'altezza la Ba. Monte Celiafilica di S.Gio:Laterano, aggiunto a Roma da Romolo secondo Dionigi, da Tullo Ostilio secondo Livio, da Anco Martio secondo Strabone; da Tarquinio Prisco secondo Tacito, ha la sua forma lunga, e stretta, che dall'Ansiteatro Flavio detto Colisco, a cui la Settentrional sua parte sourasta, sinuosamente distendendosi verso Levante per la via, che da S. Clemente, e S. Pietro, e Marcellino và verso Porta. Maggiore, termina frà S. Giovanni, e Santa Croce in Gerufalemme. Segue poi verso Ponente con le mura della Città sin dove entra la Marrana, col qual siumicello và sempre più avvicinandosi all'Aventino, finche presso S. Gregorio a fronte del Palatino si trova. Quella parte dell'Esquilie, in cui è Santa Croce in Gerusalemme, più del Celio, chè dell'Esquilie par membro; ma l'Ansiteatro Castrense registrato nella Regione Esquilina mostra l'opposto: forse perche Tullo nel chiudere con le mura il Celio, per non distenderle tanto, la lasciò fuori, e dipoi Servio con l'aggiunta, che sè a Roma dell'Esquilie, ve la incluse, sù come parte non del Celio, ma dell' Esquilie riconosciute.

Oltre al Celio si sa da'Scrittori mentione del Celiolo, di cui Varrone così scrive: Coliolo Principes de Cœliancis, qui à suspecione liberi erant, tradatios volunt in eum locum, qui vocatur Celiolus; e Cicerone anch'egli nell'oratione De Araspicum responsis lo nomi. na: L. Pisonem quis nescit bis ipsis temporibus maximum, & santissimum Diana Sacellum in Celiculo susulisses E Sesto Ruso, e Vittore nella seconda Regione scrivono s Caliolum. Il qual Colle è creduto esser quello, che frà l'Aventino, & il Celiosor- Done soffet ge spiccato, e sul quale è la Porta Latina: ma il Panvinio vi s'oppone asserendo esser stato detto Celiolo quel piano, ch'è trè la Chiesa di S.Clemente, & il Coliseo: e s'allega dal Ligorio l'autorità di Varrone, che frà il Celiolo, e l'Esquille pone la Tabernola:, e non dice, che il Celiolo fosse Colle, ma luogo detto così: in eum locum, qui vocatur Caliolus. In però non sò leggere in Varrone, che la Tabernola .fulse presso al Celiolo, & all'Esquilie per lei si passasse; & il Celiolo esser stato Collegi

se non in tutto, in parte almeno distinto dal Celio, s'addita da Martiale nell'Epigramma 18. del 12. libro.

Dum per limina te potentiorum Sudatrix toga ventilat, vagumque Major Gelius, & minor fatigat:

E non esser stato luogo piano si raccoglie dal medesimo Varrone: Hi post Celii obitum, quod nimis munita loca tenerent, neque fine suspicione essent, deducti dicuntur in planum, &c. E poco sotto a disferenza de i trasportati al piano: Principes de Celianeis, qui à suspicione liberi grant, tradustos volunt in eum locum, qui vocatur Caliolus; da che par si debba raccorre, che se quelli, ch'erano sospetti, furono condotti nel cuor di Roma, & in piano tra'l Campidoglio, e'l Palatino, questi non sospetti ba-Mò trasportarli in un luogo del Celio il più depresso, & il più lontano dalle mura., e dalle porte, che perdesser stato il Celiolo il Colle, dove è Porta Latina spiccato, scosceso, forte, e presso alle mura molto meno è verisimile. Io per me, se dalle fattezze, che koggi si veggiono di quel monte, dovesse argomentarsi, & a Fabio Pittore, che distende l'Argileto sin sotto il Celiolo trà il Circo massimo, el'Aventino s'havesse a dar fede, crederei esser stato detto Celiolo il suo corno sinistro, ch'è a fronte del Palatino, e dell'Aventino, sul quale è la Chiesa di S Gregorio. Questo corno, ch'è il più depresso di tutto il resto del monte, e più del resto del monte si sporta in fuori, resta assaí diviso per mezzo del Clivo di Scauro presso S. Gregorio, e dell'altra caleta, per cui dalla Chiesa della Navicella si và a S.Sisto; le quali due concavità di strade rendono quell'angolo di monte a guisa di Penisola distinto, e e congiunto. Ma ciò è un discorrere con deboli congetture; e Fabio Pittore historico apocrifo non fà forza, nè di dove fosse veramente il Celiolo saprei dire altro.

Origina del 3 9M/ .

Che trahesse il nome il Celio da Celio. è secondo Festo. da Cele Vibenna Capitan Toscano, il quale l'habitò, non si dubita; ma il quando non è certo. Varrone fino a gli antichissimi tempi di Romolo il porta indietro, dicendo quel Celio venuto in ajuto di Romolo contra i Sabini: ma Tacito nel 4. de gli Annali narra il medesimo Celio esser venuto a soccorrere Tarquinio Prisco, e prima di quel tempo if Monte haver dall'abbondanza delle Querce havuto nome di Querquenilano, e fi-Querquetale nalmente d'Augusto, per l'immagine di Tiberio, che, ardendo il monte, restò inwie finelme. tatta nella casa di Giunio Senatore, ò come Svetonio narra nel 48. per haver'usata se Augusto. Tiberio liberalità di danari a i padroni delle case, che s'abbrugiarono. Ed ecco quanto può dirsene.

Moute Anen tino .

L'Aventino, il quale fra'l Palatino, il Celio, & il Tevere si frapone, sù la cui maggior sommità la Chiesa di S. Sabina sà vedersi da lungi, sù il quarto Monte di Roma aggiuntole da Anco Martio. E' monte di gran giro; la cui lunghezza cominciando a Santa Maria in Cosmedin detta Scola Greca, presso la Marmorata termina trà Oriente, e Mezzogiorno con le mura Romane, delle quali un lato sovrasta al sito del Circo Massimo, & alle Terme Antoniane, l'altro al Tevere, & al Monte Dieife in Testaccio. Si fende per traverso da un gran solco, che dalla porta di S Paolo cominciando, al principio de gli horti di Cerchi và a finire, e così agevolmente, che quel Colle si può dir'affatto diviso in due; una delle quali due parti esser stata detta Remusia nella Regione 13. dimostrerassi. Quel grand'Obelisco, che da Ammiano Marcellino si descrive sbercato trè miglia lungi da Roma in un Vico detto d'Alessandro, e quindi poi per terra condotto, se, com'egli dice, entrò per la Porta di S.Paolo: Inde camulcis impositus, astusque lenius per Osiensem portam, Piscinamque publicam Circo illatus est maximo; non per altra via, che per questa su possibile,, che si conducesse nel Circo.

Derinatione del nome .

Il suo nome deriva, secondo Varrone da gli Uccelli, ab Avibus, à ab adventu bominum, che al famoso Tempio di Diana solevano concorrere, ò ab advestu, perche per le paludi, ch'il circondavano, v'erano portati gli huomini con le barche, ò da AvenAventino Rèd'Alba sepolto ivi; a che s'applaude da Dionigi, da Livib, da Festo, e da altri. Il medesimo Varrone allegato de Servio, ch'io portai nel primo libro,

scrisse deriver de Avente siume de Sabini.

Se'l Quirinale quinto Monte, adornato hoggi dal Palazzo Pontificio, che hà sul dorso, suste aggiunto da Tatio, da Numa, ò pur da Servio, non curiamo noi di cer- rinale. carne più del già detto. Egli è di figura lunga, e distorta a guisa di cubito. Hà il suo principio presio la Colonna Trajana, dove è la salita detta Monte Bagnanapoli; Monte Bagnanapoli; quindi, come delle muta dicemmo, dilungandosi verso Ponente per il Giardino guanapoli. Colomnese fino al Palazzo Pontificio, sourasta a Roma piana, & all'antico Campo Martio; poi piegando a Settentrione, e per il Palazzo Barberino, e per il Mona-Acro di Santa Sulanna giungendo alla Villa Mandolia prello a Porta Salara hà incontro il Colle de gli Hortuli. L'altro lato da Monte Bagnanapoli fino a S. Cajo, & a S. Bernardo và quasi sempre a paralello del Viminale, a cui presso a S. Bernardo sembra congiungersi; ma s'avverta, che esservi stata divisione evidentissima... fi scorge facilmente. Le via dalle Quattro Fontane a Santa Maria Maggiore, che poco in là dalle Quattro Fontane s'abbassa, e poi si rialza, m'è segno; e prima, che s'agevolasseda Paolo Quinto, ne faceva con la sua scoscesità mostra più al vivo. Chi poi vede hoggi dietro a S. Cajo alcune porte quast seposte nella riempitura, e la Chiefa di S. Bernardo, a cui non solo si scende, ma la simetria della machina. troppo pietta sa inditio, che l'antico suo pavimento sosse assai più nel basso, & all' incontro mira sul Giardino Barberino nel Monastero di Santa Susanna, e più oltre fino quasi a Porta Pia il terreno, & imassicci di muro molto più alti, non può non confessare, il Quirinale haver sovrastato alla Piazza detta hoggidi Termini, la riege di quale esser riempita molto si scorge dal piano della Chiesa di Santa Maria de gli Termini an. Angeli, che è parte dell'antiche Terme Diocletiane, il cui pavimento non solo è ficamete più più basso della Piazza, ma i piedestalli delle grandi colonne sono già sotterra; e Nicolò Menghini Scultote hoggi morto mi riferì haver cavato in quella Piazza, e trovato 12. palmi sotto al piano presente l'antica selciata. Può da ciò inferirsi haver Diocletiano fatte le sue Terme nella Valle, che frà il Quirinale, e'l Viminale all' hora s'appiattava.

Haveva questo Monte più sommità, secondo le quali distinguevasi con più nomi Monte Qui. di Colli. Di questi il Salutare, il Mutiale, & il Latiale si trovano con nomi di 4. rinale dini. es di 5. e di 6. registrati in Varrone: Distos enim Colles plures apparet in Argeorum Sa- 10 in più col. wisciio, in quibus sic striptum est. Collis Salutaris quarticepsos. Ædem Quirino. Collis Salutaris quartscepsos adversum est. Pila Naris, Ædem Salutis. Collis Mutialis quinticepsos apud Adem Dis Fidit in Delubro, ubi Aditumus babere solet. Collis vis. Latiaris sexticepsos in Vico Mustellario summo apud Turaculum, Edistium solum est. Delle quali diverse cime, benche dissicilmente per le gran mutationi, che con occasione di fabriche hà questo monte ricevute; pur'alcuna congettura se ne può andar acendo, considerato però prima esser naturale l'abbassarsi a i monti, e l'alzarsi alle valli per il tendere, che logliono far sempre al basso le cose gravi, e perciò non.... estere ordinariamente credibile, che alcuna sommità di colle sia stata anticamente meno alta d'hoggi. E per venirne al discorso noi veggiamo, come poco sa dissi, il sto frà la Chiesa della Madonna della Vittoria, e Porta Salara ergersi molto, quivi esser stata una delle sommità del Quirinale si persuade da gli occhi. Un'altra se ne scorge nel Giardino Barberino sovrastante molto alla strada, ed alle sabriche, le quali ha incontro. Del Giardino Pontificio la parte, che gli è stata aggiunta da Urbano Ottavo, quanto era all'hora più elevata di quel ch'e hoggi? mi rammento. di quando su abbassas, e con quel terreno riempita una valle, che nel Giardino medesimo gli era a canto: della qual' altezza si serba parte nel Giardino già de'Signoti Bandini, hors de'Padri Gesuiti, che gli stà incontro; essendo la strada, che vi si fragone, stata abbassata da Pio Quarto, acciò sosse uguale non meno di piano, chè

di dirittura. Laquarta sommità non è chi non sappia esser stata nel Giardino Coson-

nese a fronte del Palazzo Papale, e signoreggiante quel Palazzo, e perciò d'ordine d'Urbano Ottavo fatta spianare. Un'altra ancora è visibile sopra il monte Bagnanapoli sul Giardino Aldobrandino in elevatezza assai maggiore de'suoi contorni, & in ultimo sul fine di quel monte di là dalla strada, che và verso Santa Maria... Maggiore s'erge di nuovo il terreno, dove è la Chiesa, & il Monastero delle Monache di S. Domenico. Trà queste sommità, che a me sembrano assai evidenti, ravvisare le trè ultime raccontate da Varrone non è forse gran fatto. Il Colle Salutare haveva appresso, secondo il medesimo Autore, i Tempii di Quirino; e della... Salute; quel di Quirino esser stato presso al Palazzo del Papa frà il Monastero di Santa Maria Maddalena, e S. Andrea de' Gestiti si tiene per certo. Il Colle Salutare. Colle Selo. esser stato dunque ivi appresso sù la punta del Giardino Colonnese par molto veri-Colle Mo. simile; e se gli altri due Colli surono da Varrone detti per ordine, il Mutiale su facilmente sul Giardino Aldobrandino, & il Latiale dov'è il Monastero di S. Domecelle Age, nico. Gli altri trè nomi non si sanno, ma uno di essi su l'Agonio, e potè essere il più vicino alla Porta Salara detta Agonale, se però il nome d'Agonio non fu gene-

rale di tutto il monte,

Quirinale st detto, & in ciò Varrone, e Festo concordano, da i Curesi venuti a origine del Roma da Curi Città de'Sabini con Tito Tatio, i quali quivi posero gli alloggiamenti, benche, come riserisce Festo, ascuni il dicessero derivato dal Tempio di Quiri-DIME . no; a che da Ovidio s'applaude, e da Plutarco. L'altro suo nome più antico su Agonale, à Agone, à Egono secondo Tacito, e Festo; ma dicendo Varrone, quia ago-Monse Age nes dicebant montes, par, che accenni questo nome universale anticamente di tutti à maleid Ago. Colli. Da Dionigi nel fecondo si dice Collino, forse per la Porta Collina, che hane . Colline .

veva appresso, è per i sei Colli, che apparivano nelle sue sei sommità.

11 Viminale, il quale esser stato aggiunto a Roma da Servio non si dubita, & in Monte Pi, cui non è modernamente cosa più celebre della Chiesa di S. Lorenzo in Panisperna, lungo anch egli, & angusto, havendo principio incontro alla Chiesa della Madonna de'Monti, và da Ponente secondando il Quirinale fino a Santa Maria de gli Angioli, dove il riempimento, ch'io dissi di quella valle, l'hà col Quirinale congiunto, e confuso; ma come ho già mostrato trà le Terme Diocletiane, e le mura della Città sembra restata alcun'orma di divisione. Dalla parte di Levante và sempreparalello con l'Esquilie; frà i quali due Colli da S. Lorenzo in Fonte a Santa Pudentiana fà divisione la strada, detta anticamente Vico Patritio, e più oltre per lo mezzo della Villa Peretta fino alle mura, ed alla Porta hoggi chiusa, la divisione. pur si serba,

Fù detto Viminale, secondo Varrone, ò da gli Altari, che v'erano di Giove-Vimineo, ò dall'abbondanza de'tralci, ò vimini, de'quali sù prima sorse ingombrato; il che s'approva da Plinio: Colle, in quem Vimina petebantur, e da Giuve-

nale Dictumque petunt à Vimine collem.

Ultimo de'Sette Monti sù l'Esquilino il più vasto di tutti, e modernamente di mol-Monte Isqui ti insigni Tempii adornato, sopra i quali risplendono le Basiliche di Santa Maria lime . Maggiore, e di Santa Croce in Gerusalemme. Si distende molto in lunghezza, larghezza, ma distortamente, nè può darseli certa figura. Come del Viminale dissi, dalla Villa Peretta sino a S. Lorenzo in Ponte, & alla moderna Suburra, questo monte, e quello caminano a faccia; e quivi ove il Viminale termina, piega... questo a Ponente incontro al Quirinale; poi sotto S. Pietro in Vincula circoleggiando a mezzo giorno corre dal Colisco in là verso Levante a fronte del Celio, finche trà San Giovanni, e Santa Croce in Gierusalemme ripiegando a Mezzo giorno termina con le mura della Città, dalle quali nel difuori è cinto.

Hebbe ancora questo monte più sommità, e principalmente in due parti soleva... prà Colli, e distinguers. Così dice Varrone: Exquelia duo montes habiti, quòd pars Cispius mon principalme, 1462

minale e

#10 ·

Origine del

mome .

sue antique nomine, & nunc etiam in sacris appellatur. In sacris Argeorum scriptum est se in due sec. Oppius mons princeps lucum Esquilinum, lucum Fagutalem sinistra, que sub mærum messiori. cf. Oppius mons bicepsos simplen. Oppius mons terticepsos lucum Esquilinum, dexterior yno Cispio. via in Tabernola est. Oppius mons quadricepsos lucum Esquilinum, via dexterior in siglinis est. Septimius mons quinticepsos lucum Poetilium. Esquilinus sexticepsos. Cis- 1' alue Oppius mons septicepsos apud edem Junonis Lucine, ubi Editumus babere solet. I due pio diviso in monti principali furono l'Oppio, & il Cispio, de'quali saggiamente discorre il Donati col lume di Festo, il quale dice: Oppius appellatus est ab Opita Oppio Tusculano, socimio un qui cum prasidio Tusculanorum missus ad Romam tuendam, dum Tullus Hostilius Vejos de Coll. Efoppugnaret, consederat in Carinis, & ibi castra babuerat. Similiter Cispius à Lavo Inilini. Cispio Anagnino, qui ejusdem rei causa eam partem Esquiliarum, que jacet ad Vicum Patritium versus, in qua regione est ædes Mephitis, tuitus est. Argomenta perciò bene il Donati l'Oppio esser stato la parte, che da S. Pietro in Vincula a fronte del Celio và verso S. Matteo, sotto cui erano le carine, e non può negarsi; poiche trà questo, e'l Celio su la Tabernola. Il Cispio sopra il Vico Patritio quella parte, ove è Santa Maria Maggiore, presso cui su il Tempio di Giunone Lucina. L'una parte, e l'altra è anche hoggi ben distinta; poiche dalla salita di Santa Lucia in Sesce, che esser stata anticamente il Clivo Orbio diremo, fino alla Porta di S. Lorenzo, la divisione benche adesso non continuata, a chi ben l'osserva per l'arco di Gallieno, e per la viona de'Monaci di S.Eusebio, riesce evidente. L'altre meno principali sommità si scuoprono facilmente anch'elle con un poco d'osservatione. Nella via dritta frà le due Chiese di Santa Croce in Gerusalemme, e Santa Maria Maggiore quattro sommità distintissimamente si riconoscono. In una è la Chiesa di Santa Croce, e termina presso al Giardino già del Cardinal Cornaro; due altre sono poco lungi trà ouel Giardino, e S. Bibiana in quelle vigne, ma assai appianate; sù la quartadetta già da noi il Cispio sorge Santa Maria Maggiore, e più in là dentro la villa Peretta si scorge la quinta, e su forsi il detto Septimio, come ultimo in ordine. Dell'altre due più in dentro, ancorche dall'humana industria molte inegualità di siti s'uguaglino nelle vigne, e soglia il tempo a poco a poco empire, & alzare molte concavità frà collina, e collina, con tutto ciò si vedono hoggi l'orme assai chiare trà S. Pietro in Vincula, e la strada, che và dritta da Santa Maria Maggiore a San Giovanni Laterano.

Del nome d'Esquille più etimologie s'apportano da Varrone, e da altri i Una è Etimologia ab excubiis guardie notturne, che vi faceva far Romolo mal fidandofi di Tatio; del nome. Un'altra ab co, quod exculta à Rege Tullio essent, & a questa più inclina Varrone: Huit origini magis continunt luci vitini, & c. Altri dissero à quisquiliis, cioè de quei remoscelli, che vi si spargevano da gli ucellatori: ma perche non ab esculis, giach Esquilie non con la x, ma con la s, si trovano scritte per lo più ? E gran fatto che sicome il hosco Fagutale su ivi detto da'faggi, il Querquetulano dalle querce, e e'l Monte Viminale suo vicino trasse il nome da'Vimini, l'Esquilino dall'Eschie si denominasse? ma in sì grand'antichità haverebbe del temerario voler cercar'il vero del verisimile. De'Sette Colli la dispositione, e la forma l'hò rappresentata, maalla grossa, & ad un dipresso nella figura dell'antiche muraglie posta a piè dell'antecedente libro.

Rimane quivi da ragionar della festa del Settimontio, che da questi hebbe origine, e si celebrava in Roma il mese di Decembre. Fù instituita secondo Plutarco nel problema 69. per l'aggiunta fatta ultima del settimo Colle. Varrone così scrive nel terzo della Lingua Latina: Dies Septimontium nominatus ab bis septem montibus, in queis sita Urbs est, seria non populi, sed montanorum modo, ut paganalibus, qui sunt alicujus pagi; ma Festo più minutamente scrivendone dichiara, che nou sopra ciaschedun monte de lopradetti sacrificavasi : Septimontium dies appellatur mense Decembri . qui dicitur in fafis Agonalibus, quòd to die in septem montibus finnt sacrificia, Pala-

Settimontio festa antica . • /

Saturana .

**E**squilina.

ridera.

tio, Velia, Fagutali, Subura, Germalo, Celio, Oppio, Cispio; e lo stesso coll'autorità d'Antistio replica alquanto sotto. Septimontio, ut ait Antistius Labeo, bisce montibus feriæ Palatio, cui sacrificium, quod sit, Palatual dicitur, Veliæ, cui etiam Sacrifitium, Fagutali, Subura, Germalo, Oppio, Calio monti, Cispio monti. Oltre al Palatio, Velia, e'l Germalo erano parti del medesimo Palatio; il Fagutale, l'Oppio, e'l Cispio dell'Esquilie; la Suburra, benche varii siano i pareri dove ella fosse, si consente da tutti, che era nel piano: siche que'sette Sacrificii in trè soli monti sacevansi de' sette descritti, cioè nel Palatio, nel Celio, e nell' Esquilie; di che la cagione a noi è incognita.

Le prime quattro Regioni di Roma dette Tribù Urbane, e i ventisette Sacrarii de gli Argei.

### CAPO TERZO.

Divisione I L Rè Servio Tullio, accresciuta, e stabilita Roma sù i sette Colli già descritti, la vie in quat- I divise in quattro principali Regioni. Queste surono la Suburana, l'Esquilina, la ero Regioni. Collina, e la Palatina, delle quali Varrone assai ampiamente nel quarto della Lingua Latina discorre.

Della Suburana parte principale era il monte Celio, secondo il medesimo Varrone: In Suburana regionis parte princeps est Colius mons, &c. & i piani aggiacent i

al Celio, che sono le Carine, e la suburra.

L'Esquilina di consenso del medesimo tutta stava sull'Esquilie.

La Collina era posta sul Quirinale, e sul Viminale. Collina. Della Palatina finalmente sù sede il monte Palatino. Palatina.

Ma se dentro queste quattro parti tutta la Città comprendevasi, il Campidoglio, e l'Aventino a quali s'aggregavano? non erano forse parte della Città? e quando pure l'Aventino, come fuori del Pomerio, ne fosse stato escluso da Servio, può essere, che anch'il Campidoglio fosse lasciato come fuori di Roma ? Erano questi due monti frequencissimi di fabriche, di Cittadini; e pur egli è vero, che nè da Varrone, ne da altri si leggono inchiusi in alcuna: anzi Varrone prima ragionando di que' due monti segue dipoi cosi: Reliqua Urbis loca olim discreta, ut Argeorum Sacraria, in septem O viginti partes Urbis sunt disposita: Argeos distos, prout à Principibus, qui cum Hercule Argivo venerunt Romam, & in Saturnia subsederunt, e queis prima es scripta Regio Suburana, secunda Esquilina, tertia Collina, quarta Palatina. Dovo quelle prime parole, Reliqua Urbisloca, Oc. suonano apertamente, che da i ventisette Sacrarii de gli Argei, & in consequenza dalle quattro Regioni di Roma, nelle qualiquei Sacrarii furono riparititi da Servio, erano esclusi l'Aventino, & il Campidoglio.

Qui ci s'offre occasion di discorrere di que'Sacrarii, che nel tempo stesso dividevagli Argei, no Roma in 27. contrade. Havemo udito in Varrone, ch'erano stimati luoghi, 27. contrade ove furono sepolti diversi compagni d'Hercole, che habitarono la Città di Saturnia. melle quali Questi luoghi esser stati consagrati da Numa scrive Livio nel primo libro; ne'quali esser stati soliti i Romani sacrificare il di sedicesimo, e'l dicialettesimo di Marzo canta Ovidio nel terzo de'Fasti: & essendone all'hora la maggior parte suori di Roma, non è inverisimile, che dipoi Servio a fine di serrarli, e comprenderli tutti dentro, oltre al Viminale & all'Esquilie distendesse le mura. Le parole di Varrone; Ut Argeorum Socraria in septem & viginti partes Urbis sunt disposita, han senso buono, a mio credere, che col nome di que'Sacrarii 27 contrade di Roma si distinguevano, secondo che in ciascheduna d'esse n'era uno.

Ma qual potè essere la cagione, che Numa non ponesse alcun Sacrario nè sul Campidopidoglio, ne'sull'Aventino? Il dir, ch'essendo stata nel Campidoglio la Città di Sainrnia, le sepolture di que' prodi huomini volle sarle credere suori d'essa, non cagiore ne stringe; poiche a piè del Campidoglio esser stata quella picciola Città insegnano no di qui Varrone, e Festo, & altri. Volendo Numa, come dice Livio, tirar quel Popolo Sacraris Indianes inferencies a diversiona : eli hastà che sul Compidentia di Co nelle guerre inferocito a divotione; gli bastò, che sul Campidoglio sosse l'Asilo, doglio, ni dove chi ricorrera sacrificava volentieri per i suoi bisogni, e la Rocca, dove da gli sull'Aventi Auguri si soleva inaugurare. Nell'Aventino fabricò l'Altare di Giove Elicio, ch' \*\*. era la più tremenda Religione d'ogni altra, e gli accrebbe divotione con la favolosa caverna di Pico, e di Fauno. Così anco fuori della Porta Capena confacrato il bosco, e la spelonca d'Egeria alle Camene, v'institui il Sacrario della Fede; e per gli altri luoghi intorno a Roma dalla parte d'Oriente sparse i Sacrarii de gli Argei.

Tornando hora alle Regioni, furono queste da Servio nomate Tribu, dopo haver ne furono foi antiquate le prime Tribà di Romolo, e introdotta nuova divisione del popolo in deue Tribà sei Classi: e perche moltiplicando sempre più Roma di gente, e di Territorio, che Pobane. parimente s'habitava, non bastavano le sole quattro Tribù, divise in Tribù ancera la Campagna; aggiungendo alle prime dette Urbane le Rustiche, le quali sole da... principio surono secondo Dionigi 27, e coll'Urbane sacevano il numero di 31. secondo Livio, il corretto però dal Sigonio, nel libro secondo. Le Rustiche aggiunte da Servio (& è più credibile) furono 15. e tutte unite 19. fino all'anno di Roma. 258. nel quale coll'aggiunta di due altre pervennero alle 21. della qual differenza. come di cosa non spettante alla Città, ma al Territorio, non è mio proposito disputare, ma solo mi basterà qui soggiungere, che cresciute in diversi tempi le Tribù Rustiche, l'ultimo loro augumento su fino al numero di 31.e secero unite con l'Urbane la somma di 35. come nel 19. libro dell'Epitome di Livio si legge · Nell'Urbane que'soli Cittadini si numeravano, che habitavano in Roma; nelle Rustiche quelli, che per lo più dimoravano re'poderi: ma in breve avvenne, che chi haveva alcun podere annoverandosi in una delle Rustiche, restassero l'Urbane a que' soli, cheniente possedevano saori della Città, & in tal guisa l'esser contato nelle Tribà Urbane viltà divenne. Così Plinio nel 30. del diciottesimo libro. Anzi esservi stati ridotti dopo la prima guerra Punica i Libertini, e lasciate a gl' ingenui le 31. Rustiche, scrive l'Epitomator di Livio nel libro 20. e si tocca da Asconio nella... Miloniana.

Risorge hora più valido il dubbio primiero; poiche se nelle Tribù era annovera- Regione 7, à to il Popolo, che habitava tanto dentro, quanto fuori di Roma, gli habitatori Tribà fossedel Campidoglio, e dell'Aventino da qual Tribù erano raccolti; nelle Rustiche for- mil Campin le? ma in quale? prima di tutte fù la Romilia detta secondo Varrone : Quòd sub Ro ma fit; ma questa, dice Festo, su detta ab Romulo, quod in agro ab to capto de Vejentibus populis ea Tribus censebatur, & era perciò nel Trastevere; forsi nella Lemomia fi conteneva ? Lemonia, secondo il medesimo Festo, à pago Lemonio appellata est, qui est à Porta Capena via Latina, a cui lontanissimo e il Campidoglio. La Pupimia Pesto dice detta ab agro Pupinio, qui in Latio eis Tiberim ad mare vergens, baud longe ab Orbe erat. Più lungi dee stimarsi, che da Roma sossero l'altre; e per conseguenza non è possibile, che gli habitatori di que'due Colli di Roma in alcuna Tribà Rustica si registrassero; e pure d'alcuna Tribà erano necessariamente.

lo spiegherà il mio credere con libertà , lasciando, ch'altri poi discorra a suo gu-Ro. Se dietro l'orme delle superstitioni di Numa surono divise da Servio le Tribit Urbane, non iscorgo ragione, per cui più i Sacrarii de gli Argei, chè l'Altar di Giove Elicio, e la principal Sede de gli Auguri vi si dovessero comprendere : e perciò se Varrone dice, che in Suburana regionis parte princeps est Calius mons, cioè principal membro in una sol parte, poté anche l'Aventino nella stessa regione essere parre, à membro meno principale. Se dice quarta regionis Palatium, pote della stessa quarta essere il Campidoglio, non toccati da Varrone frà le quattro Tribù; perche pri-

prima di discorrere de' 27. Sacrarii, haveva trattato di loro. In satti diciamo la Regione, òla Tribù Palatina haver compreso il Palatio, & il Campidoglio, ò la Suburana il Celio, e l'Aventino; la Collina il Quirinale, e'l Viminale; e l'Esquilina l'Es-

quilie: & a chi piace d'altrimente credere, il faccia a suo modo.

il Traffevere.

La difficultà maggiore stà nel Trastevere, il quale come nell'Urbane potesse essel'i Inal re abbracciato non saprei dire, & esser stato delle Rustiche non ardisco assermarlo. Fù egli forse della Romilia Tribù la prima dopo le quattro, che ha il-nome da Roma, & in cui l'etimologia quasi sub Roma calza bene, come in parte, che si divide col Trastevere dal resto di Roma, & assoda quanto del Gianicolo non compreso in Roma scrisse il Donati. Già dice Festo esser stato di questa Tribù tutto il Campo, che Romolo tolse a i Vejenti, parte del qual Campo esser stata quella parte di Roma, ch'è detta Trastevere, non des disputars, perche prima di Romolo, e di Roma tutta la riviera del Tevere, ch'é dalla parte di Toscana, era de'Vejenti. Questo Campo, dissi già nell'antico Vejo, essere quella parte, il cui confine a guisa di semicircolo girava intorno a Roma in distanza di sei, ò sette miglia, cioè dalla. Magliana fino all'Hosteria della Valca presso a Prima porta; che il dir col Panvinio, e col Cluverio quello, che è frà Roma, e'l mare, non si consa con le parole di Dionigi, che lo dice non presso al mare, ma al Tevere, e si sà, che i Romani sino al tempod'Anco Martio non distesero il territorio al mare. Questo è il Campo, cheda Plinio si dice Vaticano, come già scrissi : onde che nel Campo Vaticano, e nella sua Tribù detta Romilia sosse compreso il Trastevere parmi di potere assermarlo quasi di certo: ma dall'altra parte se l'essere annoverato trà le Tribù Urbane s'haveva per viltà, ove que'pochi soli si contavano, che nulla, ò poco possedevano fuori di Roma, a gli habitatori di Trastevere, benche fuori dell'habitato nient possedessero, l'essere d' una delle Tribù Rustiche portava grandezza?

E quando l'habitato di Roma si distese anche fuori delle mura, l'habitationi accrescinte a quali Tribùs'aggiungevano, alle Rustiche, d all'Urbane? Questadissicoltà và dal pari con l'altra, & io senz'altro lume, ò scorta, chè del credibile succintamente risponderò, che le case a poco a poco dopo Servio satte suori delle mura s'andassero, secondo ch'elle si sacevano, aggiuntando alla Tribù Urbana, ch'era lor contigua, fichè al fine tutti i Soborghi fossero appendici delle prime quattro, giàche delle mura poco, ò niun conto facevali, e poco si discernevano secondo Dionigi: e forse così anche il Trastevere ad una delle quattro andava congiunto, sembrando strano, che mentre i borghi erano parte dell'Urbana, questa inchiusa nelle

mura fosse trà le Rustiche registrara.

Confini delle Tribà.

Tutto ciò preposto, i confini delle quattro Regioni, ò Tribù si rinvengono facilmente. L'Esquilina è terminata da'confini medesimi, co'quali il Monte Esquilino fù da noi sopra descritto, cioè; nel disuori da Settentrione a Levante cingevasi con le mura di Roma, che da gli alloggiamenti de'Pretoriani, ò dalla porta chiusa, che è loro a lato, scorrono sino a Santa Croce in Gerusalemme: Nel di dentro dalla ste ssa porta chiusa per la Villa Peretta a Santa Pudentiana, a S. Lorenzo in Fonte, e per la moderna Suburra torcendo a i Pantani, al Coliseo, a S. Clemente, a S. Pietro. e Marcellino, e presso Santa Croce in Gerusalemme, perveniva all'altro termine delle mura. La Collina, che con questa confinava, per un buon tretto della stessa porta murata seguendo il medesimo sentiero fino a S. Lorenzo in Fonte, alla moderna Suburra, a i Pantani ritorceva, quindi alla Colonna Trajana, donde dipoi sempre con le mura sul Quirinale portavasi alla già detta porta murata. La Palatina dalla Colonna Trajana sotto le radici del Campidoglio pervenendo a i Pantani, e quindi frà il Giardino de'Pii, & il Coliseo,, poi trà'l Pasatino, e'l Celio sotto San Gregorio arrivando a Cerchi piegava sotto l'Aventino a destra, e giungeva al Tevere. ove si dice hoggi la Marmerata, e seguendo lungo il Tevere sino alle mura, che cominciavano presso Piazza Montanara, con queste poggiava sul Campidoglio, e calacalava finalmente alla Colonna Trajana, donde cominciammo. Azzi non è stranoche quella parte dell'Aventino aucora chiudesse in se, la quale sourastante al Circo Massimo, al Tevere, & al prato di Testaccio, dissi divisa dal resto per mezzo d'una Arada, ch'era, & è fra'l Circo Massimo, e la Porta Ostiense. La Suburana finalmente dal Coliseo portandosi frà l'Esquilie, & il Celio a S. Pietro e Marcellino, c quindifrà Santa Croce, e S. Giovanni alle mura di Roma seguiva con esse sul Celio, e sull'Aventino fino al Tevere, cioè fino alla Porta Trigemina, e quindi lungo il Tevere alla Marmerata; donde torcendo, e sotto l'Aventino passando per la Valle di Cerchi perveniva a San Gregorio, & indi al Coliseo : ò più tosto sull'Àventino, caminando con le mura fino alla Porta di S. Paolo, quindi per la via, chedivide il Colle perveniva al Circo, & a San Gregorio : e s'anche con piena esattezza vi fi vogliono inchiudere i borghi, quanto trà la Porta di S. Giovanni, & il Tevere era habitato, facilmente su della Suburana; il Trastevere, e'l Campo Marzo della Palatina; il Colle de gli Hortuli con tutto il di fuori trà la Porta Pinciana, la murata, della Collina; il di fuori dalla murata, alla di San Giovanni, dell'Esquilina.

Resta un dubbio il più duro, come alla prima Tribù pote darsi nome di Suburana, Come la Suse la Subura, ch' è trà l' Esquilina, e la Collina, gli era lontanissima. La difficol-nome alla tà medesima s'osservò dal Panvinio, il quale perciò nel primo libro della sua Ro- Tribà Sabamana Republica credette la Subura antica esser stata in quel piano, ch'è trà'l Palatino, rana, che gli e'l Celio, per cui dall'arco di Costantino si va a S. Gregorio. Il Donati all'incontro dimostra a lungo la Subura anticamente non esser stata diversa dalla moderna.: i cui motivi riterbo d'apportarli, e discorrerli in luogo migliore. Crede il Donati la Regione Suburana haver cominciato trà l' Viminale, il Quirinale, e l'Esquilie nella moderna Suburra, e per i Pantani esser gionta al monte Celio: ma di ciò non appare possibiltà; perche frà i Pantani, & il Celio si frapongono il Palatino, e l'Esquilie tanto firettamente, che dove è hoggi la Chiesa di Santa Maria Nova, e le ruine del Tempio della Pace, le radici dell'un monte, e dell'altro anche hoggi vicinissimi si rassigurano; e posto quivi il termine frà l'Esquilina, e la Palatina Tribù, non rimane parte, per cui potessero la Suburra moderna, & il monte Celio communicarsi. Dove l' antica Subura fosse veramente, verrà luogo più a proposito di mo-Ararlo quando la Regione Celimontana si descriverà. Intanto resta assai ragionevole il credere le circonferenze, e i limiti delle quattro Urbane Tribù esser stati i descritti, ò poco lungi da quelli.

Delle quattordici Regioni di Roma, distinte da Augusto.

## CAPO QUARTO.

Ugusto finalmente vedendo, che alla Città distesa in ampiezza singolare l'antiche quattro parti, ciascheduna delle quali una vasta Città rassembrava, non # Roma in erano più sufficienti a distinguerla, partilla adeguatamente in quattordici nuove Regioni. Suetonio nel 30. d'Augusto: Spatium Urbis in Regiones quatuordecim, vir cosque supra mille divisit: e Plinio nel c. 50. del 30. libro parlando di Roma. Ipsa dividitur in Regiones quatuordecim: compita earum ccixv. Queste da due Scrittori antichi furono assai accuratamente descritte, cioè da Publio. Vittore, e da Sesto Ruso huomini Consolari, ne ad altro fine mi credo, chè per nota distinta a Presetti, acciò gli susse sacile decidere le controversie di giurisdittione stà i Curatori di ciascheduna Regione, e i Vicamagistri; a i quali Scrittori modernamente il Panvinio ha fatta groffa giunta.

Angustopar 4. Rezionio e in moltisfimi Picire Compits 1

Le quali Re gusto a i tëdefime .

Da Augusto a Vittore, & a Ruso, l'ultimo de'quali su al tempo di Valentiniano, gioni de Au. l'altro certamente dopo Costantino, corsero intorno a 400. anni: onde se le Regioni durassero sempre le medesime, la lunga serie de gli anni potrebbe metterlo fordi Pittire du se in dubbio ad alcuni: ma però il non trovarsi di clò autore, che non solo le dica. ratono le me- mutate, ma nè pur ne dia sospetto, dee a noi farle credere le medesime; e Tacito nel libro quindicesimo de gli annali, ove l'incendio di Nerone racconta, e d'alcune di loro fà mentione, a chi vi si ferma per considerarle dà non pochi segni della loro identità. Intanto per maggior lume di quello, che se n'haurà a discorrere, ne hò posti punteggiati i loro limiti nella carta delle mura, e delle porte in fine del primo Libro.

La primitira Chiefa Christiana dividendole jece sette .

E' maggiore il dubbio ne'rempi della Chiesa primitiva, ne'quali furono le'Regioni distribuite da'Pontesici a Notaii, & a Diaconi. Di Clemente Primo scrive Ana-Rasio, che septem Notarios inflituit, quibus Regiones divisit, ut gesta Martyrum &c. à Notaii & ove trattandosi delle antiche quattordici Regioni a sette Notaii divise, è da credere, a Diaconi no che con egual divisione preponesse a due Regioni un Notajo per il poco numero de' Christiani, ch'era all'hora in tutta Roma egualmente, ò secondo il maggiore, ò minor numero, ch'era in ciascuna Regione diverso, a chi uno, a chi due, a chi trè Regioni, à più assegnasse. D'Evaristo scrive il medesimo Anastasio, che sette Diaconi instituì, a i quali Fabiano, che sù ne gli anni del Signore 238. divise le quattordici Urbane Regioni: Regiones Urbanas septem Diaconibus divisit, septem quoque Subdiaconos creavit, qui septem Notariis imminerent, Gr. fin qui benche i Notaii, & i Ne cie su Diaconi si dicano soli secte, le Regioni con tutto ciò appajono esser state presso i perche le an Christiani le medesime, che presso i Gentili; ne si leggono di minor numero delsiche 14 fof- le 14- E' vano perciò quanto nella vita d'Igino scrive il Ciaccone: Ad promovendam sero per l'in. le 14- E' vano perciò quanto nella vita d'Igino scrive il Ciaccone: Ad promovendam sero per l'in. cendio dinc. Relivionem Christi, prædicationem, Baptismum, O Eucharistiam administrandam septem rone, cemate primiem Diaconi septem Regionibus prafetti, qua sola ex quatuor decim ab incendio Nevonis salva, & incolumes evaserunt attestante Tacito, qui ait: In Regiones quatuor decim Roma dividitur, quarum quatuor integric manchant, tres solo tenus dejecta, septem reliquis pauca tettorum vestigia supererant lacera, & semjusta: poiche ne Tacito dice Esondo le essere restate solo sette habitate, ma quattro intatte, trè distrutte, sette in parte laentiche Gen. cere, nè dopo quell'incendio restò Roma d'habitarsi per tutto al paro di prima.... divate essendosi per testimonio di Tacito risabricata subito assai più bella. Ancora in temscwpre 14. po di Adriano esser Roma divisa in 14. Regioni, si raccoglie dall'Inscrittione, che esiste nel Cortile del Palazzo de Signori Conservatori in Campidoglio notata qui appresso.

IMP. CAESARI. DIVI. TRAIANI, PARTICI. FIL. TRAIANO. HADRIANO. AVG. PONTIF. MAXIMO. TRIBVNIC. POTEST. XX. IMP. II. COS. III. PP. MAGISTRI. VICORVM. VRBIS.

REGIONVM. XIIII.

. bre .

In oltre Anastasio dice haver S. Clemente distribuite a Notaii le 14. non le 7. Regioni, e dopo più secoli, ne'quali il Romano Imperio non crebbe, ma diminuì, e la Città dopo fabricata Constantinopoli perdè gran numero d'habitatori, Vittore Ma da Chri. descrisse non le sole sette Regioni restate da quell'incendio, ma le antiche 14. inte-Biani Ponte- ramente. Ben'è vero, che dipoi frà Christiani le Regioni si dissero sole sette; e sesiel di wesa- nella vita di S. Cajo Anastasio le scrive parimente divise: Hic Regiones divisit Diamenta diffri conibus, e nel secondo Concilio Romano nell'attione 2. si legge, che S. Silvestro: silven f. Fecit septem Regiones, & Diaconibus divisit, conviene conchindere, che l'antiche 14. nalmente su da diversi Pontesici sossero diversamente hor'a Notaii, hor'a Diaconi distribuite, rono flabilite cioè a dire di confini hor l'una, hor l'altra alquanto più, ò meno ampia, secondo che 7. per seme à questa, à quella Regione in vari rempi abbondava, à era scarsa di genti Christiane; finche cessate le persecutioni S. Silvestro alle sette non più mutabili le ridusse.

Nella

Nella vita di Simplicio, che th l'anno del Signore 464. Anastasio così scrive: Hic constituit ad S. Petrum Apostolium, & ad S. Paulum Apostolium, & ad S. Laurentium Martyrem bebdomadas, ut Presbyteri manerent ibi propter Panitentes, & Bapti/mam. Regionem 111. ad S. Laurentium, Regionem primam ad S. Paulum, Regionem VI. is VII.ad S. Petrumerc. Sed Hebdomadarii isti pro quatuor Regionibus constituti cum septem escut, quod alsas tres Regiones Heruli occuparent, qui Catholica Ecclesie minime communicarent, utpote qui setta essent Heretici Arriani. Ove pur di sette Regioni sole si Edd credibi. parla. Che senza haver riguardo all'antiche quattordici, fossero da S.Silvestro fatte les che S.Sil. altre sette nuove, e diverse in tutto, parmi difficile, poiche l'impresa vana, & a Chri- refire accopstiani stessi habituati nell'uso delle Regioni prime malagevole no'l persuade. Più piasse le 14. una, e da S.Silvestro accoppiate, e stabilite finalmente per sempre 7. si dissero.

tosto col tempo le due Regioni più congiunte di sito, ò d'ordine presero il nome d' per due.

Ma queste sette quali veramente fossero non è chi lo dica, & a ricercarle non poca sì è la difficoltà. Nulladimeno andiamone a poco a poco tentando il varco. Primieramente dalle soprascritte parole d'Anastasio haveremo gran lume. S'alla prima Regione la Chiesa dis. Paolo su determinata da S. Simplicio, la prima Regione Z probabil. Etnica, che sti la più parce suori della porta di S. Sebastiano, gli era vicina, ma più mente aliat. appresso gli era la 13. detta l'Aventino; la qual perciò sit unita alla prima probabil- si unita la mente, & oltre alla probabilità il medesimo Anastasio-n'aggiunge certezza in Eu- 130 genio, dicendo: Eugenius natione Romanus de Regione prima Aventiniense; e confermasi dall'Epistola 19. del libro 12. di S. Gregorio: Precipimus ut bortum quondam Feliciani Presbyteri positum in Regione prima ante gradus S. Sabina excusatione postposita, &c. L'altre parole di Anastasio in Simplicio, Regionem tertiam ad S. Laurentium, Alla 3.las. ci mostrano con altrettanta facilità, ch'alla terza (la quale sù presso gli Etnici quella d'Iside, e Serapide, che presso S. Pietro in Vincula, e S. Martino de'Monti da una parte, e S. Pietro e Marcellino dall'altra, occupava quanto havevano l'Esquilie di pendenza verso S. Clemente, il Coliseo, e la moderna Suburra) su unita la quinta sua contigua detta Esquilina contenente tutto il resto dell'Esquilie col Viminale; poiche a S. Lorenzo altra Regione chè la detta quinta non era vicina. Confermasi da S. Gregorio nell'epistola 58. del secondo libro; in cui la casa Merulana, dove è hoggi S. Matteo, e presso a cui la Regione quinta giungeva, si dice della terza. Quia igitur Ecclesiam positam juxta domum Merulaxam Regione tertia &c. e che con la quinta la terza Etnica fosse congionta mostra Anastasio in Adriano, dicendo, che la Chiefa di S. Clemente era nelle ruine della terza Regione: Titulum vero Beati Clementis, qued etiam casurum erat, & in ruinis positum Regionis tertie, la qual Chiesa è sull'orlo della seconda, ma sotto la terza, intorno a cui le ruine di questa poterono cadere; ma meglio il medesimo Anastasio in Stefano III. Restauravit Basticam Alla 4 las. S. Laurentii super S. Clementem Regione tertia. Con non minor facilità si trova la quarta, se si notano le parole di S.Gregorio nella quinta Epistola del secondo libro: Quatenus domum positam in bac Urbe Regione quarta juxta locum, qui appellatur Gallinas A'bas; il qual luogo da Rufo, e da Vittore si registra nella sesta detta Alta semita posta sul Quirinale confinante con la querta del Tempio della Pace, che da i Pantani alla moderna Suburra Rendevasi. Le due, che alla Chiesa di San Pietro da Alla 7.149 Anastasio in Simplicio si pongono vicine, cioè la lesta, e la settima quali fossero par manisesto, non essendo parte di Roma, eccettuato il Trastevere, a S. Pietro più congiunta, e più commoda di Roma piana divisa anticamente in due Regioni, ch'erano la settima della Via Lata, e la nona del Circo Flaminio, le quali perciò comprese in una il nome di sett ima ritennero credibilmente, e quello di sessa ( già che la sesta Etnica su unita alla quarta) convien dire, che sosse dato alla quartadecima, La 14. deua ch'era il Trastevere, in cui è S. Pietro. A questa non pote aggiungersi altra Regio- 6. ne, poiche il Tevere la tien pur troppo divita da tutte, & il suo giro maggior d' ogn'altro rendevala ad un sol Notajo, & ad un sol Diacono sufficiente. Restano

l' 21.

2's deme 2. delle sette Christiane fine, la seconda, e la quinta; delle quattordici Etniche cine le st con. que, la seconda, l'ottava, la decima, l'undecima, e la duodecima. Delle quali Sennts forse la seconda Christiana esser stata l'ottava Etnica detta il Foro dimostra Anastasio; mentre il Zaccaria dichiara della seconda la Diaconia di S. Giorgio in Velabro luogo dell' ottava. In venerabili Diaconia ejus nominis (cioè di S. Giorgio) sita in bat Romana Civitate Regione secunda ad Velum aureum. Così anche in Anastasio dice: His fecit Basilicam, que dicitur Crescentina in Regione secunda in via Mamertina in Vrbe Roma; la qual via esser stata presso al Carcere detto di Mamertino sotto al Campidoglio nella Regione del Foro hà quasi evidenza: e con l'ottava Regione esfer stata verso il Tevere congiunta l'undecima del Circo Massimo, ò almeno quel ramo d'essa, che angusto, e lungo le aggiaceva sul fiume, par ragionevole. Fù forse detta seconda, perche sotto al Monte Aventino si congiungeva con la prima. Non mi s'oppongano gli atti di S. Martina, ove quella Chiesa dicesi della Regione sesta; poiche la via Mamertina, e la Diaconia di S. Giorgio ad Velum aureum, detti da Anastasio nella Regione seconda, & il medesimo Anastasio, che in Simplicio pone la Regione sessa vicino a S. Pietro, convincono il numero ne gli atti di Santa... Martina per iscorretto, & in vece d'un I, non è strano sia posto un V. siche in vece di II. fosse dallo Scrittore fatto VI. La quinta finalmente qual' altra potè essere, che la decima detta Palatio, ò la seconda detta Celimontana, ò la duodecima nomata la Le 10. dette Piscina publica? Dal Bibliotecario in Anastasio II. gli si dà nome di Thaumase di caput Touri: Anastasus natione Romanus ex patre Petro de Regione quinta Thauma caput 9 . 4 CHI CON. ginnta facilo Tauri ; della quale dille anche prima in Alessandro : Natione Romanus ex patre Alemente su la me forse an. nandro de Regione caput Tauri. L'un nome, e l'altro ci descrivono la decima; poiche Thauma, cioe maraviglia, non si pote dir d'altra cosa più degnamente, chè del gran Palazzo Augustale, che la maggior parte della Regione abbracciava, & il saput Tauri, d'era la particolar Contrada del Palatino detta più anticamente Capita Bubula, ò la parte al Fero Boario sovrastanse, che dal Torn di bronzo potè prendere il nome. Alla decima necessariamente segue, che congionta fosse la seconda detta Celi-

quanto è sembrato a me poterne congetturare. Altre corraemprepriamente.

cos la 12.

Ottre le sette, molte contrade, e vici (come eruditamente s'osserva dal Martide chiamate nelli nella sua Roma Sacra) furono con parlar più largo dette Regioni ; onde quan-Regioni, ma do in Anastasio, & in akri non leggest numero, non è cosa sicura il prenderla per una delle sette determinate a Diaconi. Ben'è vero, che nè coll' antiche 14. Regioni de' Gentili, nè con le sette de' Christiani hanno che sar punto i quattordic i Rioni moderni diversissimi di nomi, e di siti; la di cui divisione su sorse satta dopo, che i Romani sottrattisi dalla temporal giusisdittione de' Sommi Pontesici posero di nuoson diverst vo in piedi la dignità Consolare, è come altri vogliono, la Senatoria.

montana, e forse ancor la duodecima, che breve di giro gli soggiaceva; se però questa non andava annessa alla prima della Porta Capena, e dell' Aventino. Et ecco

dalle 7. e delle 14.Rea gioni antithe .

## De i Descrittori delle XIV. Regioni. CAPO QUINTO.

Con la scorta delle Regionis e de i D'escrittori possons facilmente lo Antichità Romane trac. Ciarji .

E Romane antichità non con miglior lume, ò scorta stimo io potersi rintracciare, chè delle antiche 14. Regioni, e di que' Scrittori, che le descrissero: onde il cercar prima questi, e discorrere di loro, giudico non pur convenevole, ma necessario. Gli Scrittori antichi, i quali ne hanno scritto, e che hoggi si trovano, sono questi.

Serittori an. tichi delle Regionia

Publio Vittore ne sece Catalogo, il quale è manoscritto, è stampato è andato sempre per le mani de gli eruditi, e di cui è stato tenuto sempre non picciol conto. Un'altro manoscritto antico molto più ampio ne sù impresso dal Panvinio nel suo lipro

bto della Romana Republica; ove dice haverlo havuto da Antonio Agostini.

Di Sesto Ruso un' altro Catalogo somigliante a quello di Vittore su impresso dal Panvinio nel medesimo suo libro, il quale esser stato congiunto a quello di Vittore, ma non intero, mancandovi le tre Regioni ultime, e parte dell' undecima, & haverlo parimente havuto in dono dall' Agostini, egli asserma.

Nella Notitia delle dignità dell' uno, e l'altro Imperio fi trovano registrati due altri Cataloghi, uno delle 14. Regioni di Roma, l'altro di quelle di Costan-

tinopoli.

Sul Campidoglio nel Cortile de' Signori Conservatori è un'antichissimo piedestallo di marmo della statua d'Adriano Imperatore dedicatogli da i Vicomagistri delle Regioni, ne' cui lati sono intagliati i nomi de' Vicomagistri, e de' Vici di cinque d'este: Equesti sono i maggiori lumi antichi, che noi possiamo haverne.

Furono descritte ancora da' moderni, de'quali il primo su, per quanto io sappia, Descritteri Pomponio Leto: ma perche al suo tempo le antichità di Roma erano in gran tene-

bre, poco fondamento nella descrittione del Leto potremo noi fare.

Onofrio Panvinio nel passato secolo facendo unione di quanto Vittore; e Ruso ne scrissero, e aggiungendovi tutto ciò, ch'egli da altri Autori potè raccorre, formonne un registro ampio, e nel suo trattato della Romana Republica dopo gli altri due di Vittore, e di Rufo l'inserì con promessa di comporne un' apparato volume, ch'io non sò s'egli dipol componesse. Veramente troppo immatura, & alla-Republica Letteraria troppo dannosa su la morte di quel gran mostro d'eruditione in ctà di soli 39. anni, il quale ne' tanti, e tanto pretiosi frutti di dottrina, e d'ingegno, ch'in quel fior degli anni haveva già dati fuora, diè saggio de' tesori, ch'in ctà più grave, più matura, e più esercitata havrebbe prodotti.

Paolo Mernia nella seconda parte della sua Italia, & in specie nella descrittion di Roma copia le Regioni del Panvinio, con aggiungervi a luogo a luogo quel di

più, che la sua molta eruditione gli somministra.

Restarebbe hora, ch'ancor' io entrassi nelle medesime Regioni per discorrere so Consideratione pra quanto da altri vi si registra; ma prima alcune considerationi debbo premettere interno alli tanto intorno a i Scrittori antichi di este, quanto delle materie generalmente, che antichi.

ne' loro registri si leggono.

Di Vittore due editioni habbiamo, come dissi, una antichissima ricevuta sempre Quale de' dee universalmente senza alcun dubbio, a cui accrescono fede i rincontri di molte in- ichi meriti scrittioni trovate dipoi, l'altro più ampio, ch'il Panvinio publicò. Di questi ò il tiè sede. primo è in ogni Regione tronco, e storpiato, ò il secondo apocriso, e adulterino; non già perche tutto sia falso, ma si può, ò per meglio dire; si dee sospettare accresciuto, e perciò non copiato sedelmente. Che l'antico sia tronco in tanti, e tanti Inoghi è difficile: onde al parer mio maggior sodezza sarà il sospettar sempre, che l'ultimo fosse adulterato da ingegno, che troppo credulo delle sue opinioni habbia voluto dar loro seguito sotto l'altrui autorità, e preteso in vece di chiosare, miglio. Telle mene rare il testo nel copiarlo, de' quali bei capricci piacesse al Cielo, che non ne fossero antico di min stati in numero pur troppo grande, ò che forse da Trascrittore poco accurato gli sia- ser sche no state poste in corpo quell'appendici, ch'altri haveva per commodità propria scritte nel margine. Comanda ogni buona regola, e vuole la sicurezza, ch'il testo più antico, & il meno ampio s'habbia per più sicuro. Quello, che nel precedente libro disti della via Gabina, l'aggiunte conformate molto con Ruso, e se varie settioni spello affettatamente spiegate, son cose, che danno gran forza al sospetto, e forse anche in avvenire s'andrà meglio disvelando la verità.

E del meno ampio qual giuditio dovrà farsi? haverlo per legitimo tutto? Primieramente spesse dichiarationi vi si trovano tolte da gl'Historici; e diverse dal fine di antito non chi solo per distinguere le Regioni sece que' registri; come in specie sotto l'Area di libero da e-Vulçano nella Regione 4 si legge: In qua per biduum sanguine pluit, e sotto la gui sossesse. Villa

Il tello pin

1/1-

ali

**3-**

10

16

:{-

ĸĮ

DE

Œ

K

3•

낽

ŀ

þ.

Villa publica nella 9. in qua primim census Pop. Rom. alfus est. Queste, & altre tali lo non niego facile, che siano glossemi, e guarnitioni attaccatevi, nel resto non saprei discostarmi dall' uso de' Critici, i quali ove si scorga mancamento nel concetto, è nella favella non degno dell' Autore, sospettano scorrettione, è giossema, ove non appaja inditio, per non torre indebitamente fede a i libri, e non offuscar così ogni notitia de' tempi antichi non fanno alcun dubbio.

Il tefte di fede ABCOP **6/10 •** 

Il testo di Ruso essendo parte del medesimo libro manoscritto dato dall' Agostini Rufo di poca al Panvinio, e perciò opera del Trascrittore stesso di quello di Vittore, dovrà anch' egli esserci di sede non intera, cioè a dire, che più copioso sia dell'antico originale di Ruso, che non si trova; e perciò nel valersene vi si dovrà andare con occhio cauto.

De cristio. mi, the fone meilaNotitia errori.

La descrittione, ch'è nella Notitia dell' Imperio, esser stata fatta da Autore antico io non dubito; ma vedendo nelle Regioni di Costantinopoli descritti minutama nette da mente i fiti, e i confini con gran esattezza, in quelle di Roma un magro trascorso, e di più scorgendovi diversi errori manisesti, & a Vittore, & a Ruso contrarii, li dubito fatti da alcuno Orientale, delle cose di Roma non prattico affatto; e perciò in darle fede intera converrà andare con piè più lento, che di testugine.

D'intera fe. de è la base Capitolina.

La base Capitolina nò, che non si può sospettar' apocrifa, ò adulterata, apparendo evidentemente a gli occhi antichissima. Così contenesse ella più Regioni, ò

di quelle, che non vi fono, havessimo noi testimonii d'egual fincerità.

Per sodisfar dunque pienamente al Lettore prima di formare i miei discorsi, porrò in ogni Regione copiati ambedue i testi di Vittore, quel di Ruso, quanto ne contiene la Notitia delle dignità dell' Imperio, quel chè nella base Capitolina, ne tralascierò quanto i Moderni v'aggiungono, trattone Pomponio Leto, per isfug-

Zė 14.Regio, Vico baveva

gire una inutile prolissità. Da gli Scrittori passo a considerar' in genere le materie. Le Regioni, se in quelle divisioni si leggano distinte secondo i loro siti diversi, ò mische files folo secondo le differenze giurisdittionali, quanto a me non è dissicoltà; perche ol-Tono fimar tre Tacito, che le rappresenta in si- distinti, la misura del giro di ciascheduna Redi site diffin. gione portata da Vittore, e da Ruso con puntualità ci toglie di dubbio. Ogni Reto una dell' gione, secondo Svetonio, su primieramente distinta in Vici, quali dice egli haver Ciascheduna trapassato il migliajo. D'esti ciascheduno haveva la propria Edicula, ò Tempietdividera to, come le Parocchie de' nostri tempi. Nella censura di Vespasiano, che su quasi in più Piei, un secolo dopo Augusto, surono divise in Compiti secondo Plinio, i quali dal mein egni desimo si contano in tutto 265. ma ciò non porta contradittione, ò dissicoltà; perche oltre l'hiperbole, che potè essere nella gran quantità de' Vici di Svetonio, non è stra-Furom dini. no, ch'i Compiti fossero ad un di presso la quarta parte de i Vici, non prendendost Je anche in per Compito ogni trivio, ò quatrivio, ma que' soli, che havevano il Giano qua-Compiti, de drifronte co' segni de' Lari. Onde non inverisimilmente il Gelenio le parole di quali bane. Plinio Compita carum, legge Compita Larum; ne' quali Compiti solevano i Vicova il Giano. magistri sar precestati i giuochi Compitalitii, come nell' oratione contra Pisone si narra da Asconio, e se in Vittore, & in Ruso tanta quantità di Vici non si legge, - One f sace dee considerarsi, che dopo il corso di qualche tempo la creatione de' Vicomagistri nane i gine, dovette in molti Vici andar a poco a poco cessando, come da i Vicomagistri delle chi Compicinque Regioni, che sono nella base Capitolina si può comprendere; essetti soliti delle continue incostanze de gli huomini, da i quali ogni buon' uso con lo scorso Le quali di. di qualche tempo si trascura, e dismette, e finalmente dopo quattro secoli, e più nella partita di Constantino da Roma per Costantinopoli col seguito d'una part delle Romane famiglie, molti Vici doverono restar meno popolati, de' quali per-

wikowi col frequêre del ciò molti nel crear, che si faceva de Vicomagistri, poterono esser aggregati ad altro le gente mu. Vico vicino. E molti, atterrata dal tempo l'Edicola loro propria, e perduto il nome, saif. e faife dierono commodità, & occasione a i sempre instabili usi de gli huomini d'usurparsi sieni di con. a poco a poco divisioni diverse, e nomi nuovi di contrade; Quindi non è strano, se il Panvinio oltre i Vici posti, e numerati da Vittore, e da Ruso trova spesso la m:trade .

moria d'alcun' altro.

**u**titii •

Nomi di contrade sono a mio eredere molte delle cose, che si leggono negli Scrittori delle Regioni, come per elempio: Pila Tibursina, Font Scipionum, Arber Suulla, made bener Apollo Celiften, e cento altre tali, che vi fon poste, mentre mill'altri pilastri, siglim un fonti, alberi, e statue non meno famole si tacciono. Così son chiamati hoggi per me da Palaz. contrade in Roma, Pasquino, il Pie di marmo, il Pozzo delle Cornacchie, l'Ar-pii, da finti, mata, l'Olmo, e somiglianti : E così Sectonio in Augusto nomina per una con- da alberisda trada Capita Bubala , e Livio nel fecondo della 31. Simulacra Luporum: Onde fico- Batter: de me hoggi da Palazzi ancora, e da Chiefe moite contrade fi nomano, cioè i Cefarini, altre di sette i Mattei, la Rotonda, il Giesti, S. Lucia della chiavica &c. così se in Vittore, & in Rufo fi leggono: Domus D. Catuli, Domus Laterani, Domus Veliliana, Templum Pacis, Ledes Apollinis & non tutte vi fi Aimano poste come case, e Tempil più riguardevoli , e degni di nota , ma come nomi di contrade ; e tal'una forfe delle *i quali musi* cole nomate non era più in piedi,e con tutto ciò la contrada haveva nome da ella,come noi diciamo hoggi l'Arco di Camigliano, e non v'è più arco, Pozza bianco, e ancerche la non +'4 pozzo, Campo Carleo, e per le continuete fabriche non v'é pià campo. Ci ses fosses ferva di rincontro quello, che della Piscina publica scrive Festo: Tiscina publica bo- più in puelle. dieque nomen manet, ipsa non extat; E de' Granaii Sempronii dice l'istesso: Sempromia Horrea, qui locus dicitur, in so fuerunt lege Gracchi ad cuflodiam frumenti publici.

# ROMA ANTICA

## FAMIANO NARDINI LIBRO TERZO:

Prima Regione detta Porta Capena secondo le descrittioni d'altri.

#### CAPO PRIMO:

VESTA prima Regione era di là dalla porta di S. Sebafliano, da cui hà il nome, overo parte dentro della Porta, ma la maggior parte fuori; & eccola come si descrive de Rufo puntualmente.

## Regio Prima, Porta Capena;

Vicus honoris, & virtutis Lacus Sudans Vitut fortuna obsequentis Vicus Sulpici Citerioris Vicus Drusianus

Vicus Sulpici Olterioris Views Pulverarius Vitus trium ararum Vicus Fabricit Acdes Martis Aides Minerale Acdes Tempestatis Aedes Mercurit Acdes Appollinis. Area Mercurii cum ark Area Spei Area Gallia Area Ifidis Area Pinaria

Area Carfura Lacus Promethei Lacus Santius Lacus Vefpafani Ara Ifidis Templum Serapidis Templum fortune viatorum Lacus Torquati Lacin Publicus

Lacus Bivins Lacus Spei Latus Gratic Lacus Mamertini Latus Salutaris Lacus LXXI. fine nomine Balincum Torquati Balincum Vetti Bolani Balintum Abascantiani Balineum Mamertint Balineum Mettiani Balintum Antiochiani Therma Commodiana Therma Severiana Arcus Drufianus Artus veri Angußi Arcus Bifrons Mutatorium Cafaris Almo Fluvius Denunciatores II. Infulæ IIII MGCL. Doneus CXXI.

Vici IX. Aedicula X. Vicomagistri XXXVI. Curatores II. Balinea Private LXXXII. Pistrina XII. Regio in ambitu continet Petes XIIIMGCXXIII.

La medesima descritta da Publio Vittore, secondo il testo più antico, e commune è questa.

Regio Prima, Porta Capena.

Vicus. & Edes Camanarum Vicus Drußani Vicus Sulpici Ulterioris Vicus fortuna obsequentis Vicus Sulpici Cicerioris Vicus Pulverarius Vicas Honoris, & Virtutis Vicus trium ararum Vicus Fabrici Acdes Martis Acdes Minerva Aedes Tempestatis Area Appollinis Arca Spei Area Thalli, feod Galli, feod Gal-Area Pinaria Area Carfura Lacus Promethei Lacus Vespafiani, alias Vipsani Balineum Vetti Bolani Balineum Torquati Balineum Mamertini

Bolineum Abascantiani Balineum Antiochiani Therma Severiana Therma Commodiana Arcus Druß Arcus Divi Veri Parthici Arcus Trajani Mutatorium Casaris Almo Fluvius Vici IX. Aedicula X. Vicomagistri XXXVI. Curatores II. Denunciatores Infula IIIIMCCL Domus CXXI: Horrea XIIII. Balinea Privata LXXXII. Lacus LXXXIII. Pistrina XX. Regio in ambitu continet Peles XIIMCLEXXII.

## Nel Vittore ultimo del Panvinio vi si trova di più:

Area Isdis Aeliana
Balineum Mettiani Secundiani.
Arcus Bifrons
Ara Mercurii
Ara Isdis
Templum Isdis

Templum Serapidis
Templum fortune Viatorum
E nell' ambito della Region
dice:
Pedes XIIIMCCXXIII.
Alias XII M CCXXII.

Tutto forse per concordare affatto Vittore con Sesto Ruso,

Nella Notitia delle dignità dell'uno, e dell'altro Imperio così si legge descritta:

## REGIO I.

Porta Capena continet Ædem Honoris, & Virtutis, Camanas, & Lacum Promethei, Balneum Torquati, & Vespasiani, Thermas Severianas, & Commodianas, Aream Apollinis, & Galli, Vicum Vitrarium, Aream Panariam, Mutatorium Cafaris, Balneum Bolani, & Mamertini, Aream Carsura, Balneum Abascanti, & Anti-

tiochiani, Addin Martis, & Minerva, & Tempestatis, Flumen Almonis, Arcum D. Veri Parthici, & D. Trajani, & Drusi, Vici X. Acdicula X. Vicomagistri XLVIII. Curatores II. Insulç tria millia CCL. Horrea XIII. Balues LXXXVI. Lacus LXXXIIII. Pistrina XX. Continet pedes duodecim millia CCXIX.

Nella Base Capitolina nove Vici sono registrati di questa Regione co'nomi di 4. Vicomagistri per ogni Vico. Noi però annotando qui i soli Vici, lasciaremo per

brevità i Vicomagistri, che per noi non servono a nulla.

Vico Camenarum
Vico Drufiano
Vico Sulpici ulterioris
Vico Sulpici Citerioris
Vico Fortune obsequentis
Vico Pulverario
Vico Honoris, & Virtutis
Vico trium ararum
Vico Fabrici

Dal Panvinio melle sue Regioni oltre le cose sudette, moste altre si aggiungono cavate da Scrittori, à da inscrittioni, non perche elle tutte sossero al tempo di Vittore, e di Festo, e però per supplire dove quelli manchino, ma perche una voltanalmeno surono nella Regione, e se non nell'antico, e proprio suo circuito, almeno ivi intorno, a fine di dar piena contezza di quanto si trova esser stato nell'anticana Roma giamai. Le cui vestigia seguendo mi prenderò anch'io licenza di soggiungere in ultimo, se mi parrà di poter soggiungere alcuna cosa:

Lucus Caperius Hostiliani
Lucus Egeria.
Lucus Gamanarum
Templum Martis Eutramuranti
oltre alla porta
aledes Martis, à cui egli aggiunge
ge Quirini
Aedicula fortuna obsequentis
Aedicula Honoris
Aedicula Pirtutis
Aedicula Ridiculi
Aedicula Herculis
Lapis Manalis

Circus Antonini Caracalli cum
obelifco
Senatulum ad Portam Capenam
Campus Ridiculi
Horti Terentiani
Taberna Coedicia
Sepulcra
Corneliorum Scipionum
Attiliorum Calatinorum
Serviliorum
Caciliorum
Horatiorum (5°6.

Et io parimente seguendo così in questa, come nell'altre Regioni la medesima...
libertà del Panvinio, quivi aggiungerei.

Compitum Fabrici
Curia nova
Simulaçea luporum
Ambulatio, & borti Crassipodis
Via Resia, vel Testa
Lavacrum Elagabali
Retrices
Fons Egeriç, & Specus
Sepulcrum Horatia
Aedes fortuna Mulisbris

Pagus Camenarum
Sylva, & Domus Nevii
Sepulcrum Priscille
Fosse Givilie
Sepulcrum Thesali Medici
Horti Torquatiani
Decem Gemelli
Aqua Mercurii
Sepulcrum Basili

I confini di questa Regione precisi possono difficilmente assegnarsi. non vi si vedendo hoggidi chè vigne, e prati. Con tutto ciò il sito restatovi ce ne può dar qualche luce. Dalla Porta di S. Sebastiano, ò più tosto da S. Cesario cominciando terminò facilmente di là da San Sebastiano, dov'è quel Circo, perche ivi finisce quel Colle, e comincia l'altro di Capo di Bove; ne i lati dovette caminar ristretta sul Colle medesimo, escludendo da una parte la Valle della Cassarella, che serviva anticamente per horti, come hoggi per prati, dall'altra le pianure, che sono verso San Paolo, sicome nel trattar le cose particolari meglio si dimostrerà.

ITempii, e ciò che altro era presso la Porta Capena, è dentro, ò fuori di essa fino ad Acquataccio.

## CAPO SECONDO.

Ol lume de gli Scrittori da noi trascritti l'andar riconoscendo il sito, e'l contorno di ciascheduna Regione, può se non puntualmente, almeno ad un dipresso riuscir facile; ma il dar chiarezza piena à quanto essi apportano è impossibile, non trovandosi di molte cose rincontri nè ia libri, nè in pietre, nè in altro: Nè più riuscibile può sperarsi l'additar di tante antiche fabriche l'orme, ò i siti sì in questa Regione, come in alcun'altre trasformate tutte in vigne, ò in prati, ò in horti: onde assai sarà il congetturarne alcune cose, e per lo più leggiermente. Nel dilucidarle era mio pensiero per maggior distintione servar l'ordine, con cui si leggono nel precedente capo disposte, e di più notarle co'i numeri: ma l'esperienza m' hà fatto avvedere, che non potendosi tal volta discorrere evidentemente d'una senza prima dir d'un'altra, e tal hora convenendo parlar congiuntamente di due, ch' in Vittore, d in Rufo sono frà esse lontanissime, il seguire l'ordine de'siti, d l'occasioni del discorso è assai meglio, mentre alla facilità, e distintione le note de'margini suppliscono a sufficienza.

Il Vico di Fabritio si legge in Rufo, & in Vittore, e se parte de'Vici erano i Compiti, ester quivi stato il Compito di Fabritio, come nel c. primo di questo libro diffi, può se non affermarsi per certo, accennarsi almeno per molto verisimile; e perciò Fabricii. anche quivi presso alla Porta Capena dentro le mura dir che fossero le Curie-

nuove .

La più segnalata fabrica di questa Regione su il samoso Tempio di Marte estramoraneo, di cui ne gli atti di S. Stefano Papa si legge caduta gran parte a terra... Aedes Marper le preghiere di quel Santo condottovi, acciò vi sacrificasse nell'Imperio di Vale- "" riano : del quale Augusto esser stato risarcito può dira, persuadendolo il suo gran zelo verso l'Idolatria. Stava poco lungi dalla Porta, & a vista d'essa per la testimonianza, che ne sa Ovidio nel sesto de'Fasti.

Lux tadem Martis sesta est, quam prospicit ipsa

Appositum relia (altri legge tella) Porta Capena via. Si dice posta sù la via Appia con la scorta di Servio nel primo dell'Eneide: Dao ejus Templa in Urbe, unum Durrini intra Urbem quasi custodis, & tranquilli, alterum in via Appia extra Orbem propè portam, &c.

Ma però oltre Ovidio di sopra citato, che'l pone in sù la via Tella, à Rella, Li- Tella. vio nel 10. sembra dimostrario in strada diversa dall'Appia, narrando, che Gaeo, e Quinto Ogulnii Edili Curuli semitam saxo quadrate a Capena Porta ad Martis Atdem fraverunt, la qual semita intendersi strada diversa dall' Appia samosa, che da Appio Claudio Cenfore 15. anni prima, testimonio il medesimo Livio nel nono, era stata già fatta, e non di fassi quadrati, come questa, ma di selci di più e diversi ango-

Picus Fabri-

Caria Nova

Via Reddi

angoli, non par dubbioso. Semita non si poteva dire una via publica, ampia e regina dell'altre, ma dicevasi semita un sentier privato, e stretto quasi mezza strada; onde Martiale nell'Epigramma 60. del libro settimo disse:

Et modd que fuerat semita, facta via est. Ma tutto dal sito della via Appia si mostra evidente. Và ella tanto dentro di Roma frà S. Cesario, e la Porta di S. Sebastiano, quanto suori trà la porta, & Acquataccio chiusa a guisa d'una angusta valle frà due colline erte, che hà ne'suoi lati; in una delle quali a sinistra, ò a destra dovette eminente sorgere il Tempio di Marte, che come sourastante all'Appia le si potè dir posto a lato, e contiguo, mentre contigue gli erano le radici del Colle, sul quale torreggiava, & intanto al Tempio per Arada, ò semita diversa dall'Appia doveva salirs; detta Rella dalla dristura assilata, la qual faceva, che la porta, e' l'Tempio si guardassero, come canta Ovidio, a fronte, ò Tella da alcun bel portico, che forse lo copriva : e se la Porta Capena prima d'Aureliano su più indentro della d'hoggi, chi sà, che sull'altezza del creduto Celiolo non fosse quel Tempio, ove fondamenti grandi si scuoprono d'antichità, e che Aureliano distendesse sin colà poi le mura per serrarvi dentro quel Colle, e non lasciare esposta a nemici la superba sabrica del Tempio di Marte? così pretese render sorsi quella parte inespugnabile col celeste ajuto del salso Nume. Ma habbiasi cià per motivo dubbiolo, e forse anche vano, che io non pretendo sostenerso, e credasi pur'il Tempio di Marte fuori anche della Porta d'hoggidì sul resto del Colle, como hò già detto. Ch'egli fosse in alto sopra Colle dichiarasi, come nota il Martinelli, da gli atti di S.Sisto, e compagni decollati ante Templum in Clivo Martis: della qual falita due inscrittioni si leggono nel Grutero a carte 152. il fragmento d'una al p. 6. dice:

> CLIVVM. MARTIS. PEC. PVBLICA .... IN.PLANICIEM. REDEGERVNT S. P. Q. R.

L'altra al num. 7. che nel Palazzo del Signor Marchese Nari stà a vista publica, ritrovata nella vigna hoggi del Signor Tiberio Nari immediatamente suor di porta... S. Sebastiano a man destra nell'uscirne.

> SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS CLIVOM MARTIS PECVNIA.PVBLICA IN.PLANITIAM REDIGENDVM CVRAVIT

Donde può inferirsi, che suor di quella Porta, e non lungi molto da quella Vigna fosse il Tempio di Marte sull'alto.

Tempio di Porta Cape-

E' opinione del Fulvio seguita dal Panvinio, che due Tempii havesse Marte suori della Porta Capena, uno lungi quattro miglia, l'altro presso d'essa, a cui dal Pan-Marte sosse vinio si dà cognome di Quirino. Ma da quale antico Scritrore questo nuovo Temfori della pio raccolgasi, io non hò saputo ritrovarlo. Certo è, che Vittore, e Ruso un solo Tempio di Marte scrivono in questa Regione; e se da Servio di sopra da noi portato si dicono due, quel di Marte Quirino si pone dentro la Città, nè s'esprime presso questa Porta, ò in questa megione; e di qual Tempio di Marte voglia intendere, se d'uno de'Tempii di Quirino, ò del Sacrario de' Salie, che sul Palatino era, nomedi luogo a Marte dedicato, ò pur d'altro Tempio presso di me è moko incerto; nè mi curo in ciò far l'interprete della di lui opinione.

Antica dif-Forse al Panvinio se scrupolo il leggersi in Ruso, & in Vittore Acdes Martis, e serenza fra non Templum, essendo frà Ede, e Tempio disserenza anticamente, che Tempii quel- Tempio i & li soli dicevansi, i quali con antecedenti augurii a tal'effetto offervati si fabricavano; Ede. gli Altri senza una tal solennità fatti havevano solo nome d'Ede; e perciò egli oltre alla detta da i due Scrittori antichi Aedes Martis, aggiunge Templum Martis extramuranei : ma però benche tal differenza di nomi ne'primi tempi s'osservasse pun. Ma non semi tualmente, certo è, che di poi ne'medesimi Scrittori antichi andò confondendosi l'un pre offervasa

con l'altro, e su solito ogni luogo sacro indistintamente dir Tempio, & Ede; il che

servirà a noi per non farvi in avvenire alcuna differenza. Al Tempio di Marte esser stato uso de'Soldati tornati salvi dalla guerra, ò da'lo--ro Parenti portare, e sospender l'armi, sembra accennarsi da Propertio, che nel fine Tempio l'ar

della Terza Elegia del quarto libro dice in persona d'Aretusa:

Armaque cum tulero portæ vicina Capena Subscribam salvo grata puella viro

D'una statua di questo Dio nella via Appia scrivono Livio nel secondo della ter- Statua di za Deca, e Giulio Obsequente nel t. 31. Signum Martis Appia via ad simulacra lu- Marte nella porum sudasse, ma non segue perciò, che ivi con la statua fosse anche Tempio, solendo i segni, e simulacri delli Dii senza Tempio ancora porsi, e dedicarsi in luoghi non meno publici, chè privati.

I simulacti de'lupi, che ivi si leggono, esser nome d'una particolar contrada laporame. sù la via Appia derivato da alcuna scultura, ò pittura de' lupi, che v'era, pur troppo è chiaro: la qual contrada ove precisamente fosse, non può indovinarsi senz'

Simulacra

aitro lume. Presso al Tempio di Marte su una Pietra detta Manale, solita ne'tempi di siccità Lapis Mannegrande portarsi solennemente, e religiosamente nella Città; dal qual fatto l'antica lis. superstitione Gentile aspettava poi la pioggia, & osservava, che indubitatament

soleva seguirne. Così dice Festo in Manalem, e Nonio in Trullum. Non lungi dalla Porta Capena fu un'acqua detta di Mercurio, della quale i Mer- Aqua Mer:

cadanti a 15. di Maggio, sacrificato che havevano a quel Dio nel Tempio, ch'era carii. presso al Circo Massimo, empivano l'urna, e portatala alle proprie botteghe facevano con frondi di lauro aspersione a se medesimi, & alle robbe. Ovidio nel quin-

to de'Fasti:

Templa tibi posuere Patres speciantia Circum, Idibus ex illo est bæc tibi festa dies.

Te quicunque suas profitentur vendere merces Thure dato tribuas, ut fibi lucra rogant.

Est aqua Mercurii Porte vicina Capena,

Si juvat expertis credere, numen babet. Huic venit incinctus tunica Mercator, & urna

Purus suffusa, quam ferat, baurit aquam. Vda fit binc laurus, lauro sparguntur ab uda Omnia, que dominos sunt babitura novos.

Spargit & ipse suos lauro rorante capillos,

Et peragit solita fallere voce preces. Ablue prateriti perjuria temporis inquit, oc.

Si legge in Rufo: Area Mercurii cum ara: forse questa piazzetta coll'Altare su enrii chi ara. dov'era l'acqua, che da quell'Altare sorti facilmente il nome, & insieme la divotione de' Mercadanti. Un Tempio di Mercurio registrasi in questa Regione da Ru- Aestes Merso, e Vittore; ma se presso l'acqua, ò pure in altra parte sosse non può giudi- enris, cassi. Al tempo d'Ovidio vi si può dissicilmente supporte Tempio, non sacendone

egli mentione, mentre disfusamente le cerimonie di quell' acqua descrive, e raccontando i Sagrificii fatti da Mercadanti a Mercurio in altro Tempio nel valersi di

quell' acqua.

Dove ella precisamente fosse, io non saprei dire. Certo è solo esser stata presso alla porta. Dice il Fauno, che presso la porta di S. Sebastiano si vedevano a suo Cafellette tempo i vestigii d'un Castelletto d'acqua, da cui usciva un'aquedotto, e crede fosse di acqua l'acqua di Mercurio. Di tal conserva, non vedendosi ella hoggi, non si può sormat porta di San concetto, ma su facilmente alcun Castelletto dell'acqua Appia, che diramata dalla Sebassiame . maggior quantità distribuivasi altrove.

Sepul-

presso la

ratiæ.

Poco fuori della medesima porta su la sepoltura d'Oratia sorella di que' tre fratelli, che co' Curiatii combatterono. Livio nel primo: Princeps Horatius ibat tergechra Ho- mina spolia præ se gerens, cui soror virgo, que desponsata uni ex Curiatiis suerat, obvia ante portam Capenam suit ( cioè avanti a quel sito, ove su poi satta la porta, perche porta al tempo de gli Oratii non v'era al certo) cogniteque super bumeros fratris paludamento sponse, quod ipsa consecerat, solvit crines, & flebiliter nomine sponsum mortuum appellat. Movit serosi juveni animum comploratio sororis in vistoria sua tantoque gaudio publico : stricto staque gladio simul verbis increpitans transfigit puellam. Abi binc , &c. più sotto : Horatie sepulchrum, quo loco corruerat ista , construttum est saxo quadrato. Il qual fatto non diversamente s'espone da Dionigi. I seposcri poi de gli Sepulchra Oratii, che dal Panvinio si pongono in questa Regione, si sà esser stati nel territorio d'Alba, dove si fe la pugna : Livio : Sepulchra extant, quo quisque loco cecidit, duo Romana uno loco propiùs Albam, trea Albana Romam versùs, sed distantia locis, O ut pugnatum est. Perciò anche il porre fra i Campi di Roma quello de' Trigeminisembra a me superfluo.

Presso la porta Cape. na wolti

Tempii.

Horatio-

rum.

Molti Tempii esser stati presso la porta Capena dentro le mura alcuni raccolgono dalla prima Epistola del quarto di Cicerone ad Attico: Cum venissem ad portam Capenam, gradus Templorum ab infinita plebe completi erant, &c. ma con equal dirittura di senso possono le parole di Cicerone significare, ch'egli entrata la porta trovasse sù i scalini de' Tempii assisa la plebe, ò che pervenuto alla porta la vedesse ivi prima d'entrare accorsa fuori a vederlo.

Ma ò dentro, ò fuori della porta, che Tempii erano quivi? Due famosi fra gli noris, & altri vi furono, uno dell' Honore, l'altro della Virtù, votati da Marcello nella. Virtutis. guerra Gallica; di cui Livio nel settimo della terza Deca: Martellum alia, atque alia objetta animo Religiones tenebant, in quibus quòd cum bello Gallico ad Classidium Ædem Honori, ac Virtuti vovisset, dedicatio ejus à Pontificibus impediebatur, quod negarent unam Cellam duobus rette dedicari, quia si de Colo tatia, aut prodigium aliquod in co sactum esset, difficilis procuratio foret, quòd utri Deo divina res fieret, sciri non posset. Neque enim duobus, nisi certis Deis una bostia sieri. Ita addita Virtutis Edes appreperato opere. E questa su poi dedicata da Marco Marcello suo siglio, come il medesimo Livio nel 9. di questa Deca. Non diversamente scrivono Valerio Massimo nel bel principio dell' Opera, e Lattantio nel c. 20. del primo libro delle sue Divine Institutioni. Fù dunque non il solo Tempio della Virtù fatto quivi, come altri pensa, ma alla prima fabrica destinata primieramente all' uno, & all' altra dipoi dedicata solo all' Honore, sù aggiunta la seconda della Viriù, sicome anco scrisse Simmaco nella 14 Epistola del primo libro: Benè, ac sapienter majores nostri, ut sunt alia atatis illius. Ædes Honori, atque Virtuti gemellas juntim locarunt commenti; quod in te vidimus ibi ese premia bonoris, ubi sunt merita virtutis: ove notist, ch'erano l'una, e l'altra congiunte al paso. In Ruso, & in Vittore leggesi: Honoris, Vicus Honoris, & Firtutis; il qual Vico esser stato presso i due Tempii, & haver & Virtu- preso il nome da essi è cosa da non porsi in dubbio. Piace al Marliano di crederquesti essere stati dentro la Città, non sembrando convenevole, che due Numi sà degni si ponessero suori; ma scrivendo Dionigi nel sesto la pompa della Trasvettio-

Vious tis:

ne de'

ne de' Cavalieri in honor di Castore, e Polluce solita farsi a' 15. di Luglio haver cominciato dal Tempio di Marte fuori di Roma, e dicendola Livio, e Valerio Massimo cominciata dal Tempio dell' Honore, par se ne raccolga quel Tempio esser stato fuori della Città: poiche quasi trionsalmente da Cavalieri quel di s'entrava. I medesimi esser stati dal Nipote di Marcello adornati di statue con inscrittioni narra Asconio nella Pisoniana così: Idem cum statuas sibi, ac Patri, itemque Avo poneret in mouumentis Avi sui ad Honoris, & Virtutis decorem subscripsit: Hi sunt Marcelli novies Coss. Avus quinquies, Pater semel, Filius ter. I medesimi ristaurati da Vespasiano, e dipinti da Cornelio Pino, & Attio Prisco, scrive Plinio nel c. 10. del 35. libro.

Un Tempio della Tempesta su anche quivi sabricato da Metello; il quale nel soggiogar la Corsica pati così gran tempesta, che corse pericolo di sommergersi con. Tempe-

tutta l'Armata. Ovidio nel seko de' Fasti:

statis.

Te quoque Tempestas meritam Delubra satemur,

Cum penè est Corsis obruta classis aquis. E ch'il Tempio sosse quivi mostrano Ruso, e Vittore, da' quali è registrato con-

cordemente Edes Tempessatis.

Delle Camene esser stato Tempio, e bosco presso la medesima porta Capena sabri- Ædes Cacato da Fulvio Nobiliore, e diverso dall'altro e Tempio, e bosco fabricato già da mœnarii. Numa, ch'era alquanto più lungi, si crede da molti. lo però, se Fulvio edificasse Lucus alle Camene nuovo Tempio in una stessa Regione, e sù la stessa Via Appia, ove eta Camenal'antico, overo ristaurasse, ò rifacesse quello già caduto, non veggio autorità si es- sum. pressa, che per una parte, ò per l'altra mi basti a deciderlo. Anzi dalla sopracitata Epistola di Simmaco par si cavi un sol Tempio delle Camene vicino al sacro fonte Boscore d'un d Egeria, mentre egli immediatamente dopo haver parlato di quelli dell' Honore, Tempio. e della Virtu, loggiunge : sed enim propter eas Camenarum Religio sacro fonti advertitur; quia iter ad capessendos Magistratus sæpt litteris promovetur.

Altri Tempii sono annoverati qui da Rufo, e Vittore, come di Minerva, di Mercurio, d'Apollo, d'Iside, della Speranza; de' quali non havendo che soggiungere,

lascio di parlar più oltre.

Le Terme Severiane, che qui si leggono, dichiarano, che in questa Regione su- Thermæ rono edificate da Severo, e non nel Trastevere, come credettero il Biondo, & altri Severiane mossi sorse dalla porta, e dal Giano Settimiano, de' quali, e delle Terme Spartiano così favella in Severo: Opera publica precipua ejus extant Septizonium, & Therma Severiana ; ejus denique etiam janua in Transpherina Regione ad portam sui nominis, quarum forma intercidens statim usum publicum invidit: Ove che ancor le Terme fossero in Trastevere non è parola; e dalle seguenti cavasi, ch'egli volentieri fabricava nella Via Appia ambitioso, come Spartiano scrive, che a chi veniva d'Africa fossero spectacoli l'opre sue: Cùm Septizonium faceret, nil aliud cogitavit, quàm ut ex Africa venientibus suum opus occurreret.

Le Commodiane ancora si leggono quivi; delle quali sa ben mentione Lampridio in Commodo, e Cassiodoro nella Cronica sotto il Consolato di Marcello, e d'Elia. Commo no; ma però ove elle fossero non dichiarano. E se il Vico Sulpitio era in questa Re- dianæ. gione, eravi anche il Lavacro d'Eliogabalo, di cui Lampridio: Et Lavacrum in

Vico Sulpitio, quod Antonius Severi Filius caperat, &c.

Del passeggio di Crassipede rovinato da una gran quantità d'acqua autunnale in- Lavacru sieme con molti horti, e taberne dà ragguaglio Cicerone a Quinto suo fratello nella settima Epistola del terzo libro: Rome, & maxime Appia ad Martis mira proluvies. Crassipedis ambulatio ablata; borti, taberna plurima: magna vis aqua usque Ambulaad Piscinam publicam; da che si potrebbe raccorre il passeggio di Crassipede tio Crassiesser stato cosa di verzure, ò di tavole, o spianamento semplice, o riempimento di pedis. terreno facile a portarsi via dall' acque, se Columella nel libro primo c. 6. de Ru

Thermæ

Vicus Sulpici.

Ru.

Horti Craffipedis .

Rullica non ponesse l'ambulationi per membro della fabrica di Villa : ma se pur su fabrica : non poté effere, chè cofa picciola, e debole, e le parole di Cicerone portate la disegnano presso al Tempio di Marte. De gli horti di Crassipede sa mentione lo steffo nell' Epistola 9. lib. primo delle Familiari, ne' quali quel passeggio effer stato; penfiero non disprezzabile sembra a me : nam tim mibi tondix:[[t] , tenavit apud me in mei generi Craffipedis bortis.

Del Senacolo, ò Senatulo sa mentione Vittore in fine, dicendo concordissimo

Senaculü nd portă Capenă .

Ffo de Se.

naiuli fuori

con Festo in Senatula esserne in Roma quattro Nomina il secondo ad portam Capenam , & il terzo tirca Edem Bellone in Circo Flaminio . Era questo secondo verisimilmente presso al Tempio di Marte, e forse congiunto, sicome l'altro al Tempio di Bellona; ne'quali Tempii su anticamente solito dar'il Senato a chi volevatrionsare. delle mare, non convenendost permettere, che coll'esercito entrasse prima in Roma. Di che-

Seneca nel cap. 15. del lib. 5. de Beneficiis. 🛮 Qui nè triumphaturi quidem introire Vr... bem injusti Senatus deberetis, quibusque exercitus victores reducentibus curia extra muros praberetur ; & a i Legati de' Nemici, a' quali parimente per non introdurli in Ro. ma si soleva dar' il Senato suori delle mura. Quindi lo mi credo, che dopo alcun tempo per commodità , ò maestà maggiore alcuna particolare stanza da congregarvi il Senato prefib i medesimi Tempii si fabricaste, e questi erano i Senatuli, de' quali fi

ragiona. A retus

Drufi .

L'Arco di Drufo è rammentato anche da Svetonio in Claudio nel c.primo, ove d<sup>1</sup> Drufo parlando dice: Prietereà Senatus inter alia complura marmoreum arcum cum trophais V14 Appla decrevit, & Germanici cognomen ipfi, posterisque ejus; se ne vede il ritratto in un rovefcio di medaglia battuta in honor di Claudio stampata dall' Eriz-

20, che qui l'esponiamo,

Il Partica

Pipfano ove

fofia .

Il Lago di Vespasiano si legge in Rufo . Fù forse alcuna fonte da Vespasiano fat-Vespasia- ta in questa Regione. In Vittore leggesi doppiamente: Lacus Vespasiani, alias Vipfani: ove argomenta Paolo Merula, che non folo il Lego, ma & il Portico Vipiano, cioè d'Agrippa, sosse presso la porta Capena, detta già da Martiale piovosa. Capena grandi porta, que pluit gutta, e da Giuvenele bagnata: madidamque Capenam. Pargli apertamente raccorlo dal medelimo Martiale nell' epigramma 18. del lib. 4.

Qud vicina pluit Vipfanis porta columnis, Et madet affiduo lubricus imbre lapis. In jugulum pueri , qui roscida Templa subibat ,

Decidit biberno prægravis unda gelu. E trascorre anche a dirlo di cento colonne per un' altro Epigramma pur di Martiale 19. del lib. 3.

Proxima centenis oftenditur Urfa columnis ,

Exornant pilla qua Platanona fera . Leggendosi il Bosco de' Platani registrato da Vittore nella Regione dell' Aventino

tino contigua a questa, ma il famoto Portico Viplanio esser stato nel Campo Marzo nella nona Regione vedremo, ove della Porta gettante acqua, delle Colonne Vipsane, e d'ogn'altra cosa delle sopradette a lungo si ragionerà; & intanto qui leggendosi un Lago, à Bagno, diciamo, che Vespasiano vi sè alcuna Fonte; giache Vespasiano haver ristorati, & ornati più luoghi di Roma si sà, & in specie quivi i due Tempii dell' Honore, e della Virtù scrive Plinio nel c. 10. del lib. 35. Ne gli Atti de' Martiri fi legge spesso i Tiranni haver pro Tribunali esaminati i Martiri nella Via Appia in Palatio Vespasiani: onde oltre alla Fonte, alcuna fabrica ò di Bagnoto d'altro detta poi Palazzo (come effer stato solito in tempi rozzi vedremo) vi brica direja fece Velpasiano.

Altra fac Pafiano mila la Via Azz

Il resto della Regione di là da Acquataccio, & altro d'incerto sito.

#### CAPOTERZO.

L'Uori della Porta di S. Sebastiano, da cui fino ad Acquataccio si và all'ingiù, I disti già, che due estremità di Colli, una dell' Aventino, e l'altra del Celiolo sovrassanno alla strada. Di là da quel fiumicello un'altroColle vi comincia, ma agiato, il quale termina fra S. Sebastiano, e Capo di Bove. Fra i tre Colli nel piano d'Acquataccio s'apre a destra una gran pianura, che alla Via Ostiense, & indi al Tevere pervenendo, e dalla porta di S. Paolo più oltre della Basilica di quell' Apostolo distendendosi, non si può dir valle, ma campagna aperta. A sinifira un' altro palle detta piano s'apre, che cinto tutto di colline, e largo due tiri di moschetto soggiacent la la Caffarella sempre alla Via Appia si dilunga più d'un miglio in una valle piana, bella, e maravigliosa, e chiamasi la Cassarella; di là dalla quale presso la Via Latina il siumicello Almone scaturisce, detto nel suo primo sgorgo Acqua Santa, per esser acqua fluvius. minerale attissima a guarir' a gli animali la scabbia, i quali perciò sogliono condurvisi spesso: onde elser stato colà ne gli antichi tempi alcuna vasca, ò stagno sattovi santa. per servitio de gli animali, e forse anche de gli huomini, & esser stato quello, ch'in Lacus Rufo si legge Lacus Santius, trasmutato hoggi in Acqua Santa, è più tosto l'altro, Sanctus. che Rufo, e Vittore dicono Latus Salutaris, è facil cosa. Questo rivo per lo lungo LacusSadella valle scorrendo, cresce sempre più con altre acque, le quali quasi da per tut- lutaris. to forgono per lo suo piano humidissimo, finche a sinistra piegando attraversa la... Via Appia, e poi l'Ostiense, non lungi dalla quale entra in Tevere. Nella Via-Appia soleva lavarsi ogn' anno in esso da' Sacerdoti la Statua di Cibele; onde nel primo della Farfaglia Lucano disse:

Et lotam parvo revocant Almone Cybellem;

E credefi da molti detta acqua d'Accia, cioè a dire d'Aci, che sù il Giovanetto amato da Cibele; la qual derivatione par molto stirata. I meno specolativi credono Acquataccio esser detto dall' acqua ivi quasi sempre morta, e fangosa, che per ser- Acquatecie

vitio d'un molino prossimo suol ritenervisi.

Hò voluto tutto ciò descrivere a lungo, non tanto per evidenza del corso del siume Almone, quanto per rappresentare al vivo il Bosco, lo Speco, e la Fonte d'Egeria, e delle Camene, il quale ciò che fosse anticamente, eccolo descritto da Livio nel primo libro: Lucus erat, quem medium ex opaco specu sons perenni rigabat aqua, quò quie se persape Numa fine arbitris velut ad congressum Des inserebat, Camenis eum Incum sacravit, quòd earum ibi concilia cum conjuge sua Egeria estent, & soli fidei solemne instituit. Ad id sacrarium flamines bigis curru arcuato vebi jussit, manuque ad digitos usque involuta rem divinam facere, significantes sidem tutandam, sedemque ejus etiam in dextris sacratam esse. Donde raccolgasi la Spelonca come luogo remoto esset

Almo

Shine di Cibele solita larary nell Almont .

Lucus E. geriæ, & Camçnarum. Fons, & Specus Egeriæ.

la Fede ove fofic.

Anta lungi da Roma; a cui soleva trasserirsi Numa soletto, e segreto per sar credere i notturni suoi congressi con quella Dea; a cui andavano i Sacerdoti in carrozza per sacrificarvi alla Fede. Le parole ad id Sacrarium danno da considerare, e dis. correre, se il Tempio, che da Numa fabricato alla Fede scrive Dionigi nel secondo fosse il Sacrario fatto in quel bosco, ò pur altro, come hà più del verisimile, satto ful Palatino, d sul Campidoglio; ma ciò basti solo havere accennato. Plutarco in Numa il racconta solito fin da giovinetto suggire le conversationi della Città, standosene suori in luoghi remoti, e deserti, e perciò creduti sacri a gli Dii; donde l'opinione del consortio d'Egeria pullulò. Ma esser stata cotale spelonca, e bosco in una valle, a cui discendevasi fuori della porta Capena, Giuvenale addita nella terza Satira, in cui scrive la partita dell'amico suo Umbricio verso Cuma, e la compagnia, ch'ei gli tenne fino alla valle d'Egeria:

Sed dum tota domus rheda componitur una . Substitit ad veteres artus, madidamque Capenam; Hic ubi nocturpa Numa constituebat amica, Nunc sacri fentis nemus, & delubra locantur Judais, quorum Cophinus, sanumque supelleu; Omnis enim populo mercedem pendere justa est Arbor, & ejectis mendicat Sylva Camenis.

In Vallem Egeria descendimus, & speluncas, &c. Ecco dunque dalla porta Capena la discesa nella Valle d'Egeria, che altra esser stata Fonte della dalla gran Valle della Cassarella non è possibile; & in essa valle, benche quasi per tutio sorga acqua dal fondo, non può altrove rassembrarsi nè speco, nè sontana cos-· Coffarella. picua, se non sotto l'antichissima Chiesa di S. Urbano, che non molto lungi da San Sebastiano sovrasta alla valle sù la collina. Sbocca quindi alquanto alta, & in larga vena; e benche guernita di mura, e d'una gran volta, si scorge però da alcune rotture del muro, da cui hoggi scaturisce, che dentro hà cavernosità, e vi si ravvisano l'orme di quegli ornamenti, ch'il medesimo Giuvenale presso al luogo citato

confessa haverle a suo tempo anche tolta la primiera faccia di spelonca: In Vallem Egeriæ descendimus, & speluncas Dissimiles veris: quanto prostantius esset

Numen aque, viridi si margine clauderet umbras

Herba, nec ingenuum violarent marmora topbum.

Bosco della Coffarella.

Dicesi hoggi la sonte della Cassarella, & appresso hà un bosco di pioppi, da cui non lontano su facilmente l'antico da Numa consecrato già alle Camene con la sontana, e col Tempio, ch'egli vi fabricò, e col Sacrario, che Livio dice della Fede: il qual bosco duolfi Giuvenale, ch'al suo tempo s'affittasse a gli Hebrei. Plutarco in Numa descrivendo attorno i prati irrigati dalla sonte, sembra vivamente dipingerne il sito, e la faccia moderna: Pratered opus esse Camanis locum eum, & que circum locum prata funt sacrare, quò frequenter ad locum congressum veniant, fontem verò, qui locum rigat sacrum Virginibus Vestalibus constituere, quo inde aquam quotidie sumentes inundent, atque aspergant Templi aditum.

Pagus Ca-

Il colle, che gli sovrasta di S. Urbano, hà molti residui di Tempietti, e d'edifitii manaru. antichi, in un de' quali la Chiesa di S. Sebastiano appare fabricata, e leggendosi nella passione di Santa Cecilia portata dal Bosso, e ne gli atti di S. Sosia, che manuscritti nella Chiesa di Santa Cecilia si conservano, esser stato presso la Via Appia... lungi trè miglia da Roma un Pago, in cui erano più Tempii, & Altari dedicati a Giove, a Saturno, a Giunone, a Venere, & a Diana, & essergli stato appresso un luogo detto Tracidatorum interpretato dal Bosio luogo d'uccisione de' Cristiani; cotal Pago non altrove, chè quivi esser stato crede il Martinelli nella sua Roma ricercata, & a mio giuditio rettamente; il quale ne gli atti di S. Nemesio così vien de-Scritto: Illam etiam securi percuti jusserunt in loco illo, qui est inter duas vias Appiam, O La-

11 lasgo dette Trucidatorum.

de Latinam, non lange ab Urbe Roma. Io v'aggiungo, che haver Numa diviso in più Pagi il Romano Contado, & ad ogni Pago fatto un Magistrato scrive Dionigi nel secondo libro; de' quali uno, anzi forse il primo, e maggior de gli altri esser stato da lui posto presso al sacro bosco d'Egeria, e delle Camene, chi può negarlo ? La. porta Capena, se prima hebbe nome di Camena, come Asconio dice, e come l'antico Interprete di Giuvenale dichiara nella Satira terza ad portam Capenam, id est ad Camanas, prese verisimilmente il nome dal Pago delle Camene, a cui s'usciva per elsa; il quale frequentato crescendo sempre poi d'edifitii, s'uni con gli altri, che fuori di quella porta si ferono per la Via Appia; e die finalmente occasione ad Augusto d'abbracciarlo nella prima delle quattordici Regioni di Roma.

Pacendo ritorno al Tempio delle Camene, in elso esser stata la statua d'Attio Poeta scrive Pfinio nel c. 5. del 34. libro: Notatum ab Auctoribus, & L. Actium Poez sam in Camenarumo/Ede maxima forma statuam sibi posuise, com brevis admodum suiset; la quale non nel Tempio fatto da Numa alle Camene, ma nell'altro, che presso la porta dicono fabricato da Fulvio Nobiliore, è opinione d'alcuni, ch'ella folse. Io, che senza più espressa autorità non m'arrischio assermar, che Fulvio sabricasse altro Tempio, ò bosco, potendo haver risatto l'antico di Numa, ne lascio il giuditio

all' altrui discorso .

Fra tutti gli edifitii del Pago, maggiore incomparabilmente, e più riguardevole è Cim di Cal'avanzo d'un Circo posto fra S. Sebastiano, e Capo di Bove nel sito più basao. Scri- 2º di Bove. ve il Fulvio, che v'apparivano al suo tempo i segni delle mete; e pochi sono gli anni, che nel mezzo gli giaceva in pezzi l'Obelisco da Innocenzo X. dirizzato in Piazza Navona, & ornato con superba sontana. Il Circo si consente universalmente essere di Caracalla, non con altro lume, chè delle medaglie di quell' Imperadore accennate da Fulvio: ut in ejus numismatibus tali forma conspicitur; una delle quali è portate dall' Erizzo, e dall' Angeloni. Hà chi dice il Circo di quella medaglia es- Caracalser' immagine del Massimo; ma discorre bene l'Angeloni, che quello haveva il mag- la gior'Obelisco nel mezzo della spina, questo l'hà in uno de gli estremi, e fra la spina, e le carceri hà spatio maggiore. Dicesi fatto per essercitio de' Pretoriani, i cui alloggiamenti si credevano ivi, ma con grand' errore, come hà dimostrato il Panvinio, e noi altrove diremo. L'Angeloni motiva poter' essere, che l'Imperador Caracalla coll' occasione delle Therme, e dell' altre fabriche fatte quivi appresso da luise dal Padre, trasportasse il Castro Pretorio in questa Regione dal Viminale, e chepoi Diocletiano coll' occasione delle sue lo rendesse al sito primiero; lo muove la tesimonianza del Ligorio, che dice haver veduta una medaglia di Caracalla con un Castro nel rovescio; ma sù la sè del Ligorio è un debole sondarsi. Ben'ip crederei, che fabricato il Circo per giuochi forse prima soliti celebrarsi, altrove fosse quello, Mutatoche Mutatorium Calaris nomato si legge; sembrandomi duro, ch'un sì riguarde- rium Czvole edifitio sosse lasciato da Vittore, e da Ruso egualmente suori di lista.

Il Tempio del Dio Rediculo fabricato da' Romani nella Via Appia due miglia. Edicula lungi da Roma, dove Annibale pose gli alloggiamenti, & al fine ritornò indietro, Rediculi. facilmente su di quà da S. Sebastiano sull' altezza del poggio a vista delle mura di Roma. Festo nel libro sesto così ne scrive: Rediculi fanum entra portam Capenam Cornificius ait secisse, qui Rediculus proptered appellatus est, quia accedens ad Urbem

Annibal ex to loco redierit quibusdam visis perterritus.

D'un Tempio d'Ercole, e del Campo de gli Oratii nella Via Appia sa mentione Martiale nell' Epigramma 93. del quinto libro:

Capena grandi porta, què pluit gutta

Phryziumque Matris Almo que lavat ferrum,

Horatiorum, que viret sacer Campus, Et qua pufilli servet Herculis sanum &c.

Il qual Tempis forse d'Edicula d'Ercole registrata quivi dal Panvinio; che l'aggiunto

Circus Antonini

Ædicula. Herculis. gli Orașii.

giunto pusilli applicò più al Tempio, chè alla statua del Dio. Il Campo de gli Orath, se s'intende quello, ove gli Oratii vinsero i Curistii, presso al siume Almone, & alla porta Capena, come sopra dissi, non potè essere. Altro Campo dunque vi su de gli Oratii, del quale non sò che dire. Plinio nel c. 43. del 10. libro narrando il funerale fatto ivi ad un Corvo, per additamento più specifico v'aggiunge, che il Campo, in cul era il Tempio, su nella destra parte dell' Appia: Funusque innume-14'10 ad an ris aliti celebratum exequiis : constratum lectum super Æthiopum duorum humeros, preecdente tébicine. O coronis omnium generum ad rogum usque, qui constructus dentra viç Appie ad secundum lapidem in Campo Rediculi appellato sust :

COTYO. Balineum

tieni,

Del Bagno d'Abascantiano rincontro espresse non si trova; ma se di congettura... Abascan. assai probabile vogliamo servirci, Abascantiano è cognome secondo l'antico uso derivato dalla famiglia Abascantia,e dinota alcuno della medesima, che è adottato da altri, d per altra cagione Abascantiano su detto. Anzi Balneum Abascanti è posto mella Notitia. D'un' Abascantio Liberto d'Augusto, & Edituo del Tempio di Nettuno nel Circo Flaminio si legge un' iscrittione, la quale io nella Regione nona riservo d'apportare. Intanto per trattar di cose meno lontane, Statio nel 5. delle Selve commenda un certo Abascantio, che piétolissimo verso Priscilla sua moglie morta le eresse nobile sepultura nella Via Appia presso'l siume Almone:

chrum Priscille.

Est locus ance Urbem, què primum nastitur ingens Appia, quoque Italo gemitus Almone Cybelle Ponit, & Ideas jam non reminiscitur amnes. Hie te Sidonio velatam molliter oftro Eximius conjux (nec enim fumantia busta, Ardoremque rogi potuit perferre ) beato Composuit Priscilla thoro.

E se per lo più i Sepolcri si ponevano ne gli horti, & in altri beni proprii, non... sarà vano l'inferirne, che ivi il medesimo Abascantio, è altro suo Successore ( forse quello, a cui Vero, & Antonino indrizzano la l. Libertus C. de Ser. pigu. dato manum. ) è quell' Abascantiano da altri adostato saceise alcun bagno publico, of fe pur privato, cospicuo.

Tabernæ Ceditiæ.

S'aggiungono in questa Regione dal Panvinio le Taberne Ceditie, delle quali così scrive Festo: Ceditia Taberna in Via Appia à Demini nomine sunt vocata; ma s'elle presse Roma fussero nol saprei dire.

Del Bagno d'Antiochiano altro non mi sovviene, se non che un' Antiochiano da Balineum Lampridio in Eliogabalo è nomato Prefetto del Pretorio di quell' Imperadore; e da Antio-Guido Panzirolo se ne nota anche un' altro, a cui serive Diocletiano la 1. Secundus chiani. creditor C. de Pizner.

Balinen Quel di Vettio Bolano fu forse di quel Vettio Bolano (come il Panzirolo offerva) Vetti Bo- di cui Tacito nel libro 15. e nella vita d'Agricola sa mentione, Tribuno, e dipoi lani. · fotto Nerone, Prefetto.

Balineű Mamertini.

L'altre di Mamertino su di quel Mamertino sorse, che Presetto di Roma sotto Trajano relegò nella Chersonesa Taurica S. Clemente, come dicono gli atti di quel Pontesice, ò di quello, che secondo Ammiano nel lib. 21. e nel 26. su sotto Giuliano Apostata Conte delle largitioni, e dipoi Console, e sotto Valentiniano Pre-

setto del Pretorio d'Italie, d'Africa, e dell' Illirico, di cui un panegirico de tto al trium A- medesimo Giuliano si legge.

Il Vico trium Ararum nella Notitia si legge Vicum Vitrarium, forse perche vi si rarum, sen Vifacessero, à vendessero vasi di vetro. La scorrettione par più dissicile ne' due primi descrittori, chè in questa, e nella base Capitolina si legge VICO. TRIUM trariers. Lacus, & ARARUM.

Al Lago & al Bagno di Torquato, de'quali Vittore, e Rufo fan mentione, si Balineti Torquati possono aggiungere gli horti di Torquato, e presso i medesimi un luogo detto i

Housi

dieci Gemelli, nome forse dato loro da alcuna pittura, d scultura, ch'esser stati sug- Torquati ri della Porta Capena, ove l'Aniene vecchio, & un ramo dell'Acqua Augusta s'uni- Decemvano coll'Appia, s'hà da Frontino nel primo degli Aquedotti: Jungitur ei (all'Ap-Gemelli. pia) ad Anienem vererem in confinio Hortorum Torquatianorum Augusta ramus milliaria in supplementum ejus addite cognomento Decem Gemellerum, e poco dopo: Ejus du-Eus usque ad Gemellos &c. e dopo Ad Gemellos intra spem veterem ubi jungitur cum ra-

Retrices.

mo Augusta; delle quali parole nel trattar dell'acque mi serbo di discorrer meglio. Per intiera notitia della gran Valle d'Egeria chiamata hoggi la Cafarella è da spieger'anche quanto delle Retrici si dice de Festo nel 18. libro: Retrices cum, cioè Retrices retricum, à come in altri testi si legge, Retricibus (sorse l'Esu malamente presa per B da'Copisti) ait Cato in ca, quam scribit cum ediffertavit Fulvi Nobilioris censuram, significat aquam, quæ est supra viam Ardeatinam inter lapidem secundum, & tertium; qua irrigantur borti infra viam Ardeatinam, atque Afinariam usque ad Latinam, nelle quali parole gran mostri appajono. La Via Ardeatina certo è, che su a Pia Ardeadestra dell'Appia frà quella, e l'Ostiense; la Latina su dall'altra parte dell'Appia, cioè a sinistra, e perciò l'Appia su nel mezzo frà l'una, e l'altra, e convien dire, opiense. che pessasse presso l'horti da Festo nomati, e presso l'acque, che irrigavagli. Come dunque Catone, e Festo fauno mentione dell'Asinaria, e non dell'Appia cognitissima, e samosissima? In oltre la Porta Asinaria già dicemmo esser stata presso San Giovanni Laterano; donde esser'anche uscita la Via Afinaria non sò con... quel pretesto possa negarsi. Come dunque pote mai esser questa frà la Latina, e l'Ardeatina, frà le quali fu solo l'Appia? la difficoltà non in altra guisa sembra a me potersi sciogliere, chè con la faccia ben considerata di que' luoghi, e col supporre, che Catone, e Festo parlino non di vie frà di loro paralelle tutte, ma del principio, ò del termine d'alcune di esse, e per venirne a dimostratione oculare, in faccia allaporticella, che noi dicemmo Asinaria sotto l'antico Palazzo Lateranense s'apre una valletta angusta, ma lunga, che frà poggi perviene quasi sempre piana alla via Latina: ed attraversandola dove appunto la Latina discende, e poi risalisce, entra finalmente ne'prati della Caffarella. Quindi si portavan forsi gli herbaggi nel monte Celio; e perciò la strada, e la porticina praticate da soli Asini furono dette Asinarie. Dall'altra parte la via Ardeatina credono molti haver cominciato dentro la Via Arthae

se, e la Capena esserne uscita, ingannati dal leggere in Anastasio, che S. Marco Pontefice fabricò la Chiesa di quella Santa in via Ardeatina: ma non hanno offervato, che quella Chiesa col suo Cimitero, nella quale su poi sepellito S. Marco, si dice dal medesimo Anastasio suori delle mura, sicome anche lo sa credere l'esservi stato Cimitero: la Chiesa dunque di Santa Balbina fabricata nella via Ardeatina da San-Marco fii Chiesa diversa da quella, che hoggi è dentro le mura. Della via Ardeatina danno alcun rincontro molti atti de'Martiri, ne'quali si legge il Cimitero di Calisto ( sul quale è la Chiesa di S. Sebastiano ) tal'hora nella via Ardeatina, e tal' hora nell'Appia; legno espresso, che non lungi da S. Sebastiano quella da questa... si diramava, sicome hoggi n'esce quella, per cui da S. S:bastiano si và a S. Paolo;

il qual ramo hà del credibile, che intersecando l'Appia, e distendendosi anche da finistra al Pago, ch'era ivi, imboccasse sotto S. Urbano in quella gran Valle, e facilmente ancora passava per la valle alla via Latina per commodità maggiore di chi

piano della Caffarella all'Appia, & al principio dell'Ardeatina soggiacente; nellaeni estremità a piè de'poggi, che in cima della Valle si veggono frà la via Latina, a Capo di Bove l'acqua del fiume Almone, e forse ancora altre sgorganti all'hora-

Città, & avanti la Chiesa di Santa Balbina per una porta dell'Aventino frà l'Ostien- fe .

viaggiava. Supposto tutto ciò, la divisione dell'Ardeatina dall'Appia presso San Se- Horst nella bastiano su per appunto trà il secondo, & il terzo miglio antico, nella guisa, che Valle d'Ege da Festo ci si descrive; egli horti adacquati non poterono altrove essere, chè nel "".

camente raccolte, & inalzate con argini servivano per adacquare gli horti, che erano ivi, dette perciò inter lapidem setundum, O tertium supra viam Ardeatinam, cioè sopra il principio di quella via. Quindi infra viam Ardeatinam si dicono adacquati gli horti della valle sotto al capo della via Ardeatina, e sotto all'Asinaria,e vi si soggiunge u/que ad latinam, perche la valletta laterale, per cui la via Asinaria caminava (e se ne vede il sito evidentemente) doveva haver'horti anch'essa, e godeva dell' adacquamento sin dove la via Latina attraversandola l'impediva, e la terminava.

Con tal dispositione di strade si dichiara in Procopio il viaggio, che Belisario fece da Napoli a Roma, venendo per la via Latina, & entrando per la porta Asinaria. Dalla via Latina divertivati nell'Afinaria, che per quella valletta coperta fù attistima a Soldati per accostarsi alla Città improvisamente. E quindi è che per l'istes-

sa porta Asinaria gl'Isauri traditori introdussero Totila in Roma.

Per maggior'evidenza hò qui tutto sottoposto a gli occhi con la presente figura.

Sviva, & Domus Nevii -

Se volessimo discostarci alquanto dalla Città, e dal giro, che verisimilmente la regione abbracciava fuori della porta Nevia, haveressimo da notar la selva, e la casadi Nevio; nella quale essersi radunati huomini di mal'affare scrive Festo: Naviano sylvam vocitatam extra Urbem ad milliarium quartum, quod Nævii cujusdam ibi domus suisset, à quo nemora Navia appellata etiam suisse Verrius ait, quam opprobrit loco obiici ab antiquis solere, quod in ca morari adsuessent perditi, & nequam bomines, tesis est Cato, &c.

Aedes for liebris.

Fuori della porta Latina sul quarto miglio era il segno della fortuna Muliebre; di tunæMu- cui Festo nel sesto libro. Item via latina ad milliarium IIII. mulichris nesas est attizi, nisi ab ca, que semel nupsit. Oltre al simulacro anche il Tempio alla fortuna. muliebre eretto scrive Valerio Massimo nel cap. 3. del 5. libro. Fortuna etiam muliebris smulacrum, quod est via latina ad quartum milliarium eo tempore cum ade sua con. secratum, quo Coriolanum ab excidio Urbis materna preces repulerunt, non semel, sed bis lequutum constitit bis penè verbis: ritè me matrone vidissis, ritè deditastis. Di cheveggiasi Livio nel secondo più distintamente, Dionigi nell'ottavo, e Plutarco in Coroliano.

Fossæ Civiliæ vel Cleliæ.

Aedicula

Sepolero di · Cecilia det-

Possiamo noi argomentar quindi, che non lungi dal sito di questo Tempio Coriolano s'accampasse, quando venne condottiero de' Volsci per distrugger Roma. Anzi ciò espressamente si dice dell'Autor del libro de Viris illustribus in Coriolano: Ibi Templum fortuna muliebri constitutum est, e può però soggiungersi, che le Fosse Civilie, à Clelie, non lungi dalle quali Coriolano si era accampato, fossero poco più in là su la stessa via; delle quali cosi Livio nel secondo: & ad fossas civilias quinque Herculis. ab Urbe passum castris positis populatur inde agrum Romanum &c. e Plutarco in Coriolano: O ad Celeas fossas quadringentis ab Urbe fladiis castra locavit, &c. Più oltre-Sepulcra sull'ottavo miglio su il Tempio d'Ercole da Domitiano sabricato; nella cui statua Calatino- era espresso il volto di quell'Imperadore. Così da Martiale si scrive nell'epigramrum, Sci- ma 65. co'due seguenti del libro nono.

pionum, I sepolcri fuori della porta Capena surono infiniti. Cicerone sa mentione di mol-Servilio- ti nel primo delle Tusculane dicendo. An tu egressus porta Capena cum Calatini, rum, Me- Scipionum, Serviliorum, Metellorum sepulchra vides, miseres putas illos? Hoggi benche se ne veggiano molti vestigi, niun'altro può interamente raffigurarsene, chè que ! di Cecilia figlia di Metello Cretico, e'moglie di Crasso, detto Capo di Bove, chesuperbo s'erge di tevertini quadrati in forma rotonda, come dalla figura, & inscrit-

tione qui esposta si ravvisa.

Si vede ch'in tempi di minor'antichità fu poi ridotto in forma di rocca, effettido- renformato vi fatti in cima i merli, fabricatoli accanto un castello con Chiesa, & habitationi; in Reces con il cui ricinto è ancora in piedi, e vi si passa per lo mezzo; sù le cui porte è l'arme Cassello. de' Gaetani, & una testa di bue, dalla quale appar derivato il nome moderno. Fù quel castello facilmente satto ne'tempi inselici; ne'quali le fattioni, ch'erano trà le F 4 Roma-

Castelle pres Romane sameglie, solevano farsi forti in campagna. Così nella vita di Paschale II. 10 S. Peolo, si legge, la famiglia de'Corsi haver' occupata la Chiesa di S. Paolo, & un castello, ch'era ivi; donde infestavano la Città con iscorrerie. Più oltre assai su il sepolero di sepolero di Quinto Cecilio, in cui esser stato sepellito Pomponio Attico suo nipote scrive Cor-

Q. Cecilio, nelio Nepote nella vita del medesimo. ope in sopel-

Vi su trà gli altri il sepolcro di Basilio, ove si solevano commettere latrocinii. lito Pomponie Attice. Così Asconio ne scrive nell'oratione pro Milone: Via Appia est prope Trbem monumentum Basilii, qui locus latrociniis suit per quam . . . . is sorte per quam infamis: Bustum, e Cicerone anch'egli nella 9. epistola del 7. libro ad Attico: Quas L. Quintius familiaris meus cum ferret ad bustum Bastlii vulneratus, & despoliatus est. Del sepolero d'un certo Tessalo Medico arrogante sa mentione Plinio nel 1. del 29. libro: Eadem atas Neronis principatu ad Thessalum translivit delentem cunsta majorum placita, igrabie quadam in omnes evi Medicos pererantem, quali prudentia singenioque estimari vel uno argumento abundi potest, cum monumento suo (quod est Appla via) fatronicen se inscripscrit.

Sù la via Appia hebbe Simmaco un picciol Podere, ma con gran casa. Così egli nell'epistola 79. del libro 2. Suburbanum prædium, quod viæ Appie adjacet, incolebam, cum mibi litteras tuas in boc misas exbibuit. Noui rura, que loquimur, ubi magnas

edes in angustis finibus collocavi.

Le Case, l'Isole, i Laghi, & altre cose, che si leggono in Ruso, e Vittore.

### CAPO QUARTO.

E Case di questa prima Regione si dicono da Vittore, e Ruso 121. l'Isole 4250. la quale sproportione di numeri m'accende voglia di cercare, e spiegare quel, In el'autica che Casa, & Isola fosse anticamente; da che l'altre, le quali nelle seguenti Regioni si leggono, restaranno poi chiare. Festo nel libro 9. dice Isole quelle case, ò edificii, che all'intorno distaccate da altre fabriche sono cinte da sito privato, ò publico a guisa di quell'Isole, che da mare, ò siume si circondano da per tutto. Quindi il Lipsio nel 15. de gli Annali di Tacito, ove racconta quell'historico l'ordine di Nerone dopo il grande incendio di Roma, che le case nec communione parietum, sed propriis quaque muris ambirentur, argomenta effer stato dopo i tempi di Nerone maggiore di gran lunga in Roma il numero dell'Isole, chè delle Case, intese queste da lui per l'unite una all'altra con muro commune, e perciò da Vittore, e Rufo assai maggior numero d'Isole, chè di case contassi: prima del qual tempo asser state assai più case, che Isole raccoglie da'libri Lintei de'Pontesici, ne'quali si legge d'un incendio: Insulæ duæ absumptæ solo tenus, & ædes quinque, ambustæ quatuor. Ma non posto in conto, ch' in quel tempo non tutte le Regioni surono abbrugiate, e perci ò nè rifatte con nuova forma; anzi e tralasciato, che di case, e d'Isole mentioni frequenti si trovano prima di quell'incendio in Cicerone, in Vitruvio, in Suetonio, in Tacito, & in altri Autori, segno ch'erano foggie di fabriche frà di loro differenti, solo richiederei, come nel senso del Lipsio vadano intesi Vittore, e Ruso. Le case congiunte non deono dirsi annoverate da essi due volte, cioè una nel numero delle case, e l'altra in quello dell'Isole, perche due, e trè case unite sacevano anch'elle un'Isola, come ogni distaccata ne faceva una; e ciò sarebbe stato un alterar' il numero de gli enti reali contra l'accuratezza solita nel dar ragguaglio giusto di Roma & un più confondere, chè distinguere, come era il loro fine. Si tacciono da essi forse l'Isole fatte di più d'una casa? Io per me nol direi; perche queste erano veramen. se anch'elle Isole, e più insigni dell'altre. Aggiungerei, che così gli Edibtii frà est.

con-

Cafer & Ifor differenza TROSS.

Baūlii.

Sepulcrů

Thessali

Medici.

• . *:* . . · • . 1 : • . . , •

contigui sarebbono stati per lo più i minori, & all'incontro i più riguardevoli gl'Isolati; e pure in ogni Autor'antico, e specialmente in Vittore, & in Ruso l'habitationi più celebri si trovano spiegate con nomi non d'Isole, ma di Case. Vi s'aggiunga, che un si fatto comandamento di troppo gran spesa, e scommodo delle genti, e di troppa perdita de proprii siti, sicome anco di troppo desorme vista d'una Città piena d'habitatori, non è credibile, che da Nerone a gli estremi tempi dell'Imperio Romano fosse si puntualmente osservato sempre, che le case congiunte non più di 1780. l'Isole 46602. vi si trovassero. Suetonio diversamente da Tacito scrive di ciò nel c. 16.di Nerone: Formam adficiorum Urbis novam excogitavit, & ut ante Insulas, ac Domos porticus essent, de quarum solariis incendia arcerentur, easque sumptu suo extruxit. Ove oltre al notarvisi sabricate Case non meno d'Isole, i Portici se sossero stati fatti ad ogni casuccia isolatamente un dall'altro, non potrebbono ad un tratto crederfi, e senza durezza.

Secondo l'opinion d'altri, Isole erano dette le case picciole, e dozzinali, Casel maggiori, e cospicue, nella guisa, che hoggidì si suol sar disserenza da case a Palazzi: la qual diversità sembra molto più credibile, che da Rufo, e da Vittore s'annotalle distintamente, es'avvalora da Suetonio, che nel c.38. di Nerone narrando il medesimo incendio scrive: Tuns prater immensum numerum Insularum (& ecco l'Isole anco avanti all'incendio in numero immenso) Domus priscorum ducum arserunt bostilibus adbuc spoliis adornate (ecco le fabriche più cospicue dette Case) Deorum edes, & quicquid visendum, atque memorabile ex antiquitate duraverat; ove il præter immensum numerum Insularum appare una separatione, e distintione dal quiequid visendum, atque memorabile, &c. nel quale sono comprese le Case ed i Tempii.

Io di più considero le Case antiche haver'havuto avanti d'esse il vestibulo, come nel sesto della lingua latina Varrone, e nel sesto dell'Eneide Servio dichiarano; & aniche 84era uno spatio frà la strada, e la Casa; dal quale s'inferisce necessità, che la casa. non havesse sù la strada faccia dritta, ma sporgendo ambe l'estremità come corni, ti di se il tenesse ritirata indentro la parte di mezzo, dalla qual ritiratezza si lasciasse il vesti- vestibule. bulo trà la strada, e la porta. Così hoggi si vede il gran Palagio in Roma de'Siguori Colonness; così la Casa de'Margani, & altre antiche, e molt'altre esser state già di tal forma si và scorgendo. Le casette vulgari non poterono anticamente haver vestibulo; il quale nelle sole Case grandi esser stato scrive Gellio nel 5. c. del 16. libro: Qui Domos igitur amplas antiquitùs faciebant, locum ante Januam relinquebant, qui inter fores, domos, & viam medius esset. Quasi con le stesse parole si spiega ciò da Macrobio nel c. 8. del 6. de'Saturnali: e perciò concesso, che l'isolare ogn' edifitio dal tempo di Nerone trahesse il principio, da che il nome d'Isola alla maggior parte delle private sabriche derivò, l'antico nome di casa leggendosi dato poi a poche, non è irragionevole, ch'alle più cospicue e di forma non ordinaria sosse ristretto.

Considero finalmente, che dopo l'incendio non ogni casuccia si dovette rifabri- Nell' Isele car isolata con la primiera angustezza; perche ciò haverebbe resa la Città più desor. antiche i di. me, e meno capace. Ben può essere, che l'Isole sossero satte tutte ampie; donde samenti eracrebbe forse l'uso dell'habitare ne'diversi piani d'un'Isola più samiglie, apertamente ne da dive significatori da più Autori, & in specie da Giuvenale nella Satira terza, da Martia- se samiglie le nell'epigramma pen. del libro 1. e meglio da Ulpiano nella 1. solutum, \$ solutam babitate. ff de pignor. all. Quindi è assaile, che le case habitate da più samiglie sossero dette Isole, quasi racchiudenti in se più habitationi non annesse, ma cumulate alle proprie d'una sola famiglia, e perciò alle più nobili il nome di Casa restasse : Planè in cam dumtaxat summam investa mea, O'illata tenebuntur, in qua conaculum conduxi: non enim credibile est bot convenisse, ut ad universam pensionem insulæ frivola mea teneantur, soggiunge nella citata legge Ulpiano, e nella legge Qui Injulam ff. locati Alfeno così dice: Qui Insulam xxx. conduxerat, fingula conacula ita locaverat, ut LX. ex emnibus colligerentur &c. L'Isola di Felicula, ch'è l'unica nomata in tutto

le regioni di Vittore, e di Rufo, non per altro esser stata riguardevole, che per molti ordini di piani habitati da diversi, mostreremo a suo tempo. Così convien credere, che apparendo anticamente ogni privata fabrica ampia, e spiccata quell'ugualità nel di fuori portasse sù gli occhi grandezza, e decoro, ma poi nel di dentro ritrovandosi impicciate tutte di varie famiglie, dovevano provarvisi incommodi, soggettioni, e confusioni. All'incontro l'inegualità moderna frà le case picciolissime, e le grandissime sa nel di suori maggior rilevo, & ha internamente più commodi, sodisfattioni, e vantaggi; non altro essendo un'Isola fatta in foggia d'una gran casa, che molte casuccie non congiunte, ma con opra ingannante gli occhi ammassate, & occultate dentro a quattro gran mura. Anche in una libreria s'alcuno schifo di veder posti i libri piccioli a lato de'grandi, per solo capriccio di vederli a filo tutti d'una grandezza facelse legare, ò stampar più libri in un sol volume, ne trarrebbe congli occhi il gusto d'una vana parità con perdita di que'comodi, che l'agevolezza de'libri piccioli suol portare. Ma assai s'è traviato. Serva ciò per solo discorso. credali col Liplio, le così piace.

I Laghi 83. ciò che fossero hà dissicoltà minore. Dicevasi Lago ogni radunanza Laghi anti- d'acqua perpetua, così Varrone nel quarto, & Ulpiano nella 1. unica ff. ut in flumidetti, e na ne publico &c. ne di sole radunanze grandi intendevasi, ma d'ogni fonte, in cui # d'acqua. fosse alcun vaso tenente acqua ferma. Così Suetonio nel ottavo di Galba lago chiama l'abbeveratojo de'giumenti · Decrevit ut ad lacum, abi adaquari solebat, ducere-Et ancor pa. tur capite involute. Alla cui somiglianza lago ancor su detto la Vasca, ò il Tino del mosto. Martiale nell' epigramma 12. del libro 1.

sche d Tini da motto .

Preserat bic madidos nobilis uva lacus. E Tibullo nella prima elegia del primo libro. Prabeat ex pleno pinguia musta lacu.

ma più apertamente Varrone nel 1. de re rustica al c. 54. e Columella nel 12. al c. 29. laghi di vin. Che per gli 83. laghi di questa prima regione sossero sonti publici fatti in soggie di sor e di Ru. vasche da poterne prender'acqua a disserenza de gli altri dell'acque salienti, osserso erano per visi da Plinio nel 15. c. del 36. lib. Agrippa in adilitate sua adjecta Virgine aqua lo più sonti ceteris corrivatis, atque emendatis lacus DCC. secit, preterea salientes cv. Castella cxxx. Publici • così anche Frontino nel 2. de gli aquedotti. Molte antiche doccie di piombo, le Fiftele autiquali si cavano giornalmente di sotterra non tonde affatto, ma aguzze nel sommo, the non tonove haveva luogo l'aere, dan segno, che da prima non empiendosi le fistole, l'acde affaito. qua era condotta sempre alta più dello sgorgo, che faceva ne'laghi, finche Agrippa oltre i laghi fece fontane salienti, alle quali l'acqua meglio và per fistole tonde all' uso d'hoggidì.

Aree diffe. jori.

L'Aree, che qui si leggono d'Apollo, della Speranza, di Gallo, & altre, ciò che renti da ve. elle fossero, è bene che s'appiani. Il principal suo significato da Varrone si spiega Bibali : e de nel quarto libro : Vbi frumenta sesta terantur, & arescant, Arca . Propter borum similitudimm loca in Urbe pura, area. Quindi il Giurisconsulto nella legge 24. ff. de verbor signific. dice : locus verd sine edificio in Urbe, area, sichè aree sono le piazze. Giovanni Savarone sopra Sidonio Apollinare fà trà vestibulo, & area differenza, che il primo è spatio avanti alle case de'privati, questa avanti a'Tempii de gli Dii. Ma se ciò sosse vero, non leggeremmo in Ruso, e Vittore Area Galli, Area Carsura, Area Calidii, con tant'altre. Così in Gellio leggiamo nel lib. 4. c. 5. e nel lib. 13. c. 22. l'Area del foro, nel lib. 20. c. 1. l'Area Palatina, nel 2. c. 10. & in Suetonio c. 34. di Caligula l'area Capitolina. La disferenza meglio a giuditio mio può raccorsi da un'inscrittione, che nel 3. libro al c. 2. de Commentarii della Romana Republica di Volfango Latio si legge.

> AB. COLONIA. DEDVCTA. ANNO. XC. NEVFIDO. MF. POLLIO DVOVIR. P. RVTILIO . CN. MANLIO . COS. OPERVM. LEX. II. LEX

PA-

PARIETI. FACIENDO. IN. AREA. QUAE. EST. ANTE. AEDEM. SERAPIS. TRANS. VIAM. QVL REDEMERIT. PRAEDES DATO. PRAEDIAQUE. SVBSIGNATO. DVVMVIRVM. ARBITRATV. &c.

L'Area dunque dilatavasi di là dalla strada, & in essa più strade imboccavano, come hoggi nelle piazze; & all' incontro il Vestibulo, come mostrai sopra, era il solo spatio sra la strada, e la casa chiuso dalla casa medesima da tre lati, se non da tutti; e perche de' Tempii niuno, o pochissimi erano di tale struttura, che potessero circondar da tre lati lo spatio, il quale gli era avanti, quindi più aree, chè vestibuli si leggono avanti a i Tempii.

Ma se piazza era l'area; qual distintione anticamente potè essere tra Area, coro? Facile mi sembra la risposta. Il Foro era spatio destinato per negotii, o giuditiali, o mercantili, o pur d'altra sorte, come si spiega da Festo in Forum. L'Area dunque erano altri spatii non destinati nè a giuditii, nè a trassichi, nè ad altri esercitii, ma piazza pura, come Varrone dice. Tali si veggiono ancora hoggidì mol-

te piazze inutili, e di solo adornamento avanti a Chiese, & a Palazzi.

Gli Horrei esser Granaii è cosa assai piana: ma significar di più stanze publiche Herrei anti, da depositarvi altre robbe dichiarasi dalla l. 8. C. de Pignor. ast. Cùm igitur asseves camenicora, in horreis pignora deposita: consequens est secundum jus perpetuum pignoribus debitori naii, & alpereuntibus, si tamen in horreis, quibus & alsi solehant publice uti, deposite sint, & c. tri Magazpereuntibus, si tamen in horreis, quibus & alsi solehant publice uti, deposite sini publici
lo stesso si cava da Paolo nella l. Nam salutem, § Efratture, sf. de Off. Pras. Vigil. da depositi,
e da Labeone meglio nella l. Cùm in plures, § Locantur, sf. Locati. Furon satti questi horrei dall' Imperadore Alessandro, scrivendone Lampridio: Horrea in omnibus
regionibus publica secit, ad que conservent bona bi, qui privatas custodias non haberent.

I 36. Vicomagistri ciò che fossero, eccolo da Suetonio nel 30. d'Augusto : Spatium Urbis in regiones, visosque divist, instituitque, ut illas annui magistratus sortito tuerentur; bis magistri è plebe cujusque vicinie electi, &c. I quali qui ne' nove vici essendo 36. segue, che quattro Vicomagistri sovrastassero ad ogni vico. Haver picomagistri questi celebrati i giuochi Compitalitii narra Asconio nella Pisoniana: Solebant au- Offitiali ple. tem Magistri collègiorum ludos facere, sicut Magistri vicorum faciebant pretextati; bei sovache usassero Littori Dione scrive nel lib. 55. Prepositique sucrunt vicis bomines ple beji, qui vocabantur Curatores, concessumque illis fuit, ut magistrali veste, & duobus li-Horibus uterentur. De i due Curatori Capitolino in Marco. Dedit Curatoribus re- Loro officii, Zionem, ac variam potestatem, ut vel punirent, vel ad Presecum Urbis puniendos velli, & alremitterent cos, qui ultra vedigalia quidquam ab aliquo emegissent, sichè anche pri- em. ma qualche giurisdimione esercitavano nel le contrade. Di 14. Curatori scrive Lampridio in Severo: Fecit Curatores xiiij., sed Consulares Viros, quos audire ne- Curatori delegotia urbana cum Pref. Urbis justit, ita ut omnes, aut magna pars adessent, cum alla le Regioni. fierent. Ma questi dalli 24 Curatori ordinarii erano diversi. I Denunciatori, i qua- Denauciali a ciaschedun Curatore servivano, eran sorse non distimili da i Mandatarii, che 1671 • hoggid) servono alle Congregationi moderne.

### La Regione seconda detta Celimontana.

### CAPO QUINTO.

S Egue la seconda Regione, che dentro le mura stà a destra della prima, & è detta Celimontana, perche stà quasi tutta sul Celio. Questa da Sesto Ruso così è descritta.

### Regio Cælimontium.

Templum Bacchi Templum Fauni Templum Divi Claudii Campus Martialis Campus Fontinarum Macellum Magnum Luparia Antrum Cyclopis Castra Peregrina Caput Africa Arbor Sanga Domus Vitelliana Domus Philippi Regia Tulli cum Templo Mansiones Albana Mica Aurea Armamentarium Caliolum Spolium Samarium

Templum Claudit

Ludus Matutinus Ludus Gallicus Campus Calimontanus Therma Publica Domus Parthorum Laterani Cobortes V. Vigilum Subura Vici VIII. Ædiculæ VIII. Vicomagistri XXXII. Curatores II. Denunciatores II. Domus CXXIII. Horrea XIII. Pistrina XXII. Lacus fund, XI. fine nomine Balinea Privata XXII. Regio in circuitu continct Pedes XIIIMCC,

Armamentarium

I Ba-

La descritta da Publio Vittore è questa.

### Regio secunda Calimontana.

Macellum Magnum Spolium Samarium Campus Martialis Ludus Matutinus Luparic in Subura Ludus Gallicus Antrum Cyclopis Cobortes V. Viailum Gastra Peregrina Vici XII. Caput Africa Ædiculæ VIII. Vicomagistri XXVIII. Arbor Santia Domus Vestiliana, alias Vitel-Curatores II. Denunciatores II. liana .. Regia Tulli Hostilii Injula III M. Templum, quod in Curiam redegit Domus CXXXIII. Balinee Private XX. ordine ab se autto Patribus mi-Pißrina XII. norum gentium Regio in ambitu continct Mansiones Albana Mica Aurea Pedes XII M C C. Il nuovo Vittore hà di più, cose tutte a mio credere tratte da Ruso, Therma Publica Templum Bacchi I Vici si dicono XIII. Templum Fauni I Vicomagistri si dicono XXIIII. Domus Philippi L'Isole IIIIM CVI. alids III M. Calielum Campus Calimontanus Le Case CCXXXIII. Horres XXIIII. Domus Laterani

1 Bagni privati LXXX. Lacus LXV.

I Pistrini XXIIII.

L'ambito piedi XIIIMCC.
aliàs XII M CC.

Nella Notitia delle dignità dell' Imperio le cose di questa Regione così son poste.

#### REGIO IL

Oclimontium continct Templum Claudii, Macellum Magnum, Luparios, Autrum Eyclopis, Cohortes Vigilum, Castra Peregrina, Caput Africe, Arborem Santiam, Domum Philippi, & Vetilianam, Ludum matutinum, & Gallicum, Spoliarium Samarium, Armamentarium, Micam Auream, Vici VII. Ædicule VII. Vicomagistri XLVIII. Curatores II. Insule tria millia DC. Domus CXXIIII. Horrea XIIII. Balnea XXXII. Lacus XLII Pistrina XII. continet pedes duodecim millia CC.

Nelle Regioni del Panvinio si trova di più:

Mons Celius, alios Querquetula-

nus, alids Augustus

Ceroliens

Luci duo

Templum Deç Carng

Ædicule VIII.

Dianç in Celiolo

Fortune Barbate

Mineroe Capite

Iseum \* Metellianum

Minervium

Io v'aggiungerei:

Tabernola

Clivus Scaurt

Domus Veri

Statua Equifris M. Antonini Imperatoris Domus Scotem Parthorum

Domus septem Parthorum Cesaris Distatoris

Ti. Claudii Centimali

Tunii Senatoris

Stelle Poets

Ti. Claudii Clypti Hymnologi

Tetricorum

Turris Mamilia.

Templam Jovis reducts Domus Symmachi Urbis Presetti Domus Ciriate

Di questa Regione fin dove ò precisamente, ò ad un dipresso: i contorni si distendessero, da i seguenti discorsi spero s'appianerà. Intanto perche il cominciar' a... discorrerne così al tasto poco potrebbe haver d'evidenza, sarà bene per maggior sacilità premetterne alquanto di lume. Fù ella ò congiunta, ò almeno vicina allaprima: e se bene è dubbioso, s'il colle della porta Latina sosse anticamente il Celiolo, nulladimeno comunque girassero ivi le mura più antiche, su quella porta d'inquesta regione, à appresso. Dalla Latina necessariamente il limite caminò con le mura a quella di S. Giovanni, e alquanto più oltre, fin dove dentro la Città il Celio col colle di Santa Croce in Gernsalemme confinando limitava, e distingueva que-Ra dalla quinta regione. L'akto suo lato, ch'era il boreale, la Arada, che da Porta Maggiore và a S. Pietro, e Marcellino, e a S. Clemente diritta, da molti creduta essere l'antica Labicana, separavalo dalla terza, sicome hoggi tiene ancor separato un colle dall' altro. Ma quanto è nel fondo di piano su di questa regione; poiche troveremo esser stata ivi l'antica Suburra. Non però verso il Coliseo, più oltre, ò poco più oltre S. Clemente passava, essendo stati il capo della Suburra, ch'era ivi, il Ceroliense, el'istesso Coliseo membri della terza. Onde dove è hoggi la strada..., che porta sul Celio alla Navicella, essere stata quella, per cui anticamente dalla. Tabemola si saliva al Celio, è molto probabile; terminava questa col piano della terza, e sull'orlo del Celio ritirandosi, girava sotto S. Giovanni, e Paolo su quelle rupl, finche giunta all' angolo piegava poi a finistra verso la Chiesa di San Gregorio. Qui lo spatio, ch'è tra il Celio, e's Palatino facilmente su della quarta tutto, persuadendolo il giro troppo angusto, ch'altrimente quella haverebbe ha-Anto

vuto. De San Gregorio fino alle mura la Celimontana non pote non caminare fin presso la porta Latina col monte, perche il piano esser stato della Piscina publica è fuori di dubbio.

# Il piano, ch'era fra il Cclio, o l'Esquilie. CAPO SESTO.

Subura.

La grale and

Argomentin

detra Subata

ra fosse l'an

fd detta n Subura

COMPRESSION

potes chefd

in Subura

mente •

D Rima di salir sul Celio, meglio è rintracciar nel giano i più importanti confini della Regione. Si legge in Ruso Subura, e Luparia & in Vittore Luparia in Subura. Onde la Suburra antica esser stata in questa Regione non des porsi in dubbio. Di che se ben parlai già sopra nel quarto Capo, il luogo da dissusamente discorrere, e titrovarne a pieno il vero è questo. Nella Suburrana Tribù parte principale fu il Monte Celio per detto di Varrone: & all'incontro nella Regione del Celio parte sù la contrada detta Subarra secondo Ruso, e Vittore; la quale se vuol dirsi non sa deve esser stata la moderna, deesi di necessità trovar maniera di portare non solo la Sude moder burrana Taibu da S. Giovanni Laterano, e da S. Gregorio a Santa Lucia in Selce; ma ancora distendere la Celimontana Regione alla Madonna de' Monti, e più oltre. L'impossibilità èchiara, e primieramente quanto alla Tribù Suburrana; poiche, sicome parlando delle quastro Urbane Tribù già toccai, la Palatina, e l'Esquilina con le radici di quei due monti fra di loro vicinissimi, dove è il Tempio della... Pace, e'l Giardino de' Pii, confinando, e toccandosi toglievanle affatto il varco; siché se non haveva ella adito sotterraneo, non potè mai dal Celio passare a' Pantani, e quindi alla Suburra moderna. Secondariamente delle quattordici Regioni la terza detta d'Iside, e Serapide, e la quarta del Tempio della Pace pur congiunte con maggior evidenza la ritennero di là dal Coliseo. Questa Regione seconda. scendendo dal Celio al piano, confinava con la d'Iside, e di Serapide, che sopra una parte dell'Esquilie da San Matteo in Merulana a S. Pietro in Vincula gli s'ergeva a fronte, & abbracciando in se il Coliseo, stringeva la Celimontana di là da quello.-Confineva anche colla quarta del Tempio della Pace, che poggiando sopra parte del Palatino, e toccando quasi il Coliseo chiudeva entro di se la Meta sudante al Golisco vicinissima, e l'arco di Tito. Per qual strada dunque, per qual forame, o per qual ponte potesse la Celimontana portarsi alla moderna Suburra, io non sò immaginarlo.

S'oppone nulladimeno il Donati, dottamente, e sottilmente forzandosi provar

che la per l'opposto; e due sono i suoi principali motivi :

Uno è tratto da S. Gregorio, che nel terzo de' Dialoghi al c. 30. dice : Arrianerum Ecclesia in Regione Orbis illa, que Subura dicitur, cum clausa usque ante triens Agate del nium remansisset, placuit, ut in side Catholica dedicari debnisset, quod sassum est, Oc. e nella 19. Epistola del terzo libro: Quia ergo Ecclesia S, Agathe sita in Subura, que spelunca suit aliquando pravitatis beretice ad Gatholice Fidei culturam Deo propitiante reducta est, &c. la qual Chiesa di Santa Agata è sù quella parte del Quirinale, ch'è. volta verso il Viminale sotto il Giardino Aldobrandino

L'altro è fondato nell' Epigramma nono del libro 10. di Martiale, ove della casa

La casa di di Plinio Nipote parlando scrive: Plinie Ni-

Illic Orphea protinus videbis Altum vincere tramitem Suburre, Udi vertice lubricum theatri.

credusa prefs. Lucia E di quell' Orfeo in un' alta sonte descritto satta in soggia di Teatro discorrendo, in selce. indovina, ch'egli sosse nella salita di Santa Lucia in Selce, detta già in Orsea, c · la Chiesa di S. Lorenzo in fonte, overo in fonta na, che gli è poco lungi, pargli un rinconsincontro assai buono della sonte da Martiale descritta nella Suburra.

Quindi porta egli la Suburra antica dalla salita di Santa Lucia in Selce a i Pantani, al Coliseo, al Foro di Cesare, a Santa Agata del Quirinale, & in conseguen-

ze anche ad una buona parte del Viminale.

Ma oltre, che le ragioni addotte in contrario non restano perciò disciolte, dila- la Tribà tamento si grande hà troppo del vasto. Primieramente quattro sucono l'Urbane sun pris Tribù. L'Esquilina, Varrone dice, che occupava l'Esquilie, la Collina il Quirina- ginngere alle, & il Viminale; nella Palatina il Palatino sù la parte principale, come della Su- la Suburra burrana su il Monte Celio: e sarà possibile, che la Suburra occupatse parte dell' Esquilina, dove è hoggi Santa Lucia in Selce, una parte della Collina ben grande, chiudendo in se parte del Viminale, e del Quirinale, e desse nome di Tribù Suburrana al Monte Celio da lei disgiuntissimo, e lontanissimo? Inoltre ella su contrada... semplice della Regione Celimontana, e perciò minore d'una delle 14. che Augusto La Regione distinse: ma in tal guisa la sola Suburra haverebbe assorbita in se tutta la Regione Celimentana quarta del Tempio della Pace, buona parte della quinta, ch'è l'Esquilina, parte te Celio no della sesta, ch'è l'alts semita, parte della terza, ch'è la d'Iside, e Serapide, e solo perveniva la Celimontana, in cui Vittore, e Ruso la pongono, le saria stata lungi. Trovisi Celises. un' altra contrada antica non dirò di tanta ampiezza, ma d'un terzo di questa. Chi mai lesse, o chi potrà dir francamente, che le Carine, il Ceroliense, il Tempio della Pace, il Foro di Nerva, quel di Cesare, e mill'altri edifitii, ch' erano insì gran tratto, e di Regioni diverse fossero nella Suburra. Io non sò pensar cagione, dalla quale mossi due sì diligenti Descrittori delle 14. Regioni, nella seconda, a cui non perveniva, la registrassero senza farne motto almeno nella quarta, dove haveva ella non alcuna sua estremità, ma il ventre, e quali tutta occupavala. Osfervo per ultimo, che se, come Ruso, e Vittore la pongono, ella haveva il corpo nella Regione seconda, e'l capo nella terza, che sù nel contorno del Coliseo, altre membra di là dal capo senza mostruosità non potè havere.

La Chiesa di Santa Agata in Monte Cavallo esser la scritta da S. Gregorio non S. Agaia v'è chi il dica; & essendo ella in sito diversissimo anche dalla Suburra moderna, e vanità il sospettarlo, non che il pretenderlo. Più di 400. Chiese antiche raccoglies. Agaia nella sua Roma Sacra il Martinelli, che hoggi non vi sono più, ò hanno altro nome; del Quite e ben può fra quelle Santa Agata in Subura effere una di più senza stirarvene una male. dal Quirinale. Ma vogliamo noi vederne certezza, e quali evidenza? Il medelimo Anastasio nella lunga serie de' doni, che Leone III. sece alle Chiese di Roma, più volte pone la Diaconia di Santa Agata senza aggiunta sempre; più volte il Monasiero, o Basilica di Santa Agata super Suburram, e più volte altri Oratorii di Santa Agaia, o Chiese così: Et in Diaconia Saulta Agatha fecit vestem de sauraci. &c. e più sotto: Et in Monasterio S. Agatha Martyris supra Suburram secit vestem rubram: più sotto: Immo & in Diaconia S. Agatha similiter fecit coronam exargento; e pochi versi dopo: Et in Monasterio B. Agatha Martyris, quod ponitur super Suburram, smiliter secit; più sotto: Et in Monasterio S. Agatha, quod ponitur in Monasteria apud Africi canistrum, &c. e quasi immediatamente: smulque & in Oratorio San-Ela Agatha, quod ponitur Tempuli secit canistrum similiter; più sotto: Immò verò, O sarta tella Basilica Beata Agatha Martyris sita super Suburram, qua pra nimia vetustate jam immarcuerant, &c. e più sotto: Porrò in Diaconia S. Agatha Martyris secit ipse Santissmus Pontifen vestem, &c. Et in Gregorio IV. Sed & in Monasterio Santie Agathe Mertyris, que ponitur super Suburram, secit vestem, Ge. E pore in Anastasio i nomi di Diaconie, di Titoli, di Monasteri, d'Oratorii, e d'altro si veggiono osservati distintamente, e puntualmente; e quella, che su Monastero, non pote insieme essere Diaconia; poiche non apparteneva a Monaci l'ossitio, ch'era proprio de sette Diaconi: e se ne gli antichi secoli della Chiesa surone Monasteri di Diaconesse; queste dal Concilio secondo Aurelianense l'anno 533. cioè 263.

anni prima di Leone III. furono alla Chiesa Latina vietate. Dica hormai chi vuòli le, l'antica Diaconia di Santa Agata, ch'essere la di Monte-Cavallo è suori d'ogni dubbio, dal Monastero di S. Agata della Suburra non esser fabrica diversissima.

Per mostrarne anche segno di verisimile il medesimo S. Gregorio, che sotto l'indittione 12. scrisse nell'allegata Epistola 19. del terzo libro, la Consecratione della Chiesa di S. Agata in Suburra stata già de gli Arriani, con le Reliquie portatevi di S. Agata, e S. Sebastiano, quasi un' anno prima nell' Epistola 58. del lib. 2. sotto l'indittione 11. scrisse a Pietro Suddiacono della Campania haver pensiero di consecrar' una Chiesa già della superstitione Arriana, e di porvi le Reliquie di S. Severino: Quia igitur Ecclesiam positam juxta Domum Merulanam Regione tertia, quam superstitio Arriana diù detinuit, in bonorem S. Severini supimus consecrare, experientia tua Reliquias Beati Severini sammopere debita cum reverentia transmittat, &c. La qual Chiesa, ch'egli a S. Severino consecrasse non s'hà notitia; & haver' egli quafi in un tempo stesso consecrate due Chiese Arriane, senza un poco d'audacia non può affermarsi. Anzi da Anastasio come cosa singolare haver S. Gregorio consegrata Santa Agata fi racconta. Non è dunque inverismile, che la destinata in honor di S. Severino fosse poi per occasione di Reliquie più riguardevoli, overo per altro dedicata a Santa Agata; la qual Chiesa posta juxta Domum Merulanam, cioè presso S. Matteo detto già in Merulana, ben si potè dire super Suburram, sicome in

breve mostrerò meglio.

A sì grand' equivoco, per mio credere, diè occasione l'antico Musaico, che sù la Tribuna della Diaconia di S. Agata si leggeva (il Baronio nelle Annotationi al Martirologio 5. Februarii n'è testimonio di veduta ) FL. RICIMER V. I. MA-GISTER UTRIUSQUE MILITIÆ PATRICIUS ET EXCONS. ORD. PRO VOTO SUO ADORNAVIT. Ma che Ricimero fosse Arriano donde s'hà? Sidonio nel Panegirico detto ad Antemio, lo canta Suevo, e la Suevia coll' altre Occidentali Provincie a Valentiniano, e Gratiano Cattolici Prencipi sottoposta deve esser da noi creduta Cattolica. Fù Ricimero Generale di Eserciti di più Imperadori, essendo in tempo di Valentiniano III. sottentrato in luogo d'Aetio: sù genero dell' Imperador' Antemio, e gran parte dell' Italia governò; onde lo possiamo probabilmente credere Cattolico, ancorche fosse di maniere barbare, crudeli, & infide; e perciò la Chiefa da lui adornata, non segue, che fosse di gente Arriana. Ma dato ch'ella fosse, non su sola; nè su la Santa Agaza della Suburra. Già vedemmo, ch'in tempo degli Eruli (& all' hora fu veramente Roma dall' Arrianismo sporcata), in quattro sole Regioni delle sette erano i Cattolici, cioè a dire nella 1. 3. 6. e 7. esseudo l'altre, & in specie la 4. ove era questa Diaconia, Arriane in tutto; e quella, che S. Gregorio aprì, e purgò, fù non quivi, ma juxta domum Merulanam. Posto anche finalmente Ricimero per Arriano; S. Gregorio nel mondar quella Chiesa, a fine di torle ogni antica apparenza, e quasi rinovarla, l'ornò di Musaici, e di Pitture. Così si legge in una lettera d'Adriano Pontesice, ove tratta dell' Immagini, a Carlo Magno. Co' Musaici l'uso di que' tempi era nelle Chiese arricchir la Tribuma; se dunque nella Tribuna della Diaconia di S. Agata hanno veduto i nostri Padri Musaico, & inscrittione molto più antica di S. Gregorio, non sù ella la S. Agata in Suburra rimodernata da lui: & in vero haver voluto nel purgarla dalle sozzure invisibili procurarle faccia ancor visibile di nuova bellezza, e haver lasciata nel sito più nobile, più sacro, e più cospicuo viva la memoria d'un' Eretico, son cose, che non hanno corrispondenza.

La casa di L'Orseo di Martiale esser stato nella Suburra moderna, per i soli nomi di S. Lu
Plinio Ni. cia in Orsea, e di S. Lorenzo in Fonte è una troppo debole congettura. S. Lucia
pote non si a

più, che in Orphea si legge in Orthea, nè dal Donati si niega, nome dinotante ringhie
selte. ra, ò loggia, com' era il Settizzonio, che haveva appresso, di che altrove: e se anche suin Orphea, e si vuole intendere d'alcuna statua d'Orseo, non è strano, ch'ella

fosse

fosse selle Therme di Trajano, ò di Tito, che quivi pervenivano. Tante poi erano Casa di Stelle soni in ogni parte di Roma, che da qual d'esse S. Lorenzo in Fonte prendesse la Poeta coa nome non potria dirsi ; e sicome d'una fonte della Casa di Stella Poeta posta nella... sonte. Suburra sà Martiale mentione nel terzo Epigramma del libro 12,

Pel si malueris prima graditre Subura; Atria sunt illic Cousulis alta mei. Laurigeros babitat facundus Stella penates, Clarus Hyanther Stella petitor aque. Fons ibi Castalius vitreo torrente superbit, Unde novem Dominas sape bibisse serunt.

Un'altro non diverso possiamo dir, che sosse nella casa di Plinio presso la Suburra... sull'Esquilie con la statua d'Orseo; ne per si lievi cose si dee alla Suburia cangiare si firavagantemente sito, e grandezza: ma per dismascherarne la verità, in sonte sù demo S. Lorenzo, per il sonte devoto, che ancor'vi dura, in cui il Santo Diacono battezzò Lucillo, & altri carcerati. Vedasi il Martinelli nella Roma Sacra al c. 6. e nel particolar libro di quella Chiesa. Poco a me cale, ch'il Descrittor delle Regioni del la Notitia ponga nella quarta Regione la Suburra, bastandomi, che Vittore, e Rufo gli siano contrarii, e che ancor'il Tempio di Giove Statore contra l'autorità di que'due, e l'aperta verità sia posto nella medesima, e che in fatti tutta quella descrittione nulla, ò poco habbia di singolare, e da Vittore diverso, che non

appaja errore evidente.

La Suburra antica è opinione del Panvinio, the sosse trà il Palatino, & il Celio, Saburra annello spatio, che è da S. Gregorio all'Arco di Costantino. Ma a me sembra diversa- tica con fosmente, offervato quanto ne scrivono Varrone, e Festo: A Pago potius Sucusano. Varrone dice nel quarto, distam puto Sucusam, nunc scribitur tertia littera B. non C-Pagus Sucufanus - quòd fuscurrit Carinis : e Festo ; Suburanam Tribum antea Sucufanam per C. appellabant ex nomine Regionis, nam partem imam illam quoque tradunt fuisse Sucusam diciam. Verrius autem ait se miratum esse cur non a nomine Pazi Sucufani, in quo milites exercebantur. e più sotto: Suburam Verrius alio libro à Pago Sucusano di Elam ait. Hot verò maximè probat corum aufforitate, qui ajunt ita appellatam, & Regionem Urbis. Tribum à Stativo praficio, quod folitum sit succurrere Efquiliis, infestantibus cam partem Urbis Gabinis, indicioque esse, quòd ca Tribus per C. litteram, non per B. scribitur. Vera dunque, à faise ella fosse la derivatione, che se ne scrive, basti a noi, che il Pago Suculano, da oui si crede preso il nome, le stava congiunto; & argomentiamo: Quello, che Pago Suculano fu nell'Esquilie, alle pago Sucus quali soccorreva contro i Gabini prima, ch'elle fossero da Servio chiuse in Roma, sano, dopo l'esservi state chiule, non su più Pago, ma Vico; e perciò frà i Vici della Regione Esquilina si conta da Ruso. Ma quella Regione non giunse mai all'Arco di Costantino, ne al Coliseo, ne a S. Clemente: occupandesi quella parte dalla d'Iside, e Serapide, anzi ne a S. Pietro, e Marcellino, perche fin lì, ò poco più oltrela d'Iside, eSerapide distendevasi. Il Vico Sucusano dunque, ch'era nell'Esquilina, fu trà S. Pietro, e Marcellino, e Porta Maggiore per quella strada, ch'è creduta Labicana, & in conseguenza la Suburra, ch'indi prese il nome, & era al Vico Suculano congiunta, fù trà S. Pietro, e Marcellino, & il Colifeo. L'argomento u sortifica dalle citate parole di Festo: Aflativo presidio, quod solitumes succurrere Esquiliis, insessantibus cam partem Urbis Gabinis. Il presidio di quel Pago in disesa dell'Esquilie contra i Gabini scioccamente trà il Palatino, & il Celio sarebbe stato tenuto lungi dall'Espuilie, e dalla parte verso Gabio remotissimo, sicome trà S. Pietrose Marcellino, e Porta Maggiore il posto su sommamente atto a disendere i Campi dell'Esquilie all'hora non chiusi, da i Gabini, che gli stavano a di rittura, e quella parte era così esposta a gl'insulti, che anche dopo chiusa con le mura bisognò a Tarquinio farle un superbissimo argine per sicurezza. Vi

Vi si aggiunga Giuvenale, che parlando del Pesce del Tevere, dice nella Satira quinta:

Aut glacie aspersus maculis Tiberinus, & ipse Vernula riparum pinguis torrente cloace .

Et solitus media cryptam penetrare Subura. Poteva il Pesce entrando facilmente nella Cloaca messima, e ne'rami principali, che in essa mettevano, penetrar sotto la Suburra frà il Celio, e l'Esquilie, mache frà il Palatino, & il Celio penetrasse non v'è drittura, ò facilità almeno, ch'il persuada. Ma la Casa del secondo Plinio, che per testimonio di lui medesimo nell'epistola ultima del terzo libro su nell'Esquilie; Alloquitur Musam, ut Domum meam in Esquiliis querat, e per detto di Martiale già portato sopra, e recitato dal medesimo Plinio, iviera alla Suburra contigua, esclude assatto il luogo trà il Celio, e'l Palatino, a cui l'Esquilie non pervennero.

MNTOTOFFED

Non rileva, che Varrone scriva la Suburra detta quòd sub mure terreo Carinarum, delle Carine perche, come poi diremo, e come il medesimo Varrone insegna, Cum Calio conjunlla Carina, sed inter eas, quem locum Ceroliensem appellatum apparet, e poco sotto; Ceroliensis à Carinarum juntiu distus, Carine; era il nome di Carine comune anche al Ceroliense, eh'è il sito, dove hoggi è il Colisco, à cui pervenende il capo della Suburra, potè il Pago Sucufano per essa soccorrere alle Carine, se però parte dell'an-

tichistime Carine non su la Suburra prima che tal nome prendesse, di che altrove. Il Panvinio finalmente dalle parole di Giunio riferito ivi da Varrone su persuaso: Subura Junius scribit ab co, quod sucrit sub antiqua Broc, cui testimonium potest esse, quod subest ei loco, quod terreus murus vocatur; e perciò socte il Palatino Città antica di Romolo la credette posta; ma l'antica Città, sotto cui era la suburra, & il Pago Suculano in disesa dell'Esquilie, prima che dal Rè Servio Tullio sossero inchime in Roma, torreggiava già sul Celio, sul quele d de Romolo, d de Tulho Ostilio

era stata gran tempo prima distesa. E perciò il Celio non era, come l'Esquilie, insestato da Gabini. Quindi il muro terreo più ragione volmente su sul Celio, chè sul Pelatino. Non si sarebbe il Vico Sucusano potuto dir Pago, se sosse stato frà due monti chiusi da muraglia comune sin dal tempo di Romolo, ò d'Ostilio; perche sarebbe stato nel cuor di Roma, mentre esposte l'Esquilie havevano d'vopo d'altro-

Pago, con altro presidio, che le disendesse: Ne picciola congruenza sembra a me, che porcino le parole di Plutarco ne'Pro-.

blemi, ove del capo del Cavallo sacrificato a Marte ragiona: De Capite verdinter se decertant alii de sacra via descendentes, alii de Subura adversus cos impetum sacientes, O'c. convenendo, che una schiera, e l'altra per rincontrarsi, & azzustarsi partistero da due strade opposte disittamente: le stesso più disteso si dice da Festo nel 16. libro » October equies appellatur, quin in Campo Martio mense Octobri immolatur quotannis Marti bigarum viltricum denterior; de cujus capits non levis contentio solebat effe inter Suburanenses, & Sacravienses, ut bi in Regia pariete, illi ad Turrim Mamiliam sigerent. Donde reccolgasi, che sicome la Regia, nel cui muro assigevasi la testa del Cavallo da' Sacraviensi, era nella Via Sacra, ancor la Torre Mamilia sir della Su-Chiesa de busta. Se ne uvole di più conferma palpabiles La Chiesa de'SS. Pietto, e Marcellino 55. Pierre, è De Subura, si legge nel Baronio fotto l'anno 795. al num. 29. e nel libro degli anniversarii del Santissimo Salvatore Lateranense riferisce il Martinelli scorrettamence leggersi De Secura; e si vorrà dir diversa da S. Pietro, e Marcellino, che presto San Giovanni Laterano al presente dura? ma con quale inditio speciale, e perche? solo per sostener trà mille mostruosità S. Agata a Monte Bagnarapoli dall'antica S. Agasa in Suburra non esser diversa, benche nè pur sia nella moderna Suburra, e da Anastalio diversa s'esprima.

Finalmente, ch'una famosa contrada antica habbia cangiato luogo, e con sì gran salto non può sembrar dissicile a chi ben considera le tante incursioni, che Roma hà

Croliesse.

Marcelline desta De Subura.

patite; & in specie assal credibile scorgerà, che nel tempo di Gregorio VII. quando l'esercita di Roberto Guiscardo entrò in Roma per disesa del Papa; e quanto erad'habitato trà il-Campidoglio,e'l Laterano distrusse,gli habitatori della Suburra sotto l'altra falda dell'Esquilie si ricourassero, & habitassero, e perciò l'esser la contra. da divenuta stanza de Suburrani facesse qui risorgere il nome della Suburra distrutta. Così una contrada di Borgo su detta, e ancor si dice in Sania, perche i Sassoni l'habitatono, e più anticamente il Vico Tuko sorti il nome da i Toscani, che del Monte Celio, dove habitavano, furono trasportati in quel fondo.

Nella Suburra furono le Luparie, à Lupanari. Oltre Ruso, e Vittore, che quivi le pongono, de mille autorità de Poeti si prove lo stesso. Oratio frè gli altri nel. in Subul'ode 5. dell'Epodo con l'antico suo Scoliaste, Propertio nell'Elegia 7. del quarto 12.

libro, Martiale in più d'un luogo, & altri.

Era la Suburra una delle più frequentate, e disettevoli parti di Roma. Però Giuvenale nella terza Satira sa dire ad Umbricio satio della Citta:

Ego vel Prochytam prapone Subara;

Onde come in luogo di diletti, e passeggi le Meretrici v'abbondavano.

Eravi un continuo Mercato di varie robbe. Martiale nell'epigramma 30. del lettimo libro, e nel 92. del decimo; & esser stato uso di portarvi la sera a vendere robbe furtivo, scrivono concordemente Acrone, e Portirio Scoliasti d'Oratio nella setti- Con un conti ma Sazira del primo libro.

D'una Bouega di sferze in capo d'essa, e d'una Tosatrice sa mentione Martial

nell'Epigramma 17. nel libro secondo.

Toustrin Subura fautibus sedet primis, Cruenta pendent, que flagella tortorum.

Habitò nella Suburra Cesare secondo Suetonio nel capo 46 Hakitavit primò in Subu-

ra modicis edibus. .

Tutto il piano dunque trà il Celio, e l'Esquilie da SS. Pietro, e Marcellino al Colise fa detto Subura, e sa della Regione seconda Celimontana: ma avvertasi, che Pestremità sua presso al Coliseo era nella Regione d' Iside, e di Serapide, sicome ivi si disà; e perciò Sesto Ruso pone ivi Subura ceput, e Vittore concorde Caput Subura .

Nel capo dell'Africa, il quale si legge in Vittore, & in Rufo, io sospetto un tan- Capus Atimo di scorrettione, dubitando la vera lettura essere Caput Africi, cioè Vici Africi; fricz. il qual Vico è posto da Varrone sull'Esquilie, come nella quinta Regione dirò. Si sacilita il pensiero da Apastasio, che scrive in Leone III. Et in Monasterio Santia. Azatha, quod ponitur in Monasteria apud Africi, &c: il cui senso piano è: apud caput Africi; il qual Vica perciò poco lungi potè essere da S. Matteo in Merulana. Alcun fumo se n'accresce dalla Cossitutione Quanto Lateramensis di Paschale II.ove stà gli altri confini della Parocchia di S Gio: Laterano si legge: fapra Eulesian SS. Marcellini, & Petri usque ad Ecclefiam Santii Bartholomei de capite Merulanei.

E' hormai empo ragionar della Tabernola, che pure era quivi. E creduta anche Tabernoella da'Scrittori Regione ampia, che da S. Eusebio a S. Gio: Laterano fi distendesse, la: e pure mon altro fu chè contrada di poco tratto conforme all'altre. Non con altro se ne sual discorrere, che con Verrone, i cui luoghi se s'osservano bene ineesi, congiunti, esattamente additano ciò, ch'ella sosse. Varrone trà i Sacrarrii della Regione Subusena porta quelto: Cereliensis quarticepsos circa Minervium: qua in Colium Montem itur, in Tabernola eff; poi trà quelli della Regione Esquilina porta... l'altro: Oppius Mons (parte dell'Esquilie) terticepsos lucum Esquilinum, denterior via in Tabernola est. Da'quali si raccolga, che se la via da salire dal Ceroliense al Celio stava nella Tabernola, e l'altra per salire dal medesimo Ceroliense sull Esquilie at Bosco Esquilino stava parimente nella Tabernola, segue di necessità, ch'ella fosse una Brada, ò contrada, ò compito, ò angiporto trà il Ceroliense, e le prime fauci della Suburra: un capo di cui portasse al Celio, l'altro all'Esquilie. La salita al Ce-

Luparie

Subutta para to di Roma frequentatif fima .

E botteghe.

Domus Cælaris Dictato-

lio

lio si ravvisa hoggi benisimo in quella moderna, per cui dal Coliseo vassi alla Chiesa della Navicella, a S. Stefano in Rotondo, & altrove. Alla sinistra su credibilmento l'akra verso l'Esquilie; e può conchiudersi la Tabernola haver'in quel piano frà il Coliseo, e la Chiesa di S. Clemente attraversato il principio della Suburra..., ove Martiale dice; che si vendevano le sserze da battere i servi. E chi sà, che da alcuna di tali botteghette il nome di Tabernola non derivasse? Vero è, che nel principio della Suburra era ella più tosto della Regione terza, chè della seconda; ma poi dove toccava la salita del Colio era necessariamente di questa. Per evidenza ne porrò un poco di figura in quella, che porterò della Regione quarta.

Minervium.

Varrone sa mentione ivi del Minervio: Cerolienfis quarticeps circa Minervium; il quale altro, che Sacello di Minerva non potè essere, e su secondo il medesimo presso al Ceroliense verso il Celio. Vivamente si descrive da Ovidio nel terzo de'Fasti:

Celius exalto, què mons descendit in equum His ubi non plana est, sed propè plana via est. Parva licès videas Capite delubra Minerva, Que Dea Natali capit babere suo . Nominis in dubio causa est, capitale vocamus

Ingenium folers, ingeniosa Dea est.

capita .

Edicula Ecco il Tempietto di Minerva capita, cioè ingegnosa nella piacevole calata del Ce-Minervæ lio verso il fine, ch'essere una cosa stessa col Minervio di Varrone (benche dal Panvinio si pengano per due diversi) a me sembra fuori di difficoltà.

Il Celio, & il Celiolo, con altre cose di sito affatto incerto.

#### CAPO SETTIMO.

Clivus Scapri.

Utto il resto della Regione è sul Celio col Celiolo. Il Monte lungo, e stretto dove col Palatino fronteggia, è da una salita assai agile diviso in due parti, la qual salita vi su anche anticamente, e su detta il Clivo di Scauro; sicome dalla 13. epistola del settimo libro di S. Gregorio si raccoglie: Abbatem Monasterii Santii Andrec Apostoli posti in bac Urbe in Clivo Scauri, La Chiesa fondata dal medesimo San Gregorio nella Casa sua paterna è in piedi anche hoggi congiunta alla nomata di San Gregorio, & al lato di quel Clivo; & ivi perciò dovemo riconoscer noi il sito d'una Cala dell'antica famiglia Anitia, da cui il Santo Pontefice hebbe discendenza. Dove hoggi è la Chiesa di S. Gio: e Paolo esser stata la Curia Ostilia, la seconda

Ailia.

CuriaHo però sabricatavi da Ostilio, dopo havervi trasportati gli Albani, si dice dal Biondo, eda altri, ma con quale autorità, è inditio non mi è noto. Gli atti di que'Martiri dicono esser stata ivi la loro Casa, in cui d'ordine di Giuliano empio Imperadore, Casa de'ss. & Apostata surono uccisi. Presso la Chiesa è un bel residuo di cornicione, e d'archi Sirami, e di tevertino, sù i quali fù poi fatto il Campanile; ma da quel poco avanzo non è

possibile argomentarme qual fabrica sosse.

Le Mansioni Albane, che in Vittore, e Ruso si leggono, gli Antiquarii l'assegna-Masiones no, dove è la Chicsa hoggi della Navicella, e già Santa Maria in Deminica; ma-Albana, non ne portano ragione. Anzi, che il cognome in Dominica della Chiesa derivi da Santa Ciriaca Matrona per uniformità del significato, quasi in Kiriaca è parer di S. Maria in molti, per haver ella, come dicono gli atti di S. Lorenzo, havuta la sua casa su questo Deminica. Domus monte ; a che aggiunge qualche dramma di peso l'esser stata anticamente questa... Chiefa residenza del Cardinale Archidiacono, come prima su dell'Archidiacono San Ciriaca. Lorenzo. Il Panvinio all'incontro crede esservi stati gli alloggiamenti de'soldati peregrini pur notati da Ruso, e da Vittore, mosso da due inscrittioni trovate nella piazza avanti alla Chiefa, le quali sono queste.

Castra Pe regrina.

Una ·

Use!

VOTIS

**PELICHTER** 

T.ANNALIB.

PRO. SALVTE. ET REDITY. D. N. IMP. CAESARIS.

VOTIS XX ANNALIB. **F**BLICITER

VICE . PRINCIPIS . PEREGRINORVM . TEMPLVM . IOVIS . REDVCIS . C. P. OMNI CVLTY. DB. SVO. ORNAVYT

L'altra.

COCCEIVS PATRVINVE PRINC PBREGRI NORVM

Le quali benchè possano esservi state trasportate, nulladimeno essendo più d'una. fanno inditio non leggiero, che il luogo della loro erettione, e perciò anche la stanza de'Peregrini fosse ò ivi, ò non lungi da quella piazza; ove mostra la prima inscrittione esser'anche stato il Tempio di Giove Reduce da Domitio Basso adornato. e da i soldati Peregrini eretto, che vi adoravano quel Nume, per impetrarne il ri- Jovis Retorno loro felice alla Patria. Le Mansioni Albane dunque dove sossero non può dirsi . Intento avvertasi (& è dotta ponderatione del Donati) quelle Mansioni noa... effere l'antiche case de gli Albani assegnate loro da Tullo, quando da Alba li collocò in quel Monte, che tutto potè bastar'a pena a così gran pepolo, ma alloggia- cosa sossere di que'soldati, che stavano in ordinazio presidio nel Mante. menti di que'soldati, che stavano in ordinario presidio nel Monte Albano, e n'era talvolta alcuna parte chiamata in Roma.

Templa

L'alloggiamento de'Peregrini, del quale s'è parlato, si dice essere de'Soldati desl' L'Albegia armata, che Augusto pose a Miseno, si come in Trastevere era l'altro dell'arma- menti de Pe ta diRavenna. Ma l'alloggiamento de'Misenati non è posto da Vittore nella Regio- "Estimi, per ne terza ? perche Peregrini chiamarli, e non Misenati, come i Ravennati del Tra- quali soldaflevere, & i Misenati della terza Regione, i Pretoriani, gli Albani, e gli altri? e sero. perche due alloggiamenti de Misenati? Nel Vittor nuovo si rappezza con l'aggiunta della parola Vetera nella terza Regione, ove anche in Rufo è stato aggiunto il numero II, come se de' Misenati in Roma due diversi alloggiamenti sossero stati, i vecchi nell'Esquilie, & i novi col nome di Peregrini nel Celio, cose, che evidente mostrano la fintione. Che i Soldati stranieri in ajuto de'Romani assoldati havessero in Roma alloggiamento è verisimile; anzi Suetonio nel 58.di Caligola, e Giosesso Flaivio nel 19 delle Giudaiche antichità sanno mentione de'Soldati Germani, ch'erano l'ordinaria guardia di quell'Imperadore. Taccio le Soldatesche Illiriche, e Germaniche, le quali in tempo della morte di Galba erano in Roma, come nel primo dell'historie si narra da Tacito, le quali vi si trovarono all'hora per accidente - Verso i tempi ultimi dell'Imperio, dopo che Costantino distrusse i Soldati Pretoriani, non era il Palazzo Imperiale custodito da sette scuole d'Armeni? Vedasi Suida in sundana. Anzi il Panzirolo mostra coll'autorità di Dione (& è nel lib. 55.) haver' Augusto tenuta in Roma una guardia di Cavalieri Fiamminghi, a'quali, ò ad altre Soldatesche pur forastiere se non su Augusto, che stabili alloggiamenti nel Celio, sù almeno alcun'altro suo successore; e conviene conchindere, che ò per le forastiere guardie de gl'Imperadori, ò per le forastiere Soldatesche, le quali nel mu- vient diGercar. che fi faceva de gli eserciti solevano capitar'in Roma, surono in alcun tempo menie mori fatti questi alloggiamenti. Quì Conodomerio Re di Germania fatto prigione dall' megli allog-Apostata Giuliano morì, secondo Ammiano nel 16. libro: Dustus ad comitatum Im- regrini priperatoris . misusque exinde Romam in Castris Peregrinis, que in Monte sunt Galio . gione . morbo veterni consumptus est.

S.Stefano in Releade.

La Rotonda Chiesa di S. Stesano, che essergli stata dedicata da Simplicio I. racconta Anastasio, è creduta da i più il Tempio di Fauno; nè sò con qual prova, ò pur congettura. Scrive il Biondo, che al suo tempo era Chiesa superbissima incrostata. di marmi, adorna di musaici, e delle più belle di Roma. Il Serlio nel secondo della sua Architettura ne porta pianta, e scenografia, in cui appare edistio maraviglioso. Nicolò V. in risercirle ristrinse la primiera sua ampiezza, come dicono il Fulvio, & altri; & appare manifesto dal suo ultimo giro di mura, fra le quali a luego a luogo son colonne murate. Crede il Donati, che non di Fauno fosse Tempio, ma di Templum Claudio; poiche non solo Vittore, e Ruso qui lo registrano, ma Suetonio anche

Claudii. scrive in Vespasiano al c. 9. ch'egli se di nuovo Templum Pacis fore proximam, denique Claudii in Calio monte captum quidem ab Agrippina, sed à Nerone propè sunditùs destructum, &c. e la magnificenza della fabrica può far crederla opera di Vespasiano, e di Agrippina: ma le parole di Frontino nel primo de gli acquedotti, ch'il Donati allega in suo prò, pare suonino l'opposito: li diretti ( parla de gli archi dell' Archi dell' acquedotto Netoniano) per Colium montem junta Templum D. Claudii terminantur; de' quali gli avanzi, che ancor durano, seguono assai più oltre S. Stefano fin presso la Chiefa de' SS. Giovanni, e Paolo; nella cui vigna dice il Fauno, che da una ruime d'antico edifitio si riconosceva un Castello d'acqua al suo sempo; ond'è anche-

acquedette Revoliane.

verisimile, ch'il Tempio di Claudio fosse ivi appresso, nel cui contorno più rovine Templum d'antichi edifitii si veggiono. Direme dunque S. Stefano Tempio di Fauno? Un sì superbo Tempio a quel Dio rustico, e d'architettura Corintia par dissicile; perche Fauni.

Templum Bacchi.

non più tosto quel di Bacco? Anzi perche non le Terme publiche, ò l'Armamentario, è il Macello, come in breve son per dire? Quelle Terme, le quali senza particolar nomè del lor Fattore furon le prime forse, che ad uso publico si facessero, ò almeno più antiche delle famose d'Agrippa, di Nerone, di Tito, e d'altri, furono cre-

Therma publica Armamëterium .

dibilmente meno ampie di quelle, e la forma della Chiesa di S. Stefano, s'ella, come dicono, sù ristretta, potendo haver' havuto intorno in vece di Cappelle calidarii, e tepidarii diversi, alla forma, e grandezza di Terme commede non disconviene: così anche per un' Armamentario, che noi diremo Arsenale, già che secondo S. Isidoro nel primo delle disferenze Armamenta erano monitioni, e sornimenti di Navi, una fabrica sferica, e in cotal foggia disposta pur' era buona. Tutto dico per dimostratione non di quello, che sosse quel tondo edistio, ma di quello, che DOD CT2.

Chiefa de58. quettre Coronati .

gli antichi al'orgiame-

Più oltre sul lato Settentrionale del Colle s'inalza la Chiesa de' Santi quattro Coronati fatta da Onorio I. & essendo poi rovinata nel Pontificato di Gregorio VII. dall' Imperador Enrico II. l'anno 1005. fu in breve dal Pontefice Paschal II. rifatta. credata et Dal Biondo, e da altri dicesi sù le rovine de gli alloggiamenti Peregrini, ma senza alcuna prova, i quali alloggiamenti effer stati presso la Navicella s'è visto. Forse ol'ofgiamisli Antiquarii più vecchi alcun vestigio di fabrica d'alloggiamento di Soldati vi
ma o quelli, scorsero; vantaggio, che non havemo hoggi noi; o pur credettero a vecchie traeglissiumi ditioni; nè io niego poter' esservi stati gli alloggiamenti de gli Albani, e sorse ano l'inscrittioni notate sopra come da l'inscrittioni notate sopra come da l'inscrittioni notate sopra come da luogo non lontano molto poterono trasportarsi. Ma cose da gli Antiquarii più vecchi tanto francamente affermate senz' altro discorso rendono me dubbioso, & irresoluto non meno a crederle, chè a rigettarle.

Tra S. Stefano, e l'Hospedale di S. Gio: Laterano stà la Chiesetta divotissima di S. Maria Imperatrice. Questa ne gli antichi Rituali è chiamata S. Gregorio in Mar-2. 26. Super tio, e credefi per lo vicino condotto dell'acqua Martia. Ma l'appellatione mascupersies detta lina in Martie non conveniente all' acqua Martia, e molto più l'essere quell'acquein Martio. dotto non della Martia, ma della Claudia, n'intorbidano la credenza. In Martio, se-Campus condo me, su detta per il campo Martio, Martiale, che Vittore, e Ruso registrano, Martialis. & esser stato sul Celio non si dubita. Serviva in vece del Campo per l'Equirie cele-

brate

brate a Marte, quando l'inondationi del Tevere facevano necessario luogo più alto. Ovidio nel 2. de' Fasti:

Altera gramineo speciabis Equiria Campo, Quem Tyberis curvis in latus urget aquis; Dui tamen ejesta si sorte tenebitur unda,

Celius excipiet pulverulentus equos.

E Paolo abbreviator di Festo: Martialis Campus in Calie Monte dicitar, quod in co Equiria solebant sieri, si quando aque Tyberis campum Martium occupassent. Ne ha sito il Celio altrove più ampio, & insieme più piano, chè fra S. Giovanni, e quella Chiesetta; e se per più certezza il nome di Campo vuole udirvisi, Anastasio in... Leone III. ci suggetisce: Macronam verd ipsius Lateranensis Patriarchii, que extendi. tur è campo, & ultra imagines Apofiolorum, que pre nimia vetufate ruiture erant, è fundamentis, &c. E prima in Paschale I. raccontando la dissensione, che su tra quello, e Theodoro, il quale haveva occupata la parte interna del Lateranense Patriarchio, soggiunge: Paschalis exteriorem partem tenuit, & Basilicam domus Julia, qua super campum respicit. La qual Basilica esser stata sala, d'altro edificio del Palazzo Lateranense, cioè della parte, che ò satta, ò ristorata da Giulio Pontence da lui prese il nome, oltre più luoghi d'Anastasio, dichiara il Donati nel 3 c. del 4. libro. Il medesimo campo esser poi stato detto Lateranense può trarsi dalla Bolla di Paschale II. Quanto Lateranensis Ecclesia, ove si legge: & à porta Monasterii SS. Quasuor Coronatorum descendente per clivum in via majori, & exinde per fratamex utraque parte usque ad Campun Lateranensem.

Il Campo Celimontano fi legge in Rufo, il quale ove precisamente fosse, & a che Campus servisse io non saprei dire. Il nome generico di Celimontano senz'altro distintivo dal Celimon. Martiale, & il leggersi in Vittore solo il Martiale, danno qualche ombra, che Mar- tanus. tiale, e Celimontano fossero un campo medesimo, e che il Trascrittor di Ruso lo vi aggiungesse per zelo, parendoli, che il Celimontano sosse tralasciato; e lo stesso poi facesse anche al solito nel nuovo Vittore; ma per tema, che il concetto sia te-

auto audace lascio d'affermarlo.

La Casa di Laterano, cioè di quel Plautio Laterano, che della gran congiura contra Nerone tramata su un de' Capi, e costantemente morì, come alla distesa si racconta da Tacito nel 15. de gli Annali; fu poi residenza de' Pontesici donata da Costantino a S. Silvestro, dopo havervi fabricata appresso la Chiesa di S. Giovanni, che Rafilica di Costantino fi disse.

Della Casa di Laterano assediata d'ordine di Nerone parla Giuvenale nella Sa-

tira decima:

. . justuque Neronis Longinum, & magnes Seneca pradivitis hortes Clauft, & egregias Lateranorum obsidet ades Tota Cobors:

Il qual titolo d'egregia dà segno di molto cospicua ancora in que' tempi di gran.

brivo ch'era
magnificenza onde che da Nerone conficata, e da gli altri Imperadori fino a Coin Lateram. Stantino tenuta sosse non è vana l'universale assertione; & essendosi trovata ivi la... Tavola di bronzo, in cui il Senato Romano dà a Vespasiano l'Imperiale autorità, trasportata poi sul Campidoglio in tempi moderni, segue che vi sosse affissa, come graine amiin Cafa de gl'Imperadori. Due grappe di bronzo lunghe forse un palmo, e mezzo, che di brim larghe più di due dita trovate in que' muri antichi si conservano affisse nella Sacristia della casa con le seguenti inscrittioni antichissime:

SEXTI LATERANI

Et in un' altra poco più corta, e stretta si legge:

TORQUATI. ET. LATERANI Il qual Palagio haver anticamente havuta la sua principal faccia nel campo Mat-

Palagio del tiale dan cenno le parole d'Anastasio portate poco sopra: & il sito suo esser stato fra la casa anti- la Sagrestia, la Chiesa, e le mura della Città si tocca dal Panvinio nel libro de septem Ecclesis, e ne sanno inditio gli archi, ò senestre, che sù le mura in quella parte dissi, che sono. Fù perciò Palazzo diverso dall' altro Patriarchio Lateranense, ch'era ano tempo de' nostri Avi, dove Sisto V. hà fatto il moderno. Il primo restò distrutto forse à nelle rovine fatte da Totila, à ne' risarcimenti, che delle mura sece Belisario, il quale per meglio afficurar quelle, e per la tema del tradimento di Silverio potè rovinarlo, ò da alcuno di tanti incendii, che seguirono dipoi nel Laterano, ò finalmente nella gran rovina, che in tempo di Gregorio VII. e dell' Imperador Enrico II. hebbe Roma in tutta quella parte, ch'e fra il Campidoglio, & il Laterano da i fatti d'arme, che vi fecero i Normanni, e l'Esercito di Roberto Guiscardo. L'altro fu fabricato, se non prima, come io credo, da Gregorio IV. scrivendo Anastasio, che fabricò per i Pontesici due Palazzi, ò da Nicolò L. che una bella Casahaver fatta ivi narra il medesimo. Innocentio II. l'accrebbe di stanze, Clemente III. rifarcitolo l'ampliò, e Gregorio IX. parimente l'ingrandì. Potè esser anche il Palazzo, che cominciato da Adriano V. e persettionato da Nicolò III. presso il Laterano si legge; del cui ritratto c'è satta copia dal Martinelli nel Primo Troseo della Croce. Si che se l'antico de' Laterani fosse stato ivi prima di tanti accrescimenti, come sarebbe stata fabrica Imperiale? Ciò sia detto solo per discorrere senza stabilirne concetto.

S. Gio: in Fonte Batti-Stantino.

Il bel Battisterio detto S. Giovanni in Fonte, in cui (che che salsamente scrivessero Rerie di Co- gli Arriani) l'Imperador Costantino hebbe il Battesimo da S. Silvestro, si crede fosse l'anticamera dell'Imperadore; ma nè anticamera, nè atrio, anzi nè privato bagno di quel Palagio (che potrebbe dirsi più tosto per la forma della sabrica) poiche Anastasio in S. Silvestro apertamente dice esservi stato sabricato da Costantino il fonte del Battisterio, lungamente descrivendolo con la forma, che hoggi hà, e con le colonne di porfido, che ancor vi sono. Onde & il Battisterio, e la Chiesa esser stati fabricati fuori del Palazzo, ch' era tra esso Battisterio, e le mura, sembra a me assai evidente.

Domus

La Casa, che si legge in Ruso de' Parti, m'indurrei a crederla habitatione di Parthoru que' Parti, i quali erano dal Re loro mandati per ostaggi a gl' Imperadori, com Laterani, anche nella Regione duodecima si legge: Septem Domus Partborum. Le case a gli ostaggi erano facilmente proviste da gl'Imperadori medesimi, sicome della edificata dal Publico al Figlio del Rè Antioco ragiona Asconio nella Pisoniana: Tradunt & Antiochi Regis Filio obsidi Domum publice çdissicatam, inter quos Atticus in annali " que possed dicitur Lucii Poet & suesse ; e solendosi da Parti dar per ostaggi (come si legge in Tacito) i Figli de' Rè, casa magnisica, e regia si doveva loro provedere; ò come fortemenre dubito, il buon Trascrittore di Ruso havendo letto nell' Epitome di Sesto Aurelio, che Severo donò alcune case a i Parti, & a Laterano, aggiunse quivi Laterani, ma sconciamente; di che parlerò meglio nella Regione duodecima.

Veri.

Quivi appresso fu la Casa, in cui l'Imperador Marco Aurelio su allevato. Capi-Domus tolino: Educatus est in co loco, in quo natus est, & in domo Avi sui Veri junta ædes Laterani; e forse la bella Statua equestre di bronzo dell' istesso Imperadore trovata poco lungi da S. Giovanni Laterano, presso alla Scala Santa, e trasportata poi sul Campidoglio nel Pontificato di Paolo III. gli fu anticamente eretta ivi in memoria.

Ædicula.

Fù il Tempietto di Diana sul Celiolo demolito da Pisone, sicome Cicerone scrive Dianæ in nell' Oratione pro Arusp. responsis: Pisonem quis nescit bis ipsis temporibus maximum, Cœliolo. O sanstissimum Diana Sacellum in Caliplo suftulisse? Dal Marliano, e da altri dicest dove è la Cappelletta di S. Giovanni detto ante Portam Latinam. Ma il Donati considera, che secondo Cicerone stava quel Tempietto sul Colle, il quale più alco sorge appresso, non sù la Via Latina, e avanti alla porta, dove hoggi quel Tempietto

pietto fi vede. Titto però, quando il Celiolo sia stato ivi. Alcun' altre cose resta-

no di sito assatto incerto, e sono le seguenti.

Il Tempio della Dea Carna, ò Carma fabricatole da Bruto sul Celio, dopo scacciati da Roma i Tarquinii, così Macrobio nel c. 12. del primo de' Saturnali. Sovrastava ella secondo lo stesso Macrobio alle parti vitali dell' huomo, secondo Ovi-

dio nel sesto de' Fasti alla guardia delle porte...

I Ludi Matutino, e Gallico erano Scuole à d'armi, à di lettere, ove s'esercitavano quasi da giuoco, per porle in uso da dovero vell'occorrenze. Festo in Schola dice: Ut etiam ludus appellatur, in quibus minime luditur, ne tristi aliquo, nomine sugiant pueri sus sungi manere. Cassiodoro nell' epistola 23. del quinto libro. Osentent juvenes nostri bellis, quod in Gymnasio didicere Virtutis. Schold Martia mittat examina, pugnaturus ludo, qui se exercere consuevit in otio. Furono anche Scuole di Gladiatori, ove fi addottrinavano nella scherma. Così prova il Panzirolo con Erodiano nel settimo: Apertis Gladiatorum ludis, &c. con Valerio nel primo del secondo libro: Ex ludo C. Aurelii Mauri dolloribus gladiatorum accersitis, &c. Con Gellio nel tex-20 del libro 12. Accepimus serum quendam in ludo Casaris Gladiatorem, &c. e visi. può aggiunger Floro nella sua compendiosa Historia al c. 20. Spartacus Ocnomaus effratio Lentuli ludo cum triginta. O amplius ajustem sortis viris erupenunt. Oc. Non, però ogni ludo Scuola de' Gladiatori credo io, essendo credibile, che la gioventù Romana, oltre i liberi esercitii del Campo Marzo, s'addottrinasse, e s'addestrasse nella scherma sotto Maestri. De' Procuratori, e de' Medici di due ludi sopradetti Marntino, e Gallico quattro inscrittioni si portano dal Panvinio; donde raccolgasi, che havevano i ludi più Officiali publici sovrastanti.

L'Antro del Ciclope facilmente su contrada così nomata da alcuna pittura, ò scultura, che v'era in publico, if qui si vedeva forse il Ciclope sull' antro, com'è descritto da Omero nell' Odissea. Il Panvinio aggiunge, che dove era l'Antro, fosse vice del Ci.

ancora il Vico del Ciclope mosso dalla seguente inscrittione.

Templű Dee Carnz,

Ludus Maturipus. Ludus

Gallicus.

CVRTILIVS. HERMEROS FECIT. SIBI. ET CVRTILIAE. AHTHIDI CONIVGI. SVAE. CARISSIMAE ET. LIBERTIS: LIBERTABVSQVE SVIS. POSTERISQUE. EORVM MAGISTER. VICI. AB. CYCLOPIS REGION. PRI. FABER. ARGENTARIVS

Ma le parole Magister Viti ab Cyclopis non mostrano il Vico esser stato detto del Ci- Ma mun vi clope : potendo solo trariene dall' Antro del Ciclope haver cominciato un Vico, di esa Vica di cui quel Curtilio era sovrastante. Si raccolga quindi l'Antro del Ciclope esser stato sel memo sul confine della prima Regione, della quale era quel Vico, e perciò nella maggior vicinanza della feconda alla porta Capena. Dall' inscrittione medesima s'hà Pici comisancor qualche luce, che per diminutione d'Habitatori, è per altro i Vici andavano perdere il perdendo gli antichi loro nomi, e forse non più d'ogni Vico, ma di più congiunti co- nome, & al minciarono a farsi gli Officiali, non altro suonando le porole Magister Vici abs Cyclo- mies ano pis, che Maestro del Vico. e di quanto di là dall' Antro del Ciclope gli era aggiunto. con l'altro

L'Isio Metellino, che su per mio avviso un Tempio, ò Sacelso d'Iside satto da al- Isis Mecuno de' Metelli, la bella Casa de' Tetrici, & i due Boschi nomati dal Panvinio, son tellinum. cavati da Trebellio in Tetrico Juniore: Tetricorum Domus, bodieque extat in monte. Domus Celio interduos lucos contra lsium Metellinum pulcherrima, in qua Aurelianus pietus Tetricoef , utrique pratextam tribuens Senatoriam dignitatem, accipiens ab bis Sceptrum, Co- rum ronam civicam picturatam de musero.

Cyclopis. elope second il Panvinio 👃

Antrum

Luci duo

Il Ma-

Macellü

che .

Il Macello, ciò che fosse è noto, differente solo dalli d'hoggidh, che fecondo Plaumagnum to nell' Aufularia vi si vendevano egualmente e carni, e pesci. Due Macelli erano in Roma, uno quivi, l'altro nell'Esquille. Non già che in due soli luoghi si ven-Due felli dessero le carni, e i pesci, ma perche i due soli hebbero nome di Macelli; ma le. Romas e però di Foro, à d'Emporio, à altro tale ; non altro fignificando all' hora Macello, chè Piazza, ove fi vendevano e carni, e pelci, & herbaggi, & altre cole comeltibili, come hoggi fono la Rotonda, Panica, & altri Juoghi fomiglianti, L'etimologia... del Macello dirolla con miglior' occasione.

La parola Magnam è offervabile. Ella è certamente posta quivi non tanto per distintione di questo Macello dal Liviano; quanto per rappresentarne la maggioran-2a : ma poté effere tanto maggiore del fabricato, o abbellito da Livia Augusta, che gli convenisse affoluto il nome di Magzam ? E potrà in mente non leggiera nascer concetto, che quella Imperatrice nel porfi ad una tal' impresa facesse edificio molto inferiore di capacità ad alcun' aitro ? Per infuggir ciò , convien dire , che quello grande fosse fatto, campliato dipoi. Tra le medaglie di Nerone una se ne apporta dell' Erizzo, e de altri, nel cui rovescio è un maestoso edistio rotondo, e da colon-

ne fostenuto, in cui è scritto MAC. AVG. & è qualto:

L'Erizzo interpreta Macellum August ; ma l'Agostini , e l'Angeloni , perche non... si legge haver Nerone fabricato alcun Macello, leggono Magna Augusti, intenden. dovi la gran Casa di Nerone . Ma offerviamone fissamente il vero . Quell' edifitio più, che habitatione, ò Palagio, fomiglia luogo da paffeggi, ò da traffichi, ò da robbe venali, ch'esser stato anticamente coperto di volta, o di cuppola, come questo, ci addita Vactore portato da Nonio nelle parola Saleni tit. de Imprepriis: Et Pater Divum Trifulcum fulmen igni fervido allutum mittat in Tholum Matalli . In oltre nelle parole Magna Auguli è pur troppo sensibile la durezza; nè quella Casa, benche vafta, foleva effere antonomafticamente detta Magna, ma Marta. Così Suotonio oltre quello, che ne dice in Nerone, replica nel 7 capo d'Ottone : Net quitquam prilit pro potestate substrips , quam quingentiès sentertiam ad peragendam Auream Domune: E finalmente qui fi legge MAC, non MAG, ne la C. in tempo di Nerone ferviva. più in lungo della G. come era flato in uso moiti secoli prima. Onde non istimerci impossibile, che Nerone havendo per far'il vestibulo all'Aurea sua Casa, tolto il Foro Cupedinis, che pur era un Macello, come in altro luogo vedeemo, haveste in ricompenza ampliato, e arricchito questo del Celio, con tutto che ne gl Historici non se ne trovi mentione, ficome a più d'un' edifitio fi sà effer avvenuto. La flatua, che gli fi vede nel mezzo, dicafi pur di Nerone, ma non il Coloffo, come altri dice, il quale alto più di cento piedi , oltre al piedeltalio , non pote capir fotto volta follenente altra volta superiore. E chi sà, ch'il Macello non fosse la Chiesa di S. Stefano

così monde ? Abbattuti tanti ordini, è colomnati del tempo, è de Barbari, la conseguenza è, che alcun Pontesice lo risarcisse in sorma più bassa, e poco disserente, come si vede. Ma tutto, essendo semplice mio pensiero, si potrà da i più acuti con-

fiderar meglio.

Lo Spoglio Samario fu luogo delle spoglie, ò de'Nemici, ò de'Cittadini proscritti, ò edifitio fatto con le spoglie d'alcun popolo soggiogato. Nella Notitia si legge Spoliarium, ch'è lo stesso, dicendo Plinio Cecilio nel Panegirico: Quem juvat ternere crarium flens, & quietum, & quale ante delatores erat. Nune Templum illud non spoliarium civium, cruentarumque pradarum receptaculum. Dichiara Guido Panzirolo, ch'ivi si soleva spogliare, & uccidere, è tormentare i condannati, come di Commodo scrive Lampridio: Patric parricida, Gladiator in spoliarie lanietur. Qui Se. natum occidit, in spoliurie ponetur; ma è possibile, ch'il Tempio di Saturno, oveera l'erario servisse alcun tempo mai per carnificina, come Plinio dice? se non quel Tempio, altri Spoliarii haver servito, a ciò può trassi da Seneca Retore, che nella. quarta controversia del 10. libro esclama: Volo mehercules nosse illum specum tuum. illam bumanarum calamitatum officinam, illud infantium spoliarium, &c. parlando di persona, che stroppiava i putti per farli mendicare in prè suo. Ma della parola Samarium non sò immaginar'il senso. Della Città di Samaria non può intendersi, distrutta non da'Romani, ma da Ircano Rè de gli Hebrei, secondo Giosesso nelle Giudaiche antichità. Il Panzirolo della Samara, che secondo Plinio, e Columella era il seme dell'olmo, l'interpreta luogo di semenza di tali piante, credendo che Spe-Marium, e Samarium fossero luoghi distinti un dall'altro, e che debbano leggersi Spoliarium Samarium distintamente. A me piace di lasciarlo così oscuro.

Della Casa Vettiliana Lampridio in Commodo così scrive: De Palatio ipse ad Domus Calium montem in Vestilianas edes migravit negans se in Palatio posse dormire; e Ca- Vestiliapitolino in Pertinace: Ad Palatium ergo Pertinax profestus, quod tune vacuum erat, na.

quia Commodus in Vestilianis occisus est, petenti signum, &c.

Mica Aurea fu nome d'una giovane Greca, di cui Plutarco nel libro De claris sulteribus. Così anche su nomata un'Orfa di Valentiniano, della quale Ammiano Mica auscrive nel 29. e di questa doversi intendere qui l'essigie giudica il Panzirolo. A me rea. piace di crederla quel Cenacolo, di cui parla Martiale nell'epigramma 59. del libro secondo, il cui titolo si è De Conatione Mica.

Mica vocor, quid sim cernis? canatio parva, Ex me Cafareum prospicis ecce tholum.

Frange toros, pete vina, rojas cape, cingere nardo,

Ipse jubet mortis dememinisse Deus.

Ella era un piccolo Cenacolo, ma la parola Aurea l'indica bene adorno. Nè credo io col Donati, che Martiale intenda d'uno de'Cenacoli fatti da Domitiano nel Palazzo; il che nè dal Poeta s'accenna, nè dalla sua picciolezza si persuade. Il dire, che da quel Cenacolo fi vedea la cima, ò cuppola del Palazzo Augustale, l'esclude dal Palagio, e credibilissimo rende, che fosse questa del Celio scritta da Vittore, e da Rufo, donde il Palagio potea vedersi; nè sarebbe perciò giuditio vano assatto il dirlo nella parte del Celio al Palatino vicina.

La Casa di Claudio Centimalo quella su, che Cicerone scrive nel terzo de gli Officii, e Valerio nel secondo del libro ottavo, esser stata spianata d'ordine de gli Au- Cl. Cenguri, perch'impediva il prendere gli augurii, & egli fù condannato a renderne il timali. prezzo a Calfurnio Lanario; a cui fraudolentemente dopo saputo l'ordine di demo-

lirla, l'haveva venduta .

Una di Giunio Senatore a legge nel quarto de gli Annali di Tacito, ch'andan- lunii Sedo a suoco il Monte Gelio, restò solo intatta in questa casa la statua di Tiberio.

Della di Mamurra così scrive Plinio nel sesto del 36. Primum Roma parietes crupa marmoris operuific totius domus suo in Colio monte Cornelius Nepos tradidit MaSpolium Samarin

Spoliariti

Samariti.

Domus

Domus natoris.

Domus Mamurre murram Formiis natum, Equitem Romanum. Prafecium fabrorum C.Cafaris in Gallia, e poco dopo: Namque adjecit idem Nepos eum primum totis ædibus nullam nisiè marmore columnam babuisse, omnes solidas é Carystio, aut Luneus.

Domus Symachi.

Della di Simmaco fà mentione il medesimo Simmaco nell'epist. 18. del settimo libro: Proxime de Formiano sinu regressus in Larem Celiu domo jam diù te abesse comperi.

Quella di Pilippo, che in Rufo si legge, facil cosa è, che sosse di Filippo Impera-Domus Philippi. dore, il quale haver'anche fabricate nella terza Regione, e perciò ivi appresso, le Terme, si tiene comunemente.

ArborSacta.

· L'Albero Santo crede il Panzirolo esser stato alcun' albero a qualche Nume dedicato per Tempio; cosa solita de gli Antichi Gentili, come dichiara Plinio nel pri-

mo capo del 12. libro.

Il Tempio della Quiete esser stato in questa Regione, e dove hora è la Chiesa de' Il Tempio della Quiere SS. Pietro, e Marcellino, si scrive dal Fauno; ma v'appare grosso errore. Livio nel ore fosse. quarto dice il Tempio della Quiete nella via Labicana sì, ma lungi da Roma; & è vero, che fuor di Porta Maggiore sù la strada di Valmontone circa due miglia su Pia Labica. una Chiesa celebre di que'due Martiri fabricata da Costantino sul samoso Cimitero detto Inter duas laurus ne gli Atti de'Martiri, dove erano i loro, corpi; & ivi ap-

presso esser stato il Tempio della Quiete io non niego.

Cohortes V. Vigilum.

Introdotte da

Augusto, e

duums in

tatte .

Le cinque cohorti de' Vigili, che qui si leggono, furono guardie notturne, che introdusse Augusto, per ovviare a gli incendi, i quali è stupore, quanto più spesso d'hoggid) (ne sò per qual cagione, se non perche forse non usassero i cammini alla foggia moderna) succedevano in Roma; e pur ne'Tempii non erano le continu lampade come, a nostri tempi. Suetonio nel c. 30. d'Augusto: Adversusque incendia tutubias notturnas, vigiliasque commentus est, e Dione più amplamente nel 55 libro: Quia boc tempore multa Urbis loca erant igne vastata, libertos in septem divisos locis ad ea curanda elegit, præposuitque illis equitem, quos, etsi brevi id munus manere decreverat, tamen experientia ductus id officium utilissimum. O pernecessarium prosequi just . & bot etiam tempore sunt be nocturne excubie, non tamen ex libercis, sed etiam ex aliis, babentque in civitate muros, & stipendium de publico recipiunt. Appiano nel quinto delle GuerreCivili scrive lo stesso, disserenti solo nel dirli instituiti assai prima nel Tri.

Cominciate un virato; ma più spiegatamente Paolo Giureconsulto nella legge 3. ff. de officio Praanche prima. setti Vigilum, così racconta: Septem Cobortes opportunis locis constituit at binas Regiones Orbis unaqueque cobors tueretur, propostis eis Tribunis, & super omnes spestabili viro præposito, qui Præsectus Vigilum appellatur. Cognoscit Presectus Vigilum de incendia. riis, O effractoribus, furibus, raptoribus, & acceptatoribus, nifif qua tam atrox, atque facinorosa persona sit, ut Prasesto Urbis remittatur, & quia plerumque incendia culpa fiunt inbabitantium, aut sustibus castigat cos, qui negligentius ignem adbibuerunt, Stavano ne aut severa interlocutione comminatus sustium castigationes remittit &c. I muri, che semuri della condo Dione tenevano nella Città, erano forse le muraglie di Roma, presso le quali esser stati soliti anche prima d'Augusto dimorare alcuni allo stesso esfetto, dicesi nella legge prima del titolo già citato: Apud vetustiores incendiis arcendis Triumviri pra-

erant, qui ab eo, quod excubias agebant, etiam noclurni dicti sunt: Intervenichant nonnumquam, & Ædiles, & Tribuni Plebis, erat autem familia publica circa portas, & muros disposita, unde si opus esset, vocabatur: suerant & privata familia, qui incendia

vel mercede, velgratia extinguerent. Deinde Divus Angustus, &c.

Refiedevano partite in 7. Regioni.

Città .

Delle sette Regioni, nelle quali furono poste le Cohorti de' Vigili, una è questa seconda, in cui da Vittore si pongono cinque Cohorti; un' altra è la Region quinta con sette Cohorti; un'altra la sesta con trè; poi la settima con sette; poi l'ottava con sei, quindi la duodecima con trè; e finalmente la decima quarta con altre sette, le quali in tutto sanno il numero di 38. a cui dopo le prime sette, che Augusto institui, erano nel tempo di Vittore state accresciute, richiedendo così sorse il bisogno. Le sette Regioni, nelle quali dimoravano, osservisi, che tutte appresso

havevano le mura della Città.

E opi-

E' opinione del Lipsio nel terzo dell'historie di Tacito, i Vigili esser'i medesimi, spateeli, che i detti Sparteoli dall'Interprete di Giuvenale nella Satira 14.0ve Giuvenale dice.

Dispositis prædives bamis vigilare Cobortem Servorum notiu Licinus jubet attonitus pro

Electro, fignisque suis.

e dall'Interprete si soggiunge: per translationem disciplina militaris Sparteolorum Roma, quorum Cobors in tutelam Urbis cum bamis, O cum aqua vigilias curare consueverunt vicinis, d come il Lipsio emenda, vicibus; ma è forse meglio vicinis, che dinota la distributione sattane in sette Regioni, ciascheduna commoda ad una dell'altre sette.

La Regione terza detta Iside, e Moneta da Ruso, Iside, e Serapide da Vittore.

### CAPO OTTAVO.

Ra questa congiunta alla Celimontana, stando ella nella parte dell'Esquilie, ch'il lato Australe riguarda. La descrizzione, che ne sa Ruso è la seguente.

### Regio Isis, & Moneta.

Amphitheatrum Flavj Ludus Magnus Ladus Mamertinus Ludus Dacicus Tribus gratic arec Domus Brytiana Summum Cheragium Pretura Presentissima Therma Titi Casaris Therme Trajani Augusti Lymphçum Claudii Augusti Lacus Passoris Schola Questorum Schola Galli Porticus Livid Templum Concordia Cafira Misenatium II. Caput Subura Vici VIII. Vicus Albus Vicus Fortuna vicina Vicus Angiportus Vicus Bassianus Vicus Struttorum La descritta da Publio Vittore è questa.

Vicus Asellus Vicus Lanarius Vicus Primigenius Ædiculæ VIII. Bona Spei Scrapidis Sangi Fidoni Minerva Ifidis Veneris Æsculapit' Volcani. Visomagifiri XXIIII. Curatores II. Denunciatores II. Infola IIMDGCGVIL Domes CLX. Horrea XIX. Balinea Private XXC. Lacus XXV. fine nomine Pifirina XXIII. Regio continet Pedel XIIMCCCCL.

### Regio tertia Isis, & Serapis:

Amphitheatrum, quod capit loca LXXXVIIM.

Ludus Magnus Ludus Dacicus

Domus

Domes Brytiana Samium Charagium Pratura prasentissima Therma Titi Cas. Aug. Therme Trajani Ges. Aug. Lacus Pafloris Schola Questorum Schola Capulaterum Portices Livia Castra Misenatium Subura caput Vici VIII.

Acditule VIII. Vicomagistri XXIIII. Curatores II. Denunciatores totidem Infula IIMCCLVII. Domus CLX. Horrea XVIII. Belinea Privata LXXXI. Lacus LXV. Pistrina XII. Regio in ambitu continet Pedes XUMCCCCL.

Nell' altre Vittore si leggono di più le seguenti:

Al titolo Isa & Serapis è aggiunto Moneta.

I luoghi dell' Anfiteatro si leggono LXXVIIM. alids LXXXVHM. Ludas Mamertinus Il Coragio in vece di Samium

dice Summum Schola Capulatorum

Al Portico di Livia s'aggiunge Cum Templo Concordic virilis Castra Misenatium Vetera Demes Pompejani L'Isole si diconolIMDCCCVIL I Granari XXIX. aliàs XVIII. I Pistrini XXIII. alias XII.

Nella Notitia delle dignità dell' Imperio fi legge:

#### REGIO III.

TSis, & Serapis continet Monetam, Amphitheatrum, quod capit loca octoginta septem I millia, Ludum Matutinum, & Dacicum, Domum Britti, Prasentissimum Choragium, Lacum Passeris, Scholam Questorum, & Capulatorum, Thermas Trajanas, & Titianas, Porticum Livii, Castra Misenatium, Vici XII. Ædiculæ XII. Magifiri XLIX. Curatores duo, Insula duo millia septingenta quinquaginta septem, Domus sexaginta, Horrea XIIII. Balnea oftoginta, Lacus LXV. Pistrina XVI. continet pedes duodecim millia trecentos quinquaginta.

Il Panvinio v'angiunge:

Carina I Vici magistri dice XXXII. Caput Saire Vie Lucus Cuperius, Schole Capulatorum Templum lfidis, & Scrapidis Moness.

Templum Cansordia virilis cum delubro.

Vi porrei lo di più:

Ceroliensis, & Forum Vespasiani Domus Plinii Junioris Domus Stella Poeta

Nymphaum Marti

Domus Merulana.

Porticus Claudii Martialis I bagni privati dice LXX. Limphaum Ti. Cas. Augusti Donius Aurea Neronis cum porticu Titi Cesaris cum etrio, in quo fuit Laocoontis flatua L'Isole dice essere IIMDCCCVII

Templum Acsculapii Domus Pedonis Septizonium Petra Scelerata Domus Pauli.

Per un buon tratto il contorno di questa, confinante con la Celimontana dal Colle di Santa Croce fino a i scogli del Celio, che sono sotto la vigna de' SS. Giovanni, e Paolo

Paolo, s'è dimostrato. Quindi nel piegar' a destra chiudendo in se il Colisco, e lasciando suori la meta sudante, gli horti di Santa Maria Nova, e'l Giardino de' Pii, ch'erano della quarta, perveniva senza dubbio alle radici dell' Esquilie, con le quali dilungandofi da S. Andrea in Portogallo fino alla moderna Suburra, & alla falita di Santa Lucia in Selce, e di S. Martino de' Monti, certo è, che abbracciava (e vedrassi) quante antiche sabriche erano tra quelle Chiese. Sù questa sommità piegando a Levante, e lasciando suori l'arco di S. Vito, ma abbracciando in se S. Matteo in Merulana andava a terminar sull'angolo boreale del Celio a dirittura; di che sono buone prove gli horti di Mecenete, che a S. Martino de' Monti giungevano, e la Chiesa di S. Vito in Macello, luoghi ambidue della quinta Regione, come anche S. Matteo in Merulana, ch'era di questa.

## Il Piano della Regione.

#### CAPONONO,

On può darfi a questa miglior principio, che col principio della Suburra, piachè ella teneva qui il capo, e tutto il resto nella seconda; il qual capo, e principio per quello, che se n'è appianato, non altrove su, chè di là dal Coliseo Subura. presso S. Clemente, benche il dove preciso non possa additariene; e sicome argomentai, il piano della Tabernola apparteneva facilmente alla terza, persuadendosi così dal fito della salita del Celio al Coliseo assai vicina.

Quivi ancora esser stata la Casa di Stella Poeta da Martiale, e da Statio celebra- Domus to, è assai probabile, mentre ella era nella prima Suburra, sicome con Martiale di- Stellæ

Poetæ.

mostrai sopra.

Il Panvinio pone qui le Carine, & i Scrittori per Carine credono tutta quasi la Regione: onde benche al parer mio il più delle Carine sia alrove: zulladimeno quello, che Carine fosse veramente, è necessario, che qui si spieghi. Il Biondo, il Fulvio, il Marliano, & altri inalzano, e distendono le Carine sopra la parte Australe dell' Esquilie, che tra S. Martino de' Monti, e SS. Pietro, e Marcellino riguarda il Celio, sovraffando alla moderna Suburra, al Colisco, & a S. Clemente: L'immagi- Che cosa natione de'quali non è in altro fondata, chè sù la somiglianza dello stesso Monte ad sesso. un fondo rovesciato di barca; donde pensano tratto alla contrada nome di Carine, senza però addurne autorità, e senza haver riguardo, che quasi ogni sommità di Monte hà la stessa forma. All'incontro Servio nell'ottavo dell' Eneide diversamente ne discorre: Carine funt adificia fasta in carinarum modum, que crant intrà Templum Telluris. Ma qualsisa la cagione del nome, e che che ne dica Servio, di cui sò gli equivochi, che in somiglianti casi suol prendere, e concesso, che que' suoi edistii fossero volgarmente detti Carine, certo è, che Carine da Varrone, e da altri nomate surono una contrada, e questa non sull'erto dell'Esquilie, perche sono le Carine concordemente da Vittore, e da Rufo registrate nella Regione quarta, ch'è nel piano, e l'Esquille sono soto della quinta, e di questa terza, ostreche Livio nel sesso della terza Deca, dicendo che Flacco, Porta Capena cum exercitu Romam ingressus media Urbe per Carinas Esquilias contendit, sa veder non sull' Esquilie, ma avanti all'Esquilie le Carine. A me sembra, che Virgilio nell'ottavo dell'Eneide saccia vederle, e con la figure mostri anche l'etimologia, quando descrive Enea, & Evandro ascendenti sul Palatino, donde vedevano nelle citcostanti pianure gli armenti:

Talibus inter se dittis ad tetta subibant

Pauperts Evandri, passimque armenta videbant,

Romanoque foro, & lautis mugire Carinis. Ove le Valli al Palatino soggiacenti fra Settentrione, e Levante descrive; le quali

poi

Libro III. Capo IX: 112

poi habitate, e chiule nella Città hebbero nome di Carine, e di Poro; e forse Carine si dissero, perche que' fondi, e concavità tra le vicinanze del Celio, e dell' Esquilie, e del Campidoglio col Palatino sembravan fondi di barche, e nell'aggiunta fatta a Roma dell'Esquilie, chi habitava que' fondi a disserenza de gli altri, ch'erano sù i Colli, dicevasi habitare nelle Carine: il qual nome di paese in principio ampio, a poco a poco restringendosi, come suole avvenir sempre per i nomi diversi, che varie parti d'una Regione van prendendo col tempo da altre cose, restò final-Cerolien- mente solo ad una contrada, di cui nella Regione seguente ragioneremo. Così una parte delle Carine pigliò particolar nome di Ceroliense, leggendosi nel quarto di Varrone: Cum Gelio conjuntic Carina, sed inter eos, quem locum Cerolicusem appellatum apparet, e più sotto : Ceroliensis à Carinarum junetu distus Caring: posseà Ceriania, audd hine oritur caput Sacre Vie. Ma pongasi il discorso fatto per nulla, se così pare; con tutto ciò non potrà non restar sermo, che le carine sul Monte di S. Pietro in...

Vincula non salirono; che è quanto dovemo noi in questa Regione sermarne. Il Ceroliense essendo parte delle Carine per congiungersi con quelle, ch'erano Ore fofoe. della Regione quarta, è necessario, che occupasse tutto il piano del Coliseo sino al principio della quarta Regione da una parte, cioè fino a gli horti di Santa Maria... Nova, & al Giardiuo de' Pii, dall' altra fin presso S. Clemente, dove la Suburra

con la Tabernola principiava.

Nel Ceroliense vedesi l'Anfiteatro Flavio detto Coliseo; la magnificenza della... Amphitheatrum qual machina non è necessario descrivere, non potendone la penna imprimere mag-Flavii.

gior stupore di quel, che sanno gli occhi in chi la riguarda. Fù satto da Vespasiano, dicendo Suetonio nel nono di quell'Imperadore: ltem Amphitheatrum Urbe media, ut destinasse compererat Augustum. Fù dedicato da Tito, scrivendo il medesimo Suetonio in Tito: Amphitheatro dedicato, Thermisque celeriter extrustis, munus edidit apparatissimum, largissimumque; benche Martiale adulando il dica opera di Domitiano. Dicesi Coliseo corrottamente, cioè a dir Colosseo dal Colosso, che gli era avanti. de'se il m. Più Antiquarii differo conceduto dal Rè Teodorico a' Romani, che delle pietre came di Colle dutene potessero servirsi in risarcimento delle mura della Cità, scrivendolo Cassiodoro nell' epistola 49. lib. 3.; nè s'avviddero quella lettera esser scritta al Popolo, & Officiali di Catania, e non di Roma.

∫€0 •

Domus

Aurea

sis.

Dove è il Coliseo su prima una gran parte della Casa di Nerone, cioè lo stagno: additandolo Martiale nel secondo Epigramma:

Hic abi conspicui venerabilis Amphitheatri Erigitur moles, stagna Neronis erant.

cum porticu.

Nerone .

Neronis

Il quale così vien descritto da Suetonio nel 31. di Nerone: Stagnum maris inflar sugm di circumseptum adissiciis ad Urbium speciem: onde può francamente esser' immaginato occupante con gli edificii, che'l cingevano, non il solo sito del Colisco, ma quanto tra il Colisco, el'Esquilie, e la Settentrional parte del Celio era di piano. L'altre parti del Palazzo per la vastità ingombrante più Regioni, non è possibile deferiverle tutte quivi : onde è necessario andarne sacendo separata mentione di luogo in luogo.

Emperie.

Prima dello Stagno, e della gran Casa esser stato quivi un Mercato, ò Emporio di robbe venali dicono alcuni, ma senz'altra autorità, chè del leggersi una tal frequenza di robbe nella fomma Via Sacra: & all' incontro è chi gli s'oppone, perche l'Emporio era presso Monte Testaccio. A che è facile la replica. Se era presso al Teflaccio un' Emporio solenne di varie merci per la commodità dello sbarco de' Vascel, li, che era ivi, non toglie, che altrove, e specialmente nel cuore della Città un' altro Mercato non fosse di robbe di minor conto, e per lo più comestibili. Di certo nonse ne può dir nulla; ma se lece dietro al verisimile andar' argomentando, in Roma quando ella era Città non molto grande, nè molto popolata, facevasi il mercato nel Foro ogni nove giorni, detto perciò Nundina: Quando poi crebbe tanto, che il Fo-

so ne pure alle sole liti basto, le Nundine certo è, che non poterono più celebrarvi- Mercate ansi ; onde in altra parte facilmente si trasportarono, ò con l'antico ordine de'giorni, tichismo in è ridotte ad un continuato commercio, è in altra guisa. Ma qual luogo più a pro- Aoma detto posito era a ciò di questo, detto con ragione da Suetonio Media Urbe, e confinante Nundin con le due più celebri, e più frequentate strade di Roma, ch'erano la Suburra, e la Sacra? Se Ovidio, & altri son testimonii de'pomi, e d'altro, che in capo della Via Sacra vendevansi, e del frequente consesso, che v'era di gense, fanno ancora inditio dell'Emporio, che ivi cominciava, non potendo tanto concorso star tutto in una... strada ben stretta, nè solendosi i consessi fare nelle strade, ma nelle piazze. Quei, che scrivono pur venalità di robbe, e frequenza del popolo nel capo della Suburra, danno inditio dello stesso, e mostrano l'una, e l'altra estremità di vie haver'havuto un comune commercio. Questi son discorsi però di puro verifimile; ma si consideri, pia que avan che avanti al Coliseo in fine della Via Sacra su certamente piazza; della cui larghez- si as Coliseo. za dà lume il residuo della Meta sudante, che ancora vi si vede. Essendo ella stata... fentana, non potè non esser fatta nel mezzo della larghezza; onde quanto è frà essa, & il Colisco, tanto facilmente ancora frà la medesima, e l'estremità della Via... Sacra su lo spatio, e se ella su piazza, vi su alcun trassico probabilmente. Lo trovo Foru Veda Simmaco nell'epistola 78. del lib. 10. nomato il Foro di Vespasiano; ma qual Fo- spasiani. ro su da quell' imperadore sabricato? ò qual piazza in Roma potè mai haver nome di Pero da lui? Non altra a mio credere, chè quella, a lato di cui fabricò Vespasiano il grand'Ansiteatro. Le parole di Simmaco sono queste: Et cum ad Forum Vispasiani tom ego, quam Vir spestabilis Vicarius perurgente populo fuissemus ingressiut quietem utriusque partis multitudini suaderemus &c.

Il Coragio in Ruso si legge Summum, in Vittore Samium; ma una inscrittione Summum portata dal Panvinio per altro, nella quale si legge Summi, sa apparire in Vittore Choragi-

la scorrettione.

#### HERCVLI .ET . SILVANO .EX . VOTO TROPHIMIANVS AVG. LIB PRO.SVMMI.CHORAGI CVM.CHIA.CONIVGE

E vado immaginandomi, che sosse bottega, ove le sigure, le machine, e i pegmi per l'Anfiteatro si lavoravano, d'stanze da conservarle. Di cotali machine Apollodoro Architetto ad Adriano in risposta del disegno mandatogli del Tempio di Venere, e di Roma, che Adriano faceva già edificare, scrisse: Sublime illud, & concavum ficri i ginochi An oportere, ut ex loco superiori in Sacram usque Viam insignior prospettus estet, & magis con-ficultati. spicuus. Concavus ad excipiendas ludorum machinas, que in eo latenter compingi; & item en occulto in theatrum duci possent. Così Dione in Adriano: ove per Teatro non altro può intendersi, chè l'Ansiteatro; & il medesimo Dione così parla anchealtrove. Non ad altro alluse Martiale nell'Epigramma secondo dicendo:

His ubi sydereus propius videt astra colossus, Et crescunt media pegmata celsa via ;

I quali pegmi da niuno meglio si descrivono, chè da Seneca nell'epistola 88. Machinatores, qui pegmata ex se surgentia excogitant, or tabulata tacita in sublime erescentia, O alias ex inopinato varietates, aut debiscentibus. que coberebant, aut que stabant sua sponce coberentibus, aut bis, que eminebant paulatim in se residentibus. Scrive di più Asconio nell'oratione pro Cornelio, che ne gli Ansiteatri si solevano opporre a Tori simulacri d'huomini,sicome hoggidì ancor si fanno di carta,ò di tela ripieni di sieno; Effigies bominum en seno sieri solebant, quibus objettis ad spettaculum prabendum tauri fassi di sena irritarentur; e cotali simulacri facilmente nel Coragio presso all'Ansiteatro si sabri-

cavano, ò si vendevano. L'aggiunto Summuer gli si dava sorte, perche serviva ad Ansiteatro maggior de gli altri, e per i più riguardevoli, e maravigliosi spettacoli, che si facessero. Del sito ancorche non s'habbia luce, può farsi congestura, che nel

piano, e presso all'Ansiteatro s'aprisse.

LacusPastoris.

Il Lago del Pastore non sarà vano il dire esser stato una fonce simile ad infinite altre, cou vaso ricevente l'acqua continua; & il nome di Pastore gli derivò sorse dalla scultura, è pittura d'alcun pastore, che v'era. Così le sontane ancora hoggidì hanno nello sgorgo varii capricci di scultura per ornamento; se però non su cosi detta da alcuno della fameglia, che era in Roma di quel cognome. Fanno mentione d'esso, oltre Vittore, e Ruso, gli atti de'SS. Eusebio, e compagni: Qui verò dutti ad petram sceleratam juxta Amphitheatrum ad-Lacum Pastoris ibidem decollati sunt; il quale essendo in questa terza Regione, convien dire, che fosse trà il Coliseo, e le radici del monte di S. Pietro in Vincula; giache dell'altra parte trà il Colisco, e l'Arco di Costantino era l'altre detta la Meta sudante. E chi sà, che una delle due granconche di marmo, che in piazza Farnese sanno due belle sontane, non sosse di quel lago? Esservene stata trasportata una della piazza di S. Marco sotto Paolo III. cambiata con un'altra minore, che ancor vi stà, è racconto universale, e prima esser stata la medesima da Paolo II. fatta condurre ivi dal Colisco, presso a cui stava, si legge in un manoscritto diario di que'tempi. Presso a quel fonte dov'era la pietra, che Sce-PetraSce- lerata dicevasi, i Christiani erano uccisi, ò slagellati, è almeno publicati dal Banditore per rei di morte, come ne gli attidi S. Pontiano si legge ; evidente fegno, ch'era ivi piazza frequentata, ove solevano esser tal'hora stratiati i seguaci di Christo. Quella pietra, satta sorse in soggia di piedestallo, serviva perch'il Banditore su quell' altezza fosse meglio udito, e veduto. Una somigliante pietra era, dove si sacevano le subastationi, non sembrando a me suonar'altra cosa le parole dell'Oratione pro Quintio di Cicerone: Cum quis cum suis pent basta subjicitur, atque in sano venditatur preconis vocese l'altra della Pisoniana del medesimo: Præterquem duos de lapide emptos Tribunos cioè a dire, quasi comprati sotto l'hasta, per la mercede promessa soro, come spiega ivi Pediano; ma più aperte appajono quelle di Plauto nelle Bacchidi atto 4. sc.7.

lerata.

O stulte stulte nescis nune vænire te,

Atque in co ipso astar lapide, ubi praco pradicat; Donde può ancora inferirsi, che su la stessa pietra stava il servo venale col banditore. Ester di più stato solito vender così molti malsattori per prezzo vile in pena de'lo. ro delitti accenna Columella nel lib.3. c.3. Vinitaris, quem vulgus quidem parvi cris vel de lapide noxium posse comparari putat, sed ego plurimorum opinioni dissentiens pretiosum vinitorem in primis esse censes. Se poi questa vendita penale de colpevoli si faceste quivi nella Pietra Scelerata luogo destinato già alla punitione de'rei , ò pur nell'altra, dove ordinariamente i servi, e forse ancora gli altri beni si subastavano, e dove i compretori solevano concorrere, ne lascio il giuditio a'più curiosi.

A piè del Monte incontro al Giardino de'Pii, dov'è la Chiesetta di S. Andrea. detto in Portugallo, è opinione esser stato enticamente il luogo, che Busta Gallica si diceva, senz'altra autorità, ò inditio, chè della pura somiglianza, & anche poca, del nome. Il sito non è inverisimile, posche le parole di Livio nel secondo della terza: Media Urbe, qua nunc Busta Gallica sunt, & postera die citra Gabios cacidit Gallorum Legiones, sembrano rappresentar quel satto d'arme non lungi molto dal Campidoglio presso al Coliseo. Ma però non vedendo vi congruenza d'alcun peso, lascio tutto all'arbitrio di ciascheduno.

Porticus Liviz.

Il portico di Livia, dicono, ch'egli era dove si prima la Casa di Cesare, nel cui sitofabricò poi Giulia una gran Cala, che Augusto sece getter'à terra, e vi fece un bel Portico nomandolo da Livia sua moglie. Ovidio nel sesto de Fasti:

Disce tamen veniens etas, ubi Livia nunc est Porticus, immensz testa suere Damus.

Dicesi atterrato da Nerone per distendervi la sua Casa aurea, ma poi da Domitiano risatto. Plinio nel lib. 14. al c. 1. sa mentione d'una gran vite, ch'al sempo suo l'adombrava. Livia gli edificò appresso un Tempio della Concordia, e finalmente ivi dicono, che sabricasse il Tempio della Pace Vespassano: ma se dove era primabili Portico di Livia sabricò poi Vespassano il Tempio della Pace, non potò restar'in piedi il Portico nel tempo di Plinio, & anche di Plinio il più giovane, che nell'epistola 5. del lib. 1. ne sa memoria. Come pote Domitiano risarlo, e non demolire il Tempio della Pace sattovi sopra dal Padre? e sinalmente Ruso, e Vittore il pongono nella terza Regione, mentre il Tempio della Pace era nella quarta, a cui dava il nome; motivi anche satti dal Donati, il quale sa veder di più chimera quanto della gran sabrica di Giulia si santastica. Ovidio chiamò Augusto herede della Casa gettata da lui a terra.

Totque suas bares perdere Casar opes.

E pure della Casa Pontisicia non su herede, ma col Pontisicato massimo dopo la morte di Lepido glie ne toccò l'uso. Herede ben su egli della Casa di Vedio Pollione; il quale, come Dione dice nel lib. 54. lasciò ad Augusto Magnam bæreditatis partem, & Pauslippum Villam inter Neapolim. & Puteolos jacentem; jussique, ut is popula aliquod splendidum opus saceret. Ejus operis causa saciendi verbo, re autem ne quad Vedii in Orbe restaret monumentum, e E des Pollionis sunditus evertit Augustus; Porticuque ibi circumdusta non Pollionis, sed Livia nomen inscripsit; & eccone la verità diciferata prima dal Lipsio nel primo de gli annali di Tacito; poi dal Donati. La sua dedicatione da Dione è scritta nel lib. 56.

Questa gran Casa, e poi Portico, giach'era nella terza Regione, su senza sallo alla salda dell'Esquilie sià S. Andrea in Portugallo, e la moderna Suburra sul consina della quarta Regione, essendo della quarta il Tempio della Concordia, che haveva contiguo; ma in qual parte più prossima sosse, non è a mio credere indovinabile. Se sosse stato da Nerone demolizo, ò congiunto almeno alla sua Casa Aurea., e sosse veramente il Portico chiamato Claudio da Martiale nell'Epigramma 20. del

primo libro:

Claudia diffusas ubi Porticus explicat umbras.

Ultima pars Aula deficientis erat.

detto Claudio solo, perche Nerone anch'egli chiamato Claudio dopo l'incendio lo risarcisse, come piace ad alcuni, converrebbe dir co'sudetti, che sosse dietro al Tempio della Pace: ma perche io più aderisco a chi crede il Portico Claudio diverso dal Livio, leggendosi questo sempre detto di Livia da tutti, & il nome di Claudio Livio. Nerone applicato mostrando durezza, non sò accennarne sito così preciso.

Ma posto il Portico di Claudio diverso dal Livio, non però concorro io col Pan-

vinio a porlo in questa Regione: di che niuna congettura fi trova.

D'Iside, e Serapide, da'quali la Regione prende il nome, due Edicule si contano da Ruso, e Vittore; ma queste surono Edicule particolari di due Vici: onde da alcun Tempio sabricato ad Iside, e Serapide creduto anche, e registrato dal Panvinio, più tosto che da quelle due Cappellette, la Regione su nominata. Nè vano sembra a me il sospettare, che il Tempio satto da Augusto, e da Marcantonio alle stelle Deità nella gran proscrittione, di cui nel lib. 47. Dione scrive, Decreverunt Templum Serapidi, Decque Issi, ère sosse quivi satto, e dallo stesso, come da oprad'Angusto nella divisione delle Regioni, che Augusto sece, si desse nome a questa, in cui era. Quando così sosse (ch'io non l'accerto, mane sò solo motivo) il pensier del Fulvio sembrarebbe a me verisimile, che nell'Emporio sosse stato, scrivendo Vitruvio nel settimo del primo libro, i Tempii doversi porre Mercurio in Foro, Issi, ère Serapidi in Emporio, ère, e sarebbe stato un tacciare Augusto, s'altrove, che nell'Emporio l'havesse egli fatto: ma non però consento esser stato, come il Fulvio pensa, ne gli horti di Santa Maria Nova, ove due Tribune si veggiono congiunte una all'a

Ove fosset

Porticus Cleudii, Martialis

Ediculæ
Isidis, &
Serapidis
Templsi
Isidis, &
Serapidis

altra; poiche la Meta sudante, ove la Regione quarta haveva il principio, sa veder,

che questa non passava tant'oltre.

Moneta

Finalmente Ruso, e la Notitia mostrano, ch'in questa Regione su il Tempio, ò la statua di Moneta, la quale parimente havendo dato anch'ella nome alla Regione, hà del ragionevole, ch' in sito celebre sosse, e perciò non lungi della piazza. del Colisco.

# Il Colle con altre cose di sito affatto incerto:

#### CAPO DECIMO.

in Pact.

A strada, per cui dietro al Tempio della Pace si và verso S. Pietro in Vincula, krausellie de de gli Antiquerii tenute per quel Vico Scelerato, in cui Tullia Moglie di sa dierre al Tarquinio Superbo se passar la Carrozza sopra il cadavero di suo Padre, congiunta Tempio del alla salita, che Clivo Urbio, è Virbio si stima, e s'asserma. A me però sembra... Arano, che andandosi per il Clivo Urbio ella Regia di Servio Tullio, che secondo Vittore, e Ruso, e secondo altri contrasegni, era nella Regione non terza, ma. quinta, una tal'immaginatione sia potuta concepirsi, e farsi di più comune. Dove quel Vico, e Clivo giustamente fostero, spero poter mostrar'io altrove assai chiaro.

Thermæ

Pressos. Pietro in Vincula all'intorno della Chiesa, del Convento, e dell'horto Titi Cal. esser state le Terme di Tito mostrano i gran vestigi, che vi si veggiono d'antichità con fabriche rotonde a Terme fomiglianti. Ivi porta il Junta di Suetonio nel settimo di Tito: Amphitheatro dedicato, Thermisque juxta veleriter extructis, &c. e segno di Terme dava la Conca marmorea, che nel passato secolo era avanti alla Chiesa, trasserita dal Cardinal Ferdinando de Medici sul Pincio al suo Giardino, la quale esser'uno de'Labri anticamente usati ne'bagni non può negarsi. Alcuni però le credono di Trajano, leggendosi, che Simmaco Papa edificò la Chiefa di San Martino de'Monti (a S. Pietro in Vincula vicinissima) su le Terme di Trajano, e l'essertivi appresso stata trovata la seguențe inscrittione l'accerta:

Therms Trajani Cef. A.

drian .

#### IVLIVS.FELIX.CAMPANIANVS T. C. PRAEFECTVS. VRB. AD. AV-GENDAM - THERMARVM . TRAIANA-RVM. GRATIAM. CONLOCAVIT

Piece però ad altri, che le Terme di Tito fossero assai più nel basso, contra quel, che · si legge di S. Pietro in Vincula; ad altri, che Trajano risarcisse le di Tito, non facesse Terme di nuovo, contra Vittore, e Rufo, che distanti registrano queste da quelle. Lo per me credo, che Trajano ampliandole con l'aggiunta di nuova fabrica, desse loro maggior magnificenza, e commodità, e perciò la parte da lui fabricata... acquistasse il nome di Terme Trajane; non essendo mai credibile, che altre Terme separate, e si vicine Trajano fabricasse. Così nel Vaticano si dice Palazzo di Sisto la parte, che Sisto V. aggiunse al Vecchio. Anzi essendosi presso S. Martino de' Mon-Terms & A. ti nel tempo di Leone X. trovate due belle statue d'Antinoo fanciullo amato da... Adriano in un luogo detto Adrianello, le quali hora sono in Belvedere, segue l'in-Templu ditio, che da Adriano ancora alcuna, ma non molta fabrica vi s'agginngesse, la Esculapii quale ritenesse il nome di lui. Nelle Terme di Trajano haver Diocletiano sabricato un Tempio ad Esculapio si legge negli atti de' Santi Severo, e Compagni.

Maggior difficoltà fanno molti nella statua bellissima del Laocoonte con due figli Statue de attorniati da' Serpi ritrovata nello stesso tempo di Leone X. presso a S.Lucia in Selce, e le sette sale, e trasportata in Belvedere, dove hoggi stà. Questa suor di dub-

oid

bio fu la scritta da Plinio nel c. 5. del 36. libro: Sicut in Laocconte, qui est in Titi domo opus omnibus, & picture. & statuarie artis anteserendum, en uno lapide eum, & liberos Draconum mirabiles nexus de Conflii sententia fecere summi Artifices Agesander, & Polidorus, & Athenodorus Rhodii: e s'era nella Casa di Tito presso le Sette Sale, dunque e S. Pietro in Vincula, dove quella statua su trovata (la cui trasportatione come difficile non può sospettarsi) era la Casa, e non le Terme di quel Ce- Titi Cæsare: ma facile è lo scioglimento. Poterono le Terme di Tito giungere a S. Pietro laris: in Vincula; e potè Trajano distenderle a S. Martino de' Monti, e lasciare a sinistra, dov'è S. Lucia in Selce, e le Sette Sale, intatto un' ampio Palagio, non che la Casa di Tito da Suetonio nel c. 2. descrittà angusta: Natus est Kal. Januarii infigni anno Cajana nece prope Septizonium sordidis addus, cubiculo verd perparvo, & obscuro; nam manet adhut, & oftenditur; e credibilmente alle Terme dal medesimo Tito fatte

quesi contigua.

Ma qui da Suetonio ad un'altro dubbio siamo tratti. Qual Casa hebbe Tito presso le sue Terme? fabricata da lui nuova, ò paterna? Nuova non può dirsi, poiche nel breve tempo del suo Impero ben si legge haver fatto con velocità le Terme, ma non già Casa, di cui mentre possedeva l'Augustal Palazzo, la Casa di Laterano, & altro, non haveva di mestiero: se paterna, non quella, in cui nacque Domitiano, ch'era (dice Suetonio) Regione Orbis sexta ad malum punicum, quam posted in Templum gentis Flavie convertit, mentre quella, in cui Tito nacque, durò anche dopo Domitiano: dunque su altra; e non potendo Vespasiano huomo di mediocri sacoltà, Aretto nello spendere, e nemico de' lussi haver havute quantità di Case, convien dir, che quella di Tito presso afle Terme sosse la medesime, in cui era nato; & accresce il credibile l'haverle fatti appresso edistii publici, l'haverla adorna di statue, e forse anche di sabriea, benche la stanza, ov'egli nacque, lasciasse intatta. Ciò Supposto, il Settizonio, che da Suetonio si nomina, su sicuramente quivi; sicom Septizoanche si giudica dal Donati, e perciò nella vita di Gregorio IX. (soggiunge egli) nium. leggiamo: Pontifex creatus propé Septizonium in Diaconia S. Lucię in Septifolio; ch'esser'anche stata detta in Orphea, d'in Orthea, & in Silice egli non dubita. Ma perd S. Lucia in Septisolio esser stata Diaconia posta sotto il Palatino presso all' altro Set- s. Incia in tizonio di Severo scrivono Martino Polono, il Biondo, il Leto, & il Panvinio; e da Septifolio, Anastalio s'annovera con nome di Diacenia S. Lucie in Septodio, in Septasolis, in Septem Viss, diversa dall'altra Chiesa detta in Orphea, d in Orthea; & in quella, non in questa dicono creato Pontefice Gregorio IX. Con tutto ciò il nome d'Orthea. significante in Greco ringhiere, à loggie, non hà dal Settizonio senso diverso; onde ancor questa haver nome dal Settizonio si può dire. In buon sito era fatto il Settizonio sì quell' altezza rifguardante tutto il Vico Patritio a dirittura, e dal Vico medesimo vagheggiato sempre in faccia. Non s'opponga il Settizonio esser stato in- Alri Settis contro a S. Gregorio sotto il Palatino, & un'altro presso le Terme Antoniane; poi- qui diversi che olere a quello, che d'ambidue a luoghi debiti fi dirà, quel, ch'era sotto il Pala- de quello. tino, su certamente satto da Settimio Severo; innanzi a cui esser stato in Roma un... Settizonio, le parole di Suetonio ci dimostrano; il cui nome hà potuto anche quivi talvolta corrottamente, e malamente applicarsi alle vicine cisterne, che non mai hebbero somiglianza di Sale, e sono più di sette.

Queste, che hoggi Sette Sale si dicono, sono nove maravigliose conserve d'acqua, Sette Sale ; le quali probabilmente servirono per le prossime Terme di-Tito, ò prima per il Giardino di Nerone, ò più tosto surono il samolo Ninseo satto da Marc' Aurelio; di cui Ammiano nel lib. 15. Cim plebs enceta calore, quo consuevit, vini causando inopiam ad Septinonium convenisset celebrem locum, ubi operis ambitios Nimpheum Mar- phanm cus condidit Imperator, &c. Così nella Regione quinta, quando:spiegheremo ciò, che Marci. anticamente sosse il Ninseo, con alquanto più d'evidenza spero ci apparirà.

Tomandocene a S. Pietro in Vincula; quivi prima delle Terme di Tito perven-

Domus

Nvm-

Gurdino del ne la gran Casa Aurea Neroniana, è per meglio dire, vi pervenne mon la Casa, ma la Cafa di il Giardino: così spiega Martiale nel già citato secondo Epigramma: Retone .

His ubi miramur velocia munera Thermas, Abfulerat miseris tella superbus ager.

Dice Ager non Domus, cioè quel che Suetonio spiega: Rura insuper arvis, atque vinetis, & pascuis, sylvisque varia cum multitudine omnis generis pecudum, & serarum; e dalla vista de'siti appar meglio la verità. Trà il Palatino, e l'Esquilie tutto il basso haveva Merone occupato con Portici, per poter da un monte all'altro con Palagio continuato passar' in piano: ma il piano del Palatine di quello di S. Pietro in Vincula è alquant o più basso: sotto dunque a S. Pietro in Vincula il Palagio terminava; e quel poco di spiaggia sino a gli horti di Mecenate, i quali vi congiunse, era. distinto in verzure. Così Tacito, che nel 15. de gli Annali scrive quel grand'incendio non haver cessato, quin, O. Palatium, O. Domus, O cuncia circum baurirentur, non è discordante da se medesimo, che il fine dell' incendio scrive poco dopo: Sexto demum die apud imas Esquilias finis incendio facius; non potendo il fuoco haver terminato sotto l'Esquilie, & haver'abbrugiata tutta la Casa, se sosse ella pervenuta alla fommità.

Therma

Le Terme di Filippo son credute l'anticaglie, che si veggiono incontro alla Chie-Philippi. sa di S. Matteo in Merulana. Non se n'hà certezza; ma solo credibilità dalla forma di que' refidui, e da un pezzo d'inscrittione trovata fra i medelimi refidui, e S. Matteo; la qual si porta dal Panvinio:

#### L. RVBRIVS. GETA. CVR. P. CCCXXII. D. N. PHILIPPI. AVG. THERM.

Da che si sa anche qualche poco verisimile, che havendo Filippo la Casa nella. Regione seconda, l'havesse nella Suburra alle sue Terme vicina. Alle Terme di Filippo salivasi facilmente per quel ramo della Tabernola, che portava nell' Esquilie secondo Varrone: Oppius mons terticepsos, lucum Esquilinum denterior via in Tabernola est; nè lungi dalle Terme potè essere il Bosco Esquilino.

Demus na.

Ivi appresso su la Casa Merulana, di cui S. Gregorio nell' Epistola 58. del lib. 2. Merula. Ecclesiam positam juxta Domum Merulanam Regione tertia, &c. su ò dove è la Chiesa di S. Matteo, che in Merulana si disse, e si dice, ò almeno ivi appresso: & ecco, che Merulana non su nome di Regione grande, nè su corrotto da Mariana, come su parere di quasi tutti gli Antiquarii. La samiglia de' Meruli su Romana antica, e Consolare; e da Varrone s'introduce Cornelio Merula nel terzo de re rustica.

Prætura hms.

La Pretura Prefentissima ciò, che si fosse non si sà; e se non è audacia l'andar del-Presentif. le cose incognite discorrendo a tentoni; il nome di Presura qui non dinota ossitio, ma fabrica a' Pretori appartenente, nè l'aggiunto di presentissima può parere strano; poiche dicendosi la Pretura à præ essendo, secondo Cicerone, & altresi dicendosi præsens quod praces, & prasentissimum, quod maxime pracet, segue la Pretura presentissima effere alcuna fabrica destinata al Pretore maggior de gli altri, ch'era l'Urbano, Che me lo non dico esser questo il luogo, ove il Pretore Urbano teneva ragione, essendosi i giuditii tenuti ne' Fori, e nelle Basiliche; ma ben sò, che al Rè Sacrisiculo, & al Pretore Urbano toccava l'indire, e proclamare ogni mele le ferie publiche, a quello le menstrue, secondo Varrone nel quinto, a questo le compitali, secondo Macrobio ne Saturnali al c. 4. del primo libro. Haverle quello indette ful Campidoglio scrive il medesimo Varrone; l'altro dove le pronunciasse non si sà; nè difficil cosa è, che sù qualche elevatezza dell' Esquilie sovrastante al piano del Colisco, detto Foro di Vespasiano, ch'era il mezzo di Roma, & in cui si faceva l'Emposio, solessero dal Pretore Urbano indirsi, ce perciò Pratura Prasentissima sosse detto il spogo. Forse era quivi ancora il bianco, in cui soleva il Pretore Urbano nel principio del Magistra-

fo∏e.

to espor suora l'Editto del come intendevà quell'anno tener ragione; secondo il quas le Editto soleva anco poi giudicarsi dal Pretore Peregrino; da cui altro Editto non s'esponeva, come prudentemente dall'Ot tomano si discorre nella descrittione de'Romani Magistrati: il qual bianco esser stato colla fatta di gesso sul muro scrive Suida in Leurapea. Finalmente, e più probabilmente se nell'ultimo secolo dell' Imperio di Roma tutta la giurisdittione del Pretore Urbano era ridotta ne' soli spertacoli, esfendo ogn' altra sua autorità ne' Presetti del Pretorio trasserita, come apertamente spiega in una delle sue epistole Giolesso Scaligero, e perciò sola cura de'. Pretori era come de moltrepistole di Simmeco fi reccoglie) procesciar de lontene Regioni here per gli Ansiteatri, o cavalli per i corsi Circenti, la Pretura Presentissima presso al maggior' Anfiteatro potè essere quella stanza, ove la futura celebratione de' giuochi dal Pretore con gli Edili, e co' Questori si consultava à dove i tempi, i lueghi, i modi, & ogn'altra qualità de' giuochi da celebrarfi indicevansi, ò dove delle cose, che a giuochi spettavano, ò dalle preparationi, e celebrationi di quelli nascevano, si teneve ragione. Nella Notitia si legge Presentissimum Choragium, dove à le due parole si devono leggere puntatamente Presentissimum. Choragium, per due cose difiinte, à è uno de gli errori foliti della poca notitia, che loScrittore haveva delle cose di Roma.

Il Biondo, e la maggior parte de gli Antiquarii pongono sotto S. Pietro in Vin- La Curia cula la Curia vecchia; ne altro se n'apporta, chè i rogiti de' Notaii de' secoli precedenti; ne' quali fi legge nominato quel contorno alla Curia vecchia; e foggiunge il Biondo, ch'al suo tempo da gli Habitatori si chiamava ancor così: ma ester'ella stata sul Palatino è certissimo; come con l'autorità di Tacitosi mostrò. Onde ò su error pigliate ne fecoli rozzi, ò la Pretura Presentissima su detta anche Curia à somiglianza della Calabra, che sul Campidoglio ferviva al minor Pontefice, & al Rè Sa-

crificulo, per proclamare i giorni, e le ferie menstrue.

Del Ludo Magno s'hà rincontro in due inscrittioni dal Panvinio portate; nellequali si sa mentione del Procuratore, e del Medico di quel ludo; ma dove fosse non magnus. è possibile trovare, è congetturare, essendo hoggi la Regione terza quasi tutta dishabitata. Del nome di Ludo nell' antecedente Regione su già discosso. Ben'è manifesto l'errore nella Notitia; ove in vece di Magnus si legge Matutinus, posto prima

nella Regione leconda. Le Scuole Questorum, Capulatorum, & Galli, non è meno possibile, che si rintraccino fra sole vigne; nelle quali ogni massa d'antichità à stata spianata, ò dissormata Questoalmeno. Per toccare in genere ciò, che Scuola fosse; due fignificati sembra a me rum, Cahaver havnti anticamente. Il primo, il più proprio, e l'universale ancora d'hoggi- pulatorii, di fù di luogo rove alcuna professione s'insegnasse: Resto net 19. Schole ditte funt, & Galli. non ab otio, as vacations omni, sed quod teteris rebus emissis vacare liberalsbus studiis semble the pueri debent; a che si consa Cassiodoro già portato trattando de i Ludi; e lo sello cosa sosse sosse sos nell'epistola 21. del nono libro: Dostores elequentic Romanc laboris sui constituta premia non babere, & aliquorum naudinatione fieri, ut Scholarum Mazistris deputata summa videatur imminui. Plinio Cecilio nell' epistola terza del terzo libro: Jam cir tum/piciendus Rheter Latinus, cajus Schole severitas, pudor, in primis casiitas constet. E Martiale nel primo libro epigramma 120.

Versus scribere me pariem severos. Nec quos perlegat in Schola Mazifier Corneli quereris, &c.

Così nell'epigramma 64 del libro secondo perlando di Tacito dubbioso di fare il Tutore, ò il Causidico:

> Si Schota damnatur, si litibus omnia screent, Ipse potest sieri Marlya Causidicus.

E Quintiliano quali ad ogni passo delle Scuole de' Retori sa mentione. L'altro suo significato sembra a me un'ordine, una turma, un drappello di genti distinte da al-

Scholz

tre turme, ò ordini simili. Si trahe da Vegetio nel c. 21. del libro secondo: In orbem quemdam per diversas Cobortes, & diversas Scholas promoveantur, & c. e dalla legge prima C. de privil. Scholar. lib. 12. nel qual senso persuadono intese l'undici Scuole de' Soldati, delle quali l'Imperador Giustiniano nella legge ultima C. de locato ragiona: Milites autem non appellamus cos tam, qui sub excelsis Magistris Militum tolerare noscuntur militiam, quam qui in undecim devotissmis Scholis taxati sunt, nec non cos, qui sub diversa optionibus saderatorum nomine sunt decorati: Nè solo sra Soldatesche, ma ancora fra Domestici esser stato usurpato il senso medesimo dimostra la legge prima C. de annou. civilib.2. la legge unica C. de comit. & trib. Scholar. lib. 12. S. Gregorio nel lib. 7. epist. 17. parlando della Scuola de' Notaii, e de' Suddiaconi; e Corippo nel quarto libro de laudibus Jassimi Minoris:

Protinus oficiis summam tutantibus aulam Ordinibus propriis, & prisco more notatis

Per Scholas, turmajque vocans. Nè in altre senso vanno intese forse molte Schole in Ruso, & in Vittore, come Questorum. Capulatorum. Sentariorum domesticorum. e simili, cioè stanze de' ridotti di tali drappelli. Quello in specie de' Questori, e de' Capulatori piace al l'anzirolo, che folsero stanze dove si misurava, e distribuiva al Popolo l'olio annuo, ò menstruo, che da gl'Imperadori soleva darsi loro. Stima perciò, che ò sossero una sola stanza, dove i Capulatori misuravano, e i Questori tenevano il conto di chi riceveva, ò se pure eran due, fossero congiunte. Ma il distribuir dell'olio si doveva far ne' Magazzini, a mio credere, ne'quali si teneva. Quanto al conto de' Questori certo è, che prima di distribuirlo si dava a ciascheduno la tessera, che nel prender poi l'olio si rendeva, come nel trattar del Portico Minutio, e della. distributione del grano spero dir meglio. Queste Scuole dunque erano più facilmente stanze, ove l'Università de' Questori, e de' Capulatori facevano l'adunanze lo-TO a' debiti tempi, come l'Università dell' Arti fanno hoggidì; le quali esser state forse nella piazza dell' Emporio non è incredibile. Furono queste Università chiamate già Collegii di varie Arti, e Professioni instituiti da Numa, come da Plutarco

Castra Misenazium . della Plebe restituiti.

L'alloggiamento de' Misenati si può dir per verisimile, che sosse sul Colle, come quel de' Peregrini sul Celio. V'alloggiavano i Soldati dell'Armata, che Augusto pose a Miseno, ò quando di là venivano a Roma, secondo il Donati, ò mentre assoldavansi, o si saceva massa di loro per mandarli in supplimento de' morti, e de' veterani: l'aggiunto del numero 11. che in Ruso si legge, e l'altro Castra Misenatium vetera del nuovo Vittore quanto vane inventioni siano di poco intendenti, non è d'uopo dichiararlo di nuovo.

mella vita di quel Rè si narra diffusamente; dipoi suppressi dalla Republica, e dopo nove anni, secondo Asconio nell' Oratione in Pisonem da Publio Clodio Tribuno

Domus Plinii Jun.

La Casa del Secondo Plinio esser stata nell' Esquilie dice egli stesso nell' epistolaultima del terzo libro parlando d'un' epigramma di Martiale: Alloquitur Musam; mandat, ut domum meam in Esquiliis querat, e Martiale nel medesimo epigramma, ch'è il 19. del libro 10. mostra, che vi s'andava per la Suburra. In quella parte su dunque dell'Esquilie, che tra S. Clemente, e SS. Pietro, e Marcellino s'inalza. Appresso gli su la Casa picciola d'un certo Pedone dal medesimo Martiale descritata ivi:

Domus preiso g Pedonis, ta ivi:

Illic parva tui Domus Pedonis Celata est Aquile minore penna:

Ove la parola tui detta alla Musa par, che lo dichiari Poeta, è amator de' versi di Martiale.

Domus Pauli.

Sù la stessa parte dell' Esquilie, a cui per il Clivo Suburrano ascendevasi, hebbe un certo Paolo la Casa. Martiale nell' epigramma 23. del libro quinto:

Mans

# Regione Quarta:

Mane domi nifi te merui, voluique videre,
Sint mibi Paule tue longiùs Esquilie:
Sed Tiburtine sum proximus accola Pile,
Quà videt antiquum rustica flora Jovem:
Alta Suburrani viucenda est semita Glivi,

Et nunquam ficco sordida saxa gradu. Oc. Ove se la salita di S. Lucia in Selce sosse stato il Clivo Suburrano, non grande lontananza dalla Pila Tiburtina, cioè da Capo alle Case, vi sarebbe stata, nè degna di tant'acclamatione di Martiale.

# La Regione quarta detta Via Satra, overo Templum. Pacis.

#### CAPO UNDECIMO:

Piè di quella parte dell'Equilie, dove la terza Regione d'Iside, e Serapide terminava; cioè a dire presso'l Giardino de' Pii, cominciava la quarta, che l'era annessa. Questa eccola copiata da Sesto Ruso.

# Regio Templum Pacis.

Templum Pacis Templum Remi Templum Divæ Faustino Templum Orbis Roma, & Augusti Templum Veneris Templum Telluris Templum Solis Templum Luna Templum Concordia in Porticu Livia Bafilica Conflantini Via Sacra Basilica Pauli Sacriporticus alias Sacriportus Forum transitorium cum Templo Divi Nerva Balinea Daphnidis Volcanale-Porticus absidata Bucena aurea Apollo Sandalarius Horrea Testaria Sacellum Strenue Sororium tigillum Meta sudans Caput lynco Carina caput Domus Pompei

A'quimalium Arca Victoria Arcus Titi Vici VIII. Vicus Sceleratus Vicus Eros Vicus Veneris Vicus Apollinis Vicus trium viarum Vicus Anciportus minor Vicus Fortunatus minor Vicus Sandaliarius Ædiculæ VIII. Musarum Spei Mercurii Lucina Valeriana. Junonis Lucina Mavortii Ifidis Vicomagistri XXXII. Curatores II. Denunciatores II. Infula IIMDCCLVIII; Domus CXXXIIX. Horrea XIIX. Balinca Privata LXXV. Lacus

Avita Cittronum

Lacus LXXIX. Pistrina XXIII. Regio in circuitu continet Pedes XVIII. millia

Ec ecco anche la descritta da Publio Vittore.

## Regio Quarta Templum Pacis:

Templum Pacis Templum Remi Templum Veneris Templant Foulina Templum Telluris Via Sacra Bafilica Conflantini Bafilica Pauli Æmilii Sacriportus Forum transitorium Balineum Daphnidis Porticus absidata Area Vulcani cum vulcana li vbi lotus à Romulo sata, in qua arca sanguine per bidnum plvit. · Buccina aurea, vel buccinum aureum Apollo Sandaliarius Horrea Chartarea, vel Testarea Tızillum soprorium

Colossus altus pedes CII. & semis babens in capite radios VII. finguli pedes XII. & semis Meta fudans Carina Domus Pompei Avita Ciceronum domus Vici VIII. Edicula VIII. Vicemagistri XXII. Curatores II. Denunciatores 11. Infulæ IIMDCCLVII. Domus CXXXVIII. Harres VIII. Balince Private LXXV. Lacus LXXVIII. Pistrina XII. Regio in ambitu continct Pedes XIIIM.

#### Nell'altro Vittore si leggono di più le seguenti cose,

Templum Vrbis Rome
Templum Solis, & Luna
Alla Basilica di Paolo Emilio ag.
giunge Vetus
Porticus Livia cum Templo Concordia
Sacriporticus alias Sacriportus
Ove nel primo si dice Horrea,
Chartarea, vel Testarea, qui si
dice Horrea Cantharia, vel
Testaria alias Tastaria

L'altezza de'raggi del Colosso si dice piedi XXII.

Sacellum Deç Strenue
In vece di Carine dice
Carine caput
I Vicomagistri si dicono XXXII.
I Granari si dicono XVIII.
I Forni XIIII.
L'ambito della Regione
Piedi XIIIM. aliès XIIIM;

Nella Notitia così si descrive.

#### REGIO IV.

Emplum Pacis continet Porticum absidatam, Aream Vulcani, Aureum Buccinum, Apollinem Sandaliarium, Telluris Templum, Horrea Cartharea, Tigillum Sororium, Colossum altum pedes centum duo semis; babet im capite radia numero septem singula pedam viginti duorum semis, Metam sudantam, Templum Rome, & Venevis, Edem Jovis Statoris, Viam Sacram, Basilicam Constantinianam, Templum Faustine, Basilicam

cam Pauli, Forum Transitorium; Suburram, Balneum Daphnidis, Vici otio, Ædicula totidem, Vicomagistri XLVIII. Curatores duo, Insula II. millia septingenta quinquaginta septem, Domus otioginta otio, Horrea decem & otio, Balnea LXXV. Lacus LXXXIII. Pistrina XII. continet pedes tredecim millia.

L'aggiunte, che al fine vi sa il Panvinio, sono queste.

Ad Corneta Vicus Cyprius post Sceleratus Busta Gallica Al Tempio della Pace soggiunge: In quo inter catera, ornamenta erant Templi Hierosolymorum Templum Veneris Cloacine Templum Telluris in Carivis cum · Armamentario . Ædes Jani Curiatii Ædes Junonis sororiæ, in Garinis Ades Salutis Odæum Al Foro Transitorio aggiung aliàs Palladium, aliàs Divi Nerva cum porticibus

Forum Cupedinis Secretarium Populi Romani Arcus L. Septimii Severi Aug. Arcus Constantini Aug. Domus Regis Anci Martii in Via . Sacra SpuriiCassii Viscellini in Carinis, ubi postea Templum Telluris fuit. Alla Casa di Pompeo soggiunge Post M. Antonii in Carinis Domus M. Manilii Domus Philippi in Carinis Domus alia C. Casaris in Sacra Via Domus D. Celii Balbini Imp.

E Paolo Merula, descrivendo nella prima Parte dell'Italia le medesime Regioni, v'aggiunge:

Domus C. Scipionis Nasica V'aggiungerei io.

Regia
Dianium
Ara Orbona
Statua-equestris area Claliq
Templum Jani Quadrifrontis
Templum Palladis
Therma Domitii
Sacellum ante DomumPont. Max.

Domus Pontificis Maximi

Sacellum Larum
Domus publica Regis Sacrificuli
Domus Virginum Vestalium
Templum Fortune Seje
Domus, in qua docuit Leneus libertus Pompeii
Clivus Ursi

Dalla Meta sudante haveva questa il principio; e frà il Coliseo, e gli horti di Santa Maria Nuova s'accostava alle radici dell'Esquilie, dove esser stato il termine della terza s'è visto. Quindi frà il Giardino de'Pii e S. Andrea in Portugallo girava per l'orlo di quel piano fino alla moderna Suburra, dove piegando, e circondando il piano medesimo, prima sotto il Viminale fino alla Madonna de'Monti, poi sotto il Quirinale fino all'Arco di Nerva, e più oltre fino a S. Maria in Campo Carleo arrivava. Quivi torceva poi a sinistra, e non lungi dalla via, c'hoggi v'è diritta, seguiva così un buon tratto, finche ritorcendo a destra frà S. Adriano, e S. Lorenzo in Miranda usciva a vista del Foro, dove imboccava subito nella Via Sacra; mapresto uscendone saliva verso S. Maria Liberatrice, e di là con nuova dirittura incaminandosi verso l'Arco di Tito, alla Meta sudante saceva ritorno. Tutto con argomenti, credo, assai buoni ci apparirà; e per maggior luce eccone un pò di pianta, se non giusta, non inversismile almeno nella pagina seguente.

LaVia

Zibro III. Capo XII.



13 Vulcanale 1. Mera Sudante 2 Arco de Tito ocara d'Anco Martio Arco Fabrano Sacello de Lari Sacello di Strenia I. di Venere, e Roma

4T. di Giano Qu

#### La Via Sacre:

#### CAPO DUODECIMO.

No de'nomi a questa Regione dati da Sesto Ruso, è di Via Sacra; la qual Via prima d'ogn'altra narricolarie à macassario che di Via Sacra; la qual Via prima d'ogn'altra particolarità è necessario, che quivi si rintracci. Haver'ella Imboccato nel Foro, benche da alcuno si nieghi, non è da dubitarne. Plinio nel c. 1. Della Fia del 19. libro racconta, che Cesare coprì il Foro, e la Via Sacra di tende dalla sua sacra un ca-Casa alla Rocca. Tacito nel terzo dell'Historie, scrivendo, ch'il Popolo nel Foro teneva chiusa ogni uscita a Vitellio, soggiunge: Eccetto quella della Via Sacra; Erodiano nel secondo dice, che Severo vide in sogno un gran cavallo o mato di finimenti Imperiali portante Pertinace per mezzo della Via Sacra, ma che nell'imbocco del Foro lo sbatté a terra: e finalmente Appiano nel primo delle Guerre Civili narra, che Ottavio seguito da molti, correndo per la Via Sacra, sboccò a guisa di torrepte nel Foro.

In qual parte del Foro la Via Sacra imboccasse, facilmente si ritrova.

Il Tempio di Faustina, hoggi S. Lorenzo in Miranda, esser stato nella Via Sacra apanti alla dice Vopisco in Gallieno, Quel de' SS. Cosmo, e Damiano dedicato da Pelice IV. Chiese disan esser fato nella Via Sacra afferma Anastasio. Trebellio parlando di Salonino dice: Lorenzo in Fuit denique flatua bassenus im pede montis Romulei, boc est ante Sacram Viam intra Miranda, e Templum Faustine advetta ad Arcum Fabianumico. Presso dunque al Tempio di Fau- mo, e Da-Rina era l'Arco Fabiano termine ultimo di quella via, perch'era sul Foro, come mismo. nella Regione ottava ancora dirassi; e si conforma mirabilmente con Cicerone, il qua Il fat effrele volendo rappresentar' i dui estremi della Via Sacra nell'Orat. Pro Plancio, dice: me sal Parce Si quando, at fit, jactor in turba, non illum accuso, qui est in summa Sacra Via, cum Fabiano. ego ad fornicem Fabianum impellor, sed eum, qui in me incurrit, atque incidit. E anche rappresentato al vivo, per una dell'uscite dal Foro da Seneca, mentre nel trattato In sapientem non cadere injuriam, descrive Catone, che à Rostris (i quali erano nel mezzo del Poro) usque ad Arcum Fabianum per seditiose factionis manus tractus, so fierse ingiurie, sputi, e sgridi popolari. Onde haver la Via Sacra con l'Arco Fabiano imboccato nel Foro poco lungi dalla Chiesa di S. Lorenzo in Miranda, già Tempio di Faustina è certo.

L'Arco Fabiano scrive Asconio nella seconda Verrina esser stato presso la Regia, Arcosabia-Fornik Fabianus Arcus est juxta Reziam in Via Sacra à Fabio Censore constructus; qui \*\* • devictis Allobrogibus denominatus est, ibique scuta ejus posita propterea sunt. La Regia ciò, che fosse, dichiarasi da Festo: Regia dista, vel quòd sacrorum causa tanquam in fanuma Pontifice convocati in cam convenirent, aut quod in ca sacra à Rege Sacrisi-Relia. culo erant solita usurpari. E solervisi convocare i Pontefici, consermasi da Plinio Cecilio nell'Epistola seconda del libro quarto, di Domitiano scrivendo: Pentissis Maximi jure, seù potius immanitate Tyranni, licentia Domini reliquos Pontifices, non in Regiam. sed in Albanam Villam convocavit. L'Ottobre vi si portava la coda del Cavallo sacrificato a Marte nel Campo Marzo, e con tanta fretta, che potesse stillarne il sangue sul soco, che vi era; e la testa del medesimo combattuta da Suburani, e Sacraviesi, s'era vinta da questi, sul muro della Regia s'assigeva. Così Festo in October equas. Esser'anche stato solito ne'giorni di mercato sacrificarvi la Flaminica accenna Macrobio nel c. 16. del primo de Saturnali, allegandovi Granio Liciniano: Ait enim nundinas Jovis ferias esse, siquidem Flaminica omnibus nundinis in Regia Jovi arietem soleat immolare. Si pud dunque dire, ch'ella fosse sopra il Tempio di Faustina, all'Arco Fabiano congiunta, sì che la Via Sacra con l'Arco, e con la Regia terminasse sul Foro; a che consente Festo in Sacram Viam, dicendo: Itaque ne ca-

sa Atrio di Vesta .

tenus quidem, ut vulgus opinatur, Sacra appellanda est à Regia ad domum Regis Sacrisiculi, sed etiam à Regis domo ad Sacellum Strenic, & rursus à Regia usque ad arcem; ove si scorge, che volgarmente fine della strada era stimato l'imbocco del Foro; perche fin li durava lo stretto, bench' ella per lo Foro, ancora seguisse fino alla Rocca. dalla Regia Sò che mi sarà opposto la Regia esser stata la di Numa vicino al Tempio di Vesta. di Numa des Main verità da una all'altra la differenza è molto grande. Era la Regia di Numa prelle al Tempio di Veste, e a quei di Castore, e Polluce nel lato occidentale del Foro sull'imbocco della Via Nova lontanissimo dall'Arco Fabiano, come nella Regione ottava si mostrerà; mentre questa non nel Foro si legge esser stata, ma in quella parte della Via Sacra, che dal-Foro distinta, era nota a tutti. Haveva quella il nome di Numa perche su sua Regia, e servi poi per Atrio di Vesta; ma donde sosse questa nomata, l'havemo poco sopra sentito da Festo, e non per la Dea Vesta, ma come sono per mostrare, per Marte serviva. Asconio nella Miloniana: Videtur mibi loqui de co die, quo inter candidatorum Hipsei, & Milonis manus in Via Sacra pugnatum est, multique ex Milonis eximproviso ceciderunt, de cujus cæde, & periculo suo, ut putem loqui eum secit, & locus pugna, nam in Sacra Via traditur commissa, in qua es Regia. La qual pugna, se fosse stata nel Foro presso la Regia di Numa, haverebbe Pi saderd Asconio detto In Via Sacra senza dar'un cenno del Foro ? In questa Regia esser sta-Opeconfire - ta adorata la Dea Ope cognominata Consiva dice Festo in Opima: Itaque illa quoque cognominatur Consiva, & este existimatur Terra, ideoque in Regia colitur à P. R.

quia omnes opes bumano generi terra tribuat. In questa esser stato il Sacrario, & in... Fi fi ilse esso l'haste Martie insegnasi da Gellio nel c. 6. del quarto libro: Ita in veteribus mecravio coll' moriis scriptum legimus nuntiatum esse Senatui in Sacrario, in Regia bastas Martias mobasteMartie. vise. Le quali haste Martie giudico esser state quelle, è per meglio dir quella, che anticamente s'adorava in Roma per statua di Marte. Così Clemente Alessandrino nel Protreptico sa sede haver scritto Varrone: Rome autem antiquitus statuam Martis suisse bassam, disit scriptor Varro, di che ci dà intera certezza Plutarco scrivendo in Romolo: al bac lanceam in Regia positam Martem vocari, &c. forse il Tempio di Marte Quirino, che Servio scrive esser stato dentro la Città, come hò detto altrove; fu questa Regia, significando nella Sabina lingua antica, Quirino, lo stesso, che-Hastato; e perciò forse la coda del cavallo sacrificato a Marte qui si portava; e le Vergini Salie stipendiate per ajuto de'Salii ministri di Marte sacrificavano ivi in Dette de compagnia del Pontesice paludate, e con gl'apici in testa in modo de'Salii, si come in Salias da Pesto si scrive. Ma di cosa tanto dubbia non più. Non d'altro, che di questa Regia penso io, che Plauto col nome di Basilica volesse intendere, quando nella prima scena del 3. atto del Curculione disse: Dites damne sos maritos sub Basilica querito; poiche sicome ben discorre il Donati, quando Plauto scrisse, la Basilica. Portia, e l'Opimia non eran fatte, né altra ve n'era; e la Basilica in Greco, la Regia in Latino suonano lo stesso.

Plan's Befilica.

Oltre alla Regia, e all'Arco Fabiano quella parte della Via Sacra, che passava-L'altre cape per il Foro, ad altra Regione appartiene: onde noi per hora lasciandola, e standoci della Via Sa. era dette con quella, che più strettamente Sacra Via era detta, dopo ritrovatone un capo, ch'è Suma Sa- l'imbocco nel Foro, andiamo a cercar dell' altro, che gli era opposto. Esser stato cra Viza questo verso il Colisco, ove Summa Sacra Via dicevasi, già s'è detto. Gli Antiquaera verse il rii portano la Via Sacra di la dal Tempio della Pace all' Arco di Tito, e quindi per Colifere la diritto alla Meta sudante. Ma per avvederc idell' opposto, basta considerar ben-

mia da 88. bene il fito. miano passa-Nova.

Il Tempio della Pace, come i suoi avanzi mostrano, e secondo la pianta de lineatava dirius ne dal Serlio nel secondo libro della sua Architettura, giungeva a filo de'SS. Cosmo, mente per la e Damiano, e di S. Lorenzo in Miranda, & in oltre la bassezza di quelle trè antiche botti dis, M. fabriche hoggi mezze sosterra, corrispondente all'antica bessezza del piano del Coliseo, sono espressi testimonii, che la Via Sacra per S. Lorenzo, e San Cosmo quasi

duit-

dirittamente caminando alle radici del Palatino, che a S. Maria Nova pervengono, evidentemente non potè cessar'ivi senza passata, e violentemente subbito piegando a destre, poggiare scoscesamente all'altezza dell'Arco di Tito, per di nuovo torcereverso la Meta. Veggio, che la vicinanza dell'Arco di Tito, e la fabrica di S. Ma. ria Nova, che ha confuse l'antiche vestigie della strada, han suggerito il motivo di torcerla, e d'inalzarla; ma lo stesso Arco, e la stessa Chiesa ben'osservati persuadoso il contrario. Non sarebbe stato decentemente fabricato l'Arco sù la suolta d'una Arada, e sull'orlo di tanta scoscessià. E l'avanzo dell'antica fabrica, che ne gli horti di S. Maria Nova si vede, dichiara esser stata quella fabrica sù qualche via. In. qual via l'Arco fosse il vedremo presto. Intanto dicasi pur francamente la Sacra haver seguito a dirittura per il fito, in cui è hoggi la Chiesa, il Monastero, e l'horto di Santa Maria Nova, nel fine del qual'horto era il suo capo detto Summa Sacra Via, per cui entravasi nel Ceroliense. Così appare esser stato con disegno ottimo da Vespasiano fabricato l'Ansiteatro giusto in faccia alla Via Sacra; in faccia alla medesima vedremo hor'hora posto il Colosso; mentre in faccia a quella dell'arco di Tito era, & è la Meta sudante; & in fine la gran Casa di Nerone, che il Palatino con l'Esquilie continuava, la fua maggior' altezza, & il fuo principal vestibulo non altrove, chè a fronte della medefima Via Sacra potè havere.

Fù detta Sacra (Festo scrive) secondo alcuni, qued in ea fadus istum sit inter Ro- del nome. mulum, & Tatium; quidam quod eo itinere utantur Sacerdotes edulium sacrorum conficiendorum causa. Varrone dice nel quarto: que pertinet ad arcem, què sacra quotquot mensibus seruntur in arcem, & per quam Augures en arce proseccii solent inaugurare. Quello, che di Romolo, e di Tatio Festo accenna, si disse prima da Dionisio nel

libro secondo.

Rufo, e Vittore pongono concordi in questa Regione la Basilica di Paolo Emilio, & un'altra del medesimo registrano nell'ottava. Haver satto Paolo Emilio due Bafiliche, cioè una antica risarcita, l'altra fabricata da fondamenti scrive Cicerone ad Attico nella 16. Epistola del primo libro: Paulus in medio Foro Basilicam jam penè tewait jisdem antiquiscolumnis. Illam autem, quam locavit, secrt magnificentissimam. Quid quaris? nil gratius illo monumento, nil gloriosius. Ma qual' antica Basilica potè Paolo rifare nel mezzo del Foro ? dal Donati si crede l'Opimia overo la Portia. Ma l' Opimia su sul Comitio, la Portia presso la Curia sotto il Palatino, e la di Paolo Emilio esser stata nel mezzo del lato, in cui è S. Adriano, vedremo chiaramente a fuo tempo; e dell'altra in questa Regione fatta non s'hà pur' un sumo. Che può duuque dirsi / lo per me, se non si dicesse havere Emslio con l'antiche colonne della Regia caduta, ò cadente fatta nel Foro nuova Basilica, & haver rifabricata la... Regia nella Via Sacra con forma nuova, e più bella, e più magnifica, a che le parole di Cicerone mirabilmente consentirebbono, ma io non ardisco affermarlo; non sò, che altro congetturarne.

Vicino alla Regia su il segno di Venere Cloacina; di cui perche assai deve dissi mell'ottava lascio di parlarne qui. Dal Panvinio si nota in questa Regione il Tempio di cotal Dea. lo non sapendo, per quale autorità vi sia posto, molto meno pos- Cloacine

so dir dove fosse.

Il Tempio di Faussina essere S. Lorenzo in Miranda non è chi dubbiti: mostrasi Tempiu dall'inscrittione della Cornice DIVO ANTONINO ET DIVAE FAVSTINAE Faustine. EX S. C. Appresso se gli scrive da Ruso quel di Remo, ch'essere SS. Cosmo, e Damiano persuade l'ordine con cui da Vittore, e da Ruso son posti, e la vicinanza... de'fiti. E s'insegna da Anastasio in Pelice Quarto; ove dice haver quel Pontesice fabricata la Chiefa a SS. Cosmo, e Damieno In boc loco, qui appellatur Via Sacra, ubi Remi. edes Remi, at Remuli suisse ajunt. Se solo fosse di Remo veramente, à di Remo insieme, e Romolo, come più communemente si crede, non v'è certezza. Vittore, e Ruso concordi lo dicono di solo Remo, de haver Romolo havuro altro Tempio prel

Li implogia

Bafilica. Pauli Æmilii.

Temphi Veneris

Templi:

fo al Foro ditemo nella Regione ottava. Esser stato quel Tempio dedicato a SS. Cosmo, e Damiano da Felice Quarto, come Anastasio scrive, il Fulvio sa sede, ch'a suo tempo si leggeva nell'antico musaico della Tribuma. Dal Donati si crede il Tempio di Quirino, che Livio nel sin del decimo dice sabricato da Papirio Console, solo perche Livio soggiunge ivi: enormanitque bossium spoliis, quorum tanta multitudo suit, ut non Templum tantim, sorumque bis ornaretur, sed sociis etiam, colonisque sinitimis ad Templorum, locorumque publicorum ornatum dividerentur. Mà il Titolo di Quirino mai non data a Remo, ne proprio solo di Romolo, ma comune con Marte nell'antica puntualità circa i precisi nomi de' Tempij, toglie il crederlo. Nè Liuio mostra prosimità alcuna al Foro, mentre dice ornato il Foro, el'Tempio di quelle spoglie, che surono anche distribuite a'vicini; perche i Tempii, & i luoghi publici n'adornassero.

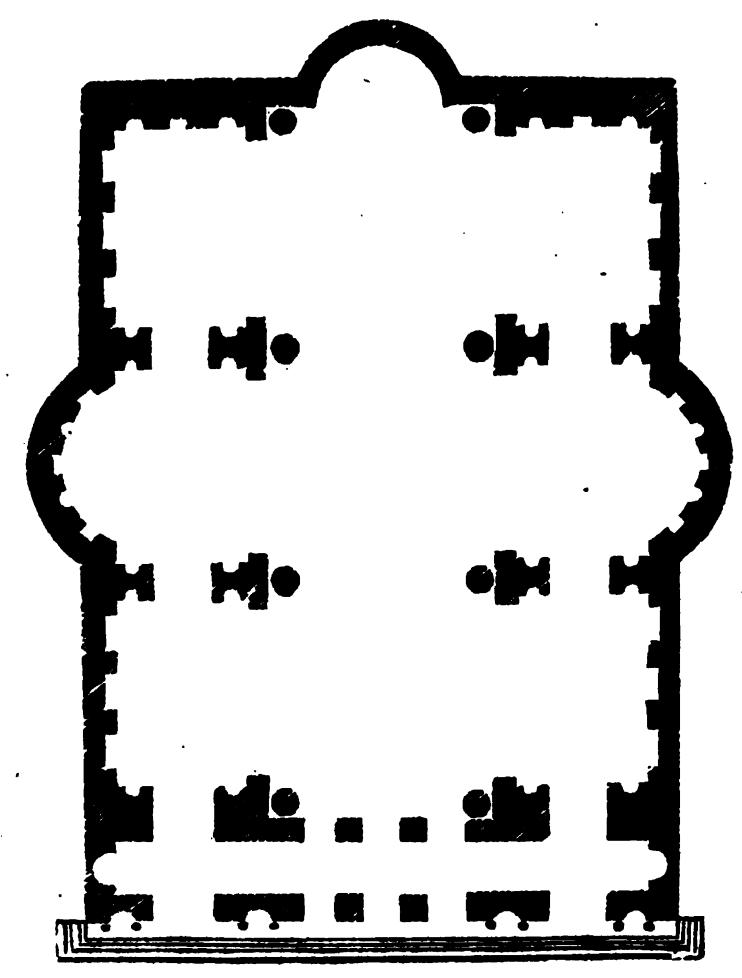

Templus Pacis. Il Tempio della Pace ove fosse, non è chi non sappia. La traditione universale l'hà

I'hà additato fempre fenza alcun dubbio. Se ne vedono hoggi trè gran pezzi di volte presso S. Maria Nova al Giardino de' Pil congiunte; ove una smisurata colonna scannellata io già vidi , toltane poi da Paolo Quinto , e drizzata avanti alla Bafilica di S. Maria Maggiore l'anno 1614. la quale coll'aitre sette, che v'erano, giurerel esser state del grand'atrio di Nerone, & haverle Vespasiano impiegate quivi, come implegò i tevertini nel Coliseo. De Ammiano nel 16 libro s'annovera trà le fabriche più maravigliofe di Rome; ove lo stupore d'Ormisda Persiano si ristringe ne' Tempii Capitolini di Giove, nell'Anfiteatro, nelle Terme, nel Panteon, nel Tempio di Venere, e Roma, in questo della Pace, nel Teatro di Pompeo, nell'Odeo, nello Stadio, e nel Foro di Trajano; ne altrimente dice Plinio nel c. 15. del lib 36. Erodiano nel primo, ove il dice confumato dall'incendio nel tempo di Commodo, foggiunge: Quod unum scilicet opus cunctorum tota Urbe maximum fuit, atque pulcberrimum . La cui pianta rintracciata dal Serlio nel fecondo della fua Architettura nemoftra l'intera forma, & è la riportata di fopra.

E la fua facciata fi scorge nel rovesclo d'una medaglia, che trà l'altre di Vespasia-

no porta l'Erizzo, e del Tempio della Pace ragionevolmente la stima .



Tabernacolo sattole da Mose d'ordine espresso di Dionel deserto. Quindi nel c. 7. del secondo de' Rè disse Davide : Vides ne, quod ego habitem in domo cedrina, & Arca Dei posta sit in medio pelliti? Perciò del Tempio il più degno luogo detto Santium Santlorum era dell'Arca; tutte l'altre cose vi stavano per puro ministerio. A qual fine dunque Zorobabelle tornato dalla Persia senza l'Arca, e senza le due Tavoldella legge Divina, alle quali l'Arca di semplice vaso serviva, risabricasse il Tempio, e qual cosa ponesse nel Santo Santierum sotto il pretioso velo purpureo, acciò col mezzo di tanti altri instrumenti sosse venerata, non sò pensarlo. Anzi che inquesto secondo Tempio l'Altare dell'incenso vi sosse, nel primo di S. Luca si legge: Apparuit autem illi(a S.Zaccarta) Argelus Dominissans à dextris Altaris incensi. E le due Tavole della Legge, se surono portate da Vespasiano in trionfo, e conservate poi nel Palazzo, convien dire, che vi fossero; e dove surono le Tavole niegheremo noi esser stata l'Arca, in cui solevano star riposte? Diremo, che Geremia trasportasse l'Arca, e non la Legge sul monte Nebo? segue di necessità, che Zorobabelle nel nuovo Tempio facesse nuovo Altare dell'incenso, e che privo di que' pretiosi Chirografi della man di Dio, acciò nel Tempio se ne venerasse almeno il concetto, ch'e lo spirito, e l'anima d'ogni scrittura, facesse in due nove pietre scolpir la Legge, che fù poi la portata da' Romani in Trionfo. Mà a questa non dovette egli fare alcuna calsa, ò armario, ò altro repositorio, in cui chiusa si conservasse? ecco l'Arca da Zorobabelle rifatta, che fatta alla primiera somigliante non veggio negabile. Mi ricordo haver' osservato i quattro anelli, ch' ella hà per le stanghe vicino a gli Angeli, essere non d'oro, come si legge nell'Esodo, ma di bronzo, e raschiando un tantino di que' residuetti di lame, le scoprii non d'oro, ma d'argento dorato; segno della minore spesa, e magnificenza, con cui Zorobabelle rife ogni cosa; di che finito il Tempio, nell'allegrezza universale del popolo, haver pianto i più vecchi, che havevano veduto il primiero più ricco riferisce Giosesso nel c. 3. dell' 11. libro delle sue Antichità. Ch'il medesimo Giosesso non faccia nel Trionso mentione dell' Arca, non sa nulla. Narra egli le trè cose di più conto presso i Romani, e portate ordinatamente in ultimo, cioè il Candelier d'oro, la Mensa d'oro, e la Legge: e l'altre cose dice, che senz'ordine erano prima portate in truppa; trà le quali su verisimilmente portata l' Arca, che come vaso di leguo non potè esser da' Romani tenuta in stima. Nella stessa generalità si scorge haver Giosesso comprese le due Trombe d'argento, con le quali publicavasi ogn'anno cinquantesimo il Giubileo, scolpite anch' elle avanti alla Mensa, & al Candeliero nell' Arco di Tito. E s'ivi non si vede l'Arca, n'è cagione il sito angusto non bastante al gran numero delle spoglie; nè è poco, che delle quattro ultime, trè vi si rittovino.

Nel sito del Tempio della Pace gli Antiquarii dicono esser prima stata la Casa di riprima la Cesare, ma senza essicace prova. Cesare nella Via Sacra non hebbe Casa propria, sare è sal, e. ma publica, ad uso del Pontesice Massimo destinata. Così Suetonio nel c. 46. Habitavit primò in Subura modicis adibus, post autem Pontisicatum Maximum in Sacra l'ia domo publica; e la Casa del Pontesice Massimo non esser stata verisimilmente ivi di-

rò in breve

Nel Tempio della Pace esser stata Libreria s'indica da Gellio al c. 3. del lib. 16.

Commentarium de proloquiis Lelii dosti bominis, qui Magister Varronis suit, sudiosè quassimus, eumque in Pacis Bibliotheca repertum legimus. Era nel medesimo Tempio una grande statua del Nilo, di pietra significante quel siume di marmo Etiopico di costatua del lor serrigno detto Basalte con sedici bambini attorno scherzanti. Plinio nel libro 36.

c. 7. Invenit eademo Egyptus in Ethiopia, quem vocant Basalten serrei coloris, atque duritia. Nunquam bic major repertus est, quam in Templo Pacis ab Imperatore Vespasano Augusto dicatus argumento Nili, sendecim liberis circà sudentibus, per quos tetura d'un tidem cubiti summi incrementi augentis se amnis intelliguntur. Eravi trà le migliori
pitture un'immagine di Gialiso, opera di Protogene, con quel Cane samoso, nella...

cui

cui bocca volendo il Pittore esprimere la spuma, e per molto che vi saticasse non chi riuscendo à suo gusto, vi tirò per collera la spugna, con cui nettava i pennelli, dalla quale à caso restò espressa la spuma mirabilmente; il medesimo Plinio nel 1ib.35. Cap. 10.

Incontro alla Regia nell'altro lato dell'Arco Fabiano era il Comitio, ma sporgendo nel Foro, annoveravasi, com'anche l'Arco, nell'ottava Regione; & ivi dourà

parlarsi dell'uno, e dell'altro.

La Casa del Rè Sacrificulo esser stata nella Via Sacra udimmo, sopra da Festo; casa publica destinata à quel sinto Rè, come publica era l'altra del Pontesice Massi. Regis Samo . E'assai credibile, che l'una, e l'altra fossero vicine; anzi esserle stata vicina crificuli. la publica delle Vergini Vestali, a cui quella del Rè su poi unita da Augusto, si trane da Dione, che nel 54. ne dice : Cum esset creatus Pontisex Max. neque domum publicam accepit, sed cum omnino publicam esse Pontifici Max. babitationem oporteret, suarum edium partem ipse publicam esse jusit, at Regis Sacrificuli domum Virginibus Assernata Vestalibus dedit, quoniam earum adibus contigua erat. Ove sò, che al Donati apruest's da Augusto cioè Sommo Pontefice, e Casideus Tur legion Rè de' Sacri sembra una cosa stessa, e alle Pergini stima egli, che Dione dica donata alle Vestali la Casa del Pontesice; mà s'il Rè de' Sacri sappiamo esser stato in Roma dignità Sacerdotale da quella del Pontefice Massimo diversissima, non veggio che dobbiamo noi supporte da Dione consuse, mentre in due soli versi usa l'uno, e l'altro termine chiari, e distinti. Il concetto di Dione si è, che Augusto fatto Pontefice Massimo, havendo per quella dignità publicato parte della sua casa, diè l'altra del Rè Sacrificulo alle Vestali, contigue; perche al medesimo Rè quella del Pontesice Massimo era toccata; il che se bene dalle parole non si spiega, si suggerisce dal senso; ed in cotal guisa quelle trè dignità sacre habitarono tutte più decentemente, e commodamente. Potrebbe qui argomentarii. che havendo il Pontefice Massimo, il Rè Sacrificulo, e le Vergini Vestali i loro alberghi publici nella Via Sacra, più da ciò si potè ella dir Sacra, chè da altra cagione. Festo dice, ch'il volgo stimava la Via Sacra dalla Regia non haver passato la casa del Rè Sacrificulo (cioè quella, che prima su del Pontesice Massimo, e s'habitò da Cesare) ma per qual cagione? Hà molto del credibile, ch'alcun'altra via ivi attraversandola l'interrompesse, dal quale interrompimento, e dal cessarvi le case publiche Sacerdotali, movesse il dubbio. Una tal via attraversante la Sacra esser stata frà il Tempio della Pace, e SS. Cosmo, e Damiano, si raccoglie dalla pianta di quel Tempio da noi portata; ove si mostra la principal facciata, e porta non nella Via Sacra, ma nell'altra, che perciò doveva esservi di necessità. S'ivi poi precisamente sosse la Casa del Rè Sacrificulo, non ardisco dirlo; ma basta à me apportar questa maggior notitia delle particolarità della Via Sacra.

Avanti la Casa del Pontesice Massimo esser stato un Sacello racconta Plutarco in\_ Sacellum Celare: Ante Casaris domum Sacellum quoddam instar tumuli decori, ac venusti ex consulto Senatus instructum prominebat, boc in somntis demolitum cernens Calpurnia, &c. Nella Via Sacra haver anche habitato Scipione Nasica in casa assegnatali dal pu-

blico, scrive il Giurisconsulto Pomponio nella legge seconda S. Juris civilis ff. de origine Juris, dicendo: C. Scipio Nasica, qui optimus à Senatu appellatus est, cui

etiam publica domus in Sacra Via data est, quò faciliùs consuli posset.

Il Tempio di Venere, che si legge in Ruso, e in Vittore, e quel di Roma, che Ruso vi hà di più, non sembra a me dubbio, che sossero i due congiunti Tempii da Adriano sabricati ad ambe le Deità; de' quali nomati col nome d'un sol Tempio, Dione scrive in Adriano: Veneris, & Rome Templi descriptionem ad eum mittens (cioè ad Apollodoro Architetto) quippe fignificans fine illius opera, & minsserie etiam ingentia edificia extrui posse, querebat an ediscium illud relièse baberet - Rescripsit de Templo sublime illud, & concavum sieri oportere, ut ex loto superiori in Sacram usque viam insignior prospectus eset, & magis conspicuus. Concavum ad excipiendas ludorum.

Domus

ante domfi P. M. Domus Scipionis Naficæ.

Templű Veneris, & Romç.

machinas, que in eo latenter compingi, & item ex occulto in Theatrum duci possent. Il qual luogo esser stato da gli Antiquarii mal'inteso del Tempio di Venere fabricato già da Cesare, e da Adriano risatto, come credevano, mostra bastevolmente il Donati. Del medesimo scrive Cassodoro nella Cronica: His Consulibus (cioè Pompejano, & Attiliano) Templum Roma, & Veneris fastum est. Ma da Prudentio nel primo libro contra Simmaco se ne suppongono due distinti, come da Ruso:

due Tempis Conzi**nati** .

jo di Inogo

ibre fofsere

que'il ue T.e-

Templum.

Templum

444

Solis.

Luna.

gusti.

Ac Sacram resonare Viam mugitibus ante Delubrum Rome, colitur nam sanguine & ipsa More Dec, nomenque losi ceu Numen babetur, Atque Urbis, Venerisque pari se culmine tollunt Templa, fimul geminis adoleutur Thura Deabus,

Noi dunque crediamoli con Prudentio due, ma congiunti, e però con architettura degna dell'ingegno d'Adriano, e forse poco bene intesa era, comunicantis l'un... l'altro. Per cagion di questa sabrica essendo stato il Colosso di Nerone mosso di luoga, possamo argomentar noi, che presso al fine della Via Sacra ella fosse non lungi molto dal Colifeo; tanto maggiormente. che le machine folite ne' giuochi Anfiteatrali dovevano secondo il disegno d'Apollodoro partirsi quindi, e tornarvi: onde per sabricare giurerei, che le due Tribune unite, le quali ne gli horti di S. Maria Nova si vedono in piedi, non d'altra fabrica siano residui, che del Tempio di Venere, e di Roma. Le crede il Fulvio reliquie de'Tempii d'Iside, e di Serapide, ma vanamente, come dissi, stando elle fuori della Regione di quel nome. Il Marliano le hà per Tempii del Sole, e della Luna fatti da Tatio; ma senza probabilità alcuna indicante un taf sito particolare; ne'i Tempii del Sole, e della Luna s'hà alcun testimonio, che fossero fabriche celebri, come que' pochi residui d'altezza grande restati tanto tempo in piedi persuadono. All'incontro il Tempio, ò i Tempii di Venere, e Roma per testimonio d'Ammiano furono dal Persiano Ormisda ammirati frà cinque, ò sei più Templum celebri della Città. In Rufo si legge Templum Urbis Roma, & Augusti; ove l'ag-UrbisRo- giunta d'Augusto, priva d'ogni buon significato, io non dubito esservi stata satta. ngi & Au- al solito da alcun ignorante Trascrittore, ingannato forse dall'haver setto d'Augusto in Suetonio al c.25. Templa quamvis sciret etiam Proconsulibus decerni solere, in nulla tamen Provincia, nisicommuni suo, Romaque nomine recepit, senza osservar quello, che segue: Nam in Urbe qui dem pertinacissime abstinuit bot bonore.

D'un Tempio di Roma fatto nel tempo di Costantino scrive Sesto Aurelio nel li-

Tempio di Roma risto- bro De Casaribus; ove sacendo anche mentione della Basilica di Costantino, che 7410 jn lempe di Cesta da Vistore, eda Ruso è posta in questa Regione, sà alcun inditio, ch'il Tempio

fosse il già sabricato da Adriano, e poi ristorato, ò rifatto, e sorse anche ampliato, Lime . Basilica e che la Basilica non gli fosse molto lungi. Ma come si stia il vero, a me basta solo Constant apportame le parole : Adbuc cuntta opera, que magnifice construxerat, Urbis Fanum, ımi. atque Basilicam Flavii meritis Patres sacravere.

Presso al medesimo Tempio, cioè à dire, dove è hoggi S. Maria Nova, haver fa-55. Pietrose bricata Paolo I. una Chiesa à SS. Apostoli Pietro, e Paolo scrive Anastasio: Hic Paolo, dove secit novitàx Ecclesiam infrà banc Civitatem Romanam in Via Sacra juxta Templum Ro-48. M. Nova ma in bonorë Santlorum Apostolorum Petri, & Pauli, ubi ipsi beatissimi Principes Apastolorum tempore, quo pro Christi nomine martyrio coronati funt, dum Redemptori nastro funderent preces, propria genua steuere visi sunt. In quo loco usque battenus corum genna pro testimonio omnis inpostremo ventura generationis, in quodam fortissimo silice licet, esse noscuntur designata; la qual selce con le sante vestigie è restata anche hoggi à vista publica in S. Maria Nova; donde può trarsi, ch'ivi nel Vestibulo della gran Casa di Nerone, stando egli à vedere in alcuna loggia, ò fenestra, Simone il Mago se portersi in aria da' Diavoli, & ali'orar de'Santi cadde nell'istessa Via Sacra, comenella Passione di S. Pietro si legge. E se ben si dice, che il Mago si levò a volo net Teatro, è sacilè, che la solita semplicità di chi scrisse intendesse per Teatro il Ve-

Albulo pieno, come Teatro, di genti concorse, & assile a spettacolo si mirabile. Vi conferisce l'autorità di S. Epifanio nell'Eresia 21. ove dice quel gran fatto successo nel mezzo di Roma. Molti Testi d'Anastasio hanno Justa Templum Romuli; ma sti error maniscetto del Trascrittore; a cui Templum Rome sembrava scorrettione: così in molt'altri luoghi del medefimo Anastasio si trova haver fatto; e così ancor si legge in alcuni atti de'Martiri, & in specie nella Passione di S. Pigmenio: ove In Clivo Vie Sacra ad Romuli Templum, và corretto ad Roma Templum; dal qual errore la Chiesa de'SS. Cosmo, e Damiano esser stata l'antico Tempio di Romolo sorse l'opinione.

Il Tempio del Sole io non niegherò esser stato quindi non molto lungi; perche oltre Ruso, da cui s'annovera in questa Regione, esser stato presso all'Ansiteatro di Solis! chiarano molti atti de'Martiri, raccontandogli martirizzati avanti di quello; ond non sarà leggiero l'inferire almeno dubitativamente esser stato nella piazza, ch'era avanti al Coliseo, ma però nellato alla Via Sacra contiguo, con cui termina la.

Regione:

Nell'estremità della Via Sacra detta Summa Sacra Via, habitò ne' primi tempi Domus Anco Martio quarto Re di Roma. Solino nel primo: Habitavit, dice, in Summa Regis Sacra Via, ubi ades Larium est; e scrivendo Tacito nel 12. de gli Annali, che Ro- Anci. molo tirando il solco a piè del Palatino giunse ad Sacellum Larum, Forumque Romanum; il qual Sacello esser il medesimo, che il detto da Solino cedes Larium non... sembra a me dubitabile, non sapendosi, che altro Sacello a piè del Palatino sia stato de' Lari, prima che da questo lato si giunga al Foro, segue che Anco Martio dalla parte del Palatino habitasse, non dall'altra vicina all'Esquilie, cioè dove pur sono hoggi gli horti di S. Maria Nova, e dove su poi fatto il Sacello, è Tempio de' Lari; (. Sacello altro non fignifica, chè Tempietto, & essere diminutivo di Sacrum spiega Gellio nel c 2. del libro sesso, & essendò credibile, ch'il Tempio de'Lari fosse picciolo, potè facilmente dirsi Sacello, fra i quali due nomi l'indifferenza è usata spesso da gli scrittori antichi) onde vanamente quel Sacello, ò Tempio suol porsi presso Santa Maria Liberatrice, lungi dalla Somma Sacra Via. Da Cicerone il medesimo Tempio è posto nel Palatino, così scrivendo nel terzo De natura Deorum: Febris enim Fanum in Palatio, & Aedem Larium consecratam vidimus; Mad nel monte. ò a piè del monte, non hà sensibile disserenza.

Quivi presso fù l'Altare d'Orbona. Plinio nel c.7. del primo libro: Ideoque etiam publice Febri Fanum in Palatio, Orbona ad adem Larium ara, & mala Fortuna Ata Ot. in Esquiliis. Essersi adorata Orbona, ne orbos faceres, scrisse Arnubio nel quarto bonæ.

contra i Gentili.

Parimente sull'estremità della Via Sacra su il Sacello di Strenia. Ruso dice Stre- Sacellum nuc; à cui e stato conformato il secondo Vittore; me Strenia a legge in Varrone Streniæ. portato sopra: Quòd binc oritur capui Sacra Via ab Strenia Sacello. Festo parimente portato: sed etiam à Regis domo ad Sacellum: Et acciò non si sospetti scorrettione, s'oda Simmaco nell'epistola 28. del 10. libro: Strenarum usus adolevit authoritate Tatii Regis, qui verbenas selicis arboris ex luco Strenia anni novi auspices primus accepit; il qual bosco se al tempo di Tatio sosse dove su dopo il Sacello, non m'arrischio farne giuditio. Dalle strene dunque, cioè à dir mancie, la Dea Strenia fu detta; la quale Xeniis, seù muneribus Kal. Jan. dandis, accipiendisque præesset, S. Agostino scrive nel quarto de Civitate Dei al c. 16. e Simmaco nell'epistola 20 del decimo libro Calendas anni auspices, quibus mensum recursus aperitur, impertiendis streuis d'avit antiquitas. Il Sacello suo dunque fu sul capo della strada nell'estremo de gli horti di S. Maria Nova, ò più tosto fuori di esti; e forse nella sinistra parte di quella verso l'Esquilie incontro al Tempio de' Lari, già che nello stesso lato erano la Regla, e la Casa del Re Sacrificulo posti da Varrone egualmente per termini del. la Via Sacra,

Templi

Larium.

Nella Somma Sacta Via Venderansi i pomiz C Aliro .

Essert in questa estremità della Via Sacra venduti pomi, & altre frutta si cava da più Autori, mà frà gli altri da Varrone, che nel secondo De Re Rustica dice di più esserci stata una statua, ò pittura dorata: Hujusce inquam pomaria summa Sacra Via, ubi poma veneunt contra auream imaginem. Et Ovidio nel secondo De arte amandi.

Cùm bene diver ager, cum rami pondere nutant,

Afferat in Calatho ruftica dona puer. Rure suburbano poteris tibi dicere missa, Ula vel in socra sint licet empta via.

E secialme. Esservisi venduto anche il mele conoscesi dal medesimo Varzone, che nel terzo De-Re rustica al c. 16. dice parlando dell'api: De bis propolim vocant, è quo faciunt ad ec it wele. foramen introitus protectum in alvum maxime estate: quamobrem etiam nomine esdem medici utuntur in emplastris: propter quam rem etiam cariùs in sacra via , quàm mel venit.

Colosius

Di ngere

eretio da

/O •

di imgo.

Il gran Colosso del Sole finalmente su nella Via Sacra. Nerone l'eresse nel Vealtus CII. stibulo della sua Casa aurea. Svetonio nel c.31. Vestibulum ejus fuit, in quo Colossus CXX. pedum staret ipsus esseje. Caduta, ò arsa poi la casa, ò pur demolita, haverla Vespasiano di nuovo eretto nella Via Sacra Dione scrive nel 66. libro: Vespasiano VI. & Tito IV. coff. Templum Pacis dedicatum est, & Colossus in sacra via collocatus.. Ove se per l'impedimento, che prima dava alla sabrica del Tempio della Pace Vespessare. sosse trasportato più oltre, ò se caduto con la casa fosse da Vespasiano drizzato nel sito primiero, non si dà certezza specifica : ma caduto, & in parte guasto par, che s'argomenti dal c.18. di Svetonio in Vespasiano: Colossi refestorem insigni congiario, magnaque mercede donavit. Se poi nel primiero fito, o altrove da Vespasiano si drizzas-Instadires se, oltre le parole già citate di Dione, che sembrano suonar sito nuovo, da Martiale s'accenna più chiaramente:

Hic ubi Sydereus propius videt astra Colossus,

Et surgunt media pegmata celsa via, Invidiosa seri radiabant atria Regis.

Ove dicendoli esser flato non il vestibulo, ma l'Atrio di Nerone, ch'era luogo dal vestibulo diverso, e più indentro, come altrove si dirà, s'inferisce, che dal sito E pi de A- del vestibulo fosse da Vespasiano trasportato à quello dell'Atrio. Finalmente haverdriano messo lo Adriano nel sabricar il Tempio di Venere, e Roma mosso di luogo, Spartiano racconta: Transalit Colossium fantem, atque suspensum per Detrianum Architectum de co loco, in quo nunc Templum Urbis est ingenti molimine, ita ut operi etiam Elephantes viginti quatuor exhiberet. Donde traggasi, che nel luogo, ove era stato posto da Vespassano, impediva è parce della sabrica, è l'ingresso, è il prospetto della faccia del Tempio, ch'Adriano fabricò, e stava per appunto ne gli horti di S. Maria Nova presso que residui d'antichità, che del Tempio di Venere, e Roma havemo giudicati. Adriano al parer mio il trasportò fuori della Via Sacra (già chepresso al fin di quella stava prima) nella piazza, ò Emporio, ch'era avanti all'Ansiteatro a dirittura forse della Meta sudante, si che non solo alla Via Sacra facesse prospetto, ma all'altra ancora, che per l'arco di Costantino andava verso il Circo Massimo dirittamente. Il nome di Colosseo, che dal Colosso hebbe l'Ansiteatro, indica non essergli stato più lungi.

Fà non di

Che fosse non di bronzo, come il mondo ha creduto, ma di marmo, dottamente osserva il Donati con le parole di Plinio nel c.7. del 34. libro: Ea statua indicavit, interisse sundendis eris scientiam, cum & Nera largiri aurum, argentumque paratus esset, ir Zenodorus scientia fingendi, celandique nulli veterum postponeretur &c. E più sotto: Quantòque major in Zenodoro pressantia suit , tantò magis deprebendi eris obliteratio potest.

I'altezza è detta da Svetonio nel c.31. 120. piedi, da Vittore quivi 102. da Plinio

nio nel 5. del'5. libro 110. da Cassodoro nella Cronica 107. da Dione Casso nel libro 66. 100. lasciato Sifilino, ch'in Vespasiano la dice di 234. e può esservi scorrettione. Le varietà sono molte, ma basti a noi, ch'il variare sia di poco, e frà i cento,

& i cento venti piedi fosse la sua grandezza sicuramente.

Non è minor dubbio della sua testa. Haver'havuta il colosso dal principio l'essigie di Nerone non fi dubita. Svetonio nel c.31. In quo Colossus CXX. pedum staret ipfus effigie: Ristaurato da Vespasiano, esser stato mutato di faccia, con porvisi l'esfigie del Sole scrive Plinio nel luogo citato: Qui dicatus Solis venerattoni est, damnatis sceleribus illius Principis. Ma con tutto ciò Dione narra haver nel tempo, che Vespasiano l'eresse, havuta l'esfigie di Nerone, è come altri diceva, di Tito: Vespasiano &c. Colossus Sacra Via locatus &c. Imago Neronis erat, vel Titi, ut ab aliis traditum est. Esi conserma da Lampridio in Commodo, il quale scrive espressamente: Colossi caput dempsit (parla di Commodo) quod Neronis esset, ac suum imposuit, & titulo more solito subscripst : aggiungendogli di più la Mazza, & un Leone di bronzo a' piedi, acciò rassembrasse Ercole, come Dione soggiunge. In oltre Spartiano in Adriano afferma, che questi, e non Vespasiano, ò Commodo gli levasse il capo di Nerone: Et cum bot simulacrum post Neronis vultum, cui antea etdicatum sucrat, Soli consecrasset. Nella quale varietà di racconti, e moltiplicità di teste al Colosso levate, al Donati piace in ciò credere solo à Plinio scrittor di vista, risiutando gli altri di solo udito. A me, ponderate bene le parole di tutti, non par di trovarvi pugna alcuna, d discordia, ma sommo consenso. Fermisi primieramente, che il Colosso dedicato da Nerone, non al Sole, ma a se medesimo, solse come estigie di Nerone apertamente venerato nel suo vestibulo. Le parole di Svetonio non hanno altro sen-10: In que Colossus CXX. pedum flaret ipsus essgie. Ne aleximente serive Plinio: Re- Tramslate mam accitusest (lo scultore) a Nerone, ubi destinatum illius Principis simulatrum co- da Vespasialossem secit CX. pedium longitudine, nè soggiunge, che Vespasiano dedicando al Sole il " in Apolmedesimo Colosso gli togliesse il capo di Nerone; ma che se prima riverivasi per Ne. Petigge di rone, s'adoralse poi per Apollo, in cui trasformollo con l'aggiunta de'raggi, ò forse Nerme. anche d'altro. Qui dicatus Solis venerationi est, damnatis sceleribus illius Principis; a cui le parole di Dione consentono mirabilmente: Colossus Sacra Via locatus & Imago Neronis erat, vel Titi, & c. Nè Spartiano gli discorda dicendo, ch'Adriano trasporento che hebbe il Colosso, confacrollo al Sole, come haveva anco fatto Vespafiano, e Trammeta ciò col riporgli in capo i raggi scuza toccarne la primiera sua estigie, ch'era di Nero- da Commo. ne. Cum doc Simulacrum post Neronis vultum, cui antea dedicatum suerat, Soli conse- do nella sua erasset; Onde se Lampridio dice, che Commodo ne levò il capo di Nerone, consente con Dione apertamente; & a mun altro contradice.

Nella Via Sacra effer stata la statua di bronzo equestre di Clelia vergine fuggita Statu a ea nuoto per il Tevere da Porsenna dicono Livio nel 2. Dionisio nel 5.e Servio nel 18. questris dell'Eneide; ma discordano, perche Livio dice in summa Sacra Via, Dionisio dice, Clæliæ. ch'al fuo tempo non v'era più, & era stata distrutta del fuoco; Servio molto postetiore a Dionisio: Quam in Via Sacra bodieque conspicimes: E Seneca nella confolatione a Marcia alc. 16. Equestri insidens statue, in sacra via celeberrimo loto Clubia exprobrat juvenibus nostris pulvinum ascendentibus in ea illos Urbe se ingredi, in qua etiamseminas eque denavimus. Forse al tempo di Dionisio caduta, è levata, vi su poi riposta. Elesani di

Nella medesima via furano alcuni Elefanti di bronzo da Cassiodoro nell' Episto- bronzo. la 30. del libro 10. riferiti: Relationis veftra tenore comperiment in Via Sacra, quam emultis superstitionibus ditavit antiquitas, Elephantes ancos vicina omnimodis ruina...

titubare, cc.

Si solevano questi ergere co' carri in honor d'Imperatori, e d'Imperatrici; così in un Senatusconsulto riferito da Capitolino nella vita de' due Massimini si leggono decretati à Massimo, a Balbino, & & Gordiano: Maximo, Balbino, & Gordiano statuts cum Elephantis decernimus, currus triumphales decernimus, &c. E nel terzo Gordiano

Som offigie.

dice il medefimo: His in Senatu lettis, quadriga Elephantorum Gordiano decreta funt, uspote qui Persas vicisset, &c. E più anticamente Suetonio nel c. 11. di Claudio scrive, che quell' Imperadore Avic Livie divinos bonores, & Circens pompa currum Elephantorum Augusteo similem decernendum curavit. Così anche Plinio nel 5. del 34. libro trattando degli honori delle statte pedestri, equestri, e co' carri, vi soggiunge: Serum boc, & in his non nist à Divo Augusto sejuges sient, & Elephanti. I quali Elefanti da Cassidoro accennati sacilmente stavano a piè della salita verso il Palazzo; ove è verisimile, che fossero eretti a

Clivo dilla

Del Clivo della Via Sacra fanno mentione gli atti di S. Pigmenio: Capit Pigmevia Sacra. nius ascendere per Clivum Via Sacra ante Templum-Romuli, &c. (facilmente uvol dir Rome si come hò detto ) Ecce Julianus procedens in Regiam Aulam videns Pigmenium Presbyterum à longe per Clivum venientem, Oc. Donde raccolgasi quel Clivo dopo demolita la gran fabrica di Nerone esser stato la salita della Via Sacra al Palazzo; & era facilmente sopra l'Arco di Tito trà Santa Maria Nova, & San Sebastiano in... Pallara.

#### La Casa di Nerone, con quanto la Regione bebbe verso il Palatino

#### CAPO DECIMOTERZO.

Al Colosso ci si suggerisce parter qui della Casa di Nerone per la terza volta. Con la scorta del secondo Epigramma di Martiale, ch' i particolari siti n'addita, può se non interamente, e sicuramente, almeno in parte, & ad un di presso ravvisarsi. Se l'Atrio era, dove da Vespasiano sù trasportato il Colosso, e dove poi Adriano fabricò il Tempio di Venere, e Roma, cioé a dire dove sono gli horti di: S. Maria Nova; il gran Vestibulo avanti all'Atrio su trà la Chiesa di Santa Maria... Nova, e'l Tempio della Pace: onde si sà verisimile, che Nerone lasciando intatta. della Via Sacra quella parte, che da Festo si dice cognita a tutti d Regia ad Domum Regis Sacrificuli, ove da altra via verso le Carine indirizzata s'attraversava, tutto il rimanente occupasse, e che poi Vespasiano per la fabrica del suo Tempio della Pace non demolisse altro edifitio in Arada si frequente, ma si servisse del sito d' una parte del Vestibulo, ò demolito, ò caduto. Credati dunque il Vestibulo dove è il Tempio della Pace con altrettanto di sito verso'l Palatino, essendo convenevole, ch'alla Via Sacra fosse in faccia, e che ella gli corrispondesse nel mezzo, ove il gran Colosso drizzato si doveva per essa veder sin dal Foro. I trè portici scritti da Suetonio; tanta laxitas, at porticus triplices milliarias baberet, facilmente furono ne' trè lati del Vestibulo, overo in un lat osolo su triplicato l'ordine delle colonne; come par si mostri dalla medaglia, che poco sotto io porrò; detti Milliarii, non perche havessero lunghezza di miglio ò migliaja di colonne, ma per la loro lunghezza non ordinaria, come un'altro d'Aureliano pur Milliarense si dice da Vopisco: Milliarensem denique porticum in hortis Sallustii ornavit.

Airie:

Portici e

Di la dal Vestibulo era l'Atrio, il quale non cortile dee intendersi, come si suole intendere modernamente, perche i cortili si dicevano Impluvii da gli Antichi; & in ciò frà i più dotti non sembra esser dissenso; ma per dilatarne quanto più si puòla chiarezza, ciò che fosse veramente Atrio, è bene, che si spieghi. Atrio esser stato parte della Casa coperta con laqueari mostra Ausonio nella Mosella:

Atrio, the cosa foffe anticamente .

Petibalo,

Tendensmarmoreum laqueata per atria campum Et esset stato solito conservarvi negii armarii l'immagini di cera de gli antenati scrive Plinio nel c. 2. del 35. Aliter apud majores in atriis hec erant, que speciarentur non signa externorum Artificum, nec ara, aut marmora: express cera vultus singulis dispo-Bibannebantur armariis, ut essent imagines, qua comitarentur Gentilitia suntra, semperque desuntio aliquo totus aderat samilia ejus, qui unquam suerat populus; le quali immagi- degli Anteni erano sole teste, solite supplirs con le vesti vere ne' sunerali, e gli armarii erano nai; come di legno chiusi. Così Polibio nel sesto con evidente descrittione dipinge: Sepulto cadavere, justisque perattis, mortul imaginem in insgniori, ac celebriori domus parte collocant, eamque ligneo quasi delubro circundant. Imago autem est simulacrum oris similitudinem assantem imagines sesti delubro circundant. Imago autem est simulacrum oris similitudinem assantes sesti diebus aperientes egregiè exornant. Cum vero ex domessi aquispiam dignitate aliqua praditus desuntius sucrit, eas in suneris pompa esterant, addito, ut magnitudine quamssmillima appareant, reliquo corporis trunco. Hi vestibus exornantur, atque bi quidem curru vebuntur. Fasces autem, & secures, aliaque magistratuum insgnia praferuntur, prout qui sque bonores gradatim in Rep. geserit; cum verò jam in Rostra ventum suerit, ordine omnes eburneis sellis insident, & c. Hor' a queste i corti li scoperti, ancorche sotto portici, non erano stanze proportionate. Le medesime da Giuvenale nell'ottava Satira si dicono assumicate.

le nell'ottava Satira si dicono assumicate.

Fumosos equitum tum Distatore magistros;

Segno, che ne gli Atrii si faceva foco, e perciò non erano luoghi scoperti; il chepiù apertamente si dichiara dall'Evangelio di S. Marco a S. Luca, & a S. Giovanni concorde, ove si dice, che S. Pietro nell'Atrio del Prencipe de'Sacerdoti sedebat cum ministris ad ignem, & calefaciebat se. Nell'Atrio cenavano frugalmente gli antichi Romani. Così Servio nel primo dell'Eneide: Nam ut ait Cato, & in atrio, & duobus ferculis epulabantur. Nell'Atrio del Palazzo, secondo il medesimo Servio nell' undecimo, fi congregava tal volta il Senato: la Palatti atrie, quod auguratò conditum est, apud majores consulebatur Senatus. Nell'Atrio della Libertà era Libreria, & Archivio, come vedremo a suo tempo. Nell'Atrio ester stato solito tessersi tele, scrive Asconio nella Miloniana: Deinde omni vi janua expugnata, & imagines majorum dejecerunt. & lettulum adversum anoris ejus Cornelia, cujus castitas pro enemplo habita est, fregerunt, interque telas, que ex vetere more in Atrio texebantur, dirverunt. Nell' Atrio della Casa di Catilina haver Verrio Flacco insegnata Grammatica a putti scrive Suetonio nel libro de' Grammatici: Transit in Palatinm cum tota Schola, O'c. docuitque in Atrio Catilina domus, qua pars Palatii tunt erat. Et essere stato solito d' addobhargli mostra Cozippo Africano nel terzo De laudibus Justini minoris:

Clara superpositis ernabant atria velis:
Nè da alcuno ci si dipinge meglio l'Atrio, chè da questo Autore in quel libro stesso, rappresentando gl'Ambasciatori de gli Avari da Giustino ricevuti. Primieramente

ei tà veder una gran Sala superbaments adorna col solio del Prencipe:

Atria praclaris entant altissima testis
Sole metallorum splendentia, mira paratu,
Et sacie plus mira loci, cultuque superba
Nobilitat medios sedes Augusta penates, Oc.

Il pavimento vestito di tappeti si dice:

Mira pavimentis, fratisque tapetibus ampla Planicies, longoque sedilia compta tenore; Ut lætus Princeps solio consedit eburno, Gc.

Esere stato solito chiudergli sotto portiera;

Verum ut contracto patuerunt intima velo Ofia, & aurati micuerunt atria tecti, Casareumque caput diademate sulzere sacro Ter gazis suspexit Avar, ter poplite slexo
Primus adoravit, terreque assixus inhest.

Hunc Avares alsi smili terrore sequuti
In facies cecidere suas, stratosque tapetos
Fronte terunt, longisque implent spaciosa capillis
Atria, O Augustam membris immanibus autam.

Et esser state spatiole Sale s'addita da Seneca nell'epistola 55. mentre due spelonche della Villa di Vatia egli descrive: Spelunce sunt due magni operis lano Atrio pares manufalla(ò come piace al Liptio di correggere lano Atrio, pares manufaltis) quarum altera Solem non recipit, altera usque in occidentem torretur. Cose tutte, dalle quali si conchiude, che non era l'Atrio parte scoperta della casa. Esser stato diverso dall' Impluvio vedasi nel quarco di Varrone, ove diverse parti della Casa dichiam: Si relitium erat in medio, ut lucem caperet deorsum, quo impluebat impluvium distam es. sursum quà pluebas compluvium, utrumque a pluvia. Tuscanicum dictum à Tusceis, posea quam illorum cavum edium simulare caperunt. Atrium appellatum ab Atriatibus Tulecis. Oc. Ma meglio Plinio il posteriore nell'epistola 17. del secondo libro si spieganel descriver la Villa sua Laurentina; sujus in prima parte Atrium frugi (non haweva vestibulo, perch'era in campagna) net tamen fordidum, deinde porticus in Olitera similitudinem circumacia, quibus paruula, sed sestiva area includitur, Oc. Ecco di là dall'Attio l'Impluvio da noi detto Cortile. Effer poi diverso l'Atrio dal Vestibulo s'insegna da Gellio nel c. 5. del lib. 16. Animadverti enim quosdam, band quaquam indostos viros opinari Vestibulum esse partem domus primorem, quam vulgus Atrium vocat. Cacilius Gallus in libro de fignificatione nerborum, qua ad Jus civile pertinent, secundo Vestibulum esse dicit non in ipsis adibus, neque partem adium, sed locum ante januam domus vacuum, irc. tutto pienamente repetito da Macrebio nel c. 8. del sesto de'Saturnali. Le colonne, che ne gli antichi Atrii frequentemente fi dicono da gli Scrittori antichi, sostenevano le travi, à le volte, & in vece di far sale spaciose, e vote in tutto, come hoggid), le rendevano somiglianti in parte a navi di Chiese. Così mostra Apulejo nel descriver l'Atrio della Regia di Psiche: Jam scies ab introitu primo Dei sujuspiam lusulentum . O amenum videre te diversorium; nam summa. laquearia citro, & chore curiose cavata subsunt aurea columna, &c. Onde nelle due spelonche rassomigliate da Seneca a gli Atrii dovevano le gran volte di tuso esser co. me ne gli Atrii sostenute da spessi pilastri, lasciati nel cavarle a cotal' essetto. Da-Festo si dice parte anteriore della casa, da cui era chiuso nel mezzo il cortile: Atrium est genus adisticii ante ades continent mediam aream; e da S. Isidoro nel terzo del libro 15. dell'Etimologie dichiarasi la stanza maggiore, cioè la sala, a cui s'entravaper un portico di trè archi : Atrium magna ades est, five amplior, & spatiosa domus, G' dillum est Atrium, eo quòd addantur ei tres porticus entrinseeus. Aut Atrium quasi abigue, O ligno Atrum dixerunt; atrum enim fit ex fumo.

Per tornarcente alla Casa, l'Atrio di là dal Vestibulo come prima parte d'essa, nell' horto, & in parte della Chiesa di S. Maria Nova inalzandosi (m'immagino sopra colonne smisurate, delle quali una dissi essere facilmente quella, che avanti la Chiesa di S. Maria Maggiore è drizzata) e portando dal Palatino all' Esquilie il piano adeguato delle stanze superiori, haueva la superba sua Porta in faccia alla Via Sacra, e doveva occupar lo spatio si à Palatino, e l'Esquilie quasi tutto. Hò detto quasi, perch' essendo frà que'due monti necessario alla Città il transito, acciò impraticabile non restasse, concorro col Donasi a credere, che la Casa di Nerone havesse il primo nome di Transitoria dal transito, che havevano per essa quelli, che dalla Via Sacra, ò da altre convicine passavano al Celio, & ad altri luoghi, ch'erano di là. La parola radiabant, che nel verso portato sopra si legge, dà alcun canno, che il secondo nome d'Aurea, che hebbe quella Casa, sosse non hiperbolico, ma per-

che

che havesse veramente molti membri dorati. La superba scalinata per cui si saliva al piano del Palatino, ove erano le stanze Regie, se havesse principio nel vestibulo o nell'Atrio non sò indovinarlo, ma ò nell'uno, ò nell'altro l'hebbe di certo. Di là dall'Atrio lo Stagno, e gli edifitii, che il circondavano, de' quali Suetonio dice stagnum marit instar circumseptum edificiis ad Urbium speciem, su in luogo di cartile i come per appunto di là dall'Atrio della sua villa Plinio sopracitato descrive congiunto il rotondo cortiletto cinto di Portici. La vista del qual Stagno a chi passe giava per l'Atrio, se a chi di sopra guardavalo doveva con la strana sua vaghezza, e magnificenza haver saccia d'incanto.

La parte nella Casa, che era sul Palatino in quella Regione, resta, che si tocchi. Intanto facciasi un'osservatione pietosa di tanto spatio di paese spianato, di tanti edistii distrutti nelle più interne, e più nobili, e più frequentate parti di Roma per un'irragionevol lusso d'un Principe. Vi si rassigura al vivo l'immanità di Nerone, sorse mon minore in questa sabrica, chè nell'incendio poi commessodella Città.

Fuori della Via Sacra ci s'offerisce prima a gli occhi la Meta sudante. Fù questa MetaSuuna sontana satta nella piazza dell'Ansiteatro, ò dell'Emporio per adornamento, e
commodità. Rappresentava una meta di quelle de'Circi, e gestando dalla cima\_\_\_\_
acqua, che scendeva giù per essa, e bagnandola, il nome di sudante ne prese. Hoggi se ne vede in piedi una poca parte satta di mattoni, dalla qual però pur si raccoglie assai bene l'antica sua sorma, e nel di dentro si scorge il concavo, che portava
l'acqua alla sommità, il qual residuo è per cadere anche presto. Una medaglia di
Tito se ne vede nel quarto Dialogo dell'Agostini, & è questa.

r

Dalla qual medaglia accennati la Meta sudante esser stata da Tito per guarnimento ultimo dell'Antiteatro, e della piseza. Ma esservi stata assai prima si mostra da Seneca nell'Epist. 27. ove taccontando i rumori, che dall'habitatione sua si senetivano, vi aggiunge: Esseda transcurrentes pono, Er sabrum inquistame, Er si sua rium vicinum, ant bunc, qui ad Metam sudantem tubas experstur, Er tibias; nec cantat, std enclamat. Nà è sacile; che d'alum Meta sudante intendesse, perche Seneca huomo della Corte di Nerone è persuasibile, che vicino gli habitasse. Forse la Metamo della Corte di Nerone è persuasibile, che vicino gli habitasse. Forse la Metamo della Corte di Nerone è persuasibile, che vicino gli habitasse. El posta si l'Ansituatante si si si pistata a terra, potè esser risatta da Tito. Mà come la verità si sosse resti in bisancia. El posta si l'Ansitenteno, l'Arco di Costantino, e l'hosto di S. Maria Nova in una tal corrispodenza, che suesse da una parte in faccia all'Arco di Costantino, e per conseguenza alla strada, che peresso andava al Circo, e và hoggi a S. Gregorio; da un'altra a quella, che per l'Arco di Tito và al Giardino Farmesiano.

L'Arco di Tito refta ancor' in piedi con l'inscrittione intera nella faccia volta alla Meta sudante. & al Colisco, ove il titolo, che vi fi legge di DIVVS, par segno

eller flato cretto l'Arco, è finito almeno dopo la morte di Tito.

SE

#### SENATUS. POPULUSQUE. ROMANTS DIVO. TITO. DIVI. VESPASIANI. F. VESPASIANO. AVGVSTO

Ma dal Fauno un'altra inscrittione si porta, ritrovata, com'egli dice, a suo tempo ivi appresso, ch'esser stata l'inscrittione principale si scorge, e potè esser stata nell'altra faccia, in cui non si leggendo nome di Divo può argomentarsi posta... in vita:

> S. P. Q. R. IMP. TITO. CAES. DIVI. VESPASIANI. FILIO VESPASIANO, AVG. PONT. MAX TR. POT. X. IMP. XVII. XIIII. PP. PRINCIPI. SVO. QVI PRAECEPTIS. PATRIAE. CONSILIISQ. ET AVSPICIIS. GENTEM JVDEORVM. DOMVIT ET. VRBEM. HIEROSOLYMAM. OMNIBVS ANTE SE. DVCIBUS. REGIBUS. GENTIBUS. AUT. FRUSTRA PETITAM. AVT. INTENTATAM, DELEVIT

Credan dunque l'Arco, à esser stato fatto vivente Tito, & Imperante, ma per il breve tempo dell'Imperio suo non perfettionato, ò come l'Angeloni discorre nella fua Historia Augusta, del medesimo Tito parlando, il titolo di Divo si soleva dar tal'hora a gl'Imperadori ancor viventi. E' d'una entrata sola, mà ben'adorna, & hà nella parte interiore due sculture di mezzo rilievo rappresentanti il suo Trionfo. In una è lo stesso Tito nel carro: nell'altra il Candelabro, e la Mensa del Tempio di Gerusalemme, e le due Trombe da publicar'il Giubileo, trionsalmente portate.

Il resto della via, che dall'Arco di Tito andava verso il Foro, come dalla stessaprincipal faccia dell'Arco, che colà è rivolta, si mostra, conviene hormui rintracciare; mà non si può, se prima non si pone in chiaro l'estremo della Regione verso 'l

Comitio, e non si fà però un salto a trattar del Voicanale.

Volcanale.

Ponsi concordemente il Volcanale da Vittore, e da Ruso in questa Regione, & esser stato presso al Comitio si spiega da Festo nel 18. Statua est Ludii ejus, qui quondam fulmine istus in Girco, sepultus est in Janiculo, cujus ossa postea ex prodiziis, oraculorumque responsis Senatus decreto intra Vrbem relata in Vulcanali, quod est supra Comitium, obruta sunt, superque ca Columna cum ipsius essigie posita est. Vi s'aggiunge, ch'il Tempietto della Concordia fatto di bronzo da Flavio Edile su nel Comitio, come nella Regione ottava vedremo, e perciò de Vittore, e Rufo s'annovera inquella, e con tutto ciò esser stato nel Volcanale scrive Livio nel nono: C. Flavius Cn. filius &c. adilis Curulis &c. adem Concordia in Area Vulcani summa invitta nobilium dedicavit. Il che conferma anche Festo; & il medesimo Livio sa l'area di Vnicano comune alla Concordia nel decimo - In area Vulcani, & Concordia sanguine pluit; sichè essendo stato il Comitio sul Foro, come pur'a suo tempo si mostrerà; il Volcanale col Comitio confinante fù presso'l Foro sull'estremità di questa Regione, e sul confine di quella. In oltre dicendosi da Feste sopra citato il Volcanale più alto del Comitio, come ancor s'afferma da Gellio nel e.5. del quarto libro: Statua Roma. in Comitio posita Horatii Coclitis sortissimi viri de Culo talia est , & atque ita in urva Vulcani sublimiori loco statuendam, Oc. E pure il Comitio sourastava al Foro; segue che suppor si debba il Volcanale sopra la Via Sacra sù quella maggior?alsezza del l'alatino, à cui la Regione quarta si pote stendere.

Ciò che Volcanale fosse dall'autorità portate di Livio si raccoglie. Era un'area, ò Tempio di una piazza dedicata à Vulcano col suo Altare. Altri dicono vi sosse anche Tempio fabricatogli da Tatio fuori della prima Roma, mossi da Vitruvio, ch'insegna i Tem-

pii

pli di Vulcano, e di Marte doversi fabricar fuori della Città : mà Dio sà, se sin dal

principio di Roma s'hebbe tal riguardo, anzi pur'anche all'hora il Tempio fabricato da Tatio sarebbe stato dentro le mura di Romolo, che a piè del Palatino camminando, secondo Tacito, per la Via Sacra chiudevano l'erto, soura cui era il Volcanale; se però non si vuol dire, che un Tempio a Vulcano fabricasse Romolo suor di Roma quadrata, secondo Plutarco, un'altro ne sacesse Tatio dentro la Città, come narra Dionisio nel secondo; ma sia come si vuole. Essere sù quell'altezza stata l' Area non può dubitarsi. Del Tempio non si può dir sicuro, e se pur vi sù (scrivendo Dionisio nel secondo, che Romolo, e Tatio trattarono dell'occorrenze della Città nel Tempio di Vulcano, ch'era sopra il Foro, e Plutareo in Romolo dicendolo sbranato in quel Tempio da'Senatori) ò sù distrutto dalla plebe, ò cadde, e non sù più rifatto. Anzi haverlo fatto non Tatio, ma Romolo si può trar da Plinio, le cui parole hor'hora addurrò. Esser stato solito dal Tempio di Vulcano parlarsi al Popo-To scrive Dionisio nel sesto. Forse per Tempio intende egli l'Area, dalla quale come da luogo eminente prima, che a cotal effetto si fabricassero nel Foro i Rostri, si potè commodamente parlare al Popolo radunato nel Comitio, e nel Foro. In quest'Area fu il Loto, che si disse piantato da Romolo, come Varrrone accenna; di cui Plinio nel c.44. del 14. libro: Verùm altera lotos in Vulcanali, quod Romulus constituit Pà nel Pol. ex victoria de decimis, equeva Urbi intelligitur, ut est author Masurius, &c. Radices canalenn'alejus in Forum usque Casaris per sationes municipiorum penetrant. Donde, sicome al bere di Lete. Foro di Cesare, così anche al Foro grande, vicinità del Volcanale può inferirsi contra coloro, ch'il pongono insieme col Comitio appresso l'Arco di Tito. Esser anche ivi stato un cipresso segue à scriver Plinio nello stesso luogo: Fuit cum ca cupres- prese. sus equalis circa suprema Neronis Principis prolapsa, atque negletia.

Ma se il Volcanale, & il Comitio erano congiunti di maniera, ch'il Tempietto della Concordia dicevasi ambiguamente nell'uno, e nell'altro, come potevano esser' ambedue limiti di due Regioni? è credibile, ch'Augusto le dividesse con strade, ò eon vicoli a somiglianti divisioni atti; onde che fra il Volcanale, e l'Comitio non fosse strada alcuna separativa, io non credo; la quale dalla Via Sacra incontro a S. strada, che Lorenzo in Miranda, ò a SS. Cosmo, e Damiano potè aprirsi verso S. Maria Libe- della Sarra ratrice, e quindi per la falda del Palatino seguir quasi diritta verso il Foro Boario, andava ver-& il Circo. Alla probabilità grande aggiungo l'autorità d'Asconio nell'oration dividera le pro Scauro, ove della casa del medesimo-Scauro ragiona: Demonstrasse vobis memini Regioni 4. e bant domum in ea parte Palatii esse, que, cum ab Sacra Via discesseris, & per proxi- 10. dals 8. mum vicum, qui est ab sinistra parte prodieris, postra est. La qual via diramata dalla Sacra a sinistra, e costeggiante il Palatino, altrove, chè quivi non sò figurarmi. Vi s'aggiunga Dionisio nel primo libro, che del Lupercale parlando (era il Lupercale nell'angolo del Palatinoà lato di S. Maria Liberatrice ) Secus cam viam oscenditur, qud itur ad Circum; la qual via sotto il Lupercale costeggiante il Palatino verso

il Circo, esser'altra, chè la sudetta mi par difficile.

Ma se il Lupercale su nell'angolo aquilonare del Palatino, cioè a dire à lato di S. Maria Liberatrice, su necessariamente presso al Volcanale; e pur questo su di questa, quello della decima Regione. Con qual termine dunque le Regioni quivi si dividevano? Non posto qui non immaginare vn'altra via, con cui la quarta dall ... Swade, che decima si separasse. Ma che occorre immaginarlass, se anche hoggi visibile vi si di- della Meta scerne? Quella, che dalla Meta sudante corre, e corse infallibilmente all'Arco di salle . . Tito, corse anche di necessità più oltre, già che la principal faccia dell'Arco era Tuo andava werso il moderno Campo Vaccino, nè altrove la via potè correre, chè lungo le mu- al Comitione ra del Giardino Farnesiano a S. Maria Liberatrice, ove diviso già il Lupercale dividera la dal Volcanale, come due angolidelle due Regioni dette, attraversando la strada, 4. dalla 20. she dalla Sacra andava al Circo, e formando ivi un compito, terminava nel Comitio.

Del Compito, acciò non sia chi per immaginario lo disprezzi, un material testi-

monio può addursene. Pirro Ligorio nelle sue Paradosse sà sede esser stati veduti ivi a suo tempo i residui d'un Giano quadrifronte con le quattro strade lastricate, che gli passavano per mezzo in croce, & ivi esser stati trovati nel tempo stesso i marmi de'Fasti, che modernamente si dicono Capitolini, perche si conservano sul Campidoglio, i quali Giani essere stato solito anticamente farsi sù i compiti già si sà; e piacesse a Dio, che questo, e mille altri avanzi d'antiche sabriche hormai distrutte si potessero vedere hoggi, e considerare, come uno, e due secoli sa si poteva: con i quali vantaggi, non così al bujo s'investigarebbono l'antiche Regioni. Ma in cotali svantaggi ci conviene star'alle relationi di chi hà veduto; e se in ciò la sè del Ligorio ci par debole, si conferma dal Panvinio ne'suoi Fasti.

Apollo Sandaliarius. Vicus Sadeliarius.

Apollo Sandaliario si legge in Ruso, e in Vittore, & il Vico Sandaliario s'hà di più in Rufo. L'Apollo da Svetonio in Augusto dichiarasi nel c.57. Omnes ordines in Lacum Curtii quotannis ex voto pro salute ejus slipem jaciebant; item Cal. Januarii strenam in Capitolio etiam absenti, ex qua summa pretiofssima Deorum simulaera mercatus vicatim dedicabat, ut Apollinem Sandaliarium, & Jovem Tragedum. Ed'una somigliante statua dal medesimo Augusto dedicata a Vulcano una base coll'inscrittione si vede frà le copiate dal Boissardo nel terzo tomo delle sue antichità a f.70. Leggono altri Sandaliatum, ma i rincontri di Vittore, e Rufo, e del Vico Sandaliario, sicome anco del Vico Tragedo per il Giove Tragedo, dichiarano vera la prima lettione. Fuldunque, sicome altri ancora disse, una statua d'Apollo posta da Augusto per ornamento del Vico Sandaliario, del qual Vico l'inscrittione seguente s'apposta dal Panvinio.

> GERMANICO.CAESARE COS . C. FONTEIO. CAPITONE SEIAE . FORTVNAE . AVG SACR SEX. FONTEIVS. C. L. TROPHIMVS CN. POMPEIVS. CN. L. NICEPHOR VS MAG. VICI SANDALIARI. REG. IIII ANNI. XVIII. D. D

Fortunæ Sejæ.

Templu Ore il Tempio della Fortuna Seja, che vi si legge, può darci maggior lume del Vico. Fù edificato da Servio Tullio, e poi da Nerone inchiuso nella Casa aurea (solo in cià alquanto pio, che per commodità sua maggiore non lo distrusse ) e da lui incrostato d'un marmo candido, & in maniera trasparente, che à porte chiuse v'era dentro chiarezza somigliante a quella de'specchi, il quale era stato ritrovato all'hora in Cappadocia, e detto Fengite, di cui è forse la colonna, che sull'Altar maggiore della Chiesa di Santa Maria in Portico si conserva. Di tutto ciò leggasi Plinio nel 22. del 36. libro. Fù, secondo l'inscrittione portata, nella Regione quarta, e nel Occupato tutto dalla Casa di Nerone quivi per lo largo dicemmo essere dal Tempio della Pace fino à tutto l'horto di S. Maria Nova, dai quale in là era poi lo stagno nella terza Regione, per lo lungo dall'Arco di Tito alla falda dell'Esquilie di là dal Giardino de' Pii; nel qual tratto sicuramente surono trè strade quasi paralelle, in mezzo la Sacra, a sinistra verso l'Esquilie le Carine, a destra la via dell'Arco di Tito. Più non sono credibili in spatio si poco. Il Sandaliario dunque su ò nel principio delle Carine verso il Giardino de'Pii, ò più tosto nella via stessa dell'Arco di Tito; & ivi da quell'Arco non lungi il Tempio della Fortuna Seia era facilmente. Nel Vico Sandaliario esser state botteghe di librari nel tempo di Gellio, accennaegli nel quarco del 18. libro: In Sandaliario forte apud librarios fuimus. Il

Il Tempio, e il Pico sopra detti dore fossero.

Il luogo da Varrone detto Corneta nel quarto libro: Ad Corneta Forum Cupedinis Ad Corà Cupedio, quod multi Forum Cupidinis d'cupiditate, su presso alla Via Sacra, per quel- neta. lo, ch'assai dopo Varrone vi soggiunge: Viinter Sacram Viam, & Macellum edi- Forum tum Corneta à Corneis, que abstisse loco reliquerunt nomen. Ma in qual parte? verso Cupediil Palatino, ò verso le Carine, e l'Esquilie? dall'aggiunto Editum, ch'egli dà al nis. Macello si congettura. S'era in luogo alto, & eminente alla via, su sicuramente Macello alto dalla parte del Palatino tra la Via Sacra, e l'altra dell'Arco di Tito, che Vico San daliario havemo nomato. Il qual Macello non fu il grande, nè il Liviano, de' quali uno su nella Regione seconda, l'altro nella quinta, mà sicome dissi, le robbe da... macelli essersi ancor vendute in altri Fori, nel Foro Cupedinis si vendevano ancora; che perciò quel Foro si potè da Varrone, e da altri dir Macello: Così da Terentio nella Scena seconda dell'Atto secondo dell'Eunuco i Cupedinarii nel Macello sono posti: Ad Macellum ubi advenimus,

Concurrunt lati mi obvidm Cupedinarii, coqui, Ge.

Ma meglio il medesimo Varrone fra'l Macello, e'l Foro Cupedinis spiega la sinonimità, e somiglianza nel libro Rerum bumanarum, in cui narra, che Numerio Cupe, e Macello Romano furono due gran ladri, a iquali mandati in esilio furono publicati i beni, e spianate le case; & ivi suron satti luoghi di vendita di vettovagli, detto uno Macello, e l'altro Foro di Cupedine. Allo stesso esfetto dunque servivano il Macello nel Celio, e'l Foro di Cupedine nel Palatino; donde anche ne segue, ch'il Macello edito, & il Foro di Cupedine furono una stessa piazza posta sopra la Via Sacra trà il Tempio della Pace, & il Giardino Farnessano, & ivi intorno su il luogo detto, i Corneti, da i corgni, che anticamente erano in tutta quella spiaggia del Palatino; la quale da diverse altre particolarità, sicome è solito, & in specie da quel Foro, perdendo a poco a poco l'antico nome si ristriase la contrada de'Corneti a i soli edificii, che col Foro Cupedinis confinavano.

Sù la medesima altezza alla Via Sacra sourastante sembra a me probabile congettura esser state quelle Terme, che da Domitio dice fabricate Seneca Retore nella. Thermæ quarta controversia del nono libro: Et in Domitium nobilissimum virum in Consulatu Domitii. cum Thermas prospicientes Viam Sacram çdisicasset, &c. non iscorgendo ivi intorno

altro sito, dalla cui vicina eminenza potesse la Via Sacra esser vista. Il Sacriporto si legge anche Sacriportico in Ruso, a cui il Vittor nuovo al suo solito. Sacripors'è conformato, ma Sacriporto doversi leggere, com'hà il primo Vittore, Varrone tus. insegna nel quarto: Quarta Regionis Palatium, buit Germalum, & Velias coniunxeruit, & in bac Regione Sacriportus est. & in ea sie scriptum; Germalensis Quinticepsos apud edem Romuli. Veliensis sexticepsos in Velia apud edem Deum Penatium. Ove una scintilla di congettura si vede, ch'il Sacriporto fosse un'arco, un Giano, ò muro, ò altra fabrica, in cui scritti si leggevano i due Sacrarii de gli Argei di quella Tribu. Escado dunque il Sacriporto stato nella Regione quarta, e nella Tribit Palatina. di necessità su trà la Via Sacra, e'l Vico, che s'e detto Sandaliario, e sorse su quell'Arco, à Giano, che presso al Lupercale, al Volcanale, e al Comitio dissi ritrovato. Posto veramente di quadrivio il più frequente, e'l più celebre di quel colle 3. in cui se prima i Sacrarii, dopo anche i Fasti Consolari scolpiti s'esposero.

Tutto il Piano frà Tor de' Conti, e Campo Vaccino detto I Pantani.

## CAPO DECIMOQVARTO.

Elle Carine, e ciò, ch'elle fossero, su da noi discorso nella terza Regione, in Carina. cui era quella parte di loro, che con nome particolare Ceroliense dicevasi. Al Cero-

Ceroliense l'altre Carine si congiungevano: Ceroliensis d Carinarum juntiu diffus Carine dice Varrone. Ma in qual luogo preciso potevano quello, e queste congiungersi? Dalla Meta sudante al piè dell'Esquilie, ch'era tutto un lato di questa Regione, la via dell'Arco di Tito non hebbe che farvi; perche elle non salirono il Palatino; e la Via Sacra molto meno, che su dalle Carine sempre Arada distinta. Resta dunque, che trà il Giardino de'Pii, e l'Esquilie s'aprissero per la strada, che v'è hoggi, ò poco diversa. Gli altri confini di este, benche da principio fossero ampi, como si disse, perçiò contenessero tutto il fondo facilmente, ch'era frà l'Esquilie, e'l Campidoglio, a cui il nome di Carina calzava giustissimo, col tempo diverse loro parti prendendo, come sempre è solito, nomi speciali, le lasciarono ristrette: onde è, che nè il Foro di Cesare, nè il Transitorio si leggono nelle Carine; non le crediamo perciò ridotte in un guscio d'uvovo, & in una sola strada; poiche quelle sole Carine, che si dissero laute, esser stata una contrada appartata mostra Servio nell'ottavo dell' Eneide. Lautes autem dixit, aut propter elegantiam edisciorum, aut propter Augustum, qui natus est in cunis veteribus, & nutritus in lautis Carinis. lo per me giudico le Carine (distinte però dal Ceroliense) esser state à tutta, à la maggior parte della contrada modernamente detta i Pantani.

Carine lante.

L'altro estremo delle Carine può raccorsi da Servio nell'altre parole del libro dell' Eneide già citato: Carine sunt edificia facta in Cariparum modum, que crant intrà Templum Telluris; le quali hanno fatto a molti prendere per Tempio della Tellure. la Chiesa di S. Salvatore in Tellure, che esser stata dicono sotto S. Pietro in Vincula nella moderna Suburra, & al Marliano S. Pantaleo, come termine di quella partedell' Esquilie da loro presa per Carine: mase havesse voluto Servio confinar quel monte, non si sarebbe dilungato dalle radici. L'Intra di Servio ha una certa durezza, di cui non può l'intelletto facilmente sodisfarsi, non potendo dentro un Tempio esfer stati edifitii. L'interpreta il Donati non edifitii, ma pitture di quegli antichi edifitii, ritratti conservati in memoria della prima rozza antichità nel Tempio della Tellure; ma troppo impropriamente, e rozzamente haverebbe Servio delle pitture, e de' ritratti detto Que immediatamente dopo haver parlato degl' istessi edifitii, & il verbo imperfetto erant dà alcun fumo, che non di pitture egli intenda; io di più v'osservo l' Intrà in vece della In, nè sò immaginarmi per qual cagione Intrà Templum habbia ivi detto Servio, più tosto, chè lu Templo, come con parlar più dritto, piano, e commune poteva, e doveva dirsi: e vò perciò immaginandomi, che in vece dell' Intrd si debba legger Infra, scorrettione di poco, è niun momento, e facile altrettanto a farsi, chè a credersi; ò se pur' Intrd, vada inteso non dentro il circuito delle mura del Tempio, come se In Tempio havesse detto, ma dentro al sito, a cui il Tempio serviva per confine da una parte, cioè trà quel Tempio, e l'Esquilie, alle cui radici giungevano; al qual senso mirabilmente conferisce quel, chescrive Dionigi nell'ottavo: Is locus (il sito della Casa di Casso) extra Templum Telluris in parte quadam ejus secundum cam viam, qua itur ad Carinas; ove insegna... quel Tempio esser stato nella via, che conduceva alle Carine; le quali perciò erano di là dal Tempio della Tellure; secondo il qual sito, quel che nel lesto della terzadice Livio di Flacco, Porta Capena cum exercitu Romam ingressus media Urbe per Carinas Esqui'ias contendit, corre facilmente; poiche Flacco per la via, ch'è trà il Palatino, & il Celio giunto dove fù poi fatto l'Anfiteatro, che si disse veramente Media Urbe, & imboccato quindi nelle Carine andò a salir dirittamente l'Esquilie per la spiaggia di S. Lucia in Selce. Hor'ecco le Carine tutte, dal Ceroliense in fuora, dentro questa Regione, da che può ciascheduno avvedersi quanto poco aggiustatamente si legga in Ruso Carina caput; ove non solo il sito discorda, ma anche il parlare, non trovandosi in Scrittore alcuno cotal contrada scritta Carina in singolar numero, come quivi. Nel Vittore antico si legge Carine, e così anche ne' testi puri di Ruso doveva leggersi; ma chi credette le Carine sull'Esquilie, sù le quali saliva la quarta Regione, pretese con quella giunta emendarlo, ma il se scioccamente, sicom anche il Trascrittore del Vittor nuovo, conformandolo con Ruso, si scor-

ge haver fatto.

La Via, di cui ci hà dato luce Dionigi dal Templum Telluris alle Carine ci apre il Strada trà confine, ch'ivi haveva schietto la Regione. Secondo Ruso, e Vittore il Tempio di Carine. Faustina, e la Regia, con cui finiva la Via Sacra, erano nella Regione quarta; la Basilica di Paolo Emilio, che poco sopra le stava, si conta da medesimi in quella... del Foro, in cui si legge anche il Foro di Cesare, ch'esser stato dietro alla Basilica di Paolo vedremo. Di necessità dunque frà questa, e la Regione era una strada. ch'alle due Regioni serviva di limite, nella quale il Tempio della Tellure esser stato a me sembra chiaro; perche da questa, secondo lo spiegato da Dionigi, passavasi alle Carine.

Sù la medesima il Tempio della Tellure su di certo alla destra mano nell' andarvi dal Foro; perche gli edifitii della sinistra eran della Regione del Foso; il sito del Telluris. qual Tempio soprassiedo di cercarlo per quando haurò discorso del Foro di Nerva.

Templie

Presso, à avanti al Tempio su la Casa di Spurio Cassio sattagli demolir dal popolo, quando egli per sospetto d'affettatione di Regno sù condannato. Livio nel se- Sp. Cassi. condo. Dirutas publice ades; ea est area ante Telluris adem. A cui consona Dioni-

gi recitato.

Domus

Nelle Carine hebbe la Casa Pompeo. Suetonio nel 15. di Tiberio: Statim è Carinis, at Pompejana domo Esquilias in bortos Macenatianos transmigravit; la quale Pompeii. esser poi stata posseduta da M. Antonio, Dione scrive nel 48. libro. Leneo liberto di Pompeo insegnò Grammatica presso al Tempio della Tellure, Suetonio nell'opera de'Grammatici Illustri: Leneus Pompeit Magni libertus, Oc. decuitque in Carinis ad in qua do Telluris ademin qua Regione Pompejorum domus suerat : ove qualche vicinanza s'inserisce della Casa di Pompeo al Tempio della Tellure, e di quel Tempio alle Carine. us. Pinalmente haverla posseduta Gordiano Imperadore il vecchio scrive Capitolino: Ipse Consul ditissimus, ac potentissimus Roma Pompejanam domum possidens; la qual esser stata rostrata scrive il medesimo non molto dopo: Extat sylva ejus memorabilis, que pilla est in domo rostrata Cn. Pompeii, que ipsus, & patris ejus, & proavi suit, quam Philippi temporibus vester Fiscus invasit. Era forse adorna de' rostri delle navi de'Cotsari, contro i quali ottenne Pompeo vittoria memorevole; & ucciso poi Gordiano, tosto divenne de gl'Imperadori.

Domus

Qui l'hebbe ancora Balbino Imperadore; facendone così mentione Capitolino: Domus Balbini etiam nunc Rome ostenditur in Carinis magna, & potens ab ejus samilia bne usque possessa.

Domus Balbini Imp.

Et havervi havuta una casetta Marco Manilio, Cicerone scrive nell'ultimo Paradosso: M. Manilius patrum nostrorum memoria (ne semper Curios, & Luscivies loquamur) pauper tandem fuit : babuit enim ædiculam in Carinis, & sundum in Labicano.

Domus M.Manilii .

Da Rufo vi si pone il Tempio della Concordia nel Portico di Livia. Ma se il Tempio su nel portico, & il portico nella terza Regione, come potè anche porsi qui nella quarta? Può essere, che non propriamente nel portico fosse il Tempio, ma Concorappresso; sichè i limiti dell'una, e l'altra Regione sossero il portico, e'l Tempio. die inPor Nel nuovo Vittore si legge più inconsideratamente posto Porticus Livie cum Templo ticuLivie Concordia; ove chi l'aggiunse non si ricordando, che nella terza si legge Porticus Livia, su molto poco cauto nell' aggiustar Vittore con Ruso. Questo essere il magnifico Tempio fabricato da Livia Augusta presso al suo Portico dichiara Ovidio nel sesto de Fasti.

Tempka

Te quoque magnifica Contordia dedicat æde Livia, quam charo prestitit illa viro. Disce tamen veniens atas, ubi Livia nunc est Porticus, Oc.

Nel quale, più che in altro di cotal nome direi esser stata per dono della medesima Augusta la famosa gemma detta Sardoniche, raccontata da Plinio nel primo del 37. libro, e creduta quella, che già già Policrate Samio a fine di framezzar con'alcuna perdita le sue continuate felicità gettò in mare, e dopo pochi di ritrevò nel ventre d'un pesce donatogli, come nel terzo d'Erodoto si legge; Sardonychem (dice Plinio) cam zemmam fuisse constat : ostendunt que Roma fi credimus, in Concordia delubro cornu aureo Augusta dono inclusam, & nevissimum propè locum tot pralatis obtineutem.

Forum rium.

Il Foro di Nerva è sentenza universale esser stato a piè del Quirinale sotto il Pa-Transito- lazze già de' Conti, & hora de' Gsilli; ove un gran residuo di fabrica si conservaconvertita la maggior parte in Chiesa dedicata a S. Basilio, & in Monastero delle Neofite: nè di ciò deve dubitarsi; poiche la seguente inscrittione, che gli anni addietro vi si leggeva portata dal Fauno ne dà certezza:

#### IMP. NERVA. CAESAR. AVG. PONT. MAX. TRIB. POT. II. IMP. II. PROCOS

Molti credono quella sabrica Palazzo di Nerva satto da quell'Imperadore nel Foro-Ma potè egli nel solo spatio d'un'anno far sì gran machina? potè un' Imperador decrepito, e moderatissimo sar cotal sabrica privata, senza bisogno? V'è ancora in... piedi un gran residuo di muro di sassi quadrati, fatto con più, & irregolari risalti, da'quali può argomentarsi il giro dell'antica strada, che gli era contigua; secondo la quale haver piegato quella fabrica non può negarsi. Dentro si vede un'avanzo sostenuto da tre colonne scannellate grandi, e belle con superbo cornicione pur di marmo, dal quale l'antica maestà dell'edifitio si può raccorre. Da Pausania s'accenna coperto, e sossitato di bronzo; ma giuditiosamente il Donati interpreta Pausania del Foro non di Nerva, ma di Trajano, mostrando con un'altro luogo pur di Paulania il Foro di Trajano coperto di bronzo. Ma ò di bronzo, ò di marmo, ò pur di legno, che coperto egli fosse, mentre il Foro era piazza, come coprivasi ? Piazza era il Foro, ove nelle prime antichità si faceva il mercato, negotiavasi, e tenevasi ragione da'Rè, da'Consoli, da'Decemviri, e da Pretori prima allo scoperto, poi nelle Basiliche, inventate per maggior commodità de'Giudici, e de'Litiganti. Ma cresciuta la potenza Romana. Et alla cresciuta frequenza delle liti non più bastando un sol Foro, Cesare, & Augusto ne aggiunsero due altri, come poi anche serono Domitiano, e Trajano; in ciaschedun de quali esser sata la Basilica è in lubitato; nella quale, per esser unica in Foro piccolo non servente ad altro, il nome di Foro e Fori dette le di Basilica su facilmente consuso; ond'è che Fori le Basiliche di Nerva, di Traja-Beflicht. no, d'Augusto, e di Celare solevano chiamarii. Ritornando al Foro di Nerva, la fabrica, la quale v'è restata, su certamente la Basilica; e se il Foro hebbe nome di Transitorio, cotal nome non altrimente si diede alla piazza, come i più credono; essendosempre d'ogni piazza stato proprio l'esser transitoria ad altri luoghi; matransitoria su nomata la Basilica, per mezo di cui passavasi ad altre vie. Il transito vi si scerneancora in quell'arco, che n'è restato, vedendosi non porta, ma arco aporto de passer' altrove, & è anche detto l'arco di Noè, invece di Nerva. Piace al Donati, che Transcorio sosse detto dal Giano quadrifronte, che vi su posto, i cui archi patenti sempre a chi passava dicevansi transitorii: ma il Tempio, ch'era ivi di Giano, su Tempie vero chiudibile con quattro porte, non un Giano aperto con archi di quelli, che ne' compiti solevano farsi. La figura del qual Tempio si vede nel secondo libro delle Romane antichità del Rosino, cavata da un' antico basso rilievo, & è questa.

GIAND.

E da Martiale nell'Epigiamma S. del libro decimo fi dichiara Tempio chiudibile: At tu Santie Pater tanto pro munere gratus

Ferrea perpetua claufira tuere fera. Il Foto Palladio, che da gli Antiquarii fu creduto il Romano, è un'altro immaginato ful Palatino per il nome di S. Andrea in Pallara, che vi fentivano, il Panvinio dice non effer' altri , chè quefto : e benche le ragioni addotte non ftringano , die fà le fle/ con tutto ciò non può negarglisi. Che Domiciano fabricator del Foro vivelle sotto fo , che di la devotione di Pallade già è certo; e che il Poro havelle Tempio di Pallade n' è Nerre. feguo espressissimo in quel pezzo d'anticaglia, ch'è nella via diritta frà Tor de'Contia i Pantani, e ch' ester stata nel Foro di Nerva apparisce. E' fatto di belli intagli Templa con colonne corinthie scannellate, e su forse un pezzo di quel Tempio di Pallade, Palladis. di cui Sesto Aurelio scrive in Nerva : Dedicato Foro, quod appellatur pervium, quo Ades Minervà eminentior confurgit . & magnificentior . Ha in cima una scultura di mezzo rilievo; & è una Pallade dritta in gonna fenza usbergo, ma con l'elmo in telta con lo scudo nella sinistra; e nella destra, che hora è rotta, si può dir francamentev'havelle la fpada, ò l'hafta . Martiale nel fecondo Epigramma del primo libro infe-

gnando la bottega,in cui il libro medesimo si vendeva, la descrive dove sono hoggi i Pantani, dicendo:

Libertum docti Lucensts quære Secundum

Limina post Pacis, Palladiumque Forum:

Ove dal Donati acutamente osservandosi, ch'il primo libro di Martiale su dato suori nel principio dell'Imperio di Domitiano, quando il Foro Palladio non era fatto, e forse non cominciato, e ch'il Tempio della Pace era dal Foro Palladio molto lontano, conchiude, ò scriver ivi Martiale d'altro edifitio, ò più tosto con modo poetico, e adulatorio all'usanza sua dà nome di Palladio a quel Foro cominciato a pena. Quanto alla lontananza a me non par dura; perche sicome hoggi ne' Pantani dictro al Tempio della Pace verso quel Foro sono più strade dritte, ve ne potè essere anticamente una, nella qual fosse quel libraro. Quanto al tempo non veggio necessità di favoleggiare altro edifitio, nè di sospettare adulatione falsa di Martiale; perche il secondo Epigramma è uno de gli aggiunti molti anni dopo: così mostrano i suoi versi, ove di più libri sa mentione:

Qui tecum eupis esse meos ubicunque libellos,

Et comites long a quaris babere via;

Hos eme, quos arciat brevibus membrana tabellis, Oc.

E pur de' libri era Martiale solito darne fuora uno l'anno, e talvolta meno; come nell'Epigramma 69. del libro decimo dichiara.

Quòd mihi vix unus toto liber exeat anno, Desidia tibi sum doste Potite reus Gc.

Onde ò da principio stette Martiale a dar fuori i suoi libri quattro, ò cinque anni, dandone fuori quattro, ò cinque in una sol volta, overo dopo haverne fatti, e dati fuora molti, rivedendo il primo v'aggiunse il secondo Epigramma, ove s'hà men-

tione ancora de' seguenti. Templü Jani Qua-

Era nel Foro Transitorio il Tempio di Giano Quadrifronte ritrovato già in Faleria, per quanto nel settimo dell'Eneide scrive Servio: Posea captis Faleriis civitate driftotis. Thuscie inventum est simulacrum Jani cum frontibus quatuor, propter quod in Foro Transitorio constitutum est illi sacrarium aliud, quod novimus quatuor portas babere; e perche nel tempo della soggiogatione di Faleria il Foro Transitorio non si sognava, satto poi da Domitiano, dicono esser stato prima detto Transitorio il Foro Boario, dove il Giano Quadrifronte su posto, e donde poi col nome di Domitiano al Foro nuovo Poro: Fil su trasportato. Mà che Transitorio sosse mai detto il Boario, e che il Giano Quadrinon habbe non fronte fosse mai in altro Foro, donde si cava? da un solo Epigramma di Martiale, ch'è me di Tran. il 28. del lib.10.

Non fa prima in altro fierie .

Pervius exiguos babitabas ante penates. Plurima quà medium Roma terebat iter? Nunc tua Casarcis cinguntur limina donis, Et fora tot numeras fane, quot ora geris. At tu Sanste Pater tanto pro munere gratus

Ferrea perpetua claustra tuere sera.

Nel quale io non sò legger cosa, che suoni trasportatione, ò luogo diverso. Primieramente vi si spiega l'antica sua picciolezza, e l'esser stato pervio, cioè à dire un'aperto Giano, d'Arco Quadrifronte, come tant'altri, ch'erano ne' compiti, per cui soleva passarsije l'esser stato in luogo frequentatissimo della Città, come quello anche avan. ti, ch'il Foro Transitorio vi si sacesse, su certamente. L'acquistato da lui di nuovo dicesi non trasportatione, ma ornamento di fabrica, chiusura fattali con porte, onde di Giano semplice su ridotto à Tempio, & un Foro nuovamente aggiunto alla quarta sua faccia, sicome alle trè altre erano vicini, e quasi a fronte il Romano, quel di Cesare, e quel d'Augusto: dalla qual chiusura di porte, e non dalla trasportatione cava l'arguto Poeta la chiusa dell'Epigramma:

At tu

A tu Santie Pater tanto pro munere gratus

Ferrea perpetua claustra tuere sera; Al qual sentimento vedasi come ben consonino le parole di Statio nel libro terzo delle Selve.

Sed qui limina bellicosa Jani Justis legibus, & Foro coronat.

Si sente quivi altro, ch'esser stato fatto a quel Giano nel luogo, in cui stava, porte, e corons del Foro? e meglio nel quarto:

> Janus agit, quem tu vicina pace ligatum Omnia justisti componere bella, novique In leges jurare Fori.

Anzi le parole Resse di Servio portano, ch'il Giano sosse ancora al suo tempo dove su de prime posto. Propter quod in Foro Transttorio constitutum est illi Sacrarium aliud, quod novimus bolieque quatuor portas babere. Onde se in quel tempo il Foto di Nerva detto Transitorio non era fatto, è Servio piglio equivoco, come suol far spello, è più tosto intese di dire, ch'il Tempio a Giano Quadrifronte su fatto nel luogo, in

cui dopo da Domitiano, e da Nerva su fatto il Foro Transitorio.

Da Martiale possiamo noi di più raccorre il luogo di Giano nel Foro; poiche se con quattro faccie quattro Fori guardava, è di necessità, ch'egli sosse in quel lato del Transitorio, ch'era verso il Romano, sichè se una faccia sua al Romano eravolta; con l'opposta il Transitorio, nel quale stava, guardasse, mentre le due laterali havevano appresso gli altri due. Da che posson'anche gli ornamenti del Foro Tran-Atorio considerarsi disposti almeno per un barlume. Se nel lato occidentale opposto al Romano era il Giano Quadrifronte, nell'orientale, che gli era incontro, si veggiono i vestigi della Basilica. Nell'Australe volto verso il Tempio della Pace, dura un poco di residuo del famoso Tempio di Pallade. Nel Settentrionale cio che sosse, non si sa ; e sorse ivi se Trajano il Tempio di Nerva, di cui Plinio il posteriore nel Tempio di Panegirico: Nervam lacrymis primum, ut filium decuit, mon templis bonorasti, non

imitatus illos, qui boc idem, sed alia mente secerunt.

Al Foro di Nerva Alessandro Severo acerebbe ornamento, scrivendo Lampridio: ro di Baine Statuas colossas, vel pedestres, nudas, vel equestres Divis Imperatoribus cum titulis, & co- da Alessanlumnis creis, que gestorum ordinem continerent. Ove dubita il Lipsio, se quelle colonme servissero per basi alle statue, à per sostenimento a i Portici. Il Donati le giudi- Colonne de ca ò basi, ò aggiunte di mero ornamento; a che io applaudendo soggiungo quel, quel Fare. che Seneca nel 86. epistola dice de' bagni : quantum statuarum, quantum columnarum est nibil sustinentium, sed in ornamentum positarum impensa causa? indi considero tante colonne, in cui Livio, Dionigi, Dione, Festo, e mille altri scrivono intagliate leggi, orationi, & altro, esser state colonne ordinarie rotonde, alte, e sottili, haver poco del credibile. Colonne al parer mio erano piedestalli, e pilastri non molto alti, sichò le inscrittioni, le leggi, e ciò, che altro vi si leggeva, non fosse lungi dalla vista, nè altro probabilmente erano le colonne di bronzo, nelle quali haver'ordinato Augusto s'intagliassero i suoi fatti avanti al suo Tempio nel 36. libro Dione scrive: Così Diomisso recconta nel quarto le leggi de'sacristii da farsi a Diana Aventina satte inta-Rliar dal Rè Servio in una base di bronzo.

Mi resta dir di questo Foro, che in esso Alessandro Severo se morir di sumo satto so Vetronio di legna humide Vetronio Turino suo cortigiano legato ad un palo, perche tratto da Turino. presenti haveva salsamente promessi i favori del Prencipe, & eravi il Trombetta, che diceva; sumo punitur, qui vendidit sumum. Non però si sà, ch'in Poro sì adorno si solesse da Carnefici sar giustitia, potendo quella esser stata singolarità usata all'hora. da quel veramente Severo Augusto, acciò il castigo fosse più riguardevole. Ben'è

Ornato il Foaro Severo .

sacile, ch'essendo colui stato punito ivi più, chè in altro Foro, vi si solesseso giudicar cause criminali.

Ecco, che la Regione abbracciando il Furo di Nerva, uscita dal Foro grande dietro a S. Adriano, torceva à finistra, e pervenendo à S. Urbano, & a Campo Carleo (che sicome insegna il Martinelli è verisimile haver preso il nome da Carlo Leone) circoleggiava sotto il Quirinale con quel Foro, col quale facilmente presso Tor de'

Conti giungeva.

Tempio di Pallade, e Tor de' Conti.

Zempio del-Imo free.

Il Tempio della Tellure esser stato avanti a quello di Pallade, mostrano gli atti di la Tellerene S. Gordiano, ne quali si legge: Clementianus pracepit ei caput amputari ante Templum in Tellure, corpusque ejus projici ante Palladis adem in locum supraditium; nella cui conformità gli atti di S. Crescentiano dicono: Cujus corpus justi jastari ante clivum Ursi in platea aute Templum Palladis; e scrivendo Anastasio in S. Cornelio: quem tamen jusit sibi prasentari cum Prasecto Orbis in Interlude noctu ante Templum Palladis, convien dire, che la sua lettione corretta sia non in Interlude, ma in Tellure. Il quat Tempio se sù avanti a quello di Pallade, segue, che sosse nel Foro di Nerva, dove \* M. de glt hora è la Chiesetta di S. Maria de gli Angeli, la quale anticamente detta ad Ma-Angeli detta cellum Martyrum, ci se veder'ivi S. Gordiano, e S. Crescentiano martirizzati. Ma ad Macel- se par duro, che nel Foro di Nerva sosse il Tempio della Tellure, non si leggendo ciò lum Mar- in alcuno, non è vano il crederlo sù la via incontro alla posterior parte del Tempio tyrum. di Pallade, cioè dietro a quel residuo, che ne dura, detta perciò con la solita semplicità di frase ante Templum Palladis da Anastasio; e S. Maria de gli Angeli su cognominate ad Macellum Martyrum facilmente, perch'era nel contorno della Tellure, e dell'area di Cassio, dove, se non nel Foro di Nerva, i Martiri surono uccisi. E se nella medesima area, ò piazza terminava, com'havemo udito, il Clivo dell'Orso, non è inverisimile, che da Monte Magnanapoli discendendo passasse frà il già detto

Clivus Ursi.

Il Piano da Tor de Conti à S. Lucia in Seke, e le cose incerte di sito.

## CAPO DECIMOQUINTO.

VicusCy. prius.

D Resso Tor de' Conti haver cominciato il Vico Ciprio, e lungo le radici del Quirinale essersi disteso verso la Madonna de' Monti, è mio pensiero, nè credo affatto inverisimile, come sono per mostrare. Sò, che il Vico Ciprio tiensi comunemente esser stato presso la salita, che di là dal Tempio della Pace, e dal Giardino de'Pii porta a S. Pietro in Vincula. Mà in contrario essere la verità, trè ragioni à me per-Inadono. La prima si è, che la Regia di Servio Tullio, a cui per il Vico Ciprio, poi per lo Scelerato s'andava dal Foro, non str. sicome nella Regione quinta spero far'apparire, presso S. Pietro in Vincula, mà sopra il Vico Patritio, non lungi molto da Santa Prassede; a cui non poteva più dirittamente, e più brevemente dal Foro salirsi, chè per la moderna Suburra, e la spiaggia di S. Lucia in Selce. Secondariamente se a quello, che nel quarto della lingua Latina Varrone insegna, si dà sede, Ciprio su antichisaimamente detto il Vico a Cypro, quòd ibi Sabini cives additi consederunt, qui à bono omine id appellarunt, nam Cyprum Sabine bonum. E se l'habitarono la prima volta i Sabini aggregati a Roma con Tito Tatio, overo dopo con Numa, d'almeno così credettero. Varrone, & altri, non poterono altrimente star sotto l' Esquilie, ch'al tempo di Numa, e di Tatio erano molto ben disgiunte da Roma, e l'Esquilino su il Colle ultimo, ch'a Roma poi s'aggiungesse; nè si legge mai, ch'i Sabini gli habitassero la falda, come ben si legge haver habitato il Quirinale com-Tatio. Così scrive Dionisio nel secondo, & havervi habitato anche Numa (chepur su Sabino ) scrive il medesimo; la quale opinione da Varrone apportata del Vico Ciprio, vera, ò salsa, ch'ella si sia, in sostanza pote à Varrone, & ad altri fac credere, ch'à piè del Quirinale, essendo stato anticamente habitato da' Sabini, sosse de medesimi chiamato così. La terza è, che Tullia, per relatione di Livio, dal Vico Ciprio per andar'al Clivo Urbio piegò a destra, e se dal Foro sosse andata verso S. Pietro in Vincula, haurebbe presso alla salita piegato a sinistra. Vi s'aggiunga. quello, che del Tigillo Sororio scrive Dionisio nel terzo: Et est in angiportu, qui à Carinis deorsum dutit ad Vicum Cyprium; il quale angiporto, ò strada se dalle Carine al Cipcio andava all'ingiù non poteva esser dirizzato verso l'Esquilie, dove è certo esser stato il più alto delle Carine; dunque dalla parte delle Carine più vicina all'Esquilie, tendendo al basso verso Torre de' Conti calava, ove era il vico, & hoggi è la strada confinante co' Pantani in parte dell'antiche Carine la più bassadi tutte.

Cosi l'Angiporto, à strada, che dalle Carine calava al Ciprio, e con esta il Tigil- Strada dalle lo Sororio può facilmente ritrovarsi. Confinava il Vico Ciprio con le Carine pres- co Ciprio. so Tor de'Conti, sicome già s'è fermato. Il Vico dunque, che dalle Carine tendeva al Ciprio, di necessità partendosi da un capo delle Carine, per allontanarsi da esse formave un triangolo, come per appunto formasi dalla strada, che hoggi dal Giardino de'Pii, e dalla dritta de'Pantani và a Tor de'Conti. Non lungi, ò diversa molto da questa su la via, è angiporto scritto da Dionisio. Fà questa il triangolo, & imbocca nella strada della Madonna de'Monti: e s'hoggi in parte scende, molto più scese anticamente, quando trà colle, e colle i fondi erano assai più bassi, riem-

piti, & appianati doppo dalle ruine.

In questa, à per meglio dire, nell'antica, che non su molto lungi da questa, era il Tigilluta Tigillo Sororio, sotto cui Oratio, per purgarlo dall'homicidio della sorella, su fatto Sorotiti. passare. Era un legno posto à traverso della strada: v'aggiunge Dionisio, sostenuto il legno da due muri, Festo dice da due altri legni: duo tigilla tertio superjecto, &c. ma egli apertamente intende del tempo d'Oratio, Dionisio del suo, quando v'erano già stati rinovati sostegni di muro. Livio nel primo così ne scrive: Is piacularibus quibusdam Sacrificiis sactis, que deinde genti Horatie tradita sunt, transmiso per viam Tigillo, capite adoperto velut sub jugum misit juvenem; id bodie publice quoque semper resellum manet, Sororium Tigillum vocant. Dionisio dice nel terzo esser stati ivi du altari, uno à Giunone, l'altro a Giano dedicati, de' quali Festo in Sererium dice anch'egli: Consecratisque ibi aris Junoni Sororia, & Jano Curiatio. Dal Panvinio sono in questa quarta Regione registrati Aedes Jani Curiatii, Aedes Junonis Sororie; i quali da lui scritti per Tempii, non altro essere, ch'i nomati Altari da Dionisio, e da Festo, a me sembra chiaro.

La Torre, che gli è presso, detta de Conti, hà faccia di fabrica assai antica. Fù roriz. molto bella, & alta anco a tempo nostro, somigliante in tutto l'altra, ch'è sul Quirinale, detta delle Militie, e creduta da molti fabrica di Trajano fatta per guardia... del suo Foro, che gli soggiaceva. Mà la verità si è, che l'una, e l'altra suron satte da Innocentio Terzo della nobilissima famiglia de Conti; e questa, perche minac-

ciava rovina, su in tempo d'Urbano Ottavo diroccata.

Tornando hora al Vico Ciprio, e ripetendo esser stato non lungi dalla strada, che modernamente dalla detta Torre alla Chiesa della Madonna de' Monti và quasi dritta, resta, che s'entri nello Scelerato, nel quale imboccava. Dionisio nel quarto pone il Vico Scelerato, e'l Ciprio per uno stesso; ma qui dee prima udirsi Varrone, che nel quarto dice: Vicus Cyprius à Cypro, &c. Prope bunc Vicus Sceleratus, di Vicus Sce Aus à Tullia Tarquinii Superbi uxore, quòd ibi cum jaceret pater occisus, supra eum, ut leratus mitteret carpentum mulio,jussit. E luce più distinta se n'hà da Livio, descrivente nel pri diverso dal mo il fatto di Tullie: Cum se domum reciperet, pervenisset que ad summum Cyprium Vieum, ubi Dianium nuper fuit, sellente carpentum dextra in Virbium Clivum, ut in Col-

Aedes Jani Curiatii. Aedes Junonis So-

Iem Esquiliaram eveberetur, restitit providus, atque inhibuit frenos qui jumenta agebat, jacentemque Dominæ Servium trucidatum ostendit; sødum, inbumanumque inde traditur scelus, monimentoque locus est, quem Sceleratum Visum vocant, qué amens agitantibus furiis Sororis, ac viri Tullia per patris corpus carpentum egisfe sertur &c. ove te Tullia giunta al fin del Ciprio ad summum Cyprium vicum &c. per andare al Clivo Virbio, ò Vrbio piegò à destra la carrozza, in fine del Ciprin era un bivio, la cui via destra su presa da Tullia, & in quella giaceva ucciso il Padre, sul quale ella con la carrozza passò; e da sì horrendo satto la via destra, e non il Vico Ciprio su poi detta Scelerata. Dionisio non pensando a fare trà H Foro, e l'Esquilie distintione di strade, chiuse nel nome d'un sol Vico tutto il viaggio. Noi però dovemo in ciò dar più sede a Varrone, come assai più pratico de luoghi di Roma, & a Livio, che brevemente sì, ma distintamente in cotal fatto porta la notitia d'ogni luogo particolare. Mà il bivio dove potè essere? ci si manisesta dal sito. Fin presso la Madonma, la strada, che anticamente sir Vico Ciprio, và sempre con le radici del Quirinale, ma ivi poi se ne aliontana addrizzata, cred'io, acciò avanti alla Chiesa passalse. Hor posto, che col colle anticamente torcendo caminasse dietro alla Chiesa (& è certo, perche altrimenti al Clivo Urbio non haurebbe Tullia piegato a destra, ma tirato dritto, come vi si và hoggi) ivi proprio incontrandosi la punta del Viminale s'offrivano due imbocchi di strade da una parte, e l'altra del Colle. La sinistra era quella, per cui si và hoggi dalla Madonna de' Monti verso S. Vitale, & à Monte Cavallo, la destra per cui s'andava, e si và alla moderna Suburra, & al Clivo Urbio dell'Esquilie. Qui dunque poco lungi dal sito della Chiesa sul'antico Dianio, che Sacello, & Tempio à Diana dedicato può giudicarsi; & il capo del Vico Scelerato, dove Fullio dalle genti di Tarquinio cadde ucciso, e dopo dalla scelerata siglia propria calpestato, non potè esser lungi molto dalla mederna fontana, ch'è à lato della Chiefa.

Dianium.

L'Arcodi

Segretario

del Senan

BION FRYEND

in quella Regione.

Si come an-

che l'Arco

Aedicula.

Mularu,

E' da stupire, che dal Panvinio si registri in questa Regione l'Arco di Severo. & Seven, & il il Segretario del Popolo Romano, che gli era appresso; mentre essendo l'uno, l'altro nella parte del Foro alle radici del Campidoglio contigua, & havendo dietro i Fori d'Augusto, e di Cesare, che dal Foro disgiunti, & alla Regione quarta più prosimi non erano di questa, ma dell'ottava, esser stati anche quelli in altra, chè nell'ottava, non è possibile.

Così anche l'Arco di Costantino, che pur quivi si registra, si seorge sotto quella di Cossenti- parte del Palatino, e del Celio, ch'alla Regione decima potè spettare, & a cui la

no sà d'altre quarta non giunse di sicuro -Regions .

L'Edicula delle Muse, che si legge in Ruso, dubita il Merula se siaquella, di cui parla Martiale nell'Epigramma terzo del lib.12.

Jure tuo veneranda novi pete liminaTempli 🤿 Reddita Pierio sunt ubi Templa Choro.

Mà qui si tratta di Tempio; la di Ruso era vn'Edicula delle solite de'Vici. Forse intenderà Martiale del Tempio Palatino d'Apollo?ò di quel d'Ercole delle Muse presso al Circo Flaminio? ma parla egli di Tempio nuovo, è nuovamente risatto a suo-

tempo. Con nuova occasione ne dirò alcuna cosa di più.

Acqui-Regione.

L'Equimelio da Rufó si pone quì, ma non sò però come, se per testimonii chiamelium. rissimi di Livio era sotto il Campidoglio verso la porte Carmentale, come dirassi alfo in altra trove. Esser questa una giunta della specie di tant'altre, che vi si sono ritrovate, io non dubito. Chi l'aggiunse s'abbacino in Varrone, che nel quarto dice: Aequimelium, qudd aquata Melii domus publice; qudd regnum occupare voluit is; poi segue: locus ad busta Gallica, &c. Quivi s'è creduto alcuno emendar la scorrettione del voluit is, col porre la Li, che dal voluit và giustamente levata, nel periodo seguente, facendo che dica: Is locus ad busta Gallica, Oc. & é vanità grande; poiche oltre il contradire à Livio, Varrone ivi và solo dichiarando l'etimologie di molti luoghi di Del Roma, nè ricerca,né insegna i sivi.

Del Bagno di Dafne, che qui si legge, non s'ha altra certezza. Se non su così Balineum chiamato quel bagno da alcuna statua di Dafne, che forse v'era, Dafne facilmente Daphnifu il Padrone , è il fabricatore . Martiele nell'Epigramma quinto del terzo libro fa dis . mentione d'un certo Giulio suo amico ( e su forse Giulio Martiale) il qual dice posfeder'una parte della Cafa, ch'era di Dafue.

Julius assiduum nomen in ore meo .

Protinus bunc adeas, primique in limine testi, Quos tenuit Daphnis, nuns tenet ille Lares.

D'un Dame servo serive Plinio nel c.39. del settimo libro, dicendolo Grammatico, e comprato a molto gran prezzo: Pretium hominis in servetio geneti maximum ad hunc diem (quod quidem compererim) fuit Grammatice artis Daphnidis Cn. Pilaurensi vendente, Or M. Scauro Principe Civitatis munoco. festertiis licente; il quale potendo effer poi stato manomesso, non è strano, che fosse il Padrone del Bagno, ò le trè mentioni di Dafnidi, cioè la fatta da Martiale, l'altra di Plinio, e quella di Vittore efsere egualmente tutte d'un folo individuo è troppa ofcurità .

Ove si legge in Ruso Caput Lynco certo è scorrettione. La parola Capat è solita... Caput fignificar'alcuna estremità di Vico, ò di strada, ò di contrada, il cui residuo era in Lysco. altra Regione contigua. Onde alcun Vico detto Lyncisio Lyncers haveva qui il capo.

#### FINE DEL LIBRO TERZO.

# ROMA ANTICA

## FAMIANO NARDINI

LIBRO QVARTO.

La Regione Quinta detta Esquilina.

CAPO PRIMO.

L. L. A quarta Regione si congiungeva la quinta, la quale benche solse detta Esquilina, conteneva oltre la parte dell' Esquilie, ch'era suori della terza, il monte Viminale; sichè pervenendo la quarta alla moderna Suburra, haveva à sinistra il Monte Viminale, e più in là il Cispio, che come già dicemmo, su parte dell'Esquilie. La descrittione, che ne sa Sesto Ruso, è questa.

#### Regio Exquilina cum Colle Viminali.

Iemplum Jovis Viminei Aedes Veneris Erysina Horti Planciani Lacus Promethei Macellum Livianum Mymphçum Alexandri Station. cobor. vi 1. vigilam Horti Macenatis Regia Ser. Tullii Amphitheatrum Caftrenfe Trei Taberne Campus viminalis sub aggere Gampus Esquilinus Lucus Petilinut Lucus Fagutalis Templum Junonis Lucina Domus Aquilii Jureconsulti Ara Jovis Viminei Minerva Medica Pantheum Ifis Patricia 🔻 Templum Silvani

Therma Olimpiadis Lavacrum Agrippina Vici xv. Vicus Sucusanus Vicus Urfi Pileati Vicus Minerae Vicus Offrinus Vicus Palloris Vicus Sejus Vicus Silvani Vicus Capulatorum · Vicus Tragadus Vicas Unguentarius Vicus Paullinus Vicus Pastoris Vicus Caticarius Vicus Veneris Placide Vicus Junonis Acticula xv. Seja

Templum Aesculapii

Venc.

Veneris Placida
Castoris
Palloris
Silvani
Apollinis
Cloacina
Herculis
Mercuris
Martis
Luna
Serapidis
Vesa

Proferpine
Vicomagistri LX.
Curatores II.
Denunciatores II.
Insule IIIMDCCCL.
Domus CLXX.
Lacus LXXIX.
Horrea XXVII.
Balinea privata LXXV.
Pistrina XXXII.
Regio continet
Pedes XVMDCCCCL.

## Cereris Da Vittore si descrive così.

Regio Quinta Enquilina

Lacus Promethei Macellum Liviani Nympheum Divi Alexandri Cobortes VII. Vigilum Ædes Veneris Erycinæ ad portam Collinam Horti Planciani, vel Planciani Horti Macenatis Regia Servii Tullii Hercules Sullanus Amphitheatrum Castrense Campus Exquilinus . & lucus Campus Viminalis, sub aggere Lucus Petilinus Templum Junonis Lucina Lucus Fagutalis Domus M. Aquilii Fareconfulti , & Q. Catuli, & M. Crassi.

Ara Jovis Vimines Mineroa Medica Is Patricia Lavacrum Agrippina Therme Olimpiadis Vici XV. Ædicula XV. Vicomagistri LX. Curatores 11. Denunciatores II. Infulæ IIIMDCCCL. Domus CLXXX. Horrea XXIII. Lacus CLXX. Balneæ Private LXXV. Pistrina XII. Regio continet in ambitu Pedes XVMDCCCC.

Il di più, che nell'altro Vitttore si trova, è questo.

Regio Quinta Enquilina cum Turri, & Golle

Viminali.
Al lago di Prometeo v'è per aggiunta Secund.

Hercules Silv**anus , a**liðs Sullanus Tres Tabernæ Templum Silvani Templum Æsculapii
Lacus CLXXIX.

Pistrina XXII. aliès XII.

L'ambito si dice piedi

xvmpccccu. aliès xvmpccc.

Vis'sg-

Nella Notitia si legge:

#### REGIO V.

E Squilia continet Lacum Orphei, Macellum Liviani, Nympheum D. Alexandri, Cobortes duas Vizilum, Herculem Sylvanum, Hortos Pallantianos, Amphitheatrum Callrense, Campum Viminalem sub aggere, Minervam Medicam, Isidem Patritiam, ViciXV. Edicula XV. Vicomagistri quadraginta octo, Curatores duo, Insula tria millia octingenta quinquaginta, Domus CLXXX. Horrea XXII. Balnea LXXV. Lacus LXXIII. Pistina XV. Continet pedes quindecim millia DC.

Vi s'aggiunge dal Panvinio Mons Esquilinus, alies Oppius, Cispius, Septimius Mons Viminalis, alios fagutalis Azzeres Tarquinii Superbi Clivus Urbicus Vicus Patricius Figlina Puticuli, ali às Puticula in Esqui-Spes vetus Vicus Africus in Esquiliis antiquus Tabernola Lucus Querquetulanus Lucus Mephitis Lucus Junonis Lucina Lucus Piminalis, aliès Jovis Vi-MITTEE . Lucus Rubiginis Templum Jovis Fagutalis, alids Viminei Templum Silvani sub Viminali ch Porticu Templum Veneris Verticordia extra portam Collinam Via Salaria Edes Rubiginis via Nomentana extra portam Catulariam ÆdesQuietis extra portă Collină Edes Honoris ad portam Collina Ædes Folicitatis Ades mala fortuna

Edicula Pollucis in vece di Palloris Edicula fortune parve Sacellum Des Nania extra portam Viminalem Sacellum Querquetulanum Sacellum Jovis Fagutalis Ara male fortune Circus Aurelians cum obelisco Forum Esquilinum Bafilica Sicini Al Campo Viminale aggiunge in que erat edicula fortune parve Horti Torquatiani Castra Pretoria Vivarium Thermę Novati Bafineum Pauli I laghi senza nome dice essere CLXXIX. Castellum aquarum Marcię Julię, & Tepulę Arcus Gallieni I Forni dice XXII. Domus Regis Servii Tullii Quinti Lutatii Catuli M. Licinii Crassi divitis P. Virgilii Maronis Propertii A. Perfii C. Plinii Junioris Licinii Imperatoris

Et il Merula v'aggiunge.

Domus M

Domus Maximi, & Paulli

V'aggiungerei io:

Ustrinę publicę

Sessorium

Trophça Marii de Cimbris, & Theutonibus
Sacellum Marianum
Domus Eliorum, & borti Lamiç
Suburbanum Phaontis
Lucus Lavernç
Clivus Tullius
Edes Dianç in Vico Patritio
Naumachia vetus
Nemus Cali, & Lucii, ubi Nau.
machia Vetus
Agger Servii Tullii
Theatrum Florç
Horti Variani cum Circo

Domus Maximi in Vico Patricio
Mons Sacer
Crypta Nepotiana
Clivus Cucumeris
Templum Solis
Templum Honoris, & Virtutis
Mons Septimius
Arcus Gallieni Imp.
Visus Lateritius
Domus Martii
Ager Veranus
Domus Pudentis
Sestertium
Templum Herculis adPortam Collinam
Dilà

Di là da S. Giovan Laterano, dove la Celimontana finiva, convien dire che co-.. minciasse questa presso le mura di Roma, secondando i confini di quella, e poi della d'Iside, e Serapide, quasi dirittamente dietro a S. Matteo, dilungandosi fino a... S. Martino de'Monti, donde per la calata di Santa Lucia in Selce scendeva alla moderna Suburra, e quindi alla Madonna de'Monti; poi torcendo a destra per la via diritta, che và a S. Vitale perveniva alle Terme Diocletiane, e lasciatele a finistra giungeva all'argine di Servio Tullio, & alle mura, fuori delle quali piegava a sinistra, e con esse andava sino alla porta Salara; come dalle particolarità, ch'in lei si leggono, ci s'insegna.

La parte dell'Esquilie, ch'ètrà S. Croce in Gerusalemme, e la Porta di S. Lorenzo, detta Monte Oppio.

#### CAPO SECONDO.

Iscorrendo Varrone del nome dell'Esquilie, e per una dell'etimologie appor-I tando, qued exculte à Rege Tullio essent, foggiunge: Huit origini magis continunt Luci vicini, quòd ibi Lucus fagutalis, & Lucus Mephitis,& Lucus Junonis Lucinę, quorum angusti fines non mirum , jam diù ensm late avaritia una est; item Lucus larum, Querquetulanum Sacellum. Donde trahendosi, che Tullio ad imitatione di Numa... Sacellum consecrator de' Sacrarii de gli Argei sù i monti, se anch' egli sull' Esquilie tanti bo- Querqueschi sacri, à Sacelli, ci pone in briga d'investigarli. Querquetulano sù il primiero tulanum. nome del Monte Celio, come con l'autorità di Tacito dissi. Querquetulana hebbe anche nome una delle parti di Roma da un boschetto sagro, che gli era appresso per relatione di Festo: Querquetulane, ut reputantur signissicari Nymphe presidentes Quer- Querquequeto virescenti, qued genus sylva indicant fuisse intrà portam, qua ab co dicta sit Querque- tulanus. tulana. Il qual bosco sagro, e secondo l'opinione universale guardato da Ninfe, Rinfe Queresser stato non diverso dal Sacello Querquetulano, che doveva esservi, sembra a me quetulane. più che verisimile, già che sotto i boschi quel Sacello s' annovera da Varrone. Si pone da molti presso Santa Maria Maggiore, ma senza veruna autorità, o rincon. tro. Meglio dal Donati si dice sul Celio; perche il nome di Querquetulano su dato a quel monte; e le parole di Varrone: Quorum angusti sines non mirum, jam diù enim late una avaritia est: Item lucus larum, Querquetulanum Sacellum, si spiegano, che anco il bosco de'Lari, ch'era a piè del Palatino, e'l Sacello Querquetulano, ch'era mel Celio, erano restati angusti, come gli altri dell'Esquilie. Ma però cotal senso non può aggiustamente correre, e senza durezza. Lucus larum, & Querquetulanum Sacellum non possono haver relatione diritta al Quorum angusti sines, ch' il genitivo richiederebbe, sicome l'hanno piana, e commoda all'antecedenti, Quòd ibi lucus fagutalis, &c. e la particola Item non s'aggiusta per altro verso. Secondo co tal senso il Sacello Querquetulano, e'l bosco de'Lari erano nell'Esquilie, & il nome di Querquetulano posseduto anche dal Monte Celio, se non necessita, non dissuade almeno il credere quel Sacello nella parte dell' Esquilie confinante col Celio, che prima delle mura di Tullio Ostilio, le quali l'esclusero, più per Celio, che per Esquilie poteva esser presa. Così il Bosco Querquetulano è facile, che sosse di là da San-Gio: Laterano, & ivi nel basso, che divisivo era trà un monte, e l'altro, la porta Querquetulana anch'ella detta; appresso gli si può supporre il Sacello, ma sù la falda... dell' Esquilie verso Santa Croce in Gerusalemme. Osservo, che Varrone volendo parlar solo de Boschi dell'Esquilie, v'annovera non il bosco, ma il Sacello Querque. tulano. Segno espresso, ch'il Sacello solo era nell'Esquilie, standoli il bosco a lato sì, ma sul Celio.

Lucus Fagutalis

Lucus Esquililinus.

**P10** .

Il Pagutale effer stato preso S. Pietro in Vincula, ò Santa Lucia in Selce si dice da molti, ne se ne adduce il perche: dalla qual'opinione io non mi disgiungo; ma per provarla è necessario parlat prima del Bosco Esquilino da Varcone tralasciato, forse perche dal Rè Tullio non su satto, se però non è lo stesso, chè quel de' Lari. Varrone riserendo le cime dell'Oppio, apporta in testimonio il libro de' Sacrarii de gl'Argei, mel quale si leggeva: Oppius mons princeps Lucum Esquillnum, Lucum Fagutalem smistra, que sub merum est. Oppius mons bicepsos simplem. Oppius mons terticepsos lucum Esquelinum dexterior via in Tabernola est. Oppius mons quarticepsos lucum Esquilinum dexterior via in figlinis est. Ecco, che di quattro cime dell' Oppio, trè erano appresso il Bosco Esquilino; & alla terza sommità salivasi per la Tabernola trà il Colisco, e S. Clemente. Posta dunque la terza in faccia a S. Matteo, ove ancor Mome Op. le Terme di Filippo dicevamo effere, la prima come la più profima alla divisione frà l'Oppio, e'l Cispio, & alla Regia di Tullio, sarà suor di dubbio la vicina a San Martino de'Monti; la seconda segue, che sia quella, che dietro a San Matteo presso a S. Eusebio s'inalme, e la quarta più sontana diviamo pur quella, che presso al Giardino del Cardinal Cornaro si vede. Pongasi Il Bosco Esquilino equidistant alla prima, alla terza, & alla quarta presso a S. Matteo; secondo cotal postura (che se non è certa, non hà almeno ripuguanza, nè altra non più ripuguante cred'io sacile ritrovarvi) la prima semmità potè alla destra verso S. Matteo haver'il bosco Esquilino, & a finistra verso S. Pietro in Vincula il Fagutale; a cui come dedicato a Giove, conveniva luogo più vicino alla Città, & alla Regia. Varrone un' akra... volta nello stesso libro ne scrive: Pagutal à Fago, unde etiam quod ibi Sacellum Jevis Fagutalis, e Festo: Fagutal Sacellum Jovis, in quo fuit Fagus arbor, qua Jovi saera babebatur; e Plinio nel o. 10. del 10. libro: Fagatali Jovi etiam nunc,ubi lucus jageus fuit.

Clivus Pullius .

Non lungi dal Fagutale effere stato il Clivo detto Pullio, è autor Solino nel c. primo: Tarquinius Superbus Esquiliis supra Clivum Pullium ad Fagutalem lucum:il qual Clivo forse non diverso molto era da quel moderno, per cui dalla nuova Suburra a S. Pietro in Vincula si salisce.

Cima 6.dell Bsquilie.

Delle trè altre cime la quinta, e la settima esser state presso S. Maria Maggiore, e la Villa Peretta vedremo in breve. Segue dunque, che la sesta sosse quella, che presso Santa Croce in Gerusalemme dicemmo riconoscersi.

Veduti i Boschi Sacri dell'Oppio, risacciamoci da capo per caminar con qualche

poco d'ordine secondo i siti.

S. Croce in Germalem-

Sessoriu.

La Chiela di Santa Croce in Gerusalemme fù da Costantino edificata nel Palazzo Sessoriano, come scrive Anastasio in S. Silvestro, e Beda nel primo tomo del Martirologio; e perciò Sessoriana Basilica suol chiamarsi. Del Sessoriano Palazzo non s' ha altra notitia. Solo il Sessorio presso una delle Porte Esquiline si legge da Acrone accennato nella Satira ottava del primo libro d'Oratio: Esquilia dicuntar locus, in quo autea sepeliebantur corpora extra portam illam, in qua est Sefforium; per la qual porta intende la Maggiore, già che al tempo d'Acrone l'Esquilina antica erachiusa, onde potè il Sessorio star presso la porta Maggiore, e non lontano dal Sessorio il Palazzo detto Sessoriano; se però Palazzo vi sà, poiche Anastasio, e fors'anche gli altri di que'secoli solevano dir Palazzi le fabriche grandi antiche. Così dice egli Palazzo il Circo di Nerone in S. Pietro: sepultus est via Aurelia, Ge. juxtà Palatium Nerenianum in Vaticano; & il Poro di Trajano si dice Palazzo da Giovanni Terzo nella Constitutione Quenium primitiva portatà dal Martinelli nella sua Roma Sacra per altro. Al Lipsio nel 15. de gli Annali di Tacito piace di leggere non Sefforium, ma Sentertium. A me il Sessoriano Palazzo, ch'esser stato in quella partesi legge, sà parer più verisimile l'antica lettione, e m'induce a supporvi alcuna sabrica di gran conto; in riguardo della quale Aureliano per chiuderla in Roma, fe fare ivi cubito alle muraglie; ciascheduno però la consideri, e legga a suo gusto.

Appressona destra della Basilica Sessoriana, ove è un grosso avanzò d'antico edifitio, rempie de alcuni Antiquarii dicono esser stato il Tempio di Venere, e di Cupidine; altri es. Peneres e di ser stato per appunto, dove è hoggi la Basilica detta; ma senza pur'vna guida, ch' Capido, io sappia, di congettura. Il Fulvio adduce in prova due versi d'Ovidio, i quali sono nel primo De arte amandi:

Aut ubi muneribas nati sua munera mater Addidit, externo marmore dives opus.

Mà oltre, che non si sa ivi del sito alcuna mentione, parlarvisi d'altra fabrica, chè di Venere, e Cupido pur troppo è chiaro. Potè essere ivi il Sessorio; ma senz'altro seserio

lume resti pur'incerto.

A sinistra della medesima è un'Anficeatro di materia lateritia d'ordine Corintio, Amphie molto ben fatto, a cui hoggi le mura della Città, che prima appresso gli erano, sono theatrum appoggiete. Fit creduto di Statilio Tauro, ma nel 40. di Dione leggendosi esser Castrése. stato quello di marmo, e nel Campo Marzo, nella qual Regione si registra da Vitwre, e da Ruso, prudentemente questo da i più moderni Antiquarii si dice l'Ansiteatro Castrense, che in questa Regione si legge posto. Mà per quali giuochi potè servire? A mio credere per i Castrensi esercitati da'soldati, che con diversi animali vi combattevano. Di questi celebrati una volta à Circejo, dove l'Imperadore all' hora era, Suctonio nel 72. di Tiberio sà mentione: Circejas pertendit, as ne quam suspicionem insirmitatis darct, Castrensibus ludis non intersuit solum, sed etiam missum

in arenam aprum jaculis desuper petiet.

Trà la medesima Basilica, e la porta detta Maggiore, ch'è la parte volta a Levan- Agger te, ove le mura di Roma cominciano à vedersi in piano, cominciè anche l'argine di Tarquinii Tarquinio Superbo; il quale da gli Antiquarii confuso con quel di Servio, pue Superbi. troppo apertamente suole distinguersi da gl' Historici. Dionisio così dice di Tarquinio nel quarto: Partem illam Urbis, que in Gabinos prospiciebat, magna operariorum multitudine cinxit aggere, latam egerendo fossam, ibique magis, quàm alibs murum erigendo, crebrisque turribus muniendo; ab bac enim parte videbatur civitas admodum debilis, cum alibi undecunque valde tuta esset; ove l'altra parte pur piana delle mura fino alla porta Collina si suppone fortificata; di cui nel nono il medesimo Dionisio: Locum tamen babet magis expugnabilem à Porta Enquilina ad Collinam, sed manuali opere munitus est: cingit enim eum fossa in minori latitudine pedum centum, & amplias, & profunditatis triginta, supraque fossam murus est junctus interiès aggeri lato, atque alto baud sacile, &c. la qual fortificatione prima di Tarquinio satta da Tullio espressamente mostra Livio nel primo: Inde deinceps (Tullio) auget Exquilius, ibique ipse, ut loco dignitas fieret, babitat, aggere, & fossis, & muro Urbem circundat, &c. Più espressamento Strabone afferma nel quinto, che Servio nella parte più debole de i due colli da lui aggiunti se il terrapiono: Quem desettum Servius arguit, qui complevit murum adje-His Vrbi Esquilino Wiminali collibus; que omnia cum capi sacilé extrinsceus possent, aggerem sen circiter stadiorum in interiore sosse margine secerunt, murosque, & turres in co constituerunt à Collina porta usque ad Esquinam; ove le due parole pluralisecerunt, e constituerunt, cioè bibsavers, e tuitanevre più apertamente spiegano gli argini fatti da più di uno. Da Tarquinio esser stata solo fatta la parte orientale, ch' è la volta verso Gabio, si dice da Plinio nel c.5. del terzo libro: Clauditur ab Oriente aggere Tarquinii Superbi inter prima opere mirabili, namque cum muris aquavit, que maxime patebat aditu plano: & il nome della porta Inter aggeres dichiara gli argini esser stati più d'uno. Segui dunque Tarquinio l'opera di Tullio restata impersetta, e la compì, secondo Plinio, con fabricà più superba dell'altra.

Il Vico Africo, il quale effer stato nell'Esquilie Varrone scrive nel quarto: Esquiliis Vicus Africus, quod ibi obsides en Africa bello Punico dicuntur esse custoditi: Se non st nella parte dell'Esquilie, ch'era nella Regione Terza, mentre hebbe il capo nella seconda Regione, come disti ivi, poco lungi potè essere dal contorno dette fin hora.

Africus.

Alle

Virgriff.

Alle mura della Regione Esquilina esser stato di fuori aggiunto il Vivario, ch'era luogo da conservar vivi gli animali per i spettacoli, cinto d'un'alto muro, ma senza torri, o sporti, racconta Procopio nel primo libro della guerra de'Goti. Quindi su universal concetto essere Rato il Vivario nel luogo, che frà le porte Pia, e di S. Lorenzo sporge in fuori, persuaso dalla sua quadrata forma, e spiccata, benche le mura, non meno, ch'altrove vi si veggiano piene di torri: & havendo poi mostrato il Panvinio evidentemente l'alloggiamento de' Pretoriani, detto Cafrum. Pratorium, esser stato ivi, e non a S. Sebastiano, come dicevasi, i più moderni si son ridotti a credere, ch'à lato di quelli alloggiamenti, dove è la porta murata, che per la Inter aggeres si suol prendere, il Vivario sosse; e pure suori di quella porta conoscendosi anche i residui della via selciata, che n'usciva, si raccoglie, che non era il Vivario appoggiato (come si pretende) alle mura del Castro Pretorio. Mà del Vivario facilmente si trova la verità. Procopio, che d'esso ci dà luce, scrive esser stato suori della porta Prenestina, dicendo nello stesso primo libro: Acie instructa circa Praneslinam portam ad eam muri partem mox ducit, quam Romani Vivarium dicunt, und expugnari mania per quam facile poterant; & acciò non si ftimi error di Trascrittore, il medesimo Procopio non molto dopo, havendo prima raccontato, che Belisario pigliate a difendere le porte Pinciana, e Salara, assegnò a Bessa la Prenestina, segue; Bessanteres Parteniusque, Vitige ipso & Regione Vivarii validisseme bis institute, codem ad se Belisarium evocant &c. Con la scorta dunque di Procopio, se suor di porta. Maggiore le mura s'osservano, evidentissimo il vestigio dell'antico Vivario vi si ritrova. Fuori della porta fanno le mura à destra un gran gomito, lasciando frà la... porta, & esse uno spatio quasi riquadrato, & havendo, com'io dissi, la porta havute due uscite, la destra hoggi murata entrava in quello spatio, il quale esser stato chiuso, & esser perciò stato il Vivario, mostra il residuo di muraglia antica, che frà una porta, e l'altra aucor dura, ch'essendo stato modernamente seguitato con muro più sottile, e più basso, vi sà hoggi serraglio di bestiami. Fù sorse il Vivario satto ivi per commodità de'giuochi dell'Anfiteatro Castrense. Già che siamo fuori delle mura, non si deono qui lasciar'in dietro gli horti di

tus.

Sabalo.

Variani. Elagabalo. Lampridio scrive: Ipse secessit ad bortos spes veteris quasi contra novum juvenem vota contipiens. Dove fossero si mostra dal Donati con l'autorità di Frontino nel primo de gli Aquedotti: Partem sui aqua Claudia prius in arcus, qui Nero-Spes ve- niani vocantur, ad Spem veterem transfert, e trattando dell'Aniene nuovo: Reclus verd distus secundum Spem veterem veniens intra portam Esquilinam in altos rivos per Urbem ducieur; i quali aquedotti ancor si veggiono presso la porta Maggiore, dove i Neroniani archi cominciano, durando fino alla porta gli aquedotti di Claudio, ficome dichiara l'inscrittione. Soggiunge il Donati con un'altra autorità di Lampridio : Itum est in bortos, ubi Varius invenitur certamen aurigandi parans; & argomenta, che cieco d'Ela- essendo al certame de' Carri necessario il Circo, non altrove gli horti furono, chè fuora di Porta Maggiore, ove esser durato un Circo sin quasi a nostri tempi dimostra. V'allega il Fulvio, il quale del medesimo Circo, e dell'Obelisco dà contezza, che rotto in due parti giaceva nel mezzo. Maggior lume se ne apporta dal Ligorio nel libro de'Circi, Ansiteatri, e Teatri, raccontandone i residui di molta magnificenza, e rappresentando!'Obelisco assai bello ornato di geroglifici. Hoggi se n wede solo il sito presso l'Ansiteatro Castrense nell'angusto d'una valle poco di là dalle mura, & esser stato de gli horti Spes veteris, i quali nel poggio contiguo dovevano sourastargli, non si dissuade dal sito. L'Obelisco giace rotto nel Cortile del Palazzo de' Barberini alle quattro Fontane Molti dicono quel Circo d'Aureliano; ma è mero indovinamento, à può essere, come il Donati discorre, che satto da Elagabalo, sosse da Aure-

Circus Aureliani.

lianorisarcito, è vero adornato. Il nome Spes veteris dà inditio, ch'alcun Tempio della Speranza posto sù la via Spes ve-Labicana gli sosse vicino, detto Vetus (il Donati dice) a distintione del nuovo, che ins. nella Regione settima di Vittore si legge.

Fuori della porta Maggiore nella via Labicana lungi da Roma esser stato il Tempio della Quiete dissi nella Regione seconda con Livio nel quarto. Da S. Agostino Quietis. nel c. 16: del quarto della Città di Dio si dice fuori della porta Collina: Quietem verd appellantes, que faceret quietem, cum edem haberet extra portam Collinam, &c. Non ardisco però giudicare, se sossero due Tempii diversi, ò s'in S. Agostino, ò in Livio ha icorrettione.

Nell'Esquilie surono anche gli horti Pallantiani, cioè a dire di Pallante Liberto di Claudio. Frontino sà mentione di loro nel secondo: Finiuntur greus Claudia, O' Anienis post bortos Pallantianos, unde in usum Vrbis sistulis diducuntur. Il Donati gli dichiara vicini a i Variani, ne può negarsi. Ma più precisamente discorrendo del sito loro, si può dir, che questi fossero dentro le mura vicini al primo castello, in cui l'acqua Claudia, e l'Aniene nuovo, che per uno stesso condotto entravano in Roma, si cominciavano à dividere per usi privati: onde poco lungi surono gli horti Pallantiani da porta Maggiore, e da Santa Croce in Gerusalemme. Al Panvinio piace, che siano questi i medesimi, ch'i detti scorrettamente da Vittore Plantiani, vel Plautiqui, la quale scorrettione è assai verisimile, ancorche di Plauto liberto. ricchissimo di Severo Imperatore s' habbia notitia da Spartiano. Qui sorse, ò ne i

Horti Pallatia.

Gli horti Torquatiani son posti qui dal Panvinio, sorse perche lesse in Frontino dell'acqua Appia: Jungitur ei ad Anjenem veterem in confinie bortorum Torquatianorum, Ge, addito cognomento decem Gemellorum, e più fotto: Ad Gemellos, qui locus Torquaest intra Spem veterem, &c. Ma dove gli horti Torquatiani fossero, disti nella pri- tiani. ma Regione; e come debba esser letto Frontino, dirò nel trattar dell'acque.

Variani erano le belle statue di Bacco, delle trè Muse, & altre scritte dall'Aldouran-

di, ritrovate da Pietro de Radicibus in una sua vigna presso porta Maggiore.

Horti

Frà i Vici da Ruso scritti è il Sucusano, di cui su da noi toccato nella Regione Vicus Suseconda. Dicemmo, che si congiungeva con la Suburra, la quale hebbe il nome da lui; e però, s'era questo nella Regione quinta Esquilina, quella nella seconda Celimontana, e la Suburra su trà S. Clemente, SS. Pietro, e Marcellino, & il Vico Sucufano; altrove, chè trà SS. Pietro, e Marcellino, e Porta Maggiore non gli potè star congiunto; luogo più d'ogn'altro opposto a i Gabini, il quale se su prima Pago Suculano, inchiuse s'Esquilie in Roma, divenne Vico.

Le fornaci de' Cretaii, delle quali parla Varrone: Oppius mons terticepsos lucum Esquilinum dexterior via in Tabernola est. Oppius mons quarticepsos lucum Esquilinum Figlinæ. via dexterior in Figlineis est; se le parole portate si pesano bene, surono ò nel Vico Suculano, ò trà esso, e la quarta cima dell'Oppio, che presso al Giardino de'Cornari su detto essere, a cui per il Vico Sucusano si saliva facilmente, sicome per la Tabernola s'andava alla terza. De gl'istessi Cretaii sà mentione Festo nel 19. Sallnum cum sale in mensa ponere sigulis Religioni babetur, quòd quondam in Exquilina Regione figulus, cum sornax plena vasorum coqueretur, &c. i quali Cretaii facilment dopo esser serrate in Roma l'Esquilie, suori delle porte Nomentana, e Trigemina... furono trasportati.

Dietro a San Matteo, & al Giardino de' Cornari un' antica fabrica decagona di

mattoni dura ancor' in piedi in una Vigna.

Sospettasi la Basilica di Cajo, e Lucio, ch'Augusto sabricò, secondo Suetonio nel c.29. Quædam etiam opera sub nomine alieno, nepotum scilicet, & uxoris, sororisque Basilica di fecit, Porticum, Bafilicamque Lucii, & Caii, &c. non con altro argomento, che del Cajose Lucio. nome di Galluccio, è Galluzzo, che ha la contrada modernamente. Ma da altri si mostra con Vitruvio nel lib. 5. al c. 1. l'antiche Basiliche esser state non di formadecagona, ò rotonda, ma lunga ò due terzi, ò la metà più, che larga; e pur Vitruvio su in Roma in quel tempo, e sorse della Basilica di Cajo, e Lucio su egli l' Architetto. Quell'antichità è chi crede sosse il Tempio di Minerva Medica, che posto da Vittore, e Ruso in questa Regione, ove precisamente sia stato non è chi sappia. Il Mestica.

Minerva

nome di Pantheum aggiunto a Minerva Medica in Sesto Ruso sembra portar'avanti a gli occhi la rotondità a quella del Panteon somigliante. Ma piaccia a Dio non sia giunta di chi per far meglio credere quella fabrica Minerva Medica, senza pensar più oltre, s'arrischio à dichisrarlo. Io per me ancorche intorno à ciò non habbia. alcun sentimento determinato, quel che meno inverisimile me ne paja, spiegherò in breve ...

Neurus Caii & Lucii.

Il nome di Galiuzzo, che hà la contrada, esser corrotto da Cajo, e Lucio io non sò negare; poiche se non la fabrica, il sito almeno prossimo ne dà segno. Avanti al sopra nomato Giardino è un gran concavo di tutta rotondità, ma da un canto sù la strada modernamente ripieno (e si comprende da gli occhi senz'altra prova) ch'esser stato un'antico lago satto à mano, ò naumachia non può negars. Quivi il bosco di Cajo, e Lucio si riconosce da chi in faccia del luogo legge, e considera quel, che nell' incendio del Vesuvio Dione scrive, soggiungendovi dopo i giuochi navali fatti nell'Ansiteatro da Tito: Alii verò extrà in nemore Caii, & Lucii, ubi Augustas ad bot ipsum terram effoderat: Ibi enim primo die ludus gladiatorius, cadesque belluarum fatta est lacu qua parte statuas spectat ascribus inadificato, & foris, ac tabulatis undique im cluso, a cui conteste Suetonio nel settimo di Tito narra i spettacoli medesimi: Amphilbeatro dedicato, Thermisque juxta celeriter extrustis, munus edidit apparatissimum, largissimumque, dedit & navale pralium in veteri naumachia, ibidem & Gladiatores, atque Nauma- uno die quinque millia omne genus serarum; la qual naumachia vecchia esser stata altrove, chè nel bosco di Cajo, e Lucio chi negherà, se vorrà tener Svetonio con Dione concorde ? Il nome di Galluzzo dunque è corrotto da Cajo, e Lucio sicuramente. Lacus e chi sà, ch'il Lago di Prometeo, che Vittore, e Rufo inseriscono nella Regione presente, non sosse la medesima vecchia naumachia?

chia vetus.

Promethei Bibiara. Pala:ium Licinia-Bum, Domus Licinii Imp.

La Chiesa di Santa Bibiana, che dalla già discorsa antica fabrica rotonda, ò per Chiefa di S. meglio dir decagona, non molto è lungi, su secondo Anastasio sabricata da Simplicio Papa juxta Palatium Licinianum: onde credesi esser'ivi stato appresso il Palazzo di Licinio Imperadore. Il Donati dubita, se d'esso, è pur di Licinio Sura, ricchissimo, e familiare di Trajano, che sicome Dione in Trajano scrive, edificò in Roma à sue spese un Ginnasio publico. Può non meno dubitarsi se di Marco Licinio Crasso, persona samosissima per la ricchezza, la cui casa in questa Regione esser stata Vittore scrive. Potè esser anche una fabrica samola d'un Licino; di cui Martiale nel terzo Epigramma del libro ottavo:

Et cum rupta situ Messala saxa jacebunt, Altaque cum Licini marmora pulvis erunt,

Me tamen or a legent, O'c.

Il quale esser stata diversa persona da Marco Crasso, odasi da Seneca nell'Epist.119. Ad summum quem voles mibi ex bis, querum nomina cum Craso; Licinoque numerantur-&c. ove il cognome, dagnome di Licino dal nome della gente Licinia si scorge diverlo. Il medesimo Licino nell'Epistola seguente di Seneca si legge ricchissimo: Modo Licinum divitiis, Apicium conis, Macenatem deliciis provocant. Taccio la casa Liciniana. di cui scrive Cicerone à Quinto suo fratello nella terza Epistola del secondo libro presa per lui à pigione : Domus tibi ad lacum Pisonis Liciniana conducta est, sed ut spero paucis mensibut, Ort. Mà lasciato frà incertezze occulto di qual Licinio, ò Licino fosse la fabrica; ed attribuito alla rozza frase del secolo di Anastasio il nome di Palazzo, la machina decagona, che dietro à S. Bibiana ancor dura, parmi poter meno vanamente congetturarla un residuo del Liciniano edifitio, chè altra cosa; apms. Bbia- parendo da i stracci di muri, che hà nell'esterno, un membro d'edistio maggiore.

Patrita deeasma die-

Vicus Ursi Pikati.

Leggesi anche la Chiesa di Santa Bibiana detta ad Vrsum Pileatum; ecco che il Vico Ursi Pileati, di cui Ruso quivi, era dove quella Chiesa si vede; Vico nomato da alcuna immagine, ò statua d'orso col pileo, la quale era ivi.

Trà Santa Bibiana, e Santo Eusebio per la via, che disitta và da Santa Maria. Mag-

Maggiore à Santa Crocë in Gerulalemme sorge il primo Castello dell'acqua Martia, sopra il quale son due archi di mattoni, ove erano i due Trosei marmorei traportati Marii de in Campidoglio non sono molti anni, Furono tenuti universalmente per Trosei di Cimbris, Mario; di che era non leggiere inditio il nome della contrada, che Cimbri dicevali. & Theu-Ma il Ligorio nelle Paradosse schiamazza quell'edifitio essere un castello d'acqua, tonis. e che i Trofei di Mario erano sul Campidoglio; e Celfo Cittadini nell'annotationi al Ligorio date alla stampa dal Martinelli nella sua Roma Sacra, apportando la seguente inscrittione, ch'egli dice havervi cavata sotto,

Trophaa

IMP. DOM. AVG. GER: PER CRE LIB

conchiude esser stati quelli Trosei di Domitiano; i quali motivi conviene si discorrano, e si crivellino. Ch'ivi si scorga un castello dell'acqua Martia non si dubiti: vedendosene chiara la divisione in trè capi. Mà che sopra vi siano stati i due Trofei, che hoggi si veggiono nel Campidoglio, chi può negarlo? hor che ivi! come in luogo elevato, e risarcito sorse da Mario, à da altri non potesse quel gran Capitano, d altri ergere i suoi Trosei io non veggio. Ch'i Trosei di Mario fossero sul Campidoglio tutti, è salso. Plutarco parla solo de' Trosei della Vittoria contro Giugurta... drizzati ivi da Bocco Rè de' Numidi; oltre i quali altri Trosci esser stati drizzati a Mario, narra Suetonio in Cesare al c.11. Trophea C. Marii de Jugurta, deque Cimbris, atque Theutonis olim à Sylla dissessa restituit, ch'esser anche stati riposti da Quinto Catulo nella sua edilità dice Paterculo nel secondo libro; dopo il quale forse furono di nuovo gettati a terra, e perciò da Cesare rialzati. Finalmente, che di Domitiano fossero è paradosso troppo grande. Chi dirà, ch'al tempo di Domitiano, quando erano già posti in uso gli archi trionfali, usasse più quella soggia di Trosei? & un trofeo duplicato in un luogo stesso a Domitiano, mal s'applica. Anzi non trofei, ma archi innumerabili haversi Domitiano eretti Suetonio testifica nel c.13. e quello, ch'ogni apparenza atterra, quanti archi, e monimenti Domitiano s'eresse, tutti dopo la suamorte furone demoliti; il medesimo Suetopio nel c. ultimo: Senatus imagines ejus coram detrabi. & ibidem folo affigi jusit, novissme eradendos ubique titulos, abolendamque omnem memoriam decrevit; e Dione in Nerva; Fuere quoque artus triumphales, quos ei plurimos fecerant, disturbati; e sarebbono stati lasciati due si belli, e si conspicui trofei? ben dice il Donati poter esser que' trosei stati di chi risarcì quel castello d'acqua, e non potersi dir di Mario senz'altro maggior inditio in una Città, stata pienissima di cotali adornamenti; & io tutto approvo; ma se alcun barlume almeno per discorrerne, ò per dare ad altri adito di maggiormente assissarvisi, vuol ricercarsene, due scintillette di luce mi fanno, se non credibile, almeno non incredibile, che siano di Mario. La prima si è il troseo doppio, che vittoria doppia denota ottenuta in un tempo; il che, ficome ad altri può difficilmente adattarsi, a Mario esser stato eretto trosco doppio de' Cimbri, e de' Teutoni si sà di certo. Suetonio citato sopra: Trophea C. Marii de Jugurta, deque Cimbris, atque Theutonis, &c. ove sono osservabili i due De, che usa Suetonio per dichiaratione di due distinti trosei, uno della vittoria di Giugurta De Jugurta, l'altro poi fatto doppio de'Cimbri, e Teutoni, deque Cimbris, atque Theutonis, de quali due trosei distinti sa mentione anche Valerio nel c.9. del sesto libro, dicendo nell'amplificar le glorie di Mario, cujus bina tropha in Vrbe spectantur; cioè uno semplice di Giugurta, l'altro doppio de' Cimbri, e de' Teutoni; Mariani mela doppiezza del secondo con plural numero di Mariani monumenti è spiegata anche numenti. da Valerio nel c.5. del libro secondo: In area Marianorum monumentorum, e nel c.4. Templu del quarto: Eodem loco, quo nune sunt Mariana monumenta, sicome anche da Vitru- Honoris, vio nel c. primo del terzo libro, ove esser stato il Tempio dell'Honore, e della Vir- & Virtuth fatto d'architettura detta Peripteros da Mutio senza Postico, narra: & ad Mariana tis. Hono-

Honoris & Virtutis sine postico d Mutio fasta. La seconda scintilla si è il nome di Cimbri, ch'alla contrada s'è dato non solo un secolo, e due sa ne' tempi del Marliano, del Fulvio, e di Biondo Flavio, mà più di 300. anni sono nel tempo del Petrarca, quando l'anticaglie erano assai meno dissormate, forse n'era anche in piedi l'inscrizzione, scrivendo egli così nella seconda epistola del sesto libro: Hic Pompeii arcus, bec Porticus, boc Marii Cimbrium fuit, bec Trajani columna, &c. il qual nome sa intendere, ch'era questo il Troseo de'Cimbri, e Teutoni a distintione dell'altro di Giugurta, ch'era altrove, e sembra accennarsi da Sidonio Apollinare negli Endecasillabi a Magno Felice:

Qui post Cimbrica turbidus Trophea, Post victum Natamonium Jugurtam, &c.

Domns E'anche alquanto considerabile la casa de gli Elii celebre per la sua picciolezza, ch' Aclioru. ester stata presso i monumenti Mariani scrive Valerio nel c.4. del quarto libro : Sexdecim codem tempore Aelii suerunt, quibus una domuncula suerat eddem loci, quo nune funt Mariana monumenta. Hor quivi furono anche dipoi gli horti di Lamia, e vedrafsi hor hora, il quale essendo della stessa famiglia de gli Elii, come insegna Oratio nell'Ode 17. del terzo librose d'un altro Elio Lamia sa mentione Suetonio nel primo di Domitiano, è cosa non assatto strana, è leggiera, che presso l'antica, e samosa habitatione de' suoi maggiori Lamia sacesse gli horti. Ma, ò di Mario, ò d'altri, ch'i trosei sossero resti pur dubbio.

Horti Mecenatis.

Gli Horti di Mecenate, lasciato l'error del Biondo manisestissimo, il qual dice forsero dove è Monte Cavallo, e quel pezzo d'anticaglia, che nel Giardino de'Colonnesi sorgeva, csser stata la torre, da cui Nerone l'incendio di Roma vide cantando, ingannato dal veder a quel giardino soggetta Roma moderna, da gli altri Antiquarii si distendono alle Terme Diocletiane, ove dicono esser stata la gran torre. Ma\_s chi non può avvedersi di sì gran chimera? oltre la mostruosa vastità occupante più colli, e chiudente i passi delle principali vie a più parti, se dalle Diocletiane si solsero dilungati à S. Pietro in Vincula, sotto cui la gran casa di Nerone terminava, come si disse, più sul Viminale, e sul Quirinale, che sull'Esquilie sarebbono stati; e l'incendio di Roma, in cui arse il Palatino, il Celio, il Circo, il Foro, e i luoghi convicini, e sino ad imas Esquilias, come Suetonio dice, dalle Diocletiane non si potè vagheggiare. Le cagioni di sì grand'equivoco due furono a mio credere. Una perche gli horti di Mecenate de Oratio nell'ottava satira del primo libro s'accennano satti nel Campo Esquilino, il qual'è creduto presso l'argine di Servio dietro à quelle Terme. Ma l'error si prende da un'argine all'altro. Presso quel di Tarquinio, non... presso quel di Servio era il Campo Esquilino, e vedrassi. L'altra su, che Acrondice nella Satira medesima: Antea sepulchra erant in loco, in quo sunt borti Mecenatis, ubi sunt mode Therme; mà è forse incredibile, che sul vasto sito dell'Esquilie fossero Terme, siche per salvar un detto, fors'anch'etroneo, d'un Grammatico, habbia... a trasportarsi il Campo Esquilino al Quirinale, ò al Viminale? Anzi dove quegli horti principiavano, cioè a S. Martino de'Monti, erano pur le Terme Trajane, delle quali haver inteso Acrone, io non dubito. Più ragione volmente il Donati crede: Fuerunt in Esquiliis, latissimoque ambitu à Templo circiter Santis Martini in Montibus. Orientem versus ultra S. Antonii adem processere. Nè altrove meglio, che presso San Martino potè la torre vagheggiare le più frequentate parti di Roma, come da Oratio nell'Ode 28. del terzo libro descrivesi:

Metenale.

Fastidiosam desere coptam, & Molem propinguam nubibus arduis, Omitte mirari beate

Fumum, & opes, strepitumque Rome.

Et io anche alquanto più ristretti li stimerei; poiche la via Tiburtina anticamente. praticatissma. che dentro Roma dalla moderna Suburra, e da Santa Lucia in Selce per l'atco di Santo Vito alla porta di S. Lorenzo si scorge, che tendeva, non pote esser chiusa al tempo d'Augusto, nè pur di Nerone: onde trà quella via, & i già detti trosei ( fossero pur di Mario, ò d'altri) si dilatavano quegli horti, che poterono poi da S. Martino de Monti dilungarsi sino alle mura di Roma, se però vi giunsero, come io non credo.

Dione scrive nel libro 55. Mecenate esser stato l'inventore de' Natatorii d'acque calde, i quali dal Donati, (e non senza ragione) si credono fatti in quest'horti.

V'habitò appresso Virgilio, come nella vita del medesimo narra Elio Donato:

Habuit domum Rome in Esquiliis, juxta bortos Mecenatis.

A i Mecenatiani horti furon vicini i Lamiani, habitati spesso da Caligula, ne'quali fù sepolto. Suetonio nel c.59. Cadaver ejus clam in bortos Lamianos a sportatum, & tumultuario rogo semiambusum levi cespite obratum est; de' quali così Filone testifica nel libro De legatione ad Cajum: Accersens duorum bortorum curatores Macenatis, & Lamia, propinqui autem sunt inter se, & Urbi, &c. ove non dia noja il sentirgli fuori della città; poiche essendo in quel tempo dissicilissimo, come Dionisio scrive, riconoscere il dentro, e'l di fuori delle mura di Roma occupate, & occultate da sabriche, Filone forastiero, e mal pratico della Ctttà, stato prima ne gli horti d'Agrippina, ch'eran fuori nel Campo Marzo, dal veder le verzure continuate facilmente apprese, che fossero fuori anch'essi; ò per modo di parlare (il Donati dice, e bene) volle dirgli vicini al più habitato. Hor se vicini erano gli uni à gli altri, i Lamiani certamente surono ò presso Santa Maria Maggiore, ò più tosto, se piace immaginargli presso al sito della casetta già samosa de gli Elii, trà i trosei di Mario, Santa Bibiana, e San Matteo.

Il Campo Esquilino sù ne' primi tempi di Roma luogo suori della Città, in cui erano i Puticuli, cioè pozzi, ne'quali si gettavano, e coprivano i cadaveri vili, ò puti- Esquiliculi, su detto il luogo dal puzzo de' medesimi cadaveri, ch'insepolti vi si lasciavano. Varrone così nel quarto: Extra oppida à puteis puticulæ, qudd ibi in puteis obruebantur bomines, nisi potius, ut Aelius scribit, puticula, quod putescebant ibi cadavera proje-Ea, qui locus publicus ultra Esquilias; e Festo nel 16. Puticulus antiquissmum genus sepulture appellatus, quòd ibi in puteis sepelirentur bomines, qualis suit locus, quò nunc cadavera proiici solent extra portam Esquilinam, que quod ibs putescerent inde potius appellatos existimat puticulos Aelius Gallus, qui ait antiqui moris sui se, ut presentes samilias in locum publicum extra oppidum mancipia vilia.proiicerent, atque ita projesta quòd ibi putescerent nomen esse factum puticulis; e finalmente Porfirio nell'Ode quinta dell'Epodo d'Oratio: In Regione aggeris, que est extra portas Esquilinas, solita suisse pauperum corpora vel comburi, vel proiici. Cotal campo è comunemente creduto nell'estremo dell'Esquille presso al Viminale, & alla porta murata; e pure suor dell'Esquilina dicono Porfirio, e Festo; ne da altro nasce l'equivoco, che dalle parole di Porfirio, In Regione aggeris, non supponendoss altro argine, ch'il fatto da Servio dietro alle-Terme Diocletiane. V'aggiungono, che nel tempo della Rapublica era il Campo Esquilino, e de i Puticuli, dove surono poi gli horti di Mecenate, e ch'Augusta à e dell'antico campo restato demtro di Roma se dono à Mecenate, il quale vi sabricò gli horti,e la torre. Così bella favola sù le mal'intese parole de gli Scoliasti d'Oratio fondata hà molto del vano. Che Augusto non dilatò mai le mura della Città, su già visto: e se gli horti di Mecenate in tempo d'Augusto pervenivano almeno à San Martino de' Monti, quanta parte dell'Esquilie haveva dunque chiusa Tullio in... Roma? I boschi sacri, e le cime dell'Esquilie, che ne'libri de gli antichi Sacrarii si leggevano, e che Varrone riferisce, prima d'Augusto non erano fuor di Roma. S'aggiunge, che le parole di Varrone, Ultra Esquilias, portavano il campo, e le sue puticule fuori del Monte Esquilino prima d'Augusto; e Festo dichiara antichissima sorte di sepultura il luogo, che fuori della porta Esquilina era anche al suo tempo.

DomusP. Virgilii

HortiLa-

Campua Puticuli . Sò, ch'Oratio nell'ottava Satira del primo libro in persona di Priapo descrive l'antico uso di gittar'i cadaveri in quella parte dell'Esquilie, che era poi stata ridotta ad habitabile, e d'acre salubre:

> Huc priùs angustis ejesta cadavera cellis Construus vili portanda locabat in arca: Hoc misera plebi sabat commune sepulchrum, Pantolabo Scurra, Nomentanoque repoti. Mille pedes in frontestrecentos cippus in agrum Nic dabat; bæredes monumentum ne sequeretur. Nunc licet Esquiliis babitare salubribus, atque Aggere in aprico spatiari; quò modo triftes Albis informem spectabant osibus agrum.

Non però dice Oratio, ch'Augusto trasportasse l'antico campo, perche ivi Mecenate facesse gli horti. Prima, che Tullio inchiudesse in Roma l'Esquilie dirò anch'io vero, che i cadaveri vili sossero portati ivi, e che poi trasserito il Campo da Tullio fuori delle mura trà le porte di S. Lorenzo, e Maggiore, pur restasse al sito primiero, ancorche occupato in tutto, ò in parte da horti, ò da fabriche l'antico nome di Campo Esquilino, in una parte di cui Mecenate poi sece gli horti. Ma ridurre il tempo del sesto Rè Romano ad Augusto, e senza prova, è troppo grande anacronismo,

Lo spatio poi di quel Campo c'è descritto da Oratio in quel verso Milie pedes &c. Larghesse, e cioè mille piedi in lunghezza presso le mura, e 300. in larghezza presso la campagna, & haveva titolo scritto in una pietra, cioè H.M.H.N.S. cioè Hot monumentum bær:del campo, e

des non sequatur. Vedansi Porsirio, & Acrone ivi.

Del Campo Esquilino, in cui Claudio sè esercitar giustitia contro alcuni malsat-Visiginfii- tori, così scrive Suetonio nel 25. Civitatem Romanam usurpantes in Campo Esquilino securi percussit; per il quale se intenda il già traportato suori delle porte, d'antico restato detro, lascio a più acuti, giuditii; da quali si può havere alcun riguardo a quel, che scrive Tacito nel secondo de gli Annali, Publio Martio esser stato fatto giustitiare all'uso antico fuori di quella porta. Ben è certo, che fuori della porta Esquilina, nel tempo almeno della Republica, giustitiavansi i rei: onde il Lipsio nel 15. de gli Annali di Tacito (ne fuori di ragione) dice esser'ivi stato il luogo, che da Plutarco in Galba si dice Sestertio: Abjecerunt quò solent cos, quos Casares supplicio dedunt; is ve-Sestertiu. ro locus Sestertium vocatur, detto, quasi semitertio ab Urbe milliario semetus; adducendo più esempi di luoghi dalla loro special lontananza nomati. Ben'è vero, ch'una lontananza da Roma di due miglia, e mezzo, ch'è il semiterzo, per il Campo Esquilino par troppa; forse si contavano quelle della Colonna Milliaria del Foro ? Comunque fosse di là dalle Puticule era il Sestertio.

Vieus Vstrinus. Vicus Palloris. Ustrinæ publicæ . Pallore .

lunghezza

/ma inscrit-

tione.

Res

Hayang i

I due Vici detti da Ruso Vicus Ustrinus, e Vicus Pallorisnon è strano, che sossero nel primiero sito del più antico Campo Esquilino, detti forse così dall'abbrugiamento de' corpi, e dal pallore de' Cadaveri, perche in una parte di quel campo solessero essere i meno vili abbrugiati, in altra i più vili lasciati alla putresattione; delle quali ustrine publiche fanno mentione Acrone, e Porficio nella Satira portata lopra; ò forse per il Vico del Pallore si passava alla porta Esquilina. Se però non piacesse inrempii del terpretarlo per il Vico, in cui Tullo Ostilio sabricò i Tempii del Timorese del Pallo-Timere del re da lui votati; di che Livio nel primo: Inre trepida duodecim vovit Salios, Fanaque Pallori, ac Pavori; Nè è duro, che conforme all'uso de'Spartani di fabricar'al Timore il Tempio suori della Città, sicome in Cleomene racconta Plutarco, Tullo Ostilio anch'egli nell'Esquilie luogo all'hora fuori di Roma lo sabricasse. Ma lascisi di farqui l'indovino, tanto maggiormente, che Ruso non pone del Pallore Tempio, o per lo meno Sacello, come è ragionevole, che da Ostilio s'edificassero, ma une semplice edicula solita de' Vici.

## Il Settimio, il Cispio, e l'altre cose dell'Esquilie di sito incerto.

#### CAPO TERZO.

C Econdo il già presupposto confinava il Cispio con l'Oppio per mezzo della salita di Santa Lucia in Selce; la quale esser stata il Clivo Virbio, ò Urbio, ò Orbio, a cui per il Vico Scelerato andavasi, è opinione comune, e s'accennò nella quarta Regione. Uirbio si dice quel Clivo da Livio nel primo, Urbio da Solino nel c.2. Orbio da Festo nel 16. libro; ove se ne porta l'Etimologia: Orbius Clivus videtur appellatus esse ab orbibus, per cujus slexuosos orbes Tullia filia Ser. Tullii regis, & L. Tarquinius Superbus gener interfecto Rege properaverant tendentes und in Regia domus possessionem. Coptus est tamen is clivus appellari Orbius, quòd pronus cum esset, per orbes in Esquiliarum collem duceret, unde Orbius ab ipsis orbibus appellatus est. La serpeggiatura hoggi non v'è più, salendovisi dirittamente: ma è ben vero, che per la riempitura della valle non v'è la scoscessità, che dovette esservi a tempo antico. S'oppone à tutti il Donati, e non senza ragione, che s'il Vico Scelerato, per cui al Clivo si passava, era di là dal Giardino de' Pii presso la salita di S. Pietro in Vincula, come gli Antiquarii tutti concedono, quella salita, e non questa di Santa Lucia in Selce era il Clivo Urbio, ò Virbio, ne io saprei negarlo, se non havessi già conchiuso il Vico Scelerato esser più verisimilmente stato nella moderna Suburra; con che si toglie ogni durezza; e di più soggiungo, che quando anche la casa di Servio Tullio sosse stata, come alcuni credono, presso S. Pietro in Vincula in saccia al Vico Patritio, la strada per andarvi dal Foro più dritta, e più breve, e per cui Tullio verisim Imente andava, quando fu uccifo, pur sarebbe stata per la moderna Suburra; donde il Clivo Orbio per salire à S. Pietro in Vincula potè serpeggiare.

La Casa di Servio Tullio dove sosse, non è hormai più oscuro, poiche se Festo dice il Vico Patritio esser stato sub Esquiliis, quòd ibi Patricii babitaverunt jubente Servio Tu llio, ut si quid novi molirentur, è locis superioribus opprimerentur, e se non nella Re-Tullii. gione terza ella su , ma nella quinta secondo Ruso , e Vittore , segue , che non nell' Oppio sosse, ma nel Cispio sopra S. Lorenzo in Fonte, non lungi molto dal sito, in

cui il Signor D. Paolo Sforza hà fatto un bel Casino, e Giardino.

Così anche il Vico Patritio si vede chiaro qual fosse, nè da Scrittore alcuno si suole controvertere. Fù la strada, che dalla moderna Suburra trà il Viminale, e l'Esqui- tricius. lie si stende a Santa Pudentiana, & alla Villa Peretta. L'Iside Patritia, ch'in questa Regione contano Vittore, e Ruso, esser stata Tempio, ò Sacello, ò segno d'Iside nomata dal Vico, in cui era, a me sembra potersi creder quasi di certo; e sorse su una delle statue fatte da Augusto ne'Vici, come l'Apollo Sandaliario, & il Giove Tragedo. Fù nel medesimo Vico un Tempio di Diana, in cui non entravano huomini . Plutarco nel Problema terzo: Cur Roma cum Diana multa sint ades, cam solum, qua in angiportu est, qui Patricius dicitur, viros ingredi nesas est ? e soggiunge, che havendovi un'huomo fatta violenza ad una donna, vi su lacerato da' cani. Nel medesimo esser stata la Grotta Nepotiana, ove a molti Christiani, che vivevano ivi nascosti, Nepotiahaver S. Lorenzo portato da vivere, si legge ne gli atti di quel Martire.

Quivi è il luogo da compire il discorso de' boschi sacri dell'Esquilie intermesso sopra, e primieramente ci s'offre il bosco di Mesite. Si dimostra dal Donati, ch'era. sopra il Vico Patritio, cioè sopra San Lorenzo in Ponte, ò non lungi con l'autorità di Festo, la quale è chiara: Qui ejuscem vei causa ( parla del Rè Servio ) cam partem Esquiliarum que jacet ad Vicum Patricium versus, in qua Regione est edes Mephitis, tutatut est. Era dunque sull'estremo dell'Esquilie non lungi dalla Regia di Servio Tulin sopra il Vico Patritio. Mesite esser stata Giunone Dea del Fetore dichiara Ser-

Clivus Urbius.

Kegia

VicusPa-Isis Patri-

Aedes Dianæ in Vico Palatino. Crypta Lucus Mephitis

Mefie Gin- vio nell'settimo dell'Eneide : Mephitim Junonem volunt, quam aerem est constat, nonone Dea del vimus autem putorem non nissen corruptione aeris nasci, & è facile, com'il Donati sog-Fetore . giunge, che fosse ivi Giunone adorata, acciò il setor dell'aere, che dalle puticule si spargeva, non si dilatasse oltre l'Esquilie (le quali all'hora erano suor di Roma) a' danni della Città. Così Servio Tullio se da un lato della Casa hebbe Giove il Fagutale, nell'altro venerò Giunone Mesite detta.

Lucus JunonisLucinæ.

L'altro bosco pur di Giunone Lucina cognom inata, è opinione, che sosse dove hora è la Basilica di Santa Maria Maggiore; ma, non se ne adduce argomento. Può ben provarsi al parer mio con l'autorità di Varrone: Cispius mons septicepsos apud edem Junonis Lucine, ubi editumus babere solet: e ben l'unica sommità del Cispio è appresso quella Basilica. Ovidio però nel secondo de'Fasti l'accenna sotto il monte, non presso alla cima.

Monte sub Esquilio multis inceduus annis Junonis magnæ nomine lucus erat, Oc.

E più sotto:

Gratia Lucina dedit bat tibi nomina lucus. Aut quia principium tu Dea lucis babes.

Mà come sotto il monte, se uno de' Boschi, i quali diero nome al monte, su questo secondo Varrone? se non nella cima dunque, nè pur nel piano soggiacente al Monte si dee dir che fosse, ma almeno nel declivo verso S. Lorenzo in Panisperna, ò Santa Pudentiana; il qual declivo si potè da Ovidio poeticamente dire sub monte. Nella piazza del Tempio di Giunone Lucina scrive Plinio nel 44. del 16. libro esser stato al suo tempo un'albero di Loto più antico del Tempio; e l'argomenta dal nome di Lucina, c'hà il Tempio, derivante dal Bosco, che latinamente Luco si disse. Il qual nome dimostra più antico il bosco sì, ma non ogn'albero del bosco, e molto meno alcun'albero in specie.

Albero di Loto nella piazze .

Theatrii Floræ.

Nel Vico Patritio presso S. Lorenzo in Fonte esser stato un Circo scrive il Fulvio, foggiungendo haverne veduti i sedili: Cujus forma, at sedilium vestigia adbut apparent inter Viminalem Montem, & Esquilias juxtà viam Suburam, ubi nunc est edes S: Laurentii in Fontana. Dal Marliano si niega; perche haurebbe chiuso il Vico Patritio, ò parte della Suburra; ma ben potè quell'edifitio star così ritirato da una... parte, che da vn'altra il Vico torcesse all'antica usanza. Piace al Donati, ch'invece di Circo fosse un Teatro, non de spettacoli, ma fatto per ornamento di una... fonte, a cui hò altrove risposto. Alessandro da Alessandro nel c.8. del 6. libro de i suoi Geniali scrive i Giuochi Florali ester stati celebrati anticamente nel Vico Patritio: Quos in Vico Patritio, aut proximo celebrabant. Forse in alcun testo antico del quarto di Varrone De Lingua Latina, ove si legge Clivus proximus ad Florales usus versus egli lesse (e più verisimilmete) Chous Patritius; ma dove lo si cavasse veramente si lasci pur dubbio, e si creda ad Alessandro. Posto ciò, il Circo, ò altra fabrica, Felle di Flo- ch'ella fosse, di cui scrive il Fulvio, non per altro essetto potè esser satta, chè per ra di doppia quei giuochi. Mà s'il Circo di Flora era nella Piazza Grimana (e nella seguente. Regione vedrassi) come potè essere ancora qui? Osservo, che que'givochi surono motile dente celebrati in più giorni, anzi in più tempi, cioè nel 28. d'Aprile, e ne' primi trè giorlascive, l' ni di Maggio, in più modi, cioè con gesti, e moti lascivi d'ignude meretrici, e con altra di eace caccie d'animali imbelli, come damme, e lepri; le quali caccie non poterono esser fatte da ignude. Ben'è ragionevole dunque, che fossero celebrati ancora in più lunghi, e in fabriche di specie diverse. D'Aprile la sesta era di saltationi lascive. Così Ovidio nel fine del quarto de' Fasti:

] Jecu: 14 grima di th .

Mille venit variis Florum Dea nexa coronis,

Scena joci morem liberioris babet.

Et erano perciò le meretrici in quei giuochi chiamate Mime, come persone Sceniche. Valerio nel c.5. del secondo libro: Cum ludis floralibus, ques Micrius chilis faciebat, m.

Cate-

Catone spellante, populus ut mima nudarentur postulare erubuisset, Cato cognito illo ex amice suo Favonio è Theatro discessit, nè præsentia sua spectaculi consuetudinem impediret, populusque eum abeuntem ingenti plausu prosequutus priscum morem jocorum in Scenam revocavit, &c. Lo Scoliaste di Giuvenale nella Satira sesta: Florali tuba, qua committuntar ludi florales, in quibus meretrices nudatis corporibus per varias artes ludendi discurrunt, & armis certant gladiatoriis, atque pugnant, &c. ludi sunt impudici; & a cotal festa di saltationi, e moti, e gesti non poteva convenir'un Circo, la cui vaghezza era buona solo per corsi, e per caccie. A cotali esercitii più si confaceva un... Teatro; e Teatro, e non Circo si dice da Valerio: Theatro di scessit, &c. è gli conteste Martiale nel 29. Epigramma del primo libro:

Nosses jocosa dulce cum Sacrum Flora, Festosque lusus, & licentiam vulgi Cur in Theatrum Cato severe venisti?

Et Ausonio nell'Idilio 25.

Nec non lascivi Floralia lata Theatri.

Onde l'edificio, che nel Vico Patritio era, su più Teatro, chè Circo; cioè non di tal lunghezza, che una parte del popolo fosse troppo lungi dalle donne sesteggianti, e danzanti, le quali vano è il dire, che in tali danze, e gesticulationi scorressero per tratto grande. E se non su Teatro persetto mancandogli la Scena, come era in quelli da rappresentationi drammatiche, sù almeno in soggia somigliante, & il luogo particolare delle danzatrici era detto Scena, come i medesimi Ovidio, e Valerio dicono, uno Scena joci morem &c. l'altro In Scenam revocavit. Ma gli altri giuochi Florali del mese di Maggio esser stati celebrati nel Circo dichiara espressamente Ovidio, dicendo nel quinto libro:

Circus in bunc exit, clamataque palma Theatris,

Hot quoque cum Circi munere carmen eat.

Nel qual Circo ciò, che si rappresentasse il medesimo Ovidio dichiara in ultimo.

Cur tibi pro Lybicis clauduntur rete leanis Imbelles caprea, sollicitusque lepus?

· Non sibi respondit sylvas cessiss, sed bortos, &c.

Sicome dunque nelle Florali feste di Maggio serviva il Circo della Piazza Grimana per caccie di caprioli, e di lepri; in quelle d'Aprile il Teatro del Vico Patritio

rappresentava danze d'ignude.

Una cima dell'Esquilie ci resta à spiegare, ch'è la detta Monte Settimio, di cui Mons Varrone: Septimius Mons quinticepsos Lucum Petilium. Era dunque il Monte detto Septimius Settimio presso al bosco Petilio. Questo bosco vedremo hor'hora esser stato suori delle mura nel Viminale; il Settimio dunque pecessariamente sù quella sommità dell' Esquilie, che con le mura, e col Viminale confinava, & hoggidì ancor s'inalzasù la Villa Peretta:

Del Macello Liviano s'hà buova congettura dall'antico nome della Chiesa di S. Vito detta In Macello: nè minor rincontro ne dà Anastasio in Liberio; ove narrando la fabrica di S. Maria Maggiore dice: Hic fecit Basilicam nomine suo junta Macellum Libia, forse corrottamente, volendo dir Livia; il qual nome da Livia Augusta facil- vianum. mente derivà; e chi sà, che non sia questo il luogo, che dedicato da Tiberio nel tempo d'Augusto Dione scrive nel 55. ? Et dedicavit locum Livium nuncupatum (parla di Tiberio all'hora Console) unà cum matresipseque invitavit Senatum in Capitolium, sed & mater mulieres private invitavit. Non fi dica parlarsi del Portico di Livia, poiche quello si dice dal medesimo Dione consecrato assai dopo nel libro 56. e se pur Tiberio fece, e consecrò in nome della Madre questo Macello, convien dire, che ornato, e magnifico fosse di fabrica. Scrive il Fauno, ch'al suo tempo trà la Chiesa di S. Vito, e l'altra vicina di S. Antonio, furono sotterra trovati molti vasi da.... raccorre il sangue de gli animali, e gran copia d'ossa, e di corpa, segni dell'antiche

bec

beccherie. Sono nella Chiesa di S. Vito molti corpi di Martiri; ed è opinione rise. rita dal Fulvio esser stati uccisi ivi sopra una pietra, che cinta di serro vi si conserva. Forse non bastando à Gentili le immanità loro ordinarie contra i Christiani, vollero ancor trattarli da bestie da macello.

Sicinini.

Dal Panvinio si pone qui la Basilica di Sicinio. I più antichi la dicono di Sissimi-Basilica no, & il Marliano concorre à crederla presso S. Maria Maggiore. Ammiano appellandola di Sicinino nel 27. con l'occasione di raccontar lo Scisma, il quale su trà Damalo, & Ursicino, così scrive: Constatque in Basilica Sicinini, ubi ritus Christiani est conventiculum, uno die centum triginta septem reperta cadavera peremptorum. Lo stelso, e più distintamente scrive Rusino nell'11. dell'Historia Ecclesiastica al c.10. S. Girolamo nell'aggiunta alla Cronica d'Eusebio. Questa, che in tanta lontananza dal cuor di Roma, se non servì à Presidenti del Macello per udirvi i ricorsi de i compratori, e venditori, non sò a qual'altro uso potesse esser fatta: alcuni dicono sosse la Chiesa di S. Vito, à per meglio dire, ivi appresso, donde l'anno 1477. su trasserita da Sisto IV. ma non n'adducono ragione; forse perche Ammiano la dice divenuta Chiefa de' Christiani, schifano il supporre ne'termini d'un Macello più Chiese in quel primo dilatarsi del Christianesmo; tanto maggiormente, che poco lungi v'erano S. Maria Maggiore, e Santa Prassede: congettura, ch'io confesso probabile, benche non m'assicuri a spenderla per argomento di gran forza.

Arcus Gallieni lmp.

Ivi si vede un grand'Arco di tevertino, & assai rozzo in honor di Gallieno eretto, non già dal publico, ma da un privato. Così indica l'inscrittione, che vi si legge

#### GALLIENO CLEMENTISSIMO PRINCIPI CVIVS INVICTA VIRTVS SOLA PIETATE SVPERATA EST M. AVRELIVS DEDICATISSIMVS NVMINI MAJESTATIQUE EJVS.

Forse quel Marco Aurelio hebbe alcuna soprintendenza del Macello, ove l'Arco eret to si vede. Il Donati congettura esser stati quivi appresso gli Horti di Gallieno, de' quali Capitolino: Cum iret ad hortos nominis sui, ominia palatina officia sequebantur, coll'inditio di quest'Arco erettogli, e dell'haver voluto Gallieno inalzar nell'Esquilie un Colosso di grandezza maravigliosa, come dal medesimo Capitolino si narra; trahendone confeguenza, ch'il Colle Esquilino gli fosse caro. Buono argomento; ma può anche dirsi essere a Gallieno stato non meno, e forse più cara la via Flaminia, dove Porticum Flaminiam usque ad Poutem Milvium & ipse paraverat ducere, it aut tetrastiche sieret, ut autem alii dicunt, pentastiche, it aut primus ordo pilas baberet, & ante se columnas cum slatuis; secundus. & tertins & deinceps sus reseaseur columnas, sicome narra Pollione: e forse sù la Flaminia, piena anche hoggi di giardini, e vigne amenissime, furono quegli horti, ò più tosto a Ponte Molle, dove il Portico era indrizzato; poiche l'esservi stato seguitato da tutti gli ossitii Palatini indica lontananza grande. L'Arco a chi ben l'osserva, mostra esser stato sul passo fra la salita di S. Lucia in-Selce, detta anticamente Clivo Urbio, è Virbio, e la strada, per cui alla porta di San Lorenzo s'andava assai più dirittamente d'hoggi, per quanto possono gli occhi congetturarne.

Therme Novati.

Le Terme di Novato ridotte in Chiesa da Pio Primo, Anastasio nel medesimo Papa mostra esser la Chiesa di Santa Pudentiana: Rogatu B. Praxedis dedicavit Ecclesiam Thermas Novati in Vico Patricio in bonorem sororis suc Pudentiana; ne da gli Antiquarii si crede altrimente. Mà non potè la Chiesa di Santa Pudentiana esser stata Terme, se gli Atti delle Sante Pudentiana, e Prassede, & il Concilio secondo Romano sotto Simmaco la dicono casa di Pudente Senatore lor Padre. L'anticatraditione approvate del Baronio nelle note del Martirologio 19. Maii si è, ch'ivi da Pudente sosse ricevuto S. Pietro, quando venne a Roma, se però il Pudente ricevitore di San Pietro, persona diversa dall'altro, che su Padre delle due Sante, come mol-

ar olto ben si discorre dal Martinelli, habitò anch'egli ivi. Il Donati perciò più ragionevolmente trà Santa Pudentiana, e S. Lorenzo in Panisperna le giudica; ma ivi troppo vicine alle d'Olimpiade sarebbono state; & in fine gli Atti di Santa Prassed da S. Pastore scritti mi muovono a sentir diversamente col Martinelli nella sua Roma Sacra: Rogavit Pium Episcopum (parlasi di Santa Prassede) ut Thermas Novati, que jam in usum non erant, Ecclesiam dedicaret, Oc. O dedicavit Ecclesiam Thermas Novati in nomine B. Virginis Praxedis in Urbe Roma in Vico.qui appellatur Lateritio, ubi constituit titulum Romano: ove le Terme dedicate in nome non di Pudentiana, ma di Prassede, & in titolo non di Pastore, di cui su la Chiesa di Santa Pudentiana, ma di Romano, & il Vico non Patritio, ma Lateritio ( la cui somiglianza potè sar da Pio I. prendere equivoco ad Anastasio ) sono prove, che le Terme di Novato sossero la... Chiesa di Santa Prassede, ch'antichissima non può negarsi, & il Vico Lateritio esser Vicus La stato ivi intorno dee dirsi. Novato su fratello delle due Sante, & anco di Timoteo; teritius. di che con profondità d'eruditione discorre il Martinelli nel suo primo Troseo della Croce; onde Terme Novatiane, e Timotine indifferentemente da gli Scrittori Ecclesiastici si trovano dette. Quel Novato, a cui dedicò Seneca i suoi libri De Ira, È creduto fratello di questi, nè può opporsegli inverisimilitudine; poiche San Paolo nell'Epistola a' Filippensi dichiara in quel tempo molti della famiglia di Nerone satti già Christiani: Salutant vos omnes Sancti, maxime autem qui de Cesaris domo sunt: mà nè anche si può senza altro fondamento affermar di certo.

Hebbe ivi appresso la Casa un certo Martio, di cui parla S. Giustino Martire nella sua Apologia: Ego propè domum Martii sujusdam ad Balneum cognomento Timothinum Martii. battenus mans, &c. Ove s'in luogo di Martio si dee legger Marco, e sia il compagno

di Timoteo nel Martirio, lascio a gli altrui discorsi.

Fuori della Porta di San Lorenzo era il Campo detto Verano, in cui su il podere Ager Vedi Santa Ciriaca; nelle cui grotte, ò cave d'arena furono sepelliti, oltre S. Lorenzo, ranus. infiniti Martiri, & ivi su da Costantino sabricata la Basilica di S. Lorenzo. Ana- Podere di S. statio in San Silvestro: Conflantinus Aug. fecit Basilicam B. Laurentio Martyri in via Ciriaca. Tiburtina in agro Verano super arenarium Crypta, Gr. In quel podere esser stati bei pomarii, scrive Prudentio nel secondo Inno Peristephanon:

Haud proculextremo culta ad pomaria vallo

Mersa latebrosis crypta latet soveis.

Nell'Esquilie una Casa d'un certo Massimo racconta Martiale nel 72. Epigramma del settimo libro:

Esquiliis domus est, domus est tibi colle Diane, Et tua Patricius culmina Vicus babet. Hine vidua Cybeles, illine Sacraria Vesta,

Inde novum, veterem prospicis inde Jovem.

Dove lasciata l'espositione del Lipsio dotta sì, ma non accommodata al sito di Roma, ch'egli non vide, s'accenna, che Massimo dalla Casa dell'Esquilie vedeva il Campidoglio vecchio, il quale nel Giardino Barberino sul Quirinale esser stato credono gli Antiquarii, e dall'Aventino vedeva il nuovo; come allai più aggiustatamente del Lipsio espone il Donati; il che posto, la casa Esquilina di Massimo non in... altra parte dell'Esquilie potè essere, chè sul Cispio, o sul Settimio; se però la seconda spositione del Donati sottile, & ingegnosa non dee prevalere. Dalla difficoltà, ch'egli trova nel vederfi dall'Aventino il Tempio di Vesta, che nella Valle del Foro da'edifitii alti s'impediva facilmente, & un'altra può aggiungerfi del vedersi nell'Esquilie il Tempio Palatino di Cibele, che più all'Aventino potè staresposto, argomenta, ch'oltre le trè case da Martiale narrate ne' primi due versi, altre quattro se ne descrivano ne'due seguenti, una nel Palatino a vista del Tempio di Cibele, una presso'i Foro, non sontana da quel di Vesta; una sotto il Campidoglio, donde il Tempio di Giove Capitolino potesse mirarsi, l'ultima nel Quirina-

Confectate in Chiefa di S. Prasede

Domus. Maximi in Esquilüs.

Et in Vi-

le, donde il Campidoglio vecchio si vagheggiasse; così più ragionevole la chiusa di Martiale riesce.

Quisquis ubique babitat, Manime nusquam babitat.

Interpretatione bella, & assai adeguata, se non le scema il credito il troppo numero dell'habitationi di Massimo.

Alla Casa di Massimo aggiunge il Merula quella di Paolo; ma questa elser stata

Domus nella Regione terza moftrai ivi.

Pauli. Fù nell'Esquilie l'Altare della mala Fortuna. Plinio nel c.7. del secondo libro: Ara Mala mala fortuna in Esquiliis, e Cicerone assai prima nel secondo delle leggi: Araque Fortuna. vetus stat in Palatio sebris, or altera in Esquiliis mala fortuna, detestataque. Il Panvinio scrive, oltre l'altare, il Tempio; nè sò con quale autorità.

Habitò nell'Esquilie Propertio; così scrive egli di se stesso nell'Elegia 22. del

Propertii. terzo libro:

Domus

Et Dominum Esquiliis die babitare tuum.

Domus Havervi habitato anche Persio, sa fede Cornuto, d chi su il Commentatore di

A. Persii, quel Poeta.

Domus La Casa di Plinio posteriore annoverata quivi dal Panvinio esser stata sull'Esqui-C.Plinii lie non dee negarsi. Mà già nella terza Regione dissi, che su in quella parte dell' Jun. Esquilie, la quale rivolta verso l'antica vera Suburra, era non di questa, ma di quella Regione.

Templis Et il Tempio della Felicità, posto pur quivi dal Panvinio, esser stato nella Regione Felicita. del Foro dirassi; e non esser stato in Roma più d'un Tempio di quella Dea serive

S. Agostino nel lib.4 al c.9. della Città di Dio.

Il Colle Viminale, altre cose fuori delle mura, & altre in sito incerto della Regione.

## CAPO QUARTO.

Mons Viminale della Regione Esquilina esser stato, dichiara Vittore nel bel prinminalis.

Thermae Climpia- d'Olimpiade è noto, ch'erano sul Viminale. Ne gli Atti di S. Lorenzo si legge, ch'egli su arrostito sopra una graticola di ferro nelle Terme d'Olimpiade; & essendo traditione certa, ch'il satto successe dove su consecrata la Chiesa di San Lorenzo detta In Panisperna, anzi raccogliendo l'Ugonio da gli Atti medesimi di S. Lorenzo esser stata ivi la Chiesa edisicata non molto dopo il Martirio, segue, che dove è hoggi San Lorenzo In Panisperna, fossero le Terme d'Olimpiade anticamente. Del nome di Panisperna non mi spiace l'opinione del Martinelli: lo stima egli nella sua Roma Ricercata derivar da quel Perpenna Quadratiano, ch'haver ristorate le Terme di Costantino mostra un'inscrittione portata dal Fulvio, & altri;

zo in Panisperna si porta dal Grutero, & è questa:

PERPERNIE. HELPIDI

CONIVGI. OPTIMAE
PIISSIMAE
SEX. AEMILIVS
MVRINVS
PERMISSV. ATHICTI

alla qual'opinione dà inditio potente un'altra inscrittione, che ritrovata in S. Loren-

AMICE L. CLOCLIAS. P. La persona d'Olimpiade, da cui le Terme havevan nome, è incerta, nè si sospetta

non che si sappia sin'hora chi ella sosse.

Il Lavacro d'Agrippina dal comune consenso de gli Antiquarii si stabilisce dietro San Lorenzo in Panisperna nel declivo, ch'egli hà verso S. Vitale; ove si raccontano trovate due immagini di Bacco, nelle quali era scritto à piè IN LAVACRO AGRIPPINAE. Spartiano in Adriano scrive, che quell'Imperadore ristaurò srà l' altre cose'Lavacrum Agrippa, leggono altri Agrippina più verifimilmente, poiche alle famose Terme d'Agrippa non haverebbe Spartiano dato nome di Lavacro, il quale era più proprio del bagno d'Agrippina. Fù ella madre di Nerone, il cui lavacro esfer stato un suo privato bagno si crede, e perciò esser'ivi stata anche l'habitatione fua, ò di Domitio suo primo marito, può congetturarsi.

Delle Terme di Novato assai hò detto di sopra, dove io doveva. Per il citato testi- Opinioni del monio d'Anastasio essendo credute nella Chiesa di Santa Pudentiana, gli Antiquarii le Terme di conoscono la loro troppo vicinanza a quelle d'Olimpiade; onde il Biondo s'arrischiò Novato. à dire, che quelle, e queste non fossero Terme diverse. Altri le vogliono a S. Pudentiana vicine, altri nella stessa Chiesa, ove sembrò al Marliano di riconoscere alcuni canaletti fuliginosi, i quali però più di cosa privata, chè di Terme publiche, è probabile che fossero; mà ogni inconvenienza si toglie col por quelle di Novato sull'Esquilie, sicome dissi, e quivi stabilir la casa di Pudente coll'autorità de' già citati Atti delle SS. Pudentiana, e Prassede, e del Concilio secondo Romano, con la Pudentis.

conferma pur toccata del Baronio nel Martirologio 19. Maii.

Il Tempio di Silvano s'asserisce esser stato a piè del Viminale dietro San Lorenzo Tempisi in Panisperna nella valle, ch'è incontro a San Vitale detta di Quirino. Gli argo- Silvani. menti sono alcuni marmi antichi, che si dicono cavati ivi disotterra indicanti quel Tempio, & un testamento militare di Favonio Giocondo portato dal Marliano, in cui si legge: Quod si secus secerint, nifi legitima oriantur causa, velim ea omnia, qua Cum Por filiis meis relinque, pro reparando Templo Dei Silvani, qued sub Viminali monte est, at- ticu. tribui. Del Portico di Silvano sa mentione un marmo, ch'era nella Vigna del Cardinal di Carpi.

SILVANO. SANCTO. LVCIVS. VALLIVS. SOLON PORTICVM

EX. VOTO . PECIT . DEDICAVIT . KAL. APRILIB PISONE . ET . BOLANO . COS

L'altar di Giove Vimineo, che diè nome al Colle, su nella selva, ch'era ivi de' Vimini, secondo Festo presso al fine: Viminalis, & Porta, & Collis appellatur, AraJovis quod ibi Viminum suisse videtur silva, ubi est & ara Jovi Vimineo consecrata: le quali Viminei. parole danno assai chiaro inditio, che la selva, e l'Altare sossero non lungi dalla. porta, e perciò ò dietro alle Terme Diocletiane, ò dietro alla Villa Peretta, ò almeno nello spatio, che è frà questa, e quelle. Varrone non dice Altare, ma Altari, nel quarto: Quod ibi ar a funt ejut, aut quod ibi Viminosa sucrunt. Oltre l'Altare, Kuso scrive anche un Tempio di Giove Vimineo. Può essere, ch'uno de gl'Altari fosse Jovis Vi-

convertito in Tempio dopo i tempi di Varrone.

Il Campo Viminale sotto l'argine di Tullio facilmente si ritrova. Dell'argine di Servio Tullio resta ancora il vestigio da noi già riconosciuto dietro à S. Maria degli Angeli, e nell'estremo della Villa Peretta verso le mura. Il Monte Viminal hà, come dicemmo, la sua larghezza frà le Terme Diocletiane, ove prima era valle, e quel concavo, che à guisa di solco sende la Villa accennata, frà i quali due termi- Latitudine ni il Campo Viminale è certo, che sù: onde il sito suo, se sù sotto l'argine den- Del Monte tro l'antiche mura di Tullio, può additarsi in quella parte della Villa Peretta, ch'è Viminale. a lato delle Terme; se ( come lo più volentieri credo ) di là dall'argine, e dalle mura antiche, dentro però a quelle d'Aureliano, pur s'addita di là dalle Terme, e dalla Villa, fin dove il Castro Presorio cominciava.

Lavacrū Agrippi-

Domus

minei. Campus Viminalis fub ag

Pref-

Opere e mar mi di Gor-AJA HO .

Presto l'argine in quella via, ch'andava dal Vico Patritio alla Porta múrata, cioè in quella via, c'hoggi è chiusa nella Villa Peretta, dicesi esser sata cavata gran quantità di marmi serviti poi nella sabrica della moderna Cancellaria Apostolica, Palazzo già del Cardinal Riario a lato di S. Lorenzo in Damaso sabricato; fra quali gli Antiquarii scrivono estersi lette memorie di Gordiano; & indi s'argomenta ester'ivi stato l'Arco di quell'Imperadore. Mà vedremo noi in breve, che quell'Arco era nella Regione settima della Via lata; e perciò d'altra fabrica di Gordiano furono que' marmi. In Capitolino si legge: Opera Gordiani vulla extant, prater quadam nymphea, & balneas; sed balnea privati hominis sucrunt, & ab eo in usum privatum exornatæ sunt. Di Ninseo dunque, ò di privato bagno i marmi surono sacilmente.

Castra Pretoria.

Del Castro Pretorio s'è più volte parlato, ma non a bastanza. Che sosse quivi provasi dal Panvinio con un luogo potentissimo di Suetonio nel 48. di Nerone: Offerente Phaonte suburbanum suum inter Salariam, & Nomentanam viam circa quartum milliarium. Oc., equum conscendit quatuor solis comitantibus, inter quos & Sporus erat. statimque tremore terra, o sulgore adverso pavesatius audist ex proximis Castris clamorem militum, & sibi adversa, & Galba prospera ominantium, &c. ove l'haver Nerone per la via Nomentana uditi i gridi de'soldati del Castro Pretorio, è dichiaratione di quel sito assai evidente; ma con maggior chiarezza insegnasi dall'antico interprete di Giuvenale nella satira 10. Junta aggerem primus castra posuit Sejanus, idest super Diocletianas, que dista sunt Castra Pretoria; e lo sporto finalmente riquadrato, che hanno ivi le mura, n'è vestigio di molto rilievo. Ch'ivi sosse il Vivario, è stato mero sogno, sicome hò mostrato; e l'rgomento dal nome della contrada, che Vivario dicono esser stata detta, non stringe, perche quando anche sia nome vero di Vivajo, e non suono corrotta da altra parola, sicome è facile, può esser nome erroneo modernamente imposto da chi credeva così, ò più tosto dal pozzo d'acqua viva, che vi si conserva ancora, il nome hebbe origine; e quell'acqua ben pote servire per i soldati, ançorche v'havessero la Martia, come con iscrittioni ritrovatevi mostra il Panvinio. Anzi dopo, ch'al tempo di Massimo, e di Balbino surono dalla plebe Romana, che tenne ivi l'assedio, rotti gli aquedotti, secondo Capitolino in que'due Augusti, & Erodiano nel settimo, è facile, ch'i Pretoriani per maggior sicurezza dell'avvenire si ponessero all'impresa di cavar quel pozzo. Supposto quivi dunque il Ca-Aro Pretorio, conviene conchiudere, che fosse dalle mura di Servio Tullio distaccato, & alquanto lontano, così mostrando il sito dell'Argine, e che poi da Aureliano col tirar più in fuori le mura gli fosse annesso.

THE VIVE , she ancora r'è.

Sacellum

niæ.

tilinus.

Pozzo d'ac-

Fuori della porta Viminale su il Sacello della Dea Nenia, di cui Festo nel 15. Nenia Dea Sacellum ultra portam l'iminalem sucrat dedicatum, nunc babet tantum adi-

Dex Neculam; onde su dietro le Terme Diocletiane verso il Castro Pretorio.

Il Bosco Petilino in questa Regione posto da Ruso, e Vittore, necessariamente, LucusPe fù in quella parte del Viminale fuori delle mura, ch'era volta all'Esquilie, presso al Castro Rretorio, & al Campo Viminale. Perciò Varrone ragionando dell'Esqui lie nel quarto; Septimius mons lucum Poetilinum. Perche io il riponga quivi, e non. full'Esquilie, apparirà quando haurò spiegato il seguente mio pensiero. Livio mentre nel sesto racconta il giuditio satto di Manlio Capitolino accusato di ribellion. soggiunge, ch'i Tribuni avvedutisi della vista del Campidoglio, che Manlio disese, togliersi al popolo l'animo di condannarlo, portarono altrove il Concilio: Produsta die in Poetilinum lucum extra porțam Flumențanam, unde conspettus in Capitolium non est, Concilium populi indictum est. Da che tutti raccolgono il Bosco Petilino esser sta. to fuori della porta Flumentana nel Campo Marzo, ò ne' prati Flaminii. E pur Rufo, Varrone, e Vittore il pongono nella Regione quinta Esquilina. Cotal dif-Lucus sicoltà par, che resti troncata da Sesto Ruso, che nell'ottava del Circo Flaminio re-Poetilinus gistra un'altro bosco Petilino così: Lucus Poetilinus major; a cui non per altra porta, chè per la Flumentana poteva andarsi più commodamente. Mà io in vece d'ap-

Non fit nel Campo Mare

major.

pagarmene, inditio più forte ne traggo dall'agginte adulterine, che sono in quel libro. Se due erano i boschi Petilini, & il maggiore antichisimo fin del tempo di Manlio, per qual cagione Livio, Varrone, e Vittore parlano d'un d'essi, come d'un solo senza aggiunta specifica di maggiore, ò minore ? anzi perche Ruso stesso all'altro non dà titolo di minore? e quando pur solo nel maggiore andasse parlato così, e che solo quello con l'aggiunta di maggiore solesse chiamars, replicherei, che non del maggiore, me del minore intese Livio semplicemente, mostrandolo nel fatto di Manlio, e che perciò a quel Concilio non si potè uscire dalla porta Flumentana. Di più s'osservi il Catalogo de' boschi, che sa Vittore nel fine, un sol bosco Petilino vi sa trova notato: onde l'altro detto maggiore è un'evidente favola di persona, la quale havendo letto in Livio, ch'al bosco Petilino dalla porta Flumentana s'andò, immaginandone un'altro verso quella parte, volle far la carità d'accertarne il Mondo coll' inserirlo ivi sotto un verisimile titolo di maggiore. Mà che diremo di Livio? errò egli col dire, che dalla Flumentana s'uscisse? Nel mio testo si legge extra portam Frumentariam, la quale dove fosse non saprei dire; ma che Flumentanam non debbaleggersi mi sembra certissimo. Nomando ivi Livio quella porta, come uscita speciale al bosco Perilino, la dichiara assai remota dal Campidoglio, e portante a luogo dalla vista del Campidoglio diviso affatto. La porta Flumentana all'incontro posta sotto il Campidoglio, anzi sotto la stessa parte del Campidoglio difesa da Manlio, non... altrove portava, ch'al gran piano de'prati Flaminii, e del Campo Marzo; il quale fino a Ponte Molle foggiacendo al Campidoglio il vagheggia sempre come in prospettiva, dove gli edifitii (che in quel tempo pochissimi v'erano, ò sorse niuno) non impedivano. Nè in tutto il giro suori delle porte di Roma era luogo, a cui quel Colle fosse più esposto: ma vuol vedersene ò faccia la verità? le parole antecedenti di Livio tolgono ogni lite: In Campo Martio cum centuriatim populus citaretur, & reus ad Capitolium manus tendens ab hominibus ad Deos preces avertisset, apparuit Tribunis, nifioculos quoque hominum liberaffent à tanti memoria decoris, nunquam sore in praoccupatis beneficio animis vero crimini locum. Ita producta die in Poetilinum lucum extra portam Flumentanam, unde conspettus in Capitolium non esset, Concilium populi indistumest. Il primo Concilio su nel Campo Marzo a vista del Campidoglio: il secondo langi da quella vista fuori d'una tal porta nel bosco Petilino, dunque nè nel Campo Marzo, dove si finge il maggiore, ne fuori della porta Flumentana, che portava al Campo Marzo, & à luoghi al Campidoglio tutti espostissimi. Si dirà, ch'essendo fatto il concilio nel bosco, la vista del Campidoglio s'impediva da glialberi? Debole disesa. Non poteva esser così ampio il bosco, che tutto il popolo chiudesse in se; nè trà il solto delle piante si potè sar concilio, nè giuditio, e quando anche ciò fosse, perche aggiungervi Livio Extra portam Flumentanam, per cui anche il giorno avanti s'era uscito? le parole di quell'Historico portano necessariamente, ch'il primo giorno al Concilio non s'era uscito, ne si era potuto uscire per la porta, per cui s'usci il di seguente; nel qual perciò è necessario, che per porta dalla Flumentana diversa solse al bosco Petilino portato il Concilio: onde in vece di Flumentanam leggerei io Numentanam, scorrettione credibile; poiche secondo alcuni meno moderni caratteri la N. grande à assai simile alle due lettere Fl. Porta dal Campidoglio rimotissima, e portante a luogo, à cui l'argine di Servio Tullio toglievalogni viRa de'Colli della Città.

Mà se il bosco Petilino era presso l'Esquilie, per qual cagione uscire dalla Porta Numentana, ch'era sul Quirinale, e non da altra più vicina? odo chi risponde: & io replico, che dal Foro, donde i Magistrati, & il Popolo per andare al Concilio si partivano, la Numentana era porta la più commotia di tutte l'altre; e la vicinità del Bosco alla porta Numentana me l'hà fatto credere non sull'Esquilino, ma sul Viminale, presso però à quello; ed ecco satto ritorno al principio della mia disgressione. Hò discorso non per correggere assolutamente, ma per sar motivo: onde quanto hò

**601-**

portato prendesi per solo cenno dubbioso, e broccardico, acciò gli eruditi ne ricer-

AedesVeneris Ericinæ.

Il leggersi da Vittore, e da Ruso posto nella Regione Esquilina il Tempio di Venere Ericina, ch'era suot di Porta Salara di là dall'Esquilie nel Quirinale, dà segno, che questa Regione suori delle mura sino alla Via Salara stendevasi almeno giurisditationalmente: onde quanto suori d'esse mura su di memorevole sino à quella strada, è necessario, che da noi si ponga quivi.

S. Agresa Chiesa sabricata da CoHantino o Ealso Tem-Pio di Baca

. \$

Y, W

2.2

Primieramente per la via Numentana, lungi dalla porta hoggi detta Pia forse un. miglio, e mezzo, é l'antichissima Chiesa di S. Agnesa, fabricata da Costantino a'prieghi di Costanza sua sorella; a lato di cui è un Tempio di sorma sserica dedicato Santa Costanza, ma comunemente creduto, che prima fosse Tempio di Bacco. Non da altro s'argomenta, chè da un musaico antichissimo rappresentante, come dicono, la vita di Bacco, e dalla bella sepultura di porfido, in cui parimente viti, putti, pampini, e graspi d'uva si veggiono: onde sepoltura di Bacco scioccamente si dice da gi'imperiti; mà le viti, i graspi, i pampini, i putti esser state pitture, e sculture solite porsi ne' Tempii de' Christiani anticamente mostra il Bosio nella Roma Sotterranea, e conserma il Martinelli nella Roma Sacra: nè la bella sepostura di porsido, benche adorna di viti, si può dir di Bacco, che non v'era sepolto, nè d'altra persona Gentile; perche i Gentili altrove si seppellivano, chè ne' Tempii. Tempio perciò fabricato à Santa Costanza da' fondamenti quel rotondo edifitio si crede da alcuni; ma Chiese di forma sserica diverse dalle Basiliche in quel secolo non solevano fabricarsi, nè senza i luoghi distinti, se non per le cinque sorti di persone, almeno per il Clero: onde è difficile, che cotal fabrica prima di Chiesa Christiana non sosle altra cosa. A me par di legger chiaro in Anastasio, ciò che fosse. In S. Silvestro così egliscrive: Eodem tempore secit Basilicam S. Martyris Agnetis ex rogatu silia sue; e soggiunge immediatamente: & Baptisterium in codem loco, ubi & baptisata est soror ejus Constantia, cum filia Augusti à Silvestro Episcopo: donde argomentisi, che Costantino a somiglianza del Battisterio fatto presso S. Gio: Laterano di forma sferica, in cui egli fu battezzato, fece poi a lato di Sant'Agnesa l'altro disorma parimentsferica, e somigliante, acciò battezzate vi sossero le due Costanze. Haver poi questa fabrica servito alle medesime di sepolcro, già che lungi da Roma, e frà Monache per battesmi era inutile, indica la bell'urna di porsido, che ancora v'è uguale di materia, di grandezza, e di forma à quella di S. Elena del medesimo Costantino madre, ch'in San Giovanni si conserva, la quale esser stata anch'ella dentro a Mausoleo rotondo nella Via Labicana presso al Cimitero, & alla già rovinata Chiesa de'SS. Pietro e Marcellino, altrettanto da Porta Maggiore lungi, quanto dalla Pia è S. Agnesa, è cosa indubitata, e se ne vede ancor'hoggi gran parte in piedi : ed era ben decenza, che dove quelle due belle anime rinacquero al Cielo, fossero poi conservate. in terra le spoglie già mondate ivi. Anzi non le sole due Costanze hebbero ivi il sepolcro; ma esservistate ancora poste altre dell'Augusta samiglia di Costantino, può da Ammiano cavarsi, che nel 21. scrive così d'Elena moglie dell'Apostata Giuliano : Helenæ coniugis defuncta suprema miserat Romam in suburbano via Numentana condenda,ubi unor quoque Galli quondom soror ejus sepulta est Constantia, le quali seuza capace edifitio, e condecente, non sarebbono ivi state trasmesse. Fù finalmente di sepolero fatto Chiesa, ma non prima del 1256. nel qual tempo haverlo Alessandro IV. consecrato dichiara l'inscrittione marmorea, ch'è sopra la porta; & haver quel Pontesice Ievati da quell'urna i due Santi Corpi, e postili sotto l'Altare, ch'egli y'eresse, -

vi consecrò, scrive il Ciaccone.

Quivi appresso dicono il Marliano, & il Fauno ester state al loro tempo rovined'un grande edistio, giudicandolo un Hippodromo. Io non sapondovi scorger cosa considerabile, sascio di parlarne.

Il podere di Faonte liberto di Nerone, in cui esso Nerone s'ascole, e morì secondo Sue-

Suburba

do Suctonio, nel trattar del Castro Pretorio mentovato, se v'andò Nerone per la via num l'ha-Numentana, e su trà la Numentana, e la Salara, sul quarto miglio poco di là da S. ontis. Agnesa, e dal Ponte Numentano, della Mentana detto, può stabilissi dove è hoggi le Serpentara, Tenuta del Signor Marchese Spada.

Il Tempio, e'l bosco della Rubigine, che quivi è posto dal Panvinio, suori della Porta Numentana si suole supporte; ma l'errore preso in ciò s'è spiegato parlando

della porta Catularia nel primo libro, e si dirà nella settima Regione.

Dalla Numentana alla Salara passando, fuori della porta Collina esser stato il Tempio di Venere Ericina mostra Vittore: Aedes Veneris Erycina ad portam Collinam. Che fuori, e non dentro la porta fosse dichiara Livio nel decimo della terza... Deca, de'giuochi Apollinari parlando: Circo inundato extra portam Collinam ad adem Veneris Erycina parati sunt; à cui concorde nel sesto libro Strabone scrive, ch' era avanti alla porta, e ch'haveva un portico insigne. Da Ovidio con divario di parola, ma non di senso si dice prossimo el la porta nel quarto de' Fasti:

Rubiginis via Numentana &c. Aedes Veneris Erycinæ.

Acdes

Templa frequentari collina proxima porta Nunc decet, d Siculo nomina colle tenent.

Appiano rael primo delle Guerre Civili, raccontando, che Silla venuto à Roma coll' esercito, pose gli alloggiamenti presso a quel Tempio, l'addita anch'egli fuori; & esser stato uso antichissimo di fabricar'i Tempii à Venere suori delle mura riserisce, e Ioda Vitruvio nel libro 1. c.7. Mà se suori, è dentro la moderna porta Salara sosse, maggiore è il dubbio; & à me par molto ragionevole il crederla dentro, da Aureliano abbracciatavi nel distendere le mura. Dalla gran vicinità sua alla porta rappresentata con le parole Proxima d'Ovidio, & Avanti di Strabone, si persuade; e dalla medesima vicinità al Circo supposta da Livio si dà inditio, che col Circo sosse il Tempio rinchiuso in Roma; onde che fosse frà la porta Salara, e la Villa Mandosia si può giudicare. Trasse il nome da Erice luogo di Sicilia, donde il simulacro su trasportato. Ovidio fotto i citati versi lo spiega.

Appresso esservi stato un Tempio d'Ercole mostra Livio nel 6. della terza, mentre Tempis dice, che Annibale s'inoltrè cum duobus millibus equitum all Portam Collinam, usque Herculis

ad Herculis Templum.

Fuori della medesima porta su il Tempio dell'Honore: la cagione dell'edificatione Collina. di esso da Cicerone si spiega nel secondo delle leggi: Nostis extra portam Collinam Aedes adem Honoris, & aram in co loco fuisse memoria proditum est. Ad cam cum lamina esset Honoris inventa, & in ea scriptum Domina Honoris, ea causa fuit ædis bujus dedicandæ, &c. le ad P.Coldue parole di quella lamina Domina Honoris, dal Turnebo con la guida d'un codice linam. antico si leggono Mina Honoris; e pensa egli doversi leggere non Domina, ma Lami-#4; ne è lettione sprezzabile.

Nella Via Salara esser stato il Bosco di Laverna Dea de'ladri Acrone sa sede nell' Lucus Epistola 17. del primo libro d'Oratio: Laverna via Salaria lucum babet, & est Dea Laverna.

furum, O simulacrum ejus sures colunt.

Nella stessa su il Clivo detto del Cocomero; ove molti Christiani esser stati martirizzati si legge nel Martirologio 17. Junii, e 5. Augusti, si come anche ne gli Atti Cucumede'Santi Abundio, & Abundantio, ed altri. In qual parte della via fosse non si sà; ris. ma non è strano, che calasse nella molto lunga valle, ch'è trà la Salara, e la Numentana; valle per horti molto al proposito, da quali il nome del Cocomero potè darsi al Clivo, come sembra à me poter cavarsi da Metello Tersegense Scrittore antico portato dal Canisio nel primo tomo dell'antiche sue lettioni. Questi celebrando in versi 1260. Martiri, che sotto Claudio surono condannati a cavar l'arena nella via... Salaria, e nel Clivo del Cocomero furono sepolti, dice:

In some crypta positos, cui juga montis instant Plena cucurbitarum.

Se però non si inquella spiaggia, che al Ponte Salaro sourasta, & à i prati contigui, M

ad Porta

Temp'u 'nlig. Alons la-CC.

gui, ne'quali parimente horti si dovevan sare in que' tempi. Essere in quel Clivo stato un Tempio del Sole, avanti al quale S. Gio: Prete su con lotto, s'hà da'suoi Atti. Di là dal Ponte su il monte detto Sacro, in cui la plebe Romana disgustata da'Pa-

tritii si ritird. Da Dionisio nel sesto si dice vicino al fiume Aniene; da Livio nel secondo: Trans Anienem amnem tria ab Urbe millia passum: e tante se ne dice ivi lungi ancora l'Aniene; mà più apertamente da Valerio nel nono del libro ottavo si spiega: Juxta ripam fuminis Anienis: onde non altro esser stato, chè quel colle, il qual di

là da Ponte Salaro sorge spiccato anche hoggi, è indubitabile.

Domus Aquilii IC.

û.

Trà le cose incerte affatto di sito su la samosa casa d'Aquilio Giureconsulto; di cui oltre i testimonii di Vittore, e Ruso, Plinio nel primo del 17. libro così scrive: Crassus Orator suit in primis nominis Romani. Domus ei magnisica, sed aliquanto prestantior in codem Palatio D. Catuli, qui Cimbros cum C. Mario sudit. Multo verò pulcherrima consensu omnium etate ea in Colle Viminali C. Aquilii Equitis Romani clarioris illa etiam, quam Juris Civilis scientia. Alla d'Aquilio due altre s'annettono da Vittore: & Q.

Catuli Catuli, & M. Crass, il qual Marco Crasso non su l'Oratore, di cui savella Plinio, che & M. Cras Lucio, non Marco è da lui detto poco prima. Ricerca perciò il Donati qual Crasso fosse, e con le parole di Plinio considera, che Catulo hebbe la sua casa non in questa Regione, ma nel Palatino, ove l'hebbe ancora Lucio Crasso. Marco Crasso ucciso da Parti Plutarco dice non haver fabricato altro, chè la propria casa, la qual dove fosse non si sà: mà se la fabricò Marco Crasso non potè farla, chè sontuosa e bella; e perche non potè ella essere in questa Regione, & in specie nell'Esquilie? Direi ch'ivi il Palazzo Liciniano dasse inditio, che nella casa antica de' Licinii Crassi l'Imperator Licinio habitasse, risarcendola, & anche ampliandola; se maggior sicurezza io non stimassi il riferirmi à quello, che del Palazzo Liciniano hò discorso. Quinto Catulo s'hebbe la Casa nel Palatino, potè haverne anche un'altra nella Regione quinta, ove l'hebbe almeno alcun'altro Q. Catulo. Così il luogo di Vittore può difendersi.

Vicus Tragedus

Frà i Vici della Regione si registra da Ruso il Tragedo; il quale ove sosse io non sò, nè altro hò, che agglungervi fuori della statua del Giove Tragedo, che v'era, postavi da Augusto secondo Suetonio nel 57. ex qua summa (dalle mancie ad Augu-Ro date da ogn'Ordine ) pretiofissima Deorum simulatra mercatus vicatim dedicabat, ut

Nymphęum Alexandri. Ninfee, che (0,4 foffe.

Apollinem Sandalarium, & Jovem Tragedum. Il Ninseo d'Alessandro Severo, non solo dove fosse, ma e ciò, che sosse verament tanto è incognito, che opinione una dall'altra lontanissima n'hanno gli scrittori. L' Interprete di Capitolino in Gordiano il più giovane lo dice fonte artifitioso con spilli, e sgorghi d'acque avventate in alto, ò in altra non volgar maniera sorgenti; già che i fonti gettanti acqua all'uso ordinario cadente in alcun vaso, che la racco. glieva, erano detti laghi, sicome mostrai. Tassa perciò d'errore quelli, che credono i Ninsei case nuttiali, ò bagni. Anastasio nella vita d'Ilario par significar lo Aeso dicendo: Nympheum, & triporticum secit ante Oratorium Sante Crucis, ubi sunt columne mire magnitudinis, que dicuntur becatompeda; e che Ninfe fossero dette le fonti à somiglianza di Platone, che disse Bacco doversi domar con le Ninse, il medesimo Anastasio in Silverio Papa dimostra: intrà civitatem autem grandis fames erat, itaut aqua venundaretur, nist Nympharum remedium subvenisset. Che non fonti, mà edifitii fossero, si raccoglie da Plinio nel cap. 12. del 35. libro: eumque servatum ( parla d'una figura di creta ) in Nympheo, donet Corinthum Mummius everteret, tradunt: onde edifitii adorni di fonti, e fatti per mero piacere gli dichiara il Filandro nel c.10. del lib.9. di Vitruvio; nè è strano, che sicome tanti portici si serono per soli passegi, si facessero anche somiglianti edistii con sontane per trattenimenti me' tempi d'estate. Da Suida in ruzipea hopes i Ninfei son detti lavacri, e da Celio Rodigino son creduti bagni da sole donne; a che sembra alludere la legge mais 

Eum nostri Palatii publicarum Thermarum, ac Nympheorum commoditatibus inservire; e nell'antecedente pur si legge: Amplissma tua Sede dispositura quid in publicis Thermis, quid in Nympheis pro abundantia civium convenerit deputari, &c. e qualche lume ce ne porge un'inscrittione breve, ch'in un marmo semicircolare intagliata si portamità l'altre dal Boissardo nel terzo tomo delle sue Antichità;

NYMPHIS LOCI BIBE LAVA TACE

Se però non addita la vatojo di panni, ò d'altro, reprimendo il cicaleccio di chi vi la vava.

Zonara in Leone I. dice esser stati Palazzi publici, ne' quali celebravansi le nozze da chi nelle case proprie non haveva commodità; alla qual'opinione sembra a meder gran forza quel, che Festo scrive nel 15. libro: Nuptias distas esse ait Santra ab co, quòd Nymphea dixerunt Greci antiqui view; inde novam nuptam view view : mà se ciò è vero; Ilario Papa dunque avanti ad un'Oratorio Sacro sece sabrica da nozze? In difficoltà sì grandi offerviamo noi bene l'altro luogo d'Anastasio in Silverio. Dunque si sarebbe assetata Roma in quell'assedio, se non vi fossero state sontane? propositione troppo vana, e sorse anche poco vera; perche ne gli assedii su sempresolito rompere i condotti, che portano acqua nella Città. Quindi sorse Nympharum remedium Anastatio in Roma assediata intese facilmente le conserve d'acque, condottate, e pievane, distribuite anche in sonti, il cui nome era sorse corrotto da... Linseo; e può anche essere, ch'in senso poi più ampio si solessero tal'hora dir Ninfei le fonti, & i lavatorii. Così Ninfeo fà il fatto da Marco Aurelio nelle Sette Sale; ove nella mancanza del vino l'assetata plebe esser corsa, scrive Ammiano nel 15. Ninfeo su altresì il fatto dal Pontesice Ilario avanti l'Oratorio di Santa Croce; ove l'acqua conservavasi a fine, che poi gittasse nel lago da lui descritto per commodità de' Battesmi: Lacus, & conchas striatas cum columnis porphireticis radiatis foratis aquam fundentes, & in medio lacum porphireticum, &c. Et un'inscrittione di Diocletiano frà le raccolte dal Grutero al f. 178. n.5. pur ne dà cenno:

IMP. DIOCLETIANVS. C. AVG. PIVS. FELIXI
PLVRIMIS. OPER IBVS. IN. COLLE. HOC. EXCAVATO . SAXO
QVAESITAM. AQVAM. IVGI. PROFLVVIO. EX. TOPO. HIC
SCATENTEM. INVENIT. MAR. SALVBRIOREM. TIBER
LEVIOREM. CVR ANDIS. AEGRITVDINIB. STATERA. IVDICAT
EIVS. RECEPTVI. PVTEVM. AD. PROX. TRICLIN. VSVM

IN. HOC. SPAERISTERIO. VBI. ET. IMPERAT NYMPEVM. F. C.

Ma in Grecia facilmente furono publici edifitii, ne' quali era uso di celebrar nozze, detti dal greco nome pinga,, come oltre Zonara, sembra trarsi da Plinio nel luogo portato, e meglio da Festo, ch'esser stati i Ninsei in Grecia chiamati vano, sà sede. E sicome le Pelestre in Grecia racchiudevano in se non i soli luoghi da lotte, ma oltre i Peristili, i Sisti, l'Essedre per gli esercitii di lettere, ancora i bagni, come, oltre Suida in vanúase dichiara Vitruvio nell' 11. del quinto libro; ben'anche i Ninsei con le stanze da nozze poterono haver bagni da donne, come dalle sopracitate leggi di Teodosio il giovine Imperador Greco sembra accennarsi. L'intenda con sutto ciò ogn'uno à suo gusto, perche dissicilissima è la materia.

## Libro IV. Capo V. La Regione sesta detta Alta semita.

### CAPO QVINTO.

VANTO s'è già visto caminar vicini il Viminale, & il Quirinale, tanto congiunta su alla Regione quinta la sesta, essendo il Viminale tutto dell' Esquilina, e stando l'Alta Semita sul Quirinale. Di questa Ruso così scrive:

### Regio Alta Semita.

Vicus Bellona Vicus Quirini Vicus Mamurei Vicus Flavi Circus Flora Vicus Mamuri Templum Flora Vicus Paccius Templum Salutis Vicus Tiburtinus Templum Serapeum Vicus Fortunarum Templum Fidet Vicus Salutis Templum Apollinis, & Clatra Vicus Callidianus Templum Salutis in Colle Quiri-Vicus Maximus Vicomagisti x14111. nali Acdes Divi Fidii Curatores 11. Templum Fortuna Libera Denunciatores 11. Templum Fortuna Stata Acdicula IVI. Templum Fortuna Reducis Fortune parve Forum Sallustii Genii Liberorum Templum Veneris in Hortulis Sal-Genii Larum lustianis Diana Valeriana . Statua Mamuri Junonis Julia Acdes Fortuna Publica in Colle Spes Statua Quirini alta pedes xx. Sangi Templum Quirini Sylvani Domus Attici Veneris Domus Flani Herculis Malum Punicum Victoria Templum Minerva Matute Senaculum Mulierum Liberi Patris Therma Diocletiana, & Mani-Saturni · Miana Foris Balineum Pauli Minerve Decem Taberna Insula iiimdy. Ad Gallings albas Lacus LXXVI Area Callidii Domus CXLV. Cobortes III, Vigilum Horrea XIX. Vici XII. Balinea Privata uzv; Vicus Albus Pistrina XXIII. Vicus Publicus Regio continct in circuita Vicus Flore Pedes XVMDC.

E Publio Vittore così la registra:

Regio VI. Alta Semita

Vicus Bellona

Vicus Mamuri

Templum Salutis in Colle Quirin. Templum Serapeum Templum Apollinis, & Clatra Templum Flora Circus Floralia Capitolium vetus Divus Fidius in Colle Forum Sallustii Fortuna publica in Colle Statua Mamurri Plumbia Templum Quirini Domus Attici Malum Punicum ad quod Domitianus D.D. Templum Gentis Flavia, & erat domus ejus Horti Sallufliani -Senaculum Mulierum

#### Nel secondo Vittore si trova di più.

Templum Veneris Hortorum Sallusti anorum Statua Quirini Al Tempio della Gence Flavia... aggiunge: Iemplum Minerva Flaviane, aliàs Templum Gentis Flavia Co. Therma Diothetiana. Therma Constantiniang. Balnea Pauli Decem Taberne Ad Gallinas Albas Area Callidii Cobortes 111. Vigilum Vici XII. Aedicule XVI. Vicomazistri ALVIII. Denunciatores 11-Curatores 11. Infule IIIMDV. Domus CXL. Horreaxviii. Balmę privata LXXV. Lacus exxvi. Regio in ambitu contines Pedes XVMDC.

Domus Titi Flavi Sabini
Templum Fortune Seje
I Vicomagistri si dicono exvs.'
L'Isole 11 impc.
Le Case clv. alias cxlv.
I Granari xv1111. alias xv111.'
Pistina xx11. alias x11.

La Notitia.

## REGIO VL

Lia Semita continet Templum Salutis, & Serapidis, Templum Flore, Capitolium antiquum, Statuam Mamuiri plumbeam, Aedem Quirini, Malum Punicum, Hortes Seilufianos, Gentem Flaviam, Thermas Diocletianas, & Constantinianas, decem Tabernas, Gallinas Albus, Aream Candidi, Cohortes tres Vigilum, Vici xv11. Aedicule xv11. Viconagistri xv111. Curatores duo, Insule tria millia quadringente tres, Domus centum quadraginta sex, Horrea xv11, Bulnea 1xxxv. Lacus 1xx11. Pistina xv1. Continet pedes quindecim millia pec.

M 3

Accresce il Panvinio questa Regione con l'aggiunte, che seguono.

Mons Quirinalis, alids Agonius, Salutaris, Latiaris, Mutialis. Campus Sceleratus, ad parti Collinam.

Clivus publicus

Al Vico di Bellona aggiunge

Vicus Musellarius antiquus en-

Al Tempio di Quirino aggiun-

Templum Fontune Primigenie
Al Tempio del Divo Fidio in
Colle aggiunge alids Santi-Fidii femipatris
Nell'Edicula di Sango aggiunge:
in qua Lana, Colus, de Fusus Tempus Pila Honoris
Sacellum Quirini
Porticus Quirini

Porticus milliaria
Sta-

Status Rotterie Publice in colle Spatus dus Marmorce Alexandri Marni Bucephalum domantis, Phidis, & Pranitelis Circus propè portan, Collinam juuta edem Veneris Erycine cum

Collinan ju
Erycina colle

Obelifico, forte Sallufii

Forum Diocletiani

Bubliotheca Vulpia in Thermis

Diocletiani

Domus Cornelianu

Domus C. Sallufii

Vaggiunge P. Merula,

Thuraculum

Aggiungerei io.

Juppier Latiarius
Nomus Anne Percupe
Officiae Minis
Monumentum Gomitis Herculis.
Via Sal.

News festorum Lucarierum
Sacrarium Salierum Cellinorum
Domus Pinciorum
Domus Lampadii Pr. Ur.
Domus Caii, & Gabinii

Con le radici del Quirinale questa Regione caminava da iresidni del Foro di Nerva, sotto il Palazzo già de' Conti, hoggi del Grillo, verso la Madoana de' Monti; e quindi verso san Vitale, abbracciando la valle, ch'è in saccia a quella Chiesa. Quindi alle Terme Diocletiane, che parimenta inchindeva; e dietro alle Terme piegando con le mura à finistra perveniva alla porta Collina. Di li discendeva con le mura alquanto sigo ch'inchiudeva in se ma parte del Pincio, si qual colle poi attraversando indrizzavasi verso piazza Grimana abbracciata, parimente; madopa quella piazza piegando à sinistra, con le mura del Giardino Pontiscio si congiungeva. Pervenendo poi a quel gran Palagio svostava pur col monte, e per il Giardino de' Signori Colonnesi, alla Colonna Trajana, e quindà al Foro di Nerva saceva ritorno. Tutto nello spiegar, che si satà delle cose particolari, apparirà, credo, evidente.

## La Parte del Quirinale, ch'è dalla sua punta alle Quattro Fontane.

## CAPOSESTO.

Balnea Pauli E L salire dalla Colonna Trajana sul Quirinale, nella sua punta prima d'altra cosa s'osserisce la memoria de gli antichi bagni di Paolo. L'estremo del Coste verso Torre de' Conti è detto Monte Bagna Napoli, e Magnanapoli comunementa, nel suono del qual nome gli Antiquarii tutti riconoscono que' Bagni di Paolo, che da Ruso, e da Vittore trà l'altre cose della Regione dell'Alta semita sono annoverati. Giuvenale nella settima Satira sa di loro mentione:

Dun petit aut Thermas, aut Pauli Balnea, dieat

Nutricem Anchefe, &c.
Se però non si vuol seguire la lettione d'altri libri, ne quali in vece di Pauli si legge Phubi. Si suppone esser stati dove poi dalla nobile Romana samiglia de Conti (e su solito de Signori Romani ediscar sopra residui di sabriche antiche) su saturo il loro palazzo; in una parte di cui è hora il Monastero di Santa Caterina di Siena, e nel più basso il Palazzo già de Conti, adesso de Grilli: sotto al nomato Monastero nella casa, che hoggi è de Ruberti, è restato un Pontico sotterranco con pilastri di mattoni curvo in soggia di Teatro, & è creduto parte de Bagni; uni il Donati non v'applaude; perche quell'hemiciclo par, chemostrialtra sibrica. Noi sanza altromaggior lume possamo conchiudere, che ò i Bagni di Paulo (i quali non dovette-

ro esser molto spatiosi) non pervenivano ivi; ò quell'anticaglia su un'appendice de bagni fatta per altro uso, chè di bagnarsi, com'anche nelle Terme facevasi, e più ampiamente. Qual Paole sosse, che li sabricò, non è noto, & andar indevinando-

lo hà del vano.

Appresso inchiusa nel Monastero di Santa Caterina di Siena è una gran Torre dette delle Militie. Sembra, come della de'Conti dicemmo, di struttura antica; ma sa delle Miesser state fabricate anch'esse de un Pontesice di casa Conti, è opinione comune. litie. Il nome delle militie gli Autiquarii lo dicono detivato da i Soldati di Trajano, che stavano ivi in guardia; e per congettura s'adduce dal Marliano un marmo cavato ivi intorno frà gli altri fragmenti, nel quale fi leggeva:

#### POTENTISSIMA. DOS. IN . PRINCIPE . LIBERALITAS ET. CLEMENTIA

Mà cotali parole, benche à Trajano si convengano molto, non però non poterono essere almeno adulatorie d'altro Principe, e mostrano inscrittione satta da suddito in edificio privato. Quali foldati tenesse Trajano in Roma oltre i soliti tenervisi. à me è incognito. Nel Rituale di Benedetto Canonico di San Pietro gitato dal Grimaldo, di cui il Martinelli nella Roma Sacra, s'accestiano le Militie di Tiberio, delle quali è maggiore l'oscurità; mà de Tiberiane a Trajane è facile la scorrettione. Se qui forse in guardia de i due Fori, che in equidistanza vi soggiacevano, di Trajano, e di Nerva, e di tant'altri superbi edifitii prossimi non furono poste ( non è inverisimile ) le trè Cohorti de i Vigili registrate da Vittore, e da Ruso in-

quessa Regione, non sò qual'altra militia immaginarvi.

Più sopra è un'altro Monastero detto di San Domenico, posto sit quella estrema. sommità, che con la scorta di Varrone stimai essere il Colle Latiare. Se tale su veramente, si può dir, che ivi fosse l'antico Vico Mustellario, & il Turacolo: Collis Latieris (Yastone dice) seuticepsos in Vico Mustellario summo apud Thuraculum adisicisme solumest; e sorse vi su anche un Tempio, d flatua di Giove Latiare. Plinio sa sede nel settimo del 34. libro havere Spurio Carvilio fatta de gli usberghi, de gambali, e de gli elmi de Sanaiti de lut vinti una festua di Giove nel Campidoglio sì grande, ut conspiceretur (dice egli) à Latiario Jose. Crede perciò il Riquio, ch'il lum. Giove Leciario fosse sul Monte Albano; ma gli pdistiti atti del Palatino, e del Celio, che frà il Campidoglio, e'i Monte Albano erano di mezzo, toglievano, come il Donati offerva, ogni vista; & in oftre Latiale, non Latiare, è Latiario, si diceva il Monte Albano; no pote la smisurata lontananza di circa quindici miglia far colà a gli occhi visibile una flatua, benche grandissima, del Campidoglio senza gl'occhiali più squisiti de' nostri tempi. Pince al Donati intendere per il Giove Latiario il Campidoglio vecchio, che sul Giardino Barberino è creduto di là dalle Quattro Fontane: ma perthe Latiale, à Latiere il Giove Quirinale à distintione del Capitolino / Aggiungiamovi, ch'il Giove di Carvilio, le non stava nella parte di dietro nel Campidoglio, e dietro al Tempio Capitolino (che non dee credersi) gl'istessi edistiti del Campidoglio, non ch'altri, per esser visto dal Giardino Barberino, & anchedal Pontificio, gli erano d'impedimento. Mà che cercar altro, se il vero Colle Lastare forge à vista del Campidoglio, e'l vagheggia quasi in faccia, e non molto lungi ? la smisuratezza del Giove di Carvilio vi si raccoglie, che sopravanzando la mura Capitoline, dal Quirinale si vedeva; da che quella sommità ultima esser stata... il Colle detto Latiare nel libro de Sacrarii de gli Argei si conferma, a dell'ordine de gli altri s'accresce luce,

Sul Giardino Aldobrandino, quando ivi sia veramente stato, come dissi, & è cre- Mutialia. dibile, il Colle Mutiale, su il Tempio del Dio Pidio: Collis Mutialis Quinticepses Aedes apud adem Die Fidit in Delubro, ubi aditumus babere solet, fi legge in Vartone. Fà Divi Fi-Dio de Sabini chiamato con tre nemi diversi di Santo, di Sango, e di Sabo, presidente dii.

CollisLa tiaris. Vicus Mustellarius. Thuracu-Gitm Latia-

Collis

alla sede, per cui soleva giurarsi Medius Fidius. Ch'all'osservanza della Fede, & a giuramenti soprastasse, provasi da Vincenzo Cartari nel suo libro dell'Immagini de gli Dei de gli Antichi con un pezzo d'antico marmo di Roma intagliato (uso le suc parole) a modo di sinestra, eve sono scolpite trè figure dal mezzo in sù; delle quali l'una, ch'è dalla banda destra, è d'huomo in babito pacifico, & hà lettere à canto, che dicono HONOR. L'altra dalla sinistra parte è di donna nel medesimo babito con ana corona di lauro in capo, e con lettere, che dicono VERITAS. Queste due sigure si danno la mano destra l'una con l'altra, trà le quali è la terza di fanciullo, che bà la faccia bella, & bouesta d cui sono intagliate sopra il capo queste due parole DIVS PIDIVS. Una somigliantissima n'hà il Boissardo nel terzo Tomo delle sue antichità; ma su la testa del fanciullo in vece di Dius Fidius si legge AMOR, e più sopra per titolo di tutto l'Emblema FIDEI SIMULACRUM. Fü trasportato in Roma da Tatio, in cui Tempio gli si dice fabricato da Numa, che habitò il Quirinale, & altri Tempii vi fabricò. L'historia, anzi favola del Dio Fidio, è Fabidio, leggasi nel secondo di Dionigi portata secondo, che diversamente ne scrissero Catone, e Varrone. De' più nomi, c'hebbe il medesimo Dio, così canta Ovidio nel sesto de' Fasti;

Quarebam Nones Sanco, Fidione referrem, An tibi Semo Pater. Tunc mibi Sancus ait: Cuicung; ex illis dederis ego munus babebo Nominaterna fero, sie voluere Cures. . Nunc igitur veteres donarunt ade Sabini,

Inq; Quirinali constituere jugo.

Il Panvinio vi aggiunge Semipatre; io lo penso tratto da alcuna lettione corrotta... d'Ovidio, nella quale in vece di Semo Pater si legga Semi Pater; ma tornando al sito, si dichiara da Livio vicino al Tempio di Quirino nell'ottavo libro, ove raccontande il castigo dato à Vitruvio Fondano soggiunge: Bona sermoni Sange tensucrunt consecranda, quodque eris redattum est en eo orbes erei fatti positi in Sacello Sanzi versus adem Quirini; il qual Tompio di Quirino essendo stato dal Giardino Aldobrandino assai lungi, par che enlga indi il Tempio di Sango, d Fidio, & insieme il Colle Mutiale; mà oltreche pote star'il Tempio al Colle Mutiale vicino sì, mà verso il Tempio di Quirino, la più certa tisposta si è, che presso a Quirino su non il Tempio di Aedicula Fidio, mà il Sacello di Sango, il quale benche col Dio Fidio fosso un cosa stessa., Sangi: nulladimeno sotto titolo di Sango hebbe certamente Sacello, diverso dal Tempio, ch'al nome di Dio Fidio era confecrato. Così anche mostra Ruso registrando il Tempio del Dio Fidio separatamente dal Sacello, è Edicula di Sango. Fermisi dunque Il Tempio di Fidio nel Giardino Aldebrandino, & il Sacello di Sango in vicinanza di Sant'Andrea de' Giesuiti. Al Donati piace intendere i Tempii di Quirino, e di Sango presso la Porta Collina. Ma ivi haver Quirino havuto un sol Sacello de Festo si scrive nel 17. libro: Portam Quirinalem ided appellant, sive quod ea in Collem Quirinalem itur, frod qued proxime cam Sacellum est Quirini. E pur Livio, Plinio, tutti del Tempio di Quirino parlando senz'altra aggiunta, del più famoso Intendono, che Quirino havesse in Roma, cioè a dir di quello, da cui la Valle di Quirino trasse il nome, e di cui hormai è tempo di ragionare: ma per sbrigarmi prima. del Dio Fidio, devo soggiungere, c'hebbe il tetto forato, e scoperto. Unde sub Dio, & Dius Fidius: itaque inde ejus perfor atum testum, ut videatur Dium, idest Ca-

Sacellum Quirini.

In quo lum, Varrone scrive nel quarto. Nel Tempio, à Sacello di Sango si conservò la. colus, & conocchia, e'l fuso di Tanaquile, come haver scritto Varrone riserisce Plinio

fusus Ta-nel 48. dell'ottavo libro.

naquilis. Il Tempio di Quirino ove fosse è notissimo. Sourastava alla valle, ch'è avanti Templum San Vitale, detta perciò di Quirino; e non lungi dal Monastero delle Capuccine, Quirini. e da Sant'Andrea de' Gesuiti vedevasi poco prima d'un secolo sa spogliato (com'il Fulvio riferisce) da un certo Ottone Milanele di patria, Senator di Roma, de'miglio-

ri suoi ornamenti di marmo, de' quali si fatta la Scala dell'Aracesi. Soggiunge il medesimo Fulvio haverne veduti i fondamenti nella vigna, che all'hora v'era di Monlignor Genutio Auditor di Ruota, dove molte tavole di marmo, e pezzetti di pavimento tessellato si trassero di sotterra. Da chi sosse sabricato non è senza dubbio. ancorche si sappia haverne data occasione Giulio Proculo, ch'alla plebe mesta per la perdita di Romolo, e perciò adirata co' Senatori sospetti dell'uccisione, disse con giuramento haverlo nella Valle, detta poi di Quirino, veduto adorno di maestà maggiore dell'usata, e che gli disse andarsene in Cielo, imponendogli, che lo riferisse a' Romani, la cui gran Monarchia predisse. Questa, ò menzogna di quell'huomo, ò illusione (come il Donati prudentemente dubita) del Demonio, narrata da Livio, Dionigi, Plutarco, Ovidio, & altri, fece adorar Romolo per Dio Quirino, e consecratgli Tempii: onde Plutarco dice in Romolo: Illius igitur Fanum in Colle Quirino ab co nuncupato constitutum est. Ovidio nel secondo de'Fasti:

Templa Deo fiunt, collis quoque dictus ab illo ef,

Et referunt certi sacra paterna dies. Dionigi nel secondo scrive, che Numa per la medesima relatione di Proculo ordinò sosse honorato Romolo con ornato Tempio, è come vincitore della natura mortale chiamato Quirino. Ma più chiaramente l'Autor del libro De Viris Illustribus, dice in Romolo, dopo haver narrato la favola di Proculo: Hujus auttoritati creditum est, ades in Colle Quirinali Romulo constituta, ipse pro Deo cultus, & Quirinus appellatus : ove espressamente si parla del tempo, in cui Romolo su acciamato Dio Quirino. Credibile è dunque, che di consenso universale del Popolo, col concorso anche di Numa gli fosse all'hora sabricato il Tempio ivi, dove su sentita l'apparitione; tanto maggiormente, che la qualità riferita da Dionigi di Tempio ornato, mal conveniente al Sacello da Festo riferitoci presso la porta, e la lontananza grande dall'habitato d' all'hora diffuedono, ch'il primo Tempio fattogli fosse quel Sacello. Ben'è vero; che la povertà diquel primo tempo non lo lascia creder Tempio di gran magnificenza; & il dedicato da Lucio Papirio Console à Quirino par, ch'induca fede, ch'il so- Risano da urastante alla Valle sosse non il fatto da Numa altrimente, ma l'altro dal medesimo Lacio Par Papirio dedicato dopo; di cui così scrive Livio nel libro decimo: Aedem Quirini de- pivio . dicavit, quam in ipsa dimicatione votam apud neminem veterem authorem invenio, neque berculè tam exiguo tempore perficere potuisses, ab Distatore Patre votam filius cos. dedicavit, exornavitque bossum spoliit. Non però è incredibile, ch'essendo il primo ò caduto, à cadente, à di poca magnificenza, nel secolo di Papirio Dittatore questo ia... forma plù ampia, e più nobile si votasse di farlo, e'l figlio Console poi lo dedicasse. Così anche Plinio, Dionigi, Plutarco, Ovidio, e gli altri facendo mentione del Tempio di Quirino più volte senz'altra aggiunta di speciale, ò distintivo d'altro Tempio del Dio medesimo, accennano un sol Tempio, fatto prima nel tempo di Numa dal Popolo, e rifatto poi da Papirlo.

Quivi Fabio Vestale presso Plinio nel capo ultimo del libro settimo, dice haver pisitippio Papirio fatto il primo horiuolo à Sole, che fosse in Roma. Dal medesimo Plinio nel me berinele c.29. del 15. libro dichiarati uno de gli antichissimi Tempii quel di Quirino; innanzi d sole, che al quale esser stati due mirti egli narra, Plebejo l'uno, Patritio l'altro; de' quali secon- fosse in Rodoch'il partito à del Senato, à della Plebe prevalle, su alternamente veduto uno Des miris languido, l'altro vigorofo.

Appresso vi su il Pulvinare del Sole. Quintiliano nel lib. I. c 5. l'accenna, dicen- faltre Pledo, che v'era un'antica inscrittione, in cui la parola Vesperag si leggeva: Vt in pulvinari Solis, qui colitur junta Aedem Quirini, Vesperug, quod Vesperaginem dicimus. del tole, Forle ove eraquel Solare horivolo su aggiunta alcuna sabrica con Pulvinare (cioè un luogo da porre il cuscino, com'altri dichiara) è intesa col nome di Pulvinare.

D'un'altro Tempio di Quirino, che nuovo si disse, non occorre qui discorrere,

che la Regione seguente sarà il luogo suo.

on Paritie.

•

Oltre

Porticus Quirini. Oltre il Tempio hebbe Quirino il Porticose da gli Antiquarii gli si crede congiunto, ò vicino; di cui si mentione Martiale nell'Epigramma primo dell'11. libro; ove col medesimo libro ragiona:

> Visini pete porticum Quirini, Turbam non babes ostoforem Pompejus, vel Agenoris puella. Vel prima Dominus levis Garina;

Donde si raccoglie, che non si portico aggiunto, e congiunto al Tempio, mà separato, ove come ne' portici di Pompeo, d'Europa, e de gli Argonauti, solevano le
persone tratteners. lo credo perciò non esser stato sul Quirinale, dove era il Tempio, ma nella valle di Quirino; da cui anche penso tranelse il nome. Che quella
valle sosse frequentata, e solesse pegotiarvisi, Giuvenale nella Satira 2.

officium cras

Primo Sole mibi peragendum in valle Quirini. Que causa officii? quid queris? unbit amicus,

Nec malter adhibet,

Fortuna Nella stessa valle esser stato il Tempio della Fortuna Publica par testimonio Ovidia Publica nel quarto de' Fasti.

in Colle.

Decem

Taberne,

Quirint,

T-mplu

Salutis,

Vicus.

Qui dicet quondam facrata in valle Quirini Hac fortuna die publica; verus erit.

ma in contrarso Publio Vittore scrive Fortuna Publica in Colle; onde la lettione, c'hanno aktri testi d'Ovidio

Pri dicet quondam facrata ef colle Quirini,

farà facilmente migliore.

Esser state ivi, ò poco sopra, le dieci Taberne scrive il Marliano, quemadmodum ( sue parole ) apud edem Santia Agatha effossi Tihurtizi lapides indicarunt.

Il Vico di Quirino, chiin Rufo si legge, ester stato presso al Tempio, dalla val-

le almeno di Quirino, chi vorrà negario, ò porlo in discorso?

Vicina à Quirino, & alia quarta sommità del Colle, su la Salute, sicome s'è detto; la qual vicinanza non de Varrone solo, ma e dell'ottavo libro della terza Deca di Livio può argomentarii: Acdes Careris, Salutis, Quirini de Celo talia; le quali da uno stesso sulmine colpite par, che s'accennino. Fii il Tempio della Salute presso alle mura, già che la Porta Salutare, secondo Festo, appellata est ab ede Salutis, quèd ei proxima fuit. Ne si creda una stessa che la Collina con altri, di cui separatamente Festo poco prima savellò, come nel primo libro mostrai. Haveva anchesalita vicina, scrivendo Anastasso in Innocentio, che quel Pontesice assegnò frà l'altre cose alla Chiesa de'SS. Gervasio, e Protasso (hoggi S. Vitale ) Domen in Clivo Salutis &c. e la Porta Collina non poté haver Clivo; perche usciva in piano, dove il Colle s'univa con gli altri. Mentre dunque la quarta sommità del Quirinale sia state veramente quella, ch'incontro al Palazzo Pontificio nel Giardino de' Signori Colonnesi s'ergeve non molti anni sa ; il Tempio della salute presso la medesima... cima, e le mura non poté star'altrove, ch'ò nell'Giardino Colonnese, à dove è hoggi il Palazzo Papale; e perciò il Clivo detto della Salute non potè esser lungi dalla salita moderna verso il Palazzo; ove anche la casa assegnata alla Chiesa di S. Vitale, con la sua vicinanza accresce qualche grado, ò minuto almeno di congruenza. E chi sà, che quel pezzo di fabrica, e di cornicione, e di frontespitio, ch'era nel

Quel frag. E chi sà, che quel pezzo di fabrica, e di cornicione, e di frontespitio, ch'era nel mente d'an. Giardino Colonnese gli anni addietro, e Torre Mesa era detto, non fosse un resistra sal duo del Tempio della Salute? Sò, ch'oltre l'error del Biondo, che lo giudicò parchire con te della Torre di Mecenate, a concorde opinione de gli Antiquarii, ch'ivi sosse il se cavallo, altra congettura non se ne apporta, chè l'esser sato quel Tempio nel Quirinale, montesse, acre, te spatiosissimo almeno in lunghezza. Noi per il Tempio della Salute assegnamo

oltre

oltre il Colle la vicinità al Tempio di Quirino, & à quella sommità; e per contrasegno maggiore, chi hà veduto i superbi intagli di que' marmi, e v'hà considerata la maniera della scoltura, & architettura, non può approvarli del tempo d'Aureliano, in cui havendo già il disegno cominciato ad imbarbarirsi haveva perduto molto del fuo decoro, come i due archi di Severo, quel di Gallieno, & altre antichità ed Aurelia-

no anche precedute, son testimonii troppo evidenti.

Il Tempio della Salute su votato, e satto da Giunio Bubulco; di cui Livio nel decimo: Aedem Salutis, quam Conful voverat, Censor locaverat, Distator dedicavit.Plinio nel c.4. del 35. libro dice di Fabio Pittore: Ipst adem Salutis pinnit anno Urbis condita CCCCL; que pictura duravit ad nofiram memoriam, ade Claudii principatu entufa. Si chè à tempo di Claudio dovette rifarsi; al cui secolo il lavoro di que' marmi era affai conforme, non meno della gran base di colonna ritrovata ivi con altri fragmenti, la quale fuori del Giardino Colonnese conservasi presso la porta. Ma habbia pur campo ciascheduno di credere à piacer suo.

Il Tempio del Sole, benche si legga nel Colse, esser stato non sopra, ma nella sa-

lita d'esso mostreremo nella Regione seguente.

Haver sul Quirinale Elagabalo satto un Senacolo per le donne, Lampridio scrivà: Fecit & in Colle Quirinali Senaculum, idest Mulierum Senatum in quo aute fuerat com untus Matronalis solemnibus duntaxat diebus. Il Donati però sa motivo, se il residuo Biadetto di fabrica filmato Tempio del Sole da altri, della Salute da noi, fosse più tofto residuo di quel Senacolo, siche da Mesa avia d'Elagabalo, come della prima presidente, gli restasse poi nome di Torre Mesa, come essersi chiamato à di nostri dicono il Biondo, e gli altri, il nome, benche con derivatione duretta, porta qualche atomo di convenienza maggiore a cotal Senacolo, chè al Tempio del Sole; ma nè pur il secolo d'Elagabelo, ancorche più antico d'Aureliano, hebbe scoltura, e disegno sì buono, nè il sito di quel Senacolo si sà in qual parte fosse del Quirinale: onde il credibile più al Tempio della Salute inchina, chè a quel Senacolo. Io poi di più ofservo le parole di Lampridio non fignificar nuova fabrica, ma conversione in un Senacolo di donne, quel,che prima serviva per altri matronali congressi; siche, nulla, ò poco di novità diede alla fabrica Elagabalo. Mà qui sorge altro dubbio. Quali congrem poterono prima far'ivi le Matrone ne i di solenni ? le Feste della buona Dea, le Matronali, le Matrali, & altre altrove si facevano. Uno de' principali congres, si fatti dalle Matrone ivi, io mi penso sosse per portar con pompa, e divini honori k ... effigie del Membro virile, solita da quelle solemnemente portarsi al Tempio di Venere Ericina, e porsi divotamente in grembo alla Dea; dalla qual lasciva cerimonia raccontata da Arnobia, adeguata al genio suo Elagabalo prese sorse occasione di far'ivi un lascivo Senato di Donne.

Il Pilastro, che Varrone dice nel quarto: Pila Naris, d Pila Honoris, su incontro Pila Naalla medesima quarta cima del Colle: Collis salutaris quarticepsos, adversum est Pila Naris. Erano i Pilastri, à le Colonne, posti (come dimostra il Donati) dove s'esponevano le robbe venali, sù i quali pilastri, à colonne s'ergevano sorse l'insegne de venditori, ò le qualità delle robbe vendibili, acciò da lungi fossero scorte. La Pila Naris, à Honoris, su detta forse dalla figura, à statua del fiume Nera, à dell' Honore, che d'insegnavi serviva; e se stava all'incontro del Colle Salutare, poce lungi dalla Piazza del Palazzo Pontificio potè essere.

Delle Terme Costantiniane, à Costantiane una buona parte havemo noi à nostri Thermæ giorni veduta dove hora è il Cortile del Palazzo Mazzarino, gittata à terra dal Constan-Cardinal Borghese nel Pontificato di Paolo Quinto, quando sabricò quel Palazzo. tinianz. Hà di loro fatto sede un'inscrittione ritto vetavi trà le rovine, dal Marslano portata.

Egle . Senaculti Muliera.

PETROBIUS PERPENNA MAGNUS QUADRATIANUS V.C.ET. INL PRAEF VRB CONSTANTINIANAS THERMAS LONGA INCVAIA ET ABOLENDA CIVILIS VEL Potivs Fatalis Cladis Vastatione Vehementer Applictas Itavt Agni TIONEM SVI Ex OMNI PARTE PERDITA DESPERATIONEM EVNCTIS REPA rationis Adperrent Deputato Ab Amplissimo Ordine Parvo Sympty Quantum Publicae Patiebantur Angustiæ Ab Extremo VINDICAVIT Occasy Et Provisione Largissima In Pristinam FACIEM SPLENDOREMQUE RESTITYIT

Non minor fede n'han fatta trè statue di Costantino, e di due figli suoi Costantino, e Costantio, ch'ivi erano, traportate poi nel Campidoglio, una delle quali è nel Cortile de' Conservatori, due nella piazza. Delle medesime Terme sa memoria Sesto Aurelio nel libro De Cafaribus; ove di Costantino parlando soggiunge: à quo etiam post Circus Maximus excultus mirisice, aique ad lavandum institutum opus cateris baud

multo dispar.

Statua duz marmores Alex. Magn.

Qui erano i due gran Cavallidi marmo, da' quali il Colle riconosce modernamente il nome di Monte Cavallo. Han creduto molti Antiquarii esser i Cavalli portati da Tiridate Re d'Armenia in Roma nel tempo di Nerone; mà quelli, come ben dal Donati s'offerva, son da Sesto Ruso detti di bronzo, e son posti nella settima... Regione. Il Panvinio nella prima parte della sua Romana Republica dice haverlà Costantino portati da Alessandria, e posti nelle sue Terme; il che è più credibile; L'antiche loro inscrittioni, ch'erano OPVS PHIDIAE, OPVS PRAXITELIS insegnano gli Artefici, che le scolpirono, e son tenuti ritratti d'Alessandro Magno domante il Bucefalo. Mà il Donati dimostrativamente provando Fidia, e Prassitele effer stati prima d'Alessandro, disinganna il Mondo d'una sì invecchiata credenza, conchindendo quelle due statue rappresentar altro, che Bucefalo, & Alessandro. Forse per Alessandro, e per Bucefaio surono satte; mà non da Fidia, nè da... i non fureme Prassitele, morti assai prima, à i quali può essere, che dopo lungo tempo, come per-Ale sandoor sate da Fi- sone le più infigni nella Scoltura, piacesse a gli Alessandrini d'attribuirle.

Presso alle Terme Costantiane (se però il Costantiano lavacro non su sabrica di-Prassissele versa, si come io mi penso) hebbe la Casa Lampadio Presetto di Roma. Ammiano Domus nel 27. libro: Colletta plebs infima domum ejus prope Cosantianum lavatrum injettis Lampadii sacibus incenderat, & malleolis (parla di detto Lampadio Presetto) ni servitiorum, E familiarium veloci concursu à summis testorum culminibus petita saxis, & tegulis

ubscessisset, &c.

Vicode Cormelii .

Vr. Pr.

dias eda

Il Vico de' Cornelii dicono effer stato in quella parte del Giardino Colonnese, ch'è volta verso il Convento de'SS. Apostoli, dove l'alta semita haver cominciato assermano gli Scrittori d'un secolo sa, aggiungendovi, che quella strada chiamavasi Vico de' Cornelii anche al loro tempo, e che v'era la Chiela di S. Salvatore detta... Domus De Corneliis. Noi, che siamo in tempi d'assai minor lume, circa quelle cose, che Cornelio- non sono più in essere, convien, che stiamo a' loro detti. Di più dicono la Casade' Cornelii esser stata quell'antica, di cui sono ancora le reliquie dietro al Convento de SS. Apostoli, e congiunte al Giardino Colonnese, & al Quirinale appoggiate;

Ma ciò, che ivi fosse diremo nella Regione seguente.

Statut del nelii .

rum.

Due statue grandi riferiscono esser state nel Vico de Cornelii un secolo sa descrit-Pindi'Cir- te Vecchi mezzi ignudi giacenti, mà dal mezzo in sù alzati con cornucopia in una mano, ch'Apollodoro 300. anni sono disse esser Saturno, e Bacco, & havere i medesimi Dii havuti i loro Tempii ivi appresso. Io non hò dubbio esser le due statue del Nilo, e del Tevere, che son'hoggià i lati della Fontana di Campidoglio; poiche Bacco non su mai scolpito, ò dipinto vecchio; e se la statua del Nilo st ivi. è inditio non debole, che vi fosse anco il Tempio Serapeo, ch'in Ruso, & in Vittore si legge. Così due simili statue haveva nella Reg. 9. un'altro Tempio del Dio medefis

Capito-

desimo: & esser stato edificato da Caracalla direi, non solo perch'era d'Iside Serapide molto devoto, come Spartiano scrive; mà un fragmento marmoreo, che in-Sant'Agata di Monte Magnanapoli si conserva, e da Paolo Merula s'annota, me ne dă inditio.

> SERAPIDI DEO M. AVRELIVS ANTONINV.... ....IFEX. MAX.TRIBVNIC.POTE..... .... AEDEM

Fit sul Quirinale il Campidoglio vecchio, cioè à dire un Tempio antichissimo con trè distinte celle, à per meglio dire cappelle di Giove, Giunone, e Minerva, come liu vetus. nel 4. della lingua Latina Varrone notifica: alla cui somiglianza essendo poi fatte nel Campidoglio le trè all'istesse Deità, sortirono quelle del Quirinale il nome di Campidoglio vecchio. Il suo fabricatore si dice Numa, e scrivendo Eusebio, Cassiodoro, che Numa edificò il Campidoglio da' fondamenti, di questo vecchio non dell'altro doversi intendere giudica il Donati, e probabilmente: sapendosi haver Numa habitato il Quirinale per detto di Solino nel primo, e frà tutti i Rè preceduti à Tarquinio Prisco esser stato il più pio, e'l più religioso: oltre, che l'humiltà della fabrica da Valerio Massimo descrittaci nel c.4. del lib.4. erant veteris Capitolii bumilia tella, lo dichiara opra di Numa.

Il suo sito è parere universale, che sosse sull'altezza maggiore del Giardino Bar-

berino col solo argomento del 23. Epigramma del 2. libro di Martiale:

Nam Tiburtina sum proximus accola pila, Dud videt antiquum rusiica Flora Jovem.

Donde si raccoglie, che s'il Circo di Flora su nella Piazza Grimana sotto al Palazzo Barberino, il Campidoglio vecchio, che dal medesimo Circo vedevasi, gli dovette star sopra. Io senza potente prova non sò violentar me stesso à credere, chequand'anche Numa Pompilio havesse cinto il Quirinale di mura. & habitatolo inquelle primiere angustie di Roma, sotto il Quirinale stretto, e lunghissimo, si com' egli è fino alla Porta Salara, gli havesse aggiunto, e cinto di mura, e di più il medesimo Rè nella maggior lontananza del Quirinale al resto di Roma havesse habitato. S'egli n'aggiunse una parte al più fino alle quattro fontane, non su poca; con la quale aggiunta potè chiudere in Roma il Tempio di Quirino, à cui hebbe riguardo forse Numa; si che distendendosi poi da Servio le mura al resto del monte, ben si potè dir, che Servio aggiungesse à Roma il Quirinale, come dissero Livio. & altri. Così il Campidoglio vecchio finalmente fu su quella sommità, ch'era nella parte del Giardino Pontificio da Urbano Ottavo aggiunta, e spianata, e di cui nel Giardino de' Bandini, hoggi di S. Andrea de'Gesuiti, è restato un poco di residuo. Martiale non contradice, anzi persuade lo stesso; poiche se il Circo di Flora era sotto il Quirinale, & il Campidoglio vecchio sul Colle, e deutro le mura, acciò dal Circo si vedesse, e si vagheggiasse quel Tempio, niuna necessità forzava, ch'il Tempio sourastasse al Circo a piombo, potendo chi in quel basso sedeva à i spettacoli con eguale, anzi con maggior commodità riguardar l'altezze alquanto lontane, & à gli occhi de'sedenti esposte quasi in faccia, chè le sourastanti perpendicolarmente; alle quali senza storcimento d'occhi, ò di collo non poteva riguardassi. Aggiungiamovi le parole di Martiale, Que videt antiquum, &c. mostrar il Campidoglio vecchio dal Circo di Flora veduto alla pila Tiburtina vicino; e questo essendo nella 7. Regione, e perciò più in giù della Piazza Grimana, doveva haver quel Campidoglio, che sul Quirinale era, sopra di se. Può dunque alla 3. sommità Quirinale darsi nome di Campidoglio vecchio, se così piace, presso al quale Numa probabilmente habitò. Mà se con tutto ciò il Campidoglio vecchio persistentemente vuol credersi sul Giardino Barberino, crediamolo con gli altri,

II

Sacratifi Saliorum Colling. rum.

Il Sacrario de'Salii detti Collini da Tollio Ostilio instituiti, e prima votati nella guerra contro i Filenati à somiglianza de Palatini, esser stato nel Quirinale è certo per l'espresso testimonio di Dionigi nel 2. ove dopo haver detto de'Palatini segue: Agonales, & Collini, quorum sacrarium est in Collino Monte. Gli dice il Donati al pari de' primi 12. di Numa sacreti à Marte, & haver havuto il sacrario nel Vico di Mamurrio, togliendone l'inditio dalla statua del medesimo, ch'era ivi. A me le parole di Camillo nel 5. di Livio, Quid de ancilibus vestris Mars Gradive , tuque Quirine pater, danno qualche inditio, ch'i secondi d'Ostilio non à Marce, come i primi da Numa instituiti, mà à Quirino, come à figlio di Marte, e padre di Roma sacrati fossero, e perciò si ponessero sul Quirinale: e posta la conclusione sermata prima, le mura avanti al Rè Servio no haver passeto più in oltre delle quattro fontane,e l'inverifimile, che gli ancili (ancorche trà secondi non sosse lo stimato caduto dal Cielo ) i quali pur s'havevano per cole sacre, si conservassero esposti ad ogni rapina, & ingiuria fuori delle mura, fanno sospettar quel sacrario di quà dalle 4. fontane, e forse presso 'l Tempio di Quirino.

Templum

Il Tempio d'Apollo, e di Clatra Dea de Cancelli, e delle Ferrate scrivono il Ful-Apollinis, vio. & il Marliano esfer stato in quella parte del Quirinale, che alla Fontana di Tre-& Clarre, vi sourasta, cioè à dire nel cubito del Colle, dove è hoggi parte del Palazzo, o del Giardino del Papa; la qual parte dicono esser stata à loro tempi detta Monte di Clatra. Il medesimo nome corrotto si legge nella Costitutione di Giovanni Papa Terzo Quoniam &c. porteta nella sua Roma Sacra dal Martinelli; ove trà i confini assegnati alla Parocchia della Chiela de'Santi Apostoli si legge: Deinde ad dexteram extenditur juxta latus montis super Catricam, &c. la qual Catrica per corrotto nome di Clatra dal Martinelli eruditamente s'espone.

## L'altra parte col Colle de gli Hortuli, e le cose incerte di sito.

# CAPO SETTIMO.

I là dalle quattro sontane primieramente vedesi il Giardino Barberino, sul quale è opinione universale, come disti, esser stato il vecchio Campidoglio, e perciò anche l'habitatione prima di Numa. Chi non hà per difficile sì gran lontananza dal resto di Roma in tempo di Numa, può crederlo quivi.

Circus Floræ.

Petche detta

Rustica.

Sotto nella Valle, che Piazza Grimana si dice, su il Circo di Flora. Dal Fulvio se ne additano le mura, che v'erano al suo tempo: Inter utrumque Collem (cioè trà l'una, e l'altra delle due sommità dette del Quirinale) subest vallis inclusa parietibus, ubi olim sichaut Floralia, irc. e più modernamente il Donati scrive have rue- visti j vestigi. Il titolodi Rustica, che da Martiale si dà à Flora, dal medesimo Donatis interpreta ò perche era ella Dea de' Fiori della campagna, ò più tosto perchè il suo Circo era fatto di rozza struttura. Io la direi detta Rustica à distintione del Teatro, ch'era nel Vico Patritio; perche ivi si celebravano i giuochi Florali Cittadineschi, e quiviquelli da Campagna, come nella Regione antecedente discorsi.

Templű Floræ.

Oltre al Circo, Vittore, e Ruso scrivono il Tempio di Flora; il quale esser stato ò congiunto al Circo, ò appresso dee credersi. Da alcuni si colloca su la spenda del Colle al Circo sourastante; il che sembra non discordar da Ovidio, che nel quinto de' Fasti nel Clivo publico dice esser stato satto da i due Publicii Edili Plebei col denaro cavato di pena da chi danneggiava i publici pascoli, e quel Clivo ancoraesser stata opera de' medesimi Publicii scrive Varrone; il quale non lungi molto dalla salita moderna delle quattro Fontane potria sospettarsi; ma vaglia schiettamente il vero: il Clivo Publicio con quel Tempio di Flora, ch'i Publicii vi secero, su altro-

Clivus Publicus. altrove, e nella Regione decimaterza il vedremo, con tutto che dalla maggior par-

te de gli Antiquarii s'additi quivi.

Frà il Tempio di Flora, e quello di Quirino esser state le Botteghe, nelle quali si faceva il Minio, insegna Vitruvio nel c.9. del settimo libro: Ea autem Officina sunt in- Minii. ter edem Flore, & Quirini; ma di qual Tempio Vitruvio intende ? l'antico, e'l grande verso il Viminale gli era troppo lungi. Dicono alcuni d'altro Tempie, ch'eraverso la porta Collina, e v'è chi l'afferma dove è hoggi la Chiesa di Santa Susanna, ma è mero indovinamento. Presso la porta Collina esser stato un Sacello di Quirino dicemmo con Festo; ma troppo gran tratto haverebbe preso Vitruvio, per circonscrivere l'uno, e l'altro termine di quelle botteghe; tanto maggiormente, che frà il Circo, e quel Sacello erano fraposte le mura. Diciamo pur, che d'altro Tempio di Quirino intende Vitruvio, del quale nella Regione seguente si tratterà; e perche era verso il declivo della piazza Grimana alla Fontana di Trevi, sacciasi trà tanto conseguenza, cha le botteghe del Minio furono nello spatio della piazza. medesima verso quel declivo; a capo delle quali essendo stato il Tempio di Flora, segue, che in quel lato, è presso quel lato del Circo sosse, e non in altro, è sul Colle, come altri pensano.

Presso Santa Susanna su il Vico di Mamutro. Gli Atti della medesima Santa ne fanno fede, portati dal Baronio all'anno 295. Evat consuntta Caii domus cum ædibus Santie Susanne,& Gabinii Patris ejus: satta sunt bec in Regione sexta apud Vicum Mamusri ante Forum Sallustii; e più sotto: perseverat hastenus nobilis memoria Santie Susanna in codem loco. Sonovi ancor le Chiese di Santa Susanna, e S. Cajo vicine, con traditione aucor durante, ch'ivi fossero le case loro: onde Santa Susanna è detta-

spesso Ad duas domus da Anastasio.

Fù detto il Vico di Mamurro da una statua di piombo, che v'era di quell'antico artefice de gli ancili, della qual Vittore: Statua Mamurri plumbea. Per qual cagione, e da chi fosse essa ivi eretta, non ardisco giudicarlo. Alcuni dicono, ch'ivi era la sua casa, e non con altro inditio, chè della statua, la quale essendo stata di Mamurri piombo, e perciò facile a rompersi, e liquesarsi, particolarmente nel sacco dato da, plumbea. Galli, e ne gli incendii, che giornalmente si vedevano, certamente non su del tem-

po di Numa, ne d'altro di molta antichità.

Della Contrada dettà Melo gravato Malum punicum da alcun'albero, che v'era Malum forse di quella specie, à da alcun pomo dipinto, à scolpito nella Regione medesima, Punicum. si sa mentione non da Vittore solo, e da Ruso, ma e da Suetonio nel principio di Domitiano; ove dice, ch'egli nacque Regione Urbis sexta ad Malum punisum domo-quam postea in Templum gentis Flavia convertit. Coal quell'ambitioso Prencipe oltre il farsi chiamar Dio da tutti Dominus, & Deus noster, volle anche la samiglia sua tutta porte in concetto di Deith, facendo con modo insolito sepellirla in quel Tempio, come dal medesimo Suetonio si trahe, che di Domitiano parlando nel c.17. racconta: Cadaver sjus populari Sandapila per Vespillones exportatum Phyllis nutrix in suburbano suo via Latina funeravit, sed reliquias Templo gentis Flavie clam intulit, cineribusque fulie filie Titi, quam & ipsa educaverat, commistuit. Dove precisamente fossero la Casa, il Tempio, e la Comrada non può dirfi di certo: che fossero trà Santa Susanna, e le quattro Fontane porge alquanto di congettura un marmo, il quale da Marliano vi si dice ritrovato con la seguente inscrittione:

INTER. DVOS. PARIETES. AMBITVS. PRIVAT. FLAVI. SABINI

Flavio Sabino à Vespasiano sù fratello, & è facil cosa, ch'ambedue si dividessero la

casa paterna, à almeno l'havessero l'uno all'altro vicine.

Il Tempio della Fortuna Reduce annoverato quivi da Rufo par, che Martiale nell' Fpigramma 64. del libro ottavo lo dica edificato per il ritorno di Domitiano dalla... Fortune guerra Germanica, & ivi esteranco stato eretso l'arco suo Trionfale: His

Officing

Vicus. Mamurri. Domus Caii, & Gabinii.

Tempiti Reducis.

Hit wie Fortuna Reducis fulgentia last Templa nitent, selin area nuper erat. His stetit Artioi formosus pulvere belli Purpureum fundens Casar ab ore jubar : Hit lauro redimita comas, & candida vultu Roma salutavit voce, manuque ducem. Grande loci meritum testantur & altera dona, Stat Jacer edomitis gentibus arcus ovans Gc.

Mà dal Donati fi conchiude il Tempio, e l'Arco esser stati altrove fuori della Città, ove Domitiano dal Senato, & dal Popolo fu ricevuto, & ancor da noi altrove se no dirà. Per il ritorno d'Augusto Dione scrive nel lib.54. che su dedicato Altare alla... Fortuna Reduce; ma Rufo quivi dice Tempio, non Altare: onde se Dione non gli die nome diverso dal vero (ch'io non niego poter'essere, mà non pretendo spenderlo per credibile) non fu questo il dedicato in honor di Augusto. Qual si fosse atten-

diamo noi à cercarne il sito.

Templu Fortunæ. Liberæ. Templu Fortune Statæ.

Vicus. Fortunařum.

Therme Diocletia næ.

pia in\_ Thermia Diocl.

Chiefa, Car fa . e Batti-Cirjaco . Forum Domus

Due altri Tempii della Fortuna da Rufo si contano successivamente: Templum Fortune Libere, Templum Fortune State; dalla quale immediata nomina de i trè Tempii benche non si possa inferir dimostrativamente esser stati tutti in un luogo, ò altresì vicini, dal Vico Fortunarum, che il medesimo Ruso pone frà gli altri, s'hà qualche poco più di lume, che i trè Tempii fossero in un Vico stesso; e sinalmente più esticace conseguenza se ne può sar con Vitruvio, che nel primo del terzo libro rammenta un luogo detto ad tres Fortunas presso alla porta Collina, ch'essere il Vico detto Fortunarum da Ruso, non può negarsi. Uno di que Tempii il più vicino alla porta, dice regli fabricato con l'Ante, cioè con quattro pilastri equidistanti nella facciata: Hujus exemplar crit ad tres Fortunas ex tribus, quod est proxime portam Collinam. Dond primieramente raccolgasi il Vico, e i trè Tempii esser stati non lungi dalla porta Colline; secondariamente quello della Fortuna Reduce, s'era uno de' trè annoverati da Vitruvio, e da Rufo, certamente non fù il fabricato assai dopo da Domitiano.

Le Terme Diocletiane ove fossero non è chi non sappia. Tutto l'antico sito, che hoggi è un'intera Contrada, si dice Termini corrottamente. La Chiesa circolare di San Bernardo fu uno de' Calidarii; un'altro n'è incontro mezzo rovinato presso la... porta della Villa Peretta: i quali erano ne' due angoli dell'edifitio; si scorge il terzo verso l'argine di Tullio; un'altro se ne vede nel mezzo, per cui s'entra nella Chiesa dedicatavi alla B. V. de gli Angeli, dove su già la superba Pinacoteca; oltre la quale à portici, le scuole, i giuochi, i passeggi, i natatoii, e mill'altre delitie, che v'erano, sono inoredibili; sin la Libreria Ulpia esser stata al Foro di Trajano tolta, e portata ivi nartheca Ul. ra Vopisco in Probo. Così quanti edificii di spassi, d'essercitationi, e di studii nelle prime età fi facevano per Roma separatamente in diversi luoghi, cominciarono finalmente à fabricarsi dentro le Terme; acciò ogni sorte di otiosi potesse trovarvi diporto. Può cias-Cheduno vederle interamente descritte nella Ginnastica del Mercuriale; & intanto à noi per dimostratione dell'ampiezza basti dir solo, che dentro il loro sito è hoggi la...... Chiesa con Monastero, e Giardino spatioso de'Monaci di S. Bernardo; la Chiesa, Monastero,e Giardino vasto de'Padri Certosini; due piazze grandi, i granari della Camera fabrica di spatiosità maravigliosa, la fontana di Termini, e più vigne, e casette. Nella vigna de'Certosini presso la nuova fabrica de'granari Urbani ancor durano i residui dell'antica Chiesa, e Casa di S. Ciriaco, e del Battisterio, dove egli battezzava seserie di sen gretamente, miracoloso per il castigo, che Carpasio Giudice in volerio profanare v' hebbe dal Cielo. Veggafi quanto ne scrive il Martinelli nella sua Roma Sacra.

Il Foro, e la Casa di Salustio da gli Atti di S. Susanna portati poco sopra s'accen-Sallustii. nano presso la Chiesa, e già casa della medesima Santa; la qual dicendosi non In Foro Sallustii, ma Ante Forum, sà conseguenza, ch'il Foro di Salustio solse alquanto Sallustii. più in là, dove è la Chiesa della Madonna della Vittoria, e la Vigna Barberina;

e sul Foro esser stata la Casa di Salustio non può dubitarsi; ma in qual parte del Foro è incerto sin'hora, benche sia verisimile, che presso la Madonna della Vittoria, ò nella Vigna Barberina sourastando a suoi horti gli vagheggiasse dalle fenestre.

De gli Horti di Salustio, ch'egli sece col denajo guadagnato nella Presettura. dell'Africa ottenuta col favor di Cesare, è qualche dissicoltà; poiche sù quell'orlo Sallustiadel Quirinale, presso cui hoggi veggiamo le Chiese di Santa Susanna, e della Madonna della Vittoria, erano le mura di Roma: onde gli horti furono è dentro le mura di là dalla Madonna della Vittoria verso la porta Salara, e la Pia, ò pur fuori delle mura nella valle, ch'è trà il Quirinale, & il Pincio. Al Biondo parve di riconoscerli dentro frà la porta Salara, la Numentana, e la Chiesa di Santa Susanna; ove raccontando, che n'erano à suo tempo molti vestigi, attribul a gli Horti di Salustio quanto d'antico vide in quel tratto. & ivi ancor si credono dal Donati: mà le parole di Tacito nel terzo dell'Historie espressamente li dichiarano suori delle Zreno su ri mura; ove trattando dell'esercito di Vespasiano, ch'in trè squadre distinte s'inca- delle mora. minò verso Roma, segue à dir di quella, che per la Via Salara pervenne alla porta Collina: Ii tantum conflictati sunt, qui in partem finistram Urbis ad Sallustianos bortos per angusta, & lubrica viarum slexerant. Superstantes maceries bortorum Vitelliani ad serum usque diei, sanis, pilisque subeuntes arcebant, donec ab Equitibus, qui porta Collina irruperant, circumvenirentur: ecco la squadra giunta à gli horti di Salustio prima, che in Roma entrassero: ecco i Vitelliani sù le macerie di quegli horti, con sassi, e con dardi tener'indietro i nemici; & ecco intanto dalla Porta Collina usciti i cavalli colgono in mezzo frà essi, e le mura gli assalitori. Lo stesso confermasi da gli Atti de'SS. Ciriaco, Largo, e Smeraldo decollati Via Salaria ante Thermas Sallustii extra muros Urbis; ove che sia dato nome di Terme a quegli horti, come di Neumachia, ò Teatro a i Circi, e di Palazzo ad altre sabriehe, non è cosa nuova. Così in altri Atti gli si dà nome di Palazzo; dicendosi preparato Tribunale in Palatio Saliusii ad Portam Salariam: ma per trovarne il sito preciso è necessario passare à ragionar d'altro.

Nell'estremo, e più angusto della valle frà il Quirinale, e'l Pincio verso la Porta Circus fi somo viste, & in parte anche hoggi si veggiono le vestigia d'un Circo, i cui muri, Ptopè core sedili erano congiunti alle rupi del Quirinale da una parte, e del Pincio dall'altra, tam Col. ch'ivi stanno à fronte, e vicini; nel cui mezzo era gli anni addietro un'Obelisco rotto linam. intagliato di genoglifici, e hoggi è nel Giardino Ludovisiano. Il Circo da i più è creduto membro de gli horti di Salustio; nè s'avveggiono esser quel Circo, in cui, quando il Flaminio era impedito dal Tevere, si fazevano i giuochi Apollinari, de' quali in più luoghi Livio, ma specialmente nel decimo della terza Deca: lia abundavit Tyberis, ut Judi Apollinares Circo inundato extra portam Collinam ad edem Etycine Veneris parati sint. Ne d'altro Circo intendono S. Glrolamo, e Beda, mentre ne sermoni de' Martiri dicono, che nell'Ippodromo suori della porta Salara surono sotto Claudio Imperadore il secondo 160. Martiri fatti morire. Ben lo scrisse il Ligorio nel libro de'Circi; mà errò in tacciar que'Santi Scrittori d'errore, per sostener quel sito dentro le mura; e pure secondo i nostri presupposti, che sempre più veri riescono, nell'Imperio di Claudio non era stato Aureliano, da cui le mura furono distese più in fuori, si come sono hoggi. Il luogo esser stato al suo tempo detto Girlo scrive Girlo. il Fulvio, e l'interpreta Girulus. Può anche Girculus interpretarsi.

Fermato quivi il Circo, à cui andevasi per la porta Collina, e sors'anche per il Circo di Flora, ò per la valle medesima, lasciato il Circo di Flora à sinista, ò à de-Ara; segue, che gli horti di Salustio sossero frà l'un Circo, e l'altro, sotto la Ma- Meni di sa. donna della Vittoria, e Santa Susanna, la qual valle assai più larga della di-sopra, lastio dore ove era il Circo Apollinare, fà sede il Fulvio esser stata à suo tempo detta Salustrico. solvero. Credo bene elserne anche stata parte nell'opposto Colle de gli Hortuli, ò Pincio; il selestrico. qual sito elevato, e predominante il basso di Roma sa crederlo, mà non già tanto vi a poterono distendere, che buona parte di quel Colle occupassero, come piace à Moderni .

Ą

derni, nè che pervenissero alla porta Collina; poiche indi usciti i Cavalli Vitelliani hebbero campo di circondare, e corre in mezzo i nemici, ch'assediavano gli horconserve di ti. Sul Colle facilmente furono le maravigliose conserve d'acqua, con le quali potevasi artificiosamente adacquare il giardino inferiore, come con l'opra de servi saceva Salustio, e così guernirlo di fonti. Vidi io molti anni sono la vigna de'Signori Verospi sul Colle presso le mura star tutta pensile sopra antichi aditi lunghi stretti,e bassi satti in volte, ciascheduno de' quali ò da piedi, ò da capo entrava nell'altro, & havevano di più fraposte sinestrine, e condotti da communicarsi l'acque; scoperti a caso dalla bo: me: del Signor Ferrante Verospi, e trovati ripieni d'antico sterco, furono dal medesimo satti votare. Queste conserve d'acqua è sacile, che ne gli Arti di S. Ciriaco, e compagni, ove Ante Thermas Sallustii fi legge, vadano intese.

Per il loro delitioso sito gli horti Salustiani surono sempre il diporto de gl'Imperatori - Scrive Tacito nel c. 13. de gli Annali, che Nerone una sera tornando da Ponte Molle vi si ritirò : Eusebio nella Cronica, che Nerva vi morì: Vopisco in Aureliano, che spiaceva a quel Prencipe habitar nel Palatino, più volentieri vivendo ne gli horti di Salustio,e di Domitia: e vi soggiunge: Milliariensem denique porticum in bortis Sallustii ornavit, in qua quotidie & equos, & se desatigabat, quamvis esset non bone valet udinis. E qual maraviglia è se Aureliano dilatando le mura di Roma, rac-

chiuse anche gli horti di Salustio nella Città ?

Porticus Milliaria.

Dis.

Del Portico Milliariense d'Aureliano stimerei io un vestigio nel gran tratto di mura, ed'Archi, ch'è nella valle sotto la Chiesa detta La Madonna della Vittoria; ove sono gli horti del Duca Muti, soura le quali antichità, che dovevano esser'i fondamenti, il Portico al paro del Colle de gli Hortuli, e del Quirinale inalzandosi a guisa di ponte frà un Colle; e l'altro, e da S. Susanna al Giardino Ludovisiano, e quindi anche verso la porta Salara si potè stendere, e così poneva la parte superiore de gli Hortuli al piano del Quinnale. Questi erano gli archi, a mio credere, della porta Templum Salara, de'quali ne gli Atti di S. Susanna si parla, dicendosi la casa di Gabinio ( in

Veneris cui è hoggi la Chiesa) esset stata ad arcus porte Salarie juxta edes Sallustii. in Hortis Nel sito de'medesimi horti racconta il Fulvio essessi trovato al suo tempo un mar-Sallustia- mo con la seguente inscrittione:

M. AVRELIVS. PACORVS. M. COCCEIVS. STRATOCLES AEDITVI. VENERIS. HORTORVM. SALVSTIANORVM BASEM. CVM. PAIMENTO. MARMORATO. DEANAE

**D**. **D**.

Donde si trabe esser stato ne gli horti un Tempio, ò Sacello di Venere. Ne gli horti di Salustio scrive Plinio nel c.16. del settimo libro essenstati al tempo d'Augusto sepolti due huomini di smisurata statura, cioè d'altezza di 10. piedì, .... tre oncie, che de' palmi nostrali sono 13. e oncie otto, chiamati Pusione uno, Secondilla l'altro, soggiunge il Fauno al suo tempo essersi trà l'Obelisco, e la strada conducente a Porta Pinciana ritrovati sotterra molti vasi con ossa, trà le quali un capo d'un'huomo di smisurata grandezza. Questo esser stato d'uno di que' due verisimilmente argomentafi, che perciò nella parte superiore de gli horti sepolti si scuoprono; e dall'altre urne, & offa ordinarie disorterratevi possiamo raccorre esser stata. cosa solita sepellire ivi i mosti. Ma a che raccorlo altronde, che da Plinio sopraci. tato, da cui si dice espressamente? Quorum corpora ejus miraculi gratia in conditorio Sallustianorum asservabantur bortorum: da qual Conditorio maggiormente consermasi gli horti di Salustio prima d'Aureliano esser stati fuori delle mura di Roma, non · i solendo dentro sepellir morti.

Sul Wolle de gli Hortuli furono anche gli horti di Luculto; ma perche da Rufo, e. Horri di La-Viitore sono concordemente posti nella nona Regione, segue, che la parte di quel Colle al piano contigua nella Regione nona fi computasse, e confinasse con la sesta a quel paro, in cui la settima vi si congiungeva, ma più bassa frà colle, e colle, sicome la figura, ch'io pongo quivi, dimostra.

culta.

Regione Settima;

195

- a car: 193

Mine 2d Ro Sorrio

Algina 2d Sorrio

Algina 2d Sorrio

Colle Quirinale

REGIO

NE VI

Colle de gli Horessia

Pero
Revelation
NECOLO

wolfe de gli de urendesse edial name .

Fù quel Colle detto de gli Hortuli, secodo il parer comune, da gli horti di Salustio, Horrali don c'haveva sul dorso, e potremmo anco aggiungervi que'di Lucullo; ma non sò com la parola hortuli, ad horti ampi, fontuosi, e Regii s'adattasse bene, mentre in buon senso ci rappresenta, ch'ivi, à a piè d'esso sossero quantità d horti piccioli, & humili di private persone. Anc'hoggi quanto è frà la piazza della Trinità de' Montise quella del Popolo sotto al colle, ancorche habitato, tutto suol chiamarsi gli horti di Napoli, fegno che nell'età passata non altro v'era, che horti.

I di Monte Pincio.

Poi su detto Monte Pincio, e credesi dal Palazzo di Pincio Senatore, benche da più d'uno fi controverta. Anastasio in Silverio sa fede haver Belisario habitato il Palazzo in Pincis, mentre su in Roma. Del Palazzo Pinciano s'hà mentione in Cassio. doro, ch'in nome di Teodorico nell'epistola decima del terzo libro scrive a' Romani, che trasmettano a Ravenna i marmi già deposti della casa Pinciana. Della Chiesa di S. Felice in Pincis scrive più volte Anastasio, e specialmente in Benedetto Terzo: Et in Ecclesia Beati Martyris Felicis, que ponitur in Pincis, secit vestem de suudato. Piace al Martinelli (& è credenza probabilissima) il nome di Pincio, e Pinciana esser stato dato al Monte, al Palazzo, & alla Porta dalle Pinci, cioè dalle subbie, con le quali su ucciso S. Felice presso la porta Pinciana.

Tempio del Sole.

In elso Colle scrivono gli Antiquarii d'un secolo, e più sà, esser steta una gran sabrica antica rotonda, di cui adesso non è vestigio, e credono esser stato Tempio del Sole, senza apportarne argomento, è pur congettura. Piaccia al Cielo non sia un' equivoco di que' primi, che col Biondo credettero il Colle de gli Hortuli, ò Pincio esser stato l'antico Monte Quirinale, a'quali piacque forse porgli sul dorso il Tempio del Sole, ch'Aureliano haver fabricato nel Quirinale si legge in Vopisco.

Lasciato il Colle de gli Hortuli, ritorniamo al Quirinale, di cui pur'alcuna cosa

ci resta à dire.

Campus

MATA .

. Il Campo Scelerato su luogo verso la Porta Collina, in cui era un'antro, ò stanza Sceleratus sotterranea fatta per sepellitvi dentro vive le Vergini Vestali dannate d'incesto. Fù presso la porta; ma se dentro, à suori, da gli Antiquarii non si concorda. Quelli che lo Fù dentre le dicono dentro, assegnandogli quanto è di spatio frà la moderna Porta Salara, e la Casa, e gli Hortuli di Salustio, come se quel nome di Campo necessariamente porti vastità di campo da grano (e pute non dovette essere, ch'un poco di piazza) tacitamente concedono, che fuori dell'antica porta Collina fosse prima d'Aureliano; e specialmente il Fulvio assegnando il luogo un poco alto alla porta congiunto dice: Extat præterea!, atque intrà junta proximam Salariam portam terrestre supercilium, quod vocatur Tumulus five Campus Sceleratus, Oc. ma elser stato presso, e dentro l'antica porta son chiare le autorità. Festo nel lib.19. Sceleratus Campus appellatur propè portam Collinam, in quo Virgines Vestales, que incestum secerunt, desosse sunt vive: e senza uopo di chiosa il medesimo Festo nel lib. 16. M. Cato in ca oratione, que de auguribus inscribitur, adiicit queque Virgines Vestales Sacerdotio exauguratas, que incesti damnate vive defosse sunt, qued sacra Veste matris polluissent nec tamen licet nocentes extra Vrbem obruebantur, sed in campo provine portam Collinam, qui Sceleratus appellatur; e lo stelso per appunto nell'8. dell'Eneide si dice da Servio; e Dionisio nel secondo pur dice: Ab bominibus pollutas turpi, miscrabiliq; puniunt morte, nam viva extra misse super bara ut mortue, deportantibus lugentibus, & antecedentibus amicis. O cognatis, o ulque ad Collinam portam veltate, intrà muros in monumeto ad id parato, sub terram cum apparatu mortuis consuete deponuntur, &c. e finalmente Plutarco in Numa più ampiamente descrivendo cotal castigo: At que virginitatem polluerit viva juxta portam, quam Collinam vocant, defoditur, ubiest tumulus intrd Urbem terreus in longum porrestus, qui d latinis vecatur Agger. His est subterranea domus band magna, in quam à superiore parte descensus est, &c. Donde si raccolga, ch'il monticello alla Collina porta vicino era il rio Tullo principio dell'Argine di Servio Tullio, sotto cui era la stanza. A che sembra concordar Livio nell'ottavo, ove di Minutia Vestale parlando, à destra della porta Colli-

Seite l'Are

na (della qual parte l'argine cominciava) dichiara quel luogo: Fatto judicio viva sub terram ad portam Collinam dentera via stratam desossa Scelerato Camposcredo ab incesso id ei loco nomen factum. Siche il Campo Scelerato era dentro la porta Collina. à destra nell'uscire, cioè dentro la moderna Villa Mandossa, e la stanza sotterranea nel medesimo Campo era nella stelsa villa, ove principiava l'argine di Servio Tullio; ne a quei, che dicono questa sepoltura fuori della Porta, paja strano, ch'un corpo scelerato nella Città si sepellisse, mentre come corpo sacro ricusavano anche d'ucci-

derlo, d di fargli forza; così Plutarco insegna ne' suoi Problemi.

Per finir di discorrere di quel, ch'era nel Quirinale, dentro alle mura la casa di Pomponio Attico di Cicerone amicissimo, a cui 16. libri d'Epistole Cicerone scrisse, Attici. fu sul Quirinale; perciò vi si pone da Ruso, e Vittore, e nella vita scritta da Cornelio Nipote così legge: Domum babuit in Colle Quirinali Pamphilianam ab Avunculo bereditate relittam cujus amanitas non edificio, sed sylva conflabat, ipsum enim te-Elum antiquitus constitutum plus salis, quem sumptus babebat, in quo nibil commuta vit, nifif quid vetustate coastus est. Dal Marliano è creduta presso al Tempio di Quirino; mà non se ne allega ragione, ò autorità, nè io sò scorgerne congettura; forse perche da Vittore, e da Ruso è posta immediatamente dopo quel Tempio? senz'altra concorrenza è un fallace argomentare : onde lasciamola pur noi nella sua dubbiolità.

Priapo Die de gli horti haver'havuta statua di bronzo sul Quirinale asserma Pru- Statua di

dentio nel primo contra Simmaco:

Priago.

Domus

Ecce Deum numero formatus . & eneus adstat Grajus homo, augustaque Nume prefulget in arce; Strenuus exculti quondam dominus fuit agri, Hortorumque opibus memorabilis, bic tamen idem Scortator nimius, multaque libidine suetus, &c.

Ove per rocca dovers intendere il Colle, eccolo nell'istesso libro: turbidus aer

Arcebat Uquidum septena ex arce serenum,

La statue se fosse in Tempio della medesima Deità, ò d'altra, ò nella sabrica del

Convento Matronale, ò altrove, lascio di cercarlo.

Esteranche stato nel Quirinale Il Tempio della Fortuna Primigenia, votato già Tempia nella guerra Punica, e dedicato da Quinto Martio Triumuiro scrive Livio nel nono Fortunç della terza deca, nel quarto della quarta, e nel terzo della quinta.

Ad Gallinas Albas leggesi in Victore, ff in Ruso: ma non su questa la Villa di Li- niæ. via Augusta posta sù la Via Flaminia suggi 9. miglia da Roma? come dunque è po- Ad Gal-Ra quivi ? e pure si conferma da S. Gregorio nella 56 epistola del libro secondo por- linas Altata sopra con altra occasione. Conviene perciò credere, che alcun ritratto di quel- bas. la villa dipinto in publico dasse il nome ad alcuna contrada della Regione.

Fuori della porta Collina se la Regione Esquilina giungeva, come già s'è visto, Confine delalla Via Salara, non si sà però, nè è credibile, che oltre quella via ancora si sten- la Regione desse alla Flaminia, ò al Tevere: onde sembra a me ragionevole porgli per con- mara. fine quella strada; siche quanto à sinistra gli era fino al piano, s'attribuisca à que-

sta Regione.

Col qual supposto, nella Via Salara esser stato un monumento d'un compagno d'Hercole accenna Suetonio nel 12. di Vespasiano: Quin, & conante quodam originem Flavii generis ad Conditores Reatinos, comitemque Herculis, cujus monumentum extat via Comitis Salaria, reserre, irrist ultrd. In qual parte della Via Salaria sosse, e perciò à qual Herculic. Regione appartenesse non sì sà : onde io per la vicinanza maggiore all'Alta Semita, hò voluto qui porlo, senza torgii punto della sua incertezza.

Primige-

Monutmentum Area Cal. L'Area, che Vittore, e Ruso dicono di Callidio, nella Notitia si legge di Candildii. do; e dal Panzitolo s'intende di quel Vespronio Candido, che sotto Trajano, & Vicus Cal. Adriano su Console tre volte, di cui sa mentione Plinio Cecilio nell'epistola 20. del lidianus. quinto libro; ò di quel Candido, a cui è diretto la 1.4. C. de delator. lib. 10. dell'Imperador Filippo, e la 1.4. C. de testibus di Diocletiano; ò di Flavio Candido, di cui sa memoria Paolo Giureconsulto nella 1. si ita stipulatus s. Crysogonus sf. de verb. oblig. lascio io tutto incerto, non havendo che dirne. Ma di chi su l'Area, su ancor il Vico detto da Ruso Vicus Callidianus.

Podere di Maniale.

Fuori della medesima porta il Donati argomenta esser stato il Podere di Martiale non lungi dal Sacello Quirinale. Tutto raccoglie dall'Epigramma 58. del lib. 10.

Dura suburbani dum jugera pascimus agri, Vicinosque tibi Santie Quirine lares.

Sacellum Mà lasciato da parte se il Sacello di Quirino era fuori, ò dentro della porta; il che Quirini. da Festo non si dichiara, ma solo prossimo le si dice: prozime cam Sacellum est Quirini; Martiale nel solo primo verso parla del poder suo suburbano; poiche nel secondo con la parola Lares intende della Casa pur troppo chiaramente, la qual sola dice vicina à Quirino, e non il podere; & a qual Tempio di Quirino vicina sosse la sua casa, mostrerò à suo tempo. Ben'è vero, che ne'versi precedenti à i due detti Martiale par, che accenni il suo podere, non meno della casa, in luogo alto:

nunc nos maxima Roma terit Hic mibi, quando dies meus est, jatiamur in alto

Urbis, & in sterili vita labore perit,

Dura suburbavi, &c.

Ma in qual sito alto del Romano territorio (che ne sono molti) havesse Martiale il

poder suo non lo spiega.

Nemus Trà la Via Salaria, & il Tevere sit un bosco, ove si celebravano le seste dette Lu-Festorum carie. Festo: Lucaria sesta in luco celebrant Romani, qui permagnus inter viam Sala-Lucario. riam, & Tiberim suit, pro eo quòd visti à Gallis sugientes è prelio ibi se occultaverunt. rum. Le quali seste credono alcuni esser quelle, ch'il primo di Pebrajo si celebravano, cantate da Ovidio nel secondo de Fasti.

Tum quoque vicini lucus celebratur Asyli, Quà petit aquoreas advena Tibris aquas.

Leggendoss ne'migliori testi non Asili, ma Averni. L'aggiunto advena, che Ovidio dà al Tevere, sembra sar verismile ivi il sito del bosco, dal cui margine il Tevere và verso Roma. All'incontro il giorno, che Romani hebbero da i Galli presso Allia la gran rotta, su non il primo di Febrajo, mà il 18. di Luglio; nel qual giorno, e nel 20. le seste Lucarie dall'antico Calendario novate si leggono.

Nell'Angolo dove il Teverone entra in Tevere, ch'è presso à ponte Salaro, esser Nemus stato il Bosco Sacro ad Anna Perenna piace al Cluverio nel quinto dell'Italia antica. Annæ Pe-Esser stato presso al Tevere non ancor entrato in Roma, dichiara Ovidio nel terzo

renne. de'Fasti.

Haud procul à ripis advena Tibri tuis.

Edella Villa di Giulio Martiale, ch'era sul Gianicolo all'incontro di ponte molle, essessi veduta, Martiale canta nell'Epigramma 144. del libro 1: ove raccontando i luoghi esposti alla vista di quella villa, vi dice:

Et quod Virgineo cruore gaudet Anna pomiserum nemus Perenna.

Mà se per appunto solse sù quell'angolo de' due siumi, è pure in quel contorno; una tanta specialità da niuno ci s'addita. Ben'è vero, che se la sesta ivi celebrata erappinione si sacesse in memoria di quell'Anna Vecchia, che sul monte sacro sovven-

ne

ne di cibi la plebe fuggitavi, come Ovidio segue à cantare à dovette il bosco essere assai vicino à quel monte, e non di là dal Teverone, perche secondo gli accennati versi di Martiale era irrigato dall'acqua Vergine: onde ò sù sull'angolo, ò poco lontano.

# La Regione settima detta la Via Lata.

#### CAPO OTTAVO.

ON l'ordina medesimo seguendo, dall'Alta Semita s'entra nella Regione della Via Lata, che settima in ordine giaceva alle radici del Quirinale. Da Sesto Ruso ella si deserive così.

## Regio Via Lata.

Vici XI. Ficus Ganymedis Vicus Gordiani minor Vicus Novus, alids Novos Vicus Capravius Vicus Solis Vicus Gentlanus Vicus Sangi, alias Sanci Vicus Herbarius Vicus Manfactus Vicus Sugillonius minor Vicus Solatarius Vicus Fortuna Vicus Spei majoris Vicus novus ulterior Vicus Libertorum Vicus Publii Vicus nous citerior Vicus Status Veneris Picus Archemorium, alids Arche **W**orium Vicus Aemilianus Vicus Piscarius Vicus Calatus Vicus Victoria Vicus Vicinus Vicus Gracus View Lanarius ultertor Vicus Pomone Vieus Caput Minerva Viens Trojanus Vicus Peregrinus Vicus Castus Vicus Minor View Patealum Vicus Scipionis

.....

Kibus Junonis Views Sellariys Vicus Ifidis Vicus Tabellarius Vicus Mancinus Vicus Lotarius Lacus Ganymedis Lacus Pertufus Arcus Gordiani Arcus novus Arcus Weri . & Marti Augusto-TUM . . Nymphaum Jovis Aedicula Capraria Campus Agrippa Templum Solis Castra Gentiana Cáfra Gypfians Porticus Conflantini Templum novum Spei Templum novum Fortuna Le**m**plum novum Quirini Satellum Genii Sangi Cobortes V11. Vigilum Equi Aenei Tyridatis Forum Suarium Forum Archemorium Horti Argiani Pila Tiburtina Lapis Pertusus Infula Hymecclears. Domus CXX. Horrea XIV. Curatores 11. Denunciatores II. Vicomagistri can. N 4 BaliBalinea Privata LXXX.
Pistrina XXVII.
Lacus LXXVI.

Regio continet in circuitu Pedes X111 MDCC.

E da Publio Vittore è descrittà così: Regio VII. Via Lata.

Lacus Ganymedis
Cobortes VII. Vigilum, aliter primorum Vigilum
Arcus Novus
Nympheum Jovis
Acdicula Capraria
Campus Agrippa
Castra Gentiana, aliter Gypsiana
Porticus Constantini
Templum novum Spei

Castra Gentiana, aliter (
Porticus Constantini
Templum novum Spei
Templum novum Fortunæ
Templum novum Quirini
Sacellum Genii Sangi
Equi Tyridatis
Forum Suarium
Forum Archimonium

Forum Suarium

Forum Archimonium

E dall'altro Vittore vi s'aggiunge.

Arcus Gordiani junioris

Arcus Veri, O Marci Augustorum

Latus Lexv

Regio in an

Pedes x11 m

1 life si d

alids 1111

1 liftrini fi

Templum Solis
A i Cavalli di Tiridate s' aggiunge Aenei

Horti Argiani
Pila Tiburtina
Ad Manfactos
Lapis Pertufus
Vici X.
Vicomagistri XL.
Curatores 11.
Denunciatores 11.
Infula 111MCCCLXXXV.
Domus CXX.
Horrea XXV.
Pistrina XVI.
Balinea privata LXXV.

Lacus 1xxv1.

Regio in ambitu continct

Pedes x11 MDCC.

Paggiunge.

L'isole si dicono IIIMCCCLEREV.

alids IIIIMCCCLEREV.

I Pistrini si dicono EVII.alidsEVI
L'ambito della Regione piedi
EIIIMDCC. alids EIIMDCC.

La Notitia la descrive così.

#### REGIO VII.

V la Lata continct Lacum Ganymedis, Cohortes VII. Vigilum, Arcum novum, Nymphoum Jovis, Acdiculam Caprariam, Campum Agrippa, Templum Solis, & Castra, Porticum Gypsiani, & Constantint, Templa duo nova Spei, & Fortuna, Equum Tyridatis Regis Armeniorum, Forum Suarium, Hortos Largianos, Mansuetas, Lapidem pertusum, Vici XV. Aedicula XV. Vicomagistri 1XVIII. Curatores duo, Insula tria millia octingenta quinque, Domus cxxx. Horrea XXV. Balnea 1XXV. Laci 1XXVI. Pistina XV. Continet pedes quindecim millia septingentos.

#### Finalmente dal Panvinio vi s'aggiunge.

Al Tempio nuovo della Portuna si dice di più cum Porticu de Lucullo conditum, in quo erat Statua Minerve fasta à Phidia

posita d Paulo Aemilio

Domus Martialis

La Regione dice contener piedi

EXIIIMDEC.

Il Merula v'hà di più.

Domus Novii Microspici Sigillaria Templum Ifidis exorata

#### Aggiungerei

Pirus Septa Agrippina Balneum Stephani Sepulcrum C. Publicii Sepulcrum Claudiorum

Aemiliana Diribitorium Porticus Pola Templum Fortune Reducis Arcus Domitiani

Dal Piano della Piazza Grimana, dov'era il Circo di Flora, è certo, che questa... Regione cominciava, e trà la strada detta della Madonna di Costantinopoli, ch'è alla falda del Colle de gli Hortuli, e le moderne mura del Giardino Pontificio, che sono à pie del Quirinale, scendeva alla Fontana di Trevi. Quindi lungo l'antiche mura del Quirinale trà il Giardino, & il Palazzo Colonnese perveniva alla Chiesa della Madonna di Loreto, & a Macel de' Corvi fino a piè del Campidoglio, fotto le cui sustruttioni piegando in dietro, e chiudendo quasi nel mezzo la Via Lata, scorreva presso la Chiesa del Giesà, & trà il Collegio Romano, e la Minerva, donde ritorcendo verso la Fontana di Trevi andava all'angolo del Colle de gli Hortuli presso la Chiavica del Busalo, e quindi con le radici del Colle alla piazza sopradetta Grimana.

#### Gli Edisici della Regione trà la Piazza Grimana, e la di Sciarra.

#### CAPONONO.

L Circo di Flora, che nella piazza Grimana dicono esser stato, su vicina la Pila Ti-Pila Tiburtina, per quello, che Martiale ne canta nel 23. Epigramma del Il-burtina. bro quinto:

Nam Tiburtine sum proximus accola Pile, Qua videt antiquum ruflica Flora Jovem.

La quale essendo della Regione settima, secondo Vittore, segue, che presso alla. piazza Grimana fosse, ò per meglio dire sull'orlo d'essa presso il declivo, ch'alla-Fontana di Trevi conduce; sul qual principio dovette esser' anche il confine delle Regioni sesta, e settima. Posto dunque per confine dell'una, e dell'altra la strada detta Pelice (per quanto perà si stende la piazza, ò poco più) in essa, ò presso essa frà i due principii di due vie Rosella, e della Madonna di Costantinopoli, su il pilastro Tiburtino, detto, secondo il Donati, è perche sosse satto di Tevertino, è perche solessero i Tiburtini concorrervi à vendere le loro frutte; il qual pilastro diè nome alla Contrada.

Quindi la Casa di Martiale, che gli era appresso, su anch'ella sù le prime alture trà la piazza, e la calata, donde poteva da lungi vagheggiar'il Campo Marzo, che Martialis gli soggiaceva, & in esso i lauri Vipsani, come nell'Epigramma 178. del libro primo dice.

At mea Vipsanas speciant canacula laurus.

de'quali ragioneremo à suo tempo.

La Contrada precisa, in cui Martiale habitava, dicevasi il Pero. Così egli insegna Pirus. nell'Epigramma penultimo del primo libro:

Non est quod puerum Luperce vexes, Longum est fi velit ad Pirum venire, Et scalis babito tribus, sed altis, oc.

E vicino hebbe una sontana dell'acqua Martia. Lo spiega egli nell'Epigramma 19.

del nono libro, chiedendone per la medesima sua Casa acqua à Domitiano:

Sicta domus queritur nullo se rore soveri, Cum mibi vicino Martia sonte sonet.

Quam dederis nostris Auguste penatibus undam,

Castalis bæt nobis, aut Jodis imber erit.

Sembra al Donati esser stata quivi anche la Contrada detta Fitelia, soggiungenta Ficelia, do a ficu, vel sculpta, vel sata, vel piëla nuncupata; perche ivi haver habitato Nepote scrive il medesimo Martiale nell'Epigramma 27. del sesto libro, chiamandolo vicino suo:

Bis vicine Nepos, nam tu quoque proxima Flore

Incolis, & veteres tu quoque Ficelias;

Mà se devo dirne il sentir mio schiettamente, tratta Martiale di doppia vicinità: Bis vicine Nepos. La qual in una sola habitatione, & in una contrada non possono avverarsi: onde la prima vicinanza è della casa presso al Circo di Flora, com'egli dichiara; e perche nell'Epigramma 19. del lib. nono narra à Domitiano haver solo in Roma una Casa, & un poderuccio:

Est mibi, sitque precor longum te præside, Cæsar, Rus minimum, parvi sunt & in Urbe lares;

Segue, che la seconda vicinità nelle Ficelie sosse di podere, siche Martiale, e Nipotenella contrada detta Ficelia (la quale ove sosse non si sà) havessero i terreni loro appresso, come i n Rome se case.

Alla Pila Tiburtina non lungi potè essere il Tempio di Quirino, dicendo il mede-

Templu Alia Plia I lourtina non lungi novu Qui, simo Martiale nel libro decimo:

Vicinosque tibi Santte Quir ine Lares

Non però l'antico Quirino del Quirinale, ma un'altro, ch'Augusto sece con 76. colonne; il qual numero riusci poi uguale a gli anni della sua vita, come nel 54. libro Dione scrive. Vittore, e Ruso scrivono in questa Regione Templum novum Quirini, ch'esse quel d'Augusto s'hà à credere, mentre d'altro Tempio di Quirino dopo Augusto s'hà notitia; e Vitruvio mentre frà il Circo di Flora, & il Tempio di Quirino esser state le boneghe del minio racconta, dichiara il medesimo Tempio alla Pila Tiburtina, & à Martiale vicino, e perciò nell'orlo inferioranch'esso della piazza Grimana. Il medesimo Vitruvio nel primo del terzo libro sa mentione del Tempio Dorico di Quirino, dicendolo d'architettura nomato Dipterres Gitassylos; ma se di questo intenda, ò del più antico, io non sò. Vicino à Mar-Balineum tiale su ancor'il Bagno d'un certo Stefano. Così egli dice nell Epigramma 53. dell'

Stephani, undecimo libro:

rini.

Canabis belle Juli Cerealis apud me: Conditio melior fitibi nulla, vent. Ottavam poteris servare, lavabimur und: Scis quam fint Stephani balnea juntia mihi.

Vicina, anzi congiunta gli su la casa d'un certo Novio Microspico. Il dice egli nell'

Domus Epigramma 77. del primo libro.

Novii.Mi Vicinus meus est, manuque tangi crospici. De nostris Novius potest senestris.

Nel discendere verso la Fontana di Trevis'incontrava il Foro, e'l Vico Archimo-Archimo-nio, i quali si leggono in Vittore, & in Ruso. Esser stati nel contorno, in cui è hognium Vi-gi la Chiesa di San Nicolò, detto a capo le case, è opinion commune, e non vanzu; cus Archi poiche quella Chiesa dalla moderna antichità dicevasi De Archimoniis. Così riferimonius. scono il Marliano, il Fulvio; il Mauro, e tutti.

Più nel basso, dove è la Fontana di Trevi, non su, come tutti credono, l'anticachi dell' Ac. sonte dell'Acqua Vergine, mossi dal vederlavi hoggi, e perciò nè il Tempio di Giuqua Vergine, tutna, nè i Septi, che gli crano appresso. L'argomento dimostrativo di ciò si è;

che

che Rufo, e Vittore non in questa Regione pongono le sudette cose, ma nella nona, la quale se sosse giunta alla Fontana di Trevi, haverebbe chiusa questa settima trà la piazza Grimana, e la di Trevi, senza, ch'alla Via Lata, dalla quale hà il nome, arrivasse. Prova di più evidentissima se ne trahe da Frontino nel primo libro, ovedice, che Arcus Virginis initium babent sub hortis Lucullianis, finiuntur in Campo Martio, secundum frontem septorum, i quali archi non s'ha da intendere, ch'alla Fontana di Trevi terminassero, poiche quasi fin li và l'aquedotto sotterraneo sempre; ma vi cominciavano, dove erano gli Horti Luculliani, i quali perciò non sul più alto del Horti di Lu-Pincio, ove i gran Duchi di Toscana hanno hoggi il Giardino, come ad altri pare, mà nella punta del Colle, che per appunto è dietro alla Fontana di Trevi, & alla Chiavica del Bufalo, ò alla Chiesa di S. Andrea delle Fratte verso la Chiesa, & il Monastero di S. Giosesso, e sorse alquanto più oltre s'andavano ergendo: sul qual'angolo tutto il più bello del Campo Marzo, del Quirinale, e del Campidoglio signoreggiavasi. Qui sotto dunque principiavano gli archi dell'Acqua Vergine da Agrippa condotte principalmente per le sue Terme, per i suoi Horti, e per il suo 'Stagno, e poi per l'uso universale della Città. I quali archi dalla Fontana di Trevi passando per piazza di Sciarra verso il Campo Marzo, e le Terme d'Agrippa lungo la facciata della Chiesa di S. Ignatio, terminavano facilmente trà il Convento della Minerva, & il Seminario Romano; dove esser stati i Septi dimostreremo, & ivi appresso dovette essere il suo castello, in cui dividevasi à diversi usi. Acciò non si dica, ch'io sogno, vuol vedersene la traccia? L'arcuato aquedotto, e superbo, che dal Donati si narra, e disegnato s'apporta, trovato ne'fondamenti della facciata della Chiefa di S. Ignazio incrostato di marmo, con colonne striate d'opra Corintia con cornicione pur di marmo, e con sporti da statue, la cui capacità era di quattro palmi di larghezza, e di sette d'altezza, non sù altrimente aquedotto satto per il solo Tempio di Matidia, per il quale bastò il condotto di piombo di mezzo palmo di diametro ritiovato (come il medesimo Donati dice) sotterra presso la Rotonda con lettere, che dicevano IN. TEMPLO.MATIDIAE.; mà fù il condotto dell'Acqua Vergine, cioè del maggior suo ramo, com'altrove si dirà; i cui archi dalle radici del Colle de gli Hortuli fino al Seminario essersi distesi, s'è detto col Frontino; delle cui colonne, e statue Plinio scrive nel c. 15. del 36. libro: Agrippa verd in ædilitate sua adiesta Virgine aqua, ceteris corrivatis, atque emendatis lacus DCC. fecit: præterea salientes CV. Castella CXXX. complura etiam cultu magnisica. Operibus iis signa CCC. ærea aut marmorta imposuit, columnas ex marmore, taque omnia annuo spatio. Le quali colonne, e statue non meno ne gli archi de gli aquedotti, chè nelle fonti, e ne' laghi si devono intender poste. De'medesimi archi ristorati da Claudio s'apporta un'inscrittione dal Fulvio, dal Marliano, e da gli altri, i quali dicono, ch'era nella Casa, e Giardino d'Angelo Colotio presso la Fontana di Trevishoggi del Signor Marchese Ottavio Rinaldo del Bufalo, & è questa:

TI. CLAVDIVS DRVSI. F. CABSAR. AVGVSTVS GERMANICUS. PONTIFEX. MAXIM. TRIB. POTES V. IMP XI. P.P. COS. DESIGN. III. ARCVS. DVCTVS AQVAE- VIRGINIS. DISTVRBATOS. PER. C. CAESAREM A. FVNDAMENTIS. NOVOS. FECIT. AC RESTITVIT.

Dice il Mauro, ch'ella era sopra un'arco antico di quell'aquedotto, e parla di veduta . Ecco le sue parole : Nell'entrar d'una corte della casa di Messer Giacomo Colotio da Jest, si vede dirimpetto alla porta un'arco antico di pietra Tivertina dell'acqua Vergine, & è da dieci canne longo, e nel mezzo di lui si legge questo titolo antico, &c. da che mon discorda il Fulvio, che assai prima ne scrisse: Attollitur sub colle bortulorum lapidea

țilea forma, ubi bujusmodi legitur inscriptio, &c. in bortulo nune nobilis, atque eruditi viri Angeli Colotii, &c. De gli archi dunque dell'acqua Vergine ecco quasi il capos

S.Maria in Fornica.

de'medesimi nella Chiesa di Sant'Ignitio possiamo dir quasi il sine; e perche passavano di necessità presso dove è la Chiesa di Santa Maria detta In Fornita, quel cognome da questi archi riconoscasi, e non dalla via Fornicata, la quale, come altrovo si dirà, potè esserle molto lungi. lo per me giurerei, che Augusto nella division, che fece delle Regioni, terminò la settima da Ponente prima col colle de gli Hortuli, e poi col giro dell'aquedotto arcuato dell'acqua Vergine, che dalle radici del Coll-

portavasi dove per appunto la Regione pote finire.

Templü Solis.

lis.

Il Tempio del Sole posto da Ruso in questa Regione settima, se non è giuntaapocrisa (nè lo credo, poiche più verisimilmente alla sesta dell'Alta Semita saria... stato aggiunto con la scorta di Vopisco in Aureliano, che nel Quirinale lo dice) segue, ch'Aureliano il fondasse non nella sommità, mà in alcuna spiaggia del monte con la faccia volta al piano, dopo havere atterrate l'antiche mura di Roma. Cresce la probabilità dal vedersi nomato in Ruso non il solo Tempio, mà di più il Vico del Vicus So- Sole: da che l'error universale, che di quel Tempio sosse residue il pezzo di sabrica, ch'era sul Giardino Colonnese, rimane hormai scoperto. Dove poi precisamente fosse non sò indovinarlo, potendo solo dirsene, che in alcuna parte della. spiaggia Quirinale soggiacente al giardino, ò al Palazzo Pontisicio, ò al giardino Colonnese, fu di sicuro. Del medesimo così dà contezza Vopisco in Aureliano: Rome Soli Templum posuit majore honorisicentia consecratum, quod Orientis victor hostili præda ditavit, ornavisque. Delle spoglie poste nel Tempio così soggiunge: Tunc illa vestes, quas in Templo Solis videmus, conserta gemmis, tum Persici dracones, 69 Thyarestum genus purpuræ, quod possea neculla gens detulit, nec Romanus Orbis vidit; edel Portico, che v'era: In porticibus Templi Solis fiscalia vina ponuntur, non gratuita populo eroganda, sed pretio; donde sà conseguenza il Donati di Portico vasto; ma se i vini siscali, cioè dell'entrate Imperiali, vi si vendevano, non occorre argomentarne molta ampiezza; poiche secondo lo spatio dovevano portarvisi à poco à poco. lo più tosto n'argomento, che se su scelto quel portico per vendervi il vino, più si sà credibile, che non fosse sul monte, ma nel piano, ove nè il portarlo sosse dissicile, nè l'andar à comprarlo d'incommodità.

Qualche parte delle cose discorse è delineata nella figura posta di sopranella car: 195

#### CAPO DECIMO.

### L'altra parte della piazza di Sciarra fin sotto il Campidoglio.

Anto, e non più di lunghezza haveval'antica Via Lata; perche di là dalla...
Via Lata piazza di Sciarra prendeva il nome di Flaminia. Delle sue fabriche alcuni refidui son restati; uno de' quali è nella stalla del Palazzo di S. Marco, sopra cui Paolo II. sabricò quattro cortine di loggie racchiudenti un pensile giardino d'aranci. Altri sono nel Palazzo Aldobrandino à S. Maria in Via Lata congiunto, eve una gran volta antica sostiene la Sala, & alcuni pezzi d'altre mura nell'abbassar, che s'è fatto il secondo cortile avanti alla nuova stalla, sono stati ultimamente scoperti. Sotto la detta Chiesa dura la divota stanza habitata da' Santi Pietro, Martiale, Paolo, e Luca, della quale un erudito libro la famosa penna del Sig. Fioravante Martinella hà dato alla luce. Nel sito della Chiesa di S. Marcello esser stata sù la via medesima la casa di Lucina, santa Matrona; nella cui stalla S. Marcello Papa morì frà il lezzo; leggasi in Anastasio, nel Baronio, nel Ciaccone, & in altri. Esservi stato il

Tempio d'Iside dicono molti per un marmo ritrovatovi, in cui si leggeva., TEMPLVM ISIDIS EXORATAE; e n'accresce l'inditio Sesto Ruso, da cui in questa Regione Vicus Isidis si legge posto. Ma dal marmo si dichiara qui un-Tempio d'Iside col cognome d'Esorata, non quel samoso, e senza cognome posto da Vittore nella Regione nona; in cui douremo favellarne più à pieno. In tant to pote quivi, à appresso essere, come piace al Merula, quello dell'Esorata...; e per appunto l'anno 1617. a lato della Chiesa di SanMarcello, nel cavar'i sondamenti di quella parte di Convento, ch'è sul Corso, su trovato un residuo d'antico Tempio, il quale di qual Deità fosse è incerto: ma quando sia stato quel d' Iside col cognome d'Esorate, seguirà, ch'il Vico d'Iside fosse non lungi da. quella strada, per cui dalla Fontana del Facchino si và alla piazza de Santi Arcus

Apostoli.

Trè Archi sono qui nomati da Ruso. Il primo è di Gordiano; il secondo si dice nuovo, posto anche da Vittore; il terzo di Vero, e Marco: i quali non altrove, chè Novus. nella Via Lata par si vogliano dal verisimile. In questa due residui d'antichi archi Arcus si videro nel passato secolo, per quello, che ne scrivono gli Antiquarii. Fù uno Veri, & avanti alla Chiesa di Santa Maria in Via Lata, gittato à terra da Innocentio VIII. Marci nel rinovar, che sè quella Chiesa; di cui scrive il Fulvio: Cujus ornamenta marmorea A.A. erui nuper vidimus cum trophæis barbaricis, baud dubiè posteriorum esse Imperatorum ex Asco avanornatu apparet. Il Marliano v'aggiunge, che vi si potè solo leggere in due frag- si à s. Mar menti: VOTIS X. e VOTIS XX. da che possiamo noi raccorre non esser stato, co- Lata me han creduto altri, di Gordiano; al quale, per haver solo imperato sei anni, i Voti Vicennali non furono fatti. Forse su quel di Vero, e di Marco, i quali oltre al decennio vissero nell'Imperio; se però il giuditio datone dal Fulvio baud dubié posteriorum Imperatorum ex ornatu apparet, non ne diminuisce la sede. Fit sorse più probabilmente il detto Arco Nuovo; ma di cosa non esistente hoggi facciane ciascheduno giuditio al parer suo. Un'altro Arco su nel principio della Piazza di Sciarra, presso la via, che attraversandola và da Piazza di Pietra al la Fontana di Trevi; ma la dirittura, ch'io dissi dell'aquedotto d'Agrippa dalla Fontana di Trevi à S. Igna. piassa di tio, con cui argomentai haver caminato il confine della Regione, par, che esclu- scianta. dendolo da questa, il dichiari membro della nona del Circo Flaminio; e quando ivi ne tratteremo, spero, che più manisesto ci apparirà. S' argomenti quindi quanto ricca d'Archi Trionfali fu la Via Lata.

Gordiani

Arcus

A i quali un'altro forse può aggiungersi, e su di Domitiano verso il sine della. Arcus via presto la porta, cioè non lungi molto dal Macel de' Corvi; presto al qual'Arco Domitiaun bel Tempio alla Fortuna Reduce esser stato fabricato narra Martiale nell'Epi- ni. gramma 64. del libro ottavo un'altra volta portato:

Hic, ubi Fortuna Reducis fulgentia late Templa nitent, selix area nuper erat, &c.

Templü Fortunz Reducis.

Ove dopo haver detto, ch'ivi su Domitiano nel trionfal ritorno di Germania ricevuto con applauso da Roma, soggiunge anche l'Arco fattovi:

Grande loci meritum testantur & altera dona: Stat sacer edomitis gentibus Arcus ovans.

Il qual'Arco, e Tempio esser stato perciò suori d'alcuna porta di Roma ragionevolmente, & eruditamente conchiude il Donati. A me poi sembra esser stato presso la porta della Via Lata; perche oltre l'esser Via più d'ogn'altra guernita d'Archi, per la stessa il medesimo Martiale descrive di nuovo Domitiano aspettato trionsante nel .festo Epigramma del lib. 10.

Felices quibus urna dedit spectare coruscum Solibus arttois, syderibusque ducem. Quando erit ille dies, quo campus, & arbor, & omnis Lucebit Latia culta fenefira nury ?

Quando mora dalces, longusque à Casare pulvés; Totaque Flaminia Roma videnda via ? Quando Eques, & pilis tunica Nilotide Maurè Ibitis, & populi von tris una, Venit ?

Si dirà, che l'argomento non porta necessità? Sc io lo concedo : onde s' ad altri altra via, altra porta più al proposito per Imperadori trionfanti s'offerisce, la si creda pure, e vi supponga a sua posta l' Arco, e quel Tempio. Qual'Arco per la magnificenza degl'ornamenti aggiungemo qui sotto alila vista de' curios.

Forum.

Del Foro Suario non si disputa, comunemente dicendosi sotto il Quirinale presto alla Chiesa hoggidì de' Lucchesi, e già de' Capuccini, dietro alla quale è ancora in piedi l'antica Chiesa, detta ne' tempi andati S. Nicolò in Porcilibus, & in Porcis e e se ne potrebbe replicarsi l'uso del vender'ivi i Porci poter'essessi introdotto ne' tempi meno antichi, ne' quali dopo le rovine satte in Roma da'Goti, e da altri barbari gli usi in buona parte si variarono, & in specie il più grande, e il più frequentato Foro di Roma divenne campo de bestiami; nulladimeno l'essese S. Nicolò in Porcilibus nella Regione stassa, in cui sù il Foro Suario, aggiunge non poca sorza al credibile. Fù detto anche Siario, e la seguente inscrittione se ne legge nel Panvinio,

DOMINO. NOSTRO
FL. CLAVDIO CONSTANTINO
FORTISSIMO. AC
BEATISSIMO. CAESARI
FL. VRSACIVS. V. P.
TRIBVNVS. COHORTI
VM. VRBANARVM
XXI. ET XII. ET. FORI
SYARI

Dalla quale alcun barlume di più possamo noi raccorre di quella fabrica, di cui se vede il residuo presso detta Chiesa nel Giardino Colonnese fassamente stimata Casa de' Cornelii da gli Antiquarii, e da noi nella Regione antecedente toccata. Il Serlio, che nel terzo libro della sua Architettura ne distende la pianta, sa vederia un Portico siancheggiato da una doppia scala, e magnisca, per salir dai basso su'il Colle, la quale esser stata dopo Aureliano è certo, poiche prima le mura della. Città non l'havrebbono permesso. Servì dunque il Portico sacismente al Foro Suario, e la scala da quel Foro portava alle Terme di Costantino, da cui ci si rappresenta una regia scalinata doppia per salire ad una gran sabrica, che unita gli si vede, e stà le scale si scorgono spatii da trattenimenti. Il leggersi dal Presetto medesi.

mo posta inscrittione à Costantino, più sà crederlo; anzi ponendo Ruso, e Vittore concordi in questa Regione il Portico di Costantino, nè sapendosi in qual parte d'essa fosse, non sarà al parer mio leggierezza il congetturare, che nel Foro Suario per commodità de' negotianti fosse da lui fatto; & aggiunta al Portico la superba scalinata per communicargli le Terme, che congiunte gli erano supra nel Colse. Conferma non vana può esserne la Constitutione di Giovanni Terzo Quoniam primitiva portata, come dissi, per altro dal Martinelli: Placuit mibi Joanni Urbis Roma bumillimo Pontifici Ecclesiam Duodécim Apostolorum consummare, quamPelaziusPapa bo:me: prædecessor meus ante Palatium Constantii initiavit, &c. ove dimostrandosi il Palazzo di Costantio dietro a' Santi Apostoli nel Foro Suario, si porta ancor presuntione, che presso quel Palazzo sosse da Costantino satto Portico, e salita alle Terme; ò più tosto al solito de' tempi più bassi, di nomar Palazzo ogni sabrica riguardevole, Palazzo di Costantino si dice ivi il Portico, e la salita, come Palazzo esser stato anche detto il Foro di Trajano fi legge nella Roma Sacra del Martinelli à fogli 66. e come le rovine del Circo Flaminio furono dette Palazzo, e perciò Santa Caterina de' Funari fu anche detta In Palacinis.

Constan-

I Cavalli di Tiridate Ré d' Armenia, che al tempo di Nerone venne in Roma, Equi enei han tenuto, & affermato gli Antiquarii essere que' grandi marmorei, che hoggi sono Tyridatis avanti al Palazzo Pontificio di Monte Cavallo; ma come il Donati osserva, se non bugiardamente Rufo le dice di bronzo, Equi Aenei Tyridatis, furono assai diversi,nè può essere in ciò Ruso stato alterato, non essendo in Roma Cavalli di bronzo da' quali la credulità del corruttore fosse mossa, come se Marmorei si trovasse scritto sarebbe stato facilmente: onde convien dirli rotti, ò più tosto da Costante Nipote d'-Eraclio Imperadore di Costantinopoli con tant'altre statue, e monumenti di bronzo tolti da Roma. Lo Scrittor della Notitia delle dignità dell'Imperio, ponendo Equam Tyridatis dichiara sempre più la poca contezza, ch'egli haveva delle cose di Roma. Vittore, e Ruso scrivono Equi, segno, che co' Cavalli su da Nerone a Tiridate.

eretto ancora il Carro conforme all'antico uso.

Il Campo d' Agrippa ove fosse è molto dubbioso. Alcuni il pongono dove Agrippa fece il Pantheon, detto hoggi la Rotonda, ma con grand'errore; perche fù da lui Agrippæ. fatto il Pantheon nel Campo Marzo; e perciò da Vittore, e da Rufo è annoverato trà gli edifitii della Regione nona, mentre in questa settima s' annovera il Campo d'Agrippa. Dal Donati dubbiosamente s'accenna presso la Fontana di Trevi, e con alquanto più di ragione; ove & il Portico Vipsanio, & i Septi, & il Diribitorio, & altre cose si suppongono: ma oltre che niuna di quelle su colà, come nella Regione nona discorreremo, non segue, che dove era il Portico Vipsanio sosse anche il Campo. Agrippa con animo regio tutto il piano al Campo Marzo aggiacente volle adornare. Vi condusse l'acqua Vergine, vi sè le Terme, il Pantheon, gli Horti, il Portico, il Diribitorio, ristorò i Septi antichi, & in una parte del piano medesimo aprì un'altro Campo detto dal suo nome, e sece nuovi Septi: i quali nel fuo Campo esser stati non sembra negabile; sicome non appar degno di credito, che tanti edifitii detti fossero tutti altrove; siche mentre gli altri due Campi Marzo, Minore, per testimonio di Strabone, erano ornatissimi di portici, e d'altre fabriche, solo il suo ne fosse nudo, in abbondanza maravigliosa di monumenti publici da lui fatti. Crediamo pur dunque una parte di quelli esser stata nel suo Campo, il quale non potendo senza alcun particolar fine essere fatto, dà occasione d'investigario, ma alquanto sotto potremo toccarne.

Il suo sito in questa Regione può in due luoghi sospettersi, ambedue ampj, ne' quali non s'hà memoria, che particolari fabriche fossero, e l'ingombrassero. Uno si è a destra della Via Lata sotto il Quirinale, dove è il Palazzo Colonnese, e la Piazza de' Santi Apostoli; l'altro à sinistra della medesima trà il Collegio Romano, & il Campidoglio; dove dalla vicinanza de gli altri Campi,e de gli altri edifitii d'Agrippa con

pa con quanto le ne andeà discorrendo, si sa più probabile?

Septa Agrippica. rium. Porticus Polæ.

Severo .

I Septi Agrippini, il Diribitorio, & il Portico di Pola furono quivi, e servirono al Campo d' Agrippa sicuramente. Del Portico non è alcun dubbio, poiche nel 55. Diribito- libro Dione dice : Sed porticus, que erat in Campo, quam ædificabat Pola ejus soror, que cursus equorum ordinabat, nondum suit persetta; e tanto del Portico, quanto del Diribitorio soggiange il medesimo Dione ivi : Et ipse Augustus publicavit Campum Agrippium excepta Porticu, & Diribitorio; la quale eccettione dichiara il Diribitorio parte di quel Campo non meno del Portico. De' Septi Agrippini può raccorsi alcuna cosa da Lampridio, che in Alessandro li descrive non nel Campo Marzo, ma seguera da ivi appresso, dicendo haver quell' Imperadore disegnata una Basilica frà il Campo Alessandro Marzo, & i Septi Agrippini, di più di 190 canne : Basilicam Alexandrinam instituerat inter Campum Martium, & Septa Agrippiana in latum pedum centum, in longum pedum mille, ità ut tota columnis penderet: ese il Campo Marzo terminava alla Rotonda, quel d'Agrippa, ove i Septi Agrippini crano, gli sù appresso; e perciò di là dalla. Chiesa della Minerva, e dal Collegio Romano verso il Campidoglio, come hò accennato; sichè i Septi Agrippini surono sacilmente trà il Collegio Romano, e la Chicsa del Giesù.

Dicibitatio .

Il Diribitorio su una stanza grandissima. Il medesimo Dione ivi: Quod domus fuit maxima omnium, que uno escut tello, il qual legue : nunc omni eju s tello diruto, quia rursus committi inter se non potuit, aperto fastigio conspicitur. Agrippa impersettum reliquerat, tunt verd ad finem perdustum suit. Della qual grandezza dà anche lum-Plinio nel 40. del 16. libro scrivendo d'un trave, che n'era avanzato: Fuit memoria nostra & in porticibus Septorum à M. Agrippa relista, equè miraculi sausa, que Diribitorio supersuerat viginti pedibus brevior, sesquipedali crassitudine; parla in comparation d'un'altro cento venti piedi lungo, e due largo; siche questo era di lunghezza di cento piedi, cioè più di tredici canne moderne. I Septi, ch'ivi accenna Plinio, non sò, le intenda gli antichi, ò pure gli Agrippini, seguendovi immediatamente il nome d'Agrippa. Sò ch'il senso più diritto, e più corrente sarà sempre de' più antichi, a i quali seguirà, ch'il Diribitorio susse assal vicino, e perciò non è strano sia... stato in quell'altro lato del campo, dove è hoggi il Collegio Romano, à poco lungi. L'ordine del racconto de' luoghi abbrugiati in Roma, che Dione fà, scrivendo l'incendio del Vesuvio, à cotal vicinità non ripugna; ancorche da tali ordini non si possa prender stabile congettura: Nam Serapidis, & Isidis Templum, & Septa, Neptuni adem, Thermas Azrippa, Pantheum, Diribitorium, Balbi Theatrum, Pompeis Porticem, ir. Ciò, che il Diribitorio fosse, dal Donati si dichiara, nè credo possa contra. dirglifi. Fù edifitio fatto per distribuirvi alle Soldatesche gli stipendii, e fors'anch i donativi, che tanto la parola Diribere n'insegna. Anzi e perche non anche i Congiari, che si davano al Popolo? a' quali fini poterono parimente servire i Septi, & il Campo. Alcuna volta esfersi nel Diribitorio fatti i givochi scenici, come ne' Teapi farene tri in tempi di Sole ardente, raccoglie il Donati dal medesimo Dione: Tune primita sal volu fat Senatoribus pulvinaria subdita, ususque pileorum Thesalicorum concessus in Theatris, ne solis ardore laborarent, qui sicubi esset vehementior, Diribitorio soris, & tabulatis infrusto uf sunt .

Pole.

risse.

Del Portico di Pola, il qual s'in tempo della dedicatione del Campo Agrippino Pottice di non era finito, ogni probabilità vuole, che dopo, sicome si legge del Diribitorio, si persettionalse à da Augusto, à da altri, poco più del detto si potrà dire. In qual parte del Campo fosse non si sà; ma discorrendone dietro la scorta del verisimile,, s'il Campo d'Agrippa hebbe in un lato i Septi Agrippini, in un'altro il Diribitorio, non è strano, ch'in un'altro havesse il Portico di Pola, & in cotal guisa Agrippa... decentemente vi distribuisse que' trè edisitii. Per magior chiarezza entriamo à trat-

tare d'un'altra cola.

- La Chiesa di San Marco presso al Gjest esser stata sabricata dal Pontesice S. Marco prico primo successor di San Silvestro scrive Anastasio: Hie fecit duas Bafilicas, unam Via Ardeatina, ubi requiescit, & aliam in Urbe Roma juxtà Pallacinis; altri leggono juxta Palatinas; ma perche Aqual connessione, ò comunione pote haver quella Contrada col Palatino da lei disgiuntissimo ? Risponde il Fulvio con quanto Cicerone dice nell'oratione pro Roscio: Occiditur ad balneas Palatinas rediens d cana Sex. Rostius; i quali bagni detti così in seminino genere, & in plural numero, dichiarati però per bagni publici, secondo che Varrone scrive nell'ottavo libro della... Lingua Latina, e concordanti col Juxta Palatinas della Chiesa di S. Marco, sanno congetturare, che i Bagni Palatini da Cicerone accennati fossero ivi: ma l'argomento dal genere, e dal numero d'un vocabolo aggiunto ad una Chiesa in tempo di lingua già corrotta hà molto del debole; e l'impossibile, ch'i Bagni Palatini in tempo di Cicerone, e di Roscio fossero ivi, rendono la congettura mostruosa; se pesò non si figura, ch'i bagni publici del Palatino da alcun' Imperadore suppressi, per distendervi l'Augustal Palagio, sossero risabricati assai dopo Roscio sotto il Campido» glio presso San Marco, e fosse loro conservato il nome di Palatini, il che benche non sia impossibile, senz' alcuna scintilla di congettura e sognomero. Che veramente quel contorno havesse nome unto di Palatino, ò Pallacino mostra il medesimo Anastasio in Nicolò Primo, ove parlando del Tevere inondante Roma, dopo haver detto esser'arrivato a S. Marco, soggiunge: Inde impetum saciens cupit decurrere in cloacam, que est juxta Monasterium S. Laurentii Martyris, que vocatur Pallacini; e S. Gregorio nell'Epistola 144. del libro secondo: Cognovimus Joannem quondam Presbyterum Sancia Romana, cui Deo Auctore prasidemus, Ecclesia in domo juris sui posita in bat Urbe juxta Thermas Agrippinas Oratorium construxisse, ibique quosdam redditus legati titulo per testamenti sui seriem reliquisse, in quo etiam Oratorio Servorum Dei Gongregationem constituit, e poco dopo: Tabernam in hac Urbe, que est posita juxta Palacenis, & Salgamum, &c. positam ante domum supradicii Monasterii. Il medelimo nell'. epistola 48. del libro settimo: Cognovimus itaque Joannem Presbyterum, Cr. Tabernam in bat Urbe, que est posta junta Palatinisios. O Salgamum positum ante domum suprascripti Monasterii, &c. la qual taberna, & il Salgamo esser stati nel medesimo contorno dichiarasi dalle Terme d'Agrippa; delle quali non lungi molto dal Giesù, ove si dice hoggi la Ciambella, durano i vestigi. Donde poi alla contrada il nome ·di Palatina derivasse, alquanto più di lume porge Anastasio in Adriano Primo, ove parlando d'un'altra inondatione del Tevere, e descrivendolo uscito presso la Porta... Flaminia, segue: Atque ultra Bafilicam Santi Marci evertens Porticum, que vocatur Palatina, & f. fiche cotal nome era principalmente non di bagni, ma d'un Portico antico posto trà S. Marco, & il Campidoglio; mà qual Portico potè essere? d'altro, che di quel di Pola non s'hà quivi cognitione; al qual Portico il sito di là da... S. Marco, ove il terzo lato del Campo d'Agrippa pote appunto essere, conviene molto; & il nome di Palatina, ò Palacina, se non deriva dal Circo Flaminio detto secondo le passate rozzezze Palatium (ch'io non credo, perche S. Caterina de' Funari, che gli era nel mezzo, era detta non in Palatio, mà in Palatinis) par si sentacorrotto da Pola, donde posè il contorno prendere il nome; ò Palatino forse dicevasi perche in tempi ò di mostre di Soldati, ò di corsi di Cavalli, i Palatini, cioè à dire gli Offitiali del Palazzo Augustale, solessero starvi.

Presso la Minerva, e 'l Collegio Romano su nel passato Secolo un'Arco antico asfai schietto, senza alcun segno d'ornamenti, detto di Camigliano comunemente, Arce di Cal interpretato Camilliano, e creduto perciò di Camillo, ma con grand'errore; poi- migliano. che,oltrela troppa antichità rendente ciò incredibile, nel tempo di Camillo non... s'ergevano Archi. Dalle perole del Fulvio cavasi, ch'al suo tempo si chiamava Campigliano: Hine ( parla da Santa Maria in Via Lata ) jastu lapidis extat adbuc Arcus Campiliani satistudis, ubi nulla ornamentorum signa, quem nonnulli Camillianum appellant; in cui sembra a me, che l'orecchio oda un pò di suono del Campo d' Agrip-

pa; c

pa; e su forse Arco, se non del Portico di Pola, de i Septi Agrippini, à d'altro edihtio di quel campo; del quale hò delineata la figura con quella del Campo Marzo

nel capo quinto del libro festo.

A-milianus.

Il Vico Emiliano annoverato qui da Rufo porge occasione di dubbio non leggie-114 Vicus ro, s'illuogo detto Emiliani fosse anche quivi. Tacito nel 15. narrando il memore-Aemilia. vole incendio di Roma sotto Nerone successo scrive, ch'il suoco Prediis Tigellini Acmilianis proruperat; ove al Lipsio piace leggere in Acmilianis; soggiungendovi effer luogo extra Urbem ad Campum Martium, coniuntium tamen, continentemque Urbi; e v'allega Varrone, che nel terzo De Re Rustica al ç.2. dice: Nam qued extra Urbem est ædisicium nihilo magis, ideo est villa quam eorum ediscia, qui babitant extra portam Frumentariam, aut in Aemilianis. Mà se l'incendio di Nerone da gli Emiliani cominciò, & il Campo Marzo ne restò intatto, per quanto dal medesimo Tacito fi racconta ivi di Nerone, ch'aprì Solatium Populo extarbato, at profugo Campun Martis, & monumenta Agrippa, & bortos suos, non poterono nel Campo Marzo essere gli Emiliani, se non intende il Lipsio il Campo Marzo sì ampiamente, ch'anche la Regione della Via Lata non intesavi da Tacito, vi comprenda. L'aggiunta della particola In, che vi fà, sembra assai ragionevole, e consonante con Varrone, e conaltri; & é certo, che Tacito parla di Predii Urbani, cioè di case, botteghe, granaii, ò altre somiglianti sabriche, le quali potè Tigellino haver'ivi. Gli Emiliani penso io esser stata Contrada habitata, e così detta da gli Emiliani monumenti, come nella Regione quinta de' Mariani si disse: ne il Vico Emiliano su forse altrove. Che sossero presso le mura di Roma, come piace al Lipsio, và bene, mà non molto presso al Campo Marzo; e se dalle parole di Varrone vuol trarsene inditio, diciamo, ch'egli parli di quelli habitatori fuori delle mura nel piano, che da una parte havevano la Via Lata, e dall'altra sourastava loro il Quirinale, dove è la piazza de'SS. Apostoli, & il Palazzo Colonnese, donde esser cominciato à Roma l'incendio non hà punto di durezza. Suetonio in Claudio al c.18. riferisce di quell'Imperadore: Cum Aemiliana pertinacius arderent, in Diribitorio duabus nostibus manst, ac desciente militum, ir samiliarium turba, auxilio plebem per Magistratus ex omnibus vicis convocavit, as positis ante se eum pecunia siscis ad subveniendum bortatus est, representaturus pro opera diguanz cuique mercedem; ove frà gli Emiliani monumenti, & il Diribitorio tanto di lonta. nanza sembra dipingersi, quanta hoggi è stà il Collegio Romano, e SS. Apostoli, à il Palazzo Colonnese.

.Templu خـسىەەم

Al Tempio nuovo della Fortuna, di cui Rufo, e Vittore concordi fi leggon, il Panvinio aggiunge A Luculto conditum, forse argomentandolo da gli Horti Lucullani, che con questa Regione dissi confinanti; ma il Tempio eretto alla Fortuna da... Fortunæ. Lucullo su in altra Regione, e vedrassi presto. V'aggiunge parimente Ubi satua Minerve fatta à Phidia posita d Paulo Aemilio; con la luce forse, che ne dà Plinio nell'ottavo del libro 34. ove in qual Tempio della Fortuna fosse posta la statua non dichiara : Fecit ( parla di Fidia, e delle due statue di bronzo ) & Cliducum, & aliane Minervamquam Roma Aemilius Paulus ad adem Fortuna dedicavit. Porse de gli Emiliani Monumenti uno su il Tempio della Fortuna, ove Emilio Paolo pose la bella. statua di Minerva: ma quello, di cui niuna luce s'hà, resti incerto.

Vicus Siminor.

Il Vico Sigillario Minore dà occasione a Paolo Merula di sospettar in quella Regillarius gione il luogo detto Sigillaria, dichiarandolo: Ubi sigilla, libri, lauces, aliaque id genus res minuscula venales exponebantur. Forse il Vico Sigillario Maggiore Sigullaria dicevasi: ma che l'uno, e l'altro fosse quivi, non può con intera sicurezza affermarsi. Che vi si facessero i sigilli non dubito, ma che perciò le sole cose minute vi si vendessero, non par si consenta da Suetonio, che nel 16. di Claudio parla d'una cartozza: Esfedum argenteum sumptuose sabricatum, ac venale ad Sizellaria redimi, concidique coram imperavit. Ben'io penso, ch'intagliandosi i sigilli in genume in oro & in argento, fossero perciò ivi Oresici, Argentieri, e Gioichieri, e vi si solesse andar

con donne à diporto. Il medelemo Suetonio nel 28. di Nerone così ferive di Sporo: Augustarum ornamentis excultum , letticaque vellum , O circa conventus , mercatusque Gracia, acmon Roma sirca Sigillaria comitatus eff. C. e che vi fi vendesfero argenti spiegasi anche da Scevola Giureconsulto nella I, bis verbis §. Pater sam. ff. de legat.z. ove : Jances num. duas leves, quas de Sigillaribus emi, dari volo, &c. onde dovevan... effer, come fon hoggi il Pellegrino, & i Coronari, Rrade piene d'argenti, ori,gemme, & altre cole di prezzo, e curiofità. Ma dovevano effervi anche fraposte botte-ghe d'astre cose : e perciò nel quarso del quinto libro di Gellio si legge : Agua Sigillaria forti in libraria ego, & Julius Paulus Poeta vir memoria nostra dostifimus const-deramus; e nel terzo del secondo: Librum Eneidos secundum miranda nesustatis empsum in Sigillartis XX. nureis , De.

Il Sepolero di Cajo Publicio, che à Macel de Corvi si vede anche in piedi con la Sepuler si inscrittione porteta nel primo libro al Capo settimo, lo credo come suori delle mu- C. Publi-

ra , leggendovi in rimuneratione dato luogo publico, ma dentro le mura .

Così ancora il Sepolero, che la Gente Claudia hebbe dal publica, fecondo Suetonio nel primo di Tiberio: Agrum insuper trans Anienem clientibus, locumque sibi ad sepulturam sub Capitolio publice accepit facilmente su quivi appresso, le non nella Regione nona verso la Porta Carmentale. Donde par si possa inferire essere stati soliti iR.o. mani dara spesso in guiderdone luoghi publici da Sepoleri verso questa parte .

L'Edicola Capraria fu forse nomata dall'essigie scolpitavi della Capra Amaltea. Gli alloggiamenti Gentiani tiene il Pancirolo, che fossero dove Losliano Gentiano teneva i Soldati · Quetti effer stato Confolare sotto Pertinace scrive Capitolino . e di Capraria.

lui tratta la J.2. §.1. ff. de jis qui not, inf. e la seguente Inscrittione.

Sepulora

Ædicula Caltra Gentiana

C, ELPIDIO. L. F. POL. RVFO LOLLIAN. GENTIANO. AVGVRI. COS. PROCOS. PROV. ASIAE LEG, LEG. PR. PR. PROV. LVGDVNENSIS. COMITI. IMPP. SEVERI ET, ANTONINI. AVGG. LEG. LEG. XX,

Mà ò quelto,ò altro Gentiano, che fi fosse, con quale autorità ò Consolare,ò Proconsolare poté in Roma tener soldatesche ? plu tosto presero da lui il nome perche gli fabricò nel suo Consolato.

Gli HostiAsgiani nella Notitia si leggono Largiani pist verisimilmenta secondo il

Pancirolo, che della famiglia de' Largii rammenta molti.

# ROMA ANTICA

DI

# FAMIANO NARDINI-LIBRO QVINTO.

La Regione Ottava da altri descritta.

CAPO PRIMO.

O L principio, e col fine della Via Lata due Regioni confinavano, una da mezzo giorno, & è l'Ottava detta il Foro Romano; l'altra da Ponente, & è la Nona del Circo Flaminio. L'Ottava era la più illustre di tutte l'altre, come quella, che conteneva in se il cuor di Roma, e gli edifitii più praticati, e più celebri della Città. La descrive Sesso Ruso, mà per mala fortuna il Testo non s' hà intero; & eccome quanto se ne ritrova.

#### Regio Forum Romanum.

Roftra Populi Remani 11. Fides Candida Acdes Villoria Acdıcula Vittoria Templum Romuli Templum Concordia Templum Vespasiani Ismplum Mineroa Templum Vela Templum Saturni Templum Juli Templum Augusti Templum Junonis Martialis Templum Castories Senaculum auroum Puttal Libonis Comitium Schola Xantha Livia Porticus Artus Fabianus . Zacus Custius

Regia Numa Templum Deum Penatium Templum Larum Forum Cafaris Ficus Ruminalis Vicus Jugareus, alids Ligurius Via Nova Lucus Vella Ajus Locutius Del-brum Minerae in Foro Baklica Paulli Templum Jani Forum Piscarium Forum Boarsum Carter Forum August Forum Traj**ani** Capitolium cum Arce Cursa Calabra Templum Jovis Capitoliui TemTemplum Veneris Calva Curia Hostilia sub veteribus Delubrum Larum Acdes Junonis Aedicula matris Ruma Columna Divi Juli Equus anens Domitiani Columna magn. ludi secul. Ara Saturni \* muita desunt Templum Veneris, & Anchise Jani publici Equa cernens quatuor Satyros Vicus Novus

Ludi litterarli Vicus Unguentarius minor Vicus Tuscus ... Tuko \* multa defunt Bafil.... Macell . . . . Vici XII. Vicemagiftri XLIIX. Curatores 11. Denunciatores 11. Injul.... DCCCLXXX. .....reliqua bujus Regionis desunt .

La descrittione, che ne sa Vittore, è la seguente:

Regio VIII. Forum Romanum

Forum Romanum Rostra Populi Romani Aedis Victorie cum alia adicula Vistoric Virginis à Portio Catone dedicata Templum Julii Cas. in Foro Victoria aurea satua in Templo Jovis Opt. Max. Ficus Ruminalis Lupercal Virginis Columna tum flatua M. Ludii Gracostass Aedis Opis, & Saturni in Vico Jugario Milliarium aureum Senatulum aureum Pila Horatia, ubi trophea locata dicuntur Curia Templum Caftorum ad lacum Juturna Templum Concordia Equus ancus Domitiqui Atrium Minerve Tudus Aemilius Porticus Julia Arcus Fabianus Puteal Libonis Jani duo celebris mercatorii locus . Regia Numa Templum Vestæ Templum Deorum Penatium Templum Romuli Templum Jani Forum Gafaris Stationes Mynicipiorum

For "Augusti chi çde Martis Vltoris Foru Trajani cu Templo, & Equo caro. & Columna coclide, que est alta pedes CNRVI habetque intus gradus clxxxv. senestellas xlv. Cobortes sex Vigilum Aedicula Concordia supra Gracostasim Lacus Curtius Bastica Argentaria Umbilicus Urbis Roma Templum Titi, & Vespasiani Bafilica Pauli cum Phrygiis Columnis Ficus Ruminalis in Comitio, ubi & Lupercal Aedes Vejovis inter Arcem, & Ca pitolium propè Asylum Vicus Ligurum Apollo translatus ex Apollinia & Lucullo xxx. cubitorne Delubrum Minerva Aedicula Juventa Porta Carmentalis versus Circum Flaminiam Templum Carmenta Capitolium, ubi omnium Deorum fimulacra Curia Calabra, ubi minor Pontifex dies pronunciabat Templum Jovis Opt. Max. Acdis Jovis Tonantis ab Augusto dedicata in Clivo Capitolino Signum Jovis Imperatoris Prane. se advettum Aylum TemTemplum veius Mineraa
Horrea Germanica
Horrea Agrippina
Aqua cernens quatuor Scauros
Forum Boarium
Sacellum Pudicitia Patritia
Aedes Herculis victoris due, altera
ad portam Trigeminam, altera
in Foro Boario retunda, &
parva.
Forum Piscarium

Forum Piscarium Acdes Matutæ Vicus Jugarius idem, & Thurarius,ubi sant aræ Opis,& Cere-

ris cum figno Vertumni Carcer imminens Foro à Tullo Hoflilio adificatus media Urbe

Nell'altro Vittore s'hà di più.

Ai Rostri s'aggiunge il nu.11.
come in Ruso
Sacellum Larum
Al Tempio di Vesta aggiung

cum Atrio

Fides Candida

Basilica Trajani in Foro ejusdem

Ara Saturni in lacu Curtii

Curia Hostilia sub veteribus

Templum Veneris Calva vetus

Porticus Marzaritaria Ludi litterarii Vicus Unguentarius Aedis Vertumni in Vico Tusco Elephantus Herbarius Vici XII. Acdicula totidem Vicomagistri XLVIII. Curatores 11. Denunciatores 11. Infulæ 111MDCCCLXXX. Domus CL. Balines privats Horrea xv. Lacus CXX. Regio in ambitu continet Pedes zirmdecelzvii.

Templum Veneris Calva novum
Templum Nemests
Ara vetus Saturni
In luogo d'Aqua & c. diceco Ruso
Equa cernens quatuor Satyros
I Granari sà di numero xxviii.
I Forni xxx.
L'ambito della Regione si scrive

Pedes Rillimdccclx VII.

vetus aliàs XIIMDCCCLXVII. Nella Notitia si legge.

#### REGIO VIII.

Forum Romanum, & magnum continet Rostra; Genium Populi Romani aureum, & Equum Constantini, Senatulum, Atrium Minerox, Forum Casaris, Augusti, Nerox, Trajani, Templum D. Trajani, & Columnam Coclidem altam pedes exxviii. Jemis, gradus intus babet eixxv. Fenestras xiv. Cobortes sex Vigilum, Bassicam Argentariam, Templum Concordia, Umbilicum Roma, Templum Saturni, & Vespasiani, Capitolium, Miliarium aureum Julie, Templum Castorum, Veste, Horrea Germaniciana, & Agrippina, Aqua cernentem quatuor Scauros sub ede, Atrium Caci, Vicum Jugarium, Unguentarium, Greco-sasma, Porticum Margaritariam, Elephantum Herbarium, Vici triginta quatuor, Aedicule xxix. Vicomagistri xivi. Curatores duo, Insale tria millia ostingente ostoginta. Domus exxx. Horrea xviii. Balnea ixxxiii. Lacus exx. Pistrina xx. Continet pedes tresdecim millia ixvii.

Il Panvinio sà in questa Regione una giunta grandissima con un'esatto ricerco delle statue, ch'erano nel Foro, & altrove, le quali per non recar tedio, e per nondisungarmi dal mio intento, ch'è di cercare, e riconoscere gli antichi siti delle sabriche, e delle parti della Città, mi prenderò licenza di lasciarle indietro, notando solo l'aggiunta, ch'egli sà d'altre cose: & è questa.

> Mons Saturnius, post Tarpejus, demum Capitolinus, aliter Capitolium, ubi Deorum omnium si-

mulacra celebrantur. Arx Capitolii. Rupes Tarpeja, alids Saxii Carmets Ch-

Clivus Capitolinus Porta Stercoraria Stake Annularie Sub novis Ad Junium, secundum Tiberim Luteola ad Jani Templum Mar [yas Favisse Capitoline Lucus Veffe Cuperius Templum Romuli, alids Quirini in Foro Templum Iani Gemini ereum quatuor portarum cam signo Jani, opus Scopę, & Praxitelis ab Augusto DD. Templum D. Trajani Templum T. Cesaris Vespasiani Acdes Junonis Monetecum Officina Acdes Jovis Cuftodis DD. à Domitiano Acdes Veneris Cloacina Aedes Veneris Ericinę Acdes Salutis Acdes Libertatis Acdes Jovis Sponsoris Aedes Mentis Aedes Fidei in Capitolio Acdes Fortung Primigenic Aedes Aii Locutii Acdes Fortung Prosperg (rio Aedes fortis Fortunç in Foro Boa-Aedicula Termini Aedicula Fortunę obsequentis Porticus Augusti Porticus Minucia alids Numicia Porticus Nasteç Porticus Porphiretica Porticus Capitoline Porticus Constantini Atrium publicum in Capitolio Area Saturni ante grarzum Sacellum Sumani Secellum Larum Sacellum Herculis in Forp Boario Domus Divi Tati Poliola Sepulcrum Romuli Sepulcrii Acce Larttie in via nova Germalus

Ara Junonis Juge in Vico Jugario Ara Jovis Pifloris in Capitolio Trophęa Marii aurea ix Capitolio Currus Sejuges d C. Cornelio positi Simulacrum Leonis pro rostris Equus Cais Cafaris in ejus Foro Equus ancus Trajani Augusti Ereum Tauri simulacrum in Foro Boarlo Signum Anseris argenteum in Capitolio Forum Argentarium Curia, oltre l'Ostilia, e la Calabra Regia Numa, aliès Curia Pompi. liana, in qua Secrarium erat Opeconfive Bafilica Julii Basilica Ulpia, alids Trajani Basilica Porcia, ubi sucrat domus L. Maii Basilica Sempronia Bafilica Opimii Horti Afiniani Septem, aliàs quinque Taberne argentaria nove Balineum Polycleti Lacus Juturne Bibliotheca Capitolina Bibliotheca Templi D. Trajani Arcus T. Cesaris prope edem Saturni Arcus Trajani Cesaris Aug. Arcus Severi, O Antonini in Foro Boario Fernix Stertinii in Foro Boario cam fignis auratis Golumna C. Duilii Columna Menia Columna Rostrata in Capitolio? Columna D. Julii rostrata pedum Sepulcrum C. Poblicii Bibuli çdilis Plebis Domus L. Tarquinii Regis cu atrio M. Manlii Capitolini P. Scipionis Africani T. Annii Milonis P. Ovidii Nasonis M. Valerii Amerini Equitis Rom.

Il Merula v'aggiunge. La d D. Canalis in Fore

Columna in Rostris posta d D. Claudio

Aggiungerei finalmente jo .

Statue auree XII. Deorum Confentum Templum Felicitatis Curia Julia Ficus Navia Taberna veteres Acquimelium Domus Publicola sub Velia Lacus Servilius Pons Caligula Gradus Aurelii Olea, Vitis, & Ficus ad Lacum Cartii Cleata Maxima Columna Menia dua Columna cum solari borologio Signa Veneris Cloacina Templum Hadriani Secretarium Senatus Via, sei Vicus Mamertinus Templum Veneris Genitricis Vicus Sigillarius Major Velabrum Minus Templü Fortuna à Lucullo factum Ara Carmenta Fanum, seù Sacellum Carmentis Arcus Severi, & M. A. in Foro Boaris Acdes Bona Fortuna

Hortic us in Clivo Capitolino Templum Fortune in Cl. Cap. Sella Patrocliana Arcus Africani in Capitolio cum labris Scale Gemonie Lathomia dua Areus Neronis Tabularium Atheneum Dii Nixi Area Capitolina Aedes Dii Fidii Sponsoris Lucus Bellona Sacellam Jovis Conservatoris Domus Theja Acdes Concordia in Arce Aedes Javis Feretrii Acdes duç Jovis in Capitolio Aedes Veneris Capitolina Aedes Opis Capitolina Acdes Isidis, & Serapidis Acdes Martis Bisultoris Aedes Joves, & Herculis Acdes Fortung. & Herculis Acdes Diane, & Jovis Domus Calvi Oratoris Domus Marii Vicus Bubularius novus

Il suo confine primieramente con la Regione quarta già s'è detto esser stato presso S. Maria Liberatrice, ove noi ponemmo una strada, che calando verso l'estremo del Palatino frà il Comitio, & il Vulcanale, quasi in faccia à S. Lorenzo in Miranda, entrava nella Sacra; nell'altro lato della quale frà la medefima Chiesa di San Lorenzo, e S. Adriano un'altra strada aprivasi, che portava dal Foro verso i Pantani; e da questa piegandosi poi à sinistra s'entrava in quella, ch'hoggi và verso Santa Maria in Campo Carleo, ò in altra dalla moderna poco diversa; con la quale si passava il sito, dove è quella Chiesa, & à dirittura seguendo sotto il Monte Bagnanapoli (ove cominciava à dividersi con la sesta ) usciva dove hora è la Piazza della Colonna Trajana; & ivi con l'antiche mura della Città congiungendosi, e con le medesime piegando, e correndo a finistra lungo il confine della settima, dove è Macel de' Corvi, saliva pur con le mura sul Campidoglio, & haveva a destra confinante, ma assai più bassa, la Nona. Discendendo poi di nuovo nel piano presso Piazza Montanara, per lo confine dell' undecima distendevasi verso S. Anastasia quasi a dirittusa; finalmente presse quella Chiesa pur'a sinistra torcendo per la falda del Palatino, e della decima Regione, a S. Maria Liberatrice tornava. Tutto spero, che con non poca evidenza apparirà da i discorsi, che seguono attentamente ponderati: e per maggior chiarezza di quanto hò nell'Idea, e che dubito di non poter rappresentar col discorso evidentemente, n'antepongo qui la figura, alla quale in ogni dubbiosità si possa dar d'occhio.



A Greenflani

S Seascaile

S Deplikes Opinion

File Remark

File Capting of Remark

File Capting of Vefts

File Remark

File Remark

File Remark

File Remark

File Remark

File Remark

File Capting

File Samena

F

Sito, Grandezza, & Ornamento del Foro Romano.

#### CAPO SECONDO.

GNI antica Città ancorche picciola hebbe, non meno che habbia modernamente ogni luogo, almeno un Foro, detto hoggi volgarmente Piazza; ove le genti solevano ridursi a negotiare, & in cui di più soleva tenersi anticamente ragion. prima, che le Basiliche al medesimo essetto si fabricassero. Quindi derivò il nome di Foro ad ogni Tribunale, e giurisdittione; e si dice anche hoggi Foro Secolare, Foro Ecclesiastico, Foro interno, ò della coscienza, Foro esterno, ò del Foro, e somiglianti. La prima Roma quadrata di Romolo haver'havuto anch'ella in quel suo Prime Pare principio il Foro sul Palatino, a me non sembra dubitabile, ancorche mentione alcusul Palatim , na non se ne trovi ; perche distese in breve le mura fin'al Campidoglio, & altrove, quando Tatio co' suoi Sabini venne ad habitarvi, su nella valle trà l'uno, e l'altro

Fore we il monte fatto Foro nuovo, e più commodo; il quale durato sempre, fin che il Roma-Palatine, e el no Imperio stette in piedi, su per antonomasia detto il Foro, e Foro Romano. Campidoglio Essere stato ivi, chiaro s' addita da Livio nel primo libro: Metius Curtius ab Sa-

binis Princeps ab arce decurrerat, & effusos egerat Romanos toto quantum soro spatium est, net protuljam à porta Palatii erat Ge. e mille altri luoghi di Livio, e d'altri, descrivendo consonantemente il Foro frà il Campidoglio, & il Palatino, rendono ciò sue site atice suori di difficoltà : mà quanto girasse, e sin dove pervenisse da ogni parte il suo giro, pur troppo è stato controverso. Se ne sbriga il Fulvio, col dirne: Inter Capitolinum, d' Palatinum suisse satis constat ; e poi nel discorrere di diverse sue fabriche, non sembra variarlo punto da quello spatio, ch'è di valle frà l'una, e l'altra Collina. Il Marliano diversamente sentendone, il dilunga per tutto il moderno Campo Vaccino fino all' Arco di Tito: e perche sproportionata vede la grandezza, sogginng non haver prima d'Augusto passate le prime radici del Palatino; ma dicendo Suetonio, che Augusto ampliò il Foro, giudica perciò opra d'Augusto l'estensione fattane fin colà. Il Fauno conferma lo stesso; e nel fine del volume con una particolare Apologia si sforza difenderlo. Il loro principal fondamento stà in Valerio Publicola, che secondo Dionisio habitò nel colle imminente al foro, detto Velia; la qual parte del Palatino, secondo il Marliano, & il più de gli Antiquarii, stà sopra l'Arco di Tito: Ma se sin nel tempo di Publicola (rispondiamo pur noi) Velia, d per meglio dir quella parte di colle, ch'è sopra quell'Arco, sovrastava al foro, come scrive Dionisso, & in Publicola Plutarco più apertamente, non sù dunque Augusto, che distese il Foro fino à quel termine : e non basta ciò a render torbido l'antico sito di Velia creduto ivi? ma non più di Velia per hora. Suetonio non dice, ch' Au-Non amplia- gusto ampliasse mai il Foro, ma che gliene sece un' altro contiguo, non bastando

Augusto.

Scratrice .

<u>.</u>

più il grande, e quel di Cesare, alla moltitudine de gli huomini, e de' giuditii. Che l'antico mai non giungesse al Tempio della Pace, & a SS. Cosmo, e Damia-Neu gimse no, anzi ne a S. Maria Liberatrice, & à S. Lorenzo in Miranda, i medesimi Tempii della Pace, di SS. Cosmo, e Damiano, e più l'altro di S. Lorenzo detto di Faustina, randa, ni à che nel Foro non furono, ma nella Via sacra, anzi erano di Regione diversa, il sito S. Maria Li- presso i medesimi Tempii già bassissimo, e verso Santa Maria Liberatrice, e l'Arco di Tito alto assai, e finalmente quanto nella Regione quarta si mostrò essere in quello spatio, lo sanno evidente. A gli altri argomenti del Fauno lascio di rispondere, non me ne parendo bisogno; ma un paradosso, ch' egli dice, non può passarsi. E' sua propositione, ch'il Tempio della Pace sosse sopra la Curia sabricato, come su quel Tempio non fosse stato in Regione diversa, anzi non havesse dato il nome 2. Regione diversa da quella del Foro; mentre la Curia su nella Regione del Foro, e nel

Foro

Foro stesso. Dopo fabricato il Tempio della Pace la Curia dunque non era ella in... piedi? Vittore pur sa mentione dell'una, e dell'altra separatamente. Il Baronio nell'Apologia, ch' aggiunge all'Annotationi da lui fatte sopra il Martirologio 14. Martii, rispondendo all'Ugonio, in disesa di quanto haveva già scrittto dell'antico Na si diffese Carcere Tulliano, pretende esser stato il Foro presso S Nicolò in Carcere: ma oltre mai à s. Niil molto, ch'all'hora dal medefimo Ugonio gli si rispose, e più modernamente dal celè in Carce Donati in due capi interi del secondo libro se ne scrive, se colà si distende il Foro, non resta luogo al Vico Tusco, al Giugario, alla via nova, al Velabro, al sepolcro d'Acca, al Sacello d'Ajo, alla cafa di Tarquinio Prisco, alla Basilica Sempronia, nè a mille altre cose, ch' erano trà il Foro, & il contorno di quella Carcere. Nel trattar di queste si vedrà quanto lungi da San Nicolò in Carcere fosse il Poro anticamente. Dal Donati ne' due capi detti si prova esser stato il Foro nella valle, cheera, & è frà le due radici opposte de' Colli Palatino, & Capitolino, alle cui ragioni mi riporto.

Ma per additare più precisamente i confini, dee considerarsi da noi, esser quel Suoi confini.

Foro stato fatto ne' primi anni di Roma, quand' ella dall'angustie del Palatino su di Aesa appena sin' al Campidoglio: al cui popolo non era di mestiere all' hora spatio vasto, ne si legge ester stato dilatato mai più; & il Tempio di Vesta, quel di Saturno, la Regia di Numa, & altri edifitii di sito antichissimo sono testimonii d'una continua grandezza, non mai ampliata. A cotal mediocrità consentono i vestigi, ch'ancor vi si scorgono; poiche a piè del Palatino l'antiche mura del granajo, cheè presso Santa Maria Liberatrice, e le trè Colonne vicine, il cui cornicione mostra, che seguiva l'edifitio più verso la Piazza, e a piè del Campidoglio l'Arcol di Severo, e la colonna restata unica, che gli è al fianco, son termini tutti assai chiari de'la latitudine antica del Foro; la quale sicuramente maggiore non potè essere, & assai minore la dichiarano di tutta la valle. Alla latitudine la lunghezza congrua su un terzo di più. Così Vitruvio spiega nel principio del quinto libro esser tutti i Fori fabricati da' Romani. Da Sant' Adriano dunque, che verisimilmen-e verso la Consolatione distendendola con un terzo più di lunghezza, non sarà possibile, che alla Chiesa della Consolatione arrivi, come alcuni hanno detto, forse oltre la Chiesetta di Santa Maria delle Gratie non passava, ò passava di poco. Così Santa Maria Liberatrice su nel mezzo, ò quasi, della lunghezza; di cheè buon rincontro l'antico nome della medesima Chiesa detta Santti Silvestri in Lacu, intendendosi a mio credere, non del Lago di Juturna, come al Fulvio piace, che era in un cantone del Foro, ma del Curtio, che, si come in breve apparirà, stava in mezzo.

Ornamenti.

I suoi ornamenti sono molto ben descritti dal Donati; il quale primieramente mostra, che su il Foro cinto di Portici da Tarquinio Prisco, leggendosi nel primo di Livio: Cirea forum privatis adificanda divisa sunt loca, porticus, tabernaque falle: e scrivendo Plutarco in Galba: ibi multitudo discurrit non suga se disfundent. sed porticus, & edita fori, sicut theatrum occupant. Cost nel 74. libro Dione: Nosque Senatores, uxoresque nostræ accessmus in sorum sanebri vestitu: illæ in porticibus, nos sub dio sedebamus. lo però non mi piego a credere, che tutto il Foro fosse cinto seguitamente da portici, come Anfiteatro, d Teatro; il che da niuno si spiega; & oltre il Comitio, che buona parte d'un lato del Foro occupava, e sino alla seconda guerra Punica durò luogo scoperto, le molte taberne, che per uso delmedesimo Foro vi furono fatte, & il gran numero de' Tempii, che gli erano intorno, il più de' quali non si legge, che havesse Portici, d non l'havevano d'una stessa foggia tutti, rendono assai probabile, che de' Portici nel Foro sossero fatti assai, non però unisormemente per tutto, ma decentemente compartiti frà le Taberne, e i Tempii. A cotal sentimento conducono, oltre l'autorità portate, le parole di Dionigi nel 3. trattanti di Tar-

di Tarquinio Prisco: forum etiam, abi jus dicunt, & Populo tontionantur, ali aque smilia peragunt, idem mercatorum, ac fabrorum Tabernis cingens, aliis ormamentis no. bilitavit.

Bessighe .

Le tante botteghe, delle quali prima era cinto, possiamo noi sar concetto, che col crescere, che ogni di vi si sè de' Tempii, delle Basiliche, e delle Curie, si diminuissero molto. Ne dà un cenno Livio nel libro 5. della 3. dimostrando le sette Taberne ridotte a cinque: Eodem tempore septem Taberna, qua postea quinque, & argentarie, que nunt nove appellantur, arsere ; e le Case private, delle quali su una quella di Menio, tutte à facil cosa, che a poco a poco se ne togliessero, onde tutto il Foro ad uso publico restasse poi dedicato.

Scuole.

coli.

Esservi state anche nel Poro scuole di lettere per i fanciulli, e fanciulle, nota il Donati, raccogliendolo da Livio, che nel terzo dice di Virginia: Virgini venicati in forum, ibi namque in Tabernis litterarum ludi erant & c.Esservi flati fatti spetta-Pi fureme coli gladiatorii prima che si fabricassero Ansiteatri, si raccoglie dal medesimo, sait seus- da Suetonio, e da Plutarco, a' quali si può aggiungere Asconio, che nella 4. Verrina non lo dice meno chiaro; e narra di più, che chi faceva celebrarvi i givochi, soleva adornarle in foggia di Scena con pitture, e statue, parte da gli amici, parte dalla Grecia solte in prestanza; & esser stato adornato ancora di lucerne si raccoglie da un fragmento di Lucilio portato da Nonio nella parola forum tit. De indiscretis generibus &c. Romanis ludis Forus olim ornatus lucernis. Haverlo Cesare coperto tutto di tende nel celebrarvi i giuochi, e lo stesso haver fatto Ottavia Sorella d'Augusto nell'edilità del Fratello il primo d'Agosto per commodità de' litiganti, il medesimo osserva da Plinio, e da Suetonio.

Delle statue, che v'erano, è incredibile la quantità, molte delle quali si leggo-Italne, no in Plinio, & in altri Serittori: Onde ben pote stupirne Costantio, si come scrive Ammiano nel 16.D'esse sa particolar catalogo il Panvinio, a cui io mi riporto, ba-Statue au standomi di parlar solo d'alcune, delle quali verrà occasione, e per hora solo tocrez duo cherò le dodici, che v'erano indorate, de i Dei Consenti, delle quali Varrone scrive nel primo de re rustica: Deos Consentes neque tamen eos Urbanos, quorum imagi-Deorum nes ad forum aurate flant, sex mares, & semine totidem. Ma è ormai tempo di venire Consentu alle particolarità.

## La Metà del lato del Foro, chi era à piè del Palatino:

#### CAPO TERZO.

DER traccia de i siti delle sabriche del Foro non può più luminoso principio prendersi, che da' Rosti. Questi ciò, che sossero s' insegna da Livio nell'ottavo: Rostrisque earam (parla delle navi de gli Antiati prese da' Romani) suggestum in Foro extructum adornari placuit, Rostraque id Templum appellatum;e da Plinio nel libro 16. al cap.4. Antea rostra navium tribunali presecta sori decus erant. Per il nome di Tempio, che da Livio gli si dà, non sia chi se gli siguri alcuna gran sabrica, come giudica il Biondo. Si dicevano Tempio, perch'erano luogo Sacro, & inaugurato; ma in sostanza non altro furono, ch' un semplice tribunale, ò pulpito a guisa di un gran piedestallo, con una seggia nella sua sommità; la cui immagine in due rovesci di medaglie dall'Agostini portate nel secondo, e nel quarto de' suoi Dialoghi si vede al vivo; nella cui parte anteriore si scernono assisti i Rostri delle navi de gli Antiati, come per appunto da Plinio si racconta. Delle Medaglie dette eccone una di Palicano, nel cui diritto è la testa della Libertà.



Se quel Palicano fosse Marco Lollio Tribuno della Plebe, che oprò nel Consolato di Pompeo, e di Crasso, che sosse restituita al Popolo la potestà Tribunitia, come narra Asconio nelle prime trè Verrine (& è forse il medesimo, che nella prima Epistola di Cicerone ad Attico si legge ) overo l'accennato da Quintiliano nel lib.4.c.3.ò pur' altri, lascio di cercarlo.

Fù l'antico loro sito nel mezzo del Foro per testimonio d'Appiano, che nel primo Loro sito. delle Guerre civili scrive haver Silla fatto appendere il capo di Mario il giovan avantia i Rostri [nel mézzo del Foro. Lo stesso par significarsi da Dionigi nel secondo, ove parla del capo di Faustolo posto in preclaro Fori Romani loco pro Rostris super Leonem lapideum, ove come in luogo più riguardevole, e commodo della Città si soleva orare al Popolo nelle disese, e nell'accuse de' Cittadini, sicome anchenelle più importanti occorrenze. Ivi si celebravano le lodi de i Desonti più degni, e come nel più universale scopo de gli occhi di tutti ivi s'esponevano i capi de gli ucci-

si, d proscritti.

Ma come il mezzo del Foro debba intendersi non è affatto piano. Il mezzo esatto della Piazza, cioè à dir' il centro, non era luogo proportionato per il pulpito delle concioni, poiche quanto dietro a i Rostri, & alle spalle dell' orante sarebbe restato inutile, altrettanto di sito alla parte anteriore sarebbe mancato: onde sito convenevole, e commodo gli era il mezzo della lungezza d'uno de' lati; di che oltre il verissmile della congettura, s'hà anche certezza da Varrone, il quale nel quarto della Lingua Latina pone i Rostri non nel centro del Foro, ma avanti alla Curia: Ante banc Rostra, e meglio da Asconio nella Miloniana: Erant enim Rostra non in co loco, quo nunc, sed ad Comitium propè junsta Curie; sichè nel lato, ove erano il Comitio, e la Curia avanti al limite dell'uno, e dell'altra, stavano questi sul mezzo di quel lato del Foro. Quindi il ritrovarne il sito è assai facile, secondo la lunghezza del Foro supposta; la cui metà riesce sotto S. Maria Liberatrice, non lungi da cui su anche il Lago Curtio, ch'esser stato nel mezzo dicemmo, e diremo.

Secondo cotal positura de' Rostri, l'Orante sopra essi doveva con la faccia star volto verso il Campidoglio, & il Foro, ove il Popolo era congregato ad udirlo: mà però l'opposto ci si rappresenta da Plutarco ne i Gracchi; il quale ragionando di Cajo orante per introdur la legge dell'elettione de' Cavalieri per Giudici, così spiega: In ea lege ferenda, & altoqui egregie diligentia usum ferunt, & primum omnium, qui ante se fuerunt, ita concionatum, ut non ad Senatum, & Comitium, ut mos erat, sed ad forum conversus persisteret, quod postea semper in dicendo servavit. Donde si raccoglie, che soleva il Senato nell' introduttioni almeno delle Leggi radunarsi non nel Foro col Popolo, ma nel Comitio, ove i Comitii detti Curiati perciò si facevano, e dove ad una ad una le Curie per dare i loro voti dovevansi chiamare, e da i Rostri, che presso l'angolo del Comitio s'inalzavano, poteva orarvisi.

De' Rostri surono i nuovi, & i vecchi, scrivendo Asconio nella Miloniana: Erant

Site de ano-

Ti.

enim tunc Rostra non co loco, quo nunc sunt, sed ad Comitium propè juntia Curiç: intorno chine ameri. à i quali lasciato noi quanto dal Martiano, e da altri si chimerizza, diciamo schietta, & intera la verità. Quelli, de'quali s'è parlato, furono i vecchi. Così dall'autorità portate di Varrone, e d'Asconio con quanto della Curia, e del Comitio soggiungeremo, si persuade, e dalla convenienza del sito confermasi. Questi (come Dione scrive nel 43. ) furono levari da Cesare, e posti altrove : Suggestum, quod in medio Foro tunc eras, translatum fuit ad locum, ubi nunc conspicitur, repositeque Sylle, & Pompeii imagines: ma it luogo, ove surono trasportati, qual su? S'andremo investigandone, troveremo che Claudiano nel sesto Consolato d' Honorio l'accenna sotto il Palazzo de gli Augusti, che nel Palatino sourastava all'angolo australe del Foro: Attollens apicem subjettis Regia Rostres; mà più apertamente si dimostrano da Suetonio nel c. 100. d'Augusto: Bifariam laudatus est; pro Æde Divi Julii à Tiberio, & pro Rostris sub Veteribus à Druso Tiberii silio, à come altri leggono, e forse meglio: Pro Rostris veteribus, &c. ove haver Suctonio con le parole: Pro çde Divi Julii, dichiarati i Rostri nuovi, dal medesimo Dione si dimostra nel 56. libro col racconto delle medeme orationi fatte in lode d'Augusto: Postaque lettica supra suggestum, unde orabatur, ex eo Drusus legit quiddam, sed ex aliis Rollris Juliis nuncupatis Tiberius publice ita oravit ex decreto, (5. Così nel fine del 55. narra, che posto avanti al Tempio di Giulio il cadavero di Ottavia coperto d'una coltre, se ivi Augusto l'oratione funebre, che sù i medesimi Rostri detti nuovi, e Giulii deesi parimente dir fatta. Hor'il Tempio di Giulio Cesare su sotto il Palatino presso l'angolo australe del Foro, sicome vedrassi, non lungi molto dal quale angolo esser stati i Rostri nuovi, e Giulii resta si dica. Politica accortezza su forse di Cesare, per cominciare a diminnir'al popolo l'autorità, e per torre quel pulpito dal più degno luogo, e più commodo, porne un' altro in sito meno riguardevole, e poco capace, ove per lodar' i morti servisse, ò per altre tal funtione, à cui non tutto il popolo soleva concorrere. Essere stati soliti i Consoli nel principio, e nel fine del Magistrato far concioni può trarsi da Plinio Cecilio nel Panegirico; ove lodando Trajano d'affabilità, e popolarità dice: Jam toties procedere in Rostra, in ascensumque illum superbia Principum locum terere, bic suscipere, bic ponere Magistratus. In Ruso si legge aggiunto à i Rostri il num. 11. sicom'anche nel nuovo Vittore, che al solito gli è stato conformato; ma con qual gagione, se i Rostri non furono moltiplicati, ma trasportati secondo Dione, ò almono fin dal tempo di Dione, e d'Asconio, e perciò anche in quello di Vittore, e di Rufo non erano altri Rostri, chè i nuovi?

Statue plesio i Ropert.

Presso i Rostri haver'havuto statue equestri oltre Silla, e Pompeo sopradetto, Cosare Augustosi scrive da Patercolo nel libro secondo: Eum (d'Augusto intende) Se-. natus bonoratum equestri statua, quesbodieque in Rostris posita atatem ejus Seriptura indicat, qui bonor non aliis per CCC. annos, quam Pompejo, & C. Gesari contigerat, Mà sinte statue, e pedestri, & equestri esser state Pro Rostris si lèggono, che convien credere esser state dette Pro Rostris tutte le poste in questo lato del Foro.

Curia Hostilia.

Ritrovare adesso la Curia, & il Comitio, non è gran fatto con la scorta d'Asconio, e di Varrone; d'uno de' quali le parole sono portate pur'hora, dell'altro eccole interamente trascritte dal libro quarto della Lingua Latina: Curia Hostilia, quòd primus edificavit Hostilius Rex. Ante banc Rostra, cujus id vocabulum ex bostibus, capta fixa sunt Rokra; sub dentra bujus, à Comitio locus substructus, ubi nationum substiterent legati, qui ad Senatum essent misse : Is Grecosasts appellatur à parte, ut multa. Senaculum supra Gracostasim, ubi ades Concordia, & Basilica Opimia; le quali saranno à noi scorta da condurci à mano per una parte del moderno Campo Vaccino. La Curia. posta dietro i Rostri non diremo già col Biondo, che dal monte Celio si stendesse con una smisureta sabrica verso il Foro, e che quindi i Rostri fabrica anch'essi grande dal Foro verso il monte Celio si dilungassero; errore nato dall'equivoco preso delle due Curie Ostilie, una delle quali era nel Foro, l'altra su dal medesimo Ostilio

fatta sul Celio per gli Albani. Il Fulvio, il Marliano, & altri par ch'accemino esser stata dove sù poi da Vespasiano satto il Tempio della Pace, non con altro inditio, chè d'un marmoreo fragmento, nel quale IN. CURIA. HOSTILIA. fi leggeva; ma oltre quanto bò detto nella quarta Regione, se su ivi la Curia, non... fu ella sul Foro, ove si richiede da Vitruvio nel secondo del quinto libro, e da Varrone, da Asconio, da Dionigi, e da altri supponsi; e forse il Pulvio, il Marliano, & altri non credono dove fabricò Vespasiano il Tempio della Pace esser prima stata la casa di Cesare? il solo marmo non dà ne sicurezza, ne inditio, poiche non solo è cosa facilmente trasportabile, mà leggendovisi la Garia Hostilia, sa mentione semplice della Curia, non testimonianza, ch'ella fosse dov'era la pietra. Il Donati n'accenna solo esser stata nel mezzo del Foro, & haver'havuti avanti i Rostri, Noi per additaria diciamola presso Santa Maria Liberatrice frà il granajo, ch'ivi è fatto in una fabrica antica, e le trè colonne, che gli s'ergono appresso, già ch'esier' ivistati i Rostri ancora s'è detto. Non era ella nel piano, mà per molti gradi visi Havera mel saliva. Livio narrando la contesa frà Tarquinio, e Servio: Ætate, ac viribus ti gradi. validior medium arripit Servium, elatumque è Curia in inscriorem partem per gradus deiicit; ma più spiegatamente Dionigi nel quarto: Projecit eum in scalas Curia, qua tendunt ubi fiant populo conciones, cioè à dire verso i Rostri, che gli erano avanti frà la Curia, & il Comitio.

Ristorata da Silla, arse quando vi s'abbrugiò il corpo di Publio Clodio. Asconio Ristorata & nel proemio della Miloniana: Populus duce Sex. Clodio scriba corpus P. Clodii in Cu- 41/4. riam intulit, cremavitque subselliis, & Tribunalibus, & menses, & codicibus librariorum, quo igne & ipsa quoque Curia constagravit. Lo stesso per appunto nel 40. racconta Dione. In quell'incendio scrive Plinio nel quinto del 34. libro, esservi abbrugiata ancor le base della statua d'Attio Navio Augure: Namque, & Attii statua suit ante Statua d'At-Curiam, cujus basis constagravit Curia incensa P. Clodii sunere; la quale statua percio tie Navie. forse da Dionigi si dice nel suo tempo per terra, e si descrive di bronzo, e più bassa d'un'huomo: esser poi stata data la cura di rifabricar la Curia à Fausto siglio di Silla, che l'havea prima rifatta, nel medelimo libro 40. scrive Dione: ma se Fausto la. rifacesse, e sosse poi di nuovo distrutta per sabricarvi il Tempio della Felicità, ò prolungasse Fausto il rifarla per sabricarvi quel Tempio in vece della Curia, non è ben Templa certo. Ben'è vero che su poi concesso à Cesare il sar nuova Curia col nome di Giu- Felicitalia; la quale per la sua morte, ch'indi à poco segui, non essendo fatta, volte tis. nondimeno il popolo, che si facesse; la quale su poi consecrata da Augusto. Dio- Curia June scrive nel 44. esser stato concesso à Cesare Vt novam Curiam edificaret, nam Curia lia. Hostilia licet resesta sucrit, denud destrutta erat sub pratextu, qued ibi Templum Felicitatis adificare instituissent, quod Lepidus Magister equitum absoluit; sed re ipsa ne in co loco nomen Sylla servaretur, & nova Curia Julia vocaretur. Il medesimo Scrittore nel 47. Caria, ubi congregaretur Senatus, Julia abejus nomine dicta apud Comitium satim ex decreto prins facto edificata fuit. Ester stata consecrata da Augusto dice il medesimo nel lib.51. Consecravit Templum Minerve, & Calcidicum distum, & Senatum Julium factum in bonorem Patris sui: Et esser stata inaugurata è testimonio Gellio nel 7. del 14. libro: Propterea & in Guria Hostilia, & in Pompeja & post in Julia, cum profana ea loca fuissent, Templa esse per Augures constituta, ut in iis Senatus Consulta more majorum justa sieri possent; non però la Curia Ostilia restò soppressa, poiche il medefimo Dione scrive nel 45. esser stato dato ordine, ch'ella si rifacesse: O banc ob causam decretum facit, ut Curia Hossilia dista resiceretur; & esserne seguito l'essetto dà inditio Rufo, che la registra, e ella non è aggiunta adulterina, come alcune altre; di che dà sospetto Suetonio nel 60. di Calignia, accennando altra Curia nel Foro chè la Giulia mil'hora non eller stata: Et Senatus in asservada libertate aded consensit, ve Cost. prime non in Curiam, quia Julia vocabatur, sed in Capitolium convocarent. Forse la Cusia Giulia sù l'antica Ostilia sù fabricata, e perciè mentre Dione dice nel 47.

esser stata fabricata la Giulia presso al Comitio, secondo il decreto prima fatto, sacilmente intende il decreto narrato già nel 45. Ut Curia Hossilia dista resiceretur: da quello, ch'io della statua della Vittoria soggiungerò, meglio si chiarisce:ma resti pure il dubbio esposto all'altrui giuditio, ch' io non intendo esaminarlo, non chedeciderlo.

Status diPisagita , e d'+

Ritornando in dietro al tempo di Silla, racconta Plinio nel sesto del 34. dibro ne Alcibiade. i corni del Comitio esfer state le statue di Pitagora, & Alcibiade: Dones Sylla Distator ibi Curiam saceret; da che ci s'accenna, d che Silla facesse nuova Curia nel Comitio, di che non s'hà rincontro, o più tosto che risarcendo l'Ostilia, l'ingrandiscealquanto più, ò finalmente, che le statue con l'occasione del fabricare ivi, già che. erano sù l'estremità del Comitio, sossero levate, e non più riposte,

Status della Vistoria.

Nella Curia (cioè a dire nella Giulia) pose Augusto la statua della Vittoria, la qual fu de' Ferentini, portata di là a Roma, & ornata delle spoglie Egittie. Così nel 51. libro Dione scrive, soggiungendovi, che ancor vi stava nel suo tempo. Della medesima così scrive Erodiano nel quinto: Quare imaginem propriam (parlad'Elagabalo)maximis lineamentis, qua ipse obire Sacerdotis munia videbatur, simulque figuram Numinis, cujus Sacerdotium gerebat, depiciam in tabula premisit Romam jussis qui eam ferrent in media Curia loco edito supra Vistoria caput collocare: donde cavia » che la statua in medio Curia su nel mezzo d'un lato d'essa, al muso congiunto, siche gli si potesse assigere sopra quel quadro. Esservi anche stato l'Altare, il medesimo Erodiano dice nel settimo: Duo, tresve ad summam curiosiores audiendi Curiam ingressi, sic ut ultra Aram quoque Victoria penetrarent, &c. Donde notisi, che l'Altare era non lungi dall'entrata; e se su presso alla statua, com' è credibile, era ella nel mezzo di quel lato, in cui stava l'entrata. Fatta poi Roma Christiana, l'Altare su levato, come si duole Simmaco nell'Epistola 61. del 10. libro, ma la statua pur vi restò; ce ne.

dà luce Claudiano nel sesto Consolato d'Onorio: agnoscunt proceres, babituque Gabino Principis, O ducibus circumstipata togatis Jure paludata jam Curia militat aula. Affuit ipsa suis ales Victoria Templis

> Romana tutela toga, qua divite penna · Patritii reverenda fovet sacraria cetus.

Comitiú.

TIALI .

Hingnesse dal Fore.

Congiunto alla Curia Ostilia, e presso i Rostri dalle parole portate di Varrone, e di Asconio ci si disegna il Comitio. Questo dal Marliano, e da altri si dice parte del Foro, mà non sò con qual ragione; le parole di Cicerone Pro Sextio non lo suonano tale: Cum Forum, Comitium, Curiam multa nocte armatis, &c. occupassent, impetum faciunt in Fabritium, nè quelle di Livio nel quarto della quarta. In Foro, & Inogo froper Comitio, & Capitolio sanguinis guttæ visæ sunt, në quelle d'Asconio, che nella terza so lungo tem Verrina dichiara il Comitio Locum prope Senaculum, quò eoire Equitibus, & Populo Romane licet. Il Comitio su lungo tempo luogo scoperto come il Foro, e serviva per. i Comitii Curiati, ne quali si solevano stabilir le leggi, & eleggere i Sacerdoti, sicome nel Campo Marzo per i Centuriati, ne'quali i Magistrati s'eleggevano, servivano Detto à i Septi. Scrive Plutarco in Romolo esser detto d coeundo, perche ivi da Romolo, e coeundo. da Tatio convenuti insieme sermaronsi le conditioni della Pace, e del Regno: ma-Come si di- come poteva dal Foro distinguersi il Comitio, s'era luogo scoperto, e nel Foro ? per cotal cagione forse dal Marsiano, eda gli altri parte del Foro si diste; mà della pura verità s'hà luce dal fito medefimo. S' alla Curia Ostilia, che sù le radici del Palatino più alta del Foro ergevali, fu congiunto, segue, che sù le radici medelime fovrastando al Foro anch'esso, come la Curia, gli si distinguesse con l'elevatezza.... Quindi Varrone parlando del Grecostasi, accenna sustruttioni: Sub dextra bujus à Comitio locus substructus &c. è sorse non col solo sito, ma e con parapetti di muro. si distingueva, come i Septi dalle Tavole, acciò ne' Curiati Comitii, mentre tutto il Popolo

Popolo era ridotto nel Foro, potesse ciascuna Curia racchiusa ad una nel Co-

mitio darvi i suffragii.

Da qual parte della Curia sosse il Comitio non è senza dubbio. Da Livio par si One precisa. accenni alla sinistra nel libro primo: Statua Accii capite velato, quo in loco res assa est in Comitio in gradibus ipsis ad lævam Curiç: e però trà Santa Maria Liberatrice. e San Theodoro. Mà se ciò sosse, come havrebbe potuto il Comitio esser congiunto all'Area di Vulcano, ch'esser stata trà S. Lorenzo în Miranda, e S. Maria Liberatrice mostrai nella quarta Regione? Qui, qui stava il Comitio, e non altrove, e perciò a destra della Curia si dice da Varrone: Sub destra bujus (della Curia ) à Comitio locus substructus, &c.e che con la Via Sacra confinasse, dal congresso di Romolo, e di Tatio fa dichiara; dalla confederatione de'quali la Via Sacra haver preso il nome si dice da Festo nel 18. seome il Comitio da Plutarco in Romolo. Le parole portate di Livio non ci adombrino, poiche considerato bene il sito s' hà piano il loro Perta laterasenso. La Curia al Comitio congiunta non haveva solo la porta, e le scale verso il se della Ca-Foro, come dicemmo, mà anche un'altra laterale è necessario che havesse, per cui Comitie. i Legati delle Nationi straniere si solevano dal Grecostasi introdurre per il Comitio nel Senato; col qual supposto calza bene l'historia da Livio scritta nel quinto: Cum Senatus paulo post de bis rebus in Curia Hostilia baberetur, Cohortesque en prastdiis revertentes forte agmine forum transfrent, Centurio in Comitio enclamanit & c.qua voce audita & Senatus accipere se omen ex Curia exchamavit. Mentre Livio dunque parla della statua d'Accio posta nel Comitio sù le scale, per le quali dal Comitio si scendeva nel Foro, suppone di stare sul Comitio, à cui la porta laterale della Curia stava in faccia; e perciò le scale da calar dal Comitio nel Foro, e la statua d'Accio, ch'era in esse, a sinistra della Curia dovevano dirsi; mà noi del sito del Comitio parlando supponiamo star nel Foro, e per porlo trà la Curia, e la Via Sacra presso al Vulcanale, convien dir con Varrone, che fosse a destra della Curia, cioè trà Santa Maria... Liberatrice, e S. Lorenzo in Misanda.

Scoperto il Comicio, su la prima volta coperto in quell'anno, in cui Annibal Coperto il Co venne in Italia. Livio nel settimo della terza: Eo anno primiem, ex quo Annibal in d'Annibale Italiam veniffet. Comitium testum esse memoria proditum est: la qual copertura in altraguisa nompoté essere, chè per via di colonne, ò d'Archi, non si leggendo, ch'oltre la copertura fosse anche rinchiuso con le muraglie. Lasciato noi dunque ciò, che del suo sito dissero.il Marliano, & altri Antiquarii, non havremo gli occhi (cred'io) e con gli occhi gl' ingegni sì appannati, che le sue gran colonne presso Santa Maria Liberatrice, da altri credute vanamente del Ponte di Caligola, e da altri senza- cino più ragionevolezza del Tempio di Giove Statore, (che non fù nel Foro, nè potè esser' in quel sito ) non si ravvisino avanzi di quelle, dalle quali il Comitio era coperto. Inditio di ciò danno il piano di esse più alto del Poro,e dell'Arco di Severo, & il cornicione superbamente intagliato nella faccia, che hà verso il Foro, ma rozzo nell'altra

verso l'Arco di Tito sopra l'architzave, in cui le travi del tetto posavano.

Del Comitio'il primiero uso sù convocarvi i Comitii Curiati, ch'erano le antiche Nel Comitio adunanze del Popolo ne' primi tempi, quando i Centuriati, e i Tribuni non erano ancora introdotti, quelli nel Campo Marzo, questi ove era più commodo. Indi i Cariais. Curiati si congregarono quivi solo per le creationi di Sacecrdoti, ò per l'introduttione di nuove leggi. Di che ampiamente scrivono il Sigonio, il Gruchio, & il Fi fi teme Rolino. Esservisi tenuta anche ragione Varione dimostra nel quarto: Comitium anche ragione ab to, quod coibant, & Comitiis Curiatis, & litium causa, e con libertà descrivono le parole di Cajo Titio portate da Macrobio nel 16. del terzo de Saturnali, ove son..... descritti alcuni crapuloni: Veniunt in Comitium trifles, jubent dicere, quorum negotium est, narrant. Juden testes poscit; ipsus it micium; ubi redit, ait omnia se audivisse; tabulas poscit, Isteras inspicit, vin pra vino sustinet palpebras, eunti in Confilium, ibi bec

Oratio: Quid mibi negotii est cum istis nugatoribus, potius, quam potamus mulsum mistum vino Graco, edimus turdum pinguem, bonumque piscem, lupum germanum,qui inter d'ios poutes captus suit ? più apertamente ciò fi cava da due leggi delle 12. Tavole, una delle qualissecondo la correttione di Fulvio Orano si legge: Tertieis nundincis con inoc is in du Comition en do jure im procitato: e nell'altra: Remubi pacont oranto nei pacent ante medidiem en do Comitio, aut en de Fero causam coniciente, e Planto nel Penulo Atto Terzo Scena quinta.

Cras mant que so in Comitée estate ebujam.

Donde può argomentars, che perciò sosse da Opimio sabricata nel Comitio la... Bafilice.

Fi fflagel. Effer' enche stato solito battervi i rei con le verghe si trahe dall' Epistola 112 Lerone I rei. del quarto libro di Plinio il posteriore; ove di Celere Cavalier Romano ragiona: Cum in Comitio caderetur, in bac voce perstiterat. Quid seci? nibil seci; e trè versi sotto di Liciniano parlando; Si Comitium, & virgas pati nollet, ad couseffionem confugeret; a che Suetonio nel c.8. di Domitiano è conteste: onde le due colonne, alles rirs.

quali furono flagellati i Santi Apostoli Pietro, e Paolo, conservate hoggi nella... Fi farman Traspontina, erano surse ivi. Esser di più stato uso sarvi morire i rel per le mani del che satti me Ca-nesice sembra potersi raccor da Seneca il Retore nella prima controversia del settimo libro: Nefas commissum est:nulla mea partes funt ad expiandum scelus; Triumviris opus est, Comitio, Carnifice. Esservisi anche giocato a palla si cava da Seneca il Pifg'oci a morale, che nell'Epistola 10. scrive di Catone: Eedem, que repulsus est, die in Comi.

tio pila lufit.

Pietra negra di Remolo

palla.

Fù nel Comitio una pietra negra destinatasi da Romolo per sepoltura. Pesto: Niger lapis in Comitio locum funcsum significat, ut alii Romuli morti destinatum, sed non usu mel Comitio, obvenit,ut ibi sepeliretur sed Faustulum nutricium ejur ibi sepultum suèsse. Quintilium avum fi . . . . . . qui Romuli parter sequebatur , cujur familia difia Quintilia junta appellationem ejus. Mà Varrone citato da Porfirio Scoliaste d'Oratio in quel verso della 16. Ode dell'Epodo:

Quaque carent ventis. & solibus offa Quirini

lo vi afferma seppellico: Hoc dicitur quasi Romulus sepultus sit, non ad Colum raptus;

aut discerptus; nam Varro post Rostra suisse sepulcrum Romuli.

I FattiCapiwitie .

I Famosi Fasti Capitolini ritrovati, per quanto il Panvinio riferisce, presso la Chiesolini nello sa di S. Maria Liberatrice, chi non li crederà esposti anticamente nel Comitio, d fors'anche nella muraglia della Curia, ch'era in quel lato ? Veramente fito per quella più al propolito non può alcuno immaginarli.

ArcusFabienus.

Al Comitio l'Arco Fabiano si congiungeva sù l'imbocco della Via Sacra nel Foro, di cui su ragionato assai nella Regione quarta, benche a questa appartenesse. Al medesimo congiunte erano più fabriche, alle quali si passava per esso; e perciò esser mel Comitio fi dicevano, in cui hebbero la loro entrata. Queste erano il Grecostafi, il Senacolo, la Basilica d'Opimio, e'l Tempietto della Concordia.

Greco-

Il Grecostasi ciò, che sosse si dichiara da Varrone: Ubi Nationum sserent Legati, qui ad Senatum essent missi. Era una stanza, ò loggia, ò portico, ò altro, ove gli Ambasciadori delle nationi prima d'essere introdotti in Senato, si trattenevano, overo dopo havere spiegata l'ambasciata, sin tanto ch'il Senato consultava della risposta. Fù detto Grecostasi da' soli Greci, come da una parte delle Provincie pigliata per tutte; Is Grecostass appellatur à parte, ut multa, loggiunge Varrone.

Il suo sito dal medesimo Varrone portato una volta interamente si dice sotto la... destra della Curia di là dal Comitio: Sub dextra bujus ( Curia ) à Comitio locus subfrustus, ubi, &c. ma da qual parte del Comitio? da quella verso il Foro non già; perche oltre il non leggersi mai, ch'il Grecostasi sosse sul Foro, havrebbe tolto Pesservi al Comitio: Dunque d dall'altro lato verso il Vulcanale, come con la parola supra sembra accennarlo Plinio nel primo del duodecimo libro: In Gracostaf. qua

tunc supra Comitium erat; ò dall'altro verso la Via Sacra in saccia alla Curia. Ma dal 60. capo del sertimo libro di Plinio può prendersi del sito con misura la pianta: Duodecim tabults Ortus tantum, & Occasus nominantur : post aliquot annos adjedus est & Meridies, Accenso Consulum id pronun iante, cum à Curia inter Rostra de Gracosasim prospezisset solem. A Columna enea ad Carcerem, inclinato Sydere, suprema pronunciabat: Siche in un matematico paralello trà il Levante, e'l Ponente stavano il Grecostasi, i Rostri, la Colonna di bronzo, e'l Carcere posti a silo. Considerazi hora i Rostri sù l'augolo occidentale del Comitio-dove questo con la Curia terminava, cioè presso le crè colonne, che ancora vi durano, il Grecostasi deve di necessità porsi nell'oriental corno del medefimo Comitio, ch'era trà la Via Sacra, e l'altra, dalla qual dicemmo dividersi le Regioni quarta, & ottava; di maniera che il Grecostasi frà la medesima strada . e'l Comitio si fraponesse quasi incontro alla via, c'hoggi è trà S.Lorenzo, e SS.Cosmo, e Demiano. Così il Sole non poteva nel mezzo giorno non piombare perpendicolarmente frà il Grecostasi, e i Rostri, nè srà la Colonna, e'l Carcere era minor convenienza. Così anche con ragione fù da Varrone detto luogo sustrutto; a cui la sustruttione in quella parte, che nella Via Sacra sporgeva, su necessaria,

Arsa questa fabrica, nel tempo di Plinio non v'era più, dicendo egli nel primo del 33. libro poco sa citato: In Gracostafi, qua tunt supra Comitium erat: Mà esser Arso, e po stata poi da Antonino Pio rifatta, scrive Capitolino; Gracostadium post incendium rifatte da

restutum .

Sopra il Grecostasi, cioè allo stesso filo verso il più alto del Palatino, e più presso al Vulcanale, che al Comitio sovrastava, surono il Senacolo, e la Basilica d'Opimio, e'l Tempietto della Concordia: Senaculum supra Gracostasim ubi adis Concordie, ir Basilica Opimia. Del Tempio della Concordia così scrive Plinio nel primo del 33. libro: Sempronio Longo, & L. Sulpicio Coss Flavius vovit adem Concordia si populo reconciliasset ordines. Et cum Gc. en multiatitia seneratoribus condemnatis edicu-Jam æream seest in Græcostash que tune supra Comitium erat : inciditque in tabula ærea cam adem 104.annis post Capitolinam dicatamje Livio nel nono:C.Flavus Cn. Filius, Cocordiç & c.sdilis curulis, &c. çdem Concordia in area Vulcani summa invidia nobilium dedicavit : Fù dunque un'Edicola di bronzo, e dicendosi da Plinio nel Grecostasi sopra il Comitio, da Livio nell'assa, ò piazza di Vulcano, com'anche dal medesimo nell'ottavo si conferma: in area Vulcani, O' Concord. a sanguine pluit, legue, che trà il Vulcanale, & il Comitio fusse posto, sichè nell'una, e nell'altra rispondesse con doppia faccia-come nella quarta Regione disti più distesamente: & essendo il Vulcanale assai presso al Lupercate, & alla Curia, il medesimo Tempietto fù l'ultima fabrica facilmente di quel filo sopra il Grecostasi, sopra il Senacolo, e la Basilica d'Opimio.Lo spatio poi, che frà esso, e la Curia Ostilia rimaneva, era facilmente vacuo per l'imbocco della via, che dall'Arco di Tito drizzata verso il Comitio già dicemmo; da cui la Regione quarta, e decima si dividevano. Un' altro Tempio della Concordia fatto dopo la morte de' Gracchi d' ordine del Senato ad onta della plebe nel pris mo delle Guerre Civili d'Appiano si legge; di cui l'Iutarco ne' Gracchi con-Berma: Supra omnia plebem afflixit, Templum Concordia ab Opimio confruitum, &c. itaque pernosiem bipogrammate quidam scripseraut bane versum. Opus vecoraise Templum Concerdia fecit. Si crede perciò dal Fulvio, dal Marliano, e da altriche Opimio non facesse nuovo Tempio, mà quell'Edicola ristorasse, a che io volentieri non consento, non potendo apprendervi, ch' alla plebe spiacesse, & altresì dilettasse a'Nobili la ristoratione d'un Tempio fabricato già in memoria di quella, & ad onta di questi: oltre che la prima su un' Ediçole di bronzo, quel d'Opimio de tutti si scrive Tempio; e pur la prima Edicola si legge in Vittore. Ben'io penso, che s'era quivi un... Senacolo, e la Basilica d'Opimio, nè potè il Senacolo non esser Tempio, sosse que sto il Tempio fatto da Opimio della Concordia ad onta della Plebe, & all'altro della Plebe P 2

Senaculti aureum .

Basilica Opimii .

Ædicula

la Plebe contraposto, in cui perciò è credibile, ch'il Senato spesso si congregasse; tanto maggiormente, ch'era nel Comitio, & haveva a lato il Grecostasi, & indi il nome di Senacolo potè derivarglisi. Forse non d'altro Senacolo, à Curia intese Lampridio, quando disse in Alessandro: Gum Senatus frequenter in Guriam, boc est in adem Concordia Templum inauguratum convenisset, &c. Quì notisi da qual magnissenza di fabriche il destro sito della Curia era guernito. Il Comitio faceva ricco vestibulo alla sua porta laterale; ove il Grecostasi, un Senacolo, & una Basilica facevano spalliera, mentre un Tempietto di bronzo davagli l'ultimo abbigliamento.

Ficus Ru minalis.

Per finir di discorrere del Comitio, su anche in elso il Fico Ruminale, sicaja antichissima del Palatino; sotto cui Romolo, e Remo fanciulli esposti secondo Livio, è portati dal fiume inondante secondo Varrone, furono nudriti dalla Lupa. Vittore nella Regione del Foro così la registra: Ficus Ruminalis in Comitio, ubi & Lupercal; e Servio nell'ottavo dell'Eneide: Ficus Ruminalis, ad quam ejetti sunt Romulus, & Remus, que fuit ubi nunc est Lupercal in Circo, hac enim labebatur Tyberis; ove apertissima scorrettione apparisce nella parola in Circo, dovendo dire in Comitio, conforme all'autorità di Vittore, & all'altre che seguono. Tacito nel 13.de gli annali: Eodem anno Ruminalem arborem in Comitio, que supèr DCCXL annos Remi, Romuliq; infatiam texerat, mortuis ramalibus, & arescente trunco diminutam, prodigii loco habitum est, &c. Plutarco in Romolo presso il Germalo la dichiara: Locum Cremonum vocant, sed pridèm Germano nomen fuerat, &c. nec porrò longiùs Ficus Ruminalis. Festo presso la Curia: Ruminalem ficum appellatam ait Varro propè Curiam sub veteribus, qudd sub ea arbore lupa rumam dederit Remo, & Romulo, idest mammam. Dalle quali autorità dee raccorsi il Fico Ruminale esser stato nel Comitio presso alla Curia, sicom'anche presso al Germalo, & al Lupercale, ancorche il Lupercale, e'l Germalo sossero di Regione diversa. Risiusato però come vanità espressa quel che Pomponio Leto disse esser stato quel sico presso la rotonda Chiesa di San Teodoro, & all' opposto d'esso il Lupercale sotto il Campidoglio, e lasciato anche ciò, che se ne dice da altri, si ritrova il sito suo facilmente con la dispositione delle fabriche da noi fatta... pur hora; secondo la quale suppongasi il Comitio d'ampiezza maggiore della Curia, come dal verisimile si richiede, e però dietro alla Curia fino all' angolo austral del Comitio si conceda un poco di sito: ivi esser stato il Fico Ruminale non potrà negarsi. Ivi, dove le due vie dividenti le trè Regioni 4. 8. e 10. dicemmo sar compito, à vogliamo dir capocroce, se sù l'angolo della quarta era il Vulcanale, sù quello della decima, cioè sù l'angolo boreale del Palatio il Lupercale, in uno de i due dell'ottava dietro alla Curia, & incontro al Lupercale era il Fico, che hoggidi può additarsi dove è la Chiesa di S. Maria Liberatrice, ò non molto lungi. Così il Vico non su sopra l'autro del Lupercale, mà incontro, facendo così ombra all'antro, & a i putti: onde perciò da' Romani vi su posto il simulacro della lupa, e de i du gemelli. Livio nel decimo: Eodem anno Cn & Q Oguini: ædiles curules, & . & ad Ficum Ruminalem simulacra insantium conditorum Urbis sububeribus lupa posucrunt, Ge.il qual simulacro esser stato di bronzo, è testimonio Plinio nel cap. 18. del 15. libro: Miraculo ex aro juxta dicato.

Nome di Ruminale

Restami dir solo al nome di Ruminale due derivationi darsi da gli antichi. Una dalla ruma, cioè poppa, come, oltre Festo portato sopra, scrive Plinio nel luogo allegato poco sa: Qua nutrix Romuli, & Remi conditoris appellata, quoniam sub ea inventa est lupa infantibus prabens Rumam(sta vocabant mammam) mirasulo & c. l'altra da Romolo secondo Ovidio nel sesto de Fasti.

Arbor erat, remanent vestigia, quæque vocatur Rumina nunc ficus, Romula ficus crat.

Ficus Na. Oltre il Ruminale un'altro fico detto Navio esser stato nel Comitio, si legge in via. Testo, piantato da Tarquinio Prisco nel luogo preciso, dove Attio Navio se veder la mara-

la maraviglia della cote col rafojo tagliata, foggiungendo Pesto ivi: Et Ficum ab co satam ibi esse intra id spatium loci, qui contentus fine sacro su, camque si quando arescere contigiffet, subseri, sumique en ca surculos justific; quo salto tantos intra temporis tralius tum alia in co loco complurer feius enata effent , atque ca avulfa deinde de facro illo loco radicitus removerentur , omne , que inibi tune temporis eraut , ficum preter unam illam ejettas fuisse admonitu fatalizac justu in primis Aruspicum. O divinis etiam responsis promittentibus, quamdiù ca viveret, libertate Populi Romani incolumem mansuram; ideoq: celi , & substri en illo tempere cuptam . Mà il miracolo d' Attio effer fiato fatto nel Foro, e non nel Comitio scrive Dionigi nel terzo, ove era il suo Tribunale, equel suogo dice esser detto Pozzo, che del Puteale di Libone haver voluto intendere fembra chiaro, e la statua posta da Tarquinio ad Attio nel Foro soggiunge. A che facilmente può rispondersi, il miracolo d' Attio effer successo nel Foro, ma presso al Comitio, a cui il Tribunale di Tarquinio era congiunto, è vicino. Quindi ad Aptio la statua se posta nelle scale del Comitio, che nel Foro sporgevano, come Livio dice ; e però si può dir posta nel Foro secondo Dionigi . Il fico, se su piantato nel piano del Foro, mà congiunto al muro del Comitio, fi pote dir nel Foro, e parimente nel Comitio, come Plinio più apertamente dice nel 18. del 15. libro: Ficus arbor in Fore ipso, as Comitie Rome nata sacra fulguribus ibi conditis, &c. Ove le des. Navio parli ivi Plinio, come a me par chiaro, ò pur d'altro Fico nato parimente, ò piantato lungo il muro del Comitio ful Foro, mi riporto ad altriunà ò quello, ò altro ch'egli fosse, così segue Plinio a ditne : Magisque in memoriam ejus, que nutrix Romuli, at Remitanditoris appellata, quaniam sub ea inventa est lupa insantibus prabens Rumen (it a vocabant mammam)miraculo en are junta dicato, tanquam in Comitili sponte transfilet. In comprobatione di ciò, si riporta qui appresso tal satto della Lupa con i gemelli lattanti espresso in una medaglia della famiglia Pompeja descritta dall'a ... Orbai ,

## Zaltra metà del medesimo lato del Foro.

### CAPO QUARTO.

7 Isto lo spatio trà la Curia Ostilia, e la Via Sacra, resta, che dall'altra parte della medefima Curia, che quasi in mezzo dicemmo essere, si rintracci l'altra...

metà di quel lato, la quale forfe non meno facile ci potrà effere.

Alla Cnria stava congiunta la Basilica Portia. Così mostra Asconio nella Mi-Joniana , ove dopo il racconto dell'incendio della Curia fatto coll' abbrugiamento del corpo di Clodio , segue : Et item Portia Bafilica , que erat ei junita, ambufta eft : Portia . la quale ove precisamente fosse non si stenta a ritrovare. Era ella ful Foro, come fi vedrà fotto; & ellendo congiunta alla Curia, non potè star altrove, che alla fini-

stra di quella, già ch'alla destra era il Comitio. Fù dunque presso Santa Maria Li-

buni dela Plebe . Prima Basi lica satta in .

Roma.

beratrice, e forse dove ancor dura un pezzo d'antica fabrica, della quale con auovi muri appoggiativi si son' hoggi fatti granasi. Da Plutatco in Catone Censorino si dice sub Curia; forse perche più bassa della Curia era in piano, ò quasi in piano del Foro: Quam ex are publico vicinam Foro sub Curia ab se adificatam Portiam Basilicam ragione i Tri appellavit. In essa haver tenuto ragione i Tribuni della Plebe dichiara Plutarco in Catone Uticense: Tribuni plebis, quoniam in illa jus dicere consueverant, columnam, qua sellas corum impedire videbatur, decreverant tollere, vel in alium locum transferre.

Fù questa la prima Basilica, che haver'havuta Roma si sappia; poiche l'anno suo 533. nel Consolato di Marcello, e Levino in Roma non esser'anche state le Basiliche sa testimonianza Livio nel sesto della terza: Neque enim tum Bassica erant, e la Portia su poi satta l'anno 564. essendo Consoli Lucio Porcio, e Publio Claudio; così scrivendone Livio nel nono della quarta: Cato Atria duo Manium, & Titium in Latomiis, & quatuor Tabernas in publicum emit, Basilicamque ibi secit, qua Portia appellata est: Ove in luogo di quegli Atrii, dove su poi la Basilica detta Latomico cioè Pietraje, dà alcun segno, che sù quella sponda del Palatino essendovi state prima cavate pietre, fosse stato già il sito abbassato assai più del piano della Curia, e del Comitio, & adeguato forse al piano del Foro; ove si pote poi sar la Basilica souo la Curia, cioè della Curia più bassa. Asconio nella Divinatione dice, chenon l'atrio, ma la casa tutta Menio vendè a Catone: Ménius cum domum suam venderet Catoni, & Flacco Censoribus, ubi Basilica ædisicaretur, exceperat jus sibi unius Columna, super quam testum proiiceret, & provolantibus tabulis, inde ipsi.

Columna Mœnia.

Meniani.

O posteri ejus spectare munus gladiatorium possent, quodetiam tum in Foro dabatur; ex illo igitur Columna Menia vocitata est causs bujusmodi. Quindi i tavolati sporgenti in fuori delle case surono detti Meniani, & hoggi pur si segue à dirli Mignani, de'quali poco diversamente si legge nelle schede di Festo: Maniana appellata sunt a Manio Censore, qui primus in Foro ultra columnas tigna projecit, quo ampliarentur superiora spectacula. Concordi con-Asconio sono Valerio nel c.20. del libro nono, e Nonio Marcello.

Templi

De'Meniani fanno mentione lá legge Malum ff. de verb. signiste. e la legge Meniana C. de adif. privat. de'queli anche ampiamente discorrono Alessandro d'Ales-Romuli. sandro nell'undecimo del libro nono, e Celio Rodigino nel decimo del libro 28.

Il Tempio di Romolo da Vittore, è da Rufe in questa Regione registrato concordemente esser diverso dall'altro della quarta dettodi Remo, e da noi giudicato hoggi SS. Cosmo, e Damiano, vano è il dubitarlo. Del medesimo così scrive-Dionigi nel primo: Oscaditur (parla del Lupercole) secundum viam, qua itur ad Circum, Templumque ei proximum, in quo est lupa prabens pueris duobus ubera. Donde si cava esser stato in quella strada, che alla Via Sacra per il Vulcanale, e per il resto della falda del Palatino drizzata al Circo haver divisa la quarga Regione, e la decima dall'otteva, dissi nella quarta; della qual via spero portar'anche il nomfrà poco; sichè il Tempio di Romolo presso al Lupercale, mà nell'ottava Regione su necessariamente incontro, è quasi incontro al Lupercale dal Fico Ruminale non lungi, cioè dietro alla Curia, ò alla Basilica Portia, dove è hoggi S. Maria Liberatrice, ò distante poco; e la lupa di bronzo co'due putti detta da Dionigi nel Tempio, da altri presso il Fico Ruminale, ò sù veramente nel Tempio al Fico vicina, ò più tosto stando di fuori sotto il Fico, sicome que putti vi stettero, per la vicinanza grande al Tempio, si scrisse in esso da Dionigi: onde erroneamente dal Panvinio questo Tempio è scritto In Foro.

bronge .

8018 .

- Questa Lupa crede il Fulvio esser la medesima, che hoggi sù le stanze de' Conselle flanze servatori si vede; nè è cosa inverisimile, mà l'affermarlo mi par troppo arrischiade'Conserva, mento, poiche se ben'ella si riconosce per cosa antica, altre statue di bronzo della medesima lupa esser state in Roma, oltre quella del Lupercale, è certo; & una-

frà

frà l'aitre effer flatt in Campidoglio colpisa dal fulmine Cicerone scrive nell'oratiome terza contra Catilina: Tallus est etiam ille, qui banc Urbem condidit Romulus, quem inauratum in Capitolio parvum, atque lastentem uberibus lupinis inhiantem fuisse meministis; e già in quella, che hoggidi si conserva sul Campidoglio, i segni del sul-

mine pare fi scorgano.

Il Tempio de gli Dei Penati registrato parimente da Ruso, e da Vittore, con... Templa quanta ragione s'affegni da tutti in quella parte del Palatino, ch'è presso l'arco di Deorum Tito, pur troppo apparirà à chi fissamente co' siti sin'hora disposti vi farà conside- Penatiu. tione : e per meglio enche dimostrarne il suo tuogo vero, non restiamo noi di ragionarne più distesamente. Fù il Tempio de'Penati in Velia contrada del Palatino. Felia con-Livio nel quinto della quinta: Aedes Deorum Penatium in Velia de Celo tatta erat. 21 ada. Varrone nel quarto: Veliensis sexticepsos, in Velia apud çdem Deum Penatium; e Solino nel c.1. dice haver Tullio Oftilio habitato in Velia, abi postea odes Deorum Penatium facta est; non diversamente da Varrone allegato da Nonio nel titolo: De De-Gorum indagine: Tullum Hostilium in Velis, ubi nunc est edis Deum Penatium: Mà Velia anzi lo Resso Tempio dove erano? se la prima casa di Publicola era in summa Velia, e come Diorigi dice, fouraftava al Foro, a che Plutarco in Publicola è conteste: Valerius &c. habitabat Domum Vitelliam (Velliam dice forse) imminentem Foro, & desuper omnia despessantem; non poté essere dove è l'Arco di Tito, manell' altro lato del colle riguardante il Campidoglio; ove ben potè il Tempio de'Penatí esser nella Regione del Foro, sicome hò mostrato. Vi consente quello, che del Germalo contrada congiunta à Velia nella Reg. 10. si dirà. Tacito nell'undecimo de gli Annali l'accenna non lontano dal Tempio di Vesta, mentre dell'incendio di Nerone dice: Aedes Statoris Jovis vota à Romulo, Numaque Regia, & Delubrum Vesse cum Penatibus Populi Romani exusta: ove la particola cum non haurebbe convenienza alcuna trà luoghi lontani. Dionigi nel primo così ne scrive: Templum Rome ostenditur non protul a Foro in loco obscuro propter circumjesta adificia, qui Romanis vulgo fub velis dicitur; In eo posita sunt Trojanorum Deorum imagines, quas cuivis fas est inspicere cum inscriptione Denates, que Penates significat Videntur en im mibi illi prisci an. te inventum P. usurpasse pro eo D. literam; sunt autem hastati duo juvenes habitu sedentium ad modum antiqui operis; dal qual concetto d'autorità, dove fosse il Tempio de? Penati, e Velia resta hormai chiaro, e da gli altri edistii, che appresso gli erano, la vorità riuscirà in breve più evidente : ma per istabilizzo intanto il luogo preciso diciamo, che il Tempio era non molto lungi da quel di Romolo, frà S. Maria Liberatrice, e la rotonda Chiesa di S. Teodoro: se prima era stata ivi l'habitatione di Tullo Ostilio, come Solino diceseccole non lungi molto della Curia ritrovata, sicome anche dopo habitando Ostilio nel Celio con gli Albani presso la nuova Curia fi se la Casa. Il Tempio de'Penati haver'havuto cortile, ove Augusto sece trapiantare una palma nel 92. di Suetonio in Augusto si legge: Enatam inter juntturas lapidum Palma trae ante Domum suam palmam in compluvium Deorum Penatium transtulit, utque coalesce- pianiacanel rct magnoperè curavit .

Per far ritorno al Poro, presso la Basilica Portia surono le Taberne dette Vecchie; quel Taberna le quali presso la Curia Hostilia son dette da Varrone: Curia Hostilia, cujus id voca- veteres. bulum, quod primus edificavit Hostilius Pex sub veteribus; e se a ciò non vuoi dars fede, perche le parole sub veteribus non sono in alcuni testi, credasi almeno à Festo nel 17. Ruminalem ficum appellatam ait Varro propè Curiam sub veteribus, quod sub ca arbore lupa. Dr. Ben può dar durezza, che il Fico, e la Curia, che in sito più alto del Foro, e perciò delle Taberne erano, si leggano sub con improprietà; mà pote facilimente ester'idiomatismo antico dimostrativo del sito, se non vuol dirsi, che col nome delle vecchie non le Taberne, ma le Latomie, è pietraje antiche si dinotassero. Per le Taberne si sa verisimile il seuso dal contraposto delle nuove, ch'esser Late nello miz. stesso Foro dirassi; il cui contorno ancora, sub novis dicevas, e non poca luce vi s'ag-

Cortile di

giunge con Livio nel nono della quarta portato sopra: Cato atria dao Mentine della Titium in latomiis, Or quatuor Tabernas in publicum emit, Baslicamque ibi secit, Ore. Chi però di sottilizzarvi si dilettasse, potria replicare, che il sub novis, potra men che quivi intendersi di Pietraje, cioè di quelle, che erano sotto il Campidoglio; nelle quali Servio Tullio sece il Carcere, dette sorse nuove, per esser cominciate ivi da poi, che nelle vecchie Ostilio se la Curia, e che le Taberne da Catone comprate mon han che sar con quel tempo, in cui Ostilio se la Curia sub veteribus, non leggena dosi satte nel Foro Taberne prima di Tarquinio Prisco; ma sia come si vuole: ove mon è certezza caminiamo noi co' sensi antichi. Delle vecchie parla ancora Plauto mel Curculione:

Sub veteribus ibi sunt qui dant, quique accipiant sonore,

E Suetonio nel c.100. d'Augusto Bisariam laudatus est. Pro ede Divi Julit a Merio, & pro rostris sab veteribus à Druso, & c. mentre, come ad altri piace, non si lega pro rostris veteribus. Nè è strano, che i Rostri vecchi si leggano sub veteribus, mentre sub veteribus si diceva aucor la Curia, che loro era dietro. Sono aucor le vecchia poste da Livio presso la casa d'Africano nel 4. della quinta: Ti. Sempronius, & c. edes P. Africani ponè veteres ad Vertumni signum lancasque & tabernas contiguas in publiquum emit: Mà che che altri si creda, la casa d'Africano assai lungi su dal Foro, e dal luogo detto sub veteribus, e vedrassi più sotto. Livio ivi parla di casa: edes Africani ponè veteres: onde ad altra casa, ò case vecchie l'intende vicina, non a Tabernes vecchie, ò se a Taberne, non à quelle del Foro.

Templů Castorů.

Il Tempio di Castore, e Polluce esser stato nel Foro dichiara Livio nel nono Martius de Hernicis triumphans in Urbem rediit, statuaque equestris in Foro decreta est, que ante Templum posita est. Strabone anch'egli nel quinto: Cumque in Foro Castoris, & Pollucis Templum tantis venerentur bonoribus; e Cicerone nel terzo De Natura Deorum. Nonne ab A. Postbumio adem Castori, & Polluci in Foro dicatam vides? Esser stato in questo late del Foro à piè del Palatino, assai chiaro può raccorsi dal 22. di Suetonio in Caligula; ove frà l'altre pazzie di quel Celare narra, che Partem Patatii ad forum usque promovit, atque ede Castoris, & Pollucis in vestibulum transsigurata, confilens sepe inter fratres Deos medium se adorandum adeutibus exchibebat, e da Diome più evidentemente nel 58. Apertoque Templo Castoris, & Pollucis inter utraque signa introitum secit per idem Templum in Palatium, ut velut ipseasebat, Gastorem & Polsucem janitores baberet:onde con ragione sù da Dionigi detto, supra Forum nel sesto: eEdes Pollucis,& Castoris, quam supra Forum extruxit Civitas, ubi visa sunt illorum simulacra: stando à piè del Palatino, la cui salda sourastar di sito al Foro deveva! Pinalmente, che sosse si la estremità del lato, si prova aucora facilmente: l'haver fervito per vestibulo del Palazzo Augustale di Caligula, mostra, che non più oltre sosse di quell'estremità, alla quale la casa Tiberiana pote al più distendersi da Caligula, come s'osserva dal Donati; ma ne toglie ogni dubbio l'esser stato presso al sonte, à lago di Juturna, ch'era in quell'angolo avanti al Tempio di Vesta, come da Ovidio si dice nel primo de'Fasti:

Fratres de gente Deorum Juxta Juturne constituere la cum.

e da Publio Vittore quivi: Templum Castorum ad Lacum Juturna. La cagione della cui fabrica dissusamente si narra da Dionigi nel libro citato. La sera stessa del giorno, in cui successe il gran satto d'arme co'Tarquinii al Lago Regillo, suron veduti in Roma due giovani sar guazzare i cavalli sudati nel lago di Juturna, pressa il Tempio di Vesta, e diedero nuova della Vittoria. Questi surono creduti que'due giovani Dii, e perciò ivi proprio sa loro drizzato Tempio. Lo stesso per appunto scrive Valerio nel primo, soggiungendovi Juntiaque sonti adis corum nullius manu reserata patuit. Il Tempio di Vesta, avanti à cui era il lago di Juturna, su nell'altro lato del Foro non lungi dalla via Nova, che dal Foro andava al Velabro, come poi dire,

mo:

mo:onde questo de' Castori nel fine del lato, che era à piè del Palatino su di necessità, ove è posto dal Fulvio, e dal Donati; nè caglia à noi, che diversamente se ne scriva dal Volaterrano, dal Biondo, dal Marliano, e da altri, il primo de'quali à SS. Cofmo, e Damiano, il secondo, e'l terzo presso S. Lorenzo in Miranda portaronio, de quali più occiatamente Pomponio Leto disse essere In fine Fori; di che dà anche inditio Plutarco in Silla, narrandovi l'uccisione d'Ofella da Silla ordinata nel Foro, standosene egli in disparte à veder tutto nel Tempio di Sesare: Ille autem (Ofella...) sollicitatus à multis in Forum venerat, quem missus a Sylla Centurio jugulavit. Ipse in Castoris æde sedens, è suggesto omnia superne spettabat.

Esser stato risatto da Lucio Metello scrive Asconio nell'Oratione Pro Scauro. Fù Refaite da finalmente rifatto, e consecrato da Tiberio, che v'inscrisse il suo nome proprio, cioè Mensione da Claudiano; & anche quel di Druso. Dione il dice nel 55. Hebbe appresso due sta- Tiberio di tue, una di Quinto Tremellio, che vinse gli Ernici, l'altra equestre indorata di Tremellio, e Lucio Antonio con inscrittione di Patrono del Popolo Romano. Cicerone così nel- di Lucio la sesta Filippica: In Foro L. Antonii statuam videmus, sicut illam D. Tremellii, qui Antonio. Hernicos devicit ante Castoris, &c. sed bac una statua. Altera ab Equitibus Romanis in equo publico, qui item ascribunt Patrono; e non molto prima: Aspicite a smistra ( cioè à sinistra de'Rostri, verso la qual parte era il Tempio di Castore ) illam eque-Arem satuam inauratam, in qua quid inscriptum est? Quinque, & triginta Tribus Patrono Populi Romani. Igitur ut Patronus L. Antonius? del quale n'esponiamo il Ritratto cavato da una medaglia riferita dall'Orsini.



Presso lo stesso Tempio esser state le Taberne, ove si vendevano servi, sa mentione Seneca nel trattato in Sapientem, &c. al c.13. Num moleste feram se mibi non reddiderit nomen aliquis ex bis, qui ad Castoris negotiantur nequam mancipia ementes, vendentes que, querum taberna pessimorum turba reserta sunt? se però Seneca non vuol dir servi (ch' so non credo ) gl'istessi negotianti. Queste Taberne facil cosa è, che sossero del numero delle vecchie.

Non lungi nel lato medesimo esser stato il Tempio di Giulio Cesare mostra essi- Tempis cacemente il Donati con l'autorità d'Ovidio nell'Elegia prima del secondo De Julii Cafaris, Ponto:

Fratribus assimilis, quos proxima Templa tenentes

Divus ab excelsa Julius ade videt,

e dal medesimo nell'ultimo delle Metamorfosi, ove s'accenna quel Tempio à fronte del Campidoglio.

& semper Capitolia nostra, Forumque Divus av excelsa prospettet Julius ede.

E di Statio nel principio delle setve, ove descrivendo il Cavallo di Domitiano po-Ro in mezzo al Foro, e volto verso il Palatino, dice essergli stato quasi incontro: Him

Hint obvia Itmina pandik Qui fessur bellis asserta munere prolis 🕡 Primuriter noffris oftendit in athera Divit?

Siche fu trà il Tempio di Caftore, e la Basilica Portis. Appiano nel secondo delle Altere di Guerre Civili ne fà mentione anch'egli dicendo effervi prime flato fatto un'Altere Giulie Cefa- al medefimo Giulio Cefare. Dione foggiunge nel 47. effer stato fabricato da'Triumviri, e dichiarato Afilo, e franchigia di chi vi fuggiva. Quivi fetito da'Pretoriani Tito Vinio in un ginocchio dopo l'uccisione di Galba, cadde, e morì. Tacito Tito Pinio nel primo dell'Historie : Aute odem Divi Julii jacuit primo lilu . Dione il dice faini apprefue, bricato presso dove su abbrugiato il suo corpo nei 47. Es ulterite in honorem Cafaris

Templum baroicum in Foro frumerunt, & in loce , udi ipfe combufus fuit . La sua faccia può vederfi nel rovefcio d'una medeglia d'Augusto impressa prima dall'Erizzo,

s poi dal Donati; la quale è questa.

# . 'Il lato, ch'era verso il Velabro?

### CAPO QVINTO.

T Ell'Occidental lato del Foro quettro strade erano portanti dal Foro altrove; dalle quali, le prima si rintracciano, e si dispongono, seguirà con facilità la notitia dell'altre cose. Furono queste il Vico Gingario, il Tusco, la via detta Nuova, & un ramo della Sacra.

Vicus

Il Vico Giugario effer stato à piè del Monte Capitolino trà la porta Carmentale, Jugarius. & il Foro dice il Marliano: ne può negarii effendo chiariffime le parole di Livio nel settimo della terza: Ab ada Apollinis boves famina alba dua Porta Carmentali in Orbem deduthe oc. Protentati à porta Jugario Vico in forum venere oc. e che andalse nel Foro senza discoftarsi dal Campidoglio, eccolo dello stesso Scrittore nel quinto della quarta; Saxum ingens, seu imbribus, seu motu terra leviere, quam ut alioqui sentiretur labefallatum,in Vicum Jugariumen Capitolio procidit, O multos oppressis. Tralse il nome, è da i ginochi, che ivi si facevano, ò dall'altare, che v'era di Giunone Giugala quale à i Matrimonii sourastava secondo Festo. Fit anche detto Turario o più tofto il Turario gli fu appresso, seguendosi in Vittore: Vicus Jugariunium & Thurarius, ubi sunt are Opis , & Cereris cum figno Vertunni ; de' quali due Altari fa anche teftimonianza l'antico Calendario allegato dal Giraldi nel fuo fotto i dieci d'Agofto: Are Opisio Saturni in Vico Jugario. Nel Giugario fit anche il Tempio d'Opi, EdisOpis e Saturno, così posti da Vittore; Ldis Opis, Or Saturni in Pico Jugario; il quale ester & Saturni stato il medesimo Tempio di Saturno, che servì d'Erario,posto presso al Clivo Capitolino, s'afferma dal Fulvio, giudicato da esso dove gli anni addietro su la Chiesa di S. Salvatore in Ergrio incontro à S. Maria in Portico, detto anche in Statera per

Ara Juno nis]ugæ in V. I.

Vicus.

. Thura-Fitts . ArçOpis, in V.I:

la stadera, che nell'erario di Saturno tenevasi: mà essendo l'erario di Saturno stato si salvatore nel Foro, il conceder ciò farebbe un por nel Foro il Vico Giugario stesso, tutto il in Erario Velabro, e mille altri luoghi, che n' erano suori, come per appunto sentì il Ba- & in Staronio. Dicasi dunque, che se bene scrive Macrobio nol c. 10. del terzo de' Saturna- tera. li esser stato solito a Saturno; & ad Opi sagrificare, e sar festa in un tempo stesso, non è però, che non havelle Saturno Tempio alcuno suo proprio, e diverso dal comune: onde su Tempio disserente questo dall'altro dedicato a Saturno solo nel Foro, di cui non anderà molto, che tratteremo. Quindi à disserenza del proprio di Tempio d'o-Saturno si soleva il comune chiamar Tempio d'Opi, e serviva per erario de'Cittadi- pi erario par ni. Così nella prima Filippica Cicerone: Utinam pecunia ad ædem Opis maneret, vicolare. cruenta illa quidem, sed bis temporibus cum iis, quorum est, non redditur necessaria, e mella seconda: Sed etiam regnas, qui maximo te are alieno ad adem Opis liberasti, qui per easdem tabulas innumerabilem pecuniam dissipasti, ad quem è domo Cæsaris tain multa delata sunt.

L'Equimelio su nel Vico Giugario di necessità; perch'era sotto il Campidoglio; Livio nell'ottavo della quarta: Substructionem super Equimelium in Capitolio &c. Requimelocaverunt: e che fosse dalla parte del Vico Giugario si mostra dal medesimo nel lium. quarto della terza: Omnia inter Salinas, ac Portam Carmentalem cum Equimelio, Juzarioque Vito, Gr. vagatus ignis sacra, prosanaque multa assumpsit. Fù non Vico, sicome altri disse, mà piazza satta della casa di Spurio Melio condannato a morteper sospetto di tirannide assettata. Livio nel quarto: Domum deinde, ut monumento area est oppressa nefaria spei, dirui extemplo just; id Aquimelium appellatum. No diversamente si legge mel quarto di Varrone, e nell'Oratione di Cicerone per la

fua Cala.

Il Vico Tusco, che nello stesso lato s'apriva, su al parere del Fulvio quanto di Valle era trà il Palatino, e'l Campidoglio di là dal Foro, per l'autorità di Dionigi nel Thuscus. quinto: Senatus locum in Vrbe ad edificandum dedit Vallem Palatinum inter, & Capitolinum colles quatuor ferme stadiss protensam, qui usque ad nostram etatem Thuscus Vicus Romana-lingua vocatur, qua transitur à Foro in Circum Maximum. Il Marliano all'incontro dice Vico Tusco quella sola via, che dalle radici del Palatino portava al Velabro; e che il Vico Tusco sosse una sola via, e non la valle tutta, da più luoghi di Livio s'insegna assai chiaro: mà il concordere l'utto, 🛶 l'altro non è dissicile. Tutta la valle detta prima Velabro pote da' Toscani, chepoi v'habitarono, prendere il nome di Vico Tulco, d Valle Tulca; mà secondo il solito di tutti i luoghi ampi, de' quali diverse parti prendendo a poco a poco nomi particolari, lasciano in una parte sola ristretto l'antico, non è strano, che di tutta quella Valle ad un sol Vico, ò strada il nome di Tusco restasse, & ad una, ò due sole quel di Velabro: mà ch'il Vico Tuscoalle radici del Palatino cominciasse non è possibile. Riusciva nel Velabro; da cui nel Foro Boario si perveniva. Livio nel settimo della terza: In Foro pompa constitit per manus, veste data, Virgines sonum vocis, pulsu pedum modulantes incesserunt. Inde Vico Tuscho, Velabroque per Boarium Forum in Clivam publicum, &c. e Porfirio nella terza Satira del secondo libro d'Oratio: Thustus dicitur Vicus, què itur Velabrum. E s'il Foro Boarlo stava a piè del Palatino anch'esso, come si poteva dal Vico Tusco al Boario lungo sempre le radici del Palatino passar per il Velabro, il quale dal Vico Giugario (come poi vedremo) tendeva al Poro Boario, e quindi al Circo Massimo/anzi nel condursi le pompe de' Giucchi del Foro al Circo (per la qual via quelle Vergini dovettero passare) non s'attraversava un poco di Velabro solo, mà per qualche considera. bile spatio del medesimo vi s'andava a dirittura. Così cantano i versi d'Ovidio nel sesto de' Fasti.

Qua Velabra solent in Circum ducere pompas Nil prater salices, coassague canna suit.

Vicus

Così anche della pompa del trionfo di Cefare dice Suetonio nel 37. Gallici Triamphi die Velabra pratervebens pent curru excusus est. Dunque intorno al mezzo della valle, non lungi molto dal Vico Giugario può sicuramente collocarsi, perche pià verso il Palatino era, come diremo hor hora, la Via nova. Così dal Foro potè an-Fin dove dar diritto quasi al principio, ò al mezzo del Velabro: mà crederemo noi, che nel Velabro terminasse! lo per me non posso imaginarlomi così breve, essendo solito delle strade principali nell'imboccar'in un'altra attraversaria, e passando oltre farvi crociera. Auzi havendo dell'inverisimile, che in faccia a' Ponti non fosse alcuna. strada ò corta, ò diritta, il Ponte di S. Maria, detto prima Senatorio, che hoggi è rotto, mi sà pensare, che il Vico Tusco non à dirittura, ma distortamente all'antica fin là giungesse, se non con lo stesso nome sempre di Tusco, almeno con diverso. Essersi satti in quel Vico lavori, non di seta, com'altri disse, mà di lana s'accenna da Martiale nell'Epigramma 28- dell'11.

Pi filavera

giungefie.

Nec nisi prima velit de Tusco vellera Vico.

E da Giuvenale nella sesta satira:

& vellere Tusco

Vexate dur eque manus.

E le Taberne lance, ch'esser state quivi presso nel trattar del Velabro si mostrerà, den forza all'inditio. Da Oratio nella Satira terza del lib.2.vi si pongono unquenti . tarii, e genti empie:

Unguentarius, ac Thusci turba impia Vici;

Ove Porsirio soggiunge: Vbi barum rerum mercatores idest, unquentarii consilunt? reiriei, e di- Acrone: Turbam autem impiam, aut negotiatores accipimus, aut lanonesse poco dopos cevas Tora Deinde quod in Vico Thurario ante meretrices prostabant, nomen Vico dederat . Ne qui m. folo, mà anche sopra dà nome di Turario al Vico Tusco: Thusci ideò quia nunc Vicus Thurarius dicitur: ond'è facile, che del Tusco intenda Vissore nel porre il Turario presso al Giugario.

del nome.

Derivatione Del nome del Vico Varrone hà senso diverso dal già portato da Dionigi, dicendolo nomato da i Tusci, che vennero con Cele Vibenna in ajuto di Romolo; a cui sti dato per habitatione il Celio; mà poi per sospetto surono trasportati nel bassi trà il Palatino, e'l Campidoglio. Livio consente con Dionigi; Tacito con Varrone, variando però il tempo del fatto, che non sotto Romolo, ma sotto Tarquinio Prifco scrive avvenuto.

Esservi stato il Segno di Vertunno de Varrone si dice nel querto: Ab eis distrut Segno di Vernano. Vicus Tuscus, & ided ibi Virtumnum stare, quòd is Deus Hetruria; Nè da Propettiq si dice meno chiaro nell'Elegia seconda del quarto libro.

> Tuscus ego Thuscis orior, nec penitet inter Prelia Volfinos deseruisse foces. Nec me turba juvat, nec Templo leter churne; Romanum satis est posse videre Forum.

Donde raccolgasi, che non ostanti le distortezze solite delle strade antiche, si pòteva da quel segno veder' il Foro: mà il segno di Vertunno esser stato nel Vico Turario dice Asconio nella terza Verrina: Signum Vertumni in ultimo l'ico Thurario est sub Basilica angulo stetientibus se ad postr . . . . . . ama dextram partem ; ove se il Vico detto Turario su lo stesso, ch'il Tusco secondo Acrone, và bene, che quivi sosse il segno di Vertunno, e potè essere sù la crociera del Vico Tusco, e del Vesabro, sichè le pompe sull'incontro di quel segno voltassero per il Velabro verso il Circo, in conformità di quello, che Cicerone dice nella medesima terza Verrina.: Quis à signo Vertumni in Circum maximum venit, quin unoquoque gradu de avaritia tua commoneretur? di là dalla quale interersettione, è creciera non haver durato il nome di Tura-

di Turario al Vico Tusco, le parole d'Asconio in ultimo Vico Thurario fannoindi tio; e se Vittore pone il Tempio, non il segno nel Vico Tusco: adis Vertunni in Vico Thusco, à cui accresce credito Festo, che nel lib.3. sacendo mentione di Fulvio. Placco: Cujus res argumentum est pictura in ede Vertumni, & Confi, quarum in altera M. Fulvius Flactus, in altera T. Papirius Curfor triumphantes ita depicti funt, & potrebbe dir, ch'oltre il segno nel Vico Tusco sosse anch'il Tempio sattovi da' Mercadanti, mà in altra parte del Vico, mentre il segno stava in un'angolo, da cui vedevasi il Foro: ma lascio io volentieri la disputa à maggiori dottrine. Fù questo un Dio particolare de gli Etrusci secondo Varrone. Fu secondo Propertio nell'Elegia seconda del quarto libro così detto, perche al tempo di Tarquinio Prisco per il sagrisitio, che à lui su fatto, si potè sar ritornare il Tevere inondante all'hora il piano del Velabro al letto, in cui è hoggi:

At possquam ille suis tantum concessit alumnis;

Vertumnus verso dicor ab amne Deus

A che consentendo Ovidio nel sesto de'Fasti dice:

Nomen ab averso experat amne Deus.

Asconio diversamente parlandone dice nel luogo portato sopra: Vertumnus autem Deus invertendarum rerum est, id est Mercature, come anche Acrone, e Porficio spiegano nell'ultima Epistola del primo libro d'Oratio, e perciò era posto in quelle

strade piene di trassichi,

Dove il Vico Tusco, e'l maggior Velabro s'intersecavano (se però il Vico Tusco, e'l Turario surono uno stesso) facilmente su nel destro angolo la Basilica Sem- Sempropronia col segno di Vertunno; non potendo verisimilmente la Basilica toccata da Asconio, e portata sopra esser altra, chè questa; come dal quarto della quinta di Livio si raccoglie: Sempronius ex ea pecunia, que ipsi tributa erat, edes Asricani ponè veteres ad Vertumni Signum, lancasque & tabernas coniuncias in publicum emit, Basilicamque saciendam curavit, que Sempronia appellata est; e come hò poi visto havet prima di me osservato il Donati: la quale Basilica essendo fatta in suogo di traffichi, e specialmente di lana (forse per liti mercantili, ò per commodità del negotiare) in qual miglior luogo fatta può dirfi, chè nel Vico Tusco? anzi andando le pompe dal Segno di Vertunno, che gli era nell'angolo, al Circo Massi-. mo, legue esser quel Segno stato con la Basilica sù la crociera, alla quale andandosi dal Foro per il Vico Tusco, s'indrizzava indi al Circo per il Velabro.

La via detta Nova dal Foro presso al Tempio di Vesta portava anch' ella al Ve- Via No-

labro. Così canta Ovidio nel sesto de' Fasti.

Forte revertebar sessis Vestalibus illac, Qud Nova Romano nunc via juncta Foro est.

E Varrone disse nel quarto: Cujus Vestigia quòd ea, que tum itur Velabrum, & unde ascendebant ad summam Novam viam, lucus est, & Sacellum Larum, Velabrum dicitur, &c. e nel quinto: Hoc sacrificium (d'Acca Larentia) fit in Velabro, qua in Novam viam exitur, ut ajunt quidam, ad sepultrum Atta. Cicerone così nel primo De Divinatione: Multo ante Urbem captam exaudita vox est à Luco Vesta, qui d Palatii radice in Novam viam, custodiamque Sacrorum devenus est, ut muri, G portæ rescerentur, &c. e Livio nel quinto: Marcus Cæditius de phebe nuntiavit Tribunis se in Nova via, ubi nunc Sacellum est supra adem Vesta, vocem nottis filentio audivisse, &c, Questa, che se bene antichissima, sit sempre detta Nuova via, come nello stesso libro Varrone scrive, ut Nova via, qua via jam diù vetus, non potè essere alle radici del Palatino nell'angolo del Foro; perche portava al Velabro, e da quella parte s'andava, come sopra hò detto, non al Velabro, mà al Foro Boario dirittamente: onde lungi alquanto dal Palatino verso il Vico Tusco, che al Velabro portava anch'esso, haveva l'imbocco; e per dimostratione più aperta, stà le radici del Palatino, e la Via Nuova esser stato di mezzo il Bosco, e'l Tempio di Velta,

Ipse autem puro celsam caput aere sepeus Templa superfulges, & prospettare videris An nova contemptis surgant Palatia flammis Pulchrius , an tacita vigilet face Troteus ignis , Atque exploratos jam laudet Vesta ministros.

Ne poteva in un tempo mirar l'uno, e l'altro, se l'uno, e l'altre erano in lati diverii : & io quivi interrogo parimente, se l'altura della colossea flatua di Domi-

tiano foura bafe doppia ,

Que super imposto moles geminata Colosso, erc. fouraflava a' Tempii, come poteva in un tempo con faccia alzata riguardar la cima del Palatino, e haver chini gli occhi al fuoco dell'humil Tempio di Vesta? Non. al Tempio antico dunque haveva volto il guardo la statua, mà à quella Vesta, che ful Palatino era avanti al Palagio Augustale, e di cui nella Regione decima si ragionerà: ma quand'anche tiguardante al Tempio di Vesta, ch'era nel Foro, voglia dirli , il'Augustal Palagio era sopra quell'angolo del Foro , presso a cui era il Tempio se'l Bosco di Vesta, onde la statua all'uno, e all'altro edifitio si potè dir rivolta egualmente .

Per dispor dunque gli edistii di questo lato del Foro si può primieramente dire, moles Tem- che nel suo principio sotto'l Palatino, e sù l'angolo della via detta Sacra il Bosco di Vesta cominciando si stendesse verso la via Nova, come da Cicerone è descritto, e nella fua estremità il Tempio sù l'imbocco della viagil quale benche nei mezzo giusto dello spatio trà il Palatino, e'i Tarpejo con scrupolosità puntuale di misura geometrica non si riconosca, alla qual puntualità haver havuto riguardo Dionigi non è credibile, basta ch'intorno alla mesà di quello spatio riesca collocato in guisa, che

ben potesse Dionigi ragionevolmente dirlo in quel mezzo.

Tanția.

gm di Pella

Atte fo sero .

Il Tempio da Ovidio ci si descrive rotondo come la Terra. All'intorno esser staver/e pari- to cinto da colonne mostrano molte medaglie, che se ne trovano. La sua sommità relatita del si dice da Plinio nel terzo del 34. libro coperta di bronzo straculano: Veste quoque edem ipsam Syracusana superficie tegi placuiste; e per prova di quello, che dice Ovidio del Templo di Vesta, aggiungiamo qui la medaglia della famiglia Castia, uno de quali Cassii, come scrive Asconio nella Miloniana, Veste Templum damnatis Vir-Linibus incestis purkavit.

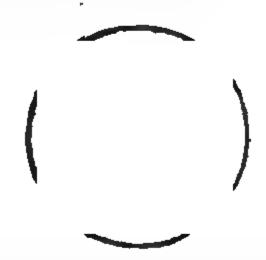

Vi si confervava , e vi s'adorava un fisoco perenne, il quale vi stava non sospeso în lampada, com'altri crede, ma sopra Altare; nè era fiamma ardente in olio, ò în... es di Pella, altro liquore, ma haveva fotto di se ceneri, e perciò era acceso di legna: di che è sestimonianza assai buona il fatto d'Emilia Vergine Vestale narrato da Dionigi nel Secondo: Het dicens, & evefte linea fasciam abstrabens, qua cintia erat, dicunt illam post .Orationem jattaffe in aram , èque frigido cinere , quod longe antea fust abfque fcintilla,

magnam per linum exisse flammam, Oc. & estervi stato uno, d plu socolari si pud trat da Valerio nel quarto del libro quinto: Ignoscite eterni vetustissimi soci, veniamq; date ignes. Che non sospeso sosse ne in terra, mà sopra Altare, ò Altari, oltre le parole portate di Dionigi, assai ben l'esprime Lucano nel primo:

Vestali raptus ab ara

Ignis, e nel 9.

G quorum lucet in aris

Ignis adhuc Phrygius, nullique aspetta suorum Pallas in abstruso pignus memorabile Templo.

E Silio nel primo:

Et nos Virginea lucentes semper in ara Laomedontee Trojana altaria flamme.

Nè ignudamente sopra Altare, come gli altri suechi de' Sacristii, mà sù l'Altare era uno, ò più vasi, ò foconi di creta. Valerio nel c.4. Et eternos Veste socosfittilibus etiam num vasis contentos, &c. onde a i vali, & alle siamme, come a statue servivano. gli Altari per piedestalli.

Nel tempio di Vesta su un particolar luogo detto Penus; di cui Festo così scrive: Luogo detto Penus vocatur intimus locus in ede Veste segetibus septus, qui certis diebus circa Vestalia Penus. aperitur, ij dies religiost babentur, Oc. In vece di segetibus facilmente diceva tegetibus: così dell'Altare de' Lari disse Nevio allegato da Festo in Penem:

qui aras Compitalibus

Sedens in cella circumjestas tegetibus

Lares ludentes peni pinxit bubulo.

La quale chiusura era forse in foggia di padiglioni. Giuvenale nella Satira 6.

Ausa Palatino tegetem praferre cubili.

Del Peno dà notitia Lampridio in Elagabalo: Et in Penum Vesta, quod sole Vir- palladio. gines, solique Pontifices adeunt, irrupit, Oc. Ivi si conservava forse il Palladio; il quale mai non si vedeva, se si crede a Lucano già portato, e ad Erodiano nel primo libro: Plurima quaque, & pulcherrima Urbis adificia conflagrarunt, inter qua & Vesta Templum, sic, ot Palladium quoque conspiceretur, quod in primis colunt, atque in arcano babent Romani, Troja, ut perbibent advettum, ac tum primum postquam in Italiam devenit, conspectum ab bominibus. Quippe raptum id Vestales Virgines media Sacra via in aulam Imperatoris transfulerunt. Che dalle sole Vestali fosse veduto, à dalla sola Vestale Massima, eccone anche testimonio Lucano nel primo:

> Vestalemque chorum ducit vittata Sacerdos, Trojanam solt cui sas vidisse Minervam.

Anzi che nè pur le Vestali vedessero il Palladio, e l'altre cose sacre, ch'erano ivi, pat racconto espresso di Dionigi nel secondo. Da che può cavarsi, che Lucano dicadella sola Massima essere cotal facoltà: mà come s'apriva dunque il Peno ne'dì Vestali? s'apriva forse il padiglione, ch'il ricopriva, il quale tolto, restava discoperto l'armario, o'l Tabernacolo, mà serrato; dentro al quale potè star'il Palladio sempre nascosto. Se poi oltre al Palladio vi sosse chiuso altro, come da Dionigi si sospetta; l'incendio, che sotto l'Imperio di Commodo successe in Roma, quando dalle-Vergini su portato suori il Palladio secondo Erodiano già citato, sa congetturarne il No; perche s'altro vi fosse stato, l' havrebbono le Vergini col Palladio portato fuori.

Quello, che Atrio di Vesta si dice, su la Regia di Numa, ove soleva quel buon. Atrium. Rè udire il Popolo, e tener ragione. Ovidio nel 6. de'Fasti:

Hic locus exiguus, qui suffinet Atria Vesta, Jam suit intonsi Regia parva Nume.

Vefte. Regia Numæ.

E per-

E perciò Atrio Regio soleva anche dirsi. Livio nel sesto della terza Deca: Comprebensa postea privata çdisscia (neque enim tum Bastlice erant) comprebense Latomie, Forumque piscatorium. & Atrium Regium, edes Veste vix de sensa est tredecim maxime servorum opera. Onde quella, che Regia propriamente dicevasi, elser stata diversa, come nella Regione quarta dissi, maggiormente apparisce: mà se quella, che già fu Regia di Numa, non su edistito diverso dall'Atrio, come Regia Nume, & Atrium Veste son posti da Vittore distintamente? lo li direi posti per mera dichiaratione, e crederei, ch'in un medesimo verso andassero scritti Regia Nume, Atrium Veste, cioè quella, che fu prima Regia di Numa, e poi Atrio di Vesta; quando non voglia dirsi una di quelle particelle glossema de i soliti aggiungersida Trascrittori. Pù questo Atrio non congiunto al Tempio, ma sabrica astatto separata, e sorse qualche poco lontana, per quanto nel settimo dell'Eneide scrive Servio: Ad Atrium autem Veste con veniebatur, quod à templo remotum sucrat; e perciò nell'altro lato dell'imbocco della Via Nuova sul Foro di là dal Tempio esser stato l'Atrio mi sembra di poter conchiudere.

Julia.

Nel medesimo lato esser stata la Basilica Julia dicono il Lipsio, & il Donati, ca-Basilica... vandolo della positura del cavallo di Domitiano da Statio descritto; il quale se posto nel mezzo del Foro riguardava il Palatino, e si dice, ch'a' lati haveva due Basiliche, da uno la Julia, dall'altro quella di Paolo:

> At laterum passus bine Julia Templa tuentur, Illine belligeri sublimis Regia Pauli,

La Basilica di Paolo Emilio gli su a lato sinistro presso S. Adriano; onde la Giulia gli fù a destra ficuramente, nè può negarsi; poiche con argomento anche più con-Lacus chiudente, a mio credere, si può provare. Festo nell'ottavo libro parlando del La-Servilius, go Servilio così scrive: Servilius lacus appellabatur ab eo, qui enm faciendum curaverat in principio Vici Jugari continens Basilica Julia: in quo loco suit effigies bydra pofix à M. Agrippa. Stava dunque il lago, à vogliamo dir fonte Servilio ornato da... Agrippa dell' effigie d' un Idra forse gettante acqua presso l'imbocco del Vico Giugario nel Foro; il quale sù in questo lato su l'angolo sotto il Campidoglio, e perciò la Basilica Julia presso a quel sonte su di necessità trà il Vico Giugario, e'l Tusco, cioè a dire presso la Chiesa di S. Maria delle Gratie.

Ove Statio dice Julia Templa, piace al Lipsio di leggere Julia testa, secondo un' antico manoscritto, per torre la confusione col Tempio del medesimo Giulio, il quale pur su nel Foro, e diverso edistio dalla Basilica. Al Donati il legger Templa non de punto di durezza; primieramente perche giudica esser state ancor l'antiche Basiliche inaugurate come i Tempii, e le Curie: secondo perche ancor'in Martial la Basilica Julia si legge Templa nell'Epigramma 36. del lib.6.

> Jam clamor, centumque viri, densumque corone Vulgus, & infanti Julia Templa placent,

Ancorche in altri testi pur di Martiale si legga Julia tella. Io nondimeno sento volentieri col Lipfio, non si leggendo, che le Basiliche siano state mai Tempii, à inaugurate, nè dovendosi ciò credere; poiche ne' primi tempi di Roma si teneva ragione non già ne' Tempii, mà allo scoperto ne' Forise perciò se per commodità surono fabricate poi le Basiliche, niuna ragione persuade, che s' inaugurassero, se ciò non fi legge. In oltre in Martiale la troppo brutta cacosonia, che ne seguirebbe Julia Templa placent, e l'anfibologia, che ne risulta sol Tempio di Giulio, fanno inchinare ad eleggere la lettione Julia tella, tanto in Martiale, quanto in Statio Poeti

servi quella ambidue coetanei. Nella Basilica Giulia essersi agitate le cause Centumvirali, oltre i versi portati di Basilica per le cen'eCeno sampirali. Martiale, si di chiara da Plinio Cecilio nell'epistola ultima del quinto libro; Descen-

deram in Baffistam Juliam auditurus quibus proxima comperendinatione respondere debibam. Sedebant Judices, Centumviri venerant, obsernabantur advocati, Gr.e della medesima ragione Quintiliano nel lib. rz. al c. 15. Cum in Bafilica Julia diceret primo Tribanali, &c. In quatro Tribunali esser stata divisa quella Basilica dal medesimo quatro Tri. Plinio nell'Ep.33. del lib.6. si raccoglie: Quadruplici Judicio bono paterna repetebat. Sunali. Sedebant fudices centum octoginta (tot enim quatuor confilits colliguntur) duobus Confilits vicimus, totidem visti fuimus; mà però benche le Censumvirali cause nella Basilica s'agitassero, pur' alcuna volta trasportati nel Foro i Subsellii si litigava allo scoperto. Quintiliano scrivendo di Portio Latrone famolo Declamatore nel lib. 10. c. 5. Ut cum ei summam in Scholis opinionem abtinenti causa in Foro esset oranda, impense petierit uti subsellia in Basilicam transserventur, tea illi Colum novum suit, at omnis ejus eloquentia contineri tello-ac parietibus videretur. Chi poi vuol vedere questa Basilica minutamente descritta, legga il cap. 1: del quinto libro di Vitruvio, che, com'egli dice, ne fù l'Architetto. Suetonio scrive nel 37. di Caligula, che quell' Impetatore nummorum non mediocris summé è sastigio Basilice Julie per aliquot dies sparsis in plebem. N'argomenta il Donati, che sopra la medesima Basilica, e sopra tutto quel lato del Foro passasse il gran Ponte da Caligula satto per andare dal Palazzo Pons Canel Campidoglio.

Del Lago Serviliordi cui si è toccato poco sà (& era sorse posto a corrisponden- Lego Servilio za del lago di Juturna, ch'era presso l'altro estremo del lato stesso )occorre soggiun- la prescritio gere quel, che scrive Seneca nel Trattato Cur bonis viris Gr. Videant largum in Fo- m sillans, ro sanguinem. & super Servilium lacum (id enim proseriptionis Sullano Spoliarium

est ) Senatorum capita.

ligulæ.

# Il lato sotto il Campidoglio.

## CAPO SESTO.

UI primieramente noi veggiamo l'Arco di Severo quali mezzo sotterra da Arcus Secui la bassezza dell'antico piano ci si rappresenta. Ricordomi haverlo vedu- veri. to tutto scoperto nel principio del Ponteficato di Gregorio XV. quando ne su tolta... la terra a fine di fargli intorno un muro, e sotto la volta maggiore un ponte, acciò si vedesse intere, e spiccato, come la Colonna Trajana: Mà considerato dipoi, che quel cupo sarebbe stato un ridotto d' immonditie, su cangiato pensiero, e riempito di nuovo quanto a cotal fine s' era cavato. Hà questo sculture di guerre in basso rilievo due per saccia, e dell'una parte, e dell'altra gli si legge la seguente inscrittione.

IMP. CAES. LVCIO. SEPTIMIO, M. FIL. SEVERO. PIO. PERTINACI AVG. PATRI. PATRIAE. PARTHICO. ARABICO. ET. PARTHICO ADIABENICO. PONTIP. MAX. TRIBVNIC. POTEST. XII. IMP. \_XL. COS. III. PROCOS. ET. IMP. CES. M. AVRELIO. L. FIL. ANTONINO AVGVSTO. PIO. FELICI. TRIBVNIT. POTEST. V. COS. PROCOS. P.P. OPTIMIS. FORTISSIMISQUE. PRINCIPIBUS

OB. REMPVBLICAM, RESTITVTAM. IMPERIVMQUE POPVLI. ROMANI. PROPAGATVM: INSIGNIBUS. VIRTVTIBUS EOR VM. DOMI: FOR ISQUE.

S. P. Q. R.

Ove è da osservatsi in quel verse; Optimis fortissimisque Principibus il piano del marmo

marmo assai più besso, ch'altrove, e dimostrante chiesa la rastira d'altre letterosche prima v'erano. Ivi era certamente il nome di Geta, il quale Caracalla da tutti i monumenti se radere, come Spartiano scrive. Anzi chi accuratamente mira nelle lettere i sorami del bronzo, che le guerniva, scorge evidente vestigi d'altre lettere diverse.

Templă Cocordie Templă Vespasiani.

Nel mezzo del medesimo lato surono due Tempii, uno della Concordia, l'altro di Vespassano additati da Statio, dove il cavallo di Domitiano più volte detto descrive, situandoli riguardanti per diritto la groppa.

Terga Pater, latoque vi des Concordia vultu.

Il Tempio della Goncordia dice Festo nella parola Senetula esser stato inter Capitolium, i Forum; e Victore nel racconto de'Senatuli con le parole medesime lo nota. Da Plutarco in Camillo si dice risquardante il Foro: Postridiè conciene habita scriptum est, ut Templum Concordie in rei memoriam ad Forum, i Camitium spesiami edificaretur. Il Tempio dunque dovette havere, anzi hebbe molti gradi avanti di se. Marco Tullio nella decima Filippica: Equites Romani, qui srequentissimi in gradibus Concordia steterant; i quali gradi cominciando à piè del monte nel Foro, di necessità alzavano il Tempio in qualche poco d'eminenza, & insieme insieme le discostavano dalla sponda del Foro alquanto sù quel principio di poggio. L'antica inegualità del Colle in tempo di Camillo porè dar' alle sabriche occasione d'inegualità frà esse ne' siti. Fù non lungi dalla Carcera secondo Dione, che nel 57. scrive di Sejano: Eodemmet die Senatus coassas propè Cancerem in ada Concordia.

Perciò è comune opinione, ch' avanzo del Tempio della Concordia sia quel Porme succe tico d'otto colonne, ch'à piè del Campidoglio presso l'Arco di Severo è ancora in...

pidoglio, piedi, sopra il cui architrave si leggo:

#### SENATVS. POPVLVSQVE. ROMANVS INCENDIO. CONSVMPTVM. RESTITVIT.

Mà di ciò niuna congruenza persuasiva, non che prova conchiudente sembra a me vedersi. Era il Tempio della Concordia sporto sul Foro: questo portico n'era asta lungi, vedendosi molto più dentro dell'Arco di Severo. Si legge di quello InterCapitolium, & Forum: Questo considerata l'altezza sua in riguardo del piano dell'Arco di Severo, ch'è sotterra, e del Carcere Tulliano, appare non già inter Capitolium, & Forum, mà sù lo stesso Campidoglio, suori però dell'appiombate sustruttioni della Rocca: anzi l'altre trè colonne, che gli sono appresso con la parola scritta nel comicione ESTITVER indicano indubitatamente il piano del Campidoglio alle sustruttioni soggiacente esses stato ivi. Haveva quello la faccia, & i gradi risguardanti il Foro, e'l Comitio secondo Plutarco, e guardava a faccia il tergo del cavallo di Domitiano secondo Statio:

### Terga Pater , letoque videt Concordia vultu;

Ove oltre alla proprieta del Videt l'inculcarvisi di più leto sultu, non mai si potrà consar con un Tempio, il cui solo sianco si veggia dal Foro: nè senza improprietà, e sproportione potrà interpretarsi. Il Tempio di Saturno da Servio nel primo dell' Encide è detto: funta Concordie Templum; e pure quand' anche il Tempio di Saturno solse stato la Chiesa di S. Adriano, che non su, con niuna ragione Servio, in un'abbondanza d'edistii publici uno all'almo quasi contigui straordinaria, ci potè contrasegnar quel Tempio con la vicinanza di questo. S. Adriano verso S. Lorenzo in Miranda hebbe più sabriche riguardevoli, & in specie la samosa Bassica di Paolo; dall'altra parte il Segretario del Senato; dietro i due samosi Fori d'Augusto, e di Cesare, che perciò in tribus Foris S. Adriano si legge; poco lungi haveva il Carcere, e l'Arco di Severu, & altre, ch' ò pon si sanno, ò il rammentarte à supersuo; conza

senza una gran violenza di ragione, che convinca, arditemo dir,ch'il Junta di Servio di due si lontane fabriche frà di loro s' intenda! ma glie ne compilce l'eviden-22 Valerio nel c.7. del libro nono, narrando, ebe Sempronio Afellione sacrificava.... avanti al Tempio della Concordia nel Foro: Pro ade Concordie sacrificium sacientem. ab ipsis altaribus sugere eutra Farum coathum. C.c. Il Tempio, di cui furono le otto colonne, non hebbe faccia, nè scala drizzata al Foro, mà al primo piane Capitolino, echi avanti a quello faceva facrificio, non è possibile, che fosse nel Foro, nè che incalzato dalla turba fuggisse del Foro.

Non mi si faccia replica col propè Garcerem di Dionigi portato sopra: poiche il fine di quell' Historico essendo dichiarar tenuto il Senato non lungi dal Carcere per potervi fare speditamente condur Sejano, non haveva di mestiero d'un propè si stretto, bastandogli, ch'il Tempio della Concordia fosse, (& era) il più vicino al Carcere di quelli, ne' quali su solito tenersi il Senato. Il Marliano con un'inscrittione,

ch'in S.Giovanni Laterano dice essere, sostenta il parer comune.

D.N. CONSTANTINO. PIO. FELICI. AC. TRIVMPHATORI SEMPER. AVGVSTO. OB. AMPLIFICATAM. TOTO. ORBE REMPUBLICAM. FACTIS. CONSILIISQ.

S, P. Q R, AEDEM. CONCORDIAE. VETVSTATE. COLLAPSAM IN. MELIOREM. FACIEM. OPERE ET. GVLTV. SPLENDIDIORE RESTITVER YNT

Mà trattandosi qui di Tempio per la vecchiaja caduto, anzi migliorato di faccia, non hà corrispondenza alcuna coll'altro delle otto colonne, che si legge consumato dat fuoco, e poi solo risercito. Noi pigliandone misura alquanto più esatta diciamo, che se all'opposto de' Rostrise del Cavallo di Domitiano turo so i Tempii di Vespasiano, e della Concordia, ponendo quel di Vespasiano sotto le otto colonne, verremo a porgli quello della Concordia a destra alquanto più verso la Consolatione; dalle

quali positute agni in verissimilitudine . à sproportione s'esclude.

Fù il Tempio della Concordia da Camillo votato, e dal Senato poi fatto; Così Plutarco in Camillo, e Ovidio nel primo de Fasti. Hebbe congiunto il Senatulo, senatulo, di cui Festo parla com: Sevatula tria suise Romain quibus Senatus baberi folitus sit, ginno al 75. unum ubi nunt eft ædis Concordiæ ivser Capitoliumio Forumin quo solebant Magiftra- pio. tus dumtaxas cum fevieribus deliberare:donde traggali,che non solo al tempo di Festo non v'era più, ma che solo v'era stato prima, ch'il Tempio della Concordia vi si facesse. Ben può essere, che di poi lo stesso Tempio, in cui si teneva spesso il Senato, si solesse dir Senaculo: Quindi anche Livio nel primo della quinta dice del Portico fatto nel Clivo Capitolino. ab ade Saturni in Capitelium ad Senaculum. & c. Quivi contra Catilina & i compagni fu fatto il Senato . Salustio: Nonnulli equites Romani, qui presidit causa cum teliserant circum adem Concordia, egredienti ex Senatu Casart gladio minitarentur; e nella seconda Filippica Cicerone: Cum in Cella Concordia, su qua me Consule salutares sententia dicte sunt; ic.

Gli su appresso il Tempio di Saturno, il quale avanti al Clivo Capitolino esser Tempiu stato sa sede Servio nel primo dell'Eneide: Offa Orestes, &c. condita ante Templum Saturni. Saturni, quod est ante Clivum Gapitolinum junta Concordia Templum, conteste con-Dionigi, che nel sesto libro addita il Tempio di Saturno nella via per cui dal Foro si saliva al Campidoglio. Varrone prima dell' uno, e dell'altro disse nel quarto: Vestigia (della Città di Saturno) nunc manent tria, quod Saturni fanum in faucibut, &c. intendendo della foce del Clivo Capitolino; e Livio nel primo della quinta. Censores Clivum Capitolinum silice sternendum curaverunt, & porticum ab ade Saturni in Capitolium, &c. Esser qui stato l'Esario de' Romani consentono tutti: Ma- Remie;

crobio

crobio nel cerzo de'Saturnali al c.S. Acdem Saturni Romand esse es erariam volvernnt? Solino nel c.2. Acdem, que Saturni erarium sortur, comites ejus (d'Ercole) condiderant in bonorem Saturni. Plutarco in Publicola: Erarium Suturni edem constituit, que bodiè etiam manet; e Servio nel secondo della Georgica: Populi tabulavia, ubi altus publici continenturi: significat autem Templum Saturni, in quo d'aravium sucrat, d'abi reponebantur alia, que susceptis liberis saciebant parentes. Quindi il Fulvio stimò, come sopra dissi, l'antico Tempio di Saturno esser stato la Chicia di S. Salvatore presso all'Hospidale di S. Maria in Portico; perch'era cognominato in Acrario, d'in Statera, ma già risposì, che portar'il Foro sin là non era possibile; e ch'il Tempio di Saturno sosse nel Foro, oltre l'autorità di Dionigi, e d'altri toccate pur hora, chiaramente il dice Livio nel primo della quinta: Et Arcus interdiù serno calo superadem Saturni in Foro Romano intentus, & Asconio nella Miloniana: Sedebat Cn. Pompejus ad grarium, perturbatusque erat codem illo clamere, d'o c. e più sotto: Presidia in Foro, d'o circa omnes Fori aditas Pompejus dispositi spse pro grario, ut pridiè consedit septus, d'o c. & è precetto di Vitruvio nel lib. s., che l'Erario sia nel Foro.

Chiefa di S. Adriam.

La comune opinione si è col Marliano, che il Tempio di Saturno con l'Erario fosse quello, che la Chiesa di S. Adriano hoggi è detto. Si giudica però, che due Tempii di Saturno fossero anticamente, uno nel Vico Giugario, che San Salvatore in Acrario s'è poi chiamato; l'altro nel Foro dove è S. Adriano: Il primo edificato da Tatio, l'altro da Tarquinio. L'antico Erario si dice stato prima in quello, trasportato dipoi in questo. Mà cotal sentenza è piena d'incespi. Primieramente qual sosse il Tempio edificato da Tatio, non può affermarsi: onde l'immaginarlo in S. Salvatore in Aerario hà del chimerico; es'al tempo di Publicola, da cui su determinato l'Erario nel Tempio di Saturno, l'uno, e l'altro de'due Tempii era în piedi, per qual cagione l'Erario non su posto nel bel principio in questo del Foro? Non esserstato mutato mai l'Erario da quel Tempio, in cui su posto da Publicola, le parole di Plutarco in Publicola suonano assai chiaro: Aerarium constituit Saturni edem, que et iam manet : Anzi questo, in cui l'Etario si dice trasportato dipoi, esser stato il Tempio antichistimo di Saturno sa sede Solino nel 6.2. Aedem, que Saturni erarium sertur, comites ejus (d'Ercole) condiderunt, spalleggiato da due più antiche autorità del sesto di Dionigi, e del quarto di Varrone.

Millierici

Che poi questo Tempio fosse dove è S. Adrismo, più è ripugnante alle autorità degli antichi. Presso al Tempio di Saturno su l'antica Colonna Milliaria, nella qualo erano descritte tutte, e sotto cui terminavano le strade Romane. Tacito nel primo dell'Historie raccontando la congiura d'Otone contro, Galba, scrive, che la Coborte ad Milliarium aureum fub çde Saturni perrexit, &c. e Suetonio in Otone: Ergo destinata die, premonitis consciis, at se in Foro, sub ede Saturni ad Milliarium aureum opperirentur, mane Galbam salutavit. Plinio poi nel quinto del libro terzo asserendolo nel capo del Foro, ne dichiara il fito alquanto più preciso: Mensera currente a Milliario in capite Romani Foristatuto ad singulas portas, Gr. Hor'in qual capo del Foro fosse il Milliario, non è difficile il ritrovarlo. Il medesimo Tacito nel luogo portato narra, che Otone dal Palazzo per Tiberianam domum in Velabrum, & inde ad Milliarium aureum sub ede Saturni perremit, &c. donde s'argomenti, che se per calare al Milliario passò Otone prima nel Velabro, stava il Milliario di necessità in quel capo del Foro, ch'era verso l'Hospidale della Consolatione, non nell'altro di S. Adriano, a cui non per il Velabro, mà per la Via Sacra Otone sarebbe andato: anzi perche nel calar dal Palazzo al Foro, e al Milliario per sentiero corto, e diritto non si toccava il Velabro, che n'era più lungi, se Otone prima ch'al Foro, scese al Velabro, il se per giungervi improviso, e occulto, senza attraversar'il Foro, ch'è un confermar quel Milliario sù l'estremo del Poro al Velabro vicino. Vi s'aggiunga Plutarco, il quale oltre al consentir con Tacito, e con Suetonio nel primo fatto d'Otone, Descendeusque per edes, que Tiberii vocantur, gradiebatur in Forum, ubistabat

colum-

columna aurea, in qua incise omnes Italie vie finiunt, &c. loggiunge non molto dopo: Huit dum ita per Forum serebatur totidem alii occurrunt, &c. I Soldati Pretoriani con Otone inviatonsi verso i loro alloggiamenti, ch'esser stati suori della Porta Vimimale altrove s'è detto, e dal Foro vi s'andava per il lato orientale del Foro, ch'era quello, dove è S. Adriano: mentre dunque i Pretoriani pigliato Otone presso al Milliario, e portandolo passarono per il Foro, & in esso surono incontrati da altri, legue di necessità, ch'il luogo del Milliario, donde partirono, sosse non nell'estremità presto S. Adriano, donde sarebbono usciti dal Foro subito, mà nell'altra oppostapresso la Consolatione, da cui faceva di mestiero attraversar'il Foro tutto. Qualche momento può anche farvi la parola sub usata concordemente da Tacito, e da Suetonio sub ede Saturni. Posta la Colonna stà S. Adriano, & il Campidoglio, il sub ede Saturni poco bene les'adatta. Posto il Tempio di Saturne alla falda del monte nel lato da noi supposto, la Colonna non gli si potè dir meglio, chè sotto. Per conferma Plinio nel 60. del settimo libro trattando degli horivoli dice: Duodecim Tabulis Ortus tantum, & Occasus nominantur. Post aliquot annos adjectus est & Meridies, Accenso Consulum id pronunciante, cum a Curia inter Rostra, & Grecostassm prospexisset Solem. A Columna enea ad Carterem, inclinato sydere, supremam pronunciabat; ove oltre alla dirittura della linea del camino Solare dal Grecostasi a i Rostri, alla Colonna, & al Carcere da me un'altra volta considerata, se l'ultima hora del giorno si pronunciava dall'Accenso nel veder dalla Curia il Sole frà la Colonna, & il Carcere, ch'era dove è hoggi la Chiesa di S. Nicolò detto In Cartere, ò ivi appresso, la Colonna... non altrove, chè nella parte più occidentale del Foro può esser immaginata. Finalmente qualch'evidenza se ne porge dalla Notitia delle dignità dell'Imperio, ch'ia... questa Regione annovera Milliarium aureum Julie, additandolo presso alla Basilica Julia, e rappresentando, che per quella vicinanza era comunemente chiamato così. Haverla ivi eretta Augusto, quando sourastette alle strade, e prepose loro due persone Pretorie, Dione scrive nel 54.

Con la Milliaria Colonna il Tempio di Saturno rimane hormai stabilito presso l'estremo del lato verso Occidente, ove ancor Lucano nel terzo della Farsaglia sembra descriverlo col rimbombo, che ferono verso la Rupe Tarpeja le porte dell'Erario

rotte da Cesare:

Tune Rupes Tarpeja sonat, magnoque reclusas Testatur stridore fores, tunc conditus imo Eruitur Templo, multisque intactus ab annis Romani census Populi.

E per meglio avverargli la vicinità del Tempio della Concordia, si supponga verso imbeco del l'estremità del lato l'imbocco del Clivo Capitolino, e a sinistra del Clivo il Tempio Clive Capidi Saturno; il che non è supposto fantastico, e senza fondamento. Livio nel primo telino. del quinto: Censores Clivum Capitolinum silice sternendum suraverunt, & porticum Ponici del ab ede Saturni in Capitolium ad Senaculum straverunt; ove il Portico sopra i Tempii Clive, di Saturno, e della Concordia, ch'era l'antico Senacolo, addita l'uno, e l'altro Tempio nella sinistra; ma di ciò più espressamente Tacito nel terzo dell'Historie: Erant porticus in latere Clivi dextera subeuntibus. Alla destra dunque di chi entrava nel Clivo era ancor'il Tempio di Saturno, & a sinistra di chi dal Clivo verso il Foro riguardava.

Dell'edificatione del Tempio varietà grandi si trovano trà i Scrittori. Tatio, come Edificatione diffi, edificò un Tempio a Saturno. Quel, ch'era avanti al Clivo Capitolino, esser del Tempio Auto fatto da'compagni d'Ercole, Solino dice. Vi consente Dionigi nel primo, mà di sampe. lo chiama Altare. Macrobio nell'ottavo del libro primo de'Saturnali riferisce Tullo Hostilio haverlo consecrato, e dato alle feste Saturnali principio. Soggiunge scrivere Varrone, che sù ordinato da Lucio Tarquinio, e consecrato da Tito Largio Dittatore, e v'aggiunge leggersi in Gellio, che su fatto d'ordine del Senato,

e che Lucio Furio Tribuno de'soldati vi soprastette. Livio nel primo l'asserma confecrato nel Consolato di Sempronio, e di Minutio. Tante varietà potrebbono concordarsi con dir, ch'il Tempio di Saturno, e d'Opi nel Vico Giugario fosse fatto da Tatio, e poi da Ostilio consecrato. L'altro nel Foro, essendo stato da principio non Tempio, mà come Dionigi dice, Altare drizzato da i Compagui d'Ercole, fosse da Tarquinio ridotto in Tempio: ne si temano le parole di Dionigi, che lo dicono Altare elistente ancora a suo tempo, non essendo contrarietà, che col Tempio nuovo dusasse l'Altare antico. Anzi il medesimo Scrittore nel principio del sesto dice senza bisogno di chiosa, ch'ivi su l'Empio. Così Macrobio nel luogo citato parla del Tempie, & insieme dell'Altare: Habet aram, & ante se conaculum: illie Graco ritu capite aperto res Divina fit: Il qual Cenacolo è forse quello, che Tempio si dice da altri, e Fano da Varrone: Qued Saturni Fanum in faucibus. Così dell'Altare parla ancor Festo nel 18 Saturnii quoque dicebantur, qui Gastrum in imo Clivo Capitolino incolebant, ubi ara dicata ei Deo ante bellum Trojanum videtur, quia apud eam supplicant apertis capitibus nam Italici autiore e Enca velant capita. Quivi da Publicola fu ordinato l'Erario secondo Plutarco; e convenendo perciò crederlo accresciuto, è mutato, ò per lo meno risarcito, sacilmente Tito Largio l'anno succeduto alla morte di Publicola lo consecrò, se non Sempronio, e Minutio Consoli, che gli successero, e forse anche consecrato il Tempio da Largio, potè nel Consolato di Sempronio:e Minutio dedicarsi; poiche la dedicatione veramente, e non altro si legge in Livio: ma che dissi facilmente / Veggiasi tutto ciò quasi a parola disteso da Dionigi nel citato luogo del libro sesto; e finalmente non è strano, che nel Tribunato di Lucio Furio vedendosi necessità di maggior sabrica, s'ingrandisse. In cima a questo Tempio dice Macrobio, ch'erano Tritoni con corni marini: Tritones cum buccinis fastigio Saturni adis super positos; quoniam ab ejus commemoratione ad atatem nostram bistoria elata, & pio di enter. quasi vocalis est; ante verò muta. O obscura, o incognita, quod testantur cauda Tritonum bumi merse, & abscondite.

Tritoni in

tiore .

E perche l'Erario, crescendo sempre più il Romano Imperio, devette andar richiedendo fabrica più capace, tanto per la moneta, quanto per le Tavole degli atti publici, i quali vi fi confervavano; pare a me giusto doversi supporre, che di tem-Evario Samo po in tempo la fabrica dell'Erario s'ampliasse. Quindi vi su poi aggiunta quella... parte, che Sandius crarium si diceva, di cui Cicerone nella terza Verrina, e nella seconda Epistola del settimo ad Attico sà espressa mentione: il quale perciò esser stato nella parte più intima ragionevolmente conchiude il Dempstero ne'Paralipomeni all'antichità del Rosino. Nell'Erario detto più santo esser stato quell'oro; che Vicefimario dicevali, mostra Livio nel settimo della terza: Cetter a expedieutibus, qua ad bellum opus erant Consulibus, aurum vicesimarium quod in sanctiori arario adultimos casus servaretur, promi placuit; Quindi Cesare nel libro primo De Bello Civili: Quibus rebus Romam nunciatis, tantus repente terror invafit, ut cum Lentulus Conful ad aperiendum crarium venisset, ad pecuniam Pompejo ex S.C. proferendam, protinus aperto santhiore erario ex Urbe profugeret.

A chi poi fisso nelle denominationi de'luoghi moderni non piace credere, ch 🛶 S. Salvatore sia detto In Statera, & In Erario vanamente, si può col Donati soggiungere, che non un solo Erario publico su sempre in Roma, perche Augusto havervi introdotto il Militare scrive Suetonio nel 49 Ærariti militare cum vettigalibus nobis constituit;e da Dione si conserma nel lib. 52. Agrippa abdicatus ab Augusto, ejus sacultates in crarium militare delata; e nel 53. Augustus pro se. O Tiberio pecuniam in ararium, cui Militaris nomen tradidit, intulit; per cui servi forse il nuovo Tempio di Saturno, che dal medesimo Suctonio nel 29.d'Augusto sabricato si dice da Munatio Planco; e non è inverisimile fosse presso S. Salvatore in arario. Vi su anche il privato. Capitolino in Marco: Cum ad bot bellum omne erarium enbaufisset suum, &c. e Vulcatio in Casso; Qua Autoninus in privatum ararium congeri noluit: mà quest'ultimo su verisimilmente sul Palatino. In ultimo non è mala congettuta quella del medesimo Donati, che In Erario sia S. Salvatore detto corrottamente, e che pri-

ma In Thurario fi dicesse.

Presso al Tempio di Saturno su l'Arco eretto in honor di Tiberio per le ricuperate insegne di Varo da Germanico; di cui Tacito nel secondo degli Annali: Fine anni Arcus propter adem Saturni ob accepta figna cum Varo amissa dullu Germanici, auspiciis Tiberit, & edes Fortis Fortune, & e. dicantur. Il quale esser stago nell'imbocco del Clivo Capitolino sembra à me indubitabile, non dovendosi supporte drizzato un' Atce fuori del transito d'alcuna via. Così poi l'altro di Severo nell'imbocco dell'altra salita del Campidoglio si vede eretto: siche l'uno, e l'altro nell'uno, e nell'altre estremo del Foro collocati erano con buona decenza d'architettura, & adornamento del Foro medesimo. Quindi raocolgasi conseguenza necessaria, che non su il Tempio di Saturno presso l'Arco di Severo, ove un'Arco sarebbe stato all'altro d' impedimento. Nè deve dirsi, che l'eretto a Tiberio nel tempo di Severo, che su circa 200. anni dopo, sosse già tutto à terra.

Presso all'Arco di Severo a destra frà esso, e'l Tempio di Vespasiano esser stato Schola. un'altro edifitio s'hà lume da Lucio Fauno, di cui hoggi non si vede residuo alcu- Xantha. no: onde io riportandomi alla testimonianza di vista di questo Scrittore, porrò le sur parole precise. Così egli scrive nel c.10, del secondo sibro delle Romane Antichità: Qui preso à questo Tempio ( parla del Portico delle otto colonne, ch'è in picdistimato Tempio della Concordia) cavandosi prosondamente non è gran tempo si trovà come un portico, à come trè botteghe, dove stavano li Srittori de gli atti publici, à Notai, che diciamo, come dall'inscruttioni, che vi erano, si potea congetturare: percioche nella fascia, d'architrave di marmo, che cingeva quest'opera, la quale è stata à tempi nestri rovinata tutta affatto, e portatene via le pietre, si leggevano nella parte

di dentro sù le entrate queste parole.

C. AVILIVS. LICINIVS. TROSIVS. CVR ATOR. SCOLAM. DE SVO. PECIT. BEBRIX. AVG. L. DRYSIANVS . A. FABIVS . XANTHVS CVR. SCRIBIS. LIBRARIIS. ET. PRAECONIBVS. AED. CVR. SCHOLAM. AB. INCHOATO. REFECER VNT. MARMORIBVS ORNAVERVNT. VICTORIAM. AVGVSTAM. ET. SEDES. AENEAS ET. COETERA. ORNAMENTA. DE. SVA. PECVNIA. FECER VNT

Nel medesimo freggio dalla parte di fuori, ch'era d'opera Dorica Javorata però schiettamente si leggevano queste altre:

BEBRIX. AVG. L. DRVSIANVS. A. FABIVS. XANTHVS. CVR IMAGINES.ARGENTEAS. DEORVM. SEPTEM. POST. DEDICATIONEM SCHOLAE, ET. MVTVLOS, CVM, TABELLA, AENEA, DE, SVA PECVNIA. DEDERVNT

Ove aggiunge effervi anche flato ritrovato un piedefiallo della flatua à Stilicone drizzata con lunga inscrittione, ch'egli registra. Ciò, che quell'edistio sosse, non s'hà per mio avviso à penar molto à cercare. Ruso nota in questa Regione la Schola Xanta, la quale da Fabio Xanto un de' Curatori, che nell'inscrittioni dette si leggono, rifatta di nuovo, e sontuosamente adorna, ben può supporsi cognominata da Îui. Che fosse di Scrittori d'atti publici, come al Fauno piace, nell'inscrittione non si dichiara, ma ben vi si dice de' Copisti de' libri (de' quali all hora, che non era in uso la stampa, sù quantità grande) e de' Trombetti de gli Edili Curuli, i quali non havendo con i Copisti alcuna comunione, è credibile, che stanza separata v'havellero, già che in foggia di più botteghe esser stata la fabrica dal Fauno si fi fede-Sareb-

Arcus Tiberii

Sarebbe hormai tempo di ragionar del quarto lato del Foro; mà per maggior facilità, è d'huopo toccar prima le cose, ch'erano nello spatio d'esso.

# Le cose, che erano nello spatio del Foro;

### CAPO SETTIMO.

liaria .

'Ampiezza del Romano Foro non era affatto vacua, & ispicciata; poiche varie I Rofri. e la la cose è per adornamento, è per altro vi furono fatte, le quali non devono la-Colonne Mil sciarsi sotto silentio. Frà le più samose erano i Rostri vecchi, & i nuovi, e la Colonna Milliaria, delle quali essendo stato bastevolmente discorso con altre occasio-

ni, non occorre dirne più.

Gradus. Aurelii-

Esser stato nel Foro il Tribunale Aurelio, detto Gradus Aurelii, scrive il Polleto nel c.3., e 7. del primo libro dell'Historia del Foro Romano: de'quali nell'Oration pro Flacco Cicerone così dice: Sequitur auri Hierosolymitani invidia: hoc nimirum illud est, quod non longe a gradibus Aurelits bæc causa dicitur: ob boc crimen bit locus abs te Leli, atque illa turba questa est. Sembra detto Gradus in prima faccia, perche Aurelio Cotta Pretore dopo Silla, che haveva tolto a' Cavalieri il giudicare, e resolo a' Senatori, se trè gradi di Giudici, cioè a dire Senatori, Cavalieri, e Tribuna erarii; fatto distesamente raccontato da Asconio nella Divinatione: ma nell'oratione pro A. Cluentio Cicerone fà vederci, ch'i gradi erano materialmente scalini posti per sedili al popolo, ch'à i giuditii publici concorreva: Accusabat Tribunus Plebis idem in Concionibus, idem ad subsellia: ad Judicium non modd de Concione: sed etiam cum ipsa concione veniebat. Gradus illi Aurelii tum novi quasi pro Theatro illi judicia adisicati videbantur; quos ubi accusator concitatis bominibus complerat, non modo dicendi ab reo. sed ne surgendi quidem potessas erat. Questo Tribunale in qual parte fosse del Foro è incerto; mà non difficil cosa è, che sorgesse presso al lato, ove su poi fatta la Basilica Giulia, che servi a que' medesimi Giudici, che Aurelio riordinò, detti Centumuiri, tanto maggiormente, che prima di quella Basilica presso al Tempio di Vesta, ch'era in quel lato, esser stato Tribunale accenna Oratio nella Satira nona del primo libro:

> Ventum trat ad Vesta quarta jam parte diei Præterita, & caju tune respondere vadato Debebat, quod ni fecisset perdere litem, &c.

Lacus

Nel bel mezzo del Foro su il Lago Curtio. Così Dionigi nel secondo: Ab eo ca-Curtius. su lacus Curtius dicitur, medium quidem Fori occupans. Fù un'antica palude, cheper la bassezza del sito era fatta ivi dall'acqua; e nella guerra di Tatio con Romolo, Metio Curtio Sabino volendo passarla à guazzo, benche à cavallo, v'hebbe a restar sommerso; da cui la laguna prese il nome; e ancorche ripiena di terra, e diseccata Lago Curtio su detta. Così Dionigi nel luogo citato: Locus iste terra expletus est, & ab to casu latus Curtius dicitur; il qual fatto raccontasi ancor da Livio nel primo. Secondo altri su una repentina voragine, e spaventosa, in cui Curtio Cavalier Romano si gittò armato à cavallo, acciò ella, secondo la promessa dell'Oracolo, si chiudesse, come esser'avvenuto si dice. Così Livio nel settimo; e secondo altri fu luogo chiuso da Curtio Console, perche vi colpì il fulmine, le quali denominationi tutte sono da Varrone spiegate nel quarto: ma qual si fosse veramente la. sua cagione, certo è, che dopo non vi su più laguna, ò voragine, & esser'ivi stati Altari suppone Ovidio nel sesto de' Fasti:

Altare , 0 Altari vel Lago Cution

Curtius ille lacus, siccas qui sustinet aras, Nunc solida est tellus, sed fuit ante lacus

Se ben Plinio stel 18. del lib.15. d'un solo Altare (e forse con verkà più puntuale) sa mentione, levatone da Giulio Cesare coll'occasione de'giuochi Gladiatorii, che vi celebrò: Ara inde sublata gladiatorio munere Divi Julii, quòd novissme pugna-

vit in Foro.

Nello stesso luogo esser stato un'Olivo, & una Vite possivi per ombra dal popolo, Olea, Vi-& un fico prima nato avanti al Tempio di Saturno, e toltone perche danneggiava la statua di Silvano, il medesimo Plinio ivi: Fuit & antè Saturni edem Urbis anno ccia. sublata sacro à Vestalibus facto; cum Sylvani simulacrum subverteret. Eadem fortuito satu vivit in medio Foro; qua sidentia Imperii sundamenta ostento satali Cur- Curtii. tius maximis bonis, bot est virtute, at pietate, at morte præclara expleverat. Atque fortuita eodem loco est vitis, atque olea umbræ gratia sedulitate plebeja satæ.

La gran status equestre di bronzo di Domitiano su anch'ella nel Lago Curtio, Equus

come nel centro del Foro. Statio nel principio delle sue selve:

Ipse loci custos, cujus sacrata vorago, Famosusque lacus nomen memorabile servat, Gc.

**Encus** Domitiani.

tis, & Fi-

Lacum

cus ad

La quale volentieri credo esser quella, che nella Notitia si legge, Equum Constantini, non si sapendo, che Costantino ergesse nella Regione del Foro statua equestre, & essendo spessi in quella descrittione di Regioni gli errori. Presso al Lago Curtio esser stato ucciso da i soldati Galba scrivono concerdi Tacito, Suetonio, e Plutarco.

Fù anche nel Foro la Cloaca Massima; di cui nel quarto di Varrone si legge: Est Cloaca... locus, qui vocatur Doliola ad Cloacam Maximam, &c. e non molto sopra disse : Cur- Maxima. tium in locum palustrem, qui tum suit in Foro antequam Cloaca sierent, secessisse; ove la palude Curtia nel Foro seccata con la Chiavica si dichiara. La sua bocca esser stata nel mezzo del Foro presso al Lago Curtio non è inverisimile; e dicendo Plauto nel Curculione presso al canale del Foro esser stati soliti trattenersi gli huomini ostentatori, e cicaloni, che noi diremmo que' perdigiornate, i quali palleggiando per lo più le piazze, tassano i satti altrui, per lo canale sembra à me di poter'intendere quel cupo, e concavo del suolo, che avanti alle chiaviche, acciò ricevino l'acque, suol farsi. Le parole di Plauto son queste nella Scena prima dell'Atto quarto:

in Foro.

In medio propter canalem, ibi osentatores meri, Confidences, garrulique, & malevoli.

De'quali intendere Aulo Gellio nel c.2.del lih. quarto: Qui jurabat Cavillator quidam, & canalicula, & nimis ridicularius fuit; è dottrina del dottissimo Lipsio nel quarto dell'undecimo libro Electorum; ove doversi legger Canalicola insegna, scrivendo Testo: Canalicolæ forenses bomines pauperes, ditti quod circa canales Fori con-

Mierent .

Presso la Cloaca ester stati i Dolioli luogo particolare del Foro, in cui non si sputava, le parole recitate di Varrone dimostrano: Est locus, qui vocatur Doliola ad Cloacam maximam, ubi non licet despuere à Doliolis sub terra : corum due tradite sunt bistorie, quod alii esse ajunt ossa cadaverum, alii Nume Pompilii religiosa quedam post mortem ejus insossa. Diversamente se ne scrive da Livio nel quinto; ove narra, che per la tema de' Galli Flamen Quirinalis, Virginesque Vestales omissa rerum suarum cura,que sacrorum secum ferenda, que (quia vires ad omnia ferenda decrant) relinquenda essent consultantes, quisve ea locus sideli observaturus custodia esset, optimum ducunt condita in Doliolis Sacello proximo adibus Flaminis Quirinalis, ubi nunc desput religio est, defedere. Mà d'altri Dolioli parla Livio; i quali non del Foro erano, ma in un Sacello, e forse sul Quirinale, dove il Quirinal Flamine haver havuta l'habitatione non è suori del probabile; sù i quali Dolioli parimente per memoria delle cose sacre ripostevi non si sputava.

LA

Pila Horacia ubi &c.

La Pila Oratia su nel Poro. Era un pilastro, sul quale per troseo surono poste da Oratio le spoglie de' Curiatii da lui uccisi. S'hà mentione di loro nel primo di Livio, e più ampiamente nel terzo di Dionigi; da cui vi s'aggiunge, ch'al suo tem-

po vi durava ancera il pilastro, ma non le spoglie.

Columna Meniçduç ColunaC. Duilli .

Più colonne furono erette nel Foro in Trosei, l'uso delle quali esser stato più antico delle statue scrive Plinio nel quinto del libro 34. raccontando della Menia.... e della Duilia: Antiquior columnarum ficut C. Menio, qui devicerat prifcos Latinos, quibus ex sedere tertias prede Pop. Romani presabat, codemque in Consulatu in suggests rofira devictis Antiatibus fixerat anno Urbis occurvi. Item C. Duellio, qui primus navalem Triumphum egit de Panis, que est etiam nunc in Foro: Dalle cui parole ultime si può raccorre, che la Colonna eretta a Menio, in tempo di Plinio non v'erapiù. V'eta bene l'altra, che un'altro Menio nel vendere la sua casa à Catone si ri-Tervò, come già disi. Vicino à questa solevansi da Triumviri Capitali castigar'i ladri, e i servi cattivi. Asconio nella Divinatione: Fures, & servos nequam, qui apud Triumviros Capitales apud Columnam Meniam puniri solent; di che veggiali il Polleto nel quinto della Storia del Romano Foro al cap. 14. Ivi da Nerone esser stato fatto morir Plautio Laterano, sembra à me, che dica Tacito nel 15. Raptus in locum servilibus panis sepositum, &c. e non, com'altri crede, nel Campo Esquilino; ove esser stato solito far glustitia, non de' servi soli si legge, & havervi Tiberio fatto morir Publio Marcio scrive Tacito, come nella Regione quinta toccai. Columna Della drizzata à Giulio Cesare sà mentione Suetonio nell'85. Selidam columnam pro-

Divi Julii pë viginti pedum (che fanno quasi 28. palmi nostrali) lapidis Numidici in Foro satuit, scripsique PARENTI. PATRIAE. apud cam longo tempore sacrificare, vota suscipere, controversias quasdam interposito per Casarem jurejurando distrabere perseveravit. E della Palmata drizzata a Claudio il secondo scrive Trebellio: Illi to-Columna tius orbis judicio in Rostris posita est columna palmata, statua superfixa librarum arin Rostris genti mille quingentarum. Ancorche Sant' Isidoro nel principio della Cronica de' Goti dica essergli stato posto nel Foro uno scudo, e nel Campidoglio statua d'oro; Claudio. & Orosio nel settimo al cap.23. Clypeus aureus in Curia, & in Capitolio statua aquè

cum Solart Ho. rologio.

Sopra una co!onna presso i Rostri esser stato un'heriuolo da Sole scrive Plinio net Columna c. Itimo del settimo libro: M. Varro primum statutum in publico secundum Rosra in columna tradit, bello Punico primò a M Valerio Messala Cosule Catina capta in Sicilia: deportatum inde post xxx. annos, quod de Papiriane borologio traditur, anno Urbis CCCLXXVII. nec congruebant ad boras ejus linea. Parverunt tamen ei annis undecentum, donce Q. Marcius Philippus, qui cum L. Paulo suit Ceusor, diligentiùs ordinatum juxta poluit .

bonis.

Il Puteale di Scribonio Libone si dice esser stato presso all'Arco Fabiano. Porsi-Puteal Li-rio nell'Epistola 20. del primo libro d'Oratio: Puteal autem Liboris sedes Pratoris fuit prope Arcum Fabianum, distumque quod a Libone illic primum Tribunal, & subsellia locata sint. Mà che Tribunale fosse, da Acrone è posto in dubbio nella sessa satira del secondo libro: Puteal locus Romæ, ad quem venichant seneratores, alis dicunt. in quo Tribunal solebat esse Pratoris. Festo diversamente ne scrive: Scribonianum appellatur ante atria Putcal, quod secit Scribonius, cui negotium datum à Senatu suerat, ut conquireret Sacella attacia, isque illud procuravit, quia in eo loco attacium fulgure Sacellum fuit; quod ignoratur autem ubi esfet (ut quidam) fulgur conditum, quod cum scitur nesas est integi semper foramine ibi aperto calum patet. Per quarto udiamo Dionigi, che nel terzo, raccontato il miracolo della cote di Navio, soggiunge: Nec multum ab ea (dalla Ratua di Navio) dicitur esse eadem cautis, O novacula sub Altari sutberranco, diciturque à Romanis locus ille Puteal. Hor frà tante relationi diverse à quale s'hà à credere? Essere il Puteale stato Tribunale da liti sembra dichiararsi dalle parole d'Ovidio nel secondo De remedio Ameris:

Qui

Qui Puteal, Janumque timent, celeresque Calendas 📜 E meglio da Oratio nella penultima Epistola del libro primo:

> · Porum , Putcalque Libonis Mandabo ficis.

Màche nel tempo d'Augusto, in cui vissero Oratio, e Ovidio, si decidessero ancor le liti fotto Cielo aperto in quel Tribunale, mentre più Bafiliche, e più Fori erano fatti perciò, non sembra fuor di dubbio, ancorche ne' tempi de' Rè, e della... Republica fia vero esterfi soluto ivi , e non lungi molto dal Puteale tener ragione. a' litiganti; & alcune volte havervi tenuta ragione l'Imperadore, come Dione. racconta : onde pote il Puteale per altro effer fatto, ò effer luogo fulminato, fecondo Festo, à serbante sotterra la cote, e'il rasojo di Navio, secondo Dionigi. Esser fato, fecondo Acrone luogo, e ridotto d'Ufurarii, come tutto il contorno, è certo, e da quanto fi feguirà a dir de Giani, e di Marsia meglio apparirà ; e tale da Ovidio. e da Oratio ci fi rappresenta. In due rovesci di Medaglie portate dall'Agostini nel quarto Dialogo, una di Libone, l'altra di Lepido, e sono queste : par delineato per un'Altare .

Onde non sarebbe firano il dire, che servisse nelle liti per dar'ivi i giuramenti, e le sicurtà di stare a ragione, già che si soleva da chi giurava tener l'Altare. Così nell'Oratione pro Flacco Cicerone dimostra: Ergo is, cui si aram tenens juraret, erederet nemo , per epifiolam quod volet injuratus probabit? Il qual'Altare lungi dall'entico Tribunale eller stato, non è credibile; sichè, se non Altare fu il Puteale, gli su tici. congiunto, à almeno vicino, dicendosi da Acrone, e da Porfirio nella festa fatiradel primo libro d'Oratio: Ad flatuam Marfye vadimonium flatuebatur; la quale statua essergli stata appresso immediatamente dirò. Intanto conchiudasi il Puteale di Libone, l'Altar de giuramenti,e l'antico Tribunale, quand'anche tutti fossero cose diverle, effer stati l'uno all'altro appresso, se non congiunti, alle scale del Comitio vicini , come il fatto di Navio da Dionigi , e da Livio narrato si mostra , le quali scale furono nel mezzo di quel lato del Comitio, come par credibile, è più verso la Curia; non sì lungi erano dall'Arco Fabiano, ch'il Tribunale posto frà quelle, e questo non potesse all'uno, & all'altro dirfi vicino.

La flatua di Marsia esfer stata presso al Puteale, e al luogo de giuditii, e dov - Marsyas. chi dava, e chi pigliava ad ufura negotiavano, s'accenna da Oratio nella Satira...

festa dei primo libro :

Deindd to dormitum non follicitus mthi qudd cr4s Surgendum sit mane, qui obéundus Marsya se Vultum ferre negat Noviorum poffe minoris .

Ove da Porfitio a foggiunge : Due Novii fratres ille tempore fuerunt, querum minor tumultuore fenerator fuiffe dicitur : Satirice quem, & eleganter boc diffum , quafi ideo

**Pribanale** 

manum levet Marsyds, quod in Foro suffinere non possis bunc Novium. Obeundus autem Marsyas, quia in Foro vadimonium spendum apud signum Marsya sit. Lo stesso dice ivi anche Acrone: donde di vantaggio raccolgasi, ch'ivi stava Marsia con la mano alzata. Quindi Martiale nell'Epigramma 64. del libro secondo:

> Si Schola damnatur, for a litibus omnia fervent, Ipse potest sieri Marsya causidicus.

Seneca nel sesto de'Benefici al c. 32. sà parimente di Marsia meneione, parlando di Giulia figlia d'Augusto: Forum ipsum, ac Rostra, ex quibus pater legem de adulterio tulerat, filiæ in sapra placuise quotidianum ad Marsyam concursum, cum en adultera in questuariam versa jui omnis licentie sub ignoto adulterio quereret; le quali parole ex adultera in quastuariam versa dinotano a mio credere, che Giulia per trovar'adulteri bisognosi di denari frequentava quel luogo, quasi trafficando anch'ella denari ad usura. Della medesima così scrive Plinio nel terzo del 21. libro: Apud nos exemplum licentia bujus non est aliud, quâm filia Divi Augusti, cujus luxuria noctibus coronatum Mar [yam litter e illius Dei gemunt: Della qual corona di Marsia il medesimo Plinio poco sopra: P. Munatias cum demptam Marsya coronam e floribus capiti suo imposuiset: atque ob id duci sum in vincula Triumuiri justssent, Gr. ove delle corone da burla ragiona. Si coronava forse Marsia da chi negl'interessi, ch'ivi si trattavano, otteneva il suo intento, e perciò forse Giulia ottenuto l'adultero, che desiderava, se di notte coronarlo. La statua di Marsia con la mano alzata esser stato segno solito porsi nelle Città libere scrive Servio nel quarto dell'Eneide: Sed in liberis Civitatibus simulacrum Marsye erat, qui intutela Liberi patris erat. Idem Lycus aptè Orbibus libertatis est Deus, unde etiam Marsyas Minister ejus per Civitates in Foro est, qui eresta manu tefatur nibil Urbi deesse: di che ampiamente Celio Rodigino nel cap. 12 del libro 28. & altri.

Templu Jani.

Fù nel Foro il Tempio di Giano: mà di qual Giano? V'è chi dice il Quadrifronte, mà vanamente, perch'egli era nel Foro Transitorio lungi dal grande. Sono de'Giani controversie intricatissime trà i Scrittori; mà noi per non incespare inequivoso distinguiamo prima i Giani, e i Tempil. Quelli surono mere loggie, ò transiti fatti per trattenimento di chi negotia, questi erano veri Tempii chiusi con porte. Che nel Foro fosse un Tempio di Giano, il quale, ò presso al quale prima... fu porta detta Januale della Città, dissi nel primo libre coll'autorità di Varrone. Questo, dilatate altrove le mura di Roma, su di porta fatto Tempietto di quel Dio, di cui haveva il nome, e la statua; e si segui ne'tempi di pace a tener serrato, e ne'tempi poi di maggior potenza fatto di bronzo si descrive a lungo da Procopio nel primo della Guerra Gotica: Foro in medio en adverso Capitolii Sacellum extat paulo supra bunc locum, quem Romani tres Pareas appellant. Id verd Jani Sacellum totum ex are constructum suife satis constat: la cui statua era capite dumtaxat bifrons, itaut facies altera in orientem Solem divergat, in occiduum altera. Porta utrinque en are in facien alterutram versa, &c. Il segno, à statua di Giano esserivi stato posto da Romolo, e da Tatio nella concordia, che ferono dopo la guerra, insegna Servio nel 12.de)l'Eneide: Postquam Romulus, & Titus Tatius in sædera convenerunt, Jani sinulacrum dupli-Alero Tem cis srontis effectium, quasi ad imaginem duorum populorum. Haver poi Numa facto pie di Giamo un'altro Tempio a Giano nell'Argileto dimostrerassi a suo tempo, il quale esser stato Tempio grande, e capace di Senato dichiara Fe sto, dicendo esservi stato fatto il Senatusconsulto, ch'i 306. Fabii andassero contra i Vejenti. Servio nel settimo dell'Eneide dice anch'egli; Sacrarium Jani Numa Pompilius fecerat circa imum Argiletü junta Theatrum Marcelli, quod fust in duobus brevisimis Templis; duobusaute propter Janum bifrontem. Mà come due Tempii, se prima dice un sol Sacrario nell'Argileto? e come brevissimi, se Festo di maggior'autorità esservi stato tenuto il Senato fà sede? Consussime sono le parole ultime di questo-luoga di Servio. Noi però

fatto da No

per ridurle a senso ragionevole, e per concordar Livio, che nel primo dice stato solito nella pece chiudersi il Tempio dell'Argileto, con Varrone, e Procopio, che dicono solito chiudersi quello del Foro, parliamone più distesamente. Il Tempio di Giano su fabricato ivi da Numa, e sorse all'hora brevissimo, & in due cappelle diviso, contraposte, e corrispondenti alle due faccie del Nume; il qual Tempio poi da altri potè essere ingrandito. Intanto era nel Foro la porta Januale, che su poi Tempietto del medesimo Dio. Se Numa instituì, che le porte del Tempio dell'Argileto si chiudesfero in tempo di pace; ordinò altres), che la porta Januale sosse nello stesso tempo chiusa, testimonio Varrone; e dopo la prima guerra Punica non essendo ivi più porta, mà Sacello, se Tito Manlio chiuse il Tempio di Giano nell'Argileto, non è leggierezza il credere, che con superstitione cautelata il Sacello del Foro ancora chiudesse, come su solito chiudersi quando era porta, e che così facessero poi anche gl'altri. In cotal senso non solo resta spiegato Servio, mà concordano Var- Giene Gerone, Livio, Procopio, e tutti. Il Giano Gemino, che si legge in Suetonio nella mine, vita di Nerone, Janum Geminum claufit tam nullo, quam residuo bello, e di cui Plinio nel c.7. del libro 34. Praterea Janus Geminus a Numa Rege dicatus, qui pacis, bellique argumento colitur; Oc. e Capitolino in Gordiano: Aperto Jano Gemino prosectus est contra Persas: và però facilmente inteso per l'una, e per l'altro egualmente chiusi, ò di quello dell'Argileto detto Gemino, Torse quali gemello dell' altro, già che altri Giani dopo Numa non bifronti come que'due, mà quadrifronti furono fatti, come dalla medaglia d'Augusto presso Guglielmo Choult si raccoglie.

Quindi Ovidio nel primo de'Fasti, ove dice:

Cum tot fint fant, cur stas sacratus in uno Hec, ubi Templa for is juntta duobus habes?

sembra a me mal'inteso del Tempio, ch'era nel Foro Olitorio; per commodità del cui senso si sono forzatigli Antiquarii tirar'il Foro Piscario presso all'Olitorio, acciò contro ogni probabilità il Tempio di Giano all'un Foro:, & all'altro fosse comune. Quello del Foro Olitorio l'edificò Cajo Duilio dopo la prima Guerra Punica; nè su mai dedicato fino al tempo di Tiberio, come nella decima Regione dirò: siche Ovidio non di quello non encor dedicato, mà dell'altro, ch'era nel Foro grande, parla, dicendolo con ragione congiunto, cioè vicino a due Fori, che erano quel di Cesare, e quel d'Angusto, oltre il grande, in cui stava, distintamente accennato nella parola Hit: & i tanti Giani erano gli altri due, ò trè, ch'appresso gli stavano Esser questo il vero fenso d'Ovidio, dichiara egli stesso ne'versi, ch'in persona di Giano soggiunge, dopo haver raccontato la guerra Sabina:

Cum tanto verisus committere Numine pugnam Ipse meæ movi callidus artis opus. Oraque, qua pollens ope sum, sontana reclusi, Sumque repentinas ejaculatus aquas. Aute tamen madidis subject sulphura venis, Clauderet ut Tatio fervidus bumor iter ; -Cujus ut utilitas pulsis pracepta Sabinis Que sucrat toto reddita forma loco est. In a mibi posta est parvo conjuntia Sacello, Hat adolet flammis cum struc farra suis.

Le quali acque, benche favolose, esser'isgorgate nel Foro, ov'era la battaglia, è la Luteola sentenza d'Ovidio, e derivate da quel luogo, ove su poi la porta Januale, e quel ad Lani Tempietto dissi con Macrobio nel primo libro; e Varrone v'è conteste assai chiaro Tempis.

nel quarto: Lautula d lavando, quòd ibi ad Fanum Geminum aqua calida fuerunt : & e cco la verità, da cui liebbe origine la fintione. Quell'acque calide col luogo detto Lautule furono in que'primi tempi nella perce del Foro, in cui Giano haveva il Sacello de Ovidio dichiarato congrunto a due Fori, ficome di quattro Fori conglunti ivi fa mentione Martiale nell'Epigramma 51. del 10.libro; e fono il grande, quel di Cefare, quel d'Augusto, e'i Transitorio:

Sed nec Marcelli , Pompejanumque , nec illic Sunt Triplices Therma, net Fora junita quater.

2340 a

Augusto, quando nell'universal pase il Tempio di Giano Gemisso chiuse, non potò Gian Qui- non ferrar questo congiuntamente coll'altro di Numa nell'Argileto: ond'è, chequesto a mio credere da Suetonio si dice Giano Quirino: Janum Quirinum semel, atque iterum à condita Urbe ante memoriam suam clausum, in multo breviore temporis spatio, terra, marique pace parta, tertiò clausit. Così detto forse ( lasciate per hora da parte le interpretationi diverse, che a i cognomi di Giano si danno da Macrobio nel c.o del primo de'Saturnali ) a differenza dell'altro di Numa, per effet questo E di Quivi- opera di Romolo, e di Tatio. Più apertamente ciò si trahe da Oratio, che nell'Ode 15. del quarto libro Giano di Quirino l'appella con aperta distintione da quel di 

👉 vacuum duellis Janum Quirini claust , & ordinem Rellum, & vazansi frana licentia Injecit . Crc.

Ove precisa-

gendovi, ibi erat aliud Templum Jani, dille a diftintione di quefto, ch'era nel Poro. Resta trovarne il sito, e non è dissicile. Benche Procopio dica nel mezzo del meme fofes. Foro, non intendiamo noi quel mezzo efattamente per il fito del Lago Currio, volendo egli per lo mezzo fignificar, che non era in alcun de'latta filo degli altri edifitil, mà nel mezzo, cioè isolatamente nello spatio del Foro. Che poi solle presso al lato orientale, lo fgorgamento dell'acque calde, la porta Januale,e più d'ogn'altra cola la vicinanza a gli altri due Porl spiegata da Ovidio il sanno indubitato. Il fuo ritratto s'hà in una medaglia di Nerone portata nel quinto Dialogo dall'Agofiini , e prima dall'Erizzo ; la quale è questa .

Onde Vittore nella Regione nona del Testro di Marcello parlando, & aggiun-

celebris &c.

Oltre al Tempietto nel Poro, altri Giani furono, accennati da Ovidio nel luogo Jani duo, portato, cum tot fint Jani, &c. i quali fon da Rufo detti Jani publici, e da Vittore Jani duo celebris mercatorum locus ; il quale anche nel catalogo , che fà nel fine loggiunge: Jani per omnes Regiones intrufati, & ornats fignis, duo pracipus ad Arcum F4bianum superior, inferiorque; de'quali Oratio dice nella prima Epifiola del libro primo ragionando dell'attendere all'acquisto della robba :

**56**6

bee Janus summus ab imo

Perdocet &c.

Mà esservi stato anche il mezzo, Cicerone mostra nel secondo degli Ossiti: Sed toto boc de genere, de querenda, de collocanda pecunia, etiam de utenda commodiùs à quibus dam viris ad mediù Janum sedentibus, quam ab ullis Philosophis ulla in sebola disputatur; e nella sesta Filippica: Janus medius in Antonii clientela sit. E' parere del Donati, ch'il Giano sosse una strada habitata da' Banchieri, e da' Usuraii, il cui principio, il sine, e'l mezzo summus, imus, medius sossero detti. Mà il Sommo, e l'Imo esser sta due Giani del Forosimili a tant'altri, ch'erano per ogni Regione, cioè loggie, d' transiti per ridotti de' Mercadanti assa chiaramente ci hà spiegato hor'hora Vittore. Acrone antico Scoliasse nella terza Satira del z. libro d'Oratio, ove il Poeta dice:

possquam omnis res mea Janum

Ad medium fratia eft,

dichiara, che Jani statue tres erant; ad unam illarum solebant convenire creditores, of seneratores, alii ad reddendum, alii ad lòcandum senus: mà il medesimo nella prima Epistola del secondo libro dice: Duo Jani ante Basilicam Pauli steterunt, ubi locus eran seneratorum: Janus dicebatur locus, in quo solebant convenire seneratores; e Porsirio ivi replica lo stesso anch'egli: onde sembra a me poter dire, ch'i Giani del Foro sossici consormi a tanti altri, con statue di quel Dio satti in quella parte del Foro per commodità de'negotianti, come in cantone del Boario su il Giano quadrissonte, ch'è ancor'in piedi. Erano presso all'Arco Fabiano, dice Vittore, e perciò non lungi dal l'uteale di Libone, e dalla Basilica di Paolo; onde Ovidio parlando de'debitori dell'usure disse:

### Qui Puteqi, Janumque timent, celeresque Calendas.

E Porfitio nella citata Epistola d'Oratio. Omnes ad Janum sabant in Basilica seneratores: sicom'anche Acrone già portato. De'Giani Livio nel primo della quinta. narrando, che nel Foro d'una Colonia Fulvio Flacco Censore ne sece pur trè, compisce di darci luce: Forum porticibus . tabernisque claudendum, tres Janos faciendos. Mà se trè surono i Giani, come si dicono due? sorse il Tempietto di Giano era il terzo / era forse il Medio, in cui non negotianti, & usuraii, mà huomini da bene sedevano? mà essendo questo antichissimo, i trè raccontati da Livio come fatti all'hora nuovi non possono comprenderlo per uno d'essi. Forse nel tempo di Vittore il terzo era per terra? Perciò forse il luogo de'trè Giani presso la Basilica di Paolo, e l'Arco Fabiano, e non lungi dal Tempietto di Giano Gemino era da'Romani det- Tel Parche . to (come scrive Procopio) Le trè Parche, quasi ch'ivi si travagliassero, e s' innaspassero le altrui vite: E perche in alcuni testi d'Anastasio Bibliotecario le Chiese di S. Adriano, e de'SS. Cosmo, e Damiano si leggono lu tribus Feris, in altri In tribus Fatis, quando questa lettione ultima fosse sa vera (ch'io non sò) le trè Fate forse erano la medesima cosa, che le trè Parche teccate da Procopio. Basti a noi frà tanto conchindere, che sicome hoggi suogo delle liti, sogliono negotiarsi anche i cambi, i luoghi de'monti, i censi, e le compagnie d'officio, anticamente ancora presso al luogo de'litiggi s'esercitavano i negotii dell'usure.

# Il quarto lato del Foro verso Oriente.

### CAPO OTTAVO.

S Ul principio del lato all'Arco Fabiano congiunta esser stata la Regia dissi nella quarta Regione, alla quale appartenere congetturai, e perciò facilmente su l'an-

sù l'angolo della via, che dal Foro passando alle Carine divideva la quarta dall'ottava Regione.

Signa Veneria

Congiunto, ò incontro, ò appresso alla Regia sù il Segno di Venere Cloacina nel principio della Via Sacra, e sul Foro presso al Tribunale, e alle Taberne, che nuo-Cloacine, ve furono dette. Che sul Foro, e presso alle Taberne, e al Tribunale, ecco Livio nel terzo, ove da Virginio chiesta ad Appio, che sul Tribunale era assiso, licenza. di tirar'in disparte alquanto la figlia, seducit siliam, ac nutricem propè Cloacine, ad Tabernas, quibus novis nomen est, atque ibi ab lanio cultro arrepto, boc te uno, quò possum ità mode filia in libertate vindico, petius deinde puellæ transfigit, respettansque ad Tribunal: Te,inquit, Appi, tuüq; caput sanguine boc consecro, &c. Che sù la Via Sacra fosse presso al Comitio, testimonio è Plinio nel 0.29. del 15. libro: Quippe ita traditur: Myrtea verbena Romanos Sabinosque, cu propter raptas Virgines dimicare voluissent, depositis armis purgatos eo en loco, qui nunc signa Veneris Cloacina babet: cluere enim antiqui purgare dicebant: la qual purgatione, e congresso esser stato satto nel Comitio scrive Plutarco in Romolo, e nella Via Sacra Dionigi nel secondo; le quali autorità, posto il segno di Venere Cloacina ivi presso all'angolo del Comitio, sù l'imbocco della... Via Sacra, fanno concordemente veder Romolo, e Tatio essersi convenuti ivi; e. sembra non dissentirvi Plauto nel Curculione, dicendo quasi sul principio dell'Atto quarto:

Qui perjurum bominem vult convenire, mitto in Comitium, Qui mendacem, & gloriosum apud Cloacina sacrum,

Da que llo Ædes Veneris Cloa cinæ.

Sò, ch'il Segno di Cloacina, di cui Livio, e Plauto, e quel di Venere Cloacina, della Cloaci. che in Plinio & legge, dal Vives,e da altri son riputati Segni diversi uno dall'altro: e sò, che dal Panvinio s'annovera anche quivi il Tempio di Venere Cloacina. Mà il luogo della Cloacina di Livio, e della Venere Cloacina di Plinio scorgendosi uno stesso, mi sà arrischiato a non presumervi più d'un Segno. S'opporrà la derivatione della Cluacina da Cluere; cioè da purgare secondo Plinio, e della Cloacina dalla... Cloaca, secondo Lattantio, che nel primo delle Institutioni dice Cloacina esser stata una statua trovata nella Cloaca massima, e per non sapersi di chi fosse l'essigie, haver sortito il nome di Cloacina: Cloacina finulatrum in Cloaca manima repertum Tatius consecravit: O quia cujus esset essignes ignorabat, ex loco illi nomen imposuit: Mà ben possono Plinio, e Lattantio dell'origine del nome d'una statua haver diversamente sentito, tanto maggiormente, che l'uno, e l'altro sa di Tatio mentione; e dicendo Lattantlo esser stato ivi consecrato da Tatio, nel cui tempo la Cloaca massima non era satta, da inditio dell'equivoco ch'egli prende, e accredita quel, che da Plinio se ne discorré. S. Agostino in conformità non men dell'umo, chè dell'altro nel sesso della Città, anzi Seneca in un fragmento da lui portato dice. Gloasinam T. Tatius dedicavit Ded. Forse il plural nome Signa, che si legge in Plinio può sar sospettar'ivi più statue, di Cloacina una, l'altra di Cluacina? Per i Segni detti in plurale più sacil cosa è, ch'intenda Plinio con Venere la statua d'Amore, se non anche delle trè Gratie, le quali possono esservi state aggiunte dopo Tatio da altri, e se pur surono più legni ivi di Cloacina, non perciò legue; ch'i Segni fossero di Dee diverse. Come fosse espresso il Segno di Venere Cloacina, se ne adduce qui appresso la medaglia. battuta dalla famiglia Mussidia, di cui sa mentione l'Orsini, il quale spiega quello che denoti la parola Signa, e toglie ogni sospetto.

## Regione Ottava.



Le Taberne dette Nuove esser state ivi appresso dichiarasi dalle medesime parole di Livio; & haver servito nel tempo de'Decemviri per beccherie; nè diversamente si dice da Dionigi nell'undecimo, e più espressamente da Varrone per relatione di Nonio in Tabernas tit De Dostorum Indagine: Hot intervallo primum sorensis dignitas trevit, atque en Tabernis lanignis (certamente lanienis) argentaria salia. Di queste sa mentione Livio nel quinto della terza: Eodem tempore septem Taberna, que posted quinque, & argentaria, qua nune nova appellantur, ar sere. Sortirono sorse il nome di Nuove, quando tolte a mestieri bassi, e sporchi di beccherie, e sorse ancor d'altro, surono applicate ad uso più nobile di Banchieri; e perciò rinovate, e nobistate di sabriche; il qual nome ancorche poi satte vecchie ritennero: mà però esser durate beccherie nel Foro sino a gli ultimi tempi della Republica mostra Varrone citato da Nonio nel c De bonessis, & c. in expulsim; ove si legge: Purgatum scito quam videbis Roma in Foro ante lansenas pueros pila expulsim ludere; e può trassi da Piauto nell' Epidico Atto secondo, Scena seconda.

Septe, aliàs quin que Taberne Argentariæ Novæ.

Per medicinas, per tonstrinas, in gymnasto, atque in Foro Per meropolia, & lanienas, circumque argentareas

Rogitando sum raucus factus;

Da che siamo necessitati a dire, ò che non tutte in un tempo le beccherie sossero fatte Taberne argentarie, ò che nel principio non tutte l'argentarie sossero beccherie. Appresso, come già s'è veduto, stavano gli Usuraii; i quali prima intempo di Plauto solevano trattenersi presso alle vecchie; sicom' egli dice nel luogu citato.

Sub veteribu; ibi sunt qui dant, quique accipiunt sunore.

Nel medesimo tempo di Plauto vi stavano i Russiani: così egli nella Scena primadel Truculento:

Nam nusquam alibi fi sunt circum argentarias

Scroti lenones quasi sedent quetidie.

Mà poi fatti i trè Giani non lungi dal Puteale, e da Marsia, gli Usuraii si ridustro presso a queste con maggior commodità, ond'è, che il contorno fatto celebre in con SubNovis formità dell'altro sub veteribus detto, su comunemente nomato sub novis; del qual luogo nel quinto di Varrone si legge: Et sub novis dista pars in Foro adificioniam, quod vocabulum ejus pervetusum est: e nel secondo dell'Oratore di Cicerone. Demonstravi digito pistum Gallum in Mariano Scuto Cimbrico sub novis distortum, ejesta lingua, buccis fluentibus: del qual scudo Quintiliano soggiunge nel lib 6. cap. 5. Taberne un tem erant circa Forum, as scutum illud signi gratia positum.

Le sette poi ridotte a cinque, delle quali dice Livio: Eodem tempore septem Taberna, que postea quinque, Oc. in qual parte precisamente sossero non si sà. Di loso disse Giu venale nella Satira prima:

fed

## Libro V. Capo VIII.

sed quinque Taberne

Stationes Municipiotum.

Quadringenta parant. Le stationi de' Municipii poste frà l'altre fabriche della Regione ottava da Vittore furono di necessità in questo lato del Foro, e non lungi sorse dalle Taberne dette Nuove; perche Plinio nel 16. libro al c. ultimo scrive, ch'il Loto albero piantato da Romolo nel Vulcanale, & ancordurante al suo tempo passava con le radici per le Stationi de'Municipii al Foro di Cesare: Verum altera lotos in Vulcanali, quod Remulus constituit ex victoria de decumis, equava Urbi intelligitur, ut autor est Masurius: radices in ejus Forum usq, Cesaris per Stationes Municipiorum penetrant; & essenda stato il Foro di Cesare dietro a S.Adriano, ò non molto lungi da quella Chiesa, la linea dal Vulcanale a quel Foro indica le stationi trà S. Adriano, e S. Lorenzo in Miranda. Ciò, che tali stationi fossero non facilmente s'indovina. Ester state guardie, ò quartiero di soldati Municipali posti nel Foro non quadra. Era sorse il ridotto, e'l posto d'esti Municipali, e degli altri forastieri alla cittadinanza aggregati, quando venivano a dar'il voto nel Comitio a qualch'elettione, ò ad altro estetto; scrivendo nel 37. di Nerone Suetonio; Salvidieno Orphito objettum est, qued Tabernas tres de dome sua circa Forum Civitatibus ad flationem locarat. Ulpiano Giureconsulto così fa mentione delle Stationi del Foronella I. Fulcinius S. illud sciendum ff quibus ex caufis in fosseatur. Deniq; cum quoque, qui in Foro codem agat se circa columnas, aut Stationes se occultet, videri latitare veteres responderunt. Nelle Stationi esser stati i Tabellioni detti hoggidì Notaii, illegge più volte nell'Autentica De Tabellionibus : onde facilmente servirono a'Municipii nelle liti del Foro; delle quali alcun lume si trahe dal Dialogo degli Oratori di Tacito, ò pur d'altri, che vero autore ne sù: Cum tot amicorum tausa, tot Coloniarum, & Municipiorum clientela in Forum vocent, e presso al ane: Qualia cottidiè antiquis Oratoribus contingebant, cum tot pariter, ac tam nobiles forum coartiarent, cum clientelæ quoque, & Tribus, & Municipiorum legationes, ac partes Italia perielitantibus assisterent, cum plerisque judiciis crederet Pop. Rom. sua interession quid judicaretur. Le quali Città haver soluto frà esse contendere avanti a' Consoli, ò al Prencipe dà inditio il posterior Plinio col lodar Trajano nel Panegirico: O verè Principis, atque etiam Consulis reconciliare amulas Civitates.

Basilica La Basilica di Paolo Emilio esser stata presso a S. Adriano da Plutarco in Galba-Pauli cu si mostra; ove dice, ch'i Soldati Pretoriani mandati da Otone a uccider Galba, ve-Fhrygiis nendo da gli alloggiamenti, cioè dal Colle Viminale nel Foro, per Pauli Basilicam columnia. irruebant; e molto meglio dal tante volte rammentato Cavallo di Domitiano s'inse-

gna, del quale Statio:

Ad laterum passus bine Julia testa tuentur,

Poiche essendo la Basilica Giulia stata nel lato opposto, è necessità, ch' in questo sosse l'altra di Paolo. Narra il Marliano haver veduto ivi cavar colonne, e marmi maravigliosi da lui stimati del Tempio di Castore, e di Polluce; mà che della Basilica di Paolo sosse a me sembra certo. Plinio nel c. 15. del lib. 36. & Appiano nel secondo delle Guerre Civili stà i più maravigliosi edistii di Roma l'ammirano; Nounè inter magnisca Basilicam Pauli columnis è Phrygibus mirabilemi dec. Plutarco in Cesare, & Appiano nel librocitato la dicono satta da Lucio Emilio Paolo Console co' 1500. talenti mandatigli da Cesare dalle Gallie per tirarlo al suo partito. Emilio Lepido Console sotto Augusto haverne riedisicato il Portico narra nel 49. Diovie; del qual Portico l'immagine s'hà nel rovescio d'una medaglia, ch'il Donati hà impressa strè altre nel secondo libro, & è questa.

Un'altra volta esfersi abbrugiato, e risatto in parole da Emilio, ma in satti da Augusto, e dagli Amici di Paolo il medesimo Dione scrive nel 54. Finalmente un'altro Lepido, benche poco denaroso haverla rifercita, & ornata sotto Tiberio, scrive Ta-

cito nel terzo de gli Annali .

La Chiefa di S. Adriano , che dalla struttura , e più dalla sua bella porta di bron- "Adriano 20 fi moftra antica, ciò, che foffe non può dirli di certo : onde non confentendo noi dirla Tempio di Saturno, & Erario , come parve a i più , altro non habbiamo da.... confiderarys, ch'il Foro d'Augusto ivi profilmo da Adriano ristorato, come Spartiano ferive nella vita di quello: Rome reflauravit Pantheum, Septa, Bafilicam Neptunifacras ade plurimas, Forum Augusti, &c. & il Templo da Antonino erecto al medefimo Adriano, di cui Capitoliba : Opera ejus bet entant Rome,Templum Hadriani bo- Templum. nori Patris dicatamior. Il qual Tempio effer flato eretto nel Forog rande,e prefso a Hadriani. quel d'Angusto da Adriano ristorato, se non può affermarti per non haversencertezza, può almeno dubitarfene, non vi fi trovando ripugnanza, nè indizio congrario. Quel poco di fospetto, benche debolissimo, il quale può haversene, si è, che si.» come prello al Foro, & al Tempio di Marte fu dedicata Chiefa a S. Martina,e l'anelco di Remo, che ancor da Romolo doveva nomarii , a due Santi fratelli Cofmo, Demiano fu applicato; così forfe il Pontefice, che al rito Christiano lo confactò. hebbe per motivo l'antico nome: mà perche leggiera è la congettura ; la verità resti pure nelle fue tenebre .

Nel fito della Chiefa di Santa Martina fi dice effer flato il Segretario del Senato Secretarià per un'inferittione, che affisa al muro vi sit trovata, e di nuovo poi discoperta... Senatur. molt'anni sono, quando il Corpo di quella Martire se ne disotterrò. Si legge presso

il Grutero, & è questa :

SALVIS. DD. NN. HONORIO. ET. THEODOSIO. VICTORIOSISSIMIS PRINCIPIBUS. SECRETARIUM. AMPLISSIMI. SENATUS. QUOD VIR.INLVSRIS FLAVIANVS. INSTITVERAT. ET. FATALIS **IGNIS. AB**SVMPSIT. FLAVIVS. ANNIVS. EVCHARIVS. EPIPHANI**VS** V. C. PRAEF. VRB. VICE SACRA. IVD. REPARAVIT ET. AD. PRISTINAM. PACIEM REDVXIT

Mà che fabrica potè ella efsere / Dottamente fe ne discorre dal Bulengero nel ter- fepoterio, 20 De Imper. Rom. al cap 9. dat Baronlo nell' anno del Signore 332. dal Brifsonio the cofa 19nel 17. De verb. fignif. e dal Donati nel quarto della fua Roma al c.3. S' apportano fe. primieramente più Atti de' Martiri, e varie leggi, & in specie l'ultima C. abi Senat. vel Clarifi. e la terza C de offic, din, jud, ove Segretario fi dice il luogo, in cui le caufoavanti a' Giudici s'agitavano ; e vi fi pofsono aggiungere le ll.2.& 5.C.de promen. Sacr. Serin. lib. 10 Mà il Segretario del Senato, di cui l'inferittione parla, non potè con un luogo di giuditii haver che fare. Il Bulengero, e con esso il Donati, benche prima dicano in Coftantinopoli elser flato un'Archivio di feritture spectantà g beig-

à particolari detto Secretum privatarum. & un'altro per le scritture di ragion publica detto Secretum publicarum, e perciò il Segretatio del Senato poter'esser stato un'Archivio di Senatusconsulti, nulladimeno più inclinano à dirlo una nuova Curia, dove il Senato solesse adunarsi ; e I Donati soggiunge credibile, ch'i Senatori Christiani abborrissero il congregarsi più nelle Curie Tempii inaugurati de' Gentili, e cheperciò da Flaviano fosse fabricato un nuovo consesso. Tutto giuditiosamente conchiulo:mà l'esser dato a quella fabrica un nome, che à luoghi de'giuditii conveniva. hà qualche durezza; in oltre fin'al tempo di Teodofio si segui à radunare il Senato nella Curia. come mostra Simmaco nell'Epistola decimaterza del primo libro: Fre--quens Senatus maturrime in Curiam veneramus, e verso il fine: Monumenta Curie nostre plenin, tecum loquentur: e la Curia esser stata purgata dalle superstitioni del gentilesmo, e toltone perciè l'Altare, che v'era della Vittoria, si querela il medesimo Simmaco nella 61. Epistola del decimo libro, pregando per la repositione di quello gl' Imperadori Valentiniano, Teodolio, e Arcadio, ma in vano; poiche essicacemente gli s'opposero molti, & in specie S. Ambrosio con due erudite epistole, e Prudentio con due eleganti Poesie.

In nell'accennate leggi offervo, che non ogni lungo di giuditii si diceva Segretazio, ma i soli luoghi di Criminali controversie; e Cassiodoro, che nell'epistola ottava del sesto fa de Segretarii mentione, pur vi ragiona di cause criminali; nè altrimente mostra Simmaco nell'epistola 36. del 10. libro: Nam cum examinandos attus Bass Praf. & Urbis posessas vicaria ad Socretarium commune pradidiset, Oc. e per appunto questa me lesima Potestà Vicaria giudicante si legge nell'inscrittione portata: Pref. Vice Sacra Jud. reparavit, &c. donde traggo conseguenza verisimile, che se i ginditii civili s'esercitarono sempre, e s'esercitano in luoghi aperti, anzi solevano gli Oratori anticamente condur gente, che applaudelle, come Plinio Cecilio nell'epi-Rola 14' del libro secondo narra, e deride, nelle criminali richiedendosi interrogazioni segrete de rei, e de'testimonii, e ben spesso tortura, la quale se ne'tempi della Republica si dava solo à i servi, su dipoi setto gl'Imperadori data indifferentemente à tutti, furono perciò fabricati luoghi commodi, e detti poi Segretarii con nuovo nome. Del luogo, che destinato per l'esame de testimonii Segreto era detto, chiara è la l. nullum C. de testibus; il qual luogo esser stato chiuso da cancelli, & indi haver pigliaco i Notaii nome di Cancellieri giudica il Brodeo ne' Paralipomeni al

Cogretario Cel Samuo . quinto libro del Polleto. Ma qui si tratta d'un Segretario satto per il Senato, non per i giuditii. Che cosa potè esser dunque? Posto da parte, ch'io tengo quasi certo, ch'i primi Christiani del Senato sdegnosi di far più conservare i Senatusconsulti nel Tempio di Saturno introducessero il conservarli in altro luogo, che Segretario del Senato potè nomarti; per non uscire dal significato più comune considero, che nel Senato d'ordine de gl'Imperadori fi ventilavano anche cause criminali. Testimonio chiaro n'è Suetonio nel 58. di Tiberio, e nell'11. di Domitiano, e Plinio Cecilio in più Epistol. Quindi scrive Tacito nel quarto de gli Annali: Jam primum publica uegotia, O privatorum maxima așud Patres tradiabantur, dabaturque primoribus disserere, &c. e nel terzo la causa di Pisone da Tiberio commessa al Senato racconta, e nel 14. l' uso già introdotto d'appellare dalle sentenze de'Tribunali al Senato ci spiega; Marco Aurelio haver commesse al Senato molte, e gravi cognitioni criminali scrive Capitolino. Introdusse Augusto di scegliere da tutto il corpo del Senato quindici, ò venti Senatori, e con que'soli spedire molte cose, come nel 55. Dione racconta. Questi sol tempo surono a distintione degli altri chiamati Patritii, e del Concistoro del Prencipe, come dalla citata l. ult. C. de off. div. jud. si raccoglie, e nel tempo d' Adriano habitarono questi coll'Imperadore. Così Spartiano: Optimos quoque de Senatu in contubernium Imperatorio majestatis ascivit, quos secum habitare voluit. Da siò argomentarei, ch'i giuditii criminali già del Senato, fossero poi discussi da'soli

Patritit, e perciò in luogo dalla Curia diverso. In oltre al luogo de' giuditii conveniva Tribunale, & altre commodità dal consesso della Curia disferenti, e particolarmente un velo, ò portiera, che tirato foleva prima della sentenza tener celati i Giudici Consultanti; del quale gli Atti di S. Buplio dicono: Cum effet extra velum Secretarii Euplius Caluifianus Consularis, intra velum interius ingrediens sententiam dillavit, & foras egressus afferens tabellam legit: Empleum Christianum edicia Principum contemnentem. & Deos blasphemantem gladio animadverti jubeo; e-gli Atti de' SS. Claudio, e Compagni: Lyfias introgressus obduxit velum, postea exiens ex tabella recitavit sententiam. Del qual velo sa anche mentione la l. De submersis C. de Naufrag. lib. 12. De submersis navibus decernemus, at Levato, velo iste caule cognoscantur; sicome ancor la 1.181. C.Theodof de Décurion. i quali effer stati più à dentro de' già detti cancelli può inferirsi da Sidonio Apollinare, che nella seconda epistola dell'11. libro descrivendo il Rè Teodorico vi dice: Circumsstit sellam comes armiger , pellitorum vurba setellitum, ne obst admittitur, nè obstrepat eliminatur: sieque pro foribus immurmurat exclusa velis, inclusa cancellis: Ne coral velo alla Curia conveniva. Regionevol cola è dunque, ch'il Senato, à almeno i Patritii havessero un particolar Segretario, dove con la maestà, e le commo lità debite giudicassero.

Non era lungi quindi l'antica statua colossea di Marforio, che, per quanto appa- statua di re, su alcun siume. Nel suo sito, che su incontro à S. Pierro in Carcere sull'imboc. Marsone. co della via, che salita di Marforio si chiama ancorhoggi, si legge una memoria di marmo postavi dal Marliano, acciò si sappia, che di là su trasportata sul Campidoglio. Il Biondo la credette flatua di Giove Panazio, per alcuni tumori somiglianti a pani, sù i quali parve à lui disteso: mà oltre, che que'tumori non sono pani, a quel Giove si legge satto Altare - non statua in Campidoglio. Il Fulvio più acutamente rayvisandola, e argomentado dalla somiglianza nel nome, la credette il fiume Nera, quali Nar fluvius: ma, come il Martiano dice, par difficile, che è nel Foro grande, d'in quel d'Augusto sosse fatta a si picciol siume statua si grande. Percid stima egli essere statua del fiume Reno, ch'era à piè del Cavallo di Domitiano, così

cantata da Statio nel primo delle Selve:

Acnea captivi crinem tegit ungula Rheni.

Mà ch'il capo di Marforio potesse con alcuna architettura soggiacere ad alcun piede di quel cavallo à me par difficile, poiche stando egli disteso à traverso del piedestallo, poteva il petto, e non il capo soggiacervi: onde sembra più probabile, ch'ella fosse d'alcun sume, e servisse per sonte à nel prossimo Foro d'Augusto, à in quel cantone del grande incontro alla Carcere, ov'ella per appunto stava, e a fronte del Lago Servilio, il quale nell'altro lato dicemmo ch'era; non havendo soluto le genti de' secoli meno antichi trasportar facilmente machine sì grandi. Aggiungasi, ch' ivi era anche la gran tazza marmorea, la qual fi vede hoggi in mezzo del Campo Vaccino, come delle relationi di molti, che ve la videro, vive la memoria, ond'a questa la statua di Murforio servir doveva. Il nome dal Marliano si sospetta corrotto dal Foro di Matte, quasi Martis Fori; il cheà me per alcun tempo parve duretto. leggendosi sempre quel Foro col nome d'Augusto: ma vedutolo poi ne gli Atti di Santa Felicita detto Foro di Marte, Sedit in Poro Martis, & justit eam adduci cum filiis suis, ne formai concetto di verisimile.

Presso S. Martina esser stata una strada, ch'al Foro d'Augusto conducesse, è neces. \_strada del sità, che si supponga, perche da un Foro all'altro il transito v'era di sicuro, la quale potè esser poco lungi da quella, che frà S. Martina, e S. Adriano è adesso.

L'altra, che salita di Marforio si dice, è se non propriamente quella, altra vicina haver havuto nome di Mamertina, sorse dal prossimo Tempio, e Foro di Marte, s'addita da Anastasio, ch'in Anastasio Papa dice: Hit fecit Bafilicam, que dicitur Crescentiana, in Regione secunda Via Mamertina in Urbs Roma; havendo noi gia fermato, che la seconda Regione delle sette Christiane era questa ottava; e si conferma

Toro grande d queld Au Laffe . Salita di Marferie. Via Mamertina. seù Vicua

dall'antico Carcere di S. Pietro il quale gli è appresso, & era, come san fede più Atti de'Martiri, chiamato Carcere del Mamertino, cioè del Vico Mamertino. Erafacilmente piana: hoggidi è alquanto scoscesa per le rovinate sustruttioni Capitoline, che l'hanno alzata nel mezzo.

## I Fori di Cesare, à Augusto, e di Trajano, & altre cose aggiacenti.

Forum Cælaris.

Templü Veneris. Genitri-CIS.

Immazine

Basiliche de' Gentili'non differenti dalle Chri-HIAGE.

A L Romano Imperio in ampiezza vasta cresciuto l'antico Foro era angusto; nè 🔼 potendo ampliarsi senza rovina grande de'Tempii, e degli edificii, che'l circondavano, Cesare nè fabricò un'altro vicino, e quasi congiunto; Non quidem rerum venalium (scrive nel secondo delle Guerre Civili Appiano) sed ad lites, aus negotia convenientium. Racconta il medesimo, che Cesare fece ivi un magnifico Tempio à Venere Genitrice, con una samosa immagine di quella Dea mandatavi da... Cleopatra; a lato alla quale statua esser stata un'immagine di Cleopatra scrive nel 2. delle Guerre Civili il detto Autore, Ad Dea latus effigiem Cleopatra flatuit, qua bodieque junte visitur. Al qual Tempio aggiungendo egli un'Atrio sontuoso dichiarollo per Foro. L'atrio dunque al Tempio aggiunto su la Basilica, in cui tenevasi ratadaCleopa- gione, la quale più della piazza, che gli era avanti, su detta Foro. L'Atrio, e la... Basilica esser'ivi stata una cosa stessa non paja strano; poiche Atrio esser stata una... gran sala divisata da colonne già hò provato, e l'antiche Bassliche de'Gentili non di Cleopatra haver'havuto forma diversa dalle prime Chiese Christiane, coll'esempio di S.Giovanni Laterano, de S. Paolo, di S. Maria Maggiore, e d'altre mostra dottamente il Donati: onde da i compartimenti dell'antiche nostre Chiese in più navi possiamo raccor noi la forma delle Basiliche, e Fori de' Gentili, e conchiudere, che gla Atrii non erano da quelle dissomiglianti: ma torniamo noi a parlar del Foro di Cesare interamente. Da Dione si dice nel lib.43. Romano pulchrius. Succonio nel 26. di Cesare così ne scrive: Forum de manubiis inchoavit, cujus area super H. S millies constuit; e geonserma da Plinio nel 15. del lib.36.

Il sugnito si dice essere trà S. Lorenzo in Miranda, e'l Tempio della Pace: ma come ciò, se non solo il Tempio della Pace, mà e S. Lorenzo in Mirauda, anzi & altri edifitii più di S. Lorenzo vicini al Foro grande, e al Campidoglio, erano dellaquarta Regione, & il Foro di Cesare da Vittore, e da Ruso è contato nell'ottava? Il Foro di Nerva, che dietro à S. Adriano si vede, su nella quarta, dunque malamente trà S. Lorenzo, e'i Foro di Nerva pote verso il Tempio della Pace entrare una sottil lingua dell'ottava Regione. Vi s'aggiunga, che Cesare troppo discosto dal grande l'haurebbe fatto, nè haurebbe potuto dir'Ovidio il Tempietto di Giano constrada tra giunto a' due : perciò replicato, che trà S. Lorenzo, e S. Adriano fosse una strada... il Foro grant verso le Carine, dividente le due Regioni, segue, che per essa s'entrasse nel Foro di des quel di Cesare; il quale posto dietro à quello spatio, ch'è trà le due Chiese sudette, si potè con ragione dir quali un Foro stesso col grande, à cui era à lato dirittàmente; e cost S. Adriano si pote dir molto propriamente la tribus Foris; come in Anastasio si

legge più volte.

Cælaris in ejus Fo ro:

Cefare.

Eravi nel mezzo avanti al Tempio di Venere la statua equestre del medesimo Ce-Equus C. sare di bronzo dorata coll'essigie del suo maraviglioso cavallo; il quale impatiente d'haver sopra altri chè Cesare, haveva l'unghie de'piè davanti intagliate in forma di deti humani. Così scrivono Suetonio nel 61. di Cesare, e Plinio nel 42. dell' ottavo libro. Quel cavallo di bronzo esser stato già già ritratto dal Bucesalo d'Ales.

sandro, opera di Lisippo, ad Alessandro donato, e trapertato poi da Cesare nel suo Foro, sattogli aggiustar prima l'unghie à somiglianza di quelle del suo, raccoglie il Donati da quel, che Statio scrive nel primo delle selve, quando del cavallo di Domitiano ragiona:

> Cedat eques, Latia qui contra Templa Diones Casarei stat sede Fori, quem tradere es ausus Pelleo Lyfippe Duci: Mox Cafaris or a Aurata cervice tulit.

Trà le pitture superbe v'erano Ajace, e Medea assissi avanti al medesimo Tempio di Pitturese fla-Venere. Plinio nel 4 del libro 35. Trà l'altre statue, delle quali era adorno, una sue di quel vene su di Cesare armato di giacco erettagli da altri; della quale Plinio nel 5. del Foro. 34. Havervi il medesimo Cesare dedicato un'usbergo di perle Britanniche, e sei giojelli scrive Plinio nel 34, del nono libro, e nel primo del 37. Esservi stata una Co-Ionna Rostrata Quintiliano nel lib.1. c 5. ci dà contezza: Ut latinis veteribus D. plurimis in verbis ultimam adjectam, quod manischum est etiam ex Columna rostrata,

qua est Inlio in Foro posita.

Nell'Epistola 16. del quarto libro di Cicerone ad Attico si sa mentione dell'Atrio Airio della della Libertà presso al Foro di Cesare, benche il testo apertamente appaja scorretto: Libertà. Itaque Cafaris amici (me dico, & Oppium) difrumparis licet, monimentum illud, quod tu extollere laudibus solebas, ut Forum laxaremus. O usque ad Atrium Libertatis expli-Carémus, contempsimus sexcenties H. S. cum privatis non potest transigi minore pecunia. Piace al Manutio, che del Foro di Cesare Cicerone parli da distendersi all'Atrio della Libertà. Il Lambino è d'opinione, che si tolga la parola Forum, giudicando notarvisi l'ampliatione disegnata della Basilica di Paolo Emilio. Ma se Cicerone ivi proprio scrive ad Attico, che quella Basilica si fabricava: Paulus in medio Foro Bafilicam jam pene texuit iisdem antiquis columnis: illam autem quam locavit, facit magnificentissmam; Quid quæris? nibil gratius illo monumento, nibil gloriosius. Itaque Cesaris amici, &c. non potè Cicerone dir'ivi di quella monumentum illud,quod tu extollere laudibus solebas, come di molto prima vista, e lodata da Attico. Mà lasciata nol cotal disputa, l'Atrio della Libertà, the da Cicerone s'accenna presso al Foro di Cesare, su sull'Aventino; nè d'altro Atrio della Libertà s'hà notitla. Si legge Atrium. posto da Vittore in questa Regione Atrium Minerve; il che pare ad un'altra correttione del luogo di Cicerone tirarci; nè gran fatto sarebbe, ch'il testo per l'antichiti corrolo nella parola Minerae, sosse dal Trascrittore supplito coll'altra Libertatis, per essere il famoso Atrio della Libertà più cognito di gran lunga. Mà della Libertà, ò di Minerva, ò altro Atrio, che egli si sosse, possiamo noi cavarne di lume, che sul Poro di Cesare era un'Atrio più di quel Foro antico; presso a cui su prima un'edisicio celebre satto atterrar poi da Cicerone, e da Oppio di valuta d'un millione, mezzo: e se tanto valse ivi una fabrica sola, rimane confermato quel, che Suetonio, e Plinio dicono di tutto infito: cujus area super H. S. millies constitet, cioè a dir più di due millioni, e mezzo.

Del Foro d'Augusto non s'hà dubbio. Era dietro alla Chiesa di S. Martina poco Forum. men, ch'a lato di S. Adriano, siche la strada, la quale hoggi và trà l'una, e l'altra Augusti. Chiesa diritta verso il Foro di Nerva, hà assai del facile fosse l'antica, d dall'antica grada, per poco lungi, per cui dal Romano Foro in quel d'Augusto s'entrasse, e più in là si per- eni vi s'an. venisse a quel di Nerva, ch'in faccia si vede ancora. Così nella latitudine del Ro-dam dal Fomano contenendosi fuori d'esso gli altri due, erano con una triplice contiguità sì uniti, che come d'un Foro di tre membri se ne faceva concetto. Statio nel quarto

delle Selve: Nec saltem tua dista continentem,

Que trino juvenis Foro tonabas.

Martia-

Martiale dell'Epigramma 38. del terzo libro :

Gaulas, inquit, agam Cicerone disertins ipla, Atque erst in triplics par mibi nemo Fore.

E nel 64. del fettimo:

Lis te bis decima numerantem frigora bruma Conterst una tribus Gargiliane Foris.

Ancor questo su picciolo, ma bellissimo, dicendolo Suetonio nel 29, una delle belle opere, che Augusto facesse. La cagion di farlo (forgiunge il medesimo) fuit hominum, O judiciorum multitudo, que videbatur, non fusficientibus duobus, etcam tertio indigere. Itaque festivantius, necdum perfesta Martis ede publicatum est, cautumque ut separatim in co publica judicia . O sortitiones Judicum sierent . La cagion di farlo picciolo dallo stesso Succonio nel 56 si tifetisce : Forum angustius fecit, non ausus extorquere proximes domos. Hebbe due portici ( i quali probabilmente furono in due lati opposti, mentre in un'altro era il Tempio di Marte, nel quarto la Basilica per i giuditii) ne'quali portici erano statue di Capitani Romani. Suetonio nel 31. Et flatuas omnium triumphali effigie in utraque Fori sui porticu dedicavit. Pi ofessus est edicto commentum id sexut illorum velut enemplar, & ipse dum viveret, & insequentium atatum Prencipes exigerentur à civibus. De Plinio nel quinto del 36 libro si compute fra... quattro più maraviglioù edifitii di Roma. Il medelimo nel 53 del festimo libro fa mentione d'un Apollo d'avorio, ch'ere in questo Foro : Ante Apollinem choreum, qui ef in Fore Augusti;e nel quarto del 35. dice in una parte riguardevole havervi poste Augusto due pitture; in una si rappresentava una guerra, nell'altra un trionfo : Super owner Drout Augustus in Fore suo celeberrima in parte posuit tabular duas, qua belli pillam faciem habent , 🖰 triumphum .

tisUltoris:

**go**rtici a

Il Tempio, ch'ivi fe di Marte Ultore, è secondo noi Vendicatore nella guerra. AlesMar civile da lui votato su di forma rotonda; e in due rovesci di medaglie del medesimo Augusto impresse dall'Erizzo, e dal Donati nel sibro secondo, se ne vede il prospetto

come qui fotto apparifet.

Gli ornamenti fuoi, e le flatue de' Dii, che haveva sopra il cornicione, l'armi, e le spoglie de' nemici sù la porta, e le statue, che v'erano de' Rè d'Alba, e d' altri Romani, con altre particolarità, diffusamente si cantano da Ovidio nel quinto de' Fasti. In questo Tempio Augusto determinò, che si tenesse il Senato, quando si doveva trattar di guerre, è trionsi. Suctonio nel 29. Sannt ergo, ut de bellit, triumphisque bit consuleretur Senatus. Esser stato il Foro ristorato da Adriano già ±'è detto .

Muzabela .

Scrive il Martinelli nella Roma Sacra, ch'il luogo dietro a S. Martina fu ne'fecoli antichi moderni detto Hersus Mirabilis. lo perciò mi figuro, che nel fito del Foro d'Augusto in quell'infelici età fosse horto, nel cui ricinto durando parte delle colonne, e d'altre antiche magnificenze di quel Foto, nome di mirabile n'apprendesse l'horto.

Lo stesso Martinelli nel medesimo Trattato, ove della Chiesa de'SS. Apostoli scri- Vicus Sive, portando una Constitutione di Giovanni Terzo descrivente i confini della Pa- gillarius rocchia di quella Chiesa, in cui si legge: Vsque ad Arcum elagentariorum, cioè senza scorrettione Argentariorum, dichiara quel luogo, à arco presso S. Lorenzolo non Arcone Clilungi dalle radici del Campidoglio, trà il Foro d'Augusto, e quello di Trajano. so de gli Ar Giovanni Terzo fu nel tempo dell'Imperadore Giustino: onde l'esser stati ivi gli gentieri. Argentieri in quel tempo può dar'alcun motivo, se non di conchiudere, almeno di sospettare, se l'antico Vico Sigillario maggiore sosse ivi, sicome il minore di là dal Foro di Trajano verso la piazza de' SS. Apostoli, ò almeno in quel contorno essen stato, nella Regione settima s'è discorso. Anastasio in Benedetto Terzo descrivendo un'inondatione del Tevere, col dir, che l'acqua della Via Lata ascendit per plateas, & Vicos usque ad Clivum Argentarii sembra additar'apertamente la salita, che hoggi di Marforio s'addimanda. Gli Argentarii non andar'intesi qui per Banchieri, ma per sabri di cose d'argento dichiara Javoleno Giureconsulto nella l. fiuxori ff. de aur. & arg. leg. ove dice: Si vascularius, aut faber argentarius unori ita legaret, &c. e Firmico nel c.1. del lib.2. Matheseon facit enim aurisicos, inquratores, bra-Bearios, argentarios, &c.

La Basilica argentaria, che nella Notitia si legge, su forse quivi; nella quale esser Basilica stati venduti ornamenti seminili d'argento sa sede la l. pediculis §. item cum queritur Argentaff. de aur. & arg. leg. Il Panvinio v'aggiunge Forum argentarium, ma con quale Lia. autorità, ò luce non m'è noto. Nè dalla Basilica, c'hò accennata, si può sar conclu- Forumsione, che con quella sosse anche il Foro. Vittore ne registra più d'una, s'il testo, Argentain cui si legge Basilica Argentaria, non è scorretto: ma nè la pluralità sà necessario, rium. ch'elle fossero in alcun Foro particolare.

Esservi stato anche il Portico detto Margaritaria, ch'in Vittore si legge, ove è Porticus egualmente sacile si vendessero gioje, e cose pretiose solite vendersi ne' luoghi detti Margari-Sigillaria, con la stessa ragione io direi: ma cotali pensieri, come semplici dubbii, taria. restino accennati, e non più.

Nell'estremità di questa parte della Regione sù il Foro di Trajano. Il suo sito si Forum. mostra dalla mirabil colonna Trajana, che durante in piedi vi sà spettacolo, scolpi-Trajani, ta tutta intorno della guerra Dacica fatta da quell'Augusto, e con una scala, ch'ella &c. chiude in se, conservante la salita fino alla cima. L'inscrittione, che vi fi legge, la Colonna a dichiara opera non di Trajano, ma del Senato eretta in honor di lui: sù la quale, de chiecciola, sotto, come Cassodoro nella Cronica, & Eutropio nell'ottavo scrivono, furono po-Re le sue ossa in un'urna; prerogativa non ad altro Imperadore per prima concessa d'esser sepolto dentro la Città per testimonianza d'Eutropio nel libro citato : solus, Posta per mi que omnium intrd Urbem sepultus. Insegna l'inscrittione esser la colonna misura dell' reno levato. altezza del terreno levato ivi per dar'al Foro maggior sito:

SENATVS. POPVLVSQVE. ROMANVS IMP. CAES. DIVI NERVAE. F. TRAIANO. AVG. GERMA NICO. DACICO. PONT. MAX. TRIB. POT. XII. COS. XI. PP. AD. DECLAR ANDVM. QVANTAE. ALTITVDINIS MONS. ET. LOCVS. TAN. . . . . BVS. SIT. EGESTVS.

Il terreno dall'estremità del Quirinale esser stato levato, e portato altrove è certo: da che l'antichissima vicinità frà il Quirinale, e'l Campidoglio si può comprendere.

Frà tutti i Pori di Roma eccedeva questo in ricchezza, bellezza, e magnificenza e Bellegte di Onde Ammiano dice di Costanzo nel lib. 16. Cum ad Trajani, Forum veni fet fingula- quel fore, rem sub omni Celo frusturam, ut opinamur etiam Numinum assertione mirabilem, he-

rebat attonitus per giganteos contentus circumferens mentemmes velatu effabiles nec rursus mortalibus appetendos. I quali encomii chi li vuol vedere non hiperbolici, fissi lo sguardo nelle tre gran colonne restate al Foro di Nerva, le quali erano senza comparatione minori, poi le parole recitate d'Ammiano confideri, e Costanzo attonito si figuri, mentre nel Poro di Trajano stupiva per giganteos contentus circumferens mentem,e bilognerà, che conchiuda effer stata quella fabrica veramente gigantea. V'è chi crede le colonne haver d'altezza, e grossezza uguagliato la Trajana, che v'è restata; ma a cotal vaftità, anzi mostruosità di fabrica, fotto cui gli huomini farebbono paruti molche,io non mi lolerivo, non lo perluadendo, nè lofferendolo la verifimilitudine, la proportione, la commodità, nè il difegno, che pur fit d'Appollodoro infigne Architetto. I cornicioni, gli archi, e le volte, per relatione di Paufania nel c. e nel 10. ereno di bronzo, e le statue, che haveva in cima, effer state pur di bronzo s'argomenta dal Donati per le parole di Gellio nel 23. del 13. libro: In fastigiti Fori Trajani fimulacra funt fita circumundique inaurata equorumsatque fignorum militariti, fubscriptumque eft: Ex manubits. Non però concede il Donati, che di bronzo fossero gli archi, e le volte, stimandolo, com'ancor'a me pare, incredibile; Anzi ne pur'à principali cornicioni credo io di bronzo, a quali colonne di bronzo tutte facevano di meftiero. Ben può effere, che e freggi, & archi, e volte foffero di superbi lavori di Basilica bronzo ornate, & arricchite; ma l'indovinarne lascisi pur'al senso di ciascheduno.

Trajani in Faro

Equus #neus Trajani .

Bafil šca dite te Fore.

Il Foro di Trajano hebbe, come gli altri, Bafilica, e Tempio. Della Bafilica fi dà cenno da Lampridio in Commodo: Cum togam fumpfit adhuc inpresenta putrili conejuidem . giarium dedit atque in Bafilica Trajani prafedit ; e da Ammiano, mentre egli narra, ch'il gran cavallo di bronzo con Trajano fopra era , non nella Piazza del Foro , ma nel mezzo dell'Atrio, cioè della Bafilica, e perciò vantandofi Coftanzo di voler fare un Cavallo fimile ; gli rifpole Ormifda Perfiano : At priin flabulum tale condet . S'ella poco si nomina da scrittori, avviene perche, come del Foro di Nerva diffi, più con nome di Foro, che di Basilica era chiamata. Così non si dice impropriamente da Claudiano nel festo Confolato d'Onorio;

defuesaque cingit Regius auratis Fora fascibus Ulpia littor; cingendofi de l'Littori la Bafilica, non il Foro, in cui stavano: E perciò ancor da Gellio nel 23. del libro 13. il Foro ftesso di Trajano si dice Piazza del Foro : Querebat Phavorinus, cum in area Fori ambularet, &c. e da Simmaco nell'Epistola 37. del libro festo si dice parimente piazza : In Trajani platea ruina unius Insula presis babitauter. Della Basilica si mira hoggi delineata la faccia in un rovescio di medaglia del medefico Trajano impressa dal Donati frà l'altre nel libro fecondo, & in un'altra dall'Agostini nel quarto Dialogo, sotto le quali FORVM, TRAJANI. si leg ge. & eccone la copie.

La qual faccia effer della Bafilica, non di zutto il Foro, mostra la struttura medesima. Sà la cima vi fi veggiono le statue, che sul fastigio del Foro si dicono da Gellio. L'altra

L'altra medaglia portata ivi appresso dal Donati, in cui egli dice essere la Basilica, fi scorge, ch'è l'Arco eretto a Trajano nel Poro, sicome narra Dione ; le lettere, che Trajani visi leggono intorno, S. P. Q. R. OPTIMO. PRINCIPI. maggiormente lo di- Cel. Aug. Chiarano, essendo la Basilica da Trajano eretta per commodo del popolo, l'Arco all' incontro del popolo in honor di Trajano. Uno in tutto fimile ne mostra parimente in una medaglia di Nerone l'Erizzo. Nella Bafilica efeer stati foliti i Confoli te- Rella Bafilia ner raggione a hà da Gellio nel luogo citato : cum in area Fori ambulares ( parla di ca fi univa quello di Trajano) & amicum fuum Cof opperiretur, caufas pro Tribunali cognofcen. satione 44 tem, Cre.e da Claudiano portato poco ha Perciò fu ivi felito farfi da i Confoli le ma- Geofale . numissioni de' servi, come d'Antemio Imperadore, e Console canta Sidonio Appollinare, e dal Donati a'ofserva:

Nam modò nos jam festa vocant , 😈 ad Ulpia poscunt Te Fora, donabis quos libertate Quirites, Quorum gaudentet exceptant verbera male. Perge Pater Patrie felin , atque omine faufto Captivos vintiure novos absolve vetustos.

La qual funcione haver foluto far i Confoli il primo di Gennajo scrive Ammiano nel 22. libro: Mamertino Confule Kalendis Januariis ludos edente manumittendis ese

more industis per admissionum proximum.

Il Tempio a qual Dio dedicato fosse non si sà : e perche Spartiano nella vita. d'Adriano dice haver quell'Augusto eretto a Trajano un Tempio, come a Divo: quel Fore. cum opera ubique infinita secisset. nunquam ipse , nife in Trajani Patris Templo nomen fuum scripst, fi giudica elsergli da Adriano fatto nel Foro suose così par, ch'esprima D. Trajano quelle parole della Notitia : Templum D. Trajani . & Columnam Coclidem, &c. A ni, &c. che non posso io non sar replica dubitativa. Dunque Trajano sovra tutti gli altri pio, e del culto de gli Dii zelante hebbe premura di fabricar'un Poro così superbo. ne curò, come in ogn'altro Foro era stato fatto, fabricarvi un Tempio ad alcuna... Deità / Ben può estere , ch'oltre al Tempio da Trajano fabricatovi, un'altro poi 🚐 Trajano da Adriano vi si facesse; e la libreria, che del Tempio di Trajano si dice, e da Traiano fu fatta, dà inditio, ch'egli la facesse col Tempio, come fe prima Augutto, e prima d'Augusto Asinio Pollione. Io rimanendomi frà motivi lascio ad altri il rifolvere. Nel rovescio d' una medaglia di Trajano, ch' è frà l'altre dell'Hifloria Augusta dell'Augeloni, sembra a me effigiato il Tempio, & i Portici de' due lati del Foro, la quale è questa.

Della Libreria Ulpia fanno mentione molti . Vopisco in Aureliano, in Tacito. & Bibliothe in Probo ; ove in specie i libri Lintei, e gli Elefantini, che v'erano, son toccati. Gel-ca Templi lio nel 17 dell'11. libro, ove libreria del Tempio la dice : Sedentibus forte nobit in Bi- D. Trajabliotheca Templi Trajani; e riferisce havervi letti gli editti de gli antichi Pretoti. Si- ni . donio nell'Epigramma 19. del lib.9. che la dice doppia: Doggia a

· Cam

Statuerobe v'esans .

Cum meis poni statuam perennem Nerva Trajanus titulis videret Inter autiores utriusque fixam Bibliotheca;

Ove esser stato uso di dirizzar statue a' Letterati si può raccorre, & esser stata questa Ai bronzo lo dichiara egli stesso ne' versi, ch'indrizza a Prisco Valeriano:

Ulpia quddrutilet porticus ære meo.

Nè è maraviglia, che a Claudiano ancora fosse posta ivi statua da Arcadio, e da... Onorio, come la seguente inscrittione dimostra: Quale Inscrittione scrive il Marliano Cujus Titulus in bumili quadam domo in Constantinianis Thermis sita reperitur:

CL. CLAVDIANI, V. C. CL. CLAVDIANO V. C. TRIBVNO. ET. NOTARIO INTER. COETER AS. VIGENTES. ARTES. PRAE GLORIOSISSIMO. POETARVM. LICET. AD. MEMORIAM SEMPITERNAM. CARMINA. AB. EODEM. SCRIPTA. SVFFICIANT ADTAMEN. TESTIMONII. GRATIA. OB. IVDICII. SVI. FIDEM DD. NN. ARCHADIVS. ET. HONORIVS. FELICISSIMI. AC DOCTISSIMI. IMPERATORES. SENATV. PETENTE STATVAM. IN. FORO. DIVI. TRAIANI. ERIGI COLLOCARIQUE. IVSSERVNT

> EIN ENI. BIPPIAIOIO. NOON KAI. MOYZAN. OMHPOY KAAYAIANON. PAMH. KAI. BAZIAHZ. EOŁZAN

Così havervi meritata statua Vittorino Retore nel tempo dell' Imperador Costanzo scrive S. Girolamo nel supplimento alla Cronica d'Eusebio: Vittorinus etiam statuam in Foro Trajani mernit. Dione ancora in Trajano due librerie scrive, come Sidonio: Bibliothecas Trajanus extruxit, nam due fuerunt in eodem Foro, le quali dal Donati fi giudica, e bene, esser state una di libri Greci, l'altra di Latini separatament disposti, ne altra distintione esser stata frà l'una, e l'altra: donde possiamo noi far concetto, esfer' avvenuto, che da altri con singolar nome Bibliothica, da altri col numero di due si trovi nomata. Fù ella trasportata da Diocletiano nelle su-Terme. Vopisco in Probo: Vsus autem sum pracipue libris ex Bibliotheca Vipia etaalle Terme te mea in Thermis Diocletianis. Così a poco a poco ogni esercitio, ò studio si ridusse nelle Terme.

Diocletiane.

Statue del Foro . -

Al Foro di Trajano più statue furono da diversi Imperadori aggiunte; poiche oltre le trè di Sidonio, di Claudiano, e di Vittorino dette, Marco Aurelio, per testimonianza d'Eusebio nella Cronica, ve le pose a tutti i nobili, che nella guerra di Germania morirono: & Alessandro Severo, secondo Lampridio, vi traporto da altri luoghi le statue di persone insigni. D'una che v'era d'Augusto fatta d'ambra, e d'una di Nicomede Rè di Bitinia d'avorio scrive Pausania nel luogo citato. Quivi Adriano per sar cosa grata al popolo haver satte abbruggiar le polize de' debitori del Fisco Spartiano dice. Aureliano per quiete de' privati havervi satto dar suoco alle tavole publiche scrive Vopisco. Marco Aurelio volendo sar guerra a Marcomanni, & essendo esausto l'erario, per non impor gravezze nuove, haver fatte vendere le più preziose supellezzili dell' Imperial guardarobba, narra Capitolino. Quivi finalmente haver soluto recitare i Poeti accenna Fortunato nell'Elegia a Berterammo Vescovo Cenomanense, come dal Donatia'osserva.

Vin

Vix modd tâm nitido pomposa poemata cultu Audit Trajano Roma verenda Poro.

forse nella libreria si recitava, come nella Palatina su prima usato l

Il Foro di Trajano nella Regione ottava a piè del Quirinale, e quel di Nervanella quarta a piè del medesimo apertamente mostrano confine dell'una Regione, e Strada di. dell'altra, com'anche della sesta esser stato quella via stessa, ò non lungi, benche vidente angusta, che a piè del monte a lato del Monastero di S. Eusemia và sotto'l monte le Regiodalla piazza della Colonna Trajana verso S. Maria in Campo Carleo; donde tra ni 4.6.&8 l'antico Foro di Nerva, & i due d'Augusto, e di Cesare seguendo diritta, torceva. poi verso il Foro grande. La gran vicinità del Colle, e di questi quattro edistii, ne fà evidente la distintione.

Ben chiaro appare qui l'errore delle Regioni, che si leggono nella Notitia; ove Forum. nella Regione ottava è registrato il Foro di Nerva, benche prima col nome di Tran- Nervæ. sitorio sia posto nella quarta, della quale è veramente.

Dall'estremo dell' oriental parte della Regione conviene hormai, che all'opposta, cioè all'occidentale, si faccia un salto.

# NVelabro, e le cose aggiacenti.

#### CAPO DECIMO.

TEL Velabro esser'asciti il Vico Giugario, il Tusco, e la via Nuova già s'è vi-1 Ro; Ma ciò, che il Velabro fosse non è per anche ben chiaro. Ne' tempi relativa che præceduti a Tarquinio Prisco su una Palude, per cui con le barchette si passava all' Aventino, & altrove, detto perciò Velabro à vebendo secondo Varrone. Ma dopo diseccate quel piano, e ridotto habitabile, ancorche il nome di Velabro a tutta... la valle restasse, col tempo (come del Vico Tusco dissi)esser stato ristretto da nomi di più fabriche, à strade, à contrade particolari non è solo verisimile, mà da molte particolarità, ch'ivi poi furono, cioè dalla Via Nuova, dal Foro Boario, dal Pisca. rio, dall'Argileto, dal Vico Tusco, e forse ancor da altri, si mostra espresso: Onde a due sole strade, è contrade, è piazze resta, che si creda ridotto: E per divisarne più sottilmente, essendo il Velabro dopo gli accennati ristringimenti giunto dal Vico Giugario fotto 'l Campidoglio al Foro Boario fotto'l Palatino, esfer stata piazza aperta frà l'uno, e l'altro di que' due termini non si consente dal Vico Tusco. dalla Nuova via, dal Foro Piscario, e da altre cose, che parimente furono in quello spatio. Che fosse dunque strada, à strade frà l'un colle, e l'altro distese hà più del sicuro; e leggendosi ester stati due Velabri, Maggiore, e Minore, e ponendosi da... Vittore il maggior Velabro nella Regione contigua verso il Tevere, ch'era l'undecima, e leggendosi(come vederemo) il minore in questa, ch'è l'ottava, resta ch'il Velabro fi conchiuda una contrada di due vie quasi paralelle frà esse.

Il Velabro haver comunicato col Vico Turario si raccoglie da Vittore,e da Cicerone: Vieus Jugarius (Victore dice)item & Thurarius, ubi Ara Opis, & Cereris cum Turario, che signo Vertumni; il qual segno esser stato sul Velabro nella 3. Verrina di Ciceron Pintersecava s'accenna: Qui à signe Vertumni in Circum Maximum venit, quin is uno quo que gradu Signum. de avaritia tua commonereturlove Asconio: signum Vertumni in ultimo vico Thurario Vertumni est sub Basilica angulo slectentibus se ad postr...ama dexteram partemiò come altri legge, ad postremam deuteram partem; e dal segno di Vertunno esser state per il Velabro condotte al Circo le pompe, s'è detto nel trattar del Vico Tusco, e dirassi meglio. Se dunque dal Turario, che parte era del Tusco, i Velabri venivano intersecati, e le pompe, che dal Foro passavano per il Vico Tusco a i Velabri, dal segno di Vertunno piegavano, e a'indrizzavano al Circo, ben può essere, ch'il Velabro sopra-

factum.

il Tusco dal Giugario comincialee, e le pompe del Foro per il Vico Tusco passando a i Velabri, senza toccar'il Giugario, dal segno di Vertunno piegassero. Mà qual de' Velabri potè giungere al Vico Giugario? Del maggiore così si legge nella xt. Regione di Ruso: Velabrum majus in Foro Olitorio;e se questo su in quel Foro, non hebbe che far col Vico Giugario, il quale oltre la porta Carmentale non passava; ma del maggiore più pienamente nella Regione xx. fi parlerà. Intanto stabiliscasi il minore trà il Vico Giugario, e'l Foro Boario; il eni principio potè esser poco lungi dalla Chiesa di S. Homobono, portante verso S. Eligio, e S. Giorgio detto in Velabro.

Nel Velabro, ove con la Nuova via incontravasi, su il seposcro d'Acca Larentia; Sepulcru Acca La-nel qual luogo si celebravano le Ferie Laurentine, come nel quarto Varrone: Hee sarentiz in crificium fit in Velabra, quà in Novam viam exitur, ut ajunt quidom, ad sepulcrum via Nova. Acce, dalle quali parole, Ut ajunt quidam, osservisi non esser stato ivi d'Acca sepol-Stame & cro visibile, mà solo era opinione, che vi fosse: Eravi però d'Acca la statua, d'altra... scoltura come nel primo de' Saturnali al cap. decimo scrive Macrobio: Et ideò ab Acca . Anco in Velabro loco celeberrimo Urbis scalpta estrac solemne sacrisiciam eidem constitu-Le Aluer - tum. Cicerone sa mentione anche dell'Altare nell'Epistola 14. a Bruto : In coque sum exemplum majorum sequutas, qui bune bonorem mulieri Laurentie tribuerunt, cui vos Pontifices ad Aram in Felabro facese soletis. Ivi appresso esserti sacrificato ancora all' Delubrit anime servili Varrone soggiunge. Ut quod ibt probe faciunt Diis manibus servilibus Sacerdotes, qui aterque locus entra Brbem antiquam fuit non longe à Porta Romanula. Larum. Eravi il sacello de' Lari secondo il medesimo: Cujus vestigia, quod ea, quà tume itur Velabrum, & unde ascenditur ad imam Novam viam, locus est, & sacellum Larum. Il quale esser stato lungi dalle mura di Romoso, e perciò anche da quel sacello de' Lari, di cui parla Tacito nel delinear quelle mura, appare manifesto. Con

nome di Delubro Delubrum Larum, da Rufo è notato.

Templit Il Tempio della Fortuna fabricato da Lucullo su a mio credere nel Velabro, poi-Fortune à che Suctonio nel 37. di Celare dice: Gallici Triumphi die Velabra transcendentaltro-Lucullo ve si legge, Velabrum praterochens, penè curru encussus est ame defratio: Il qual caso così è da Dione scritto nel libro 43. Primo igitur suorum triumphorum die signum baud faustum opperuit; axis enim ipse currus sratius est prope Templum Fortuna à Lucullo çdificatum, ita ut ipse super also curru residuum triumphi compleverit. Il qual caso concordemente riferito da ambi gl'Historici, per non immaginarci noi contradittione dove non appare, convien credere, che nel Velabro presso a quel Tempio avvenisse; d ad ogni peggio stava il Tempio della Fortuna da Lucullo fabricato sù la via de" Trionfi.

Frà un Velabro, e l'altro è necessità, che si ponga il Foro Piscario, se non si vvol scarium. contradire à Vittore, & a Ruso, da i quali è concordemente posto in questa Regiope; mentre il maggior Velabro si sa dell'undecimo. Da Varrone si dichiara vicino Ad Junife al Tevere : secundum Tiberim ad Junium Forum Piscarium docant: leto ait Plautus, secundum apud Piscarium, ubi variares Oc. ove la parola ad Junium molti leggono ad Ju-Tibesim . nonium, altri ad Janum; ponendo perciè questo Foro presso all'Olitorio, in cui sù il Tempio di Giano, nè per altro, chè per avverar ne' due Fori il detto d'Ovidio:

cur flas sacratus in uno Hic, ubi juntia Foris Templa duobus babes? le qualicose col sito, e con la divisione delle Regioni non fi confanno. Quanto a Varrone Dio sà quale scorrettione sia nelle sue parole, il cui senso non camina. chiaro. Porse la miglior lettione è ad Janoniam, per l'Edicula di Giunone, che da Rufo nella Regione undecima è posta; nella quale è registrato ancora il Vico Piscario, di cui in quella Regione diremo. Mà lasciaso ciò a giuditii più maturi, quando trà un Velabro, e l'altro il Foro Piscario si stabilisca, non si pote dir lungi dal Tevere ; e su facilmente poce lungi de S.Eligio, e da S.Giovanni decollato. Per

Per il Velabro si solevano condur dal Foro alla dristura del Circo Massimo I Pompe Cirpompe de giuochi Circensi.

Quà Velabra solent in Circum ducere pompas s

cens condeste dal Foro al Circo.

Nil præter salites, crassag; canna fuit. disse Ovidio nel sesto de Fasti; le quali pompe descritte da Dionigi a lungo mel fin del settimo si dicono dal Foro condotte al Circo, e probabilmente per il Vico Tusco, per il quale dal Foro al Circo la più hattuta via esser stata Dionigi nel quin-10 dichiara: Tuscus Vicus Romana lingua votatur què transitur à Foro in Circum Mazimum, sul cui angolo esser stato il segno di Vertunno s'è detto, dal quale haver piegato le pompe, le parole più volte trascritte di Cicerone contra Verre son chiare; e se può anche trat lume da Livio, il quale nel settimo della terza un'altra pompa, benche mon Circonse narrando partita dal Foro, e per la via, ch'andava al Cir-.co.passata dice: In Foro pompa constitit per manus restedata Virgines sonum votis pulsu peduen modulantes incesserunt. Inde Vico Tusco, Velabroq; per Boarium Forum &c. Nel-Strade solies le pompe Circensi esser stato solito ornar le strade acconna Cicerone con le parole, essarsi pre che loggiunge in quella Verrina: Quam in viam Thenfarum, & pompa bujusmedi est- quelle gomgisti, ove Asconio segue: Exigere viam dicuntur Magistratus, cum viciniam cogunt mu- &. nire-quam diligentissime sumptu facto: Thense autem sunt sacra vehicula.pompa ordinum, D' bossiarum. Il munire, è ornar delle strade sacevals è col vestir le mura di panni, à col cuoprir le strade con tende in tal guisa, che alle fenestre si togliesse la vista all' ingiù, d'fors'anche coll'una, e l'altra diligenza congiuntamente; scrivendo così Macrobio nel sesto del primo libro de Saturnali: Verrius Flaccus ait: Cum Pop. Rom. pestilentia laboraret, essetq. responsum id accidere, quod Dii despicerentur, anxiam Urbem fuisse, quia non intelligeretur Oraculum; evenisseq, ut Circensum die puer de canaculo pompam superne despiceret, & patri roserret quo ordine secreta sacrorum in arca pilenti composita vidisset, Qui cum rem gestam Senatui nunciasset, placuisse velari loca ea, quò pompa veberetur: E Plutarco in Romolo riferendo l'opinione di coloro, che dissero il Velabro haver tratto il nome da'veli, co'quali coprivati, infinua lo stesso; Quidom dicunt Velabrum aditum effe eum, quo in Circum ex Fore isur, quem qui ludos exhiberent hinc exorfi velis operire foliti fuerint.

GH huomini solici proversi nel Velabro, de Plauto nella prima del quarto atto del

Curculione son detti i seguenti:

In Velabro vel Pistorem, vel Laniam, vel Haruspicem, Velqui ippoertant, velqui aliis subversandos prebeent.

La Porta Carmentale eller stata in capo del Vico Giugarios hà dal settimo della porta. terza di Livio,come già disti : Pratentati à Perta Jugario vice in Forum fre a fors' Carmenanche non molto lungi dal capo del maggior Velabro può sospettersi, ancorche quel- salis. lo nell'undecima Regione si legga, questa nell'ottava si registri da Vittore. D'essa nel primo libro si parlò a bastanza: Onde resta solo rammentarne, che doppo il nuovo ricinto d'Aureliano restata senza mura in isola, e senza uso di porta frà l'altre particolarità della Regione Vittore l'annovera; ne molto lungi da S. Nicolò in Carcere poté essere. Le su appresso l'Altare di Carmente, de cui pigliò il nome, secondo Ara Car-Dionigi nel primo, e Virgilio nell'ottavo.

mente.

debine progressus montrat, & aram,

Et Carmentalem Romano nomint portam, Quam memorant Nympha prisem Carmentis honorem, &c.

ove Servio: Est autem juxtà portam, que primb à Carmenta Carmentalis dista est &c. Fuvi anche Tempio della medesima secondo Solino nel secondo: Pars infima Capitolini montis habitaculum Carmenta fuit, ubi & Carmentale nunc Fanum est, à qua Carmentalis porta nomen est: E Gellio nel 7.del lib.18. Cum forte a pud Fanum Carmentis obvidu venirent &c. Da Festo gli si dà nome di Sacello nel 18. Scelerata porta cadem appellatur à quibuséam, que & Carmentalis dicitur, quod si proxime Carmenta sa-

Fanum feu sacelium Carments.

cellum

coilum suit; secome ancor da Ovidio nel primo de'fasti.

Scortea non illi fas est inferre sacello.

ove edificato si dice dalle Matrone Romane, risuperato c'hebbero l'uso de'cocchii.

Lo stesso racconta Plutarco nel 56. Problema.

Internelie ».

Nel contorno del Velabro esser stato l'Intermelio pare si possa cavar da Livio, che mel terzo della quarta scrive: Lupus Exquilina porta ingressus frequentissima parte Urbis cum in Porum decurrisset, Tusco vico atq. Intemelio per portam Capenam propè inta-sus evascrat. Molti leggono: atq.indè Melio, argomentandone, che dal Vico Tusco per l'Equimelio passasse: Mà oltre che l'Equimelio su piazza, non Vico, e su fatta nel Vico Giugario, come già s'è visto, dal Vico Tusco alla Porta Capena per l'Equimelio non si passava; e s' havesse voluto dir Livio, che senza dirittura di camino s'andava il lupo aggirando per più Vici, e strade con isregolato allungamento di viaggio, altro ch'il Vico Melio v'havrebbe nomato. Ciò, ch'Intemelio sofse lo non sò; e poter'esser nome scorretto non niego: Anzi e che sosse in questa Regione non è certo, potendo srà il Vico Tusco, e la Porta Capena esser stato altrove: Mà ciò, che sosse, e dove sosse su livio.

3. Giorgio ja Velabro .

Dall'altro capo de' Velabri s'entrava nel Foro Boario, dove è hoggi la Chiefadi S. Giorgio detta in Velabro, la quale Ad Vellus aureum è stata ancor nomata, e l'inscrittione, ch'è sul portico non dice altrimente, mà per errore de' secoli meno delle antichità eruditi, ò per la solita corruttione della favella. Fin li esser giunto il Foro Boario mostral'inscrittione del picciolo Arco marmoreo a quella Chiesa appospiato:

Boarium, appoggiato:
Arcus Severi, & M.
Antonini

in F. R.

IMP. CAES. L. SEPTIMIO SEVERO. PIO. PERTINACI. AVG ARABIC. ADIABENIC

PARTH. MAX. FOR TISSIMO. FELICISSIMO

PONTIF.MAX.TRIB.POTEST.XII. IMP.XI. COS.III. PATRI. PATRIAE.ET IMP. CAES. M. AVRELIO. ANTONINO. PIO. FELICI. AVG TRIB. POTEST. VII

COS. III. P. P. PROCOS. FORTISSIMO. FELICISSIMOQUE. PRINCIPI .ET IVLIAE. AVG. MATRI. AVG.N. ET. CASTROR VM.ET. SENATUS. ET PATRIAE. ET

IMP. CAES. M. AVRELJ. ANTONINI. PII. FELICIS. AVG PARTICI. MAXIMI. BRITTANNICI. MAXIMI ARGENTARJ. ET. NEGOTIANTES. BOARJ. HVIVS DEVOTI. NVMINI. EORVM.

Nel qual'Arco oltre le figure degl'istrumenti de' sagristii, e de'segni militari scolpiti, due curiosità hà notabili l'inscrittione. Una si è nella parola LOCI; a cui sono aggiunte sopra due altre nello spatio tra verso, e verso, cioè QVI. INVEHENT. le quali danno sospetto, che discordando alcuni di que' negotianti, e usando renitenza di contribuire nella spesa dell'Arco, vi sosso dagli altristate aggiungere, e risoluto, che i ricusanti, almeno prima d'haver contribuito, non potessero più introdurre ivi robba a vendere come gli altri. La seconda è, che sotto le parole Aug. Partici maximi Brittannici maximi il marmo cavo, e più basso, ch'altrove, dà segno esser state ivi prima altre lettere, e quelle poi rase esservi state satte queste, le quali si leggono, e ciò haver'havuto essetto dopo la morte di Severo, in vita di cui non hebbe Caracalla agnome di Partico; ne può essere, che cotali encomi a lui si scolpisso, e non al Padre. Esa ivi sicuramente dunque intagliato prima il nome di Geta, il quale esser stato da tutte le inscrittioni raso d'ordine di Caracalla Spartiano scrive; e nell'Arco di Settimio sotto il Campidoglio già s' è osservata l'altra rasura.

Così anche nelle due insegne militari, che sono ivi, osservisi sotto l'imagini di Severo, e d'Antonino Caracalla restar tanto di luogo vacuo con le sole haste, quanto un'altra immagine potova capire; segno, ch'anche l'immagine di Geta ne su scalpellata.

Fù quel Foro detto Boario da un'immagine di Bue di bronzo, che v'era:

Etimologia di quel Fore

Area, que posito de bove nomen babet. dice Ovidio nel sesto de Fasti, e Tacito nel 12. degli Annali scrive anch'egli: A Foro Boario, ubi arcum Tauri simulacrum conspicimus &c. e Plinio nel 2.del libro 34. parlando dell'Isola Egina: Bos greus inde captus in Foro Boario ef Rome. Hic est exem. Bue di bronplar Eginetici eris. Mà però estersi anco ivi soluto vender buoi appare dall'inscrit- dell'Isola e zione, di cui poco fà; e Livio nel secondo della terza Deca raccontando prodigii Egina. dice: Foro Boario bovem in tertiam contignationem sua fponte standisse, atq; inde tumultu babitatorum territum se se dejetisse: Siche quell'immagine di bue dall'Isola d'Egina portate, su posta ivi come insegna, nella guisa, che altre insegne tali poste sopra 11 for. Boso pilastri havere a cotali estetti servito già dissi. Esser anche stato detto Forum Tauri vio dette si legge pegli Atti di S. Bibiana, ove dicono, ch'il corpo di quella Santa martirizzata giacque in Foro Tauri più giorni insepolto, & illeso.

I suoi confini sogliono ester fatti troppo ampii dagli Antiquarii, volendo eglino, Tauti. che da S. Giorgio in Velabro, anzi e da S. Anastasia giungelse al Tevere, e al Pon- anzi confizio te detto Palatino, il quale hoggi è rotto; spatio non solo troppo smisurato, mà di pià impossibile: perche stando il Foro Boario nella Regione ottava, frà esso, & il Tevere, anzi e frà elso, e l'Aventino correva l'undecima del Circo Massimo sino al Ponte dell'Isola nomato Di quattro Capi; nella qual Regione il più del Foro Boario sarebbe stato. Ch' egli non pervenisse al Tevere, dalle stesse parole di Livio nel quinto della quarta, ch'altri apporta per prova contraria, può inferirsi: Incendio & Foro Boario orto diem notiemq. edificia in Tiberim versa arsere. Se l'incendio, col quale arfero gli edifitii vicini al Tevere, nacque dal Foro Boario, dunque con era il Foro appresso al Tevere, ove sece le maggiori sue forze l'incendio, mà nel luogo,

donde Livio cominciato lo dice, e perciò distinto dall'altro, in cui crebbe; Fassi

Forum

gran fondamento in Ovidio, che nel 6. de'Fasti dice: Pontibus, & magno juncta est celeberrima Circo

Area, que posito de bove nomen babet.

I quali ponti dicono il Sublicio, e'l Palatino: Mà dato, ch'al Palatino hoggi detto di S. Maria fosse il Foro con ogni mostruosità di grandezza potuto giungere, al certo non poté haver col Sublicio, non dirò congiuntione, o comunicatione, mà ne vicinanza dimograbile anche alla lontana, se fa il ponte sotto il lato dell'Aventino opposto al Trasevere, ove si veggiono ancora i pilastri. Trà il Foro Boario, e'l ponte Sublicio su quasi un quarto di quel monte fraposto, e pote dir'Ovidio Pontibus junta area? Meglio da altri fi legge Montibus, che sono l'Aventino, & il Palatino, fra'quali ancor'il Circo, che si dà per terzo confine, stà chiuso. In oltredicendo Ovidio il Foro Boario congiunto anco al Circo, domando io se veramente perveniva al Circo quel Foro. Niuno l'affermerà, credo io; poiche nella Regione undecima vedremo quanti e Tempii, e Vici, & altro erano trà il Foro, e'l Circo: e vorremo noi con rigor maggiore interpretando le parole d'Ovidio di quello, che s'intendono da questa parte, immaginar del Foro Boario verso i ponti sproportione mostruole / Anzi ancorche congiunto si dica a due monti, nè pur congiuntione clatta con quelli si deve intendere: poiche il Vico Publicio (e lo vedremo) dall' uno, e dall'altro monte diviso teneva quel Foro. Cominciava egli non molto lungi dall'antica porta del Palatio, dove il primo solco di Romolo principiò secondo Tacito: Igitur d Foro Boario & c. sulcus designandi Oppidi captus, mà da S. Anastalia... tanto in là verso l'Aventino si pote stendere, che con quel suo lato pervenisse appene alla metà della larghezza del Circo massimo: di che la ragione è chiara; perche

la Regione undecima del Circo massimo, passando da quel Circo sotto l'Aventino, e dilungandoli fin presso al ponte de' Quatiro espi, dovette pur'haver qualche spatio tra l'Aventino, e'l Foro Boario, ch'era dell'ottava. Trà il Foro dunque, l'Aventino, & il Tevere erano di necessità le fabriche dell'undecima Regione. Vadasi poi a dire, ch'egli perveniva a i due ponti. Così quel lato del Foro Boasio non giunse alla Schola Greca, e se pur vi giunse, ch'io non credo, non la passò, dovendon alla Regione undecima dar trà l'Aventino, e'i Foro qualche larghezza, e non immeginariafi ivi un collo di Grue. Ne perciò quel Foro rimane angustò, dovendos considerar d'ampiezza proportionata, e propria d'un Foro de gli antichistimi, e non principale di quella Roma, i cui principii surono humili, sicome poi grandi i progressi. Non altrimente può discorrersi degli altri lati. L'orientale da l Palatino pote dilungarsi appena sino a S. Giorgio, che detto la Velabro il termine del minor Velabro ci addita ivi : Sichè quel Giano quadrifronte, che gli è vicino, à fù sù l'imbecco del Velabro nel Foro, à forse il Foro non giungeva fin il, con tutto che l'inscrittione di Severo, che gli è appresso, da negotianti Boari si leggasatte, potendo quell' Archetto esser stato da quelli drizzato in vicinanza del Foro, ove era forse stanza, è sornice servente a loso negotii. Ivi sorse s'annotavano gli animali, d le vendite, d vi s'efigevano le gabelle, d più tosto da negotianti lungi da'contratti sagrificavali, già che in quell'Asco non altro è scolpito, chè un sagrifitio, & i sagrificali istrumenti non lenza alcun mistero vi sono esposti. Anzi essendo l'Arco non da soli Boari, ma anche da gli Argentari eretto comunemente, chi sà, che il luogo non fosse presso gli Argentari fuor del Foro nel Velabro? Mà che dico io chi sà, se la Chiesa di S. Giorgio, a cui quel picciolo Arco stà appoggiato, in... Velabro fu detta, e perciònon è stiratura il credere l'antico Velabro giunto fin lì ? Si conceda, per finirla, esser stato ivi un'orlo di quel Foro, se così piace. Il dilungarlo ancora più oltre ferebbe troppo eccesso.

EdesHer- Fù nel Boario un Tempietto rotondo d'Eresle Vincitore. Così Vittore nota, e culis Vi- Livio scrive nel 10. In sacollo Pudititic Patritic, que in Foro Boaris est ad Edem roctoris in tundam Herculis; e Solino nel secondo. Sacellum Herculis in Boario Foro est: in illud F.B. sotu- neq; canibus, neq; muscis ingressus erat: Nam epulum daturus l·lereules muscarum Deum da. & par-dicitur imprecatus, O clavam in aditu reliquisse, cujus olfattu fugerent canes. Id ufque nunc durat. Così anche Plinio nel 29. del 10. libro. Questa pensarono alcuni essere VA. la rotonda Chiesetta di S. Stefano, ch'è sul Tevere; mà colà non poter esser giunto il Foro Boario assai s'è discorso: Dat Marliano s'insegna presso sa Schola Greca »

Status d'En dicendolo gittato a terra nel tempo di Sisto Quarto; e soggiunge esservi stata trosolesch'in vate la statua d'Ercole, che si vede in Campidoglio nelle stanze de Conservatori. Campideglie Mà në ivi giunse il Boario; e quella statua esferive dal Fulvio trovata presso l'Ara-Massima in una grocta sotterraneznel suo tempo, a cui come a Scritter di veduta si dovrebbe del ritrovamento della Statua dar maggior fede. Il gittato a terra in tempo di Sisto Quarto potè effer Tempietto d'altra Deità delle molte, ch'erano in quel contorno; & il Tempio d'Ercole essendo da Vittore posto nell'ottava Regione, certamente non fit ivi ; poiche quando pur'il Foro Boario folse giunto fin là , necessaziamente quel lato sarebbe stato della Regione undecima, non dell'ottava: B finalmente su ivi, dicasi, che su l'estremità del Foro, e della Regione du quella parte. La Statua di bronzo indorata ch'è in Campidoglio, non è necessità indovinarla del Tempio rotondo, potendo esser'altra cretta parimente ad Ercole pressol'Ara Massima, ove la dice il Fulvio ritrovata; e finalmente se trovata in una groteste peste de te, come si vuol giudicar, che fosse d'un Tempio rotondo ? La peste da Evandro si

> Boario,qui Triumphalis vocatur, atq; per triumphos vestitur habitu triumphali. Donde può inferirsi esser stata non in alcun Tempio, ma nel Poro a publica vista, e perciò

dice Trionsale da Plinio nel 7. del 34. libro: Hercules ab Evandra facratus in Foro Buandro.

> me' Trionsi si soleva sorse adornare : come la statua di Pasquino si adorna spesso hoggidi.

hoggidi. Il Tempio d'Ercole esser stato dipinto da Pacuvio Poeta, scrive il mede-

simo Plinio nel 4. del 35.

Eranonel medesimo Foro i Tempii di Matuta, e della Fortum. Il primo su fatto Ades Mada Servio Tullio: testimonio Ovidio nel sesto de Fasti; rifatto da Camillo, secondo Livio nel quinto, e poi da Triumviri per ciò creati nel tempo della seconda guerra Punica, secondo il medesimo nel quinto della terza. Il secondo opera parimente di Ædes For-Servio si dice da Ovidio, e rifatto da i medesimi Triumviri si narra da Livio nel tuna. luogo citato. Il Dometi trede esser quel, ch'hoggi è Chiesa di S. Maria Egittiaca presso al Ponte rotto, ma la sontananza del sito mostra l'opposto. Nel Tempio della statua di la Fortuna su l'immagine di legno dorata di Servio Tullio, che nell'incendio del Tem. Suo di Serpio esser restata sola intatta, e durata fino al suo tempo scrive Dionigi nel quarto co- vio Tallio. corde con Ovidio nel sesto de'Fasti, che la dice coperta con toghe. Fù chi lo disse Tempio della Fortuna Seja, ma con errore maniscsto, havedo noi veduto questo nella quarta Regione. Altri l'hanno creduto della Prospera, ò della Buona, ma qual cognome in questo Tempio la Fortuna havesse veramente, esser stato dubbioso ancora a gli antichi si cava, per mio credere, da un fragmento di Varrone portato da Nonio nel tit. De bonestis, & nove & c. nella parola Vadulatum, il quale è questo: Et à quibus- Tempio deldam dici Virginis Fortuna ab to, quod duabus undulatis togis fit opertum, perindè, ut la Fortuna tum Reges nostri undulatas, & pratentas togas soliti fint habere; Ove appare, che altri Vergine. lo credevano della Fortuna Vargine, altri d'altra, il cui cognome per la perdita del libro ei resta incognito,e su per cotal dubbio taciuto ancor da Ovidio, da Livio, e de altri. Della Fortuna Vergine esser stato Tempio in Roma scrive Plutarco nel Problema 74. e nel libro della Fortuna de' Romani, soggiungendovi, ch'era presso feeso al Fonte Muscoso. al Fonte Muscoso.

Vi su il Tempietto della Pudicitia Patritia vicino al rotondo Tempio d'Ercol. Sacellum Livio nel decimo: Infignem supplicationem fecit certames in Sacello Pudicitia Pa- Pudicitic tritia, qua in Foro Beario est ad adem rotundam Herculis, inter Matronas drium, Or.

Dicesi, che nel Foro Boario sosse il Giano Quadrifronte condotto in Roma da Fa- Giano Qua-Ierio; il quale Servio nel settimo dell'Eneide scrive posto nel Foro Transitorio. Due diffente. sono gl'inditii di ciò: uno il non esser stato il Transitorio in Roma nel tempo, che Palerio su soggiogato; da che hanno chimerizzato gli Antiquarii, che Foro Transicorio sosse prima detto il Boario: l'altro quell'Arco quadrifronte, che presso a San Arco Qua Giorgio si vede, dal quale s'argomenta quel Giano Quadrifronte esser stato prima deissie pres

ivi; ma tutto esser vanità dissi a pieno nella quarta Regione.

L'Arco quadrifronte dunque presso a S. Giorgio non su Tempio di Giano, ma un Giano di quelli, ch'esser stati per ogni Regione Vittore dice; i quali sicom'anche i bifronti, ne' luoghi de' traffichi servivano di commodità a' negotianti. Questo non e strano, che fosse uno de' due Fornici, ò Archi, che Stertinio haver fattinel Boario scrive Livio nel terzo della quarta: De manubiis due Fornices in Foro Boario ante Fortuna ademio Matris Matuta unum in Maximo Circo secit; & bis fornicibus signa aurata imposuit: i luoghi de' quali segni erano facilmente i nicchi, che nell'Arco si veggiono, dodici in ciascheduna faccia, cioè a dire otto finte, e quattro vere capaci di statue; sichè sedici statue poterono ivi esser di bronzo (per quanto io mi penso ) dorato non molto grandi. S. Gregorio nell Epistola 68. del nono libro sa mentione d'una Chiesa di S. Giorgio posta in loco, qui ad sedem dicitur; la quale se sosse questa del Velabro, è altra hà molto del dubbioso; ma se su questa, è ancor probabile la vicina sede essere questa quadrissonte residenza di Ga- Nel Berio bellieri, ò pur d'altri.

Fornix Stertinii in Foro Boario.

condo libro, & esser stata solita l'antica superstitione Romana sotterrarvi un moseppeller Greco, & una Greca, d'altre natione, con cui si guerreggiave, racconta Grecise d'al Plinio nel secondo del 28. libro: Boario verd in Foro Gracum, Gracamque defossos, ere nationi.

furono fatti

ant aliarum gentium, cum quibus tum res effet, & nostra atas vidit, cujus sacri precationem, &c.

Per compimento dell'ottava Regione ci resta hormai di salire sul Campidoglio.

# Le diverse Salite del Campidoglio.

## CAPO UND'ECIMO.

Tre Salite del Campin doglin.

D'AL Foro s'ascende al Campidoglio per trè vie diverse. Così dal terzo dell' historie di Tacito apertamente s'inferisce. Racconta ivi Tacito primieramente, che i Vitelliani per assalir Sabino suggito sul Campidoglio, passando frettolofamente il Foso, erigunt aciem per adversum collem, usque ad primas Capitolina arcis fores; il qual primo assalto esser stato fatto per la salita detta Clivo Capitolino, si fpiega nelle parole, che leguono. Erant antiquitus porticus in latere Clivi, dextre subeuntibus. Quindi perche i soldati v'incontrarono difficoltà, passarono à due altre vie: Tum diversos Capstolii aditus invadunt, junta lucum Asyli, & qua Tarpeja rupes centum gradibus aditur; delle quali trè salite cominciamo pur noi dall'ultima, per ricercarie.

Cente gradi

mentæ.

I cento gradi della Rupe Tarpeja controversi frà gli Scrittori ove fossero, con il della Rupe. trovar prima la rupe può sapersi facilmente. Rupe, e Sasso Tarpejo, e Sasso di Car-Kupes menta su detto quella parte nel monte naturalmente appiombata dall'alto al basso Tarpeja, alla porta Carmentale, & a piazza Montanara sourastante, donde i rei solevano esaliàs Sa- ser precipitati, evidentemente additata, e descritta da Plutarco in Camillo, e da xum Car- Livio nel quinto, ove l'animolo fatto raccontasi di Pontio Cominio, il quale qua proximum fuit à ripa (del Tevere) per praruptum, còque negletiam bostium custodia saxum in Capitolium evaditidella qual rupe, e sasso hoggi ne pur'un'ombra, non che un vestigio si riconosce. Considerata quivi la rupe, i cento scalini, che ne' tempi seguiti vi furon fatti, certo si è, che non poterono sul sasso con diverse rivolte, e branche andar serpeggiando; perche d'una rupe appiombata troppo gran part tagliata, & atterrata si sarebbe; onde la probabilità persuade, che con una sola dirittura, benche tal'hora quali tondeggiante con la rupe, salisseto sempre;e se pervenivano, ove la rupe, ò sasso di Carmenta presso la Piazza Montanara perpendicolarmente s'ergeva, si deve anco far conseguenza, che cominciassero poco lungi dal mezzo del Foro, ove per appunto noi dicemmo il Tempio della Concordia. Quindi Cominciava, non paja strano, come parve al Donati, che de i medesimi cento gradi, e non d'alprese al Ti. tro intendesse Ovidio, quando nel primo de Fasti disse:

pio della Co-

cordia.

Candida te niveo posuit lux prexima Templo, Quà sert sublimes alta Moneta gradus.

Nunc bene prospicies Latiam Concordia turbam, &c.

Ciot al Tem- E'pensiero del Donati, ch'il Tempio della Concordia da Ovidio descritto nel principio de i scalini di Moneta, sia non l'antico fatto da Camillo inter Capitolium, & de Camil-Forum, ma un'altro fabricato da Tiberio su la Rocca non lungi da Giunone Mo-Campidoglio, neta; del quale dice parlar Suetonio nel 20. di Tiberio: Dedicavit & Concordia adem. item Gastoris, & Pollucis suo, fratrisque nomine de manubiis, e nel 55. libro Dione: Fanum Concordie fibi parari justi,ut suo id, O Drust nomine inscriberet, ac deinde trium. Rossa. phavit: e perche i versi seguenti d'Ovidio mostrano savellar dell'antico di Camil. lo da Tiberio rifatto:

Furins antiquam populi superator Hetrusci Voverat, & voti soluerat ille fidem. Caufa, quod à patribus sumptis secesserat armis Pulgus, O ipsa suas Roma timebat oper.

Causa

Causa recens melior, sparsos Germania crines Porrigit auspiciss Dun venerande tuis, &c.

L'interpreta egli, che sicome Camillo votò, e fabricò l'antico Tempio della Concordia per la dissentione della Plebe, così Tiberio per la Germania pacificata votò, e se l'altro, di cui si ragiona. Ingegnoso spiegamento; ma alle parole d'Ovidio non bene aggiustato mi sembra. Narra il Poeta sabricato il Tempio da Furio Camillo:

Furius antiquam populi superator Hetrusci Voverat, & voti solverat ille sidem.

ene foggiunge la cagione.

Causa, qudd a patribus sumptis secesserat atmis Vulgus, & ipsa suas Roma timebat opes.

seguendo poi col dire:

Causa recens melior, sparsos Germania crines Porrigit auspiciis Dun venerande tuis. Inde triumphata libasti munera gentis, Templaque secisti, quam colis ipse, Dea.

apertamente adduce la cagione più fresca, e migliore del risacimento in più bellaforma, di cui Ovidio cantava quel di la festa:

Quà sert sublimes alt a Moneta gradus.

lo stesso appunto dichiara prima fabricato da Furio, e meglio se ne sa intendere con i due versi precedenti:

Nunc bene prospicies Latiam Concordia turbam,

Nuns te sacratæ constituere manus: Ove quella fabrica imminente al Foro dichiara, e non su la Rocca chinsa da i muri. Vi s'aggiunga, che colà sù fù alla Concordia fabricato il Tempio da Marco, e Cajo Attilii Duumviri, e votato prima da Lucio Manlio Pretore; del quale scrive Livio nel secondo della terza: In religionem venit, edem Contordie, quam per seditionem militarem biennio ante L. Manlius Prator in Gallia vovisset, locatam ad id tempus non esse. Itaque Duumviri ad eam rem creati, & c. ædem in Arce faciendam locaverunt; e più Sotto: Duumviri creati M. & C. Attilius adem Concordia, quam L. Manlius Pretor voveratidedicaveruntie nel sesso dell'istessa Deca, ove dice: In ade Concordia Vittoria, qua in culmine erat, fulmine ista, decussaque ad Vistorias, qua in Arce fixa erant, bast, Gr. non d'altro Tempio poté intendere, chè di quello. Hor che sù la medesima... Rocca fosse poi da Tiberio fatto anche un'altro Tempio della Concordia non solo non si legge, ma per non moltiplicar colà sù più Tempii di quella Dea senza certezza non si dee dire; & intanto basti à noi, che Ovidio canta risatto da Tiberio non quello della Rocca, ma l'altro fatto prima da Camillo inter Capitolium, & Forum. Accresce forza alla fede, che l'Arco eretto a Tiberio per le ricuperate insegne di Varo, su presso al Tempio della Concordia, ch'egli per la medesima cagione rifece.

Si vale di più il Donati di quel, che Cicerone dice nell'oratione pro Domo sua: Ergo M. Manlii domum eversam duobus lacis convessitam videtis; i quali due boschi dice l'intermontio dell'Asilo, dove è hoggi la statua equestre di Marc' Aurelio: e perche il sito basso non concorda con la sommità della Rocca, in cui su il Tempio di Moneta, argomenta, ch'il Tempio sosse sù la Rocca sì, ma presso l'intermontio, cioè presso al moderno Palazzo de' Conservatori, e che dove erano i due boschi. comincialero i suoi scalini: ma qual proprietà di frase Tulliana sarebbe stata dir quella Casa convessitam duobus lucis solo perche il principio della lunga scalinata, che non lungi da lei terminava, era presso a due boschi? e quel, che atterra ogni pretesto, non poteva il Tempio di Moneta star presso all'Intermontio; perche votato da Camillo su fatto nel sito della Casa di Manlio presso al sasso di Carmeta. I due boschi.

che vestivano il sito di quella Casa, più convenientemente devono spiegarsi il bosco dell'istessa Moneta congiunso al Tempio secondo l'antico uso, & alcun'altro d'altra Deith postale contigua, come esservi stato il bosco di Bellona si legge; ò più tosto il medelimo della Concordia votato da Lucio Manlio sù la Rocca era fatto in mezzo à due facri boschetti: Con slogismo franco dunque conchiudasi. Per cento gradi si saliva alla Rupe Tarpeja, e per gradi scrive Ovidio, che dal Tempio della... Concordia s'andava a quello di Moneta. Era il Tempio di Moneta sù la Rupe-Tarpeja; dunque per i medesimi cento gradi andavasi all'una, e all'altra. Vi s'aggiunga, che dal piano fino al fommo della Rupe cento soli gradi non sarebbono bastati, sicome hoggi, benche sotto il Campidoglio il piano sia assai ripieno, cento venti non bastano per salir'alla Chiesa dell'Araceli. Dunque non cominciarono i gradi dal piano infimo, ma sù qualche altezza, dove cominciavano anche a forgere le sustruttioni; e perciò probabilmente dietro al Tempio della Concordia, che assai 🕠 più alto del Foro s'ergeva. Par duro al Donati, che essendo il Tempio di Moneta fatto 24. anni dopo le sustruttioni, sossero elle per sar que' gradi al Tempio tagliate, e divise, e scemata co'gradi la fortezza alla Rocca: mà chi dice, che all'hora... fossero fatti i gradi, e non prima? chi dice, che per il Tempio di Moneta fossero fatni / Mentre questi non surono divisi da i cento dal Donati concessi, l'incredibile si converte in evidenza, e ne segue, che con le suftruttioni sossero satti i cento gradi per fortezza maggiore, serbandosi in elsa più facilmente la scoscesità, e più difficilmente superandoss, chè per l'altre salite: onde il giudicarli anche come scalini di fortezza angusti, & ertinon sarà vano; e perciò delle tre salite questa a'Vitelliani riusch la più malagevole: iquali gradi surono anche detti di Moneta, perchepresso alla loro somma estremità su fatto quel Tempio. Al Donati piace, che i cento gradi non salissero continuati, mà vi si fraponessero spesse piazzette per commodità di ripigliar fiato, come in quei di San Pietro, e dell'Araceli; nè il pensiero sprezzabile.

Clivus Capitolinus. Dell'altre due salite una su Clivo Capitolino comunemente nomata. Questa Giusto Riquo niega esser stata diversa da i cento gradi della Rupe: ma con pocastatica si confuta dal Donati. & è pur troppo chiaro Tacito allegato sopra. Biondo Flavio da tutti risutato per alcune parole di Livio nel terzo della rerza consonde il Capitolino col Publico dell'Avetino: Cü ex arce, Capitolinoque Clivo publico in equis currentes quidam vidissent, captum Aventinum conclamaverunt, prendendo il Clivo publico per suogo non de correnti nell'Aventino, ma de'riguardanti sul Campidoglio; e perciò pensò sosse nella parte volta al Velabro, donde l'Aventino potesse vedersi: ma il Clivo Publico esser stato nell'Aventino è suori di dubbio, & in quella Regione se ne dirà.

Per elso s'afrendeva al frommo del Gampidoglio

Il Baronio nell'Apologia aggiunta all'annotationi da lui fatte al Martirologio 14. Martii dice haver'errato coloro, che credettero il Clivo Capitolino Rrada ascendente al sommo del Campidoglio, affermandolo una strada già erta, ma poi facile, per cui da S. Maria in Portico lungo le radici del Campidoglio verso la Consolatione s'andava: ma contro la sentenza di si grand'huomo gli Scrittori antichi parlano pur troppo chiato. Tacite già citato nel primo assalto dato da'Vitelliani al Campidoglio per il Clivo, è chiarissimo. Livio nel terzo, ove natra la ricuperatione setta del Campidoglio occupato prima da Erdonio, dice i Romani haver salito colà sù per il Clivo. Il medesimo nel quinto scrive, i Galli per espugnar'il Campidoglio haverlo salito sino alla metà. & i Romani haverne con il sortir suori fatta strage: Da Ovidio nel quinto de'Fasti si dice scosceso, & apertamente dichiarasi, che per quello si discendeva dalla Rocca: luoghi considerati, & apportati già dal Donati; a' quali può aggiungersi, che sotto le radici del Campidoglio trà la porta Carmentale, e la Consolatione su il Vico Giugario di maniera congiunto al Colle, che spicatosene un sasso esser caduto in quel Vico scrive Livio nel quinto della quarta;

fiche la via di S. Maria in Portico su più lontana del Vico Giugario dal Campido-

glio, e perciò non Clivo Capitolino.

Il Marliano seguito dalla caterva di quasi tutti gli Antiquarii, Clivo Capitolino Fi diverso dice esser stato la salita ancor durante, per cui dal Campo Vaccino, e dall'Arco di dalla salitar Severo si và al Campidoglio. I suoi motivi sono i seguenti. Primo il Tempio di che moderna-Saturno posto da Servio ante Glivum Capitolii junta Concerdia Templum,e da Varro mente si fà ne in faucibus; il qual Tempio di Saturno si suppone modernamente essere S. Adriano: di Saturno si suppone modernamente essere S. Adriano: di Saturno si suppone modernamente essere si si suppone essere si suppone modernamente essere si suppone essere si s Mà dove il vero Tempio di Saturno fosse pur assai hò detto. Secondariamente si vale dell'oratione sesta di Cicerone contro Verre; ove de' Trionsanti parlando dice: Cum de Fore in Capitolium currum fletiere incipiunt, illos ( i prigioni ) ducere in carcerem jubent, e dell'antico carcere duta ancora il residuo presso l'Arco di Severo. Mà senza dir, che a i Trionsanti tornava egualmente commodo nel piegar'il carro dal Foro verso il Campidoglio, da qualunque parte del Foro si cominciasse la falita, mandare i prigioni a quella Carcere, tanto maggiormente che dallo stesso Clivo alla... Cascere, fosse pur il Clivo da qual parte si vuole, era commodo il sentiero, rispondiamo, che concesso, che i Trionfanti passassero per l'arco di Severo, non era ivi il Clive Capitolino. Salivafi per il Clivo alla Rocca, & era scosceso, e però non. buono per i carri: così dice Ovidio nel primo de' Fasti:

Utque levis cussos armillis capta Sabinis Ad summa tacitos duxerit arcis iter. Inde, velus nunc est, per quem descenditis, inquit,

Arduus in Valles, & fora Clivus erat; Ove il velut nuns est non alia sola esistenza, ma alla qualità espressa arduus hà relatione. Oltre alla scoscessità, angusto ci si predica da Dionigi nel decimo. Et qui fortitudine prafant (eteris detentis ordinibus per adversum Clivum, & viam manufaliam in arcent tendebant. His nee numerus proderat, quo longe superabant bostem, per angustam enim viam astensus erat, &c. la via de' Carri de' Trionsanti all'incontro, come più piacevole, & ampia, su altra dal Clivo, e su facilmente la terza, per cui all'Asilo, come a luogo più basso s'ascendeva più facilmente. Terzo dall'Arco di Severe sa il Marliano confeguenza esser'indi sati soliti salire i Trionsanti; da che secondo la risposta fatta prima si trahe il contrario in prova del Clivo: ma v'aggiungo, che avanti al Clivo Capitolino, & al Tempio di Saturno fu l'arco eretto a Tiberio per le ricuperate insegne di Varo, ficome già provai, il quate in minore spatio di 200. anni non potè essere affatto per terra, siché Severo havesse poi campo d'alzarvi il suo; & il dire atterrato quello nel tempo di Severo a fine d'erigervi questo, haurebbe del temerario, come temerario saria stato il fatto. Sù la becca dunque del Clivo Capitolino fu l'Arco di Tiberio in un capo del Foro, sicome poi nell'altro capo, ove un'altro imbocco era di salita, ne su drizzato un'altro a Severo. Altri in savore della medefima opinione del Marliano si vale di Plinio, che nel c.10. del 19. libro Scrive: Cifar Distator totum Forum Romanum contenit, viamque Sacram ab domo sua ad Clivum usque Capitelinum; argomentandone, che essendo la via Sacra in faccia all' arco di Severo verso S. Lorenzo in Miranda, ben dicesse Plinio da un'estremo all'altro di quel lato tutto il Foro coperto di tende : ma all'incontro se quel fato solo della larghezza su coperto da Cesare, non potè dirsi da Plinio tutto il Foro coperto. Ben sono estremi più dimostrativi i due angoli orientale, & occidentale, de' quali presso al primo verso S. Lorenzo era la via Sacra, presso al secondo verso la Consolatione il Clivo Capitolino. Così dall'uno all'altro angolo diametralmente opposti tutta la lunghezza, e larghezza del Foro fi dice coperta. E che la Via Sacra dall'Arco Fabiano, ch'era presso S. Lorenzo in Miranda, imboccata nel Foro passasse per lo mez-20 di esso al lato eccidentale fino al Tempio di Vesta, e quindi al Clivo Capitolino piegalse, già s'è detto.

Resta chiaro dunque, che il primo imbocco del Clivo Capitolino dal Foro era-

presso all'Hospedale della Consolatione, ove il Tempio di Saturno si disse esser stato, & il Milliario aureo, ch'era in capite Fort presso quel Tempio (e s'è abbondevolmente provato, che su in quest'angolo) n'è prova migliore. Vi s'aggiunga... la Porta Stercoraria, ch'era nel Clivo, ubi sordes (Festo dice) en Templo Vesta sublata condebantur, in Tiberim mon transferenda. Essendo stato il Tempio di Vesta nel lato occidentale verso il Tevere, non potè il Clivo, e la porta essere presso l'orientale dal Tevere lontanissimo.

Colleggiature del Clave.

Trovatone il principio devesi ricercarne il progresso. Non sia però chi s'imprima, che il Clivo anticamente salisse a dirittura, sicome le due salite d'hoggidh, una da una parte, l'altra dell'altra del Palagio Senatorio si veggiono drizzate a filo. II piano del Foro all'hora molto più basso, & il Colle più alto d'hoggidì non davano tal commodità: onde fà di mestiero supporlo costeggiante a branche le sustruttioni; col qual supposto della prima branca si scorge il termine. Il piano dell'antico Tempio delle otto colonne restate in piedi comune all'altro delle trè poco lontane, nel cui fregio sono restate queste poche lettere ESTITVER, si mostra piazzetta, ch'ivi trà il Foro, e le sustruttioni dilatandosi facevan'al Clivo la posata. primiera. Quindi il rimanente, che da Ovidio si dice scosceso, da Dionigi angusto, e manufatto, costeggiando le sustruttioni a lato del Tempio delle già dette trè Colonne sù la parte destra del colle, ove era la Rocca, portava; se diritto sempre, overo serpeggiante, le ruine grandi non possono mostrarne segno. Ben può dirsi quasi di certo, che senza passar per l'Intermontio saliva immediatamente alla Rocca. Cosi oltre Festo, da cui la via sacra si distende à Regis dome usque ad sacetlum Strenia, ir rursus à Regia usque ad Arcem, e Varrone, che nel quarto dice della medesima. Que pertinet in arcem, qua sacra quotquot mensibus scruntur in arcem, & per quam Augures ex arce profesti soleut inaugurare. Hujus sacræviæ pars bæc sola vulgo nota, qua est à Fero cunti proximo Clivo, apertamente si può raccorre da Tacito già portato, il quale delle trè salite contrasegnando una col bosco dell'Afilo, a cui ascendeva, esclude l'altre due apertamente dall'Asilo, e perciò anche dall'Intermontio, in cui l'Asilo era; siche mentre dice il medesimo Tacito erigunt aciem per adversum collem usque ad primas Capitolina arcis fores, non intenderò io per le prime porte della Rocca quelle dell'Intermontio a disserenza dell'altre, dalle quali poi la Rocca chiudevasi; mà se il Clivo angusto, & erro costeggiando le sustructioni saliva, haveva indubitabilmente nel manco lato parapetto di muro servente alla Rocca d'antemurale, nel cui mezzo, ò prima, che si pervenisse alla sommità, esser stata fatta porta da ogni ragion di fortificatione si persuade; è più tosto se la parte superiore del Clivo entrava (come è cosa facile, & usata nelle Fortezze poste sopra scogliere) in alcuna scissura di sasso, ò apertura di terrapieno, su di necessità la prima porta. più bassa nel principio dell'apertura, alla quale giunti i Vitelliani trovarono l'ostacolo della porta chiusa, e con le statue terrapienata. Fortificatione giuditiosa, & insuperabile, poiche in quelle angustie, benche rotta la porta, chi havesse voluto levar le statue, non poteva sarlo chè con gran tempo, e scommodità, & intanto era a man falva offelo da que' di lopra .

Porta della Rocca sul somme del Clivo ,

Per trattar hormai delle cose, ch'erano nel Clivo, conviene primieramente osservarvi, che la prima branca avanti, che arrivasse al piano, incontravasi per necessità ne gli scalini, che dal Tempio della Concordia poggiavano nella rupe Tarpeja; oltre i quali passando l'intersecava, se però non cominciavano quelli ( ne è inverisimile) giusto sù quell'incontro. Che presso la Concordia passasse il Clivo, Cicerone accenna nelle Pilippiche, dicendo nella 7. Equites Romani, qui frequentissimi in gradibus Concordie steterunt, e parla di quando nel Tempio della Concordia si teneva prese al Cli, il Senato contro Catilina. Il medesimo nella seconda dice que' Cavalieri nel Clivo Capitolino: Quis enien Eques Romanus, cum Senatus in hoc Templo effet, in Clivo Capisolino non suit? e nell'oratione pro Sentio: Equites Romanos datures illius dici panas.

Il Clive se s gradi della Pupe stincen. travano, e s'interseca. VANO . Gradi della Concordia

Jui me Consule cum gladiis in Clivo Capitolino suissent: Ove par, che intenda i Ca valieri armati effer stati dietro al Tempio della Concordia sù la prima branca. del Clivo, ov'era la piazzetta, e presso i gradi, che dalla Concordia portavano a

Moneta, & alla Rupe Tarpeja.

Nel Clivo esser stato fatto portico narra Livio nel primo della 5. Censores & c.Cli-Porticusia vum Capitolinum filice sternendum curaverunt, & porticum ab ade Saturni ad Senaculum, & super id Curiam straverunt; del quale non è poca la difficultà. Che andasse quel portico al lato del Clivo continuamente salendo, come par credenza comune, è vanità; perche a nulla sarebbe servito, come non buono per passeggiare, ne per trattenervisi; e per salir copertamente sarebbe stata superfluità non fatta ne' piani delle strade di maggior bisogno; nel qual caso meglio sarebbe stato coprir di volta il Clivo medesimo; il che ester stato fatto mai non si legge. Anzi scrivendo Tacito nel terzo dell'Historie: erant antiquitàs porticus in latere Clivi dextra subeuntibus, in quaram testum egressi (i difensori del Campidoglio) saxis, tegulisque Vitellianos deturbabant, apertamente dicifera, che i Vitelliani, i quali per il Clivo fe ne salivano, non potevano sotto i portici ricoverarsi: Onde mio pensiero è, che il portico da Livio raccontato sopra il Tempio di Saturno (che stando nel piano del Foro, e'l Tempio della Concordia sopra molti gradi, questo necessariamente sù più altore più indietro ) a destra del Clivo cominciando più alto andasse piano sino al Tempio della Concordia, & al Senatulo servente per uso del medesimo Senatulo, acciò ivi i Senatori, à altri havessero commodità di trattenimento. L'altre parole, che seguono, & super id Curiam, à s'intendono di nuova Curia sattagli sopra, è più tosto (come la parola straverunt sembra insegnare) sott'intendendovisi replicato l'Ad cioè ad Curiam, parlando d'un'altro portico fatto più in alto avanti alla Curia ( sia la Calabra, ò pur'altra ) a cui per il Clivo Resso s'andava: del qual portico si può dir, che parli Tacito nelle parole portate: erant antiquitus porticus in latere Clivi dextræ subtuntibus &c. ove le parole erant antiquitus di più suggeriscono, che nella ristoratione del Campidoglio fatta poi da Vespasiano quel portico non su risatto; & io, che pensavo esfere lo stesso, di cui hoggi sotto il palazzo del Senatore si vedono residui di colonne, & archierave Dorico serrate, e sostenute con muro frapostovi, sento raffreddarmene il pensiero, ancorche quel portico dopo Tacito sia potuto ri-.farfi .

Il Templo di Giove Tonante su nel medesimo Clivo. Vittore: Ædes Jovis To- Ædes Jomantis ab Augusto dedicata in Clivo Capitolino . Suetonio nel 29. d'Augusto: Tonanti visTona-Jovi Ædem consecravit liberatus periculo,cum expeditione Cantabrica per noclurnü iter tis &c. lesticam ejus fulgur perstrinxisset, servumque prælucentem exanimasset; e nel 91. Cum dedicatam in Capitolio Ædem Tonanti Jovi assiduè frequentaret, somniavit queri Capitolinum fovem cultores sibi abduci, seque respondisse Tonantem pro Janitore ci appositum, ideoque mon tintinnabulis fastigium adis rediminit, quòd ea serè januis dependebant. Dione poco differentemente nel 54. libro narrando il medesimo sogno scrive, che rispo. se Augusto d'haver'ivi posto il Giove Tonante per antiguardia, e perciò seco la martina porre alla statua il campanello solito usarsi dalle guardie, per dar segno de gli avvenimenti. In conformità di Vittore Dione dice incentrarsi quel Tempio prima di pervenire sul Campidoglio; le quali cose tutte lo ci dipingono dove per appunto fi giudica comunemente, cioè a dir nel mezzo della piazzetta; ove ancor durano le trè colonne scannellate, nel cui fregio la non intera parola ESTITVER. dà inditio di risarcimento. Se ne vede l'effigie in una medaglia d'Augusto portata dal Donati nel cap. 10. del lib.2., & in un'altra, ch'è nell'Historia Augusta dell' Angeloni.

La Porta Stercoraria esser stata nel Clivo hò detto più volte. Fù ella porta d'un Porta. ridotto, in cui l'immonditie scopate dal Tempio di Vesta solevano in un particolare Stercomgiorno dell'anno condursi. Festo nel lib.19. così ne scrive: Stercus en Ade Vesta ria.

pitolino.

Mit.

Scopature del XVIII. Kal. Jul. desertur in Angiportum medium sert Clivi Capitolini, qui locus claudi-Tempo di tur porta stercoraria. Tanta santitatis majores nostri esse indicavereje nel 13. in Quanse esta dever e do dice lo stesso. Nel Calendario Massejano sotto il di 15. di Giugno si legge Q.ST. D. P. cioè a dir (come nel quinto da Varrone s'interpreta) Quando Stercus delasum sas; le cui proprie parole sono. Dies, qui vocatur quando Stercus delatum sas, ab eo appellatus, quòd co die ex ade Vella Stereus everritur, O per Capitolinum Clivum in locum desertur certum; da che, e dalle parole di Festo dicente quel ridotto medium ferè Clivi Capitolini, può congetturarsi presso la sommità della prima salita del Clivo, dove la piazzetta col Tempio di Giove Tonante havemo riconosciuta. Ovidio nel sesto de' Fasti, discordando alquanto da Varrone, e da Festo dice nel di 15. di Giugno esser stato solito portarsi lo sterco non dal Tempio nel Clivo, ma dal Clivo in Tevere:

Hec est illa dies, qua tu purgamina Vesta Tibri per Hetruscas in mare mittis aquas.

E su forle equivoco preso da Ovidio, il quale scrisse i Fasti nell'esilio lungi dalle sese Romane.

Presso a Giove Tonante havere havuto Tempio la Portuna, gli Antiquarii trag-

Templü Fortunæ Capitoli-

coll Angio

TATIO .

no.

in Clivo gono da alcuni antichi versi, ch'erano nel Tempio della Fortuna di Prenesse: Tu , que Tarpejo coleris vicina Tonanti

Votorum viaden semper Fortuna meorum O.c.

Ma perche più Tempii della Fortuna furono in Roma con diversi cognomi, e specialmente in Campidoglio, de' quali vedasi Plutarco nell' operetta della Fortuna. de' Romani, questo, di cui i versi Prenestini parlano, esser stato Tempio della Fortuna senz' alero cognome si giudica, come era quello di Preneste, già che in Roma effer stato un cotal Tempio, s'hà da Livio nel terzo della quinta. Q. Martie Philippo iterum, 👉 🤰 Ser. Cepione Confulibus in Orbe duo editui nuntiavunt, alter in ede Fortuna anguem jubatum a compluribus visum esse, alter in ade primigenie Fortune, que in Colle crat &c. Mà à senza, overo con cognome, se su presso al Tempio di Gique Tonante, io per me direl esser stato della Fortuna quello, di cui le otto colonne. sono hoggi in piedi; a che le parole di Livio alter in ade primigenie Fortune, que in Colle trat (5°c. accrescono fede, quafi dette a distintione della Fortuna, che non era ful colle, mà a ginocchi d'esso, e che il Tempio della primogenia solse sul Campidoglio, scrive nell' operetta citata Plutarco. Anzi quel della Fortuna esser stato perte Resse congiunto all'augiporto stercorario, stò per credere coll'autorità di Clemente Alese sandrino; il quale nel Protreptico dice. Romani autem, qui res maximas, & praclart gestas Fortune attribuunt, & eam est Deam maximam existimant, posuerunt cam in sterquilinio, dignum Dese Templum secessum tribuentes. All'incendio, che ne racconta l'inscrittione Senatus Populnsque Romanus incendio consumptum restituit, alsai corrisponde quel, che scrive Zosimo nel lib.2. Narra egli essersi nel tempo di Massentio abbrugieto il Tempio della Fortuna. Quindi il leggersi ristorato non da alcun'imperadore, mà dai Senato, e dal poposo aceresce congruenza; poiche vinto Massentio, Costantino sabricator di Chiese Christiane, e tauto schivo de' Tempii de gl'Idoli, che per detto d'Eusebro nel 4. della vita di lai, Etiam lege interdixit, ne quis ejus signa dedicaret in lucis, & sacellis Idolorum, ne vel adumbrata delineatione speciem inquinarent, non è immaginabile, che lo rifacelse, e sofferisse d'esserne letto restitutore; & all'incontro il Senato, e'l Popolo, la cui maggior parte durò per qualche tempo gentile, e superstitiosamente timido della Fortuna, non è strano, che ne prendefee l'impresa.

Selle Pa-

Alle sordidezze toccate sopra non sò contenermi d'aggiungerne un'altra. Delle stoclianz Selle Patrocliane sa mentione Martiale nell'epigramma 79. del lib.12., e l'accenna. a piè del Campidoglio. Queste io penso fossero una delle 144. lattine spubliche registrate da Vittore in ultimo, Patrocliana forse detta da alcuna pittura, che v'era

di Patroclo, ò più tofto da alcun servo di cotal nome, che l'haveva in cura. L'epigramma di Martiale eccolo:

> Multis dum precibus Jovem salutat Stans summos resupinus usque in ungues Ethon in Capitolio pepedit. Riserunt comites: sed ipse Divum Offensus Genitor trinocliali Affecit domicenso Clientens. Post bot slagitina misellus Ætben Cum vult in Capitolium venire, Sellas ante petit Patroclianas: Et pedit dectesque, viciesque, Sed quamois sibi caverit crepando, Compressis natibus Jovem salutat.

Nel medesimo Clivo su la Casa di Milone, per quanto Cicerone riserisce nell'ora- Domus tione, che gli sa in disesa: Domus in Clivo Capitolino scutis reserta, la quale perciò T. Annii coll'altre, ch'esser state parimente nel Clivo si leggono, sul piano de' Tempii pur' Milonis.

hora detti sotto le sustruttioni su verisimilmente; nè altro può dirsene.

La terza salita, la quale portava all'Asilo s'è fatto hormai facile il rintracciarla. Salita all' Perche visto dove furono l'altre due, segue, che la terza sosse nella sinistra parte Asile. del Colle. Il suo principio s' indica dall'Arco di Severo, dal quale non essendost potuto falire a dirittura, come si disse, conviendire, che piegando a finistra ascendesse anch'ella alla piazzetta di Giove Tonante, perche alla destra gli haverebbeoffato il Carcere. Da indi in sù, che appoggiasse anch'ella alle sustruttioni nonpuò dubitarsi; Onde al lato sinistro di Giove Tonante ricominciando, nè potendo haver poggiato subbito alla platea già sotterranea, ma hoggi discoperta, della moderna salita di grosse pietre quadrate, la quale scoscessità non sarebbe stata da varcarsi senz'ali, è conseguenza necessaria, che sopra la Chiesa di S. Giosesso verso l'horto del Convento dell'Araceli agiatamente salisse, e quindi voltando andasse .... terminare su l'Intermontio. Esser stata questa la via solita, per la quale i Trionfanti erano portati ne' Carri al Campidoglio, non sò che possa negarsi, nè porsi in dubbio. Prima, perche la scoscesità, e l'angustezza dell'altre due salite non eracapace. Secondo, perche poggiandosi per essa al più basso luogo del Campidoglio, segue esser stata la salita più agile, e penciò unica per i carri. Non però concedo, che per l'Arco di Severo i Trionfi passassero almeno tutti, non essendo inverisimile, che per il principio del Elivo, dove era l'Arco di Tiberio, ascendessero alla... piazzetta, donde con più dirittura sfuggendo una svolta, potevano alla terza salita procedere. Così da Oratio s'accenna nella seconda Ode del 4. libro:

> Concines majore Paeta plettro Casarem: quandoque trabet seroces Per sacrum Clivum merita decorus fronde Sicambros.

Ove Acrone con Porfirio concorde loggiunge: Villerem Calarem per sacrum Capitolis Clivum captivos Sicambros trabentem pro triumpho. E di quel solo principio del Clivo doversi intendere Oratio, & i suoi Interpreti è certo; poiche i Prigioni non si traheveno più oltre in trionfo fino alle cima del Campidoglio, ma dalla piezzetta... si mandavano in carcere; come con Cicerone già su detto: Cum de Foro in Capitalium currum stellere incipiunt ( nel qual punto i prigioni, che andavano avanti al carro, dovevano haver facto il principio della salita) duti illos in caretrem jubent. Scrivo-

Scrivono il Marliano, & il Fauno esfersi a loro tempo discoperta questa terza salita frà la piazza del Campidoglio (ch'era l'Intermontio) fe l'Arco di Severo distorta.... lastricata, e sette piedi larga, di cui piacesse al Cielo se ne discernesse hoggi almeno una parte, che gran lume se ne trarrebbe da' studiosi : mà giàche in questa..., come in altre cofe siamo giunti a lume spento, ancorche a tentoni diciamo pure non potere in guisa alcuna esser stata quella una parte della salita trionsale del Campidoglio, mentre meno d'una canna su vista larga. Per essa non solo andarono i carri de' trionfanti, mà anche gli Elefanti con i doppieri, come nel 37. di Giulio Cesare scrive Suetonio: Ascendita; Capitolium ad lumina (altri testi dicono ad limina) Elephantis dextra, atq; finistra lyenuchos gestantibus. Anzi & Elefanti congiunti a i car-Ramo di far ri, come de' Trionfi di Pompeo, e d'altri sò d'haver detto: onde la discoperta su lisa dal Car. un ramo d'essa facilmente, ò un'altra, che dal piano delle sustruttioni, e delle case, cere all A. che v'erano, calava àl carcere, & alle scale Gemonie; la quale nel 58. di Dione così è descritta: cumque in Capitolio sacrificasset, atque inde in forum descenderet, servi ejus fipatores cum propter turbam sequi non possent, in viam, que ad Carcerem ducit.diver-

jib.

terunt, at per gradus, in quos damnati prosiciebantur, descendentes lapsi sunt, & ceciderunt; la quale nel trattat del Carcere si dilucidarà meglio in breve.

BABA .

chiarezza la presente figura,

A capo della salita del Campidoglio sù di necessità una porta, che ester stata la Pandana è assai facile, per quanto ne dissi nel primo libro. I cardini delle porte del Cardini del Campidoglio esser stati fatti di bronzo dopo il tradimento di Tarpeja, acciò il loro 4 Porte di stridere indicasse l'aprimenso, scrive Servio nel primo dell'Eneide. Non molto in là dalla porta haver Scipione Africano fatto un'arco, ò fornice scrive Livio nel 7. della 4. P. Cornelius Scipio Africanus, priusquam proficisceretur, fornicem in Capitolso adversus viam, quà in Capitolium ascenditur, cum signis septem auratis, duobus equis,. & marmorea duo labra ante fornicem posuit. Ove non senza mistero dicendo Livio; Cum la- viam, quà in Capitolium ascenditur, in vece di dir Clivum Capitolinum, come è solico dire, e come con più brevità, chiarezza, e proprietà poteva dire, dà non oscuro inditio di questa terza strada, ò salita diversa dal Clivo, ch' egli altrove, & altri diconotendente non in Capitolium, mà alla Rocca. Di tutto il discorso fin quì, e di quello, che s' havrà anche a discorrere del Campidoglio, pongo per alquanto di

biis.

brinzo ,

&c.

Arcus A-

fricani.

## Il Carcere Tulliano.

### CAPO DUODECIMO.

C'E' già cominciato a far mentione del Carcere, & è hormai tempo ragionarn pienamente. D'esso è ancora in piedi una parte (nè di ciò s'hà dubbio) sotto la Chiesa di S. Gioseffo detta San Pietro in Carcere; perche ivi è traditione certa-Carcere. esser stato prigione S. Pietro, & havervi satta miracolosamente scaturir l'acqua, ch' ancor vi dura, per battezzare il Carceriero convertito alla Fede; nel qual Carcere su da S Silvestro Papa in honor di S Pietro consecrato un picciolo Altare, e si vede di presente. Ma perche ne gli Atti di San Pietro chiamasi Carcere di Mamertino, questione grave e frà gli Antiquarii, se il Tulliano sia il medesimo, ò pure l'altro presso piazza Montanara, dove è la Chiesa detta S. Nicolò in Carcere, la qualen

prima, senza passar più oltre, conviene esaminare.

Carcer Il Biondo, il Volaterrano, il Fulvio, il Marliano, il Fauno, il Panvinio, & alimmines ssi Antiquarii vecchi senza dubitarne affermano l'antico Carcere detto Tulliano da Foro à Servio Tullio, che l'edificò (Vittore dice da Tullio Ostilio) esser'il medesimo, che TulloHo il nomato di Mamertino ne gli Atti de'Martiri posto sotto il Campidoglio, e dall'-Itilio &c. Ugonio nel libro delle Stationi di Roma, e più modernamente dal Donati nella. Roma

Roma vecchia, e moderna si disende a lungo. All' incontro da un'Autor di poco credito si dice l'opposto, e dal Baronio nelle sue annotationi al Martirologio sutto il di 14. di Marzo, e poi più ampiamente nell'apologia aggiuntavi contra l' Ugo-

nio, con gran numero di prove sostiensi.

Per i primi è argomento potentissimo l'essere S. Pietro in Carcere su l'antico Po- che S. Pietro 10, ove il Tulliano su già parte del Carcere sabricato prima da Anco Martio. Li- sosse l'antivio nel primo parlando d'Anco: Carcer ad terrorem excrescentis audacia media Vrbe co Carcere imminent foro edificatur; di cui Varrone scrive nel 4. In bot pars, que sub terra, Tul- Inliano. lianum, ideò quòd additum à Tullio Rege, quod Syracusis, ubi simili de causa custodiun- Deno Latasur, vocantur latomia, & de latomia translatum, quod bie quoque lapidicina fuerunt: mis. Delle quali antiche latomie, è pietraje hà il Donati riconosciuti a tempo nostro i ve- Latomię. Aigi, scrivendo: bac nostra etate nos vidimus eo ipso latere Capitolii, cui Tullianus Carcer est affixus, institutis sub monte lapidum fodinis fuisse rubros tophos abunde, diùq; causa edificationis egestos; Quare credendum omnino est smiles lapidicinas Anco Martio, Tullioque Regibus occasionem extruendi Carceris in cavis Capitolinis prabuisse; il qual Carcere hà nome di latomie ancor da Livio nel secondo, nel settimo, e nel nono della quarta Deca.In oltre la descrittione, che del medefimo si sa da Salustio nella congiura di Catilina rappresenta vivamente questo, che à piè del Campidoglio si vede hoggi:est locus in Carcere, quod Tullianum appellatur, ubi paululum descenderis, ad lawam circiter viginti pedes humi depressus; eum muniunt undique parietes, atq; insuper camera lapideis fornicibus juntta, sed inculta tenebris, & odore fada, a tque terribilis ejun facies est; e finalmente Vittore nella Regione presente scrive in consonanza di Livio e di Varrone, Carcer imminens fore à Tullo Hostilio adificatus media Urbe; le quali parole (toltone l'equivoco da Tulio ad Anco Martio)nell'altro Carcere, che non sole non era nel Foro, mà ne pure nella regione del Foro, non possono con distorcimento alcuno avverarii .

Mà copiosamente risponde a tutte il Baronio; e primieramente l'imminenza al Fore Remano Foro dice eller stata nel Carcere di S. Nicolò; perche ivi appresso esser stato il Fo presio S. Nico ro antico Romano suppone, dove S. Salvatore detto in crario su l'antico Tempio 1 in Carcere di Saturno posto nel Foro, e presso al Clivo Capitolino, che dice haver comin-seconde altri ciato ivi, e falito alquanto verso dove hora è la Chiesa della Consolatione; segue, che se media Urbe si dice da Livio il Carcere fatto da Anco, che essere secondo Varrone stato accresciuto da Tullo non può negarsi, il mezzo della Citta su detto non 🤸 in riguardo delle mura di Roma da una parte vicinissime, dall'altra lontanissime al Foro, & al Campidoglio, ma dalla colonna milliaria, in cui le strade terminavano tutte, & era perciò detto Umbilicu: Urbis, la quale nel Foro, e presso al Tempio di Saturno, cioè, secondo esso, presso S. Salvatore in grario non eta lungi da S. Nicolò in Carcere. In ultimo le parole usate da Salustio per descrivere un Carcere, risponde poter'essersi confatte altrettanto con quello, che prima era in S. Nicolò, come con l'altro, che ancor dura sotto S. Gioseffo; perche come fabriche ad un'

effecto edificate hebbero facilmente una stessa sattura.

A che è però facile il replicare. Che il Foro fosse da San Nicolò in Carcere lon-tanissimo provasi dal Donati abbonde volmente, & io nel principio della Regione il consenio. credo haverne detto soverchio. Mà quello, che più rileva, ponendo Vittore, . Ruso concordemente il Carcere nella Regione del Foro, altro Carcere intendono, chè quello di San Nicolò, il quale peruenendo, come scrive Plinio, al Teatro di Marcello, era col Teatro non della Regione ottava, ma della nona fuori della. Porta Carmentale, cioè a dire fuor di Roma, non media Urbe, come dottamente scrive il Donati: onde la descrittione di Salustio ravvisata da gli occhi per aggiustatissima con San Pietro in Carcere imminente all'antico Foro, non può non farvi concerto. A che aggiungafi, che il Carcere de'Rei destinati alla morte per le mani del Carnefice era il Tulliano; Servio nel sesto dell'Eneide: Nam post habitam que-Bionem

11 Corcere stionem in Tullianum ad ultimum supplicium mittebantur. Siche & Pietro condanneto de destinati a morte non su chiuso in altro Carcere, chè nel Tulhano; del qual Carcere quelli era il Tul, ch' erano uccisi dentro, solevano da' Carnesici esser tratti fuori con l'unco nelle scale Gemonie, & indi strascinati per il Foro esser tratti al Tevere, come poi si dirà. Donde si cava conseguenza, ch'il Foro era trà il Carcere Tulliano, e'l Tevere, non più del Carcere lungi dal Tevere, come in pasagone di S. Nicolò in Carcere larebbe stato.

S. Nicolò detto anti Carcere, ma no Tuk liano.

Molti sono all' incontro gli argomenti, che s'adducono dal Beronio. Uno si trahe dal cognome della Chiesa di S. Nicolò detto in Carcere Tulliane; a cui egli, camente In come Scrittore Ecclesiastico non sà no descrire. Mà concessa del medesimo cognome vera una parte, cioè in Carcere, non si habbia per istrano, che la parela Tulliano si nieghi antica, non essendo cosa dissicile, che per errore in tempo di minor'antichità gli fia stata aggiunta. L'Ugonio consideratamente offerva l'antica denominatione della Chiesa essere in Cartere, senz' altra giunta, da quello, che in una tavola marmorea preso la sua porta si legge. EGO ROMANVS PRESBYTER DIVINAE DISPENSATIONIS GRATIA SS. CONFESSORIS CHRISTY NICOLALIN ECCLESIA, QVAE IN CARCERE DICITUR, PROCURATOR, ET RECTOR, e del Donati vi s'aggiunge una sottoscrittione de gli Atti d' Alessandro III. che nel Tomo 12 del Baronio nell'anno 1559, fi legge: Oddo Diaconus Cardinalis S. Nicolai in Carcere. Onde il di più resta, che si tenga per giunta fatta ia... tempi posteriori, e perciò di niuna sede.

Portasi dal Baronio l'autorità di Plinio nel c.36. del libro settimo. Templo pietatis extructo in illies corceris sede, ubi nune Marcelli Theatrum est is c.il qual Cancere esser'anche stato ivi ne' tempi della. Republica prova col medesimo Plinio nell'ulsimo del medesimo libro, ove dice, che non estendo all' hora in Roma horivoli, l'Accenso de' Consoli della Curia osservava il Sole la mattina per publicar l'hora... prima, e poi di auovo nel mezzo giorno, e finalmente la fera: o columna ente ad Re tëmpi de Carcerem inclinato sydere supremam pronunciabat : ove altro Carcere schè quello di Rise de Tri- S. Nicoló non può intendersi. Quindi poi con Giuvenele nella satira terza mostra. carcere inRo che in que' tempi un solo Carcere haveva Roma sotto i Rè, e sotto i Tribuni mi-

litari, à della Plebe:

Felices proavorum atavos, selicia dicas Secula, que quondam sub Regibus, atque Tribunis Viderunt uno contentam Carcere Romam.

E ne argomenta l'unico Carcere antico di Roma, che fiz il Tulliano, effer stato, ove hoggi è S.Nicolò. In risposta lasciato il dir quivi, che le parole di Plinio: à columna anca ad Carcerem, non dichiereno, che ivi ell'hore il Carcere fosse già sabricato, potendo esfere senso anche piano di Plinio, che l'altima nora del giorno pronunciavali, quando si vedeva il Sole piegaso al luogo, in cui poi fi se il Carcese, come della colonna milliaria, ò Menia non per anche all' hora erette fi deve intenderese come se haveste detto Plinio, à columna que a d Marcelli Theatran inclinate sydere &c. cioè al sito, in cui hoggi è il Teatro di Mercello, non ha verebbe violentato a creder quel Teatro di tant'antichita; lasciato dico tuttoviò; l'esser stato un sol Carcere in tempo de Tribuni della Plebe, ò de Militari una può da. Giuvenale raccorsi; poiche come dottamente, e giuditiosamente al suo solito il Donati osferva, i Tribuni Militari durati poco tempo non dovevano da Ginvenate considerarsi, nè quei della Plebe, i quali non solo d'ararono dopo de Carceri accresciute, ma escado il loro officio il reprimere solo il rigor de' Consoli, e de Pretori, cie de Tri- non hebbero amorità suprema di castigare. I Tribuni da Giuvenale intesi (dice il bunicapi del Donati) erano i Capi delle trè Tribù, i quali ne i tempi de' Rè crano i Inpremi te ut Tribà. Magistrati; nel qual cempo il Carcere di S. Nicolà monti prova effer flato, mè può

provacli

proversi. Et in ultimo non post in tutto il tempo, è almeno in quel primo tempo della Republica haver Roma un solo Carcere; poiche le parole poste da Livio in.... becca a Virginio contro Appio Decemviro nel terzo libro illi Carterem adificatum este, quod domicilium plebis Romana vocareste salitus, mostrano un'altro Carcere da Decemviri fabricato: a che è conteste Vittore osservato dell' Ugonio, nella cui no-

pa Regione si legge Carser CL. X. viri.

Quivi il Baronio ribattendo il colpo con un più forte argomento risorge. Dalle parole di Virginio dice cavarsi solo, che il Carcere si soleva chiamar da Appio Casa della Plebe. Contro Vittore si sa scudo con Ruso, e col Vittor nuevo publicati dal Panvinia; nel primo del quale fi legge: Carter C. virorum, nel secondo: Carver Carcer C. viverum, alids CLX. virorum, loggiungendo, ch'il Panvinio li publicò ex.C. Viroro, antiquis Codicibus facta collatione plurium exemplarium ex diverfis Italie Bibliothécis ac- alias can. ceptorum; e ne argomenta, ch'il Carcere de' Centumviri su Carcere per i debitori ci- virorum. vili, non essendo altre cause a Centumviri appartementi. All'incontro il Carcerepresso al Teatro di Marcello raccontasi dal sopracitato luogo di Plinio carcere penale de'malfattori: onde su quivi il Tulliano, & il Civile de' Centumviri altrove. La connivenza del Baronio nelle parole di Livio a me par chiara; nella purità del quale Historico non e chi non possa scorgere il vero senso, e non veda quanto in... bocca di Virginio mal s'adattino le parole illi carcerem adificatum est , spiegate d'un Carcere antichissmo fabricato già da Anco Martio, mentre un carcere auovamente fatto vi si sente dall'orecchio; e dal dissi ivi il carcere fabricato per Appie, col sapersi, che imprigionatovi poi Appio morì prima d'usciene, si trova l'elegante allutione di Livio alla denominatione, che per cotale ayvanimento il Carcere pigliò poi da Appio. Il battezzarlo Carcere de' Centumviri col solo sondamento di Ruso, del Vittore del Panvinio publicati, e per quanto s'è da noi ofervato fin'hera, & in avvenire s'ofserverà, pieni di chimere aggiunteli da' Trascrittori, quanto habbia di sodezza ciascheduno sel consideri. Il dirli confrontati con più ese mplari di vari librerie è contrario a quanto dal medesimo Panvinio se ne confessa; dicendo egli haverli havuti manoscritti dall'Agostini , e come libri più copiosi de'vulgati a benefitio publico darli alla stampa. Mà lasciato per hora in bilancio il credito, che loro si deve, se me rintracci la lettione vera con congetture. I testi antichi di Vistore, i quali essendo meno copiosi sono i più sicuri, pongono Carcer CL. XVIR. In Andrea Carcer Fulvio, che stampò le sue antichità Romane l'anno 1527. a descrivendovi le Regio-CL. XVIX. ni vi copia Vittore, non altrimente si legge, chè Carter CL. X. viri: onde non fù ciò stiratura fattane dell'Ugonio e che tal sia la lettione vera del numero de'Contumviri fi palela. Furono quelli prima 105. poi 180. veggiali di ciò il Polleto, e'i Sigonio, e nulladimeno Centum viri fi dicevanos come dunque in alcun testo di Vittora fi potè mai laggere centum se naginta virorum? e ben'è cià aperto inditio, che i testi antichi di Rufo, e di Vittore dicevano in conformità de' più vecchi, che di Vittore s'hanno ancor boggi CL XVIR; & il Copida Spagnuolo volendo insendere de Cenpamviri, seriffe in Ruso ceutum pirerum, e per le due lettere LX. che v'erano di più loggiunse mel copier Vivore aliàs CLX. virorum.L'ultimo disvelamento della Ferità di cotal lessione sasà la giurisdittione de'Centumviri confessata, dal medefimo Baronio per mera civile. Se sole liti civili ereno da Centumviri giudicate, niunhisegno havevano essi di Carcere; non sendosi anticamente adoptato publico Carcere contro i debitori. Solito era solo il privato, addicendosi il reo al creditore sinche sodisfaceva. Cicerone nell'Oratione Pro Flacco: He cum judicatum son faceret, additius Hermippo, & ab bet dutius eff. In oltre le parti de' Centumvisierano il giu- Ren ere in dicare, alla cui fentenza s'il reo non sodisfaceva nel termine di trenta giorni, citavali Roma Care avanti al Pretore, da cui, e non da' Centumviri, era fatto arrestare, e legare, ò come cere de Cen-Gellio nota nel libro 20. c.1. mandavasi di là dal Tevere a vendere. Anzi nel Con-tamviri. solato di Cajo Petilio, e Lucio Papicio si fatta legge, che per debiti non si legase più

più alcuno, me fossero i soli beni obligati: leggasi Livio nel libro ottavo; dopo la qual legge pur dovette ritornarsi a dar'i debitori in potestà del creditore, come nel portato luogo di Cicerone si legge. Niun carcere dunque de' Centumviri pote Roma havere: ma dato finalmente, che l'havesse, e che sosse quello, che in Vittore, & in Rufo si legge, in qual Regione è posto? nella nona, in cui era anco il Teatro di Marcello sito d'una parte d'esso carcere. Il Tulliano è registrato in questa del Foro lungi dalla Chiesa di S. Nicolò.

pejo.

Che cosa

fosse Ro-

bur.

Uno de' più saldi fondamenti del Baronio si è, che nel Carcere Tulliano su una... Parte parte, detta Robur, secondo festo, donde si precipitavano i malfattori; la qual pretendel Car- de esser anche stata detta Sasso, e Rupe Tarpeja: & essendo stata questa nella parcere, detta te del Campidoglio volta al Tevere secondo Livio, Plutarco, Dione, & altri, segue, Robur, di- che il Carcere Tulliano pur sosse ivi. Qui prima di rispondere udirei volentieri da versa dal altri, qual sosse nell'Idea del Baronio la positura del Carcere con la Rupe Tarpeja. sasso Tar- Io non sò figurarlo in altra forma, chè d'una fabrica smisuratamente vasta, & alta appoggiata alla Rupe, là cui altezza uguagliava, e forst avanzava, occupante non il solo sito della Piazza Montanara, ma e del Palazzo de' Savelli, e di S. Nicolò in-Carcere, il cui mostruoso fantasma considerato serva di risposta. Posto ciò vero, qual fortezza sarebbe stata il Campidoglio? & in specie la Rupe Tarpeja come più d'ogn'altra parte si potè dir'inespugnabile ? i Galli col salir sul tetto del Carcere vi sarebbono entrati : anzi quella parte, come distaccata da ogn'altro edifitio, su lasciata da' Romani non custodita; Livio, che conteste con Plutarco dice preruptum, edque neglestum bostium custodie saxum, non con altro supposto s'avvera: onde esentati noi da altra risposta possiamo discorrere del Robore per solo investigarne la verità, come parte anch'ella dell'antichità Romane, le quali si cercano.

Del Robore così dice Festo in Robur: Robur quoque in carcere dicitur is locus, quò pracipitatur maleficorum genus, quòd ante arcis robusteis includebantur. Non hà punto che sar dunque il sasso Tarpejo, essendo quella stata una Rupe scoscesissima del monte Capitolino, questa una parte del carcere; & i malfattori erano precipitati non. solo dal sasso, me anco dal Robore, secondo forsé le qualità de' delitti, ò delle persone, ò de' tempi, ò delle congiunture. Che diverse cose fossero una dall'altra, i varii tormenti raccontati da Lucretio nel terzo libro recitato anche dal Baronio n' ap-

portano certezza:

Carcer, & borribilis de saxo jastus corum,

Verbera, Carnifices, robur, pix, lamina, teda. Sò, che di più s'allega in contrario Valerio Massimo nel cap terzo del sesto libro: Quin & samiliares corum,ne quis Reipublice inimicis amicus esse vellet, de robore precipitati sunt; ove diversamente da Festo si dicono i rei dal robore precipitati: ma se, come il Donati dice, si prende il robore suori della maggiore firettezza, per quell'arche robuste, nelle quali solevano rinchiudersi i servi carcerati, e tal'hora anche i malfattori, acciò loro non si parlasse, le quali già in Pesto recitate, e nell'oratione di Marco Tullio pro Milone si leggono, e da Plauto nel Curculione si dicono robusto carcere, dette robur, & robusea d' dalla rossezza de' sassi secondo Festo, d dall'haver serragli fatti di rovere, ben potevano dirsi precipitati de robore quelli, che si trahevano al precipitio da quell'arche. Così dall'Oliviero interprete di Valerio Massimo si dichiara: De robore præcipitari dicebantur, quod ante robustis arcis includebantur, ibique per aliquot dies servati, atque inde possed deprompti præcipitabantur. Così dice anche il Turnebo nel 28. libro al c.21. de' suoi Aversarii; da' quali conchiude il Donatische il robore nel suo primo significato, e più largo dinota arcas illas, sivè angusa è ligno conclavia, in quibus includebantur, nel secondo, e più stretto profundiorem, depressumque bumi locum illis arcis insessum, biatuque structe camere patentem, quò damnati, oneratique vinculis, & ferro præcipites agebantur, ut vel ils collum obstringeretur, frangerenturque cervices, vel same, alioque teterrimo tormenti genere necarëtur; allegando in prova quel, che di Pleminio racconta Livio nel quarto della quarta Deca? Pleminius in inferiorem demissus carcerem est, necatusque. lo approvando tutto, e siportando l'approvato sù la vista del luogo di S. Pietro in Carcere osservo primieramente la stanza, che prima vi si trova concamerata tutta di pietre, come da Salustio si descrive. Nel mezzo d'essa è un pertugio, per cui ò i carcerati si calavano, ò i rei fi gettavano in un'altra inferiore, a cui non era scala da scendere; perche quella, che v'è hoggi, fi dice fatta da' Christiani per commodità de i Devoti: il quale inserior Carcere esser stato il Tulliano veggio con la scorta di Varrone: In bot pars, que sub terra, Tullianum, & e. e di Salustio: Est locus in carcere, qued Tullianum appellatur, O'c. ne solo Tulliano Carcere, ma Tullianum robur esser stato detto s'indica da l medefimi, ne' quali concordemente l'aggiunto Tullianum in neutro si legge posto, mon in masculino. Così disse anche Calfurnio Flacco: Video Carcerem publicum saxis ingentibus stratum, angustis for aminibus, & oblongis lucis umbram recipientibus; in bunt abjesti rei robur Tullianum aspiciunt, &c. A che sembra haver confacenza quello, che nella seconda parte della sua Apologia Apulejo dice: O mirum commentum, d subtilitas digna carcere, & robore: mentre dunque dice Festo esser stati precipitati nel robore i malfattori, mentre dice Servio, che post questionem in Tullianam ad ultimum supplicium mittebantur, mentre dice Livio di Pleminio; in inferiorem carcerem demissus est necatusque, chi altrimente chè dal gettare, che si faceva de' rei per quel forame di carcere potrà spiegarlo? Ivi esser stato gettato Giugurta Rè di Numidia, e non uccisovi, mà fattovi perir di same scrive Plutarco in Mario: Cui post triumpbum in carcerem dejecto quidam vestimentum violenter laceraverunt, alii verò dum inaures vi auferre decertarent, auriculam unà dilacerarunt. Detrusus autem nudus in barathrum perturbatione plenus obtrestans, Hercules, inquit, quam frigidum vestrum est balneum; sed bunc sex dies collustantem cum fame. O usque ad ultimam boram desiderio vitæ Juspensum condigna pana suis crudelitatibus confecis: e de' rei soliti morire nel robore ecco Livio chiarissimo nell'ottavo della terza parlando di Scipione Asiatico inpersona di Gracco: Ut in carcere instar furis, & latronis vir clatissimus concludatur, & in robore, at tenebris expiret, deinde ante carcerem nudus proficiatur, Oc. che dunque nel robere Tulliano, cioè a dire nell'inferior carcere si gettassero, ò precipitassero, ò in altra guisa tal'hora si calassero, e si facessero morire i rei diversamente dal precipitio del sasso Tarpejo, chi può dubitarne? Se poi Valerio nella diversità da tutti gli altri Scrittori unico vuol sostenersi, non dee parer duro, che in diversi sentimenti, e significati sia preso tal'hora il robore, come dall'Oliviero, dal Turnebo, e dal Donati si prende. A che io aggiungerei Valerio intendere facilmente per roborquella bocca, ò pertugio, dal quale i rei si gettavano, prendendo per il tutto la... parte più esposta, detta anche sorse specialmente robore per lo suo serraglio ò di rowere, ò di fasso rosso.

Oppone il Baronio il nome di Latomie dato da Varrone al Carcere Tulliano, delle quali pietraje, sicome dice non vedersi vestigio in S. Pietro in Carcere, così preso S. Nicolò rammenta l'antica rupe Tarpeja, che sasso di cevasi: ma oltre la testimonianza, che sa il Donati della vena di pietre dietro la Chiesa di S. Giosesso non molti anni sono scoperta, e veduta, chiedasi qual segno di pietre della gran rupe Tarpeja restato si veda. Quella parte del Tarpejo, che una rupe horrenda, & alta d'appiombati sassi descrivesi comunemente durata dopo i Rè Romani, e dopo la Republica ne' tempi dell'Imperio, non è hoggi un colle assa piacevole, ove senza un residuo di scoglio appare tutto terra? Io benche con diligenza ne' primi anni della gioventù il girassi per ravvisarvi le scosessità descritte da Livio, e da Plutarco, appena seppi veder presso la Chiesa della Consolatione un pò di tuso poco alto da terra; es' hà a negar dietro S. Pietro in Carcere, e S. Giosesso pietraja al tempo d'Anco Martio già cessata, se hoggidì non vi si vede? Le Latomie del Tulliano erano sul carcere, che in esso su con si possono in S. Nicolò calzar giusto, se non si

T

1

torna ad appoggiar quel carcere sù la rupe Tarpeja co' medelimi inconvenienti spiegati sopra. Dove hoggi è S. Nicolò, & il Teatro di Marcello, luoghi dalla rupe Tarpeja distanti, ben può dirsi esser stata vena di creta per i valari, mà non pietraja, enella Regione undecima si dirà.

Dal nome di Mamertino e dall'inscrittione antica, che nel dado della facciata di

S. Pietro in Carcere si conserva:

#### C. VIBIVS. C. F. M. COCCEIVS. NERVA. EX.S. C.

reccoglie il Baronio esser quel Carcere dal Tulliano diverso fatto da Nerva, e da Vibio Consoli nel settimo anno dell'Imperio d'Augusto, di cui scrive Tecito nel terzo de gli annali haver cresciute le Prigioni, e postovi guardie: ma sacile è la carcere di Tisposta. Se il Carcere di S. Pietro dicevasi Mamertino da alcuno della Mamertina s.Pietro detto fameglia, che forse ristorollo, ò l'accrebbe, ò dal Foro di Marte, che gli era quasi Mamerti- incontro, ò dal Vico Mamertino, che essere anticamente stato la moderna salita di Marforio già congetturai, non però si toglie, che la parte da Tullo sabricata non fosse l'antico carcere, à rohore Tulliano. E chi sà, che da Anco Marcio sabricator primiero di esso non derivasse il nome di Mamertino ? senza cercar'altro l'esser stato il Vico, à la Via Mamertina a noi basta. L'inscrittione mostra à giunta, à più tosto risarcimento, giache accresciute le carceri nell' Imperio d' Augusto si dicono da. Tacito, e i risercimenti nelle fabriche antiche devono supporti, e più spessi nelle carceri, chè in altri edifitli.

> L' ultima oppositione del Baronio si è il sito di S. Pietro in Carcere, il quale benche appaja hoggi sotterraneo per la valle riempita dalle rovine, se il piano del Foro si considera, resta tutto sopra terra,ne la descrittione di Salustio può adattarglisi. Per risposta l'antico piano accuratamente dall'Arco di Severo considerandosi, apparirà non solo il robore Tulliano sotterra, ma la stanza anche superiore alquanto più depressa del piano antico. Oltre che se l'Arco su nel piano del Foro, il Carcere sul principio della salita del Colle detto perciò da Livio imminente al Foro, non si de-

ve coll'Arco, e col piano del Foro sar del Carcere conseguenza.

Ponte del Carcere .

no.

Salita dal Carcere al moniæ.

Resta cercar'alcun lume della fattezza. Osserva il Donati esservisi entrato per ponte di pietra, leggendo nel secondo libro di Paterculo, ch'il figlio di Fulvio Flavio,quando fu condotto prigione, illiso capite in pontem lapideum janue carceris, effu-Joque cerebro Expiravit; ove parlarsi del Tulliano più, chè d'altro carcere non è inverismile. Della strada, ò ramo di strada, per cui dal Carcere si saliva al piano delle sustruttioni, e del Clivo già bò detto. Hebbe accanto una scala, in cui dal Carcete Campidoglio soleva il Carnefice tirar coll'uncino, e da essa gittare i corpi ignudi de gli uccisi colà Scale Ge. dentro. Così nell'antecedente capo udimmo da Dione, le cui parole ed' houpo ripetere: Cumque in Capitolio sacrificasset, atque inde in Forum descenderet, servi ejus fipatores cum propter turbam eum sequi non possent, in viam, que ad carcerem ducit, diverterunt, at per gradus, in quos damnati proilciebantur, descendentes lapsi sunt, & ceciderunt. Queste il Donati crede essere le Gemonie, ma lascia di sosteneclo. lo credendolo, e francamente sostenendolo adduco di più in testimonio Valerio, che nel c.9. del sesto libro di Quinto Cepione così racconta: Corpusq;ejus funesti carnificis mavibus laceratum, in scalis Gemoniis jacens, magno cu borrore totius Fori Romani conspectu est. Se le Gemonie fossero state, come quasi tutti dicono, sù l'Aventino, ancorche dal Foro a quel colle fosse stata strada di tutta dirittura, non haverebbe alcun'occhio benche d' Aquila, potuto dal Foro scernere, e rassigurarne un cadavero, che vi sosse giaciuto. Suetonio nel penulumo di Tiberio sembra anch'egli con le parole dipingerle congiunte al Carcere : Hos implorantes bomi um fidem if c. Cufodes, ne quid adpersus constitutu facevent, strangulaverunt, abjecerunt que in Gemouias. La nudità de'corpi raccontasi dalle avanti addotte parole di Livio: & in rob. r:, at tenebris empiret, deinde ante carcerem nudus prosiciatur, cioè dalle Gemonie, come d'un aleco somigliante

gliante fatto Dione spiega nel libro 59. Hoc modo multi viri merte affesti, multa mulieres alie in carcerem, alie ad tribunal protradie captivarum infar, & carum quoque in Gemonias projetta corpora. Per spectacolo dunque del Foro erano gettati i corpi dalle Gemenie, e per lo stesso toro tirati al Tevere. Dione medenmo nel 57. Nam omnes de eare inquisit non tantum Equites, sed Senatores, nec tantum bomines, sed mulieres in carcerem conficiebantur, condemnatique aliqui in codem carcere punichantur, aliqui è Capitolio pracipitabantur, ut Confules, & Tribuni, omniaque corum corpora per Forum dissipabantur, inde trabebantur in flumen. In contratio non è altro, chè l'autorità di Vittore, della quale nella Regione 13. dovemo trattare.

La faccia del Careere non era volta al Foro direttamente, ma piegando alquanto a finistra, secondo la strada, che salita di Marforio fi dice hoggi, e Mamertina

hebbe nome anticamente. Così mostre quel residuo, che ancordura.

Le Scale Gemonie, che necessariamente gli erano à lato, danno inditto, ch'il Car. Pesigndel. cere non havesse porta in piano, & in faceia, ma appogginto al Campidoglio da un la via, e l'in tanto in sù, dove dalle suftruttioni il Colle si assottigliava, doveva starne spiccato, a Mamer. & ivi nella parte di dietro dovette haver l'entrata con ponte; a cui per le scale Ge. sino. monie facilmente si saliva, e da indi in sù l'altra salita, ch'alle sustruttioni haver forma del portato ho detto, havendo dietro al Carcere, e non lungi dalla porta d'esso il principio, verso dove è hoggi la salita di Marforio dovette alzarsi.

Così è verifimile, che per quefta più breve i servi di Sejano passando calassero, e sdrucciolassero per le Gemonie. Con anche i Carnesici dopo haver'uccisi i rei inprigione, era necessità, che con l'unco li trabessero in alto, e per lasciarli avanti

al carcere à vista di tutti, non potevano se non gittarli per le Gemonie.

# L'Intermontio del Campidoglio.

## CAPO DECIMOTERZO.

CUL Campidoglio su da Romolo,dopo fabricata nel Palacino Romaquadrata., Asylum: fatto l'Afilo, e confugio per sicura franchigia di chi vi fi ricoverava, dicoro l'antiche historie. Livio nel primo: Afylum aperit; ed en sustimis populis turba omnis sur discriming liber an servus esset, avida novarum rerum persoget. Plutarco in Romolo: Sacrum quendam locum ed confugientibus perfugium flatuentes Afglam vocarunt, esque omnes fine ullo discrimine exceperunt, net domino serous, net debitor ereditoribus, net bomicida Mazistratibus debebatur, eum dicerte sirmam. O ratum id omnibus Pythtee Oraculo ese oportere. Dionigi nel fesondo il dice aperto solo à i servi ; il cui concorso sece molto crescere nel bel principio la Città. Pi posto da Romolo frà le due som. Posto sta le mità, che io dissi, del Campidoglio. Dionigi nel ciento libro così ne descrive il sito: due fommi. Locum umbrosum-mediamque Capitolis. & Arcis elegit, quod nune lingua Romana voca- Quereeti. tur Intermontium duorum Quercetorum ab utroque Clivo denfis septus arboribus, quibus jungebantur collen Temple in bot incertum eut Deo, vel Genio sacrato; a sul concorde Luciduo. Strabone scrive nel quinto. Aperiens Afylum inter Arcem, & Capitolium. La posituta del Tempio dell'Afilo frà i due querceti fi tocca ancor da Livio nel primo: Locam ; qui unu septus densis sentibus inter duos intos est, Asylum apertt; e da Ovidio nel terzo de' Fasti del Tempio di Vejove trattendo:

Una nota est Martismonis; sacrata quod illis Templa putant lucos Vejovis ante duos.

I quali due boschi ester stati prima un soto diviso poi dal Tempio, che Romolo git fece nel mezzo, sembra poterfi argomentare con le medesime autorità, e con Ovidio nel libro citato, che d'un folo bosco sa memoria:

Romulus at saxo lucum circumdedit alto, Quilibet buc, inquit, confuge, tutus eris.

& ancorche dica circondato il bosco dall'Asilo, e non fattogli l'Asilo nel mezzo, intende egli il muro facilmente non del Tempio dell'Asilo, che su trà i due boschi, ma di quello, con cui Romolo cinse l'Intermontio, per ridurlo in ficurezza non solo avanti, e dietro, cioè verso il Foro, e verso il piano del Campo Marzo, ma ancor da ambi i lati frà le due cime, alle quali circondate anch'elle di mura dovevano servir questi per terrapieni. Dopo la qual fortificatione Romolo sece il Tempio nel mez-

20, e vi publicò la franchigia.

Tempio de ll' Afile a Il Tempio di l'Afile. E se sosse con person on PIESO VEFFO ol Cielo.

Il Tempio a qual Dio, ò Genio fosse dedicato da Dionigi si dice incerto. Da Setvionell'ottavo dell'Eneide dichiarafi ogni Asilo Tempio della Misericordia; e tale quel Die des dice esser stata il primo, che su in Atene, al cui esempio Romolo sece il suo dichiarato con l'Oracolo d'Apollo secondo Plutarco. Dal Donati si giudica quel di Vejove. Mà avanti à i boschi, non frà i boschi il Tempio di Vejove si canta da Ovifi quelle del diose Propè Asylum, non nell'Asilo stesso si dice da Vittore. Varrone citato da Nonio nel cap.1. e nella parola Pandere, par, che dedicato l'accenni a Cerere; le cui parole portai distesamente nel c 3. del primo libro. Non esser stato Tempio coperto, ma di quelli, che Hipetri son detti da Vitruvio, persuade l'esser più tosto da gli Scrittori chiamato luogo, che Tempio, & il leggersi non fabricato, mà aperto. Anzi mentre Livio dice: Locum, qui nunc septus densis sentibus inter dues lucos est, e Dionigi: Condensis septus arberibus, s'ode non di mura cinto, ma di siepi, e d'alberi. Ben può essere, che di siepi, e d'alberi cinto fosse l'Asilo aperto frà due boschi col tagliarne le piante, e i cespugli, che v'erano; ma che anche in mezzo a quell'Asilo fosse alcun Tempietto par, che apertamente lo dicano le parole seguenti di Dionigi: Templo in bocsincertum cui Deo, vel Genio sacrato, se per Tempio non intende il solo spatio disselvato, e rinchiuso.

Due salite dall'Inter.

Le due salite, delle quali parla Dionigi, Ab utroque Clivo densis septus arboribus, le giudica il Donati le due, per le quali dal Foro ascendevasi sul Campidoglio, e che montie alle hoggi ancor si veggiono da ambi i lati del Palazzo del Senatore. Mà se Tacito una dus sommité sola salita disse tendere al bosco dell'Asso, non potè il bosco haver confinante l'una, e l'altra. Direi io i due Clivi esser stati le due salite, che dall'Intermontio poggiavano verso l'una sommità, e l'altra del colle, come dalle parole, che seguono si dichiara meglio: Ab utroque Clivo densis septus arboribus, quibus jungebantur Golles. Da che sacciasi conseguenza certa, i due boschi dell'Asilo esser giunti da una all'altra sommità, e non esser stato solo verso una di esse, come altri suppone.

Piazza nell' Intermentie avauti ali Ajne.

Mà si dirà l'Asilo co' due Querceti haver'occupato tutto lo spatio dell'Intermontio? per traverso frà un Colle, e l'altro nella metà già posteriore. & hoggi anteriore verso Roma piana, cioè verso la principal salita moderna, non si nieghi, essendo le parole di Dionigi pur troppo chiare; mà nella parte verso il Foro non è possibile; poiche non solo è necessità supporvi un convenevole spatio, e piazza avanti allascala del gran Tempio di Giove Capitolino, nella quale tutte le pompe trionfali salendo raccoglievansi, e terminavano, ma di più, se si fà osservatione al congresso, che Tiberio Gracco vi fece, vi si riconosce piazza, e ben grande. Da Gracco tutto il popolo su condotto in Campidoglio, per determinarvi la legge Agraria; ma in qual parte del Campidoglio? nel Tempio sorle? non su nè possibile, nè dicevole. Nella Rocca ? non vi pote esser piazza capace del popolo. Senza più cercario, nel secondo di Paterculo si legge aperto: Naska ex superiore parte Capitolii summis gradibus inststens bortatus est, qui salvam vellent Rempublicam se sequerentur. Tum Optimates Senatus, Oc. irruere in Gracchum flantem in area cum catervis suis, O contientem pene totius Italia frequentiam. Ecco ch'alla piazza, in cui la frequenza di quasi tutta l'Italia era adunata, sourastava la parte del Campidoglio da Paterculo detta superiore, alla qual salivasi per i scalini, ch'è un ritratto al vivo della piazza dell'Intermontio avanti all'

ti all'Afilo, dalla quale i scalini cominciavano verso le due sommità; & ogni ragion. di verisimile, e d'architettura, di maestà, e di commodo vuole, che sù l'Intermontio la piazza fosse nel primo ingresso, e non dietro a i boschi. Dello spatio dunque della moderna piazza del Campidoglio più della metà anteriore dicasi esser stata... piazza, & il resto verso la salita moderna, e le scale dell' Araceli; credasi anticamente maggiore, essendone di certo buona parte diroccato coll'antiche muraglie, & ivi ester stati i due boschi con l'Asilo nel mezzo può dirsi verisimilmente, e quasi di certo. Che l'Asilo fosse dopo lungo tempo trasserito dal Campidoglio alla riva... Afilo non del Tevere credono il Marliano, & altri, ma ottimamente risponde il Donati, a cui mai altrere. mi riporto.

Della piazza i lati dice il Donati cinti di portici, & è probabile. Nel secondo di Vellejo si fà mentione de' portici fatti primieramente da Nasica Censore nel Cam- Porticus pidoglio, e forse surono quivi. Ponvi anche il Donati nel mezzo l'Arco di Nerone con l'autorità di Tacito nel 15. de gli Annali: At Rome Trophea de Parthis, arcusque in medio Capitolini montis siftebantur ; le quali parole ancorche possano essere Neronis. commodamente intele di quella parte del Campidoglio, ch'alle sustruttioni soggiaceva, e specialmente della piazza più bassa, in cui era il Tempio di Giove Tonante, non niego però più confarsi alla piazza dell'Intermontio. Di quell'Arco dal medesimo Donati si porta il ritratto nel rovescio d'una medaglia di Nerone al c. 10. del libro secondo, sicome anche dall'Agostini nel quarto Dialogo, e poi dall'Angeloni, e prima dell'Erizzo; oltre il qual'Arco esservi stato l'altro di Scipione Africano sù l' imbocco della salita con due labri marmorei dissi sopra.

Il Tempio di Vejove dunque, se non su quello dell'Asilo, convien dir, ch'essendo stato avanti all'Asilo, fosse nella parte anteriore del Palazzo del Senatore, e forse dove è la doppia scalinata, ò non molto lungi. Vejove qual Dio sosse due contrarie sentenze si leggono de gli antichi. Ovidio nel terzo de' Fasti lo publica per un Giove giovinetto, e sbarbato; dicendo il Ve esser stata anticamente parola diminutiva\_:

Ædes Vejovis inter Arce, & Capitolinm prope Alylum. Qual Die fosse Peirre

Nunc vocor ad nomen: Vegrandia farra coloni Que malè creverunt, vescaque parva putant. Vis ea fiverbies, cur non ego Vejovis ædem, Edem non magni suspicer esse Jovis?

havendone prima descritta la statua, che v'era: Juppiter est juvenis, juveniles aspice vultus, Aspice deinde manus, fulmina nulla tenet. Fulmina post ausos Culum affectare gigantes Sumpta Jovi, primo tempore incruis erat.

e-poco lotto:

Stat quoque capra simul, Nymphe pavisse seruntur

Cretides, infanti lac dedit illa Jovi. all'incontro si legge nel c. 12. del 5. lib. di Gellio esser stato detto Vejove un Giove nocente, ò potente solo di nuocere; e dopo il discorso de i significati varii della particola Ve, vi si conclude di nuovo: Simulatrum igitur Dei Vejovis, quod est in ade, de qua supra dixi, sagittas tenet, que sunt videlicet parate ad nocendum; quapropter eum Deum plerique Apollinem esse dixerunt, immolaturq; illi ritu bumano capra, ejusq, animalis figmentum simulacrum stat. Della particola Ve si discorre da Festo nel 13. libro nella medefima sentenza: Vegrande significare alii dicunt male grande, ut Vecors, Vesanus mali cordis, malèque sanus; alii parvum, minutum, ut quem dicimus Vegrande srumentum & Plautus in Cestellaria: qui nistiteres nimium is Vegrandi gradu. Vecors est turbati. mali cordis: Pacuvius in Iliona: Qui veloci superstitione cum vecordi Coniuge; & Novius in . . . . coastus tristimeniam ex animo disturbat, & vecordiam. Alla qual sentenza conformasi quello, che dal libro di Tagete Tusco Ammiano Marcellino

cellino cita nel libro 17. In Tagetis Tafei libris legitur Vejovis fulmine mon tangendos adeò bebetari, ut nec tonitrum, nec majores aliquos passint andire fragores. Da che può concepira alcun'inditio esser stato Vejove un Dio cognito à gli antichi Toscani più che a' Latini. La sua statua esser stata di cipresso è autor Plinio nel c.40. del 16. libro: Nonnè simulacrum Vejovis in arce è cupresso durat à condita Urbe quingentesmo quinquagesmo primo anno dicatum?

Tabula-

Fù in Campidoglio l'antico Tabulatio, che esser stato edistio, dove le Tavole de gli Atti si chiudevano, e conservavano, si prova dal Donati con Plutarco in Cicerone: Cicero per absentam Clodii-magna frequentia ascendit Capitoliunzabula sque, que asia continebant Clodii Tribunatus, revulsit, corrupit que, e nel Catone minore: Quas. publicé Clodius in Capitolio sucrat, revulsit. Mà qui si tagiona delle Tavole, che a perpetua memoria stavano publicamente assis nel Tempio, ò ne' portici di Giovo Capitolino a sonigsianza di quelle, delle quali Polibio nel terzo sà così mencione: Hac cum ita si. 7, è in bodiernum diem Tabulis areis inscripta conspiciantur in Templo Capitolini Jovis, ubi ab adilibus diligantissime custodiuntar. Nulladimeno esser stato il Tabulario nel Campidoglio s'asserise dall'antica inscrittione, che è nella moderna Salaja Capitolina sotto Psabitatione del Senatore, e sù le sustruttioni satte s'accenna.

#### Q. LVTATIVS. Q. F. CATVLVS. COS. SVBSTRVCTIO-NEM. ET. TABVLARIVM. S. S. FACIENDVM COERAVIT

Nè rilieva, che nel Tempio Capitolino à vista publica ( forfi nella perte di fuori sotto i portici) le publiche Tavole s'assignessero; perche quelle sole estignere vi si dovevano, nelle quali le più importanti cose si contenevano della Republica. Scrive Suetonio nell'ottavo di Vespasiano, che quell'Imperadore ristorando il Campidoglio vi rifece tremila Tavole di bronzo distrutte nell'incendio,e segue: Instrumentum etiam Imperii pulcherrimum, ac vetustissimum confecit, quo continehantur ab exordio V:bis Senatusconsulta, Plebiscita de sociétate, & sødere, ac privilezio unicuique concessis: ove d'un nuovo Tabulario satto presso al Tempio di Giove Capitolino parlarsi è sentimento del Donati: mà le parole vetufissimum consecit importano più tosto compimento, ò ristoramento di vecchio, ò ( che a me più sodisfa ) và intelo Suetonio d' alcun registro di tutti que'Senatusconsulti,e Plebisciti. Istromento è parola di grand' ampiezza, significante in prima ogni quantità di mobili da fornire, à ( come anticamente dicevasi) da istruire uno stabile, come in un podere serri da lavori di campagna, in un palagio la Guardarobba. In proposito poi di memoria, e noti tia delle cose passate, Istromento fu detto ogni cosa buona a far prova, e testimonianza; Così nella legge prima ff. de fide Infrumenterum Paolo Giareconfalto: Infrumentorum nomine ea omnia accipienda sunt quibus confe infrut potefic ided tam testimonia, quam persone instrumentorum loce babentur. Nel qual seuio è molto probabile parler Suctonio; già che le parole antecedenti immediate sono di tavole d'atti publici; Ertarumque tabularum tria millia,qua fimul conflagraverant, resituenda suscepitaundique invefigatis exemplaribus unde quell'Iltromento dell'Imperio che Succonio dice fatto da Domitiano, sa d'armario continunes le copie dell'autiche tavole disposteper ordine, ò più tosto volume, se non volumi, mel quale, ò ne quali tutti i Senatuscofulti, e Plebifciti concernenti privilegi concessi, considerationi, e società erano inferiti; e la parola vetustissimum haveva relatione al tempo de Senatusconsiglii, e Plebisciti, che v'erane trascritti. Fà toccarne al parer mies la certezza Apuleje nel primo de Flotidi; ove una cotal forte d'istrumenti così dimostra: Quippè praconis von garrula ministerium est. Proconsulis autem tabella sententia estique semel lesta, neq; augeri littera, neque autem minui potest, sed une umque recitata est, in Provincia inftrumento reference; q. più

iffroments cb-cosa fos-

più Quintiliano nel lib te. c.8. Ideoque opus est intueri omne litis instrumentum, quod videre non est satis, perlegendum erit, &c. Ne' Tabularii, come nelle Basiliche, esser Ne' Tabula-Race enticamente agitate, e decile liti dichiarasi da Tacito, ò più tosto da Quinti-, ii fi decidelieno nel Dialogo de gli Oracori: Quantum virium detraxisse orationi auditoria, Or vano liti. tabu!aria credimus, in quibus jam fere plurima causa explicantur, e forse la commodi-

tà de gl'Istromenti trasse ivi i Giudici.

Lo spatio, che s'occupa dalla residenza del Senatore, e de' Collaterali, e dalle om quel Taprigioni è grande, e si scorge fabricato sopra più antichi edifitii, sichè può dirsi, che balario fosse okre il Tempio di Vejove, & il Tabulario, sosseso ivi ancora altre fabriche. Il Bionde ha opinione esser flato il Tempio di Giano Custode nel lato finistro, dove hora Tempio di sono le prigioni, le quali esser'in una antica fabrica appar manifesto; ma da qual'an- Giano Cafotico Scrittore si faccia mai mentione di Tempio di Giano Custode nel Campidoglio deà me è fin hora incognito, e piaccia al Cielo, che non volesse scrivere, è in esfetto non scrivesse il Biondo di Giove Custode, per error di penna, ò di stampa si legga Giano: ma ne lascio la consideratione ad huomini di maggior lettione, e memoria. Furono nel Campidoglio trà gli altri publici edifitii la libreria, e l'Ateneo, co-

me si nota dal Lipsio, dal Riquo, e dal Donati.

Della Libreria, oltre Eusebio, & Oratio, scrive Otosio nel settimo al c. 16. Fulmi- Biblione Capstolium istumiex quo sasta instammatio Bibliothecam illam majorum cura, sudio- theca Caque compositam; adesque alias junta stas rapaci turbine conoremavit; della quale si du. pitolina. bita, chi fosse l'autore. Il Riquo l'attribuisce a Silla, ò a Cesare, ò ad Augusto, perche il primo, secondo Plutarco, portò da Atene a Roma la libreria samosa d'Apolline Tejo, gli altri due per testimonianza di Suetonio posero gran cura in cercar libri Greci, e Latini, & in far librerie: ma ottimamente risponde il Donati, che-Silla se portò a Roma libri, non si sà che publicasse libreria alcuna, anzi più tosso sisà non haverla publicata, se è vero il testimonio di Plinio nel 30. del settimo libro, e nel secondo del 35. la prima libreria publica in Roma esser stata quella d'Asinio Pollione, la quale su altrove. Di Cesare scrive Suetonio nel cap.44. haver egli disegnato di publicarne moise, e di sar molt'altre cose, le quali prevenuto dalla morte non fece. Augusto haver'aggiunto al Tempio d'Apollo nel Palatio Portico, e Libreria publica scrive il medesimo Suetonio nel 29. di quello; & haverebbe detto ancor della Capitolina, s'Augusto ivi ancora fatta l'havesse. Finalmente per sape- Anansie tre re quante librerie publiche nell'Imperio d'Augusto sossero un Roma, non può mo- sole librerie glio al parer mio ricorrersi, chè alla prima elegia d'Ovidio nel 3. Tristium. Ivi con eram in Rouna gentilissima prosopopeja s'introduce quel libro giunto in Roma cercar ricetto. Và primieramente alla Palatina d'Apollo:

Dutor ad intolficandida telia Dei.

donde scacciato ricorre a quella di Ottavia presso al Teatro di Marcello nel Potsico à i Tempii d'Apollo, e di Giunone congiunta.

Altera Templa peto vicino junda Theatro,

Het queque erant pedibus non adeunda meis.

và per ultimo alla di Pollione sù l'Aventino nell'Atrio della Libertà:

Net me que doctis patuerunt prima libellis

Atria libertas tangere passa sua est:

onde senza cercar al tro de disperato conchinde:

Interea, quoniam fatio mibi publica clausa est: Privato liceat delituisse loco.

prova esticacissima, che quelle trè sole librerie publiche erano all'hora in Roma... La Capitolina da Giusto Lipsio à Domitiano s'ascrive: di cui dice Suetonio nel 20. Quanquam Bibliothecas incendio absumptas impensisme reparane curasset, exemplaribus undique petitis, missique Alexandriam, qui describerent, emendarent que: mà dal Riquo si risponde esser stato restitutore, monautor di muova libreria Domitiano. Il Donati premettendo non potersene dir cola alcuna di certo, (& è vero) soggiunge non giudicar'improbabile, che Adriano è la fondasse, è l'accrescesse, è l'adornasse; perche all'Ateneo, che ivi fece, era più, chè altrove necessaria la libreria. Io considero, che in principio dell'Imperio di Domitiano più furono le librerie publiche in Roma; se è verosch'egli in quel principio Bibliothecas incendio absumptas impensisme reparare curaffet. Le trè dette sopra non si sà, che all'hora patissero incendio. Più è verisimile dunque, che dell'abbrugiate una fosse la Capitolina, essendo certo, ch'in quel tempo s'abbrugiò il Campidoglio. Volgomi io quindi a congetturare, che ne' quinquennali giuochi Capitolini i Poeti, i quali solevano recitar'a concorrenza le loro poesse, non è incredibile, ch'in questa libreria le recitassero; non già perche sembrino suonar ciò le parole di Statio, che nel terzo delle selve scrive alla moglie:

tu cum Capitolia nostræ Inficiata lyra, favum, ingratumque dolebas

Mecum villa Jovem.

e nel quinto al Padre più espressamente:

Nam quod me mixta quereus non pressit oliva, Et sugit speratus bonos, cum dulce parentis Invida Tarpeiis canerette nostra Magistro Tbebais.

mà perche, s'il recitar publico nelle librerie su antico luse de' Poeti, come ragiomando dell'Ulpia raccontai, e meglio in miglior luogo dimostrerò, à feste di nome Capitolino, e da Domitiano introdotte, niuna Libreria più di questa sù al proposito, ch'era sul monte, e da Domitiano risarcita. Ma senza maggior lume restis cotal congettura sospesa; & osserviamo quivi per ultimo, che Martiale nell'epigramma terza del lib.12. invia quel suo libro ad un Tempio delle Muse satto, ò risatto all'hore di nuovo:

Jure tuo veneranda novi pete limina Templi, Reddita Pierio sant ubi Templa Choro.

Forse intende della Libreria Capitolina ristorata all'hor di fresco da Domitiano?già Acrone chiama Museo l'Ateneo, come apporterò più sotto; ma l'Ateneo all'hora...

non era fatto. Dove poi la Libreria precisamente fosse dirò frà poco. Fù l'Ateneo scuola dell'Arti liberali da Adriano eretta per testimonio di Sesto

Etudio d'Ar Aurelio Vittore nel lib. de Casaribus: Caremonias, leges, gymnasia, dostoresque curare ti liberali q occepit; aded quidem, at etiam ludum ingenuarum artium, qued Atheneum vocant, confitueret. Che fosse nel Campidoglio giudicasi dal Donati con argomento non sprezzabile della legge unica C. de studiis liberalibus Urbis Roma lib.11., oue Teodosio Secondo de' Maestri di più studii publici della Città ragionando, di quello, che nel Campidoglio era, come di studio di gran lunga soura tutti gli altri nobile, sa mentione: Sin autem ex eorum numero fuerint, qui videntur intra Capitolii auditorium constituti &c. e più sotto! Nibil penitus ex illis privilegiis consequantur, que bis, qui in Capitolio tantummodò docere præcepti sunt. Il quale auditorio se fosse veramente l'Ateneo da Adriano istituito, benche di sicuro con possa assermarsi, può con buona probabilità motivarsene, e sospettarsene, e formarsene concetto, benche non affatto fermo. Ateneo fu detto (scrive Dione in Giuliano) Ab exercitatione corum, qui in eo erudiuntur, cioè a dire esercitatione Minervale (loggiunge il Donati) essendo Glioratori, da' Greci Minerva chiamata a'ziva. Il Donati v'aggiunge nel medesimo Ateneo essere stati soliti gli Oratori, & i Poeti recitar le loro opre, come nelle moderne Accademie si suole hoggi fare, con l'autorità di Lampridio in Alessandro: Al Athengum audiendorum & Gręcorum, ac Latinorum Rhetorum, vel Poetarum causa frequenter processit;e di Capitolino in Pertinace: eo die processionem, quam ad Atheneum paraverat, ut audiret Poetam ob sacrificii prasagium distulisset; & in Gordiano: In Athenço controversias declamavit audientibus Imperatoribus suis: e vi si può aggiungere Sido-

🖝 i Poeti ∫olevano recisarri .

Atheneu.

nio Apollinare nella nona Epistola del quarto libro : Dignus omnino quem plausilibus Ps di recip Roma foreret ulnis, quoque recitante crepitantis Atbençi subsellta cuneata quaterentur. sare in di-Mà però cotal propositione non è senza dubbio; poiche nella libreria Palatina d' versi luogbi. Apollo esser stato solito recitarsi vedremo a suo tempo; in quella di Trajano essersi recitato s'è detto: & intorno a i tempi di Vespasiano, e Trajano essere stati foliti i recitanți a tal'effetto prenderestanze in prestito sa sede il Dialogo de gli Oratori, che a Tacito s'ascrive: Rogare ultro, & ambire togatur, ut fint qui dignentur audire; & ne id quidem gratis, nam & domum mutuatur, & auditorium extruit, & subsellia conducit, & libelles dispergit &c. Onde converrà dire, à che sempre fosse libero il recitare, dove a ciascheduno piaceva, overo che di tempo in tempo il luogo a ciò destinato s'andasse mutando; e se più sottilmente piace investigarne le mutationi, diciamo: il primo a introdurre il recitar'in publico su Asinio Pollione in Asiale Pol. tempo d'Augusto. Seneca Retore nel proemio delle sue controversie: Pollio Afinius liene impo Oc. primus enim omnium Romanorum advocatis hominibus scripta sua recitavit; & as-dutsore del fai vicino al vero sembra, ch'egli cominciasse quell'uso nella libreria dell'Atrio blico. della Libertà de lui raccolta, e fatta in Roma publica prime d'ogn'altro, ò nella Palatina del Tempio d'Apollo, che poi parimente publica fece Augusto; ove esser sato fino al tempo di Claudio recitato dirassi: indi per portar forse lungi dal Palazzo Augustale i strepiti de gli applausi da gl'Imperadori stessi sentiti, è facile, che in... tempo di Nerone, quand'egli fabricò la gran casa aurea, ne sosse tolto, e senz'alcun luogo stabile si recitasse in sale pigliate in prestanza, fin che su da Adriano satto l'Atento. Finalmente ingombrato questo tutto da Prosessori d'arti liberali, ò scienze, nella Libreria Ulpia vuota già de' libri, che nelle Terme Diocletiane portati fuzono, e perciò restata inutile, il recitar publico hà del credibile si stabilisse; già che del recitar fatto ivi s'hà luce solo da Fortunato ne gli ultimi tempi; ma ne resti pur la verità oscura, & indefinita. M'occorre solo soggiungere, che Acrone spiegando quel verso della Satira 10. del primo libro d'Oratio, Qua neque in ade Jonent certantia judice Tarpa, soggiunge: In Museo Athenço idest ca stribo, qua neque recitentur in Aibenço; ma non essendo al tempo d'Oratio fatto l'Ateneo, convien dire, ch'egli intendesse del Tempio Palatino d'Apollo, e della sua libreria, in cui all'hora recitavasi, come in tempo d'Acrone convien dir, che si sacesse nell'Ateneo.

In qual parte del Campidoglio l'Ateneo, e la Libreria fossero, resta cercar. Pensano alcuni esser stato l'uno, e l'altro presso al Tempio di Giove Capitolino. Ove la Libre Il Donati, che troppa piena d'edifitii publici vede la parte, dove stima sosse la me sosse Rocca, e quel Tempio, sa conseguenza, che sossero nell'altra sommità, dov'è la précisamen. Chiesa, & il Convento dell'Araceli. Si tratta qui di cosa affatto incognita senz' 40 altro lume, chè d'un certo convenevole di poca efficacia: nulladimeno col medesimo supposto discorrerò anch'io. Primieramente hà del difficile, che un studio sì celebre - e di tanta utilità fosse posto nel più alto, e più remoto del monte, e nel meno frequente de' privati edifiții, mentre la commodità dell'Intermontio luogo più vicino, e più basso, & alla veduta del Foro più esposto, par, che alletti l'opinione a crederlo ivi; & in oltre il sito dell'antico Tabulario porge alcuno inditio, che appresso gli sosse satta la Libreria, come sù l'Aventino nell'Atrio della Libertà furono Libreria, e Tabulario congiunti, e che alla Libreria finalmente si congiungesse l'Ateneo da Adriano, essendo (come il Donati considera) convenevole allo Audio la commodità vicina de' libri. Così tutto il sito occupato hoggi dal Palazzo del Senatore, e dalle prigioni potè esser'occupato anticamente dal Tabulario, dalla Libreria, e dall'Ateneo. I capitelli dorici di colonne, & i pezzi d'architrave, che serba ancer quella sabrica nella sua faccia volta al Campo Vaccino più bassi del piano dell'Intermontio, e mostrano evidente segno d'un portico antico tutta quella... faccia occupante, hebbero di ragione sopra di essi altre colonne, e portico nel piano del Tabulario, e perciò ancora de gli altri edifitii, a i quali, e specialment all'Att-

٠À

all'Ateneo per divisione delle stanze de' Prosessori sù molto al proposito. Alle Librerie effer flati soliti i portici, può osservarsi dalla Palatina, dall'Ottavia, e dall' Ulpia. Così dove în tempi più antichi fu muro delle Capitoline suftruttioni, nella lunga pace ( nella quale alle suftruttioni effer state congiunte fabriche uguaglianti il piano del Campidoglio confessa Tacito nel terzo dell'Historie) potè essere magnificamente adorno di que' portici, i quali, oltre alle commodità dette, bella veduta dovevano rendere fin nel Foro. L'atrio di Minerva, di cui si legge in Vittore, esser stato l'Ateneo sospettasi da Paolo Merula; e quando non sia stato il medesimo, che della Libertà si dice da Cicerone presso al Poro di Cesare, come io già dissi, non è strano. Vi soggiungo di più, che l'Atrio publico del Campidoglio, di cui Livio nel 4. della 3. Tallum de Colo Atrium publicum m Capitolio, sir più facilmente quivi, ove la Libreria, e l'Ateneo su poi satto, chè altrove; giache Atrio non era cortile, ò piazza, come altri intende, ma fabrica aperta, e sostenuta da colonnati, che in faccia al la piazza dell'Intermontio potè servir'ivi per publici trattenimenti, è per altro ne' publici congressi , i quali si facevano cola sù .

Atrium Publicum. in Capitolio.

## Dove fosse la Rocca, dove il Capitolio, dove il Tempio di Giove Capitolino.

## CAPO DECIMOQVARTO.

Cosi Campia deglio fi desso bora enero il Colleshor la/ola la .

TL sommo del colle, ancorche diviso in due cime, circondato tutto di mura da Rojudifferente. I molo su l'antica Rocca di Roma, come nel secondo libro mostrai. L'antichiss. mente bere mo suo nome su Saturnio, come nel settimo di Varrone si legge. E dopo la Vergisutto il somo ne Tarpeja da' Sabini uccifa, e sepolta ivi, Tarpejo su detto secondo Plutarco in pideglie, be. Remolo, e Dionigi nel secondo, e nel terzo, finche il Capo humano trovato nel ca-Ja nua fola var de' fondamenti del Tempio di Giove ottimo massimo (e su in tempo di Tarquidelle due ci- nio Prisco, il quale per testimonianza di Plinio nel quinto del terzo libro cominciò la fabrica con la preda, che trasse d'Apiola) die a quella parte, in cui su trovato, nome di Capitolio, che con spatio di tempo a tutto il Colle ancora communicossi, tesimonio Dionigi nel terzo, & altri. Così dopo con una certa libertà il nome di Rocca su solito variamente applicarsi tal'hora ad una sola delle due cime del Capitolio distinta, e tal'hora, secondo il primiero significato, a tutto il chiuso da mura, e de porte, & altresi col nome di Campidoglio su chiamata hor la sommità distinta dalla Rocca, & hor tutto il Colle fino alle sue radici. Che nel nome di Rocca tutto il softenuto da fustruttioni, e circondato da mura solesse comprendersi, Livio nel 5. più fiate, & in specie una volta dice: Magna tamen pars earum in arsem suos profesuta sunt, e poco dopo: Roma interim satis jam omnibus, ut in tali re ad tuendam ar-Rocca diffin, cem compositis &c. e nel terno, ove della Rocca assediata da Erdonio ragionasi: confestim in arce sada cades corum, qui conjurare, & simul capere arma noluerant &c. Servio nell'octavo dell'Encide: Capitolium arcem esse Urbis manisessum est. E Dionigi nel decimo narrando anch'egli d'Erdonio: Sed orea die, O ut innetuit arcene captam effe, quique illam teneret (yc. Che delle due cime fosse una detta Rocca, l'altra Capitolio sono infinite l'autorità in Livio, la cui frequente. & accurata osservanza in nomer l'una, e l'akta è meravigliosa. Nel terzo dice : Escules servique &s. duce Ap. Herdonio Sabino nolle Capitolium, atque arcem occupavere. Il qual facto da Dionigi narrandofi più distefamente nel decimo, si dichiara anche con apertura... maggiore: Capitolium (parta d'Applo Erdonio) occupatit in mon inde in contiguam Capitolio arrem involavit Il medelimo Livio nel quinco: placuit sum coningibus at liberis juventutem militarem, Sanatufque robur in arcem, Capidoltunque concedereie poce. dopo:

dopo : fi arx, Capitoliumque sedes Deorum &c. supersuerit imminenti ruine Orbis &c. india poco: quos in Capitolium, atque in arcem prosequebantur. E così in mille altri luoghi. Ma con più evidenza Dionigi nel secondo dice dell'Asilo: Romalus &c. locum umbrosum, mediumque Capitalii, & arcis elegit, conceste con Strabone, e con Vittore altrove allegati : nè diversamente Gellio dice del Tempio di Vejovenel 12. del 5. libro: est autem Vejovis Rome edes inter arcem, & Capitolium; e finalmente che col nome di Capitolio s' intendesse tutto il Colle, l'autorità sono anche infinite. Livin in mill'aftri luoghi, e frà gli aftri nel terzo: Serves ad libertatem Ap. Hardonius en Capitelio vocabat : e più lotto : Herdonius interfestus, ita Capitolium recuperatum: Plutarco in Camillo ad ogni passo nel descriver, che sa dell'assedio de' Galli: Dionigi nel decimo: circumdabantque Capitolium, benevolentiam, & promptitudinem demonstrantes, acresque en oumi parte impetus in Capitolium siebant; la qual numerofità di fignificati partorifice qualche ofcurità nella ricognitione de gli edifitii, che v'erano sopra.

La prima difficoltà s' incontra in distinguere qual delle due sommità sosse il Leel delle Capitolio, equale la Rocca. Fù la Rocca (dice il Fulvio seguito da i più) la die sumita parte verso il Tevere detta hoggi Monte Caprino; Capitolio l'altra, in cui è la solio, e que Chiesa dell'Araceli, persuaso da Ovidio nel primo de' Fasti, e da Livio nel setti- la secon. mo, l'uno, e l'altro de' quali pongono la Casa di Manlio sù la Rocca, la qual Casa, secondo il medesimo Livio, e Plutarco in Camillo, era presso il sasso Tarpejo detto anche di Carmenta, dove i Galli tentarono di salire. Ass'incontro il Marliano sa forza per fostener, che la Rocca sosse nella parte dell'Araceli, & il Capito-

lio nell'altra.

I snoi motivi sono; Prima l'autorità di Tacito nel terzo dell'historie; ove dice, ch'i Vitelliani, dopo haver'assalita indarno la Rocca, diversos Capitolii aditus invadunt, justà lucum Asyli, & quà Tarpeja rupes centum gradibus aditur: aggivage: Vis acrior per Afylum ingruebat; pdificiaque in altum edita folti Capitolii equabanto c. dove non facendoù mentione della Rocca, sù verisimile (il Merliano argomenta) ipsum alibi, quam ad Asylum setisse, bostesque bane partem Capitolii, tanquam arce infirmiorem aggressos esse. Secondo la congettura, che pars Capitolii Tiberi incumbens ipsius eras sluminis vicinitate satis munita, atque edibus sacris referta: ma la risposta è facile. Al primo basta dire, che la salisa all'Asilo era verso il Convento dell'Araceli, sicome s'è veduto; e perciò lungi dalla Rocca, sicome egli dice, la quale viene così accennata, dov'è Monte Caprino. Nè sa cosa alcuna, che parte de' Vitelliani nello stesso tempo salisse i gradi della rupe Tarpeja, potendo haver tentato in un tempo due strade lontane una all'altra. Ai secondo non è d'huopo rispondere, tanta è la sua tenuità.

All'incontro esser stata la Rocca verso il sasso Tarpejo, mostrasi da Plutarco in... Camillo; il qual' Historico solico di servirsi sempre del nome di Capitolio nel parlar di quel monte, e d'alcuna sua parte, raccontando il rampicarsi, che se l'Ontio Cominio sù per lo salso Tarpejo, ch'in faccia al Teatro di Marcello era, loggiunge: O cos, quibus custodia arcis demandata erat, magno tabore per locum vacuum petit. Ove non di tutta la Rocca generalmente, mà della sola parte detta Rocca in specie si scorge sar mentione. E Livio, che sì puntualmente la Rocca, & il Capitolio nomina quasi sempre, dicendo nel settimo della Casa di Manlio: locus in arce destinatut, qui area adium M. Manlii fuerat of mon in altro senso è regionevole s'intenda, chè nello stretto; tanto maggiormente, che trattando ivi Livio del Tempio di Moneta fatto nel sito della casa di Manijo, il quale si dice da Ovidio arse in summa, & era presso la rupe Tarpeja, altra interpretatione che strettissima non può darglisi. Finalmente la più munita parte del Campidoglio fa quella per l'horrenda supe Tarpeja, che appiombata fino al piano della Porsa Carmentale s' ergeva : onde il nome di Rocca ad essa convenivasi più, chè all'altra.

Il famo-

Jouis Capitolini . In quale del 1 d [0{se •

Il famolo Tempio di Giove Ottimo Massimo detto anche Capitolino in qualca Templum delle due sommità sosse, hà dissicoltà assai maggiore. Il Marliano dice esser stato non nella Rocca, mà nell'altra cima opposta, cioè a dire presso la rupe Tarpeja. Il Fulvio, & il Donați dicono esser stato sù la Rocca, e perciò presso la rupe Tarpeja..., le due journi dove esser stata la Rocca concedono.

Era pre so olla jalisa dell'Asilo o

Per cotal sentenza più argomenti si portano dal Donați. Il primo de' quali si è il luogo di Tacito detto sopra. I Vitelliani per la salita dell'Asilo montando sù i vicini tetti, e gettando fuoco abbrugiarono quel Tempio: la salita all'Asslo, dice egli esser stata presso, dove è hoggi il Palazzo de' Conservatori, e perciè in quella parte esser stato il Tempio conchiude.

Per secondo allega l'Oche, dal cui strepito surono scoperti i Galli saliti sù la Rocca per la R'upe Tarpeja. Quell'oche si dicono da Livio sacre a Giunone, e da Plutarco in Camillo: que ad edem Junonis alebantur; mà il Tempio di Giunone su

parte di quel di Giove Capitolino . I

Terzo s'allega Manlio primo difensore della Rocca, chosicome vicino all'oche su anche vicino al Tempio di Giove. Virgilio nell'octavo.

> In summo cultos Tarpeja Mantius arcis Stabat pro Templo, & Capitolia celsa tenebat.

Ofta della Verzine Tar peia traspor. saie .

· ...

Quarto vaggiunge l'autorità di Plutarco in Romolo: Ceteràm à Tarpeja illic sepulta collis ille vocatus Tarpejus suit, donet locum cum Tarquinius Rex consecravit, quo tempore offa ejus alid sucre delata, nomenque exolevit Tarpejæ,excepto saxo, quod vocanț etiam nunc Tarpejum; soggiungendovi egli: Si Templum Jovis, ubi condita fuerunt Tarpsie offa, consecratum est, ii sque exportatis nibilominus rupes Tarpeje nomen retinuite argumento est prape rupem fuisse, ubi & postea Templum.

Quinto adduce alcune autorità de' Poeti, da' quali è predicato il Tempio sù la

rupe Tarpeja: Silio nel terzo.

Aurea Tarpeja ponet Capitolia rupe, Et junget nostro Templorum culmina Calo; &c. Ipse d'Tarpezo sublimis culmine cunsta Et ventos simul, O nubes, O grandinis iras, Fulminaque, & tonitrus, & ventos conciet atros

Propertio nel quarto elegia prima.

Tarpejusque pater nuda de rupe tonabat.

Prudentio contra Simmaco:

Jamque ruit paucis Tarpeja in rupe relictis, Atque ad Apostolicos Evandria Curia fontes Anniadum soboles.

Claudiano nel 6. Consolato d'Onorio:

iuvat intrà tella Tonantis

Cernere Tarpeja pendentes rupe Gigantes. - Sesto altri Poeti apporta in prova, che su la Rocca sosse quel Tempio: Lucretio

nel quarto libro: Romulidarum arcis servator candidus anser.

Virgilio nell'ottavo.

In summo custos Tarpeja Mantius arcis.

Silio nel secondo,

Tarpejos iterum scopulos, praruptaque sana Scandatis licet, & celsam migretis in arcem.

Propertio nel 4. elegia 4.

Et sua Tarpeja residens ita slevit ab arce Vulnera vicino non patienda Jovi.

Ovidio nel terzo delle Metamorfosi.

Quique tenes altas Tarpejus Juppiter arces: nel primo de' Pasti:

Juppiter arce sua totum cum spectet in orbem.

Settimo, & ultimo si vale della fabri: a del Tempio raccontata da D'onigi nel 3. Huic Templo Jovis Tarquinius Rex Quintus sedem cum designasset tumulo, qui dissili adituerat, nec in summo planus, sed præruptus, & fastigiatus multis ex partibus amplexus est eum multis substructionibus, inter quas, & verticem congesto aggere planam effecit aream ad excipiendum sacram edem aptissimam; ove sembra al Donati veder descritte le scoscessità della Rocca. Argomenti degni tutti dell'ingegno, e della dottrina di sì

grand' huomo

In me con tutto ciò sà tanto gran sorza il nome di Capitolio specialmente attribuito alla sommità dell'Araceli a distintione dell'altra, a cui restò s'antico di Rocca, che ogn'altro argomento contrario mi fà sembrar debole. Troppo del mostruoso haverebbe, che quel nome, il quale da un capo ritrovato ne'fondamenti del Tempio di Giove derivò, sosse special nome della parte opposta a quella del Tempio, nella quale fu trovato; e forse non soleva anche con più stretta individuità il nome di Capitolio darsi al Tempio di Giove? Quando Camillo nel quinto di Livio dice Capitolio inalla plebe, Hic cum auguratto liberaretur Capitolium, Juventus, Terminusque maximo toso spesso gaudio Patrum nostrorum moveri se non passi, intende d'altra liberatione, chè del sito pio di Giove del Tempio? Quando il medesimo Livio nel terzo, dopo l'uccisione d'Erdonio, nel Capitalino. qual conflitto multi exulum cade sua sadavere Templum, soggiunge indi a poco Capitolium lustratum, atque purgatum, parla d'altra lustratione, chè del Tempio?Quando Tacito nel terzo dell' historie narra, che Capitolium conslagravit, quando dice Salustio nella guerra Catilinaria, ab incenso Capitolio illum esse trigesimum annum (lascio di far mentione d'infinite altre autorità somiglianti) non presero il Campidoglio per il solo Tempio? Lo stesso da S.Agostino nel 4. De Civitate Dei al 9.semb-a confermarti: Ipsum enim Deorum omuium, Dearumque Rezem esse volunt: boc enim indicat sceptrum, bot in alto Colle Capitolium.

Non minor prova ne fà l'antico nome di Tarpejo dal Donati addotta in contragio con l'autorità di Plutarco. Cedette quello all'altro di Capitolio per l' humano capo ritrovato nel sito del Tempio, e solo nella rupe Tarpeja detta si conservò: evidenza ella è bastevole a far dimostratione, che la parte del Colle, in cui l'antico nome rimase, su la più remota dall'altra, in cui il capo ritrovato diè occasione di nome nuovo, e forse l'ossa di Tarpeja, che altrove trasportate Plutarco dice, dal luogo del Tempio furono portate nell' altra sommità presso alla rupe, che ne serbò fa-

cilmente perciò il nome.

Al rettanto di chiarezza dalla falita dell'Asilo allegata parimente dal Donati può trarsi. Ch'ella fosse presso al Tempio di Giove, come il Donati con l'autorità di Tacito afferma, è certissim); mà se sù non lungi dalla moderna salita presso all'horto dell'Araceli, come s'è conchiuso, sa conseguenza necessaria, che presso al

medesimo Convento sosse il gran Tempio.

Mà qual miglior prova dell'autorità di Dionigi nel terzo, di cui non sò come il Donati possa servirsi in pro suo? Dionigi dice, che la sommità Capitolina, nella. quale da Tarquinio su fatto il Tempio, era nel mezzo più alta, chè nell'estremità della sua circonferenza, e l'uguagliò Tarquinio con sustruttioni terrapienate; ( ciò fù vero, come il medesimo Historico ripete puntualmente nel quarto libro, non potè il Tempio esser nella Rocca; ove la rupe Tarpeja, sù la quale il Tempio detto dal medesimo in alta crepidine sarebbe stato, non hebbe sustruttioni, ma dall'alto a terra fit scoglio. Segue dunque, che nell' altra cima da sustruttioni ajutame s'ergesse. All'oscurità di Dionigi dà non poco credito Livio dicendo nel primo: Angeba-

Angebatur ad expensas Regis animus. Itaque Pometiane manubie, que perducendo ad

culmen operi destinate erant, vix in fundamenta suppeditavere.

Paccia del Te

vans.

Finalmente, se posto in alta crepidiue &c. era rivolto a mezzo giorno, come Diopie velte ver nigi scrive nel quarto, cioè a dire verso il monte Aventino, il quale dall'austral 101' Aveine parce del Campidoglio si guarda a dirittura, quando nella sommità della Rocca. solse stato, haverebbe di necessità volto tutto il tergo all'Intermontio, per cui vi s' ascendeva da' Trionfanti, nè sarebbe potuto star sù l'alta sponda con altro, chè con la faccia; onde non haverebbe havuto avanti di se piazza, nè vestibulo sussi. ciente: inconvenienze, che ne togliono ogn'incredibilità, mentre nell'altra parte dell'Araceli volto il Tempio a mezzo giorno riusciva commodo, e forsi in faccia alla salita, per cui dall'Intermontio vi s'andava, e col lato sinistro secondava facilmente la sponda sustrutta alla salita di Marsorio sovrastante.

A gli argomenti del Donati ancorche ingegnoli, & eruditi rispondere non è disficile, e primieramente il primo della salita all'Asilo vicino alla Tarpeja s'è già ri-

voltato in prova dell'opposto.

Al secondo dell'Oche a Giunone sacre, e nel Tempio di Giunone nodrite non si Rocca in qual nieghi un Tempio di Giunone esser stato sù la Rocca; mà per quel Tempio pren-Tèpie di Gin dere la Capella, che nel Tempio di Giove Capitolino haveva quella Dea, non è necessità, nè proprietà di favella, ne condecenza. E qual necessità può ridurci a dichiarar sul Campidoglio detto omnium Deorum Domicilium Tempio di Giunone, una Cappella d'altro Tempio, & a supporre quel poso sito, e sì celebre, e sì frequentato, e si maestoso una sporca stalla d'Oche? s' altri nel supporre un Tempio incognito sù la Rocca, quantunque non inverisim le non resta pago, cerchisi, che sacilmente alcuno vi si potrà ritrovarne. Non intendo dir del Tempio di Giunone Moneta... fatto dopo l'assedio de'Galli, nel qual haver'i Romani in segno di gratitudine pasciute poi l'Oche, & haver Plutarco nel dirlevi pasciute anche prima pigliato errore non sarebbe affatto strano; mà ciò non dico io. La Curia Calabra, se in essa ne i primi tempi di Roma si tenne il Senato, come nell'ottavo dell' Eneide Servio scrive,e se uno de' Pontesici vi publicò poi nelle calende di ciaschedun mese le none lunari era Tempio, mà di quale Deità?la forma delle publicationi delle none da Varrone scritta nel quinto l'insegna: Quinque Kalo Juno novella; septem Kalo Juno novella. Della Luna dunque col nome di Giunone chiamata fu Tempio la Curia Calabra, in cui il minor Pontefice in ciaschedun giorno di Calende, per detto di Macrobio nel 15. del primo de'Saturnali, sacrificava a Giunone cognominata perciò Calendure,e sicome di Giove era l'anno, esser stati di Giunone i mesi, anzi & esser stata da' Romani la Luna detta Giunone, e la Giunone Latina dalle partorienti invocata esser stata pur la Luna, il medesimo Plutarco nel problema 77. dispiega à lungo; ondo in una parte della Curia per tal' effetto distinta esservi state alimentate l' Oche animaii non meno acquatici, che terrestri, e per la loro humidità al particolar predominio della luna soggetti, hà molto minore stravaganza, chè in una principal Cappella del Tempio di Giove.

Al terzo di Manlio difensore della Rocca, e del Tempio di Giove facile è la risposta. Le parole di Virgilio, che Manlio sabat pro Templo, han significato buono, e corrente, che Manlio sù la Rocca serviva d'usbergo, e riparo al Tempio vicino sì. mà non tanto, che fosse sù la medesima sommità. Tutta la Rocca ampiamente intesa, cioè a dire l'una, e l'altra cima del monte da'Galli assediato guardavasi da Manlio, e da gli altri; nella quale la più importante cofa era il Tempio di Giove Capitolino; e perciò stabat pro Templo dicendo Virgilio, vi foggiunge immediatamente dichiaratione espressa, & Capitolia celsa tenebat; con la quale ambe le sommità del Cam-

pidoglio dice sostenute egualmente.

Il quarto della Vergine Tarpeja s'è parimente volto in contrario. Il nome di Tarpejo più sarebbe restato alla cima dell'Araceli, chè all'altra de' Conservatori, se in questa

questa il capo humano cagion del nuovo nome si fosse trovato, & in quella fossero

state trasportate l'ossa della Vergine Tarpeja.

L'autorità de' Poeti addotti per se, benche sembrino accennar'il Tempio presso la Rupe Tarpeja, oltre l'esser modi di dir poetici, i quali non sorzano esser' intesi in senso stretto, per Rupe Tarpeja intendono tutto il sasso, che per le sustruttioni spicato sorgeva; così altri disse Capitoli immobile saxum; sul quale aurea Capitolia, in proprietà di senso non possono intendersi chè le due sommità adorne del grandi Tempio di Giove, e de gli altri minori si, mà belli, e sorse dorati anch'essi. Il tonar di Giove dalla nuda Rupe sa sentire il sasso tutto, sovra cui più alto il Tempio torreggiava in consormità di quello, che nell'oratione avanti all'esilio Cicerone disse. Nunc ego si suppiter Opt. Max. Suno, Minerva, caterique Dij, Deaque immortales, qui excellenti tumulo civitatis sedem Capitolii in saxo incolitis constitutam. Virgilio nell'ottavo sa sentir distinta la Rupe Tarpeja dal Capitolio, mentre dice:

Hint ad Tarpejam sedem, & Capitolia ducit Aurea nunc, primum silvestribus obsita dumis.

de' quali modi poetici presi per ambe le parti s'incontreranno infiniti, cercandosi; e però in essi non è da sar sondamento dimostrativo. In ultimo i Giganti, che da Claudiano si dicono pendenti dalla rupe, spiegano così gran licenza di savella, che altro

fenso, ch'il larghissimo, non possono ammettere.

All'altre autorità de' Poeti cantanti il Tempio di Giove sù la Rocca del Campidoglio è risposta soverchiamente commoda, ch' il nome di Rocca non solo da'Poetio ma altresì da gl'Historici suol darsi a tutta la sommità del monte chiusa da' mura, come il medesimo Donati nel primo del secondo libro dichiara, e le stesse autorità ben considerate mostrano dover'esse' intese così. Lucretio, Virgilio, Silio parlano della Rocca assediata da' Galli, e disesa da Manlio, & in conseguenza di tutto il sommo del Colle. Ovidio oltre al plural numero altas arces dinotante ambe le cime ugualmente, col verbo tenes rende indubitato intendere tutto il chiuso da mara protetto da Giove; e ne' Fasti dicendo Giove dalla sua Rocca mirar tutto il mondo, chi può haver dubbio, se di tutta la sommità del monte ragioni? Propertio sinalmente nel cantar la Vergine Tarpeja piangente, e residente sà la Rocca, non sarà, credo io, chi l'esponga di residenza in una sola delle due sommità: e se d'una s'intende, dichiarando Giove vicino alla Rocca, sa espressamente sentirlo suos della. A Rocca, benche non lungi.

Il settimo argomento sondato in Dionigi non hà d'huopo di risposta; poiche la descrittione, che Dionigi sa del Colle da Tarquinio con sustruttioni sortificato, & uguagliato con terrapieni all'antica Rupe Tarpeja in niuna guisa può con-

Venire.

Tutto però sia posto per mero discorso, e per maggior chiarezza della materia.

## Descrittione del Tempio.

## CAPO DECIMOQUINTO.

estendo il Jugero due atti quadrati congiunti, i quali fanno 240. piedi in luughezza, e 120. in larghezza, sarebbe di 1920 piedi, quantità di troppo maggiore a quello, che poi segue, ch'il Tempio sosse 200. piedi lungo, e 15. meno largo, quantità, che nel giro fa solo 770. piedi. Mà vinca il vero: Dionigi nel suo testo Greco dice Pletri, non Jugeri de candenges; & il Pletro misura Greca spiegata malamente col Jugero da'Traduttori era di soli cento piedi, come osserva il Donati nel trattar della larghezza del Tevere, e come anch'io all'hora confermerò: sichè gli otto Pletri sacevano 800. piedi di giro, che col Quafi aggiuntovi da Dionigi riescono a maraviglia giusti co'770 e se anche vi si vvol comprendere quel di più, che occupavasi dalla scalinata, riuscirà esatta l'adeguatezza; col qual lume possiamo noi cercare più minutamente la misura di ciaschedun lato. I 200. piedi fanno (come si trahe dal Do-Forma del nati, & jo nell'antico Vejo discorsi)26. canne, sei palmi, & otto oncie. La larghezza di 15. piedi meno riesce 24. canne, sei palmi, & otto oncie. La forma così si segue a descrivere da Dionigi: Frons ejus meridiem spectat. Porticum babet cum triplici ordine columnarum: in lateribus ordo duplex est. Tres edes pares communibus in Lati, e loro lateribus: media Jovis, binc, & inde Junonis, & Minervæ sub eodem testo, & pinnaculo. empieze. Haveva il portico non in fronte solo, ma come sembra a me chiaro in Dionigi, ancor da ambi i lati, nè portico semplice, mà in fronte triplicato, come hoggi nella Rotonda veggiamo, e ne' lati doppio; siche da trè lati si poteva girare, e stare al coperto; e nelle cene trionfali, che per testimonio di Zonara nel secondo de gli annali vi si facevano, come ampiamente scrive il Bulengero nel libro de' Trionsi, gran quantità di gente poteva capitvi.

Di quale ampiezza fossero i portici, e di quale il Tempio, non è cosa affermabile senza maggior lume. Mà perche quello, che di certo non può trovarsi, non è a noi vietato il congetturarlo, e l'immaginarloci con la scorta d'alcuna favilla, ò barlume, non lasciamo d'investigarne almeno dubitativamente quanto se ne potrà. La differenza di quindici piedi, cioè a dire di due canne frà la larghezza, e la lunghezza, si scorge molto probabilmente derivar dal portico doppio ne' lati, e triplicato nella. fronte, le quali due canne appajono molto conveniente spatio del portico, che lafronte haveva di più de i fianchi. Da ciò, come dall'unghia, che porta alla notitia di tutto il leone, la disposition del resto del Tempio si trahe; poiche i portici esser Rati tutti uguali non dee negarli; e se surono uguali, triplicato quello spatio saceva sei canne; che tolte dalle 26, sà restar la lunghezza del Tempio senza portico alle sole 20. Così i portici doppii nell' un fianco, e nell'altro ingombravano lo spatio di quattro campe per parte, le quali otto dalle 24 della larghezza detratte fanno restar-

la a sedici.

Tri Cappelle maa di Giore milm.

Tempio.

Nel Tempio erano trè Cappelle, delle quali la di mezzo su di Giove, e l'altre due. di Giunone, e Minerva; le quali secondo il testimonio di Dionigi, essendo contenute da' lati comuni, non potevano essere, chè unite tutte ad un filo in faccia nell' estrema parte del Tempio, non disserentemente da quei trè archi, che del Tempio della Pace si veggiono restati in piedi. Queste altri disse esser state divise dal muro esteriore del Tempio, e perciò spiccate dentro d'esso, ma oltre l'autorità sopra citata di Dionigi, tres ædes pares communibus continentur lateribus; ove non di soli lati comuni frà esse, ma e de' lati del Tempio comuni a tutte è seuso più piano. Livio nel festo dichiara il muro di fuori esser di Minerva, quando parla del chiodo, che fuori del Tempio s'affiggeva ogn'anno: Clavus sixus suit dextro latere ædis Jovis Opt. Max. ex parte, qua Minerva Templum est; eum clavum, quia rara per ea tempora litterç erant, notam numeri annorum suisse serunt, coque Minerve Templo dicatam legem, quia namerum Minerve inventum sis; e scrivendo Suetonio nell' 84. di Cesare, che una parte del popolo pretendeva s'abbrugiasse il suo corpo nella Cella di Giove, può inserirsen ampiezza tale, che da altro muro divisivo non potè essere la larghezza del Tempio ingombrata; onde coll'opinion del Lipsio concorro volentieri haver'ella havuti i lati, & il tergo col muro del Tempio comuni. Dionigi le dice pari; ma, se intenda parità sola del sito per esser state tutte in silo, ò pur'anche di grandezza, è incerto. Più
conveniente sembra il credere la di Giove nel mezzo maggiore dell'altre; ma resti
ciò dubbioso. Se pari elle surono nello spatio di 16. canne, toltene le grossezze de'
quattro muri, ciascheduna hebbe minor'ampiezza di cinque canne: per l'altro verso
delle 20. della larghezza del Tempio quante ne occupassero, altra congettura non
può haversi, chè d'una certa simetria co'portici, ch'erano negli altri lati. La sola
posterior parte del Tempio non haveva portici, non dicendo Dionigi, che gli havesse, mà in luogo d'essi inchiudeva le Cappelle, che occupando facilmente dentro altrettanto spatio della lunghezza, quanto i portici di suori, cioè a dire quattro canne,
facevano concerto buono, & il resto del Tempio restava riquadrato, & in mezzo.



Haveva ciascheduna Cappella il Vestibulo particolare, scrivendo Dionigi nel ter- Vestibuli del 20: Nunc altera est in Vestibulo Minervo, altera in ipso delubro propè marginem sei le Cappelle. murum ; i quali Vestibuli dentro al Tempio crederci io balanstrate, d cancellate; d più tosto il sito, che gli era avanti su detto Vestibulo, per non haver dentro al Tempio a supporte mostruosamente altri portici ad ogni Cappella, come piacque ad V

altri. Il rello del Tempio, che riquadrato potè ellere di quindici tanne per ogni: verfo, à di 2000 meno, toltene le groffezze delle muraglie à fu a guifa d'una granfala vanto , e (picciato , ò più tofio (perche a tant'ampiezza travi tropo finifurate fa richiedevano, & una della lunghezza di fedici canne effet stata vista sa Roma per en racolo nel tempo di Tiberio ferive Plinio nel quarto del 16. libro) era da colonne, à pilastri distinto in navi y di che danno inditio l'antiche Basiliche de' Christiani fatte in cotal foggia ; e gl'istesi antichi atrii, (che fale erano ) fostennti da colonne danno occasione di conseguenza , ch'all'hora , e specialmente ne' primi focoli , per isfuggire le gran volce in tutti , ò quali in tutt'i grandi edificii con publici , come... privats, i pilastri, e le colonne si fraponessero. Per additer tutto con evidenza, me no posta qui sopra la pianta.

pel atter maggjor. beatle.

Colleg dell' Aracelé .

Edienla delle Cappelle.

Carri a few di desati .

Patro prima con pilastri. & arso dal fuoco, su da Silla arricchito delle colonne del Sille le rife- Tempio di Giove Olimpio portute della Grecia, come ferine Pitala nel 1880 del 36. er con cales, dopo la cul morre fu dedicato da Catulo; di cui efferviti letto il nome scrive Plutarco perse in Publicola. Di nuovo arfo nelle rivolutioni, Vitelliane, su da Vespasiano rifatto; della mesa dopo il quale abbrugiatofi la serza volta dit occasione a Domiciano di restituirlo Pelpefere, con magnificenza maggiore ; poiche conduste egli dalla Gaccia colonne di maggior E poi de De, prezzo, per restimonio di Plutarco in Publicola; ove della simetria di quelle così miliano em racconta: Columna Templi ejus en Pentelico lapide encife funt traffitudinem babent optimê longitudinî congruentem . Vidimus quidêm 19 fat olim Athenis, sed turtûs Rome extenuate, de expolita non tantum ex sculptura prnatus acceperunt, quantum mensurarum convenientia amiferunt, com fuo desoro. O specie vacue, asque exinanita appareant; le quali effer quelle, che nella Chiefa dell'Asaceli fi veggiono, fi può stimar facile, efsendo stati soliti gli antichi moderni nel fabricar le Chiefe Christiane, per infuggir la spefa,e la fatica di condutture, servirsi de'marmije specialmite, delle colonne, che appresso trovavano, e te difficoltà del condurle maggiore era sù quel mote, chè altrove .

Le trè Cappelle effer state sub codem tello , & pinnaculo Dionigi dice : ma haver havute tutte fommith, e frontispitii distinti par ch'accenni Livto nel quinto della... quarta ; De mulita damnatorum Quadriga inquequa in Capitolio pofica in cella Jouis supra faffigium edicula, & duodecim clypea inaurata. nulladimeno fra Dionigi, e Livio a me lembra più concordia, chè diversità . La Quadrighe non sopra la Cappella, mà nelle Cappella poste in Cella Jouis Livio reconta ; dalla qual Cappella, ò Cella dichiara l'Edicola cofa diversa ; ne altro pote essere , che la Tribuna . è Ciborio, dentro al quale la fatta di Giove adoravafi , esfu'i quale afferstate poste le quadrighe dointe', & i fendi egilidice . Questo de quastro colonne softemute , e somigliantistimo à mottifne quali le più antiche Basiliche de' Christiant hanno i loro Akara maggiori, mostrasi da una medaglia portata dal Donati mel 6.10. del libro secondo, nella quale il fimuladio di Giove fi vede, ed è quella :

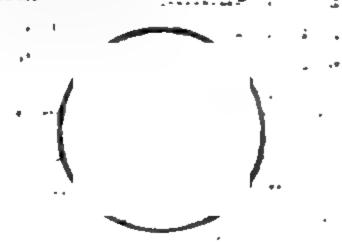

Le medefiene me Coppelle effer finte non patenti, come le più d' hoggidi, machinfe con porte, à almeno con canselli, fembra dichiamevili da Aulo Gallo;mentre egli di Scipione scrive net 1. c. del 7. libro, solitavise nellis extremo, priusquam dilucularet, in Capitolium ventitare, ac jubere aperiri cellam Jovis, atque ibi solum diù demorari C.

Era la Statua di Giove sedente col fulmine, e con l'hasta nelle mani in luogo di Giore. scettro. Così appare nella medesima medaglia. Del fulmine Ovidio nel primo de'

Fasti così canta:

Inque Jovis dextra fiffile fulmen erat.

E perche Suetonio nel 94. in Augusto raccontando un sogno di Catulo dice haver' anche tenuto il segno, è statuetta della Republica. Javem Opt. Max. pratextatis com. pluribus circum aram ladentibus unum secrevisse, atque in ejus sinum signum Reipublica. quod manu gestaret, reposuisse, non crede male il Donati, che tal' hora il sulmine, tal' hora quel segno gli si ponesse nella deftra, se più tosto non vuol dira, che alla nuova statua fatta dopo l'incendio di Silla in vece di sulmine, segno di castigo, gli fosse poste quel segno dinotante particolar protettione della Città.

Fù la Statua di Giove di creta, come dichiara Ovidio nel luogo detto; & effer Ne grimi stata solita miniarsi scrive Plinio nel 12. del 35. Turianumque à Fregellis accisum, cui tepi di crelocaret Tarquinius Priscus effigiem Jovis in Capitolio disandam . Ficilem oum suisse minia-fi . ided miniari selitum. În ultimo su d'oro, come in tempo di Trajano Martial Ne gli alti-

nel lib. 11.

mi sempi d'

Statua di

Sculptus & Aterno nunc primum Juppiter auro, ma come fosse ne i tempi di mezzo è dissicoltà. Il Riquo da giuditio più, che da... esticace congettura guidato l'immegina dopo vinta l'Asia fatto d'avorio a somi- di mesto di glianza di Giove Olimpico, & al tempo di Trajano poi d'oro. Al Donati piace qual mate. eller stato dopo la restituzione di Silla sempre d'oro; già che all' hora Catulo v' in- vie sulle se dard le tegole, e l'uso delle Statue dorate già era introdotto; sichè dovendoss per l'incendio della statua vecchia far la nuova, non può il Donati credere, che non s'indorasse. Il verse di Martiale dice riferirsi non alla novità, ma all' eternità, come se quel Giove dovesse durar' eterno, se gli altri primi, ancorche d'oro anch'essi, poco durarono; erudita, ed ottima interpretatione; oltre alla quale sembra a une Talbera serparlar Martiale di statua nuovamente all'hora fatta d'oro massiccio, come le parole 👂 🥬 🗝 💆 sculptus auro suonano; trahendosene esser stato prima d'altra materia dorata; mella siccio, e tale quale dopo alcun tempo l'oro perde, cedendo alla materia, ò oscurandosi. Ester materia des stata d'oro fin' al tempo di Massimino mostrano gli Atti di S. Marciano. In Capi- ana. tolio intro Templum, in quo smulacrum aureum erat. Avanti Silla, e Catulo se di cre- Arami Sil ta sempre durasse per si lungo spatio, non ardisco assermarlo, essendo il verismile materia fol più tosto in contrarie, e se mai su risatta dope quelle semplicità, d'altro, chè di se. marmo, è bronzo non è credibile, specialmente dopo vinta l'Asia; leggendosi nel 7. del 37. di Plinio: Mirum mibi videtur, cum statuarum origo tem vetus in Italia sit. lignea potius, aut fitilia Deorum smulacra in delubris dicata usque ad devitiam Asiam. uzdê luxuria •

La Corona di Giove esser stata d'oro in forma di quercia nota il Riquo da tre La Corona. yersi di Plauto nel Trinummo:

Nam nunc ego fi te surripuisse suspicer Jovi coronam de capite è Capitolio, Quod in culmine adflat summo.

aggiuntovi quel, che nel libro De Corona Militàs Tertulliano dice: Hos vocabulum ek coronarum, quas gemmis, & foliis en auro quercinis ob fovem infigues ad deducendas Thenfas cum palmatis togis sumunt. Ma Tertulliano toccando solo la quercia esser sacra, a Giove, non dice, che corona di quercia havesse la statua di Giove nel Campidoglio, & io haverla havuta in forma di raggi dirò con la scorta di Suctonio, che nel 94. d'Augusto un sogno d'Ottavio Padre dell'Imperadore così racconta : Videre visus est filium mortali specie ampliorem cum sulmine, & sceptro, exuviisque Fovis Optimi Maximi, at radiata corona &c. alla cui somiglianza forse Nerone una corona

di raggi pole al Colosso.

Si 'oleva vega Trionsai Consoli, i

Pretorise gl

Imperatori

deria.

Esser stato solito vestirsi con Toga Trionfale nota il Donati, & indiesser' auve-Fire con so nuto, ch' i Trionfanti così vestiti eran detti portar le spoglie, e l'ornamento di Giove , ò come Suetonio dice: Jovis tunicam, & exuvias Deorum. V'allega Lampridio in Alessandro; ove dice: pretextam, & pistam togam nunquam nifi Consul ac-. Trienfanti , cepit, & cam quidem, quam de Jovis Templo sumptam alii quoque accipiebant, aut Pratores, aut Consules, quanquam Gordianus senior primum Romanorum privatus suam propriam babuerit, cum ante Imperatores etiam de Capitolio acciperent, vel de Palatso. Ma solevano pri- se i Consoli, i Pretori, gl' Imperadori solevano tutti dalla Statua di Giove prender la toga, quante ne doveva portare quel Giove indosso? Direi, che quella solessero

prenderla da alcuno armario, ch' eta a tal' essetto in quel Tempio, se le parole più espresse di Vopisco in Probo non diciserassero, che ancora dalla statua solessero prenderla: Appellatusque Impérator ornandus etiam pallio purpureo, quod de statua. Templi ablatum est. Fra l'altre porpore essersi conservata nel Tempio medesimo

quella, che dal Rè di Persia donata ad Aureliano scolorava ogn'altra postale apgolare com presso, il medesimo Vopisco in Aureliano dice: Meministis enim suisse in Templo Jo-. Jevata nel vis Optimi Maximi pallium breve purpureum lanestre, ad quod cum Matrona, atque. ipse Aurelianus jungerent purpuras suas cineris specie decolorari videbantur cetera Di-

vini comparatione fulgoris. Hoc munus Rex Persarum ab Indis interioribus Aureliano dedisse perhibetur scribens: sume purpuram, qualis apud nos est.

Palma, e pos di Giore .

Porpore fine

Tempso

Presso all' Altar di Giove nel tempo della guerra Persica nacque una Palma, che fo l'Alser nell' impudica censura di Valerio Messala, e Cassio Longino andò per terra, e vi nacque un fico . Festo nel 18. Nam Palmam, que in Capitelio in are ipsa fovis Optimi Maximi Bello Persico nata swerat, tunc prostratam serunt, & ibi enatam sicum, infamesque rursus secit, qui sine ullo pudicitie respettu sucrant Censores. Nella medesima Cel. Sterne di la di Giove hebbe statua Scipione Africano, della quale Valerio Massimo nel 15. del Scipione A- lib 8. Imaginem in Cella Jovis Optimis Maximi positam habet, que quotiescunque sunus aliquod Cornelia gentis celebrandu est, inde petitur, unique illi instar Atrii Capitoliu est.

fricano.

Delubra

Nel destro lato esser stata la Cappella di Minerva è autor Livio citato sopra: Clavus fixus suit dextro latere adis Fovis Optimi Max. ea parte, qua Minerva Templum est. Z chiede for Dentro questa su l'Altare della Gioventu, sicome fuori presso al limite su l'altro del lin secars Dio Termine, i quali due Dii non consentirono di dar' il suogo a Giove, quando nel tempo di Tarquinio Prisco per mezzo de gli Auguri tutti i Dii, che sù quella. cima erano, furon ricercati a lasciarlo. Furono perciò l'uno, e l'altro inchinti nel. Ædicula Tempio, come Dionigi nel festo, Livio nel primo, e nel quinto, & altri. Non era Juventæ. altro il Dio Termine, che una pietra informe consecrata, secondo Varrone, da Ta-Altare del tio, secondo Dionigi, da Numa; e perche soleva essere in luogo scoperto adorato, Die Termi- fà di mestiero lasciar sul tetto alquanto d'apertura, acciò egli likero Celo frutretur, Parte di tet. disse La ttantio nel primo dell' Istitutioni : onde Ovidio nel 2. de' Fasti :

INO MENTO SE

Nunc quoque se supra, nequid nifi sydera cernat,

Pio losciato scopers .

Exiguum Templi testa foramen habent -Il sito preciso d'ambi gli altari narrasi da Dionigi nel terzo: Et nunc quidèm altera es in Vestibulo Minervæ, altera in ipso Delubro prope murum. Perciò della Tavola di Proserpine dice Livio nel 10. del 35. Proserpine Tabula suit in Capitolio in Minerva delubro supra ediculam Juventutis; ove l'edicola, come di quella di Giove dicemmo, non vnol dir cappella, ma ornamento, è Ciborio; e stando l'Altare della Gioventù presso'l muro, l'edicola sua su forse nicchia, è altro ornata di colonne, d' architrave, e di frontispitio, come gli altari de' nostri tempi sogliono havere, & haver' ha-Æ licula vuti gli antithi appare nella Rosonda. Al Dio Termine ancora dal Panuinio fi po-Termini. ne l'edicola: ma s'egli voleva sopra di se il Cielo libero, par difficile havervi havuto altro, ch' altere. Avanti alla medesima Cappella erano tre statue inginocchia-

chiate dette Dii nini; Festo: Nini Dii appellantur tria figna in Capitolio antè Cellam Dii Nixi. Minerva genibus nixa, velut prasidentes parientium nexibus, qua tria sunt,qua memoria produderint Antiocho Rege Syrie superato M. Acilium subtracta a populo R.adportaffe, atque ubi sunt posuisse. Etiam qui capta Corinibo advesta buc, que abi subjesta suerint mensæ: così anche i piè delle mense adorarono i Romani per loro Dii. Haver' havate il Tempio sossitte di legno dorate, sà sede Plinio nel 3. del 33. Lacunaria, qua Soffine do. nunc & in privatis domibus auto teguntur, post Carthaginem eversam primo inaurata rate. funt in Capitolio. Sotterranea nel Tempio su una stanza, in cui i libri della Sibilla terranea per Cumana chiusi in un' arca di pietra sotto la custodia de' Decemviri sacris saciundis i libri si. vi si conservarono sino alla Olimpiade 153., nel qual tempo coll'incendio del Cam-billini.

pidoglio restarono abbrugiati, come Dionigi disfusamente scrive nel quarto.

Le ricchezze del medesimo Tempio consistenti in statue di marmi, e di metalli diversi, in pitture, in scudi, in spoglie di nemici, in Trosei, in drappi superbi, in serve del Te. gemme, in oro ò maestre volmente la vorato, ò in massa offerti da' Trionfanti, ò da' ei. Magistrati, ò dal Senato, ò da Imperadori, ò da' Rè, e genti straniere per cagion di voto, ò di dono, ò di multa, ch'erano indicibili, ampiamente si raccontano dal Marliano, dal Lipsio, dal Riquo, dal Donati, e da altri; ne voglio io prendermi qui briga di copiarli. Fra le statue una d'oro posta nel Tempio si legge in Vittore: Vistoria aurea statua in Templo Jovis Optimi Maximi; e dovette esser quella di 320. libre di peso, che havervi mandata Gerone Rè di Siracusa scrive Livio nel secondo della terza. Le Tavole di bronzo, che nel Tempio, ò ne' portici erano affisse, le toccai sopra, quando del Tabulario ragionai. Il sor numero grande spiegato da essenne di Suetonio nell'ottavo di Vespasiano: Tria millia arearum tabularum, qua simul cum bromo, Templo conflagraverant, reflituenda suscepit. Oltre le tavole Giosesfo Flavio nel 14. libro dell' Antichità Giudaiche al c.17. fa mentione di colonne di bronzo con atti-e conventioni intagliate: Quando enim tam manisesta argumenta exhibutmus nostra cum Populo Romano amicitiæ ostensis æneis columnis, & tabulis in Capitolio usque nunc durantibus; se però per colonne non volle egli intendere piedestalli, ò pilastri; ne' quali con maggior commodità ogn' inscrittione potè stat' esposta. Del Pavimento Pavimento così scrive Plinio nel lib.36. al c.25. Roma scalpturatum in Jovis Capitolini ade primum factum est post tertium Punicum bellum initum.

Il suo sastigio, ch'in molti Scrittori noi leggiamo, su il frontispitio inventato ne Fastigie. gli antichi Tempii dalla necessità, che acciò il tetto havesse pendenza doppia,e così l'acqua delle pioggie doppia calata, sopra il piano, in cui il cornicione circondava , e coronava la sommità delle mura , se sorgere un triangolo nella stessa guisa... guernito; da che, oltre la commodità, vi restò persettionata la bellezza, e'l decoro. Nè ciò è mia fantastica specolatione; poiche nel terzo libro De Oratore Cicerone narra lo stesso distesamente: Capitolii fastigium illud, & ceterarum adium non venustas, sed necessicas fabricata est: Nam cum estet babita ratio quemadmodum ex utraque parte testi aqua dilaberetur, utilitatem Templi sastigii dignitas consecuta est; ut etiam fi in Calo Capitolium statueretur, ubi imber esse non posset, nullam fine fastigio dignitatem habiturum suisse videatur. Ond' è, che ancor' hoggi nelle Cappelle, che si fanno sotto coperto ne' Tempii, l'Architettura richiede i frontispitii; ma talhora... spezzandoli, e con nuove inventioni di bellezze ornandoli di cartocci, fogliami, tabelle, ò altro, tiene esercitata, e rende sempre più ammirabile ne' moderni Ar-

chitetti la fecondità de gl'ingegni.

Fra gli ornamenti esterni del Tempio suron le Quadrighe poste sù la cima del Andrighe frontispitio. Erano ancor queste ne i primi tempi di creta satte da un Velente delle quali Festo in Ratumena: Quas faciendas locaverant Romani Veitti cuidam artis figline prudenti, que bello sunt recuperate; quia in fornace aded creverant, ut eximi nequirent &c. idque prodigium portendere videbatur, in qua Civitate ex fuissent, omnium cam suturan potentissiman. Queste, se non prima, dopo la ristoratione saus da Silla esser

Victoriæ

state ò di marmo, ò più tosto di bronzo il Donati crede; & so esser state fatte molto prima di bronzo col denaro ritratto di certa condennaggione de gli usurarii raccolgodal 10. di Livio, che per altro in breve sono per addurre. Su lo stesso sasti-Statua del gio era la statua del Dio Summano forse con altre. D'essa Cicerone scrive nel li-Die sum. bro de Divinatione: Nonne ut multa alia mirabilia, tum illud in primis, eum Summanus infastigio Jovis Optimi Maximi, qui tum erat siculis, de Colo icus esset, nec usquam ejus simulacri caput invenires ur , Aruspices in Tiberim id depulsum esse diverunt. La qual maraviglia Cicerone trahe dalla lontananza grande fra il Tempio, e'l Tevere; e dalle parole, qui tum erat fililis facciafi da noi confeguenza, che nel tempo di Cicerone era d'altra materia. Al Panninio piace di porgli anco il sacello.

Sacellum Summani.

bri .

glia .

ne d'ere.

lesno.

Le Tegole di bronzo del cetto satte indorar de Quinto Catulo, come Plinio dice nel 3. del 33. dovevano vibrar da lungi splender di sole; & aureo ester stato detto il Tegele de Campidoglio, dal Donati si giudica, nè suori di ragione, perche dorati havesse i tre bronzo dora portici, e nel Tempio sutto Basi, Capitelli, Cornicioni, Frontispitii, & altri memse, si come bri almeno doppo la resettione di Silla, e di Catulo. Dal Marliano s'argomenta men, detto aureo propur statuas aureas, aliaque pressosa ornamenta. Noi aggiungiamovi. che oltre i membri, e le statue, molte sue altre parti, e dentro, e fuori havesse di bassi rilievi, e d'altro pur di bronzo indorato; così persuadendo la spesa ammirabile di cotal' indoratura da Plutarco in Publicola detta di dedici mila talenti, cioè a dire di più di cento millioni, e ducento mila scudi; somma da far' un Tempio d'eso tutto. Le indorature di que' tempi io le giudico d'assai maggiore spesa d'hoggidì, non essendosi all' hora trovato l'attenuar l'oro in fogli volatili tanto, quanto mo-Perta di dernamente:ma con tutto ciò que' cento millioni possono dar maraviglia. La Porta bronzo, cios effer stata pur di bronzo (intendo dir della Soglia, de' stipiti, e dell' architrave) Popisisarchi. traggafi da Livio nel 10. Cu. G. Q. Oguluii Acdiles Curules aliquot feneratoribus diem srave. e so dimerunt quorum bonis multiatis ex co, quod in publicum redactum es, enca in Capitolio timina, & trium mensarum argentea vasa in Cella Jovis, Jovemque in culmine cum Quadrigis posucrunt. E le porte esser state adorne di lamine d'oro fatte levar da Sti-

Porte ader. licone, Claudiano scrive nel Panegirico delle lodi del medefimo. nie di lanche

D'alcune Aquile di legno sa Tacito nel terso dell' Historie mentione, raccon-Aquile di tando il fuoco gettato da' Vitelliani nel Campidoglio: Sustinentes fastigium Aquila vetere ligno trazere flammam. Queste, intendendosi per fastigio non il solo frontispitio della faccia del Tempio, ma anche tutto il tetto triangolarmente alto in mezzo,e basso ne' lati, non saprei altrove sigurarlemi, chè col Donati assiste all'intorno sotto al cornicione, il quale coronando i muri sosteneva il tetto, & il frontispitio: ma in tanta abbondanza di marmi, e di bronzi hannosi a creder quelle fatte di legno, benche dorate? ed a tante ingiurie di tempo duravano, ed a tant' altezza poterono i VItelliani auventar' il fuoco! & il fuoco ivi appreso, lungi da ogn'altra materia di legname, potè destar' incendio sì grande? se meglio s'osserva Tacito, parla del fuoco appreso ne i portici; e perciò del fastigio de' portici direi meglio, che s'intenda, fatto a due acque, nella faccia specialmente, alto in mezzo, e basso ne gli estremi de' lati, come quello del portico della Rotonda si vede anc' hoggio ad una sola acqua alto presso il muro del Tempio, basso nel d'avanti. L'aquile sotto i portici a guisa di mensole sostenevano sorse le travi, ò in altra guisa l'incavallature, d (se elle v'erano) le sossitte; perche, se non v'erano, pud sicuramente supporsi l'armatura del fastigio fatte da Silla, e da Catulo intagliata tutta, e forsi ancor di-... pinta, e dorata. Sul cornicione essersi letto il nome di Quinto Catalo dichiara Valerio nel 9 del 6. libro: Que quidem ei impedimento non fuerant, quo minus patrie Princeps existeret; nomenque ejus in Capitolino fastigio sulgeret.

I Portici nel Campidoglio fatti da Nasica gli dice Paterculo nel 2. libro: Tune Scifio Nasica in Capitolio porticus, tum ques predizimus Metellas Gremoliti sunt.Ma consentiremo noi al dire, che nel Tempio Capitolino prima di Nasica non sossero

Portici di Nasica.

portici ?

portici? Piace al Donati, che i portici, i quali in saccia, e dalle bande erano prima doppio, e semplice, da Nasica si facessero triplicato, e doppii, ò più tosto sacendoli egli ne' lati della piazza, ch'era avanti al Tempio, la riducesse quasi in... actio, del quale dice Livio nel quarto della terza: Tastum de Calo atrium publicum &c. L'haver triplicato, e duplicati i portici antichi con le parole di Paterculo non si confronta, nelle quali s'odono portici interamente satti di nuovo; e si trasta del lusso cominciato ne gli edifitii publici sì, ma profani. L'haverli fatti nella piazza mon è inverisimile, se ben l'atrio publico sù altra cosa, & esser stato in Campidoglio assai prima di Nasica dichiara Livio nelle parole portate. I portici Capitolini di Nasica col medesimo Donati esser stati nell'Intermontio credo, come già dissi,

più volentieri.

Si saliva al Tempio per più scalini; i quali non dirò col Lipsio esser stati cento, Gradi avan-& haver'havuto principio nel Foro, perche i cento haver portato altrove già è certo, ci al Teme dal Foro al Tempio i Trionfanti salivano agiatamente sù i carri, come con l'auto- pio: rità della Verrina 7. di Cicerone, d'Ovidio nell'elegia prima del 2. de Ponto, di Lucano nel primo, di Vopisco in Aureliano, e d'altri il Donati prova. Dicono perciò il Riquo, & il Donati i gradi del Tempio non esser stati più in giù della piazza Capitolina; & io consentendovi, ma divisandone più minutamente, penso poter dire da quella piazza, che al sentir mio era nell'Intermontio, e secondo il parlar di Dionigi frà i due Clivi, haver cominciato i scalini verso il Tempio, di maniera, che i Trionfanti non più oltre, ch'all'Intermontio salissero col carro. Soprauna quantità di questi gradi essersi dilatata la piazzetta, ò vestibulo del Tempio, e da quello a i portici esserne stati alquanti di più nelle guisa, che disposti hoggi si veggiono que' di S. Pietro in Vaticano, si può trar dal 10. del 2. libro di Gellio narrante Quinto Catulo nella ristoratione del Campidoglio haver detto voluisse se Aream Capitolinam deprimere, ut pluribus gradibas in adem conscenderetur, suggestusque pro fastigit magnitudine altior sieret, sed facere id non quisse, quontam favisse impedissent; il cui senso corrente fi è, haver'egli voluto abbassando il vestibulo crescere i gradi di sopra, non essendo verisimile haver voluto abbassare il piano dell'Intermontio co' portici, e le fabriche, le quali v'erano. Della medesima piazzetta, ò vestibulo facilmente intese Paterculo descrivendo nel 2. lib. Nasica ex superiori parte Capitohi-fummis gradibus infileus Oc. menue il popolo eta nell'Intermontio congregato con Gracco. Che dall'Intermontio al Vestibulo fossero parimente scalini da Livio nell'ortavo si dichiara, dove egli dice, che Annio Ambasciador de' Latini cum commotus ira se ab Vestibulo Templi citato gradu proriperes, lapsus per gradus capite graviter offense, impatius imo ita est sano, ut sopiretur: eve una lunga serie di scalini, si scorge insinuata sotto il vestibulo; e tanti, che esser stati tutti sù la sommità del Colle hà troppo di durezza. Questi non al suo Tempio portavano, ma ancora a gli altri edifitii della medesima parte del Colle: onde mentre Dione dice nel 43., che Celare nel primo suo Trionfo gradibus in Capitolio genibus innimus conscendit; e nel 6. disse parimente di Claudio, tùm per gradus in Capitolio genibus ascendens, senso mio sarebbe doversi intendere non che tutti dall'Intermontio alla soglia del Tempio fossero saliti in ginocchioni, ma solo quelli, che dal Vestibulo cominciando erano propriamente gradi del Tempio Capitolino.

Havemo poco sa udite in Gellio le Capitoline Favisse; laquati ciò, che sossero, si Favisse dichiara ivi dal medesimo: Id esse Cellas quasdam, & Cisternas, que in area sub terra Capitoliesent, ubi reponi folerent figua vetera, que ex co Templo collapsa esent, & alia que- næ. dem religiose donariis consecratis. Tanto riverenti i Romani erano verso le cose sacre, che quanto in quel Tempio per la vecchiaja, ò per frattura, ò per altro diveniva mutile, in vece di guastarle, ò abbrugiarle, ò farne altro, solevano, come se Cadaveri soffero stati, seppellirli in quei pozzi; i quali sotto la piazza, ò ve-

stibulo havevano perciò fatti.

E Vestibulo.

Il gren

Numeto grāde di Statue in Campido-Llio.

Il gran numero di statue, ch'erano in quella piazza, su tale, è talmente l'impica ciavano, che Augusto per disgombrarla le trasportò nel Campo Marzo, gettate à terra poi da Caligula. Suetonio nel 34. di quel Cesare: Statuas virorum illustrium ab Augusto ex Capitolina area propter angustias in Campum Martium locatas ita sub-

vertit, atque dificcit, Gc.

Un così ricco, e bello edifitio nel tempo di S. Girolamo, che su sotto Onorio Attà gusto, era già in terra, così scrivendone il medesimo Santo nel secondo libro contro Gioviniano? Ma che per opera de' Christiani sosse atterrato io non credo; poiche vietando Onorio nella legge 15. C Theodofian. de Pagan. il sagrificare più a gl'Idoli, vieta insieme il distruggerne i Tempii ; le cui parole sono : Sicut sacrificia probibemus, ita volumus publicorum operum ornamenta servari, &c. Più facilmente sù fattura, de' Goti nel sacco dato a Roma, da i quali esser stati abbrugiati molti edistii confessa Orosio nel libro settimo.

Ædes Pipitolio,

Presso al Tempio di Giove sù quello della Fede. Così Cicerone scrive nel terzo dei in Ca- de gli Officii: Fidem in Capitolio vicinam Jovis Opt. Max.ut in Catonis orațione est, majores nostri esse voluerunt; se però vicina non la dissero Cicerone, e Catone, per esser l'uno, e l'altro Tempio su l'Campidoglio. Plinio nel decimo del 35. Spesiata est in ede Fidei in Capitolio imago senis cum lyra puerum docentis: eam seoit Aristides Thebanus. Credonio alcuni fabricato da Numa con l'autorità di Dionigi nel secondo : ma non dice Dionigi, dove Numa il fabricasse; e forse quel di Numa su sul Palatino: Questo da Emilio Scauro, e poi da Attilio Calatino esser stato consecrato Cicarone scrive nel secondo De Natura Deorum: Ut Fides, ut Mens, quas in Capitolio dedicatas videmus proxime a M. Emilio Scauro: ante autem ab Attilio Calatino eras Fides confecrata; se però quel testo, secondo l'opinion del Vives, non è scorretto, come in breve spero spiegar meglio, e se da Attilio non su risatto quel di Numa sul Palatino. Il medelimo Dionigi nel nono narra, che Tarquinio Superbo fabricò sul Campidoglio il Tempio alla Fede di Giove Sponsore dedicato poi da Postumio Co-Ædes Dii sole; ò più tosto le parole Porreur TE misiu dies da Lapo tradotte adem Jovis Fidei Fidii spo- sponsoris vanno intese, come dal Giraldi più verisimilmente s'espongona, edem Dis Fidii spensoris; secondo il qual senso al Dio Fidio, che come nella Regione sesta diffi, era Dio della Fede, fu quel Tempio fabricato da Tarquinio. Dionigi scrive, ch'era presso al bosco di Bellona. Dunque Bellona hebbe anch'ella colà sà

foris.

神神の

Lucus Bellonæ.

bosco sacro.

Sacellum Jovis Cofervato-Tie,

Domitiano, che ne i Vitelliani rumori si salvò in Campidoglio nella casa dell' Edituo di Giove Capitolino, gettò poi quella casa a terra, e vi se un Tempietto di Giove Conservatore. Tacito nel terzo dell'Historie n'è testimonio: Potient rerum patre, dissetto Æditui contubernio, modicum Sacellum Jovi Gonservatori, Aramque posuit, casusque suos in marmort expressit: il quale esser stato perciò non lungi dal Tempio, ò per la meno sù la medesima sommità del Campidoglio può verisimilmente affermarfi.

La Rocca, e l'altre cose di sito incerto.

## CAPO DECIMOSESTO.

TELL'altra sommità detta propriamente Rocca sù trà le più antiche cose la Cu-Curia Ca- IV ria Calabra, di cui Macrobio nel primo de Saturnali al c.1. Calata in Capitolium plebe juxtà Curiam Calabram, que case Romuli proxima est; e nel quinto libro labra. Varrone: In Capitolio in Curia Kalabra. Esser stata sù la Rocca presso la casa di Manlio, e presso dove i Galli arrampicatisi per lo sasso Tarpejo surono scoperti dall' oche, accenna Virgilio nell'ottavo:

In

In summo Custos Tarpejæ Manlius arcis Stabat pro Templo, & Capitolia celsa tenebat, Romuleoque recens horrebat Regia culmo, Atque bic auratis volitans argenteus anser Porticibus Gallos in limine adesse canebat, Galli per dumos aderant, Oc.

Ove Servio: Horrebat Regia culmo Curiam Calabram dicit, quam Romulus texerat culmis, ad quam calabatur; idest vocabatur Senatus, vocabatur & populus d Rege Sacrificulo, ut quoniam adbut Pasti non erant, ludorum, O sacrisiciorum prienoscerent dies; ma più distintamente Macrobio nel luogo allegato narra il convocar del popolo sul Campidoglio,e'l pronunciar le none: Priscis ergò temporibus, antequàm sassi a C.Flavio Scriba invitis patribus in omnium notitiam proderentur, Pontifici minori bæe provincia delegabatur, ut nove Lune primă observaret aspeciă, visame, Regi Sacrificulo nătiaret . Itaque sacrificio à Rege, & minore Pontifice celebrato, idque Pontifex calata, idest vocata in Capitelium plebe juxtà Curiam Calabram, que case Romuli prexima est, quot numero dies à Calendis ad nonas superessent, pronuntiabat; della quale offervatione di Luna raccoglie, e con ragione, il Donati esser stata quella Curia sul più alto luogo del Campidoglio, e sul più commodo ad osservarla; & io v'aggiungerei, sul più commodo per publicarla al popolo convocato colà sù, le, come par, ch'accennino le parole di Macrobio juxtà Curiam Calabram, e come sembra verisimile, il popolo suor della Curia si convocava:ma altre parole del medesimo Macrobio nel luogo citato mostrano, che nella Curia il popolo si raccogliese: Hinc, & ifsi Curia, ad quam vecabatur, Calabra nomen datum est. & classi, quod connis in eam populus vocaretur. E' creduta da molti l'antica fabrica, in cui si dispensa il sale sotto le stanze del Senatore: ma quella esser state il Tabulario già s è visto; nè quel sito hà eminenza tale, che per osservar la nuova luna non fosse sul Campidoglio luogo più alto, e per publicarla al popolo, che nell'Intermontio convocar si doveva, più commodo Nella Rocca s'accenna da. Virgilio; e nell'estremo del Clivo Capitolino par si dica da Livio nel primo della quinta : Censores, &c. Clivum Capitolinum silice sternendum curaverunt, & porticum ab cede Saturni ad Senatulum O' Juper id Curiam straverunt: non si sapendo. che altra Curia fosse mai sul Campidoglio: e sorse portico della Curia Calabra su quello, di cui fà mentione Tacito nel terzo dell'Historie: Erant antiquitus porticus in latere Clivi dentera subeuntibus, in quorum testum egressi (gli assediati sù la Rocca) saxis, tegulisque Vitellianos deturbabant : onde la Curia Calabra facilmente su la bocca del Clivo, e nell'orlo della sommità del monte dal Palazzo de' Conservatori non lungi; sichè verso l'Oriente; & il Mezzogiorno havesse spatio libero da riguardar la luna nuova.

La Casa, ò Capanna di Romolo da Macrobio nel recitato luogo le si dice ap- Capanna di presso; di cui anche Vitruvio nel primo del secondo. Item in Capitolio commone- Remole. facere potest, & significare mores vetustatis Romuli casa in Arce sacrorum stramentis tetia; e Seneca nella consolatione ad Elvia: Na tu pufili animi es, O sordide te consclaris, si ided fortiter pateris, quia Romuli casam nosti. Dic illud potiùs : Istud bumile tugurium nempe virtutes accipit; e Seneca Rettore nella lesta controversia del primo libro: Inter bæc tam effusa mænia nibil est bumili casa nobilius; e nella prima del secondo: Colit etiam num in Capitolio casam victor omnium gentium populus, cujus tantam selicitatem nemo miratur. Mà non si leggendo haver mai Romolo habitato il Campidoglio, nè prima di Tatio, quando Roma oltre la quadrata non si stendeva, nè con Tatio, quando per il testimonio di Plutarco habitava Romo lo nel Palatino, nè dopo Tatio, quando a Roma cresciuta non meno di grandezze. chè di potenza disdiceva troppo per Regia una capanna, non si può senza difficoltà restarne appagato; e per ragionarne ancora d'ogni tempo, se Romolo habitò una capanna fatta di paglia, habitarono forse gli altri meglio del Rè? se non me-

glio

glio, il fondar Città con tali edifitii si impresa da ogni vil pastore, sicome l'incenderla potè esser'opra d'un solfanello. S'ella v'era dunque, su facilmente più tosto habitatione d'altri, chè del Rè; e forse d'alcuno di que' primi, che ricoverati nell'Asilo, habitò poi sù la Rocca, la cui antichità se crederla, e chiamarla di Romolo, come hoggi molte antichità s'appellano falsamenze, e come dell' hasta rinverdita di Romolo pur si finse: ò se sù di Romolo, gli servi solo di ricovero quando andava sul Campidoglio per alcun fine, ò su la medefima... Curia Calabra, che coperta di stoppie, era forse detta Casa Romuli da più d' una; già che con nome di Regia vien chiamata da Virgilio, e spiegata da Servio. Così ancor'Ovidio canta nel terzo de' Fasti :

Que fuerit nostri, si queris, Regia nati, Aspice de cauna, straminibusque domum.

Il quale intendere di quella, ch'era sul Palatino, ia non dubito; ma fosse, è non fosse veramente, basti a noi, che ne' tempi dell'antichità Romane durava, e tale dicevafi. Solevano i. Saceadoti ristorarla con nuove stoppie, & essersi abbrugiate nel tempo d'Augusta per un aereo sacrifitio, che da Pontefici vi fu fatto, scrive nel 48. libro Dione.

Ædes Jun: tæ.

Domus M. Manlii Capitolini.

**Domus** 

Domus

Thejæ.

L'Officina

di Moneta,

T. Tatii.

Il Tempio di Ginzone Meneta, nel cui sito su prime la casa di Manlio, era sù la nonisMo Rocca presso la Rupe Tarpeja, ove esser stata quella casa s'è detto: Livio nel settimo · L. Furius, &c. inter ipsam dimicationem ædem Junoni Monetæ vovit, cujus damnatus voti. &c. distatura se abdicavit. Senatus Duumviros ad candem rem, &c. creari justit. Locus in arce destinatus, que area edium Manlii Capitolini sucrat. Nè diversamente Plutarco in Camillo, & Ovidio nel sesto de' Fasti. Presso dunque à quella parte della Rupe Tarpeja, che alla porta Carmentale sourastava, su, dopo la casa di Manlio, il Tempio di Moneta non sù l'Intermontio, dove hoggi è la residenza del Senetore, come al Marliano piace, ne più sotto, dove era il portico delle sette colonne, come ad akti. I sublimi suoi gradi esser'i medesimi, che i cento della Rupe Tarpeja già s'è detto.

Nel medefimo luogo effes stata l'habitatione del Rè Tatio scrive nel secondo So-

lino, dicendo, ch'egli habitò ubi fuit Templum Junonis Moneta.

La casa di Teja Meretrice esser stata frà i boschi del Tarpejo insegna l'ropertio nell'Elegia nona del quarto libro:

Altera Tarjejos est inter Teja lucos

Candida, sid pote non fatis unus erit.

la quale non sià i boschi dell'Asilo direi esser stata, non leggendosi, che nell'Inter. montio, & in specie nel preciso sito dell'Asso fosse habitatione d'alcun privato, ma più tosto frà i due boschi, che secondo Cicerone vestivano il Tempio di Moneta.

L'Officina della medesima Dea io non dubito esser stata appresso, dicendolo apertamente Livio nel sesto: Damnatum (dice di Manlio) Tribuni de Sana Tarpejo dejeterunt, Gr. quod cum domus ejus suesset ubi nune ades, G Officina Moneta est; la quale non altro esfer stata, chè stanzi, in cui si battevano le monete, congetturasi da molte monete antiche, nel più delle quali è improntata una Dea (Giunone forse) aggiuntavi l'inscrittione MONETA, donde haver tratto il nome quegli oboli, ò assi, ò semissi di brouzo si scarge. L'Ossicina dal Marliano si giudica esser stata trà le Chiese di S. Adriano, e S. Lorenzo in Miranda non con altro inditio, chè d'una gran copia di monete di bronzo guaste dal fuoco ritrovate ivi a suo tempo: ma contra l'autorità di Livio debole è la congettura : nè il dir col Fauto esser stata l'Ossi-Ædes Co. cina dalla Rocca trasportata in alcun tempo ivi mel Foto-senz'altro lume hà punto cordiz in di sodezza. Le Monete, che trovate dicono il Marliano, & il Fauno, son segni delle Taberne argentarie, che per appunto ivi s'è detto esser state.

Arce.

11 Tempio della Concordia votato de Lucio Manlio, e fabricato da Marco, Cajo

Cajo Attilii Dunmviri sù la Rocca, secondo il testimonio di Livio nel secondo della terza da noi apportato sopra, in qual parte precisa fosse della Rocca non è chi l'accenni. Quello, che nel sesto della medesima si scrive da Livio: In ade Concordia Vi-Etoria, que in culmine erat, fulmine illa, decuffaque ad Victorias, que in Arce fixe erant, besit, dà inditio non lieve assatto, che poco lungi sosse dalle muraglie. Le Vittorie erano statue alate con trosei nelle mani; e dicondole Livio assiste nella Rocca, le vuol dir'affisse forsi sù le mura di essa: alle quali l'altra, ch'era nel frontispitio del

cosa sossero.

Tempio della Concordia abbattuta dal fulmine, restò appiccata.

La statua di Giove fatta alzare, e voltare verso l'Oriente, & il Foro da gli Aruspici nel tempo di Cicerone, convien credere, ch'ella sosse sù la Rocca, perche Gieve sù la dall'altra cima del Campidoglio non potè riguardar'insieme l'Oriente, & il Foro, e Recea, la Curia: onde non su ella, come altri crede, nel Tempio, nè avanti al Tempio di Giove Capitolino, ancorche in Capitolio dicasi da Cicerone contro Catilina nell' Oratione terza: lidemque jusserunt simulacrum Jovis, quod erat in Capitolio, facere majusit in excelso collocare. E contra, atque ante suerat ad Orientem convertere, ac se sperare dixerunt.si illud signum, quod vos videtis, solis ortum, or Forum, Curiamque conspiceret, sore ut & coussia, que clam essent inita contra salutem Urbis, atque Imperis illustrarentur, ut à S.P.D.R. perspici possent. Della quale statua posta in alto, e verso l'Oriente, acciò vedesse il Foro, e sa Curia, e dopo scoperta la congiura riposta... al primiero luogo vedasi nel 27. di Dione. D'una statua di Giove Imperadore portata da Preneste sa mentione Vittore in questa Regione, la quale se fosse la me. Signum desima, che questo Giove, anzi e se solle sù la Rocca, ò altrove nella Region. Jovis ottava, è incerto.

Imper.

Fù nella Rocca un'oca d'argento fabricata in memoria de' medefimi animali, che Praneste con lo Arepito destando le guardie sopite, surono cagione, che la Rocca non si prendesse. Servio nell'ottavo dell'Encide: Nam in Capitolio in bonorem illius anseris, qui Gallorum nunciaverat adventum, positus suerat anser argenteus. Dell'Altar di Giove Signum Pistore canta Ovidio nel sesto de'Fasti:

Anietis argen-. teum.

Nomine quam pretio celebration arce Tonantis

Distant Pistoris quid velit ara Jovis.

La cagione, per cui vi s'eresse, su l'astutia, con la quale i Romani assediati, e rimpro. Ara Jovis verati da'Galli di fame, col gittar del pane di là ne gli alloggiamenti inimici, fecero Pistoris. credere abbondanza, per la quale i Galli s'industero all'accordo. Vedasi Ovidio nel luogo citato, e Livio nel quinto. Ben'è vero, che Dio sà se veramente sù la Rocca, e in altra parte del Campidoglio quell'Altare fosse; potendos il nome di Rocca usato da Ovidio prendere nel significato meno firetto.

Altri Tempii esser stati sul Campidoglio si leggono, de' quali è affatto incerto il sito. Quel, ch'a Giove Custode sabricò Domitiano, molti dicono esser stato presso vis Cuquel di Giove Capitolino, dove haveva prima nella stanza dell'Edituo fatto il Sa- stodio D. cello a Giove Conservatore:ma ciò ne dalle parole di Tacito nel terzo dell'Historie: D. à Do-Mox Imperium adeptus Jovi Custodi Templum ingens, seque in sinu Dei sacravit : nè mitiano. dalle di Suetonio nel quinto di quell'Imperadore: Novam autem excitavit adem in Capitolio Joui Cuftodi, si può raccorre; le quali suonano fabrica nuova, e diversa. Da Tacito ci si rappresenta sabrica sontuosa, e grande, avverando ciò, che il Donats dice: A Domitiano nil nifi magnificum, ac splendidum parari potuit. Del Sacello da Sacello di Ini fatto a Giove Conservatore è ritratto forse quello, che nel royescio d'una meda- Giove Conglia di Domitiano mostra l'Esizzo.

Ædes Jo-

servatore.

Ædes Jos wis Feretrli ,

Il Tempio di Giove Feretrio fabricato da Romolo dopo che uccifo Acrone R. de'Ceninesi sospese ivi ad un tronco di quercia l'armi del Nemico in trosco, è univerfale opinione fosse dove è hoggi la Chiesa dell'Araceli;ma però non se n'apporen ne provante inditionte scintilla di lume. Dionigi lo dice sù la sommità del Campidoglio,mà in quale delle due fommità è incognito. Piacerà forfe ad alcuni di credere , che sù la sommità più forte , escoscesa , cioè a dire sù la Rocca portasse il suo erofeo Romolo, e fabricaffe il Tempio; ad altri, che la fommità più forte lasciata ad ufo di Rocca, nell'altra confecraffe il Tempio a Giove Feretrio; a cui i suoi succesfori salissero trionfanti , e dedicassero le spoglie opime; donde è avvenuto forse, a che nella flessa sommità fabricato il Tempio di Giove Ottimo Massimo, a quello i Trionfanti tutti salissero ; e da quali argomenti può ciascheduno scegliere qual più gli aggrada; lo hò giudicato di dover porre questo Tempio frà gli altri di fito lucerto . Fa molto picciolo , dicendo Dionigi nel fecondo , haver havuti i minori lati di cinque pledi, i maggiori di dieci. Livio nel primo lo dice ampliato da Anco Martio : quanto minore dunque il fatto da Romolo potè ellere? Haverlo finalmenrifarcito Augusto, scrive Livio nel quarto, e Cornelio Nepote nella vita d'Attico perfuafor di cotal'opra . Il nome di Feretrio dicono altri derivato *è feritade , at be*flem feriret: aleri, e più probabilmente, diferendo dalle spoglie opime, che ivi furono portate in trofeo .

Ædes For DO:

Ædes due lovis in Capitolio. Ædes JovisSponforis.

De'Tempii della Fortuna Primigenia, dell'Offequente, della Privata, della Vifcotune Pri- fa fà mentione Plutarco nel libro della Fortuna del Romani; altri della Menre, e di migenit. Venere Ericina, votati, e dedicati quello da Attilio, quelto da Fabio Malimo fi Obseque- leggono prima nel secondo , e poi nel terzo della rerza di Livio : Danmerri vocatà tia,Priva- funt D. Fabius Maximus,& T Attilius Craffus adibes dedicandis Menti Attilius, Fa-M. Visco- biet Peneri Ericine, utraque in Bapitolio ef canali une difereta. Ellet poi ftato quello In. Men- della Mere colectato da Emilio Scauro, Cicerone scrive nel secondo De nat. Deor. Ut els. Vene- Pades,no Mens, quas in Capitolio dedicatas proxime a M Anrelio Scauro, ante antem ab wie Erich Attilio Calatine erat Fides confecrata, dove il Vives crede superfina la parola Frdete e da Cicerone dirfi confecrata la Mente prima da Attiliose dipoù da Scaurose perciò anche le parole quas deditatas, quam deditatem doverfi leggere. Così correrebbe il tefto affai meglio; ma pur vi rimarrebbe fcorretta la parola Galatino; perche Attilio Craffo, non il Calatino votò, e confectò il Tempio alla Mente. Di Giove due altri ve në furono,de'quali il medesimo Livio nel quinto, della quarta. Ædes due Jovi in Capitolio dedicata funt. Voverat L. Furius Purpureo Prator Gallico bello unamalte. ram Conful dedicavit D. Marcius Ralla Duumvir. Di Giove Spoulore scrivono il Marz liano, & il Riquo, ma fu facilmente quello del Dio Fidio Sponfore, di cui ragionai . Di Venere Calua è testimonio Lattantio nell'primo dell'Istitutioni: "Urbe à Gallis HedenVe- occupata obsessi in Capitolio Romani, cum ex capillis mulierum tormenta secissent, adem nerioCal- Peneri Calva confectarunt; ma che ful Campidoglio confectato folle non l'esplica; e benche non sia inverisimile, non però si vede urgenza di crederlo ivi. del Tempio

di Venere Capitolina sa mentione Suetonio nel c. settimo di Caligola: Unus jam puerascens insigni festivitate, cujus essigiem habitu Cupidinis in ade Capitolina Veneris Livia dedicavit; alla quale dedicò Galba un monile pretiosissimo. Il medesimo Suetonio nell' ottavo di quell'Imperadore: Monile margaritis, gemmifq; contextum ad ornandam Fortunam suam Tusculanam ex omni gaza secreverat. Id repente quast augustio- di casole da re dignius loco Capitolina Veneri dedicavit, il quale se lo stesso fosse, chè quel di Ve- Galta. nere Ericina, ò l'altro della Calva, ò pur diverso da tutti nonCè facile decidere. D' ÆdesOp-Opi s'accenna da Livio nel nono della quarta: Aedes Opis in mapitolio de Celo talla is Capierat; ove se il denaro di Cesare dissipato poi da Antonio, co e Cicerone dice nella tolina. seconda Filippica, sosse in serbo, ò pur' in quello del Vico Giugario, lascio d'indovinarlo. D'Iside, e di Serapide Tertulliano è testimonio nell' Apologetico, dicen- Ædes Isidone: Capitolio probibitos, idest Curia Deorum pulsos, Piso, & Gabinius Coss. eversis esiam corum aris, abdicaverunt. His vos restitutes summam majestatem contulistisse Sue. tonio in Domitiano raccontando, che quel Cesare sul Campidoglio si salvò la notte da' Vitelliani nella casa dell' Edituo di Giove Capitolino, ac manè Isaci celatus habitu, interque Sacrificulos vana supersistionis, cum se trans Tiberim contulisses, &t. dimo-Ara quel Tempio esservi stato anche all'hora. Di Marte Ultore, ò Bisultore, che Augusto vi sabricò per le insegne di Crasso ricuperate da' Parti, oltre l'altro satto d' Martis Bi ugual nome nel Foro suo, si prova dal Riquo con Ovidio nel quinto de' Fasti:

ÆdesVeneris Capitolinæ. Monile de-

dis,& Serapidis.

sultoris.

Templa feres, & me victore vocaberis Ultor, Voverat, & fuso lætus ab hoste redit: Nec satis est meruisse semel cognomina Martis Persequitur Parthisigna resenta manu:

e più lotto:

Rite Deo templumque datum, nomenque Bisulter

Emeritus voti debita solvit honor. Che poi fosse sul Campidoglio, da Dione si dice apertamente nel 50. Itaque & sacrificia ejus rei causa, & Templum Martis Vltoris in Capitolio ad imitationem Jovis Feretrii, quo signa ea militaria suspenderentur, decerni jussit, ac deinde perfecit. Da Levino Torrentio s'osserva lo stesso in Suetonio nel c. 29. d'Augusto; ma le parole di Suetonio ben pesate altro Tempio di Marte non spiegano, chè il fabricato nel suo Foro. Uno di Giove, e d'Ercole sul Campidoglio si legge ne gli Atti di S.Restitu- Ædes Joto, se però non su uno de' già raccontati di Giove detto in quegli Atti anche d Er- vis, & cole per alcuna statua d'Ercole, che vi s'adorava. Un'altro della Fortuna, e d' Er- Herculis cole nel Campidoglio s'addita dall'Interprete di Giuvenale nella satira 14. a somiglianza dell'altro, ch'era in Preneste: Aut certe quod in Capitolio post ædem Dianæ, G Jovis secundam de miraculo operis babent gloriam Fortuna, atque Herculis ades: il qual Tempio, se lo stesso con quello, che di Giove, e d'Ercole si dice ne' citati Ædes For-Atti, ò diverso, lasciolo allo squittinio del giuditio di ciascheduno: i quali Tempii tunz, & se tutti sossero sul chiuso del Campidoglio, ò parte d'essi nella inferior parte sotto Herculis. le sustruttioni, come plù è credibile, non può assermars: ben si scorge dal gran ÆdesDia numero, che a poco a poco gittate a terra nel Campidoglio le case private, su quasi næ, & Jotutto fatto sede di Dei : onde non malamente omnium Deorum Domicilium su noma- via. to, ne invane Aurea Capitolia si diceva, per gli ornamenti, che i Tempii tutti do\_

boc est bumana ingenia superata videre. Quattro colonne di bronzo, che Augusto se de' rostri delle navi Egittie dopo la Colonne fatt vittoria Attiaca, furono da Domitiano poste in Campidoglio. Cosi dice Servio nel me de Rostri terzo della Georgica: Augustus villor totius Ægypts, quam Cæsar pro parte superave- delle ratsmulta de navali certamine sustulit rostra, quibus constatis quatuor effecit columnas, Egini e. que posted a Domitiano in Capitolio sunt locate, quas bodie conspicimus. Queste esser le sono in San medesime, che hoggi in S.Giovanni Laterano si veggiono, si dice dal Marliano; e du Lum.

vevano havere, nè con intera hiperbole Cassiodoro dice: Capitolia celsa conscendere

da altri. & ancorche prova alcuna non le n'adduca, nutladimeno l'esser quelle colonne antiche lo rende probabile, ellendo cola facile, che gli Antiquarii sapessero esservi state trasportate dal Campidoglio. Il Donati all'incontro dice quelle d'Au-10'ome re- guito effer state rostrate; ma però da Servio si cava espressamente l'opposto, sog-Brase di Giu giungedo egli alle parole portate: Nam rostratas Julius Casar posuit villis Penis nalio Cesare · vali certamine, è quibus unam in rostris, alteram antè arcum videmus a parte januarum-Siche due sole surono le rostrate di Cesare poste altrove. Un'altra rostrata in Campidoglio si rammenta da Livio nel secondo della quinta: Nellarna tempesate colum-

pitolio.

căpidoglio. na rostrata in Capitolio tota ad imum fulmine discussa est. Le Trionfali Statue poste da Bocco Rè di Numidia nel Campidoglio si scrivono Marii au- da Plutarco in Silla: Is ut Populum Romanii delinimentis coleret, final & Sylle gratiam rea in Ca. aucupatu. Triumphales in Capitolio posuit imagines, aurensque inerat Jugariha ab eo Sylle traditus; le quali dal medesimo Pluturco in Mario son dette Vittorie: Nam possquam Boccus Numida in societatem Romanorum ascriptus Vestorias Triumphales in Capitolio crexit, & apud bas aureum Jugartham Sylla manibus ab se traditum conflituit, ea res-Marium in iram, atque contentionem commonit, quod Sylla cam fibi gloriam arragaret. Itaque flatuas deitere parabat. Sylla contrà. Queste forse surono erette nel Tempio di Giove, e perciò Vittore in vece di flatua, anderebbe letto flatua in piurale, Victoria aure & flatue in Templo Jovis Opt. Max. ma per non correggere così facimente i testi de gli antichi Scrittori, si lascino pur l'erette da Bocco incerte colà sù di sito più preciso, già che l'Aurea Vittoria del Tempio dicemmo essere la mandatavi dal Rè Gerone.

Domus Naf.

Restano hormai alcun' altre cole; il cui luogo nella Regione assatto è incognito: P. Ovidii stà le quali su primieramente la casa d'Ovidio. Dicesi, ch'ella fosse nel Campidoglio per quello, ch'il medelimo Ovidio scrive nell'Elegia terza del primo Tristium: G adbac Capitolia cernens,

Que nostro frustrà juntia sucre lari.

Ma l'haver veduto Ovidio dalla sua casa il Campidoglio, la dichiara vicina sh nom sul monte; e la parola Junita suole usarsi per lo più dal medesimo con significato di vicinanza: onde può argomentarsi esser stata ò nel Vico Giugario, ò nel Mamertino, ò inaltro di quel contorno, e perciò non certo.

FidesCa. dida.

Nel bel principio dell'ottava Regione di Rufo si legge Fides Candida; per la quale se s'intenda il Tempio Capitolino della Fede, ò più tosto, già che è registrata. prima d'ogn' altre cosa, d'altro Tempio, ò statue posta nel Foro stesso, la quale Fides Candida fosse commemente detta, o pure sia aggiunta delle solite apocrise » indovinata dal mal' inteso verso di Virgilio nel primo dell' Encide,

Cana Fides, & Vesta, Remo cum fratre Quirinus

Tura dabunt .

lascisi nella sua oscurità. Nel nuovo Vittore con la scimieria solita si legge il medesimo, di cui non dirò altro.

Templif

Il Tempio d'Augusto, che parimente in Ruso si vede registrato quivi, un'astro Augusti. simile indovinamento a me sembra. Lo scrivere Suetonio, che Caligola se un ponte del Palazzo al Campidoglio sopra il Tempio d'Augusto, hà fatto indovinar' ad altri che fosse nel Foro. Un sol Tempio si legge eretto ad Augusto da Tiberio, e da Livia; il quale esser stato sul Palatio, e perciò nella Regione decima vedremo al-ScaleAn- trove, ancorche, oltre l'augumentator di Rufo, dal Marliano, e da altri Antiqua-

nulariæ, rii nel Foro sia posto.

Delle Scale Annularie s'hà mentione in Suetonio nel 72. d'Augusto: Habitavis Domus Calvi O- primo juxta Romanum Forum supra scalas annularias in domo, que Calui Oratoris sucrat, le quali di qual'edifitio fossero, & a che precisamente se rvisero, e donde traratoris. Domus hessero il nome, non si sà.

Marii . Mario have: havuto presso al Foro la casa scrive Plutarco nella vita del medesimo: Rever-

Reverlus Romam Marius propé Forum ades adificavit, five, ut ipfe feredut, quòd fui fludio fos, atque cultores longius fe comitari, ac molestia affici nollet, five quoa putaret banc occasionem sibi dars, ut à pluribus etiam aliis ejus limina frequentarentur.

Del Ludo Emilio oltre effer posto qui da Vittore, si trova fatta mentione da

Oratio nell' Arte Poetica:

Ludus Æmilms.

Æmilium circà ludum saber imus , & unques Exprimet . O molles imitabitur ære capillos, Infelix operis fumma, quia ponere totum Ne ciet , Os.

Ciò che folle spiega ivi Acrone, e meglio Porfirio : Emilii Lepidi ludus gladiator ius fuit, quod nunc Policleti balueum est: Illic demonstrat grarium suisse sabrum imum, hoc est in angulo ludi Tabernam bakentem , &c. Da Oratio raccolgati, che il Ludo Emilio dava il nome à tutta la Contrada,non altrimente, che io già diffi di molt'altre colle, che in Rufo, & in Vittore fi leggono. Anzi dicendo Porfirio esservi stato dopo un bagno, e contuttoció ponendosi da Vittore Ludus «Emilius, segue, che ancor cessato quel ludo se ne ritenne il nome dalla Contrada, se però Vittore non su prima di Porfirio. Dove il Ludo Emilio fosse nè da Oratio si spiega, nè da' suoi Interpreti. Da Vittore è posto in questa Regione; che è quanto io n'hò sin'hora di lume.

L'Elefante Herbario, che pur fi legge in Vittore, io non dubiterei di giudicario Elephan. una statua d'Elefante da Augusto fatta con la mancia raccolta da gli Herbaroli, come d'altre flatue hò detto altrove ; ò almeno fù flatua, che sopra alcun pilastro serviva d'insegna, come d'altre tali pur sò haver detto. Mà ò l'una, ò l'altra, che. fosse, non altrove poté stare, chè dove si vendevano l'herbe; le quali facilmente si vendettero nel Poro Piscario, secondo che Varrone, scrive nel quarto: Ideò, ait Plantus: Apud Piscarium, ubi varie res, à se pur' anche altrove nell'ottava Regio-

ne , l'additarne hora il dove non è possibile .

Nella Notitia si legge in principio di questa Regione Genium Populi Romani aureum. Io non dubito di dirlo col Panzirolo una statua d'un Genio sutelare somi- P. R. augliante ad un di quelli, che ne' rovesci delle medaglie di Trajano; e d'Adriano fi veggiono coll' Inferittione GEN. P. R. g forfe perciò Trajano, ò Adriano fu, che l'ereffe .

Vi fi legge ancora l'Atrio di Cacco, è come il Panzirolo emenda , Antrum Caci; AtrifiCail quale esser stato nella Regione decimaterza pur troppo è noto.

Il Vico Bubulario nuovo si legge in una inscrittione piesto il Grutero al .f. 261.n.4.

VicusBubularius novus.

#### MAG. VICI. BUBULARI NOVI, REGIONIS, VIII

e credibilmente su presso al Palatino, in cui su la contrada detta Capita Bubula.

# ROMAANTICA

#### I C

## FAMIANO NARDINI-LIBRO SESTO.

La Regione Nona detta il Circo Flaminio da altri descritta.

#### CAPO PRIMO.

'A L T R A Regione, ch' alla settima della Via latadissi congiunta, su la detta Circo Flaminio, che sicome
da Ponente univasi con la settima, da Mezzo giorno consinava con l'ottava sotto il Campidoglio, e presso Piazza Montanara: onde frà le Regioni su perciò postaper nona. Era anch'ella grande, e celebre per i superbi
edisitii, ch'in gran numero specialmente nel Campo
Martio, e ne' prati Flaminii conteneva; e da Sesto Rusa
si trova nella seguente sorma descritta, ma non interamente, essendo anche quivi il Testo in buona parte many
chevole.

#### Regio Circus Flaminius.

Cirtus Flaminius Edes antiqua Apollinis cum Co-Lavatrum Apollinit Stabula quatuor fallionum Porticas Philippi Edes Vulcani in Circo Flam. Mimitia vetus Theatrum Balbi Crypta Balbi Porticus Corinthia Cn. Octavii Theatrum lapideum Mimitia frumentaria Lucus Mavortianus Minerva vetus cum laco Lucus Petilinus major Fons Scipionum transfis " defunt multa

Sepuler. . . . . Ædes Apollinis Therme Hadriant Villa publica Theatrum Pompeii Equiria Stadium Amphitheatrum Tauri Statili Juppiter Pompejanus Theatrum Marcelli Delubrum Cn. Domitii Garcer C. Virorum Horti Lucullans Gampus Martis Septa Trigaria Edes Neptuni Ædes Juturna ad aquam Virgi-Templum Bruti Callaici

Lucus Vittoria vetus
desunt multa

L. M. Agrippe
Horti, O'Therme Agrippe
Domus, & Circus Alexandri

٠<u>٠</u>,

Pil Imperatoris Lacus Thermarum Neron

Reliqua pujus regionis desuns

Segue la descrittione, che della medesima sa Publio Vittore.

Regio IX. Circus Flaminius.

Stabula quatuor fastionum Edes antiqua Apollinis cum la valro Ædis Herculi magno custodi Circi Flam. Porticus Philippi eEdis Vulcani in Circo Flam. Minutia vetus Minutia frumentaria Porticus Corinthia Cn. offavi, quę prima duplen fuit Crypta Balbi Theatrum Balbi capit lota XXXMLXXXY. Cl. Ces. dedicavit, & appellavit d vicinitate Juppiter Pompezanus Theatrum Marcelli capit loca xxxm. ubi crat aliud Templum Jani Delubrum Cn. Domitiš Carcer Cl. x. viri Templum Bruti Gallaici Vslla publica, ubi primum populi census est adus in Campo Mar. sio Campus Martis Ædis Juturne ad aquam Virgineam Septa Trigaria Equiria Horti Lucullani Fons Scipionum Sepulcrum Augustorum Ciconic Ning

- Pantheon Theatrum Pompet Bafilica Matidiz Bafilica Marciani Templum D. Antonini tum Columna coclide, que est alta pedes clarv. babet gradus covi. G' fenestellas LVI. Therme Hadriani Therma Neroniane, que posses Alexandring Therma Agrippe Templum Boni Eventus Edis Bellone versus portan Carmentalem . antè quam erat columna belli inferendi Porticus Argenautarum Meleagricum Ifuns Serapeum Minervium Minerva Calcidica Insula Phelidii, sive Phelidis Viti xxx. Vicomagistri cxx. Curatores 11. Depuntiatores totidem Insule 111MDCCLXXXVIII. Domus CXL. Balineæ privatæ 12111. Horrea XXII. Pistrina xx. Regio habet in ambitu pedes XXXMD.

Nell' altro Vittore ecco quanto si trova di più?

Delubrum Jovis Statoris Edes Metelli Il Carcere così è posto: Carcer C. virorum, alids cux. Virorum

Templum Apollinis Amphitheatrum Tauri Statiliö Septa Agrippiana Theatrum lapideum Templum Neptuni

**X** 3

Circus

Circus Alexandri
Therms Decians
Ædes Minerus
Fortuns equestris vetus
Trajani Porticus in Campo Martio.

Basilica Antoniana, ubi est provinciarum memoria

Lacus LXIII.

L'ambito della Regione si dice
pedes XXXMDLX. aliàs XXXMD.

Nella Notitia?

#### REGIO IX.

Ircus Flaminius continet stabula num. 1111. fastionum, Ædem Herculis, Porticum Philippi, Minutias duas Veterem, & frumentariam, Cryptam Balbi, Theatra quatuor, in primis Balbi, quod capit loca trigintamillia Luzuv, Campum Martium, Trigarium, Ciconias nikas, Pantheum, Bassicam Matidii, & Martiani, Templu m D. Antonini, & Columnam, Coclidem altam pedes ccuuv. semis; gradus intùs babet cciti, senestras luxvi. Hadrianum, Thermas Alexandrinas, & Agrippinas, Porticum Argonautarum, & Meleagri, Issum, & Serapeum, Insulam selicula, Viciuxv. Ædicula uxvi. Vicomagisti ulviii. Curatores duo; Insula duomillia septingenta luxiii. Domus cul. Horrea uni. Balnea luxiii. Lacus luii. Pistina un continet pedes triginta duo millia D.

Qui ancora il Panvinio sà non poca aggiunta; di cui noi per suggir la lunghezza, e trattar delle cose di più importanza, lasceremo da parte le statue, le quali può altri veder a suo commodo nel medesimo Panvinio, ò vero nel Rosino, che nelle

sua Romane antichità registra le Regioni di quello a parola per parola.

Collis Hortulorum, alids Hortorum Via Fornicata Via Retta Palus Caprea Fregella Lucus Lucine, uhi erat Terentum Templum Isidis, & Scrapidis prope Ovile Edes Martis in Circo Flaminio Ædes Neptuni in Circo Flaminio Edes Larium permarinum in Gampo Martio Ædes Veneris Vittricis Edes Castoris in Circo Plaminio Ades Flora \*Edes Junonis Regina Edes Diana Ædes Herculis Musarum Edes Junonis in Porticu Octavie, ubi statue Oc. Porticus Q. Catuli Porticus Pompeii magni cum Curia, & Atrio Porticus Metelli Poeticus Agrippe anté Pantheum Porticas Ociavie sororis Augusti, in qua erant Schola, Curia, 🖝 Bibliothera

Porticus Gordiani Imp. Porticus Europe Porticus Gallieni Impa Atrium Pompeii Sacrarium Numç Delubrum Apollinis in Portica OBavia Ara Neptuni Odeum Obelissus pro Gnomone in Campo Martio Naumachia Domitia**ni** Forum Enobarbi Curia Pompeii cum Atrio . & Porticu. Curia Ociavia cum porticu G. Ovile . Diribitorium Arcus Ti. Casaris Arcus D.Claudii Sepulcrum Domitiorum in colle bortulorum Sepulcra in Campo Martio Sulla Felisis Distatoris Juliarum Casaris amita, & filia Hirtit, & Pansa Consulum Domus Pinciorum in Colle Hortulorum Paolo

## Regione None?

#### Paolo Merula y'aggiunge

Theatrum ligaeum Neropis

Bafilica Alexandrina

### lo v'aggiungerei

Domus Galle
Templum Pictatis
Ara Martis
Ædes Vulcani in Campo
Petronia amnis
Lucus Rubiginis
Ædes Fortune Equestris
Domus Ambrosi
Templum Jani Gemini
Porticus Hecatonsylon
Platanorum Luci
Arcus M. Antonini Imp.
Vicus Jani
Stagnum Agrippe
Prata Flaminia

Campus Minor
Porticus Boni Eventus
Naumachia Augusti
Horologium Campi Mattis
e Edes Martis in G.\M.
Bustum
Terentus, ubi Ara Ditis, & Proferpina
Amphitheatrum Trajani
Sepulcrum M. Agrippa
Artus Gratiani, Valentiniani, Gratiani, Valentiniani, Gratiani, Valentiniani, Gratiani
Arcus D. Marci

Questa Regione, che suori delle mura su tutta, confinò primieramente con la lettima detta la Via lata, caminando con le radici del Pincio dalla Piazza Grimana sin presso la Chiavica del Busalo, dove per appunto saceva angolo il colle. Quindi verso la Fontana di Trevi, e la Piazza di Sciarra, e la Chiesa di S. Ignatio andava col condotto dell'acqua vergine a torcere stà il Collegio Romano, e la Minnerva, e poco lungi dalla Chiesa del Giesù perveniva sotto al Campidoglio, sotto le cui rupi seguendo per Tor de' specchi sino a Piazza Montanara, & all'antica. Porta Carmentale, lasciava nell'andar verso il Tevere le mura antiche; poiche dove è il Palazzo de' Savelli ritirandosi verso S. Angelo in Pescaria, lo lasciava suori di lei, sì com' anche il Ponte de' quattro capi, e parte del Ghetto de gli Ebrei. Col siume poi a sinistra sempre si distendeva sino alla Porta del Popolo, e forse più ottre, & all'altra mano andava sendendo il Pincio tra la sua maggior altezza, e't declivo dalla Piazza Grimana alle vicinanze della medesima Porta del Popolo. Tutto ciò da quello, che s'è veduto nelle Regioni sesta, settima, & ottava, e che si vedrà nella zi ci si dimostra.

## Gli Edifitii, che trà la Porta Carmentale erano, Es il Circo Flaminio.

### CAPO SECONDO.

Turi della Porta Carmentale, ove la Regione nona haveva il principio, su Porticus man sinistra il Portico detto d'Ottavia, che Augusto sece in nome della Sorella, Ostavia Suetonio nel 29. d'Augusto: Quedam etiam opera sub nomine alieno, nepotum scilicet. &c. O Uxoris, sororisq, ut Porticum, Bassicamq; Lucii, & Caii, Porticus Livia, & Ostavie, Theatrumq; Marcelli. E Festo nel 16. Ottavia Porticus dua appellantur, quarum alteram Theatro Marcelli propiorem Ostavia soror Augusti secit. Dione narra nel 49.che Augusto il se delle spoglie de' Dalmati soggiogati. Appiano l'addita avanti al Teatro di Marcello; & è universal' opinione, che la Chiesa detta S. Maria in Portico

tico prenda il nome dallo stesso. Il Marliano assenna in specie, ch'al suo tempo trà le Chiese di S. Maria in Portico, e di S. Nicolò in Carcere, ove giustamente il Potico potè esfere, si vedeva il sito lasciato alto dalle rovine, e se ne cavavano marmi, e tevertini in quantità; e chi sù la riva del Tevere osservando quel residuo d' antichità, che termine dell'antiche mura di Roma dissi apparire, drizza indi con lo fguardo una linea verso il Campidoglio, vedrà, ch'essendo presso S. Maria in Portico passate quelle mura, il Portico d' Ottavia era loro quasi congiunto. Dove è quella Chiela, dicono esser stata la casa di S. Galla moglie di persona Consolare, e figlia di quel Simmaco, a cui fu da Teodorico fatta troncar la testa. Lo stesso si leg-

ge in un' antico manoscritto, che hà la Chiesa.

**Porticus** 

Ædis Ju-

nonis.

Gallæ.

Domus

Fù anche jvi il Portico di Metello, di cui Paterculo nel primo libro: Hic est Me-Metelli. tellus Macedonicus, qui porticus, que sucre circundate duabus edibus sine inscriptione positis, qua nunc Octavia porticibus ambiuntur, secerat; donde la sorma d'ambi i Portici si raccoglie. Due Tempii se Metello, e fra l'uno, e l'altro tirò il Portico (non potendo altro lignificare quel , ch' jvi dice Paterculo porticus, que fuere circumdate duabus adibus ) Augusto poi con un nuovo Portico, e grande cinse sotto il nomed'Ottavia i due Tempii, i quali esser stati uno di Giunone, l'altro d'Apollo si cava dal 5. del libro 36. di Plinio nella mentione, che sà delle statue di celebri scultori: Ad Octavie verd Particus Apollo Philiset Rhodii in Delubro suo. Item Latona, Diana,

Delubru '& Mu [a novem, & alter Apollo nudus. Eum, qui cytharam in codem Templo tenet, Timar-Apollinis chides fecit. Intra Octavia verd Porticus in ade Junonis ipsam Deam Dionysus & Poin Port. lycles: aliam Venerem eodem loco Philiscus. Cetera signa Praviteles. Item Polycles de Dionysius Timarchidis silii Jovem, qui est in proxima ede, secerunt: Pana, & Olympum Off.

lustantes in codem loco Heliodorus, quod est alterum in terris symplegma nobile (Venerem lavantem sese ) Dedalum stantem Polycharmus. E più sopre : & intrà Ottavia Porticus in Junonis Ade Asculapius, O Diana. Dalle quali statue la magnificenza della fabrica si rappresenta. Uno de' due Templi detti su il primo satto di marmo in Ro-

Prime Tem. ma. Così Paterculo nel secondo: His idem (Metello) primus omnium Roma adem pio saus di ex marmore in iis ipsis monumentis molitus, vel magnissicatia, vel luxuria princeps suit. marmo into. Gli artefici di que' due Tempii fi narrano nel citato da Plinio: Net Saurum, atque Batracum obliterari convenit, qui secere Templa Ostaviç porticihus inclusa, natione &

iph Lacones. Quidam & opibus prepotentes fuisse ees putant, ac sua impensa construxise, inscriptionem sperantes; qua negata; bot tamen alio loco, & modo usurpasse; sunt certe ctiam num in columnarum spiris insculpta nominum corum argumenta rana, atq; lacerta. Con il qual testimonio rincotrar si devono le parole di Paterculo edibus sine inscrip-

Statue del tione positis &c. Ne prima della fabrica d'Ottavia il portico di Metallo su povero Portico di di statue: poiche il medesimo Paterculo vi soggiunge haver Metello portate jvi di Macedonia le statue di tutti i Cavalieri dell'esercito d'Alessandro Magno, che morirono presso Granico, e che esso Alessandro sè poi rivrarre da Lisippo. Di che è conteste Plinio dicendo nel c. ottavo del 34 haver Lisippo fatte similissime immagi-

ni d'Alessandro, e de' suoi amici, trasportate poi a Roma da Metello.

Oltre al portico, su ivi anche la scuola d'Ottavia. Plinio nel 10. del 35. Antiphilus Schola- Hesionam nobilem pinxit, & Alexandrum, ac Philippum cum Minerva, qui sunt in schola Octaviæ. in Ottaviç Porticibus. E nel 5. del 36. Ejustem est cioè di Scopa Scultore) Cupido obje-Eus à Cicerone Verri, ille, propter quem Thespiæ visébantur, nune in Oftaviæ scholis positus.

Vi fù la Curia. Plinio nel medefimo quinto capo del 36. In Curia Ofiavia quari-Curia tur de Cupidine fulmen tenente cujus munus sit. E la libreria, della qual Plutarco in ejusdem, Marcello: In Marcelli bonorem, & memoriam mater Offavia Bibliothecam dedicavit, & Biblio- Cafar Theatrum, quod nomine Marcelli inscripsit. La quale esser stata veramente unita d almeno vicina al Portico raccolgasi dal 66.di Dione: Arserunt sub Tito Offaviana ædificia und cum libris. I quali edifitii Tito rifece. Plinio nomando spesso l'opere d'Ottavia, ne mostra congiuntione, specialmente nel 6. del 34. Cornelia Graccho-

theca.

11

Metello.

rum matri, qua fuit Africani prioris filia sedens slatua posita est, soleisque sine amento insignis in Metelli publica Portica, que statue nunc est in Octavie operibus. E nel 5. del 36. Phidiam tradunt sculpfisse marmora, Veneremque ejus effe Rome in Octavie operibus eximiæ pulchritudinis.

Carcer Cl.XviR.

Non lungi su'il Carcere detto di Claudio Decemviro; del quale nella Regione otta va ragionai. Il suo sito, ò pur la sua vicinanza ci si mostra dalla Chiesa di S.Nicolò detto In carcere, e da i residui del Teatro di Marcello, a cui perveniva, come fi narra da Plinio nel 36. del 7. libro: Humilis in plebe, & ided ignobilis puerpera supplicii causa carcere inclusa matre, cum impetrasset aditum à Janitore semper exsussa ne quid inferret cibi, deprebensa est uberibus suis alens eam; Quo miracula salus matris donata filie pietati est, ambeque perpetuis alimentis; O locus ille eidem consecratus est Dea C. Quintio, M. Attilio Coss. Templo Pietatis extrutto in illius carceris sede, ubi Pietatis. nuns Marcelli Theatrum est.

Templü

Quel Tempio della Pietà, se, come Plinio dice, era nel sito, in cui su poi fatto il Teatro di Marcello, convien dir; che prima dell'edificatione del Teatro fosse già caduto, per non dare ad Augusto taccia d'empietà d'haverlo distrutto; se non si vuol dire, che non ivi proprio fosse, ove si vede il Teatro, ma appresso, ò più tosto, ch'il Tempio restasse congiunto al Teatro. Se si dà fede a Festo, il fatto sù assai diverso dallo scritto da Plinio: Pietati Edem consecratam ab Acilio ajunt eo loco, quo quondam mulier babitaverat, que patrem suum inclusum carcere mammis suis clem alue... rit, ob bot fattum impunitas ci concessa est: La cui casa diversa dalla carcere dà torbidezza, & insieme qualche poco di credibilità maggiore. Forse le parole di Plinio carcere inclusa matre &c. vanno intese, ch'ella fosse chiusa, come in carcere, in... casa proprias ma senza farvi stiramento, lascisi tutto sul bilancio all'altrui discorso.

Del Teatro di Marcello gran parte in piazza Montanara è ancor' in piedi. Estere nel medefimò sito stato l'antico Tempio di Giano, è autor Vittore: ubi erat aliud Templum Jani; ma in contrario suonano le parole di Festo, da cui quel Tempio si dice in piedi al suo tempo: Religioni est quibusdam Porta Carmentali egredi, & in e Ede Jani, que est extra cam, Senatum baberi; quòd ea egressi sex trecenti Fabii &c. E pur Festo su dopo Augusto, e perciò dopo satto il Teatro di Marcello. Stimo ben certo, che ne' tempi di Vittore, i quali del Romano Imperio furono gli ultimi, quel Tempio di Giano fosse già per terra, e che l'Vbi di Vittore porti non già identità di sito, ma vicinità, come con parlar propriissimo suol porta re spesso. Nel medesimo Tempio su la statua di Giano postavi dà Numa; le cui dita disposte in foggia di numeri figuravano la quantità de' giorni dell'anno. Plinio nel terzo del 34. Janus Geminus à Numa Rege dicatus , qui pacis bellique argumento colitur, digitis ita figuratis, ut trecentorum sexagintaquinque ditrum nota per fignificationem anni, temporis, & avi se Deum indicaret.

Theatru Marcelli. Templa Jani Gemini.

Il Sacrario di Numa non altro esser stato, chè quel Tempio, dichiara Servio nel 7. Sacraria dell'Eneide, spiegando le parole di Virgilio sunt gemina belli porta &c., ove dice: Numa. Sacrarium boc Numa Pompilius fecerat circa imum Argiletum juntà Theatrum Marcelli, quod fuit in duobus brevissimis Templis; dnobus autem propter Janum bisrontem &c. Onde come dal Panuinio si ponga fabrica diversa non so vedere.

Oltre al Tempio, il Vico ancora di Giano su jvi; del quale Porsirio nell'epi-Rola ultima del primo libro d'Oratio: Janus quoque Vicus est ab Jano Gemino sic appellatus, qui in eo locum babet fibi consecratum, per quos duos (cioè per Giano, e Vertunno, de' quali parla Oratio) significat loca, in quibus cum ceteris rebus, etiam libri venales erant.

Gli alberghi delle quattro fattioni, non altrove, chè quivi leggendosi, se bene in altre Regioni erano Circi, e specialmente il Massimo nell'undecima, danno assai forte inditio esser stati solo fuori della porta Carmentale; ove furono fatti sorse primieramente per il Circo Massimo, che su il primo, a cui suori delle mura luogo più

Stabula quatnor faction fi.

vici-

vicino non era, & al cominciamento delle pompe più commodo. Haver poi servito anche per il Flaminio, che gli era più presso, e di mano in mano per gli altri Circi fatti altrove, segue che si conchiuda. Di queste doveva haver ciascheduna la stalla, e rimessa propria da tener cavalli, e ripor carrette, e forse ancor le stauze per i carrettieri. I quali alberghi, benche dove precisamente fossero non si sappia, poco lungi dalla porta li persuade il credibile, e l'haverli Ruso, e Vittore concordemente posti sul principio della Regione presso al Tempio d'Apollo. Le fattioni de corridori ne' Circi haver'havuto distintioni da quattro colori di versi, co'quali compariva ciascheduna, cioè la Prasina dal Verde, la Veneta dal Ceruleo, la Russata dal Rosso, e l'Albata dal Bianco già è stato ampiamente spiegato da altri. De gli alberghi Suetonio nel 55. di Caligola così sa mentione: Ità addistus erat Prasina fastioni, ut conaret in stabulo assidue, & maneret.

Colori delle 4. fastjonj e

tiqua

Fuori della medesima Porta sù il Tempio d'Apollo, cioè à dire il più antico Edes an- Tempio, che havesse quel Dio in Roma. Asconio nell'Oratione la toga candida di Cicerone: Ne tamen erretis, quod bis temporibus edes Apollinis in Palatio sucrit no-Apollinis bilissima, admonendi estis, non banc à Cicerone significari, ut puto, quam post mortem etiam Ciceronis multis annis Imperator Cesar, quem nunc Divum Augustum dicimus post Astiacam vistoriam secerit; sed illam demonstrari, que est extra portam Carmentalem inter Forum Olitorium, & Circum Flaminium; ea enim sola tum Rome Apollinise Edes. Et essendo stato il Circo Flaminio dove è S. Caterina de' Funari, & il Foro Olitorio presso al Ponte de quattro Capi, come vedremo, segue, ch'il Tempio d'Apollo fosse tra il Palazzo de' Savelli, e la piazza di Campitello. Così riescono quasi a filo fuori della Porta Carmentale per la via diritta al Circo Flaminio il Carcere, il Tempio di Giano col Teatro di Marcello, e'l Tempio d'Apollo. Nè fuori di congruenza la pompa, che nel tempo della seconda guerra Punica sù per la porta Carmentale introdotta nel Foro, si dice da Livio nel 7. della 3. haver cominciato dal Tempio d'Apollo: Ab ede Apollinis boves semine albe due porta Carmentali in Urbem dutie, possea duo signa cupressea Junonis regine pertabantur &c. Fù votato dal popolo in tempo d'una gran pestilenza circa l'anno 330. di Roma sotto il Tribunato di Marco Fabio Vibulano, di Marco Folio, e di Lucio Sergio Fidenate, dedicato 73. anni dopo nel Consolato di Sulpitio Potito, e Valerio Publicola, sicome nel 4. e nel 7. si dice da Livio; & esservi stato alcuna volta dato il Senato a chi chiedeva il Trionfo, narra il medesimo Livio nel terzo della prima, nel settimo, e nel nono della quarta Deca.

Cum lavacro.

Da Vittore vi s'aggiunge Cum lavacro, che dovette esser sonte sattogli appresso commodo al lavar delle mani, e forse anche d'altro. Scrive Plutarco in Silla, che Lucio Catilina quendam M. Marium adverse sactionis bominem consodit, & Sylle in Foro sedenti caput ejus attulit, ad proximum deinde Apollinis lavacrum accedens manus abluit; ove il dirsi quel lavacro prossimo al Foro, e l'inverissimile, che Catilina dal Foro per lavarsi le mani, andasse fuori della porta Carmentale al Tempio d'Apollo, portano durezza; nè il titolo di prossimo vi consona. Meglio Cicerone narrando il medesimo fatto nell' Oratione la toga candida, dice non nel Foro, ma nel Tempio d'Apollo portata quella testa a Silla da Catilina. In Rufo si legge ancora Cum coloso; del quale non trovandosi rincontro alcuno, sorge il dubbio, che sia ciò una delle giunte solite del Trascrittore ingannato forse dal Colosso d'Apollo Palatino, ò dall'altro pur d'Apollo, che Lucullo trasportò sul Campidoglio da Apollonia; ma

Cum Colosfo.

resti il vero pur nel suo posto.

Circus de' funati.

Del Circo Flaminio essendosi veduti i residui da gli Scrittori d'un secolo sa, non Flaminius può controvertersi il sito. Il Leto, il Fulvio, & il Marliano assermano, ch'al loro tempo la Chiesa di S. Caterina de' Funari era in mezzo del Circo, di cui durava la 5. Caterina forma, & i segni de gli antichi sedili, & il cui lungo spatio allhora dishabitato serviva a' Funari, donde quella Chiesa, che prima S. Rosa in castre auree si chiamava.

hà tratto il nome. Seguendo perciò noi le relationi di testimonii tali di veduta diciamo pur col Fulvio: Longitudo ejus Circi ab edibus nunc D. Petri Margani, & S. Salvatore in Pensili usque ad edes D. Ludovici Matthei juxta Calcaranu, nam id loco nomen d coquenda calce inditum, ubi caput Circi, latitudo verò inter turrim nunc Citranguli, de apothecas obscuras. Pirro Ligorio, che ne disegnò ancor la pianta nel libro de' Circi, de gli Anfiteatri, e de' Teatri più minutamente descrivendolo, così l'addita : Come ancora si può vedere, cominciava dalla piazza de' Margani, e siniva appunto al Fonte di Calcarara abbracciando tutte le case de' Matteise stendevasi sino alla nuova via Capitolina, pigliando in tutto quel giro molt'altre case d'altre persone. Da questo lato de Mattei il Circo pochi anni sà era in gran parte in piedi, & allhora ne presi la pianta, dalle minutie delle misure in suori, che per non baver' il Circo ghi ultimi suoi sinimenti, non si poterono pigliare. La parte più intera era appunto, dove è sondata la casa di M. Lodovico Mattei, il quale bà cavato una gran parte de' fondamenti del Circo in quel luogo, e trovatovi fra l'altre cose una tavola in forma di fregio intagliata con puttini, che sopra carri fanno il giuoco Circense, e nella cantina trovaronsi di molti tevertini, e viddest alquanto del canale, per onde passava l'acqua, la quale ancor adesso passa per casa d'un tintore di panni, e chiamasi per corrotto uso il sonte di Calcarara, sorse per la calcina, che quivi sifà. Il pavimento, e suolo del Circo era di calcina, e mattoni pesti molto sodo, e grosse, e lavorato sopra d'alcune cose di musaico. La qual descrittione io hò stimato bene (benche al Ligorio non si soglia dar fede piena) per qualche poco più di luce portarla intera. La larghezza dal Donati si stende a S. Angelo in Pescaria; ma la Piazza Margana dalla Chiesa di S. Angelo è molto lungi.

Quella fonte, ch'ornata di belle Ratue di bronzo sorge nella piazza de' Mattei, fi dice dal Ligorio l'acqua, ch'Augusto condusse jvi, quando (come Dione scrive Massi, nel 53. libro ) vi fece per spettacolo uccidere 36. Cocodrilli; ma che acqua nuoua... conducesse Augusto perciò in Roma da Dione non si dice, e fra gli antichi aquedotti, questa non si legge in Frontino. Ch'ella sosse acqua dell'Euripo, nè pur può dirsi, non si sapendo esser stato Euripo nel Circo Flaminio, e s'anche v'era, non... pote d'altra acqua essere, che corrivatavi da uno de gli aquedotti da Frontino descritti; il quale cessato, non dourebbe hoggi l'acqua corrervi più. Facil cosa è dun-

que, che fosse altr' acqua, di cui in questa Regione medesima ragionetò.

Fà fabricato il Circo da quel Flaminio (scrive Festo) che al Trasimeno su ucciso da Annibale. V'è conteste l'Epitomator di Livio nel libro 20., narrandolo satto del Circo. poco prima della seconda guerra Punica: e se Plutarco ne' Problemi ad un certo Flaminio più antico, che lasciò un campo alla Città per i giuochi equestri, lo rifarisce, non è inverisimile, ch' un Flaminio donasse prima il campo, e ch' un' altro vi fabricasse di poi il Circo. Quel sito era prima detto I prati Flaminii. Livio nell'8. Ea omnia in pratis Flaminiis consilio plebis alla, quem nune Circum Flaminium appellant. Et alquanto dopo: Itaque Coss., ne criminationi locus esset, in prata Flaminia, Circum jam tum Apollinarem appellabant, avocavere Senatum. Ove il sentir, che pri- Apollinaria ma d'esservi stato fatto il Circo, era detto già il luogo Circo Apollinare, porta difficoltà, e confusione. Forse perche si celebravano anche prima i giuochi Apollinari nel prato, come nel Campo Marzo l'Equirie, si dava al prato nome di Circo? I giuochi Apollinari non furono destinati, chè dopo la rotta di Canne, come Livio nel 5. della 3. fa fede, e perciò dopo edificato il Circo. Anzi perche non in giorno determinato,e (come i Romani dicevano) Stato furono fatti per molt'anni, al fine stabili il popolo, che ciaschedun'anno in un giorno certo si celebrassero. Così Livio nel 7. della stessa Deca: Ludi Apollinares Q. Fulvio Ap. Claudio Consulibus à P. Cornelio Sulla Pretore Urbis primum fatti erant. Inde omnes deinceps Pretores Urbani secerant, sed in unum annum vovebant, dieque incerto faciebant. Es anno pestilentia gravis incidit in Urbem Oc. O .PLicinius Varus Prator Urbis legem ferre ad populum jusque bi Ginubi ludi in perpetuum satum diem voverentur &c, Ben vi si facevano i giuochi Taurii de-

Fonte de

dicati,

dicati, non ad Apollo, ma a' Dei infernali, come oltre Vittore, scrive Festo in Tauris da me altrove allegato. Sichè quand' anche il nome di Circo potesse stirarvisi, quel d'Apollinare prima non hebbe che farvi. Forse avanti, ch' i primi giuochi annui si votassero ad Apollo in giorni, non certi, sacevansi al medesimo Dio non annui, ma indeterminatamente, secondo che al popolo, è ad alcun Magistrato piacevas Pare ce ne dia fumo lo stesso Livio nel citato lib.5. mentre la prima volta votati annui li suppone in vigor della predittione trovata ne' versi dell'indovino Martio: Hostes Romani si expellere vultis, vomicamque, que gentium venit longé, Apollini vovendos censeo ludos, qui quotannis comiter Apollini fant. Ove non scorgo suppositione, che prima i medesimi giuochi non si sacessero mai. O' forse erano que' prati detti Circo Apollinare dalla vicinità del Tempio d'Apollo ? Resti il motivo esposto all'esame de gli eruditi. Vi si faceva anche ragunanza, e concorso di gente con occasione di Fiera, e ciò si cava da Cicerone nell'Epist.9. del lib.1. ad Atticum. Res agebatur in Circo Flaminio, & crat in co ipso loco illo die nundinarum narvojusts

Presso al Circo Flaminio su primieramente il Tempio di Bellona; avanti a cui era un pò di piazza con la colonna Bellica: donde si soleva dal Console tirare l'hasta, quando ad alcun Rè, ò popolo si voleva muover guerra, come si legge in Vittore: Ante quam erat columna index belli inferendi. Da Dione si dice Juxta nel lib. 6. Cumque bæt dixisset, bastam cruentam juxta Bellonæ Templum in bosticum contorsit: Ma il Juxta di Dione, e l'Ante di Vittore concordano, ch'avanti, e presso al Tem-

ove la parola Atergo prudentemente dal Donati s'interpreta del tergo del Circo,

pio ella fosse. Ovidio nel 6. de' Fasti così ne canta:

Prospicit à tergo summum brevis area Circum, Effubi non parva parva columna nota. Hinc solet basta manu belli pranuntia mitti In Regem, & gentes, sum placet arma capi.

non del Tempio di Bellona, a cui da Vittore la colonna fi dice Ante; e perciò dietro alla sommità, cioè a dire l'estremità convessa del Circo era la piazzetta, in cui su il Tempio di Bellona, e avanti al Tempio nella piazza medesima la colonna Bellica; il qual sito pare si rassiguri, dove è il Monastero di Tor de' Specchi, ò non lungi, Così potè dir Festo la colonna Bellica esser stata avanti alla porta Carmentale, benche per alquento di spatio lontana; alla qual colonna appoggiato il Console, ò più tosto salitovi sopra, già ch'ella era bassa, vibrava l'hasta verso quella parte, ove era il popolo, ò il Rè nemico. Il Tempio di Bellona si dice da Ovidio nel sesso Tempis di de' Fasti, e meglio da Livio nel 10. votato da Appio Cieco nella guerra contro gli Bellena w. Etrusci, e i Sanniti. Plinio v'aggiunge nel 3. del 35. effervi stati da Appio sospesi sate da Ap- gli scudi con l'immagini de' suoi maggiori: Suorum verò clypeos in sacre, vel publico che v'espese privatim dicare primus instituit Appius Claudius, qui Consul cum Scrvilio suit anno Vrzti sendi pei bis courx. posuit enim in Bellone ede majores suos, placuit que in excelso spettari. O tima che da tulos bonorum legi: ove osserva il Donati scorrettione, perche il primo Appio Claueltri se ciò dio su Console poco dopo la cacciata de' Rè, & il Tempio di Bellona su edificato, come dissi, da Appio Claudio Cieco l'anno 457. il quale vi pose forse que' scudi, o

perciò dee leggersi in Plinio: Qui consul suit cum Volumnio anno Urbis coccivii. Nel medesimo, perche era suori delle mura, essere stato solito darsi il Senato a sbiedera il chi chiedeva il Trionfo, acciò prima di trionfere non entrasse, si com' anche a gli Trienses es Ambasciatori de' nemici per non introdurli nella Città, scrivono Plutarco in..... Scipione, Livio nel 9. della prima, nel 6. e nel 10. della 3. nel 1. e nell' 8. della 4. & altri . Fù perciò fatto a lato del Tempio un Senatulo, come Vittore scrive nella 9.

Perapercis Regione, & in ultimo, dove de' Senatulisa raccolta.

Fù anche presso al Circo il Tempio d'Ercole Custode, così posto da Vittore: Ædes Herculi magno custodi Circi Flaminti, concorde con Ovidio ne' versi, che fuccedono a i portati sopra.

 Edes Bel Jone versus &c. ante qua erat Colomna belli infe. sendi.

Torde Specthi.

Vi si dara il Senato a rebi Lli Ambasciatori de'

Hato wate.

memici . fasso il Sena mh.

Alts-

Altera pars Circi tustode sub Hercule tuta est, Quod Deus Euboico carmine munus habet .

· Ædes Her culi ma-

ove la parte anteriore del Circo, in cui erano le mosse, opposta all'altro estremo, in gno &c. cui era il Tempio di Bellona, s'assegna: nè il titolo di custode poteva calzar bene altrove, chè nella principale entrata del Circo. E' opinione del Marliano, che fosse dove è hoggi la Chiesa di S. Lucia alle botteghe oscure, per un marmo trova- s. Lucia alto ivi in una sepoltura con questa parola intagliata INVICTO, cognome solito le bineghe d'Ercole. Nel fabricar, ch' ivi fece il Card. Ginnasio molt' anni addietro, quan- ofcure. tità notabile di pezzi di gran colonne,e di tevertini vi si trovarono: mà se veramente il Circo passando più oltre tutte le Case de' Signori Mattei abbracciava, il Tempio d'Ercole fû anch'esso più oltre fuori del Circo. Dal Donati si giudica trà S.Nicolò de'Cesarini, e la Calcaja, ch'è a lato della Chiesetta di S.Elena, sito di granlunga più verisimile; e forse frà i medesimi due termini non su lungi dall' Olmo, Tipio d' Erfin dove la lunghezza del Circo al più si distese. Dicesi che Silla da i versi della cole fabrica-Sibilla persuaso lo fabricasse. Così canta Ovidio nel medesimo luogo.

Quod Deus Euboico carmine munus babet. Muneris est tempus, qui nonas Lucifer ante est; Si titulos queris, Sylla probavit opus.

esservisi fatta festa il dodicesimo d'Agosto nell'antico Calendario si legge.

Nel Circo furono altri Tempii, cioè a dire fiel suo contorno esteriore, dove quelli havevano facilmente le loro faccie, e furono i seguenti; d'Ercole nomato delle Muse, di Nettuno, di Marte, di Vulcano, di Giunone Regina, di Diana, e di Castore.

Quel d'Ercole delle Muse Herculis Musarum (vi si dee sottintender Condottiero) ÆdesHer. fù fabrica di Marco Fulvio Nobiliore a somiglianza dell' Ercole Musagete, ch'era culis muin Grecia. Così narra Eumenio nell'oratione Pro reparandis Scholis al Presidente sarum. della Gallia: Edem Herculis Musarum in Circo Flaminio Fulvius ille Nobilior ex pe- Face da Fal. cunia Censoria secut, non id modd sequutus, qued ipse lutteris, o summa Poeta amicitia vio Nobiliore duceretur, sed quod in Grecia cum esset Imperator acceperat Herculem Musagetem esse, idest comitem, ducemque Musarum. Idemque primus signa novem, boc est omnium Camenarum exAmbracia oppido trăslata sub tutela fortissimi Numinis consecravit, quia mutuis operis, & præmiis juvari, ornariq; deberent Musarum quies desensione Herculis, virtus Herculis voce Musarum. Ne d'altre consecratione intese Marco Tullio nell'Oratione Pro Archia Poeta, dicendo di Fulvio: Nec dubitavit Martis manubias Musis conscrare: della quale comunione, che di Tempio hebbero qui le Muse, Ercole, Plusarco nel 59 Problema diversamente discorre: An quia Ewandrum literas docuitillercules, ut Juba notat? ragione, che hà più dell'ingegnoso, sicome più dell' historico quella d'Eumenio. Il traporto, che Fulvio sè delle Muse a Roma da Ambracia, su prima scritto da Plinio nel 10 del 35. Fecit & figlina opera, que sola in Ambracia relista sunt, cum inde Musas Fulvius Nobilior Romam transferret. (1 Tempio medesimo fatto da Filippo Padregno d'Augusto dicono Ovidio, e Suetonio, quello nel sesto de filippo d' de' Falli.

Rifatto da Anguffo.

Dicite Pierides quis vos addumerit illuc, Cui dedit invictas victa noverca manus, Sic ego. Sic Clio: Clari monimenta Philippi Aspicis.

questo in Augusto al c.29. Multaque è multis extrusta sunt, sicut à Martio Philippe Ædes Herculis Masarum. Ma l'uno, e l'altro haver'inteso di fabrica ristorata dicono gli Antiquarii; nè paja difficile, che Ovidio intento all'adulatione d'Augusto, l'honor di quel Tempio più al ristoratore, ch'al sabricator primiero tiscrisse; e di Suetonio, se si leggono se parole precedenti: sed & cotteros Principes viros sepè bortatus est, ut pro facultate quisq; monumentis vel novis, vel refestis, & excultis Orbem adornarent;

narent; si trova, che Filippo non necessariamente per sondatore, ma e some rifacitore può esservi annoverato. Anzi perche in forma ò più ampia, ò più adorna, e
superba Filippo il rifece forse, pote con ragione Ovidio nelle parole Giàri monimenta
Philippi celebrar la magnificenza, che quel Tempio non haveva da prima. La figura d'Ercole era ivi con una lira nelle mani. Così lo dimostra l'Orsini nella famiglia Pomponia con questa medaglia;

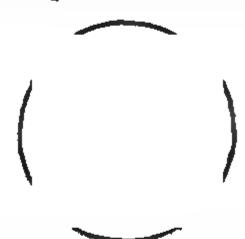

e perciò forfe Ovidio poco dopo gli allegati veru loggiunge :

Anxuit Altides, increputique byra.

Il Tempio di Vulcano ellet stato nel Circo Flaminio Vittore afferisce & esserti nel
Circo medesimo il di 23. d' Agosto celebrati i Vulcanali nell'antico Calendario si

Edes Vul legge.

cani in... Nettuno v'hebbe anch'egli il Tempio; benche Livio nel 18. della terza, faccia Cir. Flam. solo mentione dell'Altare; Ara Neptuni multo sudore manasse in Circo Flamin.o di-Edes Ne- cebatur. Lo raccoglie il Marliano dalla seguente inscrittione, ch'egli porta. ptuni.

> ABASCANTIO. AVG. LIB. AEDITVO. AEDIS. NEPTVNI. QVAE. EST IN, CIRCO, FLAMINIO. FLAVIVS. ASCANIVS. ET. PALLANS CAES. N. SER. ADIVTOR, A. RATIONIBVS, PATRI. PIJSSIMO. FEC

Onde potraffi intender da Livio del sudore dell'Altar medesimo, ch'era nel Tempio, ò all'Altare il Tempio dopo la guerra Punica, nel cui tempo da Livio si dice ivi

Altare, fit aggiunto.

A Giunone Region, & a Diana esservi stati fatti Tempii da Marco Emilio, scrive Edes Ju- Livio nel 10. della 4. Alter ex Censoribus M. Emilius petiti à Senatu, at sibi dedicamonis Re- tionis Templorum Regina Junoni, & Diana que bello Ligustico ante annos osto vovisset, giun. pecunia ad ludos decerneretur. Viginti millia evis decreverunt. Dedicavit eas a des utram-Redes Dia- que in Circo Flaminio, lindosque scenicos triduum post deditationem Templi Junonis, bi- dunm post Diana, & singulos dies sectt in Circo.

EdesCa. Di quel di Caftore fa mentione Vitruvio nel c.7. del lib 4. Item generibus allis, con?

floris in flituuntur ades , ut ef Cafores in Circo Flaminio .

Cir. F. Marte v' hebbe auch' egli Tempio. Così Cornelio Nipote presso Prisciano nell' EdeaMar ottavo libro: In Circo Flaminio fuit ades Martis architesta ab Hermodoro Salaminio. tis inC.F. Fu creduto essere trà S.Maria in Campitello, e S.Angelo in Pescaria, ove un secolo sa erano trè colonne di molta grandezza: mà pesche più di Marte, chè d'alcuno de gli altri detti, io non ne sò argomento, nè pretendo indovinarne.

Delubra il Delubro di Gneo Domitio che fosse nel medesimo Circo, è relatore Plinio Cn. Do- nel 5. del 36 In maxima dignatione Cu. Domitii Delubro in Circo Faminio Neptunus mitii. ipse. O Thetis, o Achilles oc. oltre il testimonio di Vittore, e di Ruso.

Del Delubro di Giove Statore fa mentione Macrobiq nel 4. del 3. libro de' Sa...

turnali: Delubrum ait (Varro) alios existimare, in quo præter ædem sit area a sumpta Deum causa, ut est in Circo Flaminio Jovis Statoris. Forse quel di Gneo Domitio a Jovis Sta-Giove Statore era dedicato. Dal Vittor nuovo, ò per meglio dire dal Trascrittor suo, che haveva forse letto Macrobio, si pone per diverso.

Delubra taris.

Siche havendo il Circo in se tanti Tempii, i quali erano nella parte esteriore sicuramente, perche nell'interiore haurebbono impediti i sedili, & oltre i Tempii le botteghe de' bicchierari, com'accenna Martiale nell'epigr.75. del lib.12. Accipe de Circo pocula Flaminio,

Bicchierari .

la circonferenza esterna sua potè apparir poco; e con la frequenza di Tempii, 🕓 botteghe non dovette haver'aspetto diverso dall'altre firade, restandone solo apparente l'interno.

Di Bruto Callaico da Rufo, e da Vittore si scrive esser stato in questa Regione un Tempio, il quale presso al Circo si mostra da Plinio dopo le parole citate del Bruti Cal Delubro di Domitio: Mars est nunc sedens colosseus ejusdem in Templo Bruti Callaici laici. apud Circum eumdem ad Portam Lavicanam eunti, ove ragionevolmente dal Donati si sospetta scorrettione, non havendo che sar quivi la Porta Lavicana dal Circo Flaminio remotissima. Deesi forse leggere Flumentanam, d più tosto Carmentalem. Fù fabricato da quel Decio Junio Bruto, che soggiogò la Gallitia, e credesi dedicato ad Ercole Callaico, detto perciò di Bruto dal Fondatore, e Callaico dalla Deità, che vi s'adorava: ma dalle parole di Plinio nel citato luogo soggiunte, Hoc Templum jure sibi vindicavit Mars tanto colosso ibi simulatus, si può trasse alcun sospetto, s'il Tempio raccontato sopra di Marte fosse edifitio non diverso da questo di Bruto. Il sito preciso non può indovinarsi; ma quando la porta, di cui sa mentione Plinio, fosse veramente la Carmentale, à la Flumentana, si potrebbe argomentar poco lungi da S. Maria in Campitello.

Templü

La Chiesa, e'l monastero di S. Ambrogio della Massima si dice esser stato la pa- Campiullo. terna Casa di quel Santo, in cui S. Marcellina sua sorella Vergine, velata da S. Liberio Papa in compagnia d'altre Vergini visse qualche tempo, e di cui lo stesso S. Ambrosii Ambrogio nell'epistola a Siagrio 47. del libro 2. sa mentione. Indicava ciò un'inscrittione, ch'era nella Chiesa vecchia sul muro. Il Baronio nelle note al Martirologio 17. Julii l'afferma per certo. Vi si celebra per antichissimo istituto la festa... della Natività della Beatissima Vergine solennemente: onde esser questa la detta... dal Bibliotecario in Leone Terzo S. Maria Ambrossi, è argomento se non esticace, assai ragionevole.

S. Maria in Domus

Il Teatro di Pompeo, e le cose aggiacenti.

# CAPOTERZO.

'concorde sentenza de gli Antiquarii, ch'il Teatro di Pompeo sosse dove hoggi Theatris è il Palazzo de gli Orfini in Campo di Fiore; nel qual Palazzo gli Scrittori del Pompeii. fecolo passato viddero gli avanzi. Adesso alcuni pezzi d'antico muro durano nel la Palere de' stalla, ma senza forma alcuna riconoscibile. Non però si faccia presupposto, che signori Ornon maggior di quel Palazzo fosse il Teatro d'ottanta mila luoghi capace : nè dal- foi in Camla circolar forma, che verso Campo di Fiore mostra la fabrica, si faccia giuditio, che fosse anticamente ivi il tondo, cioè a dir la Cavea del Teatro. Il Fulvio testimonio di vista de i refidui, che v'erano cento venti, e più anni sà, ci dà luce del vero, dicendo: Entant adbuc vestigia juntà campun, quem Floreum appellant, ubi nune positura del Palatium Dominorum Urfmorum, à cujus tergo erat Theatri caves versus auroram. Temp. E noi nello svantagio de tempi presenti non douremo dar sede a chi hà veduto?. Diciamo dunque, che se la cavea, cioè la parte tondeggiante su verso i Chiavari

e per-

e perciò la scena verso il Campo detto hoggi di Fiore, la medesima cavea col Tempio di Venere, che haveva congiunto, riguardava a fronte il capo del Circo Fiaminio, che per appunto frà l'Olmo, e la piazza de'Mattei gli era incontro; di che discorreremo meglio frà poco; e per dar'al Teatro giro, e spatio sufficiente, convien supporre, che quanto è frà la via de'Chiavari, e Campo di Fiore, e fors'anche par-

te di questo medefimo campo occupasse.

Primo Tea. tro Stabile. Roms.

neris Vi-

ctricis.

Il Teatro di Pompeo su il primo stabile, che in Roma sosse satto, essendo prima stato solito compor molti disfacibili ogni volta, ch'i giuochi scenici s'haveyano a... che fosse in celebrare, ma con tale spesa, che Pompeo benche tassato da vecchi, come narrano Plutarco nella vita del medesimo, e Tacito nel lib. 14., di troppo lusso in cotal fabrica, su poi conosciuto haver satta opra di parsimonia. Lo sece ad esempio (dice ivi Plutarco) di quel, c'haveva in Mitilene veduto, ma però più magnifico, e più capace, Dione il dice nel 39. lib. non fatto da Pompeo, ma da Demetrio suo Liberto con acquisti fatti, quando militò sotto di lui, & haverne dato il nome al Padrone, per isfuggir'i susuri di tanto avanzo di moneta: ma gli Autori portati sopra, a' quali più è da stare, l'attribuiscono a Pompeo; il quale per cohonestar la spesa con titolo pio, gli aggiunse il Tempio di Venere Vittrice. Onde Tertulliano nel Ædes Velibro de spettacoli così ne scrive: Vertius quandoq; memoria sua censoriam animadversionem, Veneris ædem superposuit, & ad dedicationem editto populum vocans non Theatrum, sed Veneris Templum nuncupavit, cui subjectmus, inquit, gradus spectaculorum. Da che argomentisi il Tempio di Venere non sopra la Scena, com'altri pensa, ma fopra la Cavea esser stato fatto, a cui per que' circolari gradi, che servendo principalmente al Teatro sembravano del Tempio, salivasi. Ciò oltre le parole di Ter-

tulliano citate, e l'altre, che di Gellio porterò appresso, si prova con Suetonio chiaramente nel 21. di Claudio: ove dice che nel giorno della nuova dedicatione del Teatro medesimo risarcito Claudio cum priùs apud superiores ædes supp'icasset, perq; mediam Caveam sedentibus, ac stentibus cunctis descendisset, &c. Dello stelso Tempio

di Venere cognominata Vittrice fanno mentione Plutarco nella vita di Pompeo, e Temple del. Plinio nel settimo dell'ottavo. Gellio nel primo del decimo lo dice Tempio della. la Pissoria. Vittoria: Cum Pompejus adem Victoria dedicaturus foret, cujus gradus vice Ibeatri essent &c. mà all'autorità sopradetta non si può non dar fede, aggiuntovi il testimonio del Marliano, che scrive haver visto l'anno 1525. dietro la Chiesa di S. M. in GrottaPinta congiunta al Palazzo de gli Orlini disotterrar'un marmo con queste lettere : VENERIS VICTRICIS. Ma da Vittrice a Vittoria non è varietà di momento; e su forse anche in Gellio disetto del Trascrittore: Nota il Donati nelle parole di Plutarco: I. ETA A4308 dens Niknopo Jew Templa Veneris Vistricis, ch'il Tempio non era un solo; aggiungendovi quello, che di Claudio dice Suetonio citato: Ludos dedicationis Pompejani Theatri, quod ambustum restituerat, e tribunali posito in orchestra commist, cum priùs ad superiores ædes supplicasset, &c. Donde fà giuditioso motivo, se due Tempii congiunti fossero, ò uno bipartito. Et io v'aggiungo da considerarsi, s'uno havesse nome di Vittoria, conforme alla relatione di Gellio, l'altro di Venere Vittrice detto da gli altri; se però quel Testo di Suetonio non và corretto, come nel primo de gli Eletti piace al Lipsio, che à Superiores sedes, à Superiorem ædem dubita si debba leggere.

In Scena rifattavi da Tiberio.

La Scena esservi stata fatta da Tiberio scrive Tacito nel sesto de gli Annali: Ne publice quidem, nisi duo opera struxit, Templum Augusto, & Scend Pompejani Theatriscaq; perfecta contemptu ambitionis, an per senectutem, baud dedicavit: Donde par, che s'inferisca non vi haver Pompeo fatta scena stabile:ma da Suetonio in Tiberio può raccorsi la scena consumata dall'incendio esservi stata da lui rifatta: Nam que sola Susceperat Augusti Templum, restitutionemq; Pompejani Theatri, imperseda post tot annos reliquit, aggiuntovi quel, che dice Tacito nel 3. de gli Annali: Theatrum igne fortuito baustum Tiberius extrusturum pollicitus est, qudd nemo è samilia restaurando sussi;

teret, manente tamen nostro Pompeii. Et ecco apertamente erronea la sentenza di molti, che il Teatro da Pompeo lasciato imperfetto ricevesse l'ultima persettion sotto Caligola. Ben'è vero, che Caligola compì di risarcirlo, dicendo Suetonio di lui nel 21 Opera sub Tiberio semipersetta Templu August, Theatrumg; Pompeii absolvit. E'opinione d'altri, che di nuovo arso, si risarcisse poi da Claudio per le parole del 21. di Suetonio in Claudio già citate; ma nel 58. libro Dione riferisce solo, che Claudio rendesse a Pompeo la memoria del suo Teatro (toltane forse da Caligola) con porre il nome di Tiberio nella scena dal medesimo rifatta, e con iscolpirvi il suo proprio, come di semplice consecratore.

Fu da Nerone in un sol giorno indorato tutto, per ostentar'a Tiridate Rè d'Armenia, ch'era in Roma, un luminoso effetto della Romana potenza; come nel terzo del 33. da Plinio, e nel 63. da Dione, ò da Sifilino si narra: per il qual'indoramento non intenderei io i marmi, ed i tevertini tutti coperti d'oro, dal qual più occultata, ch'illustrata si sarebbe la magnisicenza di quello edisitio, maguernitane d'oro la maggior parte de' membri, e nelle volte i stucchi dorati ò

tutti, ò il più.

Arse di nuovo la scena sotto Tito. Dione, è pur Sisilino nel 66. Arse ancora il Teatro fotto Filippo ne'giuochi secolari del millesimo anno della Città, secondo Eusebio nella Cronica. Et il Donati dubita, se l'incendio da Vopisco raccontato in Carino; Pegma pratered exhibuit, cujus flammis scena conflagravit, quam Diocletianus posted magnificentiorem reddidit, succedesse nella scena di questo Teatro, & è molto congruo al vero. Haverlo finalmente ristorato il Rè Teodorico si legge nell'epi-

stola 51. lib 4. di Cassiodoro.

Il Teatro detto Lapideo da Vitruvio nel secondo del terzo libro sembra a me non altro essere, chè questo di Pompeo, ancorche da i più de gliantiquarii si senta al- lapideum trimente. Ad altro, chè a questo, che fù il primo stabile, non conveniva per antonomasia cotal nome, & in oltre nel tempo d'Augusto, nel quale, e forse nel principio Vitruvio scrisse, il Teatro di Pompeo era vnico, per non esser' anche gli altri due fondati, ò persettionati: e quando pur satti si vogliono supporre, quel nome convenevole a teatro unico non potè per anche esser disusato. Dà chiarezza a ret soli rea. cotal verità Strabone, il quale nel 5. frà gli edifitii del Campo Marzo trè soli ne si bebbe Reconta. Ne si dica intendere del Campo nel più stretto senso; perche il proprio Cam. \*\*. po Marzo non hebbe mai nel giro suo trè Teatri. Ovidio nel primo dell'arte d'amare trè Teatri soli mostra esser stati in Roma:

Visite conspicuis trina Theatra locis.

e non meno chiaramente Suetonio nel 45.d'Augusto:ut Stephanione togatarium, Oc, per trina Theatra virgis casum relegaverit. Si risponderà, che quel di Balbo non... fosse ancor fatto / furono questo, e quel di Marcello in un'anno medesimo dedicati nel Consolato di Tiberio, e di Varo; così nel 54. Dione racconta. Dunque ò due soli erano, è quattro, e non trè nel tempo d'Ovidio, & in quello, di cui Suetonio scrive: mà che si può rispondere a Seneca nel sesto del primo libro De Clementia? Tribus codem tempore Theatris via postulantur; Non era forse allhora fatto il Teatro di Balbo? Che dirassi ad Ausonio, il quale più apertamente nel prologo del Poema fopra i sette savii canta così?

> Cuneata crevit bec Theatri immanitas, Pompejus banc, & Balbus, & Cesar dedit Octavianus concertantes sumptibus.

Quindi il Rufo del Panvinio, ch'oltre i trè hà registrato ancora Theatrum lapideum; segue a discuoprire al solito l'aggiunte adulterine, che hà in seno; si com' anche il Vittor secondo, le cui diversità dall'antico sono per lo più le stesse, che quelle di Rufo. Il descrittor delle Regioni della Notitia pone quivi anch'egli Theatra IIII.

Indorato de Nerono in nn Lio 700 L

Arlore Thi Storato più

fecondo gli errori suoi usati; ma poi nel breviario estremo contradicendosi pone Theatra 111.

Arcus Tiberii Ces.

Al Teatro di Pompeo su appresso un'Arco sabricato a Tiberio da Claudio, e prima decretatogli dal Senato. Suetonio nell'undecimo di Claudio: Tiberio marmoreum arcum juxtd Pompeii Theatrum, decretum quidem olim à Senatu, verum omissum peregit.

Arıs.

Fuvi anche il Tempio della Fortuna Equestre; di cui Vitruvio nel luogo allegato: Ædes For- Quemadmodă est Fortuna Equestris ad Theatrum lapideum; e lo dice fatto con simmeture Eque tria detta Systilos, la quale frà due colonne lasciava spatio capace delle grossezze di due altre. Ben'è strano, come nota i! Lipsio, che Tacito nel terzo de gli Annali dica in tempo di Tiberio non esser stato in Roma Tempio di cotal Dea : Et si delubra eius Dec multa in Urbe, nullum tali cognomento erat; mentre il Lipsio con Livio, con Valerio, e con Giulio Obsequente mostra il contrario; & il Giraldo nel

In sempe di Sintagma 16. gli oppone di più Vetruvio. Mà il Donati dottamente, e giuditiosa-Tiberie arse mente sostenendo Tacito considera, che potè questo Tempio dopo Augusto, ò verso il suo fine per alcun casuale incendio essersi abbrugiato, e nel tempo di Tiberio, ò non risatto, ò non dedicato ancora: A che io applaudendo aggiungo, che se in... tempo di Tiberio, ò nel fine d'Augusto si sà, che arse il Teatro di Pompeo: Theatrum igne fortuito baustum Tiberius extrusturum pollicitus est, &c. ben pote allhora... ardere il vicino Tempio dell'Equestre Fortuna: e se Tiberio non persettionò il Teatro da lui promesso, molto più verisimilmente quel Tempio durò impersetto, non leggendoli haver'egli fatta altra opera publica, ch'il Tempio d'Augusto, e'l ristoramento di quel Teatro. Non mi parrebbe strano il sospettar'anche quel Tempio una delle sabriche, & un de' doni di Pompeo, che suori d'esempio trionso nell'ordine equestre, prima che fosse ammesso in Senato. Potè esser sua fattura da'fondamenti, ò ristoratione almeno dell'antico già da Quinto Fulvio fondato.

Pompeii cum Cu. ria, & Atrio.

Intorno al Teatro fece Pompeo altre fabriche, delle quali la più famosa fu il Porsi-Porticus co, ch'esser stato avanti al Teatro dichiara Appiano nel 2. delle guerre Civili. Brutus interim in Porticu, que ante Theatrum sta erat, exigentibus ab co veluti Pretor ius administrabat: e l'Ante doversi intendere dalla parte non della Cavea, ma della. scena traggasi dal c.9. del 5. di Vitruvio: Post scenam porticus sunt constituenda, uti cum imbres repentini ludos interpellaverint, babeat Populus quò se recipiat ex Ibeatro, Choragiaque laxamentum babeant ad Chorum parandum, uti sunt porticus Pompejane. Verso il Campo di Fiore dunque su il portico; del quale non intendo per hora dir più, havendone a dir'assai dopo haver trattato del Campo Marzo.

Curia Popeii.

Oltre al Portico fece Pompeo ivi la Curia; della quale parla assai chiaro Plutarco in Cesare: Locus, in quo ca die Senatus cogebatur, Pompejus inter alia ornamenta ante Theatrum dedicaverat; in eo prætered quedam Pompeii erat imago, Gr. e Suetonio nell' 80 di Cesare: Postquam Senatus Idibus Martiis in Pompeii Curiam edictus est, sacile tempus, & locum pretulerunt, parla de' congiurati all'uccisione di Cesare, i quali Dione dice nel 44. haver preparati per loro soccorso nel Teatro di Pompeo vicino alla Curia gran numero di Gladiatori. Presso al Teatro su ella dunque; ma da qual parte non si dice. In Appiano si legge Ante Theatrum, la qual parola avanti alla scena non può avverarsi; perche v'era il portico: resta dunque, che avanti alla-Cavea si creda, e molto congruentemente; perche quella parte srà il Teatro, e'l Circo Flaminio habitata tutta era veramente luogo al proposito per una Curia, e per il Senato, e non l'altra, ch'era campo. Così frà la Curia, & il Portico a lato del Teatro potè essere alcun bosco, à quel de' Platani, à almeno altro di lauri, à d'alberi diversi, scrivendosi nell'81. di Cesare da Sueconio: Prici: autem casdem idus a rem regaliolum cum laureo ramulo Pompejanç curiç se inferetem volucres varis gener es ex proximo nemore persequate ibidem discerpserant. Della qual Curia il sito più dimostrativamente trà il Palazzo de gli Orsini, e la Chiesa di S. Andrea della Valle può

argo-

argomentarsi, & io vidi nel cavar'i fondamenti della sacciata di quella Chiesa trovare sotterra due grandi colonne di marmo. Pabricolla ivi Pompeo, acciò dovendosi tener Senato in tempo di Spettacoli Teatrali per commodità del popolo,si tenesfe presso quelli; Così Appiano nel secondo delle Guerre Civili: Ludi tum erant in Theatro, & Senatus imminentes huic edes petiit, ut mos est spectaculorum tempore. In Vifa neciso questa su ucciso Cesare, dopo la cui morte su chiusa. Suetonio nell'88. del medesi- Cesarese permo: Curiam, in qua occisusest, obstrui placuit; Appiano nel secondo delle Guerre chinia. Civili la dice non chiusa solo, ma & abbrugiata dal popolo: della qual chiusura, se non anche della distruttione, dà inditio la statua, che v'era di Pompeo, posta da Augusto altrove. Suetonio nel 31. d'Augusto: Pompeii quoque satuam contrà Theatri ejus Regiam marmoreo Jano supposuit translatam è Curia, in qua Julius Casar sucrat occisus.

Havervi appresso fatta Pompeo la casa, è sentenza della maggior parte de gli An- casa di tiquarii; perche leggevano in Plutarco: Is usque ad tertium Triumphum mediocriter, Pompeo o O simpliciter babitavit . Post Populo Romano eximium illud, O celebratum Theatrum extruxit. O juxtà velut appendicem ædisseavit domum priore splendidiorem. Ma dal Do- Ma fa da. nati, che ne'veri sensi de gli antichi Scrittori hà havuto occhi d'aquila, si sa chiaro la parola Juntà esservi posta supersua dal Traduttore, leggedosi solo nel Testo greco: ESTES EFENUS To TOSETTE THATO: veluti appendicem quandam edificavit; e laggiamente soggiunge l'appendice riferirsi non al luogo, ma alla sabrica, e dichiararsi vn'aggiunta alla sontuosità del Teatro l'haver'ampliata, & abbellita la casa propria, non presso al Teatro, ma dove ella prima era: a che essicacemente persuadono l'autorità dal medesimo addotte, mostranti la casa sontuosa, e celebre di Pompeo esser

stata nelle Carine; e d'essa nella quarta Regione da noi sù parlato.

L'Atrio, e la Basilica di Pompeo si dicono parimente presso al Teatro. Dell' Atrium Atrio non s'hà altro lume, chè del nome di Satrio; col quale gli Antiquarii dicono Pompeii . esser stata nomata la contrada de' Chiavari frà il Palazzo de gli Orsini, e S. Andrea della Valle fino a' tempi nostri:ma in cotal nome non veggio io favilla di luce dell' Atrio, potendo esser nome corrotto d'altra cosa, e forse del Teatro medesimo. Bafilica e Della Basilica altro non si trova, ch'il nome di Regia in Suetonio, che nel cap 31. Regie di d'Augusto così scrive: Pompeji quoque statuam contrà Theatri ejui Regiam marmoreo Pompeo che Jano supposuit &c. ma dicendo Suetonio Theatri Regiam, la dimostra parte del Tea- essa sosse sollo per la fosse de la festa de la Teatro, non fabrica distinta, e diversa; e sorse della medesima intese Vetruvio nel settimo del quinto libro, parlando de gli ornamenti dell'Aula regia nel Teatro: lpse autem Scenę suas babent rationes explicatas ità, uti mediç valve ornatus babeant aule regie deutra, ac finistra bospitalia &c. e delle porte dette Regie parla nel c. antecedente. Cosi della Regia del Teatro di Marcello sà mentione Asconio nell'Oratione pro Scauro : Quatuor columna marmoree infigni magnitudine, que nunc esse in Regia Theatrl Marcelli dicuntur. Et in vero se presso alla Curia sosse stata la Basilica da tenervisi ragione, Bruto nella congiura contro Cesare, mentre nella Curia s'adunava il Senato, l'haurebbe tenuta mella Basilica, è non nel Portico; dove la tenne, con Appiano scrive nel secondo delle Guerre Civili: Spettacula tunc quidem in Pompeit Theatro agitabantur, Senatus in edibus proximis convocabatur, Brutus interim in Perticu, que ante Theatrum sta crat, exigentibus ab co veluti Preter jus administrabat. Ben'è vero, che scrivendo Paterculo nel secondo haver Pompeo circondato il Teatro d'altri edifitii: Persettis muneribus Theatri. O aliorum operum, que ei circundedit; un circondamento si fatto malamente s'avvera nelle sole due sabriche di Portico, e di Curia: ma, come dissi, fabricò sorse egli anche il Tempio dell'equestre sortuna, vi piantò i Boschi di Platani, e facilmente anche d'altro.

Hebbe Pompeo gli Horti; ne' quali successe Marco Antonio ò per dono di Ce- Moti di sare, come Appiano dice nel secondo delle Guerre Civili, ò per compra, quando Pompeo. d'ordine di Cesare i beni di Pompeo surono subastati, come nella seconda Filip-

Y 2

Doppii.

pica Cicerone scrive. Esser stati doppii, cioè superiori, & inseriori, dice Asconio nella Miloniana: Timebat autem Pompejus Milonem, seu timere simulabat: plerumque non domi sue, sed in bortis manebat, idque ipsum in superioribus, circà ques etiam magnanimus multum excusabat;ò secondo altri testi forse migliori:magna manus militum excubabat; e verso il fine: & ideò ne domi quidem sua, sed in bortis superioribus antè juditium mansisse, ita ut villam quoque præsidio circundaret. Donde cavasi, che condisse giunta a' superiori era la villa. Il Donati stima facile gl'inferiori esser stati presso al Teatro; nè è cosa impossibile, ò inverisimile; ma si come non sò contradirgli, nè pur mi dà l'animo di farne altro giuditio.

Atticaglia Cabari.

Frà il Teatro di Pompeo, e'l Circo Flaminio il passato secolo vide una grande, e lunga fabrica, e se ne vede anche hoggi un pò d'avanzo presso la Chiesetta di S. M. Luin Ca. detta in Cacabari; la quale secondo la pianta descrittaci dal Serlio nel terzo libro della fua Architettura, occupava quanto è di sito per lunghezza trà i Giubbonari,e piazza Giudea, abbracciando in se il Palazzo de' Santacroci, e quella piazza in tal guila, che cominciando dove potè il Teatro haver termine, finiva presso al Circo. Non occupava però lo spatio frà questo, e quello; ma lasciandolo vacuo, sì che po-

vii.

Corinthia tessero guardarsi ambe le gran moli a fronte, chiudeva verso Austro quello spatio a Cn.Octa. guisa di piazza. La pianta delineatane dal Serlio lo rappresenta un portico vasto, e doppio; poiche trà il lato boreale riguardante quelle due fabriche, e l'australe volto verso il Monte de' Cenci, e'l Tevere haveva nel suo mezzo un massiccio lungo dividente ambi i lati, che due distinti Portici rassembravano con trè scale a chiocciola da salir sopra; e finalmente sopra il primo ordine sorgeva un'altro, come oltre nn'altra particolar figura fattane dal Serlio, si mostra da gli avanzi, i quali ne durano. Fù creduta da molti la casa di Mario dal corrotto nome di Cacabarii, quasi casa Marii persuasi. Da altri meno leggiermente si stima il Portico di Pompeo:ma quello delizioso per l'ombre de' Platani, e passeggiato per ispasso la state non meno de huomini, chè da donne, più hà del credibile fosse su la sponda herbosa del campo. si come diremo, che nella frequenza delle fabriche, e già esser stato dalla parte della scena del Teatro dicemmo. Oltre che gli archi satti più di mattoni, chè di tevertini non solo indicano maggiore antichità, ma il Portico di Pompeo, che sopra colonne, e non pilastri, come questo, s'ergeva più magnifico, non si confanno. La vicinanza al Circo Flaminio fà, che dal Donati si giudichi, e più verifimilmente quel di Filippo: ma io non sò per qual ragione non possa più tosto esser quel di Gneo Onavio detto doppio da Plinio, e da Vittore, ch'esser stato vicino al Circo Flaminio, & al Teatro di Pompeo si trova egualmente. Con la vicinanza al Teatro si contrasegna da Pesto quasi nel principio del 16. libro: Ottavia Porticus dua appellantur, quarum alteram Theatro Marcelli propiorem Ociavia soror August secit, alteram Theatro Pompeii proximam Cn.Oftavius Cn.filius, qui suit Ed.Cur. Pr.Cos. Decemvir sacris faciendis,triumphavitq; de Rege Perseo navali Triumpho, quam combustam resiciedam curavit Cesar Augustus. Con la vicinanza al Circo è riconosciuto da Plinio nel 3. del 34. Invenio, & a Cn. Ostavio, qui de Perseo Rege navalem Triumphum egit, fastam porticum duplicem ad Circum Flaminium, que Corinthia sit appellata a capitulis ereis columnarii: e da Vellejo nel secondo: Porticum in Circo Cn.Octavius multo amenissimam molitus est. Congiunti a i pilastri hà mezze colonne con capitelli di tevertino: onde que' di bronzo non furono da per tutto; lusso, che sarebbe stato a quel secolo troppo mo-Atuoso, ma ad alcune forse particolari, che v'erano, d nel piano terreno, dove era l'intramezzo, è più tosto nel disopra. Esser questo l'ambulationi Ottaviane, in cui S. Nicola dice Gioseffo nel settimo della guerra Giudaica esser stati Vespasiano e Tito avanti de' Cesa- al Trionfo dal Senato ricevuti, il Donati mostra esticacemente. Gli Antiquarii lo & rini detto congetturano presso la Chiesa di S. Nicolò de' Cesarini, detto già In Calcaria, e penin Calca- sano da Xalude cioè dal bronzo di que' capitelli: ma meglio dal Donati fi discorre quel Portico esser stato anticamente detto non Calchio, ma Corintio, & in tempi

ria.

meno

meno eruditi non quadra, che gli s'applicasse dal Greco nuova etimologia. S. Nicolò sù detto In Calcaria, per la vicina calcaja, che v'era, e che v'è. Il cognomo In Cacabarii, che hà la già nomata Chiesetta di S. Maria, io non veggio necessità di stimarlo, com'altri lo stima, corrotto, mentre così intero, e puro, com'egli è, hà cabari donde significato congruo, e piano. Catabarii è derivativo da Catabus, e dinota gli arte- detta. fici di caldaje, ò di pentole; i quali si come hoggi stanno in cima di piazza Navona, poterono, se non prima, almeno nell'estremo del Romano Impero, ò della lingua latina esfercitar'in quel contorno il loro mestiero.

Del Portico di Filippo fà mentione Plinio nel libro 35. più volte, dicendo nel capitolo 10. essere in quel Portico un'Elena di Zeusi, & un Libero, un'Alessandro Philippi. putto, & un' Hippolito d' Antifilo; e nel capitolo 11. esservi la guerra Trojana... dipinta in più tavole da Teodoro. Rufo, e Vittore il pongono in questa Regione, e da Martiale nell'epigramma 50. del quinto libro presso al Tempio d'Ercole

fi dimostra :

Vites censeo Porticum Philippi, Si te viderit Hercules, peristi.

& essendo in quell'epigramma concetto di Martiale, che Labieno ancorche vecchio sembrava fanciulio, forse l'Ercole custode era figurato in atto scacciante i ragazzi dalla folla del Circo. Et essendo quel Tempio presso all'Olmo, il Portico ( se però gli era a lato) su facilmente trà l'Olmo, e la piazza de' Cavalieri incontro all'altro d'Ottavio. Così tra'l Circo Flaminio e'l Teatro Pompejano si chiudevaall'intorno tutto lo spatio come Foro, in cui forse la Curia di Pompeo rispondeva, e decentemente trà quel Teatro, è'l Portico di Filippo in maniera poco diversa da questo picciolo cenno di pianta, che qui con lineature semplici aggiungo.

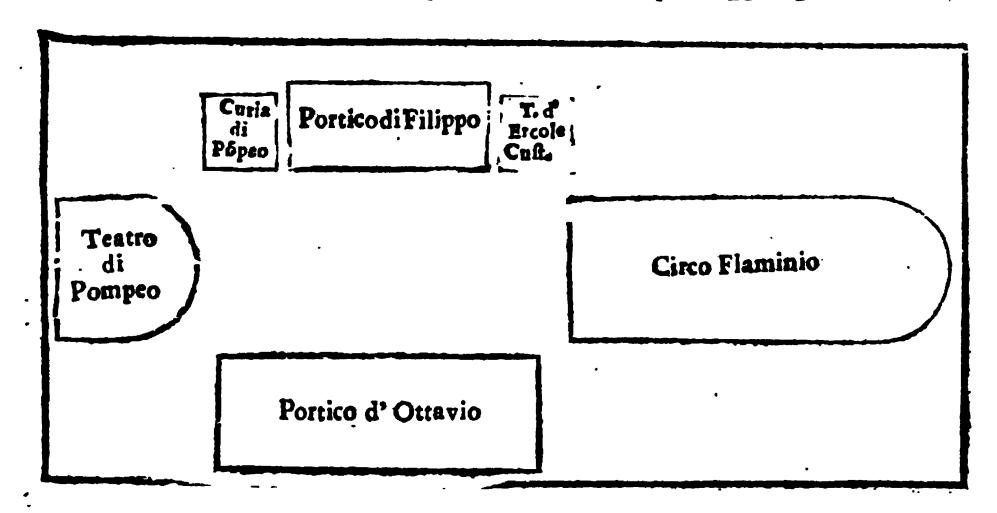

Il Pantheon d'Agrippa son altre cose vicine.

# CAPO QUARTO.

Vel Tempio,che si dice hoggi la Rotonda,esser stato il Pantheon d'Agrippa, è cosa indubitata, ne solo nota a gli Antiquarii, ma anche ad ogn'altro. La Resonda, sorma sua rotonda, e l'inscrittione, che porta in fronte, M. AGRIPPA. L. P. COS. Patheon. TER.

Porticus

TERTIVM. FECIT, sono rincontri buoni con quello, che nel 53. libro ne scrive Dione: mà se da fondamenti Agrippa lo facesse è gran dubbio. Dione usa la parola Extélest che non fare in tutto, mà perfettionare significa. Ecco le sue parole; Pantheon quoque persecit Agrippa. Id sie dicitur fortasse quod in smulacris Martis, & Veneris multas Deorum imagines acciperet, ut verd mibi videtur inde id nominis babet, quèd forma convexa fastigiatum Celisimilitudinem ostenderet. In oltre gli occhi stessi ne dubitano, vedendo l'ordine del cornicione del Portico non caminar con quello del Tempio, anzi nè essere le sue estremità incastrate nel muro del Tempio, ma., come a edificio diverso, appena accostarglisi. Confessano anche gli Architetti il Portico esser fabrica più del Tempio ben'intela, e perciò d'Architetto migliore, fatta in diverso tempo. Ammiano Marcellino nel 16. libro annoverandolo con il Capitolino di Giove, con quello della Pace, e con quel di Venere, e Roma per i primi di bellezza, così lo descrive: Velut regionem teretem speciosa celstudine fornicatam: e Plinio nel 15.del 36. parimente con le fabriche Romane più maravigliose l'esalta dicendolo: Pantheon Jovi Ultori ab Agrippa factum cum Theatrum ante texerit Rome Or. & in vero chi considera quella circolar machina non nel sito d'hoggidì, ma spiccata tutta dalla bassezza del piano antico, al quale come hora si discende, salivasi, non può della sua bella elevatezza, e sveltezza, e della gran maestà del portico non restar stupesatto. Astermano il Fulvio, & il Marliano haver veduto scoperto l'antieo piano avanti al Tempio, da cui tanto si saliva, quanto hora si scenstatue d' de. Nel portico due gran nicchioni collaterali alla porta si veggono; ove facil-Angusto, e mente furono le statue d'Augusto, e d'Agrippa, delle quali Dione favella nel libro d'Asrippa. citato: Voluit Agrippa in co Augusti quoque statuam collocare, nomenq; operis ei adscribere:neutrum autem eo accipiente, in Pantheo ipso Cesaris prioris, Augusti. G suam in vesti-Travise tego: bulo posuit. Il Portico haver'havuto copertura, e travi di bronzo è certo. Le tegole le di bronz, esserne state tolte da Costanzo III. Imperator Greco, e con altri bronzi, e marmi portate in Sicilia scrive Anastasio in S. Vitaliano Papa. I travi pur di bronzo maestrevolmente fatti ciascheduno con trè grosse tavole da chiodi pur di bronzo connesse, si son veduti a nostro tempo, finche Urbano VIII. l'Anno 1627. le levò, per farne all'Altar maggiore della Chiesa di S.Pietro colonne, & a Castel S. Angelo artiglierie, ponendovi in loro luogo travi di legno, e rifarcendo all'incontro il portico nell'ango-Porta , e Stilo destrose di più adornandolo di due campanili. La porta è parimente di bronzo, e piti marayi. di grandezza incredibile; mà non bene aggiustandosi di misura co' stipiti, dà sospetto, che non sia la sua primiera, mà altra d'altro antico edifitio aggiustatavi di poi per supplimento. In fine la smisuratezza de' stipiti marmorei, e tutti interi superaogni stupore. Su'l frontespitio furono statue, ch'in tanta altezza non bene si godevano. Plinio nel 5. del 36. Agrippa Pantheum decoravit Diogenes Athentenfisio Cariatides in columnis Templi ejus probantur inter pauca operum sicut in fastigio posita signa, sed Cariatidi. propter altitudinem loci minus celebrata. Le Cariatidi delle colonne ciò che fossero, dichiara Vitruvio nel c.1. dicendole statue di Donzelle sostenenti in luogo di colonne i capitelli su'l capo; le quali in qual parte del Panteon fossero, ò potessero essere non sò discernere Nel 3. del 34. il medesimo Plinio dice esservi stati capitelli Siracusani : Syracusana sunt in Pantheo capita columnarum à M. Agrippa posita; cioè di bronzo Siraculano; i quali ove potessero elsere nè pur sò vedere. Se però non vogliamo immaginarci, che le sei Cappellette in vece delle colonne, che ora vi si veggiono, ha vessero prima Cariatidi, e capitelli di bronzo mutate da chi dipoi le risarci.

Capitelli di bronzo .

nel portico.

gliofi.

Scrissi ciò non havendo ancor veduti i discorsi di Lodovico Demontioso, de'quali è il titolo Gallus Rome Hospes, comunicationi dipoi dalla geneilezza dell'eruditissimo Sig. Benedetto Mellini. Di questi Il secondo contiene il medesimo dabbio delle Cariatidi trattato distusamente. Osserva l'Autore nella Rotonda due cose: una è il pavimento, ch'alle bali delle belle colonne striate di marmo Numidico coprendo. non poca parce del Plinto, sà congetturare, che il pavimento primiero sosse più balso;

Conta

di che danno ancora inditio i legni d'un principio di scala restati presso alla soglia, dalla quale ancor'hoggi nell'entrar del Tempio si scende qualchepoco.L'altra osservatione è la simmetria della fabrica, la quale benche habbia membri Corintii richiedenti sveltezza, nulladimeno bà proportione Dorica, non essendo più alta, chè larga: proportione dagli antichi Architetti biasimata ne' Tempii, come da Vitruvio nel libro 4. c.3. si riferisce. Quindi il Demontioso conchiude, che acciò la Rotonda haveste sveltezza dicevole, dovette il suo pavimento estere assai più basso di quello d'hoggi. Racconta haver vedute nel Portico alcune tavole di marmo quasi sepolte frà rovine, con cimala da piedestallo, sotto cui era di mezzo rilievo scolpita una... donna. Queste tavole (d'una delle quali porta il ritratto, & erano forse quelle, ch'hoggi stanno nel secondo cortile del Palazzo Farnesiano verso strada Giulia appoggia. te al muro presso al portone ) giudica egli parti anteriori di piedestalli sottoposti già alle colonne striate del Tempio, vedendovisi larghezza pari a quella de i Plinti; e le donne scolpitevi pensa essere le Cariatidi scritte da Plinio. Crede perciò il pavimento esser stato tredici palmi più basso, tanta argomentando l'altezza di que'piedestalli, e perciò dalla porta esservisi disceso per molti gradi. Anzi nè sodisfatto di ciò, per dar'al Tempio sveltezza ancor maggiore, lascia al pavimento intorno intorno spatio bastevole, e'l resto, ch'era nel mezzo, porta assai più al basso, ove pone la chiavica; e acciò vi si potesse scendere da ogni parte, d'una circolare scalinata il circonda. Così dà all'intorno della machina figura ovale; e perch'il Tempio era dedicato a Giove, e a tutti gli Dii, nella tribuna, ch'è in faccia, giudica esser stata la... colossea statua di Giove sovra piedestallo eguale a gli altri delle colonne. Le otto Cappellette, che dalla circonferenza risaltano internamente nel vacuo, assegna a gli Dii Celesti; frà gli spatii delle maggiori colonne distribuisce i Terrestri, e sotto al pavimento nel piano più basso dietro alle scale, gl'Infernali racchiude.

Ingegnoso non men, chè dotto, è il pensiero, mà per mio credere non affatto libero da difficoltà: Primieramente le otto Cappellette hanno sotto alle loro culonne piedestalli sveltissimi, a i quali altri piedestalli di tredici palmi esser stati mai sottoposti non consente alcuna regola d'Architettura; oltre che il poco spatio, che avanti a quelle havrebbe havuto il pavimento, lo discuade. Secondariamente la statua di Giove nell'entrar della porta veduta in faccia non più elevata, anzi alquanto più bassa della soglia, havrebbe mostrato più chè decoro, viltà. Nè gli altri Dii serebbono stati giustamente disposti; poiche i Celesti di maggior dignità, e più in numero, ch' i Terrestri, havrebbono havuto posti di numero minore, e più angusti. Terzo, che le Cariatidi softenessero col capo una cimasa di piedestallo non bisognosa di sostegno, hà poco del sodo, e la cimasa dal Demontioso copiata più sembra di pilastro, chè di piedestallo. Per ultimo, se dalla porta al Tempio si discendeva, su vanamente fatta... salita dal piano del Campo alla porta, potendo senza tali faticose, e deformi inegualità haver la porta, e'l Tempio un piano medesimo. Quindi ò la porta,e con essa il Portico furono anticamente più bassi d'hoggi, e perciò le colonne ancor del Portico hebbero piedestalli, è più tosto il pavimento del Tempio non su già mai sensibilmente più basso di quello, che si vede, ma lasciava discoperti solo i Plinti delle colonne. Ben'può essere, ch'una sua parte nel mezzo si prosondasse, come in S. Pietro la Confessione de'SS. Apostoli sotto la cuppola, rimanendo così il resto all' intorno arginato con balaustri, è sicuro dalle piogge. Colà giù si potè calare, ò per scalinata aperta, come alla Consessione di S. Pietro, è più probabilmente per scale segrete, come quelle, per le quali anche hoggi dal piano della Rotonda si và su la cuppola. Nonpoterono le Infernali Deità haver luogo più decente, chè sotto tali volte; e colà già in quella circonferenza infima le Cariatidi poterono stare: la qual prosondità, se adelso non v'è più, segue, che solse per sicurezza della machina, d ad altro sine riempita, da Março Aurelio, il quale Spartia no scrive haver frà l'altre sue opere ristosato il Pauteo, ch'esser stato nel tempo di Trajano percosso, ed arso dal fulmine racconta Dione, ò da Settimio Severo, che haverlo anch'egli risarcito si legge sù l'ar" chitrave del Portico; havendolo prima in tempo di Commodo brugiato il suoco; si come il medesimo Dione sà sede, ove descrive l'incendio del Vesuvio. Chi osserverà il pavimento, lo consesserà opera antica, più ch antica moderna, e perciò facilmente d'uno di que' due Prencipi. Ma che vò io chimerizando a tentoni? la dissicoltà del dubbio richiede altro ingegno.

Alla statua di Venere, ch'era nel Panteo, su posta la gran perla segata in du., Perla avan ch'alla cena di Cleopatra avanzò. Plinio nel 35. del 9. libro, e Macrobio nel 12 del 3. de Saturnali scrivono il fatto distesamente. Il medesimo Tempio esser stato da Adriano, e poi da Antonino ristorato, Spartiano, e Capitolino raccontano, e da... Severo si legge nell'architrave.

Trà la Rotonda, & i Cesarini, ciò che sosse, si trova assai agevolmente. Non lun-Arto della Ciambella. gi dalla Rotonda molto, ove su l'arco, che dicevasi della Ciambella, è in piedi un buon residuo sferico d' un Calidario, ch'esser state nelle Terme d'Agrippa univer-Horti, & salmente si dice, ne invano. In Sesto Ruso si legge. . . . M. Agrippe; ove sorse Therme Pantheon si leggevaje segue : Horti, O' Therma Agrippa, inditio non affatto debole Agrippæ, di vicinità al Panteo. Dione così parla d'esse nel 53. Agrippa vaporarium laconicum fecit. Laconicum autem dicitur id genus balnei, quoniam bic tùm nudari corporatum inungi oleo pracipue videbantur. E Plinio in più d'un luogo, ma specialmente nel 25. del libro 36 de'pavimenti favellando: Agrippa certe in Thermis, quas Rome fecit, siglinum opus encausto pinxit, in reliquis albaria adornavit, non dubie vitreas sasturus cameras, fe prius inventum id fuisset, &c. Enel 4. del 35. In Thermarum quoque calidisima parte (Agrippa)marmoribus incluserat parvas tabellas paulò antequa rescerentur sublatas. d'una statua di bronzo, che trà l'altre v'era, dice nell'8 del 34. Plurima ex omnibis signa fecit, Ge. (intende di Lisippo Sicionio) inter qua distringentem se, quem Agrippa antè Thermas suas dicavit mirè gratum Tiberio Principi, qui non quivit temperare sibi in co. Tc. transtulita; in cubiculum, alio ibi signo substituto; cum quidem tanta Populi Romani contumacia fuit ut magnis Theatri clamoribus reponi Apossiomenem flagitaverit, Princepsque quanquam adamatum reposuerit. Divennero elle publiche dopo la mor-Divennte te d'Agrippa, che le lasciò al Popolo insieme con gli horti. Così nel citato libro Dione: Moriens Agrippa Populo Hortos, & Balneum à se denominatum legavit, ut gratis lavarentur:

ywhiche .

Gli horti d'Agrippa dalle parole medesime di Dione sa argomento il Donati, e Hortil & non vano, che fossero alle Terme contigui; e ne gli horti medesimi esser flato lo Agrippa . stagno conchiude di cui scrive Tacito nel 15.de gli Annali : In stagno igitur Agrippe (Nerone) sabricatus est ratem, cui superpositum convivium aliarum tradu moveretur. Stagnum Naves auro, atque chore distinte, quantunque altri pensino quello stagno esser stato Agrippe. in Trastevere. Suetonio nel 27. di Nerone sembra accennario quivi, dicendo Nerone solito sar cene publiche ò nella Naumachia, ò in Campo Marzo, ò nel Circo: Canitabatq:nonnunquam in publico Naumachia praclusa, vel Martio Campo, vel Circo Maximo inter scortorum totius Urbis, ambubajarumq; ministeria: ove per lo Campa Marzo conviene s'intenda lo stagno, ch'era in quel Campo, già che esser stato solite di cenarvi solennemente scrive Tacito; & il porglisi dal medesimo Tacito appresso un boschetto, & intorno habitationi, da forza al verisimile: Possquam tenebre incidebant quantum juntà vemoris, & circumjesta testa consonare cantu. E luminibus clare. scere. Del qual bosco Strabone ancora nel 13. sà mentione parlando di Lampsaco e Illine transsulit Agrippa leonem cadentem Lisippi opus, posuit verd in nemore, quod sa guum interjacet, & euripum; ove oltre allo stagno è da notare anche l'euripo; il quale sù ò lo sboccatojo dell'acqua, che non per chiavica, mà scopertamente a fine di maggior vaghezza potè correre al Tevere; ò più tosto altro rivo fattogli appresso, come sembra nel secondo de gli Aquedotti additar Frontino parlando dell'Acqua...

Vergine: Operibus sendecim quinaria necelun. in quibus per se Euripo, cui ipsa

Emips.

momen dedit, quinaria ccccix. Vi s'aggiunga, che havendogli Nerone fabricate appresso le Terme sue, si può dir, che alcuno assetto v'havesse; e sorse dalle Terme usciva a cena nello stagno, che gli era contiguo, scrivendo Suetonio nel c.allegato: Epulas à medio die ad mediam nostem protrabebat refotus sepiùs calidis piscinis, ac tempore estivo nivatis. E chi sà, che dove dice Ruso Lacus Thermarum Neronis non intenda lo stagno d'Agrippa? sò ch'il nome di lago ad ogni poca radunanza d'acqua soleva darsi, e però quel lago potè essere alcuna sonte di quelle Terme; mà nello stagno calza equalmente bene. Il suo sito giusto io direi fosse quello, ch' è detto la Valle frà la Dogana, e la Chiesa di S. Andrea: il qual nome dà inditio, che ne' tempi meno antichi, seccato lo stagno, sito più depresso de' suoi contorni vi rimanesse. Cosi confinò lo stagno con le Terme, e con gli horti, i quali fra la Ciambella, e la La Palle Chiesa di S. Nicolò de' Cesarini erano al Portico di Filippo se non contigui, lontani poco: ond'il Popolo haveva commodità di lavarsi nelle Terme, di portarsi ne gli horti frà l'ombre, e d'effercitarsi nello stagno col nuoto: Delitie imitate poi da gli altri, che Terme d'ampiezza, e magnificenza assai maggiore fabricando v'inchiusero diporti, natatorii, & altri esercitii. L'acqua Vergine da Agrippa con- Aequa Perdotta fin presso alle sue Terme come dicemmo, servi facilmente non per le Terme gine. sole, mà e per lo stagno, e per gli horti. Quando gli Scrittori dunque parlano del lavarsi nell'acqua Vergine, additano le Terme, come sa Martiale nel 42. epigramma del libro 6.

Lacus Thermarum Ne-

Contentus potes arido vapore Cruda Virgine, Martiaque mergi.

Ma trattando del nuoto intenderemo dello stagno. Così Statio nel primo delle Selve:

> Quas pręceps Anien, atque exceptura natatus Virgo juvat, oc.

e Martiale nell'epigramma 21. del lib.5.

Campus, porticus, umbra, virgo, Thermę.

lo stesso par, ch'insinui Plinio nel 3. del 31. dicendo: Horum amnium comparatione differentia supra dista deprebenduntur, cum quantum Virgo tastu, tantum presset

Martia bauftu.

Mi resta di soggiungere intorno allo stagn o, che se dietro a quello, che potè essere, lece inoltrarsi, non sarà pensiero affatto chimerico, e perciò ne anche temerario il sospettare, che il sito cupo dello stagno fosse ivi anche prima naturalmente, e della sua concavità naturale si servisse Agrippa. Se prima v'era in parte, se non total- Palus Camente, hà del probabile, che l'acque concorrendovi senza ssogo di chiavica, d d'altro prea. facessero ivi la palude nomata di Caprea, ch'esser stata nel Campo Marzo si legguin Livio, presso la quale Romolo parlando al popolo, e sopravenendovi una repentina tempesta non sù mai più veduto. Il contrasegno debolissimo della concavità sò ch'è poco; mà l'andar motivando in foggia di dubbio, ove non è ripugnanza d'impossibile, ò d'inverisimile, non deve affatto disprezzarsi.

I lauri Vipsani, che Martiale nel 109. epigramma del primo libro dice veduti Lauri Vipsa.

dalla fua cafa

.

At mea Vipsanas spectant cenacula laurus, esser stati del Portico del Panteon dicono alcuni, ò del Portico de gli Argonauti (fatti l'uno, e l'altro da Agtippa) dicono altri. A me presso a portici de' Tempii esser fatti boschi, come a Portici liberi, ch'erano ne' campi, par duro; e più volentieri credo, ch'intendesse Martiale de' lauri de gli horti d'Agrippa, i quali ancorche lontani potevano da Capo le case vedersi, come e la Rotonda, e più altri edistii meno alti di quel contorno pur'hoggi si veggiono dalle case, che sono colà sù.

Frà le Terme, e la Rotonda incontro alla Chiesa della Minerva e un gran residuo d'antiPorticus BoniEvetus.

d'antichità creduto universalmente il Tempio del Buon'Evento; non con altra congettura, chè del leggetsi in Vittore immediatamente dopo le Terme d'Agrippa... Quindi il Donati accortamente dubitandone lascia incerto in qual parte della nona Regione quel Tempio sosse. A me par di scorgere quell'anticaglia satta con grand' archi a guisa di portico, ma poi murati; e nel sine del 29. libro d'Ammiano parmi riconoscerla; ove quell'Autore così scrive delle cose satte da Claudio Presetto di Roma: Instauravit vetera plurima, inter qua porticum excitavit ingentem lavatro Agrippa contiguam Eventus Boni tognominatam ca re, quod bujus nominis prope visitar Templum. Donde possiamo trar noi congettura, c'havendo quel portico da un lato le Terme, dall'altro il Panteo vicinissimi, il Tempio, da cui trasse il nome, gli sosse quanti, cioè a dire ò nella piazza della Minerva, ò in quell'Isola di case, ch'è trà la medesima anticaglia, e la piazza non lontana di S. Eustachio.

Templú BoniEvetus.

## Il Campo Marzo, e primieramente il lato suo sinistro.

### CAPO QUINTO.

Campus Martis

Prati Flaminii .

TRA l'altre cose della nona Regione in Ruso, & in Vittore si legge il Campo I di Marte Campus Martis; per il quale intesero il Biondo, & il Fulvio quanto fuori della porta Carmentale su di spatio frà i colli, & il Tevere, mossi dalle parole di Livio nel secondo libro: Ager Tarquiniorum, qui inter Urbem, & Tiberim suit consecratus Marti, Martius deinde campus suit : Ne diversamente Dionigi ne parla nel 5. ma il Marliano, che suppone l'antiche mura di Roma in tempo della Republica sino a Ponte Sisto distese, ristringe quel Campo inter Urbem, & Tiberim da Ponte Sisto in là frà il Tevere, & il Colle de gli Hortuli, servendosi dell'autorità di Livio nel terzo: Itaq; Coss. ex composito codem bivio ad Urbem accessere, Senatumq; in Martium Campum avocavere, &c. & india poco: itaq; deinde Coff. ne criminationi locus efset, in prata Flaminia, ubi nunc edes Apollinis est (Circum jam tum Apollinarem appellabant) avocavere Senatum. Dove il Campo Marzo da i prati Flaminii distinto dichiarasi. Argomenta di più, ch'essendo quel Campo sacro a Marte, non hautebbe potuto implegarsi in case private ( delle quali nella nona Regione pur ve n'erano) ne in Fori di negotii profani, come il Suario. Il Donati distinguendo, due significati apporta del Campo Marzo; uno largo, con cui tutto ciò, ch'era trà il Tevere, il Campidoglio, il Quirinale, & il Pincio, in conformità del Biondo, e del Fulvio soleva Intendersi; nel qual senso si deono interpretar Livio,e Dionigi portati sopra: l'altro stretto significante quel solo spatio, che sacrato a Marte su lasciato libero per gli esercitii guerrieri della gioventu, & in cotal senso appare haver scritto Livio nel terzo; la qual distintione è assai ragionevole; ma i confini dal Donati attribuiti al Campo Marzo nel più stretto fignificato sembrano a me troppo ampii dal Palazzo Potificio di Monte Cavallo (com'egli divisa) al Tevere per il Collegio Romano, la Rotonda, Campo di Fiore, & il Palazzo de' Farnesi; non potendo a mio credere tutto quel grande spatio esfer restato campo vacuo sempre, e spicciato per le sole giovenili esercitationi, e'l vedremo poco sotto. Vi s'aggiunga, che presso al Tevere fu la via retta, poco lungi da'colli la Flaminia; le quali esfer state chiuse di quà, e di là da continuate fabriche non è negabile, metre la medesima Flaminia n'era anche piena lungi dal la Città, dalle quali strade il Campo era ristretto. Nel progresso del discorrerne ap-'parirà meglio il vero, & al discorso darà chiarezza il precedete lume di questa cartas

Campo Masxo quando confectato.

Era sacro a Marte, da cui hebbe il nome. Ma da chi, e quando consecrato, e così nomato egli sosse, diversamente scrivono Livio, e Dionigi: Quello dice dopo la cacciata de'Tarquinii sacrato dal popolo; questo l'asserma sacrato prima, e da' Tarquinii di poi usurpato, e sinalmente dal popolo restituito. Per Dionigi non è poca prova la legge di Numa riserita da Festo, & un'altra volta portata da me : Secun-

Secunda spolia in Martis aram in Campo solitaurilia utra volverit cadito Et il medesimo Livio nel primo ne dà alcun barlume, dicendo, che Tullio quando instituì il primo lustro edixit, ut omnes cives Romani equites, peditesq; in suis quisq; centuriis in Campo Martie prima luce adessent. Ibi instructum exercitum omnem suc,000, taurisq, tribus sustravit, &c. L'Altare forse vi su posto da Romolo, e lo spatio sacrato a Marte non fù tanto allhora, a quanto dopo scacciati i Tarquinii su disteso. Ma di nuovo frà non molto rifervo parlarne.

Fù solito dirsi con antonomastica voce di Campo. Trebellio in Claudio: Fuerat Dette Cametiam adolescens in militia cum ludicro Martiali in Gampo luciamen inter sortissimos po semplices

quosq; &c. Ovidio nel 6. de' Fasti.

Tunc ego me memini ludos in gramiue campi Apicere, GC.

Propertio nell'Elegia 16. del 2.

Tot jam abiere dies, cum me nec cura Theatri, Nec tetigit Campi, nec mea musa juvat.

Lucano nel primo:

fregit solemnia Campus, Et non admissa dirimit suffragia plebis. Petronio Arbitro nel Poema della guerra Civile:

Nec minor in Campo suror est, emptiq; Quirites Ad prædam strepitumy; lucri suffrazia vendunt.

e mille altri, che in cosa aperta non è necessario cercare.

Fù eletto presso al Tevere per i giuochi Martiali, acciò vi fosse anche appresso zletto pre l'esercitio del nuoto, ò chi s'era impolverato potesse bagnarvisi. Porfirio interpre- esercitiilles te d'Oratio nell'Ode 7. del 3. lib. Notum est inventutem Romanam apud veteres & tiali: exercitatam in Campo Martio. Or post boc exercitiu natare solitam suisse in Tiberi, quia peritia nandi in rebus militaribus set necessaria : E Vegetio nel 10. del primo : Ideoque Romani veteres, irc. Campum Martium vicinum Tiberi delegerunt, in quo juventus post exercitium armorum sudorem.pulveremq; dilucret, as lassitudinem, cursusq; laborem natando deponeret. Frà gli altri esercitii giovenili vi s'imparava di montare speditamente acavallo, ch'in quel tempo non essendo in uso le staffe richiedeva agilità. Perciò solevano tenervisi la state cavalli di legno. Vegetio nel 18. del primo: Equi lignei byte me sub tello. Estate ponebantur in campo: super bos juniores primo incrmes dum consuetudine proficerent, deindé armati cogebantur ascendere. Tantaq; cura erat, ut non solèm à dextris sed etiam à sixistris partibus & insilire, & destire condiscerent, evaginatos etiam gladios, vel contos tenentes. I quali cavalli l'inverno sembra a me poter credere, ehe se bene sub testo, non però fuori del medesimo campo, ò lungi solessero tenersi, ma in alcuno de portici, à de gli altri edifitii, che gli erano intorno.

Descrivere il Campo Marzo non si può meglio, chè con Strabone; il quale a lungo sua descrite nel quinto libro così ne favella: Maximam borum partem Martius Campus babet præ-tiene. ter nativam locorum amanitatem artis. G solertia exornationes admittens: Campi enim admirabilis magnitudo lusus & curules pariter cursus, & alia equestria certamina empedita suppeditat, nec minus tam multis circulu, palestram exercitationem tratitibus, ali aque incumbentia simul opera. Quid perennes solo berbas, coronatosq; ad fluminis alveum colles,scenicarum ostentatio picturarum,ejusq; generis spectacula prastant difficulter. O invitus abscedas. Huic proximus campo & alter adiacet campus,& innumerabiles circum eirca porticus, borti nemorofi, Theatra tria simul & Amphitheatrum, Templa magnifi. centissma inter se contigua, ut quas nil aliud agentia reliquam Ordis venustatem ostentare videantur. Ea propter cum locum istum religiosissium esse cogitassent elarissimorum virorum, ac faminarum monumenta in eo construmerunt. Commemoratione diquissimum est quod Mausoleum appellant, &c. Qui più cose si leggono degne d'esser osservate,

ed attentamente.

Ampierza i

La prima si è l'ampiezza sua libera da edisitii, e da impedimenti: Campi enim admirabilis magnitudo, &c. che meglio forse dal Donati si traduce: Nam & magnitudo ejus mirabilis est, & curruum, equorumq; decursionibus libere patet, tantaq; multitudini pila, & circo, ac palestra se exercentium. Considerata questa ampiezza, & insieme la quantità delle fabriche frà di loro contigue da noi trattate non molto sopra intorno al Circo Flaminio, & al Teatro di Pompeo, l'opinione del Biondo, e del Fulvio riesce vana; perche dove quelle erano, campo non solo Martio, mà nè altro spicciato, e patente poté esser mai. Nè pervenne alla via Flaminia, ò alla retta, come hò anche detto; e ciò dee bastarci per hora.

Herbofita.

La seconda l'herbosità sua continua: Quid perennes solo herbat, orc. la quale è toccata ancora da molti. Oratio nell'Ode 5. del 3. libro.

Quamvis non alius flettere equum sciens Æquè conspicitur gramine Martio.

Così anche Ovidio nel terzo de' Pasti:

Altera gramineo spectabis equiria campo . Oc.

e nel sesto:

Tunc ego me memini ludos in gramine campi Aspicere, & dici lubrice Tibri tuos.

Cicerone parimente nel 2. De Oratore parlado di Lepido: Cum exteris in Campo exercentibus in berba ipse recubuisset, vellem bot esset, inquit, laborare : e finalmente Dionigi nel 5. chiama il Campo Marzo prato buono per pastura de' cavalli; e come-

prato non possiamo figurarloci, chè aperto, e disimpedito.

I fuoi colli hi Terere.

La terza, i colli sù la riva del Tevere coronati : Geronatosq; ad fluminis alveum colles scenicarum ostentatio picturarum, d come altri traduce: coronantesq; fluminis alveum colles; à come lo posta il Donati: tumulorumque corone supra omnem usq; ad alveum scenæ quandam ostentant speciem; della qual corona di colli non lieve è la difficoltà. Il Campidoglio, il Quirinale, & il Pincio, benche posti in giro sembrino far Teatro, non potevano dar'al campo ornamento alcuno, da cui erano affai disgiunti, e lontani,e fuori di vista, nè il nome di tumuli, cioè a dir di piccoli monticelli calzava lozo, & erano più del Campo lungi dal fiume. Giurerei io, che i colli intesi da Strabone fossero i due montice! li egualmente vicini al Tevere, detti hoggi uno Citorio, l'altro Giordano; i quali in tempo, che nel piano Roma era assai più bassa, dovevano apparir più alti, e spiccati, e dall'uno all'altro di quelli essersi la maggior larghezza del campo distesa, spero, ch'in breve sia per discuoprirvisi assai verisimile.

Fabriche del Campo.

La quarta, le fabriche, dalle quali era circondato: Prater nativam locorum amenitatem artis, O solertie exornationes admittens, col Donati meglio: cam natura, tum bominum pradentia ornatus; Il quale adornamento di fabriche, se si và da noi ricercando, farà spiccar meglio quanto s'è fin qui accennato, e la veta figura del Campo ci dipingerà. Primieramente gran parte delle fabriche, delle quali il Campo Marzo era attorniato, esser state portici, sotto i quali potesse il popolo ricoverarsi dalle pioggie, e schermirsi dal sole, è un credibile, che pizzica di necessario; e le parole di Strabone innumerabiles circum circa porticus, aucorche non quivi solo vadano forse intese. si rappresentano prima, e più quivi, chè in altro luogo: oltre i quali portici l'altre fabriche quasi continuate ci guideranno al d'intorno del Campo; col qual giro potremo rintracciarne forse i confini. E per cominciar da un termine certo, più in quà della Rotonda non passò il Campo Marzo sicuramente, havendo questa contigui le Terme, gli Horti, e lo Stagno d'Agrippa, e'l Tempio, e'l Portico del buon" Evento; le quali fabriche non lasciavano campo per il Campo Marzo.

Postici.

Thermæ nz.

Delle Terme di Nerone poco lungi dalla Rotonda si conservano,e si riconoscono i residui nel Palazzo de'Granduchi di Toscana trà S. Eustachio, e Piazza Madama, Neronia- detta già de'Longobardi, come riferiscono il Biondo, & il Fulvio; delle quali molto più haverne veduto i passati Antiquarii consessano, & è indubitabile. Il Bion-

do

do descrive que' residui al suo tempo di molta ampiezza. Il Marliano ne sa la testimonianza seguente: Thermarum vestigia late patent & S. Eustachio usque ad domum Gregorii Narnien.viri optimi, & bumanismi, in cella vinaria cujus vidimus Thermarum pavimenta, & plumbeas fissulas. Quindi l'antica Chiesa detta hoggi S. Salvatore al Palazzo de' Granduchi di Toscana congiunta su anticamente chiamata S. Jacobi in Thermis. Mà non poterono queste essere quelle d'Agrippa, ... le credute d'Agrippa presso la Ciambella esset state di Nerone ? Quelle della Ciambella esser state d'Agrippa si mostra dal Portico del Buon'Evento, del quale dissi, e dalla vicinità al Portico Palatino, è Palaceno, ch'esser stato presso S.Marco vedemmo. Che quelle di Nerone, e poi anche d'Alessandro fossera queste, il vicino Cir-Di queste Martiale nell'epigramma 33. del libro 7. così canta;

quid Nerone pejus & Quid Thermis melius Neronianis &

e Statio nel primo delle Selve:

fas sit componere magnis Parva, Neronea nec qui modò letus in unda His iterum sudare neget.

Esser poi state dette Alessandrine si legge in Vittore: Que postes Alexandrine: Que po-Cassiodoro nella Cronica dice haver l'odio del mondo contro Nerone cangiato lo- stea Alero il nome. Molti argomentano le Neroniane esser state risarcite da Alessandro. xandrine. All'incontro il Fulvio, il Marliano, & altri dicono le Alessandrine Terme diverse, alle Neroniane vicine, con l'autorità di Lampridio in Alessandro: Opera veterum principum instauravit, ipse nova instituit. In bis Thermas nominis sui juxta eas, qua Neroniane fuerunt, aqua industa, que Alexandrina nune dicitur. Nemus Thermis suis de privatis edibus suis, quas emerat, diruptis edificiis secit. Atrium vestigal pulcherrimum instituit, ex eoque jussit Thermas, & quas ipse fundaverat, & superiores populi usibus exhiberi, sylvas etiam in Thermis publicis deputavit. Il Donati n'argomenta ristoratione delle vecchie, & insieme fabrica delle nuove. Io, come delle Trajane dissi nella terza Regione, non sò distormi dal credere, ch'essendo sempre nell'ampiezza delle Terme andato crescendo il lusso di giorno in giorno, Alessandro per dare all' antiche di Nerone la grandezza, e le delitie richieste nel secolo suo, vi facesse grand' aggiunta, di nuovo fondata sì, mà non separata da quelle; siche l'une, e l'altreformando un corpo di maggior magnificenza, e commodità si vestissero anche di nuovo nome secondo le testimonianze di Vittore, e Cassiodoro, e la fabrica fattavi da Alessandro nuova da fondamenti porgesse occasione a Lampridio di scriverla per Terme diverse. Si pesino le parole del medesimo: Just thermas, quas ipse sundaverat, & superiores populi usbus exhiberi; ove il dir fondate le nuove, ch'indica anche ristoratione dell'altre, l'appellar queste superiori, donde si congettura contiguità, e l'esibitione unica di queste, e di quelle dilucidano assai il vero. Devo qui soggiungere, che Alessandro, come il medesimo Lampridio scrive, Addidit & oleum luminibus Thermarumsum antea non ante auroram paterent. O ante solis occasum clauderentur. La qual commodità (com' anche osserva il Donati) su tolta da Tacito; scrivendo Vopisco: Denud Thermas omnes ante lucem claudi just, ne quid per notiem seditionis ertretur. Trà le medaglie d'Alessandro una se ne vede nell'Angeloni, e mell'Erizzo con una fabrica nel rovescio stimata da essi, e credibilmente, quest-Terme. Eccone la copia,

Domus Piilmp.

La casa privata d'Alessandro efett stata presso le Terme prima che il medesi-Alexadri mo Alessandrolla rovinale per pientare ivi il bosco, fi raccoglie dalle parole di Lampridio già citate. La quale presso al fito delle Terme di Nerone sa veder lo spatio frà la Rotonda, a Piazza Navona, e per conseguenza anche l'altro della circonferenza di quel Campo occupato da edifisti non folo publichi, mà v

Therme

Circus Alezādzi ac.

Presso l'Alessandrine molti argomentano l'altre d'Adriano con la sola scotta-Hadriani, di Vittore, da cui fi registrano immediate; segno fallacistimo senz'altro rincontro. Alle medelime contiguo efeer flato un Circo apparifee a gli occhi ancora hoggidì. Il vano della gran Piazza detta. Nav ona ferba ancor la forma dello fpatio d'un-Circo antico : del quale haver durato i refidui fino al tempo del Fulvio, e del Marliano,ne fanno eglino testimonianza di vista; & io nel cavar,che s'è fatto de fondameti della nuova Chiefa di S.Agnefa,hò veduto scoperti i pilaftri di tevertino. Così molti anni sono fabricandoli parte della Chiesetta di S. Nicolò de' Lorenesi , vi fusono trovati altri tevertini del medefimo Circo, i quali fervirono per la facciata di quella; & intendo, che fotto molte botteghe nelle cantine, come fotto le cafe, the sporgono verso piazza Madama, molt' altri residui vi fi trovino. Esser stato satto , o ristorato da Alessandro Severo è comune opinione per le Terme del medefimo vicine, e per leggérfi in Rufo: Domus, & Circus Alexandri Pii Imperatoris, & nel nuovo Vittore : Circas Alexandri ; ancorche a questi conforme al folito debbapoca fede prestarii ; tanto maggiormente, che la casa d'Alessandro andata già per terra, e convertita nel bosco delle sue Terme, non potè in tempo di Ruso haver di vivo nè pur' il nome. Miglior' argomento ne danno la medaglia del medeamo Alessandro dal Donati riferite, che hanno nel rovescio quel Circo, e la sedfarra dal Pulvio, che nel fecolo precedente al fuo era Piazza Navona detta Circo d'Aleffandro .

> E' comune opinione, che fosse detto Agonale da i giuochi Agonali, che vi si folevano celebrare ; la cui etimologia da tutti ammella, a me, par molto dubbiofa : per non dir vana. L'antiche feste Agonali donde cotal nome trabessero veramente, non è ben chiero. Varrone dice nel quinto: Dies Agonales, per quos Ren in Regia arietem immolat " disti ab Agone, eo quòd interrogatur à Principe Civitatis " Er princeps gregis immolatur. Ovidio nel pelmo de' Fasti sa raccoltà di cinque opinioni : la prima è della parola interrogativa Agen? che nel fagrifitio s'udiva spelso dire dal ministro accimo a ferir la vittima; la seconda dalle vittime s che fi conducevano a forza ; la terza Agonalia , quali Agnalia ; la quartà del timor dellevittime nel veder' il coltello, che doven ferirle; l'ultima da lui feguita dall'antico nome Greco de' glupchi , che Agonii fi differo . Festo : Agoniam ob hoc Indam 4isecre, quia locus, in quo ludi primò fatti funt, fuerit fine angule, cujus festa Agonalia. ditebantur. Ma altrove meglio: Agonium putabant Deum prafidentem rebut agendis, Agenalia ejus festivitatem. Il qual Dio esser stato Giano si trabe dal citato

luago del primo d'Ovidio :

Suatuer.

Quatuor adde dies ductis en ordine Nonis, Janus agonali luce piandus erit.

Ma qual si fosse il principio di cotal nome, concorrono gli Scrittori in credere, che non i suoi giuochi Agonali si sacessero in quel Circo, ma altri ancora; & io più d'altri, che gli Agonali credendo, ardisco per hora di soggiungere, che s'altri Equiria. vi se ne secero, surono l'Equirie giuochidi cavalli, e di carri soliti celebrarsi nel Campo Marzo li 29. di Gennaro, li 27. di Febraro, e li 13. di Marzo, si come li 18. d'Aprile nel Circo Massimo si facevano. Varrone così nel quinto: Equiria ab equorum cursu: eo enim die currunt equi in Campo Martio. Festo: Equiria ludi, quos Romulus Marti instituit per equorum carsum, qui in Campo Martio exercebatur. Et Ovidio nel primo de' Pasti:

lamq; due restant nocies de mense secundo, Marsq; cito junctis curribus urget equos. Ex vero positum permansit Equiria nomen, Que Deus in Campo perspicit ipse sub.

le quali esser state solite sassi sù l'herba del Campo chiasamente Ovidio ne' sopra citati versi del terzo.

> Altera gramineo spectabis Equiria Campo, Quem Tiberis curuis in latus urget aquis.

siche nel proprio Campo Marzo herboso, e vicino al Tevere.

Ma è possibile, che in tante commodità, e magnisicenze publiche da' Romani fatte s'esercitassero l'Equirie sù l'herba pura d'un prato, senza almeno alcun ricinto, che una parte di quel prato, è campo riservasse a cotal' effetto? e pur' altri Circi di minor' uso, di minor frequenza, e di lontananza maggiore dall' habitato furono fabricati. Quindi sembra a me di poter dire, che se non formal Circo hebbero l'Equirie, havessero almeno una parte del Campo distinta, e perciò rinchiusa sorse con legni non altrimenti, che i Septi, i quali gli erano a fronte, come vedremo, e non altrimente, che il Teatro, e lo stadio fatto di legno da Cesare nel Campo Marzo. In fatti io stimo, che il luogo dell'Equirie fosse il sito di Piazza. Navona herboso sì, ma cinto, e serrato, fin che da Alessandro Severo su ridorto a Circo perfetto. Le congruenze toccate assai efficaci mi sembrano, & il non leggere nell' antico testo di Vittore il Circo Agonale, ch' era pur magnifico, e riguardevole, me ne dà persistenza. All'incontro più hà dello strano il sognar altrove un' altro Circo detto l'Equitie, come tutti supponeono, cioè a dire dove è la Chiesa di S. Maria in Aquiro, al qual suogo l'herbolità del Campo Marzo non giunse, e vedrassi in breve, quando dell'altro lato si tratterà. L'indovinamento è sabricato sù la mal' intesa epistola 51. del terzo libro di Cassiodoro; in cui si son creduti molti di leggere, che dal Mausolco d'Augusto si partissero i cavalli, e passando per l'Equirie giungessero al Circo Flaminio; mentre per la Mole Cassiodoro intese non il Mausoleo, ma il Circo Massimo dal medesimo Augusto ampliato, e rifatto nella valle detta Martia, ò Murtia, nel qual Circo i giuochi de' Cavalli s'esercitavano; come assai meglio è stato poi spiegato da' più moderni. Che i giuochi dell' Equirie ( i quali benche di cavalli si dicano da Varrone, e da Festo, esser stati con le carrette, come gli altri Circensi dichiara Ovidio ne' già scritti versi del 1. de' Fasti) si facessero nel Circo di Piazza Navona, il medesimo Marliano sostenitor del contrario non sà negarlo: Non negamus tamen in eo equiria, sicut alia tertamina suisse celebrata. Ma che altri giuochi celebrati vi fossero, donde si cava? anzi quali erano gli altri giuochi? gli Agonali? le seste Agonali s'è visto con Varrone, e con Ovidio esser state non giuochi Circensi, ma sagrificii fatti a Giano nella Regia. Nel c. 4. del primo de' Saturnali Macrobio allega Giulio Modesto, cheli riferisce inventati da Numa: Antique, inquit, Agonaliorum repertorem Numam

Pompilium refert; ma dell'Equirie s'è detto; che su Romolo l'istitutore; e l'an? tichissime seste Agonali nel tempo di Festo, e d'Ovidio erano già cessate di satto, e di nome.

> Fas etiam sieri solitis atate priorum Nomina de ludis graca tulisse diem, Et prius antiqua dicebat Agonia Termo:

migliante a grad nave .

dal Popolo

onde lo stirar quell'antico nome sul Circo di Navona, senz' altra congettura, hà molto poco fondamento, & intanto più certo è a noi, che il suo nome antico sosse Navena se l'Equirie, e'l moderno, come per appunto suona, da una gran nave derivi, di cui la piazza hà somiglianza. Sò, che i giuochi da Domitiano instituiti a Giove Capitolino, chiamaronsi Agoni Capitolini; ma questi da Giosesso Scaligero nel primo dell'Ausoniane lettioni ampiamente descritti erano gareggiamenti d'artefici di varie sorti, com' anche di Poeti, di Musici, e d'Istrioni, e non combattime nti Circensi. Sò finalmente, che più d'uno Scrittore antico spiega i publici spettacoli di combattimenti con nome d'Agoni; ma oltre che tal nome più conviene a spettacoli Ansiteatrali, chè a Circensi, per Circo Agonale dourebbe esser' inteso il Massimo assai più d'ogn'altro: Nulladimeno resti in libertà di crederne, come più piece. Cauri dedi-

Dice Festo, che l'Equirie surono giuochi instituiti de Romolo a Marte. Per eati a Marte conferma dunque della conciliatione da me fatta sopra di Livio con Dionigi circa la dedicatione del Campo a Marte, non è incredibile, che Romolo gli dedicasse due divers, il contorno di Piazza Navona per i giuochi dell'Equirie, ch'egli v'institui; e dopo il discacciamento de' Tarquinii, ostre al Campo dell'Equirie (da quelli forse occupato, come Dionigi scrive ) l'altro pur de' Tarquinii contiguo per gli altri eserci-

tii militari della gioventù si consecrasse a Marte dal popolo.

Ne gli Atti di S. Agnesa si dice Teatro. Così i proprii nomi dell' antiche sabriche si solevano dal volgo spesso confondere, & havemo visto, e vedremo ancorachiamate impropriamente con nome di Palazzo, di Terme, e di Naumachia più fabriche antiche.

In Piazza Navona scrive il Fulvio, che a suo tempo si celebravano postremo Jovis Carnisprivii die veterum triumphorum simulaera tota serme speciante Urbe; E che per instituto del Card. Rotomagense di natione Francese cominciò a farvisi il mercato

ogni mercord), si come si segue a fare.

Al Circo di Navona esser stato vicino, e quasi contiguo il monticello detto Giordano, può scorgerio ognuno dal poco tratto. il quale vi fi vede, e dal confiderate lo spatio, che dovevano occupare gli archi, e tutta la fabrica del Circo di là dal suo vano, il qual solo ci è restato hoggi. Quel colle, se anticamente non vi su (ch'io non voglio sostenerlo per cosa certa ) non si nieghi almeno, che nel luogo suo non fosse alcuna gran fabrica; le cui rovine poi lasciassero, come nel Teatro di Marcello, alto il terreno. Così nel tratto, ch'è dalla Rotonda a Monte Giordano, le sabriche continuate mostrano necessità, che jvi sosse un de' margini del Campo Marzo. Anzi crederemo noi, ch'in tutto questo tratto non fosse alcun portico, de', quali esser stato dovitioso il campo s'è presupposto? ed è forse impossibile, che tra uno, e l'altro de gli edificii raccontati fossero altre fabriche, se non private, almeno publiche? Ecco tutto il lato sinistro del Campo terminato evidentemente sino a Monte Giordano. Se poi tra il Colle, & il Tevere (la qual distanza non è molta) fosse altra cosa, ò pur transito aperto, come potè essere per andar dal Campo al trove, è materia di tutta oscurità.

## Il lato desiro del Campo.

#### CAPOSESTO.

Monte Giordano poco lungi è il Tevere, che limitava da Settentrione il Cam- Sepulciti po fino a Ripetta, termine del lato destro; tra il qual lato, & il Tevere il Augusto-Mausoleo, che Augusto eresse ivi, servì di serraglio. Questo da Strabone, ove de' rum. sepoleri del Campo Marzo ragiona, così è descritto: Quorum omnium preclarissimum est Mausoleum agger ad amnem supra sublimem albi lapidis fornicem congestus, & ad verticem usque semper virentibus arboribus coopertus. In fastigio statua Augusti Cesaris: sub aggere loculi ejus. O cognatorum, ac familiarium: A tergo lucus magnus ambulationes babens admirabiles; la qual descrittione rappresenta al vivo la gran machina, che quasi argine al Tevere s'ergeva-sù la ripa, & essendo coperta d'alberi fino alla cima, non potè non alzarsi con piani diversi sempre più stretti, come i catafalchi (il Donati dice) che nelle Deificationi de' Cesati s'abbrugiavano. Hoggi presso S.Rocco se ne vede un circolar vestigio d'opera reticulata; il qual luogo dal Marliano s'asserma esser stato a suo tenpo chiamato Augusta. Un' altro pezzo nella casa del Sig. Benedetto Fioravanti nella via detta De' Pontefici se ne conserva di sorma pur rotonda. Il Marliano, ch'assai meno distormati d'hoggi li vide, così li descrive. Extat adbut abi vulgo Augusta dicitur juxtà S. Rocchi Ecclesiam interior circumserentia reticulato opere, olim verò tres circumferentias fuisse vestigia satis ostendunt invicem ità distantes, ut in plures partes intersecarentur, pluresque efficerent loculos, quo quisque seorsim à coteris sepeliretur; delle quali tre circonferenze convien dire, che la più angusta più alzandosi, e meno la più ampia, formassero i tre piani diversi, sù i quali gli alberi rendevano opaca la mole. Suetonio così anch'egli ne parla nel 100.d'Augnfto: Id opus inter Flaminiam viam, ripamq; Tiberis Jexto suo Consulatu extruxerat.

Hebbe il Mausoleo una sola porta verso il Campo, per quanto il Ligorio dalla vi- porta; @ sta della medesima anticaglia haver riconosciuto fà fede. Avanti a quella esser sta- Obelifei del ti due obelisci non molto grandi, cioè d'80. piedi, che fanno 100. palmi argomenta- medefino a no gli Scrittori dall' haverne per lo passato veduto uno rotto in terra fra il Mausolen, & il Tevere, che su poi eretto avanti alla Chiesa di S. Maria Maggiore da Sisto Quinto; & un'altro sotterra dietro a S.Rocco; ove ancor si dice essere. Quindi conchiudasi esser stato il Mausoleo al pari del Tevere in faccia al Campo, & alla...

Rotonda, ch'era l'altro termine opposto.

Esservi stato sepolto Marcello nipote d'Augusto raccolgono il Fulvio, & il Mar- parent A liano da Virgilio nel 6.

Quantos ille virum magnam Mavortis ad Urbem Campus aget gemitus, vel quæ Tiberine videbis Funera, cum tumulum praterlabere recentem;

e vi su forse posto il primo d'ogn'altro, com'anche della parola recentem pare s'inferisca. I medesimi versi malamente erano stati prima interpretati d'una mole marmorea, ch'era già presso alla porta del Popolo, e dicevasi perciò sepolero di Marcel-Jo: ma la poca vicinità al Tevere, e l'inverissmile (dicono il Marliano, & il Fulvio) che Marcello nipote d'Augusto, e da lui amato, fosse altrove posto, chè ne! Mausoleo, non lo consentono. N'apporto io testimonianza più espresse di Pedone Albinovano nella Consolatione a Livia, che parlando d'Augusto dice:

> Condidit Agrippam, quo te Marcelle sepulcro; Et cepit generos jam locus ille duos. Vin posito Agrippa tumuli bend janua clausa est Perficit officium funeris ecce soror.

Augusto Ser goki iri .

Esse ter ante datis jastura novissima Drusus-A magno lacbrymas Cefare quartus babet. Claudite jam Parca nimium reserata sepulcra; Claudite, plus justo jam domus illa patet.

Esservi state riposte aucor le ceneri di Germanico s'accenua assi chiaro da Tacito

nel 3. de gli Annali.

Bo'chi.

Lipste .

Ma qual' ornamento di delitie dovevano apportarvi le verzure, e l'ombre, che verçure sue. gli erano a tergo? à tergò lucus ambulationes babens admirabiles. Era il bosco di consentimento di tutti fra la Mole, e la Porta del Popolo, cioè dalla via detta de' Pontefici alla porta per dirittura col Tevere, e con la Flaminia a i lati; e forse le medesime ombre ad uso publico satte davano ornamento delitioso, e specioso alla via. Brade di Suetonio suffeguentemente alle parole allegate sopra: circumielia que sylvas, & ambulationes in usum populi jam tum publicarat. Nè v'era la strada hoggi detta di Ripetta apertavi a filo poco più d'un secolo sa; sì come il Fulvio scrittor di quel tempo ci dà notitia, dicendo esservi setta quasi una colonia di Lombardi, e Schiavoni; di che è buon rincontro la Chiesa di S. Girolamo della natione Schiavona fabricatavi da Sisto Quinto presso S. Rocco, & il Collegio detto Clementino, ch'indi non lungi in Piazza Nicosia v'ha poi per la prima di quelle due Nationi eretto Clemente Ottavo. Forle le medelime ombre, e verzure col Mausoleo congiuntogli furono signisicate con nome d'horti da Ovidio nell'elegia 9. del primo De Ponto:

Gramina nunc campi pulchros spectantis in bortos, &c.

Popolo .

liberti L

Anguilo,

3. M. del Il bosco pensa il Fulvio esser stato di pioppi, e dal pioppo detto latinamente Populus haver tratto il nome la vicina Chiesa di S. Maria detta De Populo, con la porta Flaminia, che l'è congiunta: & propinquem S. M. de Populo Templum nomen accepisse crediderim, nifi locus à populi frequentia dicatur. Ma piace al Donati, che la Chiesa dal Popolo Romano fabricator di essa, e dalla Chiesa la Porta trahesse il nome : onde se di pioppi, à d'astr'ombre fosse ripieno quel bosco resta dubbioso. Forse per Sepoleri de lo bosco erano sparsi sepoleri de' liberti d'Augusto, e fra gli altri v'era quello d'Ulpio Martiale, che dal Fulvio si dice trovato fra le rovine. **D.** M.

ULPIO. MARTIALI. AUGUSTI. LIBERTO A. MARMORIBUS non essendo immaginabile, non che credibile, ch'un Liberto nel Mausoleo de gla Augusti giacesse. Dal Fauno s'accenna quel marmo trovato suori della Porta del

Popolo.

Neumagusti.

La Naumachia, che presso 'l Tevere haver fatta Augusto scrive Suetonio nel 432 chia Au- di quello: Athletas extructis in Campo Martio sedilibus ligneis, item navale prelium circa Tiberim cauato solo, in quo nune Casarum nemus est, sacilmente su dietro al Maufolco, dove poi fece il bosco; parendo, ch'il periodo nel medesimo Campo Marzo, in cui dice fatto per gli Atleti i sedili, insimui ancora la Naumachia; ma quasi certezza le ne porta da Tacito nel libro 12., ove dice, ch'Augusto sirusto cis Tiberine stagno celebrò i giuochi Navali, per additar la disferenza dalla Naumachia di Trastevere. Non su sabrica magnifica; ma da Suetonio, e da Tacito vien significata uno stagno momentaneo satto per que' soli giuochi Navali, come i sedili per gli Atleti fatti di legno. E perciò la Naumachia vecchia, ancorche fatta anch'ella da Augusto su diversa cosa da questo stagno, come nella quinta Regione mostrai, & e certo; poiche s'in quella celebrò Tito i giuochi, & in tempo di Tito qui non era più Naumachia, ma bosco, è conseguenza necessaria, che la detta vecchia sosse, e durasse altrove, cioè nel bosco di Caio, e Lucio, il quale perciò esser bosco diverso da questo non può negarsi; e la parola Nune di Suetonio sà creder satto quivi il bosco

Horolo- dopo toltone lo stagno. gistCam-Al Mausoleo si congiungeva il detto lato del Campo, e cominciava a mio credero con l'horivolo a sole fatto in terra con righe di brunzo incastrate in lastre di marmo; pi M.

a cui

a cui serviva di gnomone un' obelisco di 116. piedi d'altezza, come Plinto scrive nel o.del 36. Augusto sè trasportarlo a Roma da HieropoliCittà d'Egitto assieme con l'altro, che sù posto nel Circo Massimo nove piedi maggiore. Così vien descritto da Plinio nel 10. del libro citato sopra: Ei, qui est in Campo Martio, Divas Augusus C. M. addidit mirabilem usum ad deprebendendas solis umbras, diesumque, ac nocium magnisudines, strato lapide ad Obelisci magnitudinem, cui par sieret umbra Roma confesso die sexta bora, paulatimque per regulas (que sunt en ere incluse) singulis diebus decresceret, as rursus augesceret, digna cognitu res, & ingenio secundo. Manisus Mathematicus apici auratam pilam addidit, cujus vertice umbra colligeretur in semetipsam, &c. e segue a dir, ch'al suo tempo non andava più giusto considerandone più cagioni. Dove per appunto fosse già si sà. Scrive il Fulvio, che nella Chiesa di S. Lorenzo in Lucina, s. Lorenzo ia nella Cappella allhor nuova de' Cappellani (cioè in quella, che maggior dell'altre Lucina. stà fuori della nave sinistra) v'era aucor la base, & ivi intorno sù cavato l'horologio; le cui parole è meglio si portino: In parte Martii Campi, ubi nunc est Templum S. Laurentii in Lucina in Cappella nova Cappellanorum fuis olim basis illa nominatissma, & borologium supersoribus annis esfossum, quod habebat septem gradus circum, & lineas distinctas metallo inpurato, & solum campierat ex lapide amplo quadrato. & babebat lineas ealdem, O in angulo quatuor venti erant ex opere musevo cum inscriptione BOREAS. SPIRAT, à come dal Marlieno si riferisce VT BOREAS. SPIRAT; · ove vado io pensando, ch'ad ognuno de' quattro lati fosse un motto particolare. Nella base scrive il Marliano, ch'era l'elogio seguente:

pro gnomone in

CAESAR. DIVI. F. AVGVSTVS PONTIFEX. MAXIMUS. IMP XII. COS. XI. TRIB. POT XIV. AEGIPTO. IN. POTESTATEM POPVLI ROMANI. REDACT SOLI. DONVM. DEDIT

L'Obelifco presso la medesimaChiesa esser stato veduto rotto non lungi in una cantina scrivono il Marliano, & altri, e vedervisi anc' hoggi odo dire. Onde facciamone noi argomento, che se proportionate all'Obelisco le linee si distendevano, l'horivolo perveniva alla via Flaminia; a cui non meno, chè al campo serviva d'ornamento, e molto più verso S.Roeco dovette dilungarsi. Quindi raccolgasi, che non altrimente avanti al Mausoleo stava, com' altri han creduto, ma sicura mente da banda nel principio del destro lato del Campo; a cui oltre la bella, e curiosa vista,

porgeva commodità, acciò fossero a chi dimorava iui note l'hore.

All'horivolo eller flato congiunto l'altro monticello detto Citorio non può ne- Monte Citogarfi, che per appunto dietro a S. Lorenzo in Lucina hà il principio. Il Biondo dice rie, esser stato prima detto Mons Citatorum, e che quelli, i quali ne' Comitii celebrati nel Campo havevano uscendo da i Septi dato già il voto, colà sù si ritiravano, per non far con gli altri confusione. Ma ciò, oltre che non si legge altrove, hà del vano; poiche altro spatio di monte saria bisognato per ricevere tutte le centurie dopo dati i voti; ne mancavano all' intorno per ritirarle luoghi piani affai, più al propofito, e più capaci. Il Fulvio l'appella d Citatorum à citandis tribubus, d vero Acceptorius ab acceptandis suffragiis, à al fine Septorum à promimis Septis; e crede esser stato satto con la terra cavata per il fondamento, che si se alla Colonna Antoniana, la quale gli è appresso; ma non piace al Marliano, ch'un luogo sì celebre destinato a publiche funtioni fosse da quel Pio Imperatore occupato con tal terreno; nè sembra a me verisimile, che per fondamento della Colonna tanta quantità di terra si cavasse, e s'alzasse ivi; la quale, come avviene d'ogni monte, su più alta allhora ch'adesso. Il Marliano **Z** 2

liano giudica esser cumulo delle rovine d'alcun grande edistio : ma se ciò fosse non ve ne sarebbe, come del Teatro di Marcello, se non a tempi nostri, almeno cento, e ducento, e più anni sà restato un residuetto? sin nel tempo del Biondo s'haveva per un monte; e pur la sabrica, che pote lasciar sì alte, e sì ampie le sue rovine, dovette essere delle sontuose, e sublimi; e da non andarsene in sumo, e terra sì presto; & all'incontro da Strabone par s'additi per un de' colli del Campo vicini al Tevere. La favola, ch'in Roma và per le bocche del volgo, esser stata terra, con cui Agrippa empi la Rotonda, per fabricarle sopra la Cuppola, hà troppo del leggiero. L'uso de' Tempii circolari, & in volta su in Roma antichissimo, e frequentissimo nel tempo non solo d'Augusto, ed'Agrippa, in cui era ogni persettione d'Architettura, ma sin da' primi secoli della Città; e'l modo di fabricar Cuppole senza huopo di terra non potè non essere nel tempo della Rotonda inventato; Nè la gran massa di terreno occupante lo spatio fra Piazza Capranica, e S. Lorenzo in Lucina, oltre quanto n'han portato via, e disperso le pioggie, & altro, potè esser contenuta tutta nel vacuo di quella fabrica. Ma passiamone a discorso più stretto -I Septida gli Antiquarii gli si dicono vicini, ancorche del sito loro preciso non si convenga; col qual supposto leggasi Macrobio nel c. 16. del primo de' Saturnali: Ea re Candidatis usus suit in Comitium nundinis venire, & in colle tonsstere, unde coram possent ab universit videri : ove è comune sentimento parlar Macrobio del tempo, nel quale i Comitii si celebravano, e nel quale al Candidati stavano sopra una colle al Campo Marzo vicino a vista del popolo; il qual colle tutti credono quel de gli Horculi, dove è hoggi la Chiesa della Trinità de' Monti: ma che dal Campo Marzo, ò da i Septi (ancorche niuno edifitio vi si fosse fraposto, si come v'erano in quantità) havessero potuto le viste anche d'Aquila discernere, e considerar minutamente ogni Candidato hà troppo del paradossoron tutto che i Septi si pongano, come da i più si dice, in Piazza Colonna, o come anche da altri, alla Fontana di Trevi. Veggio la necessità haver trasportati quasi tutti a formar concetto del colle de gli Hortuli, mentre non si sognava altro colle vicino: ma qual più a proposito, e più commodo del Citorio?

Io per issuggir la connivenza non voglio tacere, che sortemente dubito le parole di Macrobio andar' intese non de' Comitii, che si celebravano nel Campo Marzo, ma delle Nundine, ch'ogni nove giorni si facevano nel Foro; nel qual tempo concorrendo a Roma tutti dal Contado, i Candidati de' Comitii suturi per mostrarsi loro prima salivano sul Comitio, come parte al Foro sourastante, dove a vista di tutti si stavano: ma da ciò non si toglie, anzi si persuade, ch'il giorno ancora de' Comitii nel Campo Marzo celebra: si trattenessero i Candidati parimente in un colle vicino a vista di tutti; e se v'era il Citorio, altro colle più opportuno non potè essere. E quando al sine questo Monte, e'l Giordano si vogliano (& ha meno dell' inverissimile) dir terra tratta da' sondamenti di tanti edistii del Campo Marzo portata in que' due limiti per non desormare a piani si belli l'amenità, pur segue, che nel tempo di Strabone, il quale scrisse sotto. Tiberio, sossero quella parte del lato noi, che ò terra, ò colle, ò fabrica, ch'il Citorio sosse, occupò quella parte del lato

destro del Campo.

Il nome di Citorio, di Citatorio mostra da se stesso il significato. Già le Centurio nel campo convocate solevansi una per una citar dal Precone, o vogliamo dir Trombetta ad entrar ne' Septi, e dare i sussi come s'accenna da Livio nel 6. della 3. Tunc Centuria & petit à Consule, ut centuriam seni orum citaret; velle sese cum majoribus natu colloqui, & ex austoritate eorum Consules dicere: citata seniorum centuria, datu secreto in ovile cum bis colloquends tempus. & c. e come più ampiamente senza ch'io indugi in provarlo, nel Sigonio, e nel Gruchio può veder ciascheduno a sua posta il quale atto non altrove potè sassi, ch'in luogo eminente, acciò il Trombetta sosse udito da tutti, e sorse sopra alcun piedestallo, come della Pietra scelerata dissi già

altro-

altrove. Nella casa del Signor Carlo Eustachii incontro al Monastero di Monte-Citorio è una gran colonna antica la più parte sorrerra; ch'esser stata l'antica Citatoris è opinione di molti. S'ella era, il sito non potè essere più al proposito, su la Co'enna del sponda del campo, su la falda del colle, e presso l'entrata de' Septi. Ma è altret- Cimie.

tanto, e forse più sacile, che sosse una del Portico d'Europa.

In conseguenza i Septi furono vicini al Citorio. Erano questi uno steccato d rinchiuso fatto di tavole, ò travi sul margine del Campo a guisa di mandra, detta perciò anche Ovile, in cui ne'Comitii si richiudevano una dopo l'altra le Centurie, e le Tri- Ovile. bà per dare i suffragii. Servio nella prima Ecloga di Virgilio: Septa propriè sunt lota in Campo Martio inclusa tabulatis, in quibus stans Populus Romanus suffragia serre consueverat,sed quoniam bac septa similia sunt Ovilibus, duo bac invicem pro se ponuntur. Dal campo a i lepti si passava per un ponte, sul quale risedeva il Magistrato. Sueto- apri. nio nell'80. di Celare: Primum cuntiati utrum ne illum in Campo per Comitia Tribus ad fuffragia vocantem partibus divisis e ponte deilcerent, atque exceptum trucidarent. De che inducomi a congetturare, che per sicurezza dello steccato, acciò non potesse altri ò saltarvi dentro, d uscirne, ò accostarvisi a parlare, fossero i septi anche cinti di fossare su quella fosse il ponte. Oppio, e Cicerone vollero cingerli di marmo con portici attorno. Così nell'epist. 16. del 4. ad Attico Cicerone accenna. In Campo Martie septa Tribunițiis Comitiis marmorea sumus, & testa fasturi; eaque cingemus excelsa porticu, ut mille passus conficiatur. Simul adjungetur buic operi Villa etiam publica; mà l'opera non hebbe effetto. Ben l'esegui poi Lepido, & Agrippa die loro finalmente l'ultima perfettione con nome di Septi Giulii per honorarne Augusto : di che Dione desti Giulii, ampiamente nel 53. Agrippa quia nullam viam sternendam susceperat, septa dedicavit. Septa locus est in Campo Martio: eum ad babenda Tributa Comitia Lepidus undequaque portitibus circumductis adificaverat, Tabulis lapideis, & picturis a se ornatum Agrippa Septa Julia ab Augusto cognominavit. Esservi stati talhora fatti spettacoli gladiatorii, navali, & altri scrive Suctonio in Caligola, in Claudio, & in Nerone, e Dione anch'egli nel 58. forse per farli d'altro uso, già ch'i Comitii dell'elettioni v'erano a poco a poco cessati. Finalmente la commodità di que' portici, che stavano per lo più rene merti, vacui, & il concorso continuo delle genti nel Campo Marzo su cagione, ch' jvi concorressero molti à vender merci pretiose, e così vi si facesse siera continua; come raccoglie il Donato dal 60. epigramma del 9. libro di Martiale.

Poste 4

In Septis Mamurra diu, multumque rogatus Hicubi Roma suas aurea vexas opes, Gc.

per la cui lunghezza lascio di portarlo tutto.

Il sito de' Septi dicono il Biondo, il Fulvio, & altri esset stato dove è hoggi Piazza Colonna; ma con quale autorità, e cogettura ciò s'affermi, non sè immaginariomi, mentre all'incôtro sembra impossibile, che havendo Adriano resa al Popolo l'elettione de'magistrati all' uso primiero nel Campo, e ne' Septi, e ristorati i Septi medesimi secondo Spartiano, l'immediato suo successore Antonino, è vero Marco, ambi di tanta pietà li guastassero, è impedissero, con fabricarvi Foro, Portico, Tempio, e piantarvi nel mezzo la Colonna, ch'ancor vi si vede. Piace al Marliano, e ad altri, che fossero di là dalla Via Plaminia presso la sontana di Trevi. Ma chi crederà, che le Centurie nel Campo Marzoradunate, secondo che citate erano per entrar ne' Septi, passassero la Flaminia, e caminassero buona pezza di paese/Mentre la villa publica gli era congiunte, la quale nella regione nona è poste da Vittore, e da Ruso, non potè ella, nè i Septi essere presso la fontana di Trevi luogo della Regione settima, si come havemo visto. S'ingannò il Marliano (io mi penso) con le parole di Frontino nel 1.de gli Aquedotti; ove dell'Acqua vergine così tagiona: Artus Virginis initium babent Jub Hortis Lucullianis, finiuntur in Campo Martio secundum frontem Septorum; e su cres duto dal Marliano, e dagli altri il fine di quegli archi dove il fonte dell'Acque Vergine fi vede hoggi: mahaver quelli cominciato jvi appresso, e finito è presso al Semins-

nario Romano, è presso alla Rosonda dissi nella settima Regione: & in vero i medesimi archi esser giunti sin dove è hoggi la facciata della Chiesa di S.Ignatio, dove con l'occasione della fabrica ne su trovato un gran pezzo, si come nel Donati si legge, non si dee controvertere Dove poi terminassero, se ò tra S. Ignatio, e la Rotonde , o nella piezza medesima della Rotonda, resti all'altrui arbitrio. Con la scorta dunque de' medefimi archi convertà dir, ch'i Septi a piè del Citorio seguendo la falda del Campo occupassero il sito è tutto, è in parte del Monastero di Monte Citorio, del Palazzo de' Capranici, e della piazza pur detta Capranica, e forse più ostre, già ch'il portico di mille passi da Cicerone disegnato è un'inditio di grand'ampiezza. Che nel margine del Campo fossero, oltre il verisimile, e'l convenevole, & oltre il luogo di Cicerone recato, la Campo Martio septa, erc. assai chieramente sembra a me figurarcisi da Dione, che nel principio del 50. libro raccontando il ritorno di Tiberio incontrato fuori della Città da Augusto, soggiunge: Cum eo rediit usque ad locum Septa distum, ibique ipse populum en suggesto salutavit. Il pulpito da parlar al popolo in publico, che su posto à Tiberio dove erano i Septi, dà segno d'haver' havuto in faccia la spatiosità del Campo, nel quale come in luogo celebre, & a ciò atto, adunato il popolo potè udirlo; ma del posto vero de' Septi miglior rincontro spero se n'haurà quando del Tempio d'Iside ragioneremo.

garia .

A i Septi da Rufo, e da Vittore si dà cognome di Trigarii: Septa Trigaria. Ma i SeptaTri- Trigarii de Plinio nel fine del libro ultimo sono accennati luogo nel quale i cavalli si vendevano, ò si domavano, ò s'esercitavano: Neque equos quidem in Trigariis preferri ullos vernatulis animaduerto. Forse nel tempo in cui da' Comitii, che vi si celebravano, ingombrato non cra, vi fi solevano escreitar cavalli, come nel campo contiquo la gioventù? Nò, ch'in quel tempo Martiale insegna esserci stato fatto mercato di robbe di pregio. I Trigarii stimerei io esser stato un' altro seccato da esercitarvi i cavalli non lontano da i Septi,e in Vittore su sorle licenza di chi lo trascrisse il porre in un medefimo verso Septa, e Trigaria, ch'erano secilmente in due; ò vero Septa Trigaria dicendo intese il solo spatio de' Trigarii cinto pur di muro, è ver di La Caligola legno, à finalmete nel tempo di Vittore s'esercitavano i cavalli ne' Septi antichi mecomincion. desimi: ma de' Trigarii parlerò altrove. Presso i Septi cominciò un' Ansiteatro Caligola, ma restò imperfetto. Suetonio nel 21. lethe avit Amphitheatrum junta Septa, quod à Claudio omissum est. Facilmente dove gittò egli a terra gl'archi dell'Acqua Vergine rifatti poi da Claudio, come con l'inscrittione Colotiana mostrai, cominciò Caligola il suo Ansiteatro, che forse non su lungi molto dalla Chiesa di S.Ignatio.

Tt.

Vicina era a i Septi, come da Cicerone s'addita, la Villa Publica, Palazzo, in cui Villa pu- gli Ambasciadori de' Nemici, i quali non si folevano ammettere in Roma, erano alblica ubi loggiatia spese del publico. Livio nel 3. della 4. Macedenes dedutti extrd Urbem in primu,&c.Villam Publicam; ibique sis locus, & lautia prabita. Servi anche per altro, coms nel 3. De re rustica di Varrone al c.z. si legge, ove Appio con la Villa Reatina d'Assio paragonandola dice : Het quò succedant è campo Cives , illa quò eque , & afini . Pratered cum ad Remp, administrandam bac sit utilis, ubi cobortes ad delectum Consuls adduttæ confidant, ubi erme oftendant, ubi Censores censu admittant populum. Oc. Estet stato du principio setto jvi il censo si dice anche da Vittore, & esser stata ella risatcita, & ampliata da Elio Peto, e Cornelio Cetego Censori scrive Livio nel quarto della querta.

Tanto vicina su a i Septi, c'havendo Silla fatte trucider nella Villa Publica quat-Legioni waeidete de tro legioni di Soldati Mariani, che disarmati gli si dierono sù la sede, dice Lucano

Sille m' Se- nel secondo haver macchiati i Septi: grind alter . Tunc fles Hesperia, Latii jam sola juvez 15

Concidit, & misera maculavit Ovilia Roma. d prendendo un luogo per l'altro vicino, d perche molti dalla Villa fuggissero ne, Septi.

Septi, d'fingendo con poetica hiperbole corso dalla Villa a i Septi il sangue di quelli. Che nella Villa fossero uccisi lo scrive Valerio Massimo nel 2. del 9. libro: Quatuor legiones Mariana partis sidem suam sequutas in Villa Publica, qua in Martio Campo crat, obtruncari justit. E Salustio, ò chi fu l'autore della prima oratione a Celare De Republica ordinanda: Alios item non armatos, neque in prelio belli jure, sed postea supplices per summum scelus intersectos plebem Romanam in Villa publica pecoris modo constissam. L'epitome di Livio nel libro 88. dice solo d 8000. Soldati; e Floro mel 3.di soli 4000.e l'uno, e l'altro scrive In Via publica, che doversi leggere In Villa publica piace al Donati, e bene. Plutarco in Silla scrive 6000. uccisi nel Circo, d presso 'l Circo orușu # s'unds puper, de' quali nel Tempio di Bellona, in cui si toneva intanto il Senato, s'udirono le strida. Lo stesso racconta anche Seneca nel 12. del primo libro De Clementia: Et cum in vicino ad Ædem Bellona sedens exaudisset conclamationem tot millium sub gladio gementium, exterrito Senatu: Hoc agamus, inquit P. C. seditios pauculi meo justu occiduntur. Alla qual contrarietà il Donati accorrendo pensa ssuggirla col dit' uccisi i Soldati nella Villa Publica presso al Circo Flaminio: ma sconcerto grande nascerebbe, s'al Tempio di Bellona la Villa Publica, e con essa i Septi, e perciò ancora il Campo Marzo, il Tempio d'Iside a i Septi vicino, e mille altre fabriche dovessero esser tirate. Quando la contrarietà fra Plutarco, e gli altri non voglia sofferirsi, si ssugge al parer mio sacilmente col supporre, che i 4000. di Floro, ò gli 8000. di Livio nella Villa publica, & i 6000. di Plutarco, ò i 7000. di Seneca nel Circo Plaminio fossero uccisi; il qual numero congiunto non sa la somma delle quattro Legioni, che da Valerio Massimo si raccontano; e l'esser stato tanto numero di gente ucciso in più d'un luogo, più ba del credibile.

Per trovare della Villa publica il sito giusto accostiame si noi a Varrone; il quale sità della mel 3. De re Rustica al c.2. così racconta: Comitiis Ædilitiis cum sole caldo ego & Q. Villa publi-Ascius Senator Tribulis suffragium tulissemus . & Candidato , cui fludebamus , vellemus ea . esse præsto cum domum rediret. Ascius mibi, dum diribentur, inquit, suffragia vis potius Villa publica utamur umbra,quèm privati candidati tabella,dum ità adificemus nobis, &c. Ecco la Villa sul Campo Marzo a i Septi vicinissima, e più di quelli verso Roma, già che Varrone, & Asso aspettarono il Candidato jvi per accompagnario; la qual vicinità meglio spicca da quest'altre parole : Venimus in Villam. Ibi Appium Claudium Augurem sedentem invenimus in substiliis, ut Consuli, si quid usus popostisset, estet preso: Nè meno la spiegano le seguenti, che nel sine del c. 5. si leggono: Cum bes loqueremur, clamor fit in Campo: Nos Athlets Comitiorum und cum id fieri non miraremur propter studia suffragatorum, & tamen scire vellemus quid effet, renit ad nos Pansulaius Parra. Narrat ad Tabulam, cum diriberent, quendam deprebensum texerulas conicientem in loculum, eum ad Consules tradium a sautoribus competitorum Pavo surgit, quod ejus Candidati custos dicebatur deprebenjus. E che nell'estremità del Campo fosse verso Roma, eccolo nel detto c. secondo da Varrone dichiarato: Het in Campo Martio extremo utilis, &c. & il sico preciso si unisce di conoscere delle parole ultime di quel libro: At strepitus à dentra, & eccum resta Candidatus noster designatus Edilis. cui nos occurrimus, & gratulati in Capitolium prosequimur. A destra della Villa si senti il rumore del Campo acclamante. & il Candidato a dirittura della Villa medesima si muove per andar'al Campidoglio. Era ella dunque sù quella estremità del campo, ch'è hoggi presso la Rotonda tra la via detta de' Pastini, e l'altra del Seminario, ò lungi pochistimo da quel contorno; avanti alla quale passando l'eletto con la caterva corteggiatrice, poterono Varrone, & Asso incontrarlo, & accompagnarlo. Dello stesso edifitio può veder ciascuno il ritratto in un rovescio di medaglia di Fonteio Capitone Triumviro portata dall' Agostini nel quarto suo Dialogo; & è questa.

Ecco anche il deltro lato del Campo chiulo da fabriche; ma tiun portico v'havemo

riconosciuto : e pure effervene fato più d'uno par necessario fi creda .

Porticus Lurope .

Che in questo lato fosse il Portico chiamato d' Europa io non dubito; di cui Martiale nell' epigramma 14. del fecondo libro descrivendo Selio, ch' in traccia di chi l'invitaffe a cena foleva cercar tutti i luoghi da diporti più frequentati , fà cotì mentione :

Nis intentatum Selius nil linquit inausum, Cunandum quoties jam videt effe domi . Carrit ad Europen, & te Pauline, tuosq; Laudat Achilleon, sed fine fine peder. Si nibil Europe secit, tum Septa petuntur, Gre.

Cominciava Selio dal Campo Marzo, come da luogo più frequente di giovani, che mel corfo, & in altri efercitii fi cimentavano : & jui lodava la velocità di Paulino . Il medefimo Martiale nel primo del lib. 11. celebra il Portico d'Europa com naran-

dolo con que' di Pompeo, di Quirino, e de gli Argonauti per lo più praticati da...

genti otiole :

Vicini pete Porticum Quielni: Turbam non habet ociofiorem Tompcius, vel Agenoris puella. Vel prima Dominus levis Carina.

e nel 31. epigramma del 7- taffa Attico, che posposto ogn' altro esercitio del Cam-

po s'elercitaffe folo nel correre :

Non pila, non follis, non te paganica Thermis Praparat, aut nudi flipitis ilius bebes: Vara nec injesto ceromate brachia tendit; Non barpafta vagus pulverulenta rapis. Sed curris niveas tantum prope Virginis undas, Aut ubi sidonio taurus amore calct. Aer varias artes, omnis quibus area fervit,

Ludere cum liceat, currere pigritia est. d'Europa, l'altro il Fonte dell' acqua Vargine, ch'era facilmente il primo caftello di quell'acque presso i Septi , e la Villa Publica terminante i suoi archì : onde tanto presso 'l Portico d'Europa, quanto presso quell' acqua ereno stadii, ò almeno spatii, dove i giovani nel correre s'elercitavano. In qual parte precila foise il Portico d'Europa ofservisi pur da Martiale nel 20, epigramma del 3. libro :

An spatia carpit lentus Argonautarum .

An delicate Sole rurfut Europa Inter tepentes post meridiem bungs Sedet, ambulatut liber atribus curit?

donde il Donati cava elser stato esposto il Portico al sole d'occidente; a che con-

Tentono due altri suoi versi nel citato epigramma 14. del libro 2. ove presso al fine foggiunge di Selio:

Lotus ad Europes tepida buseta recurrit,

Si quis ibi serum carpat amicus iter: e secondo i limiti del Campo da noi descritti si può conchiudere, che nel destro lato sotto il monte detto Citorio esposto al sole d'occidente, ò non molto indi lontano forgelse. Il nome d'Europa gli si dice derivato dalla pittuta d'Europa, che v'era. Il boschetto de' bussi gli si crede satto nel mezzo, come il cortile, scrivendo Vitruvio nel nono del quinto libro: Media verd spatia, qua erunt sub divo inter porti- Buzeta. cus adornanda viridibus videntur, quod Hypetbræ ambulationes babeant magnam salubritatem, &c. Ma qual salubrità può apportar' un cortile chiuso, benche ornato di piante? oltre che se i bussi del Portico d' Europe sossero stati nel chiuso, n'haurebbe impropriamente Martiale amplificata l'apricità :

An delicata Sole rursus Europa Inter tepentes post meridiem buxos.

Più tosto penso io, che tra più portici disposti a filo, ma divisi un dall' altro dica. Vitruvio doversi fraporre portici aperti, cioè di soli alberi a guisa di boschetti, sichè alternati si veggiano con bell'ordine, e così forse da una parte, e l'altra del Portico d'Europa erano i boschetti di busso, che detti Buxeta in plural numero da Martiale più d'un boschetto dinotano, com'anche doppio boschetto di Platani si dice-

presso al Portico di Pompeo.

Ma crederemo noi, sh'in tutto il contorno del campo non fosse altro portico? se vi su, com' è verisimile, non è firano, che uno almeno sosse all'incontro di quel d'Europa sotto Monte Giordano, dove è hoggi la strada de' Coronari. Siche la circonferenza da continuate fabriche venisse chiusa; E chi sà, che la Chiesa di S. Salvator del Lauro, la quale è jvi, non sosse così detta da alcun Lauro del bosco, ch'era presso al Portico, all'incontro de' buseti, sicome a S. M. del Popolo il nome derivar da un pioppo del bosco de' Cesari hò già detto essere opinione del Fulvio?

### Le cose, ch'erano nello spatio del Campo, d in sito incerto del medesimo.

### CAPO SETTIMO.

Ell' Altar di Marte s'è ragionato, da cui hebbe il nome di Martio il Campo, AraMard'con cui la consecratione del Campo a Marte si fece. In qual precisa parte tis. fosse non s'hà notitis. Il giuditio, che può, e conviene farsene, si è, che fosse in luogo riguardevole, se non nel mezzo; presso cui solevano i Censori dopo i Comitii por le loro sedie per ricevervi sommissioni, & applausi. Livio nel 10. della 4. Comitiis confestis, ut traditus antiquus est, Censores in Campo ad Aram Martis Sellis curulibus consederant, quò repente Principes Senatorum cum agmine venerunt Civitatis, &c. Forse presso Navona, cioè presso il Campo dell'Equirie instituite da Romolo & Marte, su l'Altare, che dallo stesso Romolo pur' alzato a Marte s'è detto.

Oltre l'Altare anche un Tempio di Marte si legge esser stato nel Campo. Così nel AdesMas 56. Dione scrive : Deindeque Divinam iram valde suspicabatur : Nam Templum Mar- tin La G. tis, qui in suo erat campo, sulmine taltum suit, Oc. Et Albinovano nell'epistola a M.

Livia parlando del Tevere: Sed Mavors Templo vicinus, & accola Campi: Se per il Tempio non intesero questi l'Altare, è del Tempio del Circo Flaminio (ch'io mon credo) non favellarono: Ma essere in questo Campo fra tanti edistii stato fabricato a Marte un Tempio non è inverisimile.

F

Bustumi?

Fù nel Campo il Busto, ch'era la sabrica, dentro di cui il Cadavero d'Augusto su abbrugiato per il primo, & in conseguenza de gli altri Cesari, i quali in Campo Marzo furono sepolti, si com' anche vi furono arse le immagini di quelli, che furono deificati; la qual cerimonia si descrive da Erodiano a lungo nel quarto libro; ove dice in specie: Lestum extrà Urbem perserunt in Campun Martium; ubi quà latissime Campus patet suggestus consurgit. Era il Busto secondo Strabone, in medio Campo. secondo le parole portate d'Erodiano què latissime Campus patet; da i quali due luoghi la forma già descritta del Campo tra semicircolare, e triangolare, stretta presso il Pantheon, larghissima verso il Fiume ci si conferma. Il preciso luogo del Busto, ch'in mezzo, e nel più ampio del Campo si dice co' passati presupposti, lo troveremo fra i due monticelli Giordano, e Citorio (fossero pur colli, ò fabriche anticamente) nella contrada hoggi detta la Scrofa, per cui il diametro a quel semicircolo S. A gostim. potè correre, e forse la Chiesa di S. Agostino, ch'essai alta sorge in quel piano, la rovine dell'antico Busto ha sotto di se. sui si potè ergere il Busto molto al proposito, dando da una parte e l'altra spatio uguale a tutto il popolo di concorrervi sen-2ª impedir' al Campo la vista del Mausoleo. La sua forma ci si dipinge da Strabone si vivamente, ch'il moltiplicarvi parole è superfluo: In medio autem Campi Busti ejus ambitus ex albo lapide ferre is in orbem cancellis septus, intús populis confitus.

Terentus, ubi ara Ditis, & Proferpine.

Il luogo, che Terento dicevali, pur su nel Campo presso 'l Tevere, di cui cesì Pesto: Terentum in Campo Martio locum Verrius ait ab eo dicendum fuisse, quod terra ibi per ludos seculares Ditis Patris ità leviter teratur ab ejus quadrigarits at corum l:vis mobilitas aquiparet motus rapidos velocis luna; quod quem aniliter relatum set, cuivis manifestum est. Altri vi legge: Terentus locus in Campo distus, quod eo loco ara Ditis Patris occultaretur, vel quod profluentis Tiberis ripas aquarum cursus tereret. Dalla cui seconda etimologia inferirebbesi esser quella ripa del Campo Marzo, ch'è presso Pazza Nicolia, e S. Lucia della Tenca dalla curvatura del Tevere sempre battuta: e ben'alcuni credono il nome di Tenta da Terento derivato. Quivi esser uscito di nave Evandro nel venir d'Arcadia canta Ovidio nel primo de' Fatti:

Jamy; ratem docta monitu Carmentis in amnem Egerat. & Thuscis obvius ibat aquis, Fluminis illa latus, cui sunt vada juncta Terenti Aspicit, & sparsas per loca sola casas.

V'era l'Alter di Dite, e Proserpina sotterranco, come a' Dii infernali si costumava; Fu da Romani fatto (scrive Zosimo) nella guerra contro gli Albani, & acciò ad ogn' altro fuor ch' a Romani fosse incognito, su ricoperto di terra; ne si scopriva. chè ne' giuochi secolari; nel qual tempo vi si celebrava il Trinottio; al quale allude Avsonio nell' Idilio 11.

Trina Terentino celebrata Trinocia ludo.

Festo nel lib.18.Seculares ludi Tarquinii superbi Regis in agro sunt primum fasti quem Marti consecravit P. Valerius Publicola Cos. qued Populus Romanus in lece illo antea repertam aram quoque Diti, ac Proserpina consecraverat in entremo Martio Campo, quod Terentum appellatur, dimisam infra terram pedes ferè viginti; in qua pro malis avertendis Populus R. facere sacra solitus erat. Ludos postea Seculares, Ge. con quanto vi segue. Quindi Martiale nel 1. epigramma del 4 libro, e nel 62. del 10. e Statio nel 1. delle Selve nella Soteria per Gallico accennano sotto la frase di Terento i giuochi Secolari. Questo Altare, come che sepolto suori del tempo di que' giuochi, & incognito, fù trovato venti piedi sotterra da Valerio Sabino, che celebrandovi il Trinottio n'ottenne la sanità de' figli moribondi. La storia, d savola ch'ella sia, si

Lucus Lu narra da Valerio nel 4. del libro 2. cinæ, ubi Esservi stato appresso un Bosco a Giunone Lucina dedicato; & indi S. Lorenzo in erat Te- Lucina haver preso il nome credono molti, fra quali il Panvinio, e v'allegano Zorentum. simo; il quale solo dice, che in quei Trinottii fi soleva sagrificare à Dii Lucini.

onde più sanamente altri il nome a quella Chiesa deducono da Santa Lucina Matrona, che l'edificò.

Le statue, che per l'angustia del Campidoglio al gran numero esser state da Augusto trasserite nel Campo Marzo, e poi gettate a terra da Caligola di maniera, che capideglio non poterono più alzarsi co' proprii titoli scrive nel 34. del medesimo Caligola Sue- trasperiate tonio: Statuas virorum illustrium ab Augusto ex Capitolina area propter angustias in in Campo Martium Campum collatas ita subvertit, atq; disecit,ut restitui salvis titulis non value. Mare. rint. Dal Donati son credute poste nelle vie Flaminia, e Retta. lo fenza uscir dal Campo in rappresentare a me stesso la bella scena delle fabriche poste in giro quivi, da Strabone descritta, & esaggerata, non posso non giudicarvi anche poste in giro quelle statue, acciò non solo sacessero alle fabriche guernimento di nobiltà, ma di più a i giovani, che vi s'esercitavano, suggerissero le glorie de' primi Romani.

Nel Campo Marzo esfer stato l'Ansiteatro, che Statilio Tauro huomo caro ad Augusto edificò, nel libro 51. scrive Dione: Statilius Taurus Amphitheatrum in Campo Martio suis sumptibus absoluiting; ejus dedicatione munus gladiatorum exhibuit, e che Tauri Sta il Campo in senso più stretto e proprio quivi si prende par ragionevole; si che esser tili. state quella machine su la circonferenza del campo si debba dire, ò almeno crederla nelle sue vicinanze. N'è assai buon contrasegno, ch'Augusto medesimo prima celebrando nello stello campo i giuochi vi se un' Ansteatro posticcio di legno, non essendo vi lo stabile, e pari mente nel Campo sece la Naumachia. Così haver Caligola celebrati nel campo i spettacoli Suetonio riserisce nel 19. Munera gladiatoria partim in Amphitheatro Tauri, partim in septis aliquot edidit: Et ancorche Dione sembri nel 50 dir diversamente. Exbibuit autem spectacula ista partim in Septis effossomni loco. O aqua repleto, ut unam navem introducere poset. Post alibi etiam maxima

inverifimile) à in sito incerto delle vicinanze di questo. Un'altro Ansteatro su nel Campo Marzo sabricato da Trajano, e da Adriano poi disfatto, per quel che Spartiano ne scrive. Et Theatrum, quod ille in Campo Martio theatrum posuerat, contra omnium vota destruxit:e se ben Teatro si dice da Spartiano, con tutto Trajani. ciò esser stato Ansice atro mostra il Donați con Pausania, che nel 5. dice: Afarson μένα κυκλοπερές σιανταχόθεν: Theatrum magnum undique circulare. In qual parte del Campo fosse, e se nel giro proprio del Campo, è appresso è incerto.

Edificia demolitus tabulata fixit contempto Tauri Amphitheatro; si può intendere non sprezzato quell'Anfiteatro col non sarvi mai giuochi, ma col non farli sempre iui, come la fabrica per ciò fatte, & all' hora in Roma unica richiedeva. In qual parte poi precisa quell'Ansiteatro sosse è incerto. Se i Colli Giordano, e Citorio non erano all'hora colli, facilmente in un di essi era l'Ansiccatro. Se il non vedersene pur' un minimo residuo sa parer ciò duro, l'Ansicatro sù à sul Campo Minore ( e non è

Così & il Teatro di Balbo ove additabilmente sosse pur non si sa. Fu satto da Cornelio Balbo, di quel Balbo Gaditano nipote, che primo de gli esterni trionsò in Ro-Balbi&c. ma. Edificollo per compiacere ad Augusto, che ambiva s'adornasse di fabriche la... Città. Pensano alcuni esser stato presso dove è hoggi il Palazzo de' Cesarini; dicendosi esservi stato riconosciuto non so che vestigio: di che nella scarsezza, che hà questo nostro secolo dell'antichità restate, non ardisco parlare. Solo considero, che i tre Teatri, i quali hebbe Roma, cioè di Pompeo, di Marcello, e di Balbo esser stati uno all'altro così vicini ha qualche durezza; oltre che secondo il divisato da noi potè al Palazzo de' Celarini giungere il Portico di Filippo. Quello, che può considerarsene, è solo quanto nel 54. libro scrive Dione; cioè il Tevere ne' giuochi medesimi, che per la dedicatione vi si secero, haverlo di maniera inondato, che Augusto non pote entrarvi. Donde sito assai basso, e lontananza non molta dal siume s'inserisce.

Oltre al Teatro Vittore, e Rufo registrano la Grotta di Balbo Crypta Balbi. Di Crypta ciò, ch' ella fosse, ci può dar luce Suetonio in Caligola nel 58. Quivi per racconto Balbes della morte di quello scelerato dice: Cunstatus que ad prandium surgeret, marcescente

Amphitheatrum

adbuc stomatho pridiani tibi onere, tandem suadentibus amicis egressus est. Cum in crypta, per quam transeundum erat, pueri nobiles en Asia ad edendas in scena operas evocati prepararentur, ut eos inspiceret, hortareturque, restitit. Era la grotta dunque luogo del Teatro, d vicino al Teatro, in cui si preparavano gl'Istrioni. E se ben parla Suctonio di luogo del Palazzo, doversi intendere di luogo del Teatro, ch'era colà sùa mostra Dione scrivendo nel lib. 58. il medesimo più sotto, benche con alquanta divellità: Sed ut Cajus & saltare voluit, & Trazediam imitari, qui circa Cheream erant, morari ampliùs non potuerunt, sed observato ejus enitu è Theatro, ut videret pueros nobilium filios, quos è Gracia, & Jonia evocaverat, Oc. e più apertamente d'ogn'altro Giolesfo Plavio nel 19. dell'Antichità Giudaiche al c.1. narrando a lungo la morte di Cajo descrive il Teatro amovibile, ch'avanti al suo palazzo era eretto. Una tale stanza dunque il Teatro di Balbo, come quel di Caligola, dovette haver prossima, che qui s'annovera col medesimo nome di Grotta.

Ædes Larium Per. marinu , &c.

Nel campo haver Marco Emilio Lepido Censore fabricato d dedicato un Tempio a i Lari Permarini scrive Livio nel 10. della 4. Idem dedicavit adem Larium Permarinum in Campo. Voverat cam annis XL.ante L. Emilius Regillus navali prelio adversùs pressettos Regis Antiochi; supra valvas Templi tabula cum titulo boc fina est: Duello magno regibus dirimendo caput subigendis patranda pacis hac pugna exeunti L. Æmilio, &c. Dello stesso Tempio sa mentione Macrobio nel cap. 10. del primo de' Saturnali .

Tempio di C.M.

D'un Tempio di Vulcano nel Campo Marzo sa mentione Livio nel 4. della 3. Ta-Vulcam nel Sa de Celo Atrium publicum in Capitolio, adem in Campo Vulcani &c. E se bene esser stato un Tempio di Vulcano nel Circo Flaminio si legge; con tutto ciò sembra duro, che Livio intendesse dir di quello: poiche non solo il nome di campo dissicilmente potè applicarsi a i prati Flaminii, ma di più dissicimente haurebbe Livio detto In Campo, le poteva con assai più dimostrativo aggiunto dire In Circo Flaminio; ma credane ciascheduno a suo gusto.

Sepoleure nel S, Y,

Da Strabone si rappresenta il Campo pieno di sepolture: Ea propter cum locane istum religiosissimum este cogitarent, clarissimorum virorum, ac seminorum monumenta in eo construxerunt. All'incontro esser stato quel Campo, come luogo sacro, non concesfo à sepolture insegna Dione, mentre nel 39. lib. narrando esservi stata sepolta Giulia figlia di Cesare, e moglie di Pompeo, soggiunge esservisi opposto, ma invano, Domitio schiamazzando non si poter in luogo sagro sepellire giustamente senza decreto. Così nel 48. scrive di Marco Oppio Edile amatissimo dal Popolo; il cui cadavero fu perciò abbrugiato nel capo, ma poi l'ossa furono dal Senato fatte portar via, come indegnamente poste in quel luogo; benche avantise dopo vi fossero con autorità del Senato sepelliti molti. Et Appiano nel 1. delle guerre civili parlando di Silla lo dice sepoleura di soli Re: Transtulerunt in Campum Martium, ubi solos Reges sepelire mos est. Non altre dunque sù il concetto di Strabone, chè de' molti sepoleri, i quali con autorità del Senato posti ivi surono da lui osservati nel suo tempo.

Sepulcrů Julię Cęſ. filiæ.

Di questi uno su di Giulia già detta; di cui oltre Dione scrivono Plutarco in Pompeo, e Suetonio nell'84. di Cesare, e nel 95. d'Augusto.

Si se Silla il sepolcro nel Campo Marzo, se si crede a Lucano nel 2. della Far-

Sepul Sul- saglia. læ Felicis Dict.

Hisne Salus rerum, Felix bis Sylla vocari, His mernit tumulum medio sibi tollere Campo?

Il qual mezzo se sia detto per poetica licenza, ò perche nel centro del Campo forgesse veramente, non è mio pensiero sottilizzarlo. Ch'egli seposto fosse nel Cam Sepul.Hir po Marzo, se ne dà cenno anche da Plutarco in Lucullo, & in Pompeo.

Aulo Hirtio, e Lucio Pansa Consoli morti nella guerra civile contro Antonio, setii. & Pa-Conf. polti nel Campo Marzo dice l'Epitomator di Livio nel libro 119.

Marco Agrippa (per quanto nel 54. scrive Dione) haveva nel Campo Marzo il sepol-

sepolero suo proprio : ma contuttociò volle Augusto, che sepellito sosse nel suo Sepul. M. Mausoleo.

Agrippæ

Da molti stà i sepoleri del Campo s'annovera quel di Druso fratello di Tiberio, sepoleri di e Padre di Claudio Imperatori, che sepolto nel Campo Marzo si scrive da Suetonio Drason di in Claudio nel 1. si com'anche quello di Britannico, che sepolto nel medesimo Cam- Britannico. po scrive Tacito nel 13. de gli Annali. Mà il mio sentimento si è l'uno, e l'altro esser stati sepelliti nel Mausoleo d'Augusto, ch'era pur nel Campo; il quale non solo sepoltura de' Prencipi si dice da Appiano nel 1. delle guerre civili, ma e de gli attinenti alla loro Cala.

Petronia amnis.

Per chiusa del Campo Marzo non si tralasci il siume Petronia; di cui Festo. Petronia amnis est in Tiberim persuens quam Magistratus auspicato transcunt, cum in Campo quid agere volunt; quod genus Sacrificii perenne vocatur; Il qual fiume di necessità su ò nel principio del Campo, ò prima s'entrasse in esso. Il Cluverio nell'Italia antica... trattando di Roma, senza trovar qual fiume, ò rivo fosse ne lascia il dubbio; & à me non dà l'animo dirne di vantaggio? Nel medesimo Festo si legge: Catisons, ex quo aqua Petronia in Tiberim fluit, distus, quod in agro cujusdam fuerit Cati. In con maraviglia osservai una volta nella strada Rosella in un luogo assai basso della casa de' Signori Grimani scaturir da un'anticaglia un capo d'acqua buonissima; il quale par si possa credere, che sorga ò dal Quirinale, ò dalle contigue campagne; non però intendo io spacciarlo per l'acqua Petronia; si come ne meno l'acqua, che nella... piazza de' Mattei fà la fontana.

L'Auspicio detto Perenne, che vi si prendeva, non su cerimonia satta singolarmen- Auspicii țe ivi solo, ma solita anche altrove. Così nel 2. di Cicerone De Natura Deorum. Ma- detti Perenxima Reipublica partes in iis bellis,quibus Reipublica salus continctur, nullis auspiciis "".

administrantur, nulla perennia servantur.

## Il Campo Minore..

#### OTTAVO.

lato del Campo Marzo su il minore; testimonio Strabone: Huit proximus Campo Campus La Galter adjacet Campus; e Catullo, ove dice a Camerio: minor.

Te quastivimus in minore Campo, &c.

Il Donati giudica questo essere il Campo Tiberino, che Caja Taratia, d Suffetia Dette anche dond al popolo Romano, di cui Gellio nel c 7. del lib.6. così: Caja Taratia for illa Tiberine, a Suffetia est, nomen in antiquis annalibus celebre est, quod Campum Tiberinum, sec Man-donato da tium Populo Romano condonasset;e Plinio nel 6. del 34. Invenitur statua decreta & Taratie Caje, five Suffetie Virgini Vestali, ut poneretur ubi velles, &c. quod Campum Tiberinum gratificata esset ea populo. Ne sò in ciò non assentire al Donati. Quel Campo Tiberi no, e minore da lui si prende per i prati Flaminii, ch'erano frà Roma, & il Campo Marzo:ma quel terreno, che su poi detto Prati Flaminii, lo donò alla Città Flaminio, e non Caja Taratia. Plutarco nel 66. Problema: Quid est quod Circus Flaminius dicus este an quod Flaminius quidam priscus, cum Civitati agrum reliquisset, equestribus ludis ejus fruëlu, & vestigalibus atebantur! oltre che niuna forma potè ser-Bar di campo quel sito, il quale, per quanto da noi già s'è visto, da edifitii per tutto sparsi ingombravasi; e troppo aperta diversità si scorge srà i nomi di Campo, e di Prati, c'hebbero quello, e questi. Io, che hò frà i due monticelli Giordano, & Citorio confinato il Campo Marzo, penso, ch'il Tiberino da Taratia lasciato al popolo fosse l'aggiacente a sinistra al Martio; il quale da Ponte Sisto a Ponte S. Angelo è co-Aeggiato dal Tevere da due lati, e potè ragionevolmete dirsi prossimo da Strabone. Questo

Casa Taruto

Questo dopo esser stato ristretto con la Via Retta, è facile, ch'il nome di minore per

la sua angustezza acquistasse.

Via Re-

fale.

La Via Retta esser stata pressor Tevere insegna il Donati con l'autorità chiara di Seneca nello scherzo della morte di Claudio: Inter Tiberim & Viam Resta descriti ad Inseros. La delinea egli frà Pôte Sisto, e quel di S. Angelo, il quale al tempo di Claudio non era fatto. Io penso non vano immaginariaci frà il medesimo ponte Sisto, e l'antico Trionsale, dove è hoggi la strada detta Giulia; essendo credibilità quasi certa, ch'i ponti havessero anticamente imbocco d'alcuna via princi pale. Quindi su forse facile a Giulio Secondo il raddrizzarla all'antica soggia, togliendone qualche poco numero di casette, che l'impedivano. Così la Retta, e la Flaminia quasi paralelle hebbero i due ponti in faccia una il Milvio, l'altra il Trionsale, e perciò dell'una, e dell'altra sa mentione egualmente Martiale nell'epigr. 75. del libro 8.

Cum repetit sera conductos nocte penates, Lingonis à Recta, Flaminiaque recens.

E la via Trionsale su sorse la Retta detta così d dal ponte che v'imboccava, d perche

insieme col ponte su forse fatta.

Ristretto dunque il Campo Tiberino sià il Martio, e la Via retta ben potè in riguardo del Martio esser chiamato minore. Il quale epiteto correlativo al Martio su cagione facilmente, che da Gellio dubitativamente Martio si dicesse: Tiberinam sive Martium. Quindi si può dir, ch'Adriano volendo sar nuovo Mausoleo (il quale non altrove, ch'in faccia a luogo frequentato, cospicuo, e spatioso esser stato satto si può supporre) ad imitatione d'Augusto, ch'a fronte del Martio l'eresse, il piantasse egli a vista del minor campo; mà però di là dal Tevere per non occupar'il sito servente ad altro.

Campo di Fiore •

Serbaanc'hoggi,come il Marzo,nome di Campo, e si dice di Piore: la cui etimologia dal Fulvio si trahe (com'egli dice) a loci præstantia & celebritate, quasi a florum amenitate; detto perciò non Flore, ma floreo. Altri a quali il Marliano s'accosta, lo deducono da Flora amata da Pompeo, come in Plutarco si legge. A me sembra derivatione assai più diritta da quella Taratia, ch'al Popolo Romano il donò. Di que-Ra scrive a lungo la storia, à favola ch'ella sia, Macrobio nel c. 10. del 1. de' Saturnali. La dice nomata Acca Larentia, & esser stata meretrice, di cui nel tempo d'Anco Martio per guiderdone resole da Ercole, s'innamorò Tarrutio huomo ricchissimo, e lasciolla herede: & ella poi lasciò al popolo Romano diversi campi. Lo stesso quasi dicono Plutarco ne' Problemi, e S. Agostino nel 6. della Città al c.7. il quale di più afferma haver'ella meritati honori Divini. Questa cognominata secondo Plutarco, Flavia, secondo Verrio citato da Lattantio nel 1. delle Instit. Faula, credesi esser quella Flora meterrice, che dal popolo Romano herede, per abbolimento della memoria di così brutta origine de' giuochi Florali da lei lasciati, su finta poi Dea de', fiori. Così Lattantio nel 20. del libro sudetto: Flora cum magnas opes ex arte meretricia questivisset, Populum Romanum scripsit heredem: certam pecuniam reliquit, cujus ex annuo senore suus natalis dies celebraretur editione ludorum, quos appellant Floralia: Dued quia Senatui flagitiosum videbatur, ab ipso nomine argumentum sumi placuit, ut pudende rei quedam dignitas adderetur, Deam finnerunt esse, que floribus prest, &c. Di cui, se su la stessa, che Taratia donattice del Campo Tiberino, ben'era convenevole, che nel medesimo Campo s'ergesse Tempio, dal quale il nome al campo ancor dura; se diversa, pur'è verisimile, ch'un Tempio a Flora meretrice nel campo da un'al : tra meretrice donato s'edificasse. O più tosto la statua, che Plinio dice decretata à Taratia, ò vero altra per sourabbondanza di guiderdone le su eretta quivi, come in suo campo, detto perciò forse di Flavia, e poi di Flora.

E'opinione del Fauno, ch'il Campo Mînote fosse quel d'Agrippa; ma Catullo, il quale sà mentione del minor Campo, sù assai prima d'Agrippa sattor dell'altro. I suoi ornamenti ben dovettero esser molti, ma pochi se ne sanno. Principale sa la

ICEDA

scena del Teatro di Pompeo ch'ivi seceva prospetto. come nel ragionar del Teatro Ornamito di dicemmo; În faccia alla quale è facile, che la mole d'Adriano facesse la corrispon, quel Campo.

denza medesima, che nel Campo Marzo al Panteon il Mausoleo d'Augusto.

Il portico di Pompeo esser parimente stato quivi s' è detto per l'autorità di Vitrus Porticus vio, e d'Appiano portati nel e.3. dicendolo Appiano ante Theatrum. & additandolo Pompeii. Vitruvio presso alla scena, ch'esser stato verso il Campo mostrai. Fù dunque ò a sinistra della scena verso la Via Rettad più tosto à destra come più vicina al Teatro, la Cancella. dove hoggi sono i Pollaroli, e'i Palazzo della Cancellaria.

D' un Portico di cento colonne detto perciò Hecatonstylon vicino al Teatro di Pompeo si sa mentione da molti, & in specie da Eusebio nella Cronica; ove raccontando l'incendio al tempo di Filippo successo scrive: Theatrum Pompeii incensum de Hecatonstylon. Il quale se sosse il medesimo con quel di Pompeo è gran. dubbio. Esser stato il medesimo argomentasi dalla sua vicinità al Teatro, e dall' haver' havuti appresso i due boschetti di Platani, secondo Martiale nel epigramma 19. del 3. lib.

Proxima centenis ostenditur ursa columnis, Exornant siete quà Platanona sere &c.

I quali boschetti esser stati presso il Portico di Pompeo diremo con Propertio in. breve. Mà il medesimo Martiale nel 14. epigramma del libro 2.sembra apertamente inferirla fabrica diversa, mentre raccontando i luoghi frequentati da Selio dice:

Inde petit centum pendentia testa columnis,

Illing Pompeii dona, nemusque duplex. Ove l'Hecatonstylon non solo fabrica separata si legge da i doni di Pompeo, uno de' quali era il Portico, mà di più la parola Illine qualche poco spatio di lontananza... almeno dimostra. Forse dirà alcuno, che Selio descrive ivi ricercante prima il Portico di Pompeo, poi l'altre fabriche del medesimo: mà ricercando quello per buscar da cena luoghi di diporti da otiosi, non si può suppor, che dal Portico andalle nella Curia, luogo d'altro, che di spasso, e dopo la morte di Cesare chiusa sempres e molto meno nel Teatro, il quale nel tempo de' spettacoli tenendo i circostanti occupati nell'attentione, non li lasciava dar' orecchie a parasiti, & adulatori; in altri tempi, mentre, come Giuvenale dice nella satira 6.

auleu recondita cessant,

Et vacuo, clausoque sonant sora sola Theatro, stando chiuso, non ammetteva diporti, ò trattenimenti; onde i doni di Pompeo ester da Martiale intesi il Portico, & i Boschi divisi percià dall' Hecatonstylo par

debba conchiudersi; contuttociò lascio io tutto nella sua pendenza.

I Platani, che secondo Martiale citato erano presso l'Hecatonstylo, è vero, che Luci Plada Propertio nella 23. Elegia del libro 2. si mostrano presso al Portico di Pompeo, tanorum.

Scilicet umbrosis sordet Pompeja columnis Porticus auleis nobilis Attalicis.

Et creber pariter platanis surgentibus ordo

Flumina sopito queque Marone cadunt.

Mà si come de' Busecti del Portico d' Europa dicemmo, di mente di Vitruvio erano fatti i boschi tra un Portico, e l'altro alternati: onde uno de' due boschetti de'Platani potè star fra'i Portico di Pompeo, e l'altro delle cento colonne, se però questo, e quel Portico furono diversi.

Quindi è che da boschetti alternati, e frà Portici, ò fors'anche altri edisitii era reso il minor Campo ameno, delitioso, e d'estate frequentato da donne, e da giova- il Capo min ni. Perciò Ovidio nel primo De arte amandi configlia i lascivi à frequentar quest' mere passes. ombre:

Tu modd Pompeja lentus spatiare sub umbra. Cum sol Herculei terza leonis adit

Palaggo del-

Porticus Hecatonsenza far mentione d'alcun luogo del Campo Maggiore; seguo che colà erand essecitii Martiali, qui trattenimenti Venerei; e perciò colà era l'altare, e forse il Tempio di Venere al Teatro sovrastante, così anche il medesimo Ovidio disse altrove.

At licet, & prodest Pompejas ire per umbras,

Virginis ethereis cum caput ardet equis. Così ne' sopracitati versi Propertio a Cintia vaga d' andarsene a Preneste, & a Tivoli rappresenta i diporti del Portico di Pompeo co' suoi platani, e con le sonti, -, nella 9. Elegia del 4. libro Cintia gelosa prescrive legge all' amante, che nonvi vada.;

Tu neque Pompeja spatiabere cultus in umbra.

Fiere di piera.

Sotto i Platani erano diverse Fiere di pietra per ornamento; fra le quali un'orsa... da Martiale descritta nel 19.epigramma del 3.libro,nella cui bocca nascosta una v ipera diè la morte ad un putto, che vi pose incautamente la mano.

Vaghezza non poca gli s' apportava da una fonte, di cui Propertio nella citata...

elegia 23.

Et creber pariter platanis surgentibus ordo, Flumina sopito queque Marone cadunt, Et leviter lymphis tota crepitantibus Urbe. Cum subito Triton ore recondit aquam.

Il qual Tritone dal Turnebo nel 7. de' suoi Anniversarii si stima solse in altra parte della Città, e gittasse acqua copiosa dalla bocca, la qual'acqua tal'hora cessando ivi andava al fonce del Campo minore, ove imitava cadute di fiumi. Al Donati piace, ch'il Tritone fosse in questa fonte, e gittasse un fiume dalla bocca; la qual'acqua tal'hora chiusa, & intercetta ivi andava ad altre fonti della Città; spositione molto più calzante, e bella. A questo io, non per contradir loro, mà per somministrar' a gl'ingegni materie di sottilizzamenti, e discorsi aggiungendone una direich'il Tritone servendo in quel fonte di chiavica inghiottisse l'acqua caduta dal fiume, ò da" fiumi per comunicarla ad altre fonti della Città; come nell'artifitiosa sonte, che sotto la Guglia di Piazza Navona hà architettato il fingolar ingegno del Cavalier Bernino, si vede l'acqua da un Delfino trangugiarsi. Così le parole di Propertio sembrano additare.

Juppiter.

Ornamento ancora diegli il colosso di Giove, che Claudio v'eresse presso al Tea-Popejanus tro di Pompeo, e su perciò detto Juppiter Pompejanus, come in Vittore, & in Ruso si legge. Plinio nel 7 del 34 de colossi favellando: Talis in Campo Martio Juppiter à Claudio Cesare dicatus, qui vocatur Pompejanus à vicinitate Theatri : Ove Plinio favellando in senso più ampio comprende nel Campo Martio ancora il minore, 🐸 come Gellio, dice anch'egli Martio il Tiberino. Non è da passar'inosservato, ch' in Victore, ove il Teatro di Balbo è notato, si legge: Cl. Cef. dedicavit, & appellavit à vicinitate; cosa fassissima, & inapplicabile a quel Teatro, ma benpropria del Giove Pompejano, ch'immediatamente sotto si legge. Errò dunque il Trascrittore sicuramente nel por quelle parole un verso più sopra.

Fù forse questo il Campo detto da Spartiano in Pescennio Campus Jovis, quando della casa del medesimo parlando dice: Domus ejus hodie Rome visitur in Campo Jovis; più essendo verisimile haver dal Colosso di Giove preso in alcun tempo particolar nome il Campo minore, chè l'esser mai stato detto di Giove il Martio, dal Pantheon a Giove ultore dedicato, sicome il Donati congettura. Quel nome di Martio, con cui dopo la cacciata de' Tarquinii su chiamato, glidura anche hoggi, e l'esservi stato sempre il famoso altar di Marte, & il celebratvisi l'Equirie di Marte, e l'esercitarvisi sempre i giuochi Martiali, surono di quell'antico nome tenaci ritegni: onde, che già mai lo perdesse, e poi lo ripigliasse hà del duro. Tanto maggiormente ch' il Pantheon fu con nome, non di Giove, ma di Pantheon chia;

mato lempre.

Il Tempio della Fortuna Equestre, che presso il Teatro di Pompeo dissi esser stato, è facile, che gli fosse a finistra su'l Campo, già che a destra haveva la Curia, & il Portico. In questo hà indovinato il nuovo Vittore, ch' in questa regione il connu-

mera; ma l'aggiunto Vetus piaccia a Dio, che ben gli calzi.

Altri ornamenti nel Campo minore esser stati io non dubito, e specialmente di Portici.D'uno de quali danno qualche fumo i fragmenti d'un'Arco de gl'Imperatori Gratiano, Valentiniano, e Teodosio, che dal Marliano, e da altri si dicono veduti in Banchi trà il luogo, ov'era prima la Zecca, e la Chiesa di S. Celso, e se ne ap- Velentiporta la seguente inscrittione.

Arcus. Gratiani niani, & Theodosii.

IMPPP. CAESSS. DDD. NNN. GRATIANVS. VALENTINIANVS. ET. THEODOSIVS. PII. FELICES. ET. SEMPER. AVGGG ARCVM AD. CONCLVDENDVM. OPVS. OMNE. PORTICVM. MAXI-MARVM. AETERNI. NOMINIS. SVA. PECVNIA. PROPRIA. FIERI. ORNARIQUE, IVSSERVNT.

da che non esser stato Arco Trionfale si scorge; e que' Portici massimi, de'quali vi si sa mentione, poterono esser portici del Campo minore sotto Monte Giordano distest per lo lungo. Poteron vessere l'antico Hecatonsylon, a cui il nome di massimo sa corrispondenza. Poterono esser Portici al Campo Marzo, & al Minore comuni posti su'i transito fra l'uno, e l'altro, infaccia al Tevere sotto Monte Giordano: maciò che si fossero resti pur'oscuro.

In Arada Giulia dove è la Chiesetta di S. Biagio esser stato un Tempio di Nettuno argomenta il Marliano dal titolo ritrovato ivi scolpito in un marmo. Di che lascio di dir più, non havendo io di quel marmo notitia, e sapendo quanto mal ficuro sia il fondara senz'altro rincontro su i marmi, che facilmente si trasportano qua, e là.

Trà la via Retra, & il Tevere, Seneca, deludendo Claudio, dice l'anima di quell' Imperatore elser calata all'Inferno: Inter Tiberim, & Viam Reliam descendit ad Infe- & Biagio in ros: ma perche ivisforse per esservi sepolture frequenti s io m'immagino quelle pa. Fradaviulia. role non esser senza alcuno scherzo della viltà di Claudio derisivo: onde si come fon'hoggi, penfo, ch' ivi fossero spessi letamaii, de' quali il sito disgiunto dalla frequenza de gli huomini dava commodità.

Sbrigati dalla finistra ci conviene saltar' hormai alla destra del Campo Marzo.

Gli Edifitii, che furono trà il Campo Marzo, e la Via Flaminia.

#### CAPO NONO.

Ominciava la Flaminia su'l fine della Lata, cioè su'l termine della Regione 7. Fia Flamin presso Piazza di Sciarra, e terminava poi a Rimini, di là dalla qual Città era aid e il principio delle Gallie. Fù selciata da Cajo Flaminio Console vincitor de' Liguri, si come da Emilio suo Collega su da Rimini a Piacenza satta l' Emilia: ma dovendo trattar noi del suo principio, ch'era nella Regione 9. a lato del Campo Marzo, si lasci il resto a' Descrittori dell'Italia. Da Ponte Molle sino a Macel de' Corvi sit bella, e dritta, facendo con la Lata una via medesima. Era frequentatissima, e si posè dir trionfale anch'ella. Per essa Vitellio entrò solennemente in Roma incontrato dal Senato, e dal popolo; la cui pompa da Tacito nel 2. dell'Historie così è descritta. Ipse Vitellius a Ponte Milvio infigni equo paludatus accintiusq; Senatum, & Populumante se agent, quominus us captam Urbem ingrederetur amicorum consilio deterritus sampta pretenta

Tempio di

pratexta. Composto agmine incessit. Quatuor Legionum aquila per frontem, totidemque circa legionibus aliis vexilla,mox xij. alarum figna, & post peditum ordines eques. Dein quatuor, & xxx. cobortes, ut nomina gentium, aut speciem armorum sorent discreta. Ante aquilam Prafetti castrorum, Tribuniq; & primi Centurionum candida veste; ceteri juxtà suam quisque ceuturiam, armis, donisque fulgentes; & militum phalera, torquesq; splëdebant. Desora facies, & non Vitellio Principe dignus exercitus. Sic Capitolium ingressus, &c. Mà non è chi più al vivo la rappresenti di Martiale nell'epigramma 5. del 10. libro predicendo il vittorioso ritorno di Domitiano.

Felices quibus urna dedit spectare coruscum Solibus arctois, syderibusque ducem.

Quando erit illa dies, qua campus, & arbor, & omnis

Lucebit Latia culta fenestra nuru.

Quando mere dulces, longusque a Cesare pulvis,

Totaque Flaminia Roma videnda via,

Quando eques, & pisti tunica Nilotide Mauri ·Ibitis, & populi vox erst una, Venit.

Sembrano qui accennati gli alberi del bel bosco, ch'era dietro al Mausoleo d'Augusto adornante la Flaminia. Vi si legge il Campo, ch'era il Martio, e trà il Citorio, e'l Mausoleo vi si distendeva nell'aperto spatio dell'Horivolo solare. Tutto il resto delle via si dice fenestre piene di Dame euriose, e calca di tutta Roma concorsavi per veder fuori della Città l'arrivo dell'Imperator vittorioso antecedente al trionfo, Claudiano anch'egli molto vivamente vi descrive la quasi trionfal' entrata d'Onorio nel 6. suo Consolato, e non meno trionfalmente vi sà ritornare Stilicone vittorioso in quel Panegirico, ch'in Iode gli canta.

Della nobiltà della Flaminia sono segni i spessi archi trionfali, che v'erano; oltre quelli, de'quali nella Via Lata parlammo. Su'I principio della Flaminia nella piazza detta di Sciarra già fu un' arco dove è per appunto la strada, che dalla fontana di ArcuiDi- Trevi và in piazza di Pietra, come dagli Antiquarii del passato secolo si riserisce, o viClaudii. nelle muraglie dell'un lato, e dell'altro qualche pietra di refiduo si vede ancora. Il Ferrncci nell'annotationi al Fulvio stimollo di Claudio; nè su pensier vano; perche il marmo ritrovato l'anno 1641, nella medesima piazza sotterra apportato dal Mar-che v'era, la quale è questa, supplita eruditamente da Gauges de Gozze.

> TI. CLA Vdio Drufi f. Cefari AVGVsto Germanico Pio PONTIFICI Max. Trib. Pot. IX. COS. V. IMperatori XVI. Patri Patrial SENATUS. POPUlujque Romanus quod REGES. BRITanniai perduelles fine VLLA. IACTVra celeriter ceperit GENTESQ. Extremarum Orchadum PRIMVS. INDICIO fatto R. Imperio adjecerit?

Arco di Un'altr'arco dura in piedi sù la via medesima presso S. Lorenzo in Lucina, & è Peringalle . detto di Portugallo dal Card. di Portugallo, c'habitava ivi. Si legge nel Fulvio, es. ser stato detto al suo tempo Arco di Trofoli da' trofei, per quanto egli s'immagina, che l'adornavano, da Tripoli, come dice piacer' ad'altri, per la vittoria di trè Città, pro ut (loggiunge)veterë inscriptionem superioris sæculi nostri patres se legiste retulerüt. Fù dagli Antiquarii stimato Arco di Domitiano per due ragioni. Prima, perche al tro fabriche del medesimo furono ivi appresso. Secodariamete perche in un basso rilievo, ch'è à sinistra, si vede Domitiano scolpito di statura alta, come da Suetonio si descrive; mentre una donna in aria sembra volare; e ciò riferiscono ad un sogno del mede-

Amo da Suctonio riferito nel 15. Minervam, quam superstitiose colebat, somniavit exvedere sacrario, negantemque ultra se tueri cum posse quòd exarmata esset a Jove. Ma da Non su di più moderni ciò non s'accetta. V'è chi niega quell'immagine essere di Domitiano, Demisiano, vedendosi con capelli distesi, e con collo grosso, e lungo; e Domitiano hebbe i capelli corti, e ricciuti : onde Arco di Claudio da altri si crede, e si dice cavarsi dalle medaglie: l' Arco di Domitiano haver' havuti quattro archi, e questo n'hà un solo: ma però potè questo essere d'un solo arco, è vacuo, & alcuno degl' altri molti a Domitiano eretti essere d'altra foggia. Meglio si consuta dal Donati con due ragioni; la prima si è, che gli Archi di Domitiano surono gittati à terra - Suetonio nel 23. Senatusque imagines ejus coram detrabi, & ibidem solo assigi justit, novissimè eradendos ubique tétulot, abolendamque omnem memoriam decrevit, e Dione, à per meglio dire Sissimo in Nerva. Fuere quoque arcus triumphales, quos ei plurimos secerat, dissurbati. La seconda, ch'il sogno di Minerva avvenuto a Domitiano poco prima della morte, non poté scolpirsi, nè su cosa da porsi in Arco Trionsale.

E' opinione del Donati l'arco effer stato di Druso fratello di Tiberio. Lo muove Na di Drus l'autorità d'un libro manoscritto di Giovanni Marcanova, ch' è nella libreria del se l Collegio Romano, contenente con stile rozzo copia grande d'inscrittioni, e nonpoche cose d'antichità; la cui sentenza dal Donati s'avvalora con un caso da Suetonio narrato nel primo di Claudio: ove parla di Druso: Hostem etiam frequenter casum, at penitus in intimas solitudines atium non priùs destitit insequi, quàm species barbas a mulieris bumana amplior victorem tendere ultra latino sermone probibuisset. Questa donna, e non Minerva stima il Donati esser sacilmente la scolpita nell'arco: ma se Druso la vide nel perseguitar' i Germani, come sta ivi lui scolpito sedendo senz'ar-

mi ? ne ella è vestita d'habito barbaro, ne è di statura maggios dell' humana. Io risguardata ben bene quella scoltura, v'ho primieramete osservato, la faccia del vi Marci. la persona sedente, benche hoggi non intera, scorgersi non di meno con barba non, rasa, come dopo Adriano portarono lungo tempo gl'Imperatori. In oltre la donna e portata in aria su gli homeri d'un giovane alato, c'ha una siaccola nelle mani, sotto il quale è un' edifitio quadrato, ch'arde. Cotal figura sembra a me nè à Domitiano mè a Druso, nè a Claudio potersi applicare; e la bontà de' lavori di tutto l'arco lo dichiarano fatto prima di Severo: onde fra Adriano,e Severo fi può giudicare drizzaso, e se non disdice il far congettura almeno dubbia di cose incerte, potè essere del l' Imperator Marco Antonino, il quale mortagli la moglie nell'Asia la deificò, l'eresse colà Tempio, se colonia il Vico, nel quale morì, di che sono sacilmente immagini il rogo, e la donna portata al Cielo, che si veggiono in quella scolurra, si come anche la concione fatta al popolo, & il Tempio, ch' è nell'altra, la quale a destra vi si conserva. Vi s'aggiunge, che come scrive Capitolino, tornato all' hora Marco

babilmente presso gli altri monumenti degl'Antonini fi ereno, si come sta questo. Fra la via Flaminia, & il Campo surono più sabriche celebri, nella cui traccia può primieramente servirci di scorta quel Selio di Martiale rammentato più volte. Que- Argonau Ri vedemmo esser Mato solito, per buscarsi da cena, andar di tiro in Campo Marzo nel Portico d'Europe. Quindi.

dall'Asia trionso, havendo prima d'andarvi soggiogati i Marcomanni, & altri Popo, li della Germania, e col trionfo ha del ragionevole gli fosse fatto anche l'Arco diverso da quello, che comune con Vero per la vittoria Partica ottenne prima; e pro-

Si nibil. Europe fecit, tune Septa petuntur,

Si quid Phillirides prasset, & Æsonides; I quali son Chirone figlia di Fillira, e Giasone figlio d'Esone capi degli Argonauti' S'intende qui perciò del Doneti il Portico degli Argonauti; nè può dubitarsene. Del Portico d'Europa dunque Selio per andar' a quello degli Argonautis'indrizzava a I Septi. Il Portico d'Europa era nel Campo a piè del Citorio, dunque l'altro degli Argonauti era di là da i Septi verso la Flaminia: ma i Septi occuparono lo spatio, Ag 2

ب

Porticus .

Pietra d

ch'era sotto il Citorio tra il Palazzo de' Capranici, e la via, che dalla Rotonda va al Seminario; quel portico dunque, fra cui, & il Campo erano i Septi, stava fra la Piatte di Piazza detta Capranica, e la via Flaminia detta il Corfo, ch'è per appunto un' additar'il contorno di Piazza di Pietra. Qui si vede hoggi un gran residuo d'edifitio alto, e magnifico d'ordine Corintio, & undici colonne di marmo scannellate, ma fatte di pezzi, sono anche in piedi; le quali non d'assoluto portico, ma di portico a Tempio, ò ad altro edificio congiunto, san vista; poiche alle prime otto più vicine al Romano Seminario si vede una gran volta appoggiata, residuo certo di Tempio, è Basilica: le tre più vicine al Corso mostrano esser state del Portico, ch'era avanti, vedendoss fra elle l'architrave spiccato correre dentro, e fnori. Anzi il non vederti nella terza la suolta dell'architrave sa congetturar, ch'il portico si distendesse ancor più oltre, e vi fosse la quarte colonne, che hora non v'è più. Similmente il tergo dell'edifitio. dove è la prima verso il Seminario, si scorge chiato; perche facendo quella angolo. ha non molto lungi un capitello pur marmoreo, e Corintio, ma non tondo; seguo, che nel tergo dell'edifitio in vece di colonne erano pilastri congiunti al muro.

AÇ.

Questa fabrica su da alcuni indovinata Tempio di Marte, ma senza par'un picciol Templi lume di scorta. Si tiene concordemente da altri per Portico, ò Tempio, ò Besili-Antonini ca d'Antonino per due argomenti. Il primo è d'un marmo trovatogli appresso, in cum Co. cui del Tempio d'Antonino (come il Marliano riferisce) era mentione; l'altro si lumna, trahe dalla vicinanza all'Antoniana Colonna: ma sono ambidue motivi fragilissimi; perche il marmo non solo potè esservi trasportato, ma la non molta distanza del Tempio d'Antonino a quel luogo mostra esser stato facile nel rovinar dell' edifitio lo scorrere casualmente fin lì. Quella, che vicinità poi alla colonna si dice, è più tosto lontananza; perch' il poco spatio, il quale è fra la Colonna, e la via Flaminia, e dalla medesima Colonna a monte Citorio, dà contezza dell'altro spatio, che v'era da per tutto all'intorno; il quale oltre il termine di Piazza Colonna d non passò, ò passò tanto di poco, che Piazza di Pietra gli su assai lungi. Nè saria ch' csorbitanza, e grande il dir, ch' il Foro d'Antonino da una parte si dilungasse dall? Antoniana, a quelle colonne, dall'altra altrettanto dalla medesima Antoniana a i Verospi: ma poi sosse sì stretto, che quanto è fra la Colonna, e'l Corso sosse la metà della sua latitudine. Vi s'aggiunga la positura di questa sabrica riguardante non verso la Colonna, ma verso il Corso, e tanto al Corso vicina, che, se più larghezza il Foro d'Antonino non hebbe, su storpiatamente angusto, e lunghissimo. In ultimo l'altezza del terreno, ch' è tra Piazza Colonna, e quel Portico, dov' è l'Hospedale de' Pazzerelli, fà inditio chiaro d'alcuna rovina di fabrica, che v'era frapolta; equivi ester stato il Tempio d'Antonino può giudicarsi più rettamente, di cui l'inscrittione dal Marliano accennatà parlava, e di cui Publio Vittore scrive in queste Regione: Templum Antonini cum Columna Coclide, &c.

Messano .

Le undici colonne dunque esser state del-Portico degli Argonauti rimane più ve-Tempio di risimile di gran lunga. Da Dione si dice!Portico di Nettuno nel lib-53.ove fra l'altre spese da Agrippa fatte in adornamento di Roma, soggiunge: Et Porticum Neptuns propter victorias navales extruxit, or Argonautarum pictura decoravit. E gli Antiqua. rii raccogliono esser stato ivi col Portico anche il Tempio di Nettuno: e se bea... del solo Portico Dione parla, il medesimo Historico nel racconto, che sa dell'incendio del Vesuvio, soggiungendo l'altro incendio successo in Roma, dice haver quel suoco abbrugiato Serapidis; & Isidis Templum, Septa, Neptuni edem, Thermas Agrippa, Baflica di Pantheum, Diribitorium, Oc. luoghi tutti quasi cotigui uno all'altro. Spartiano ancora in Adriano par mostrarlo ivi, ma con nome di Basilica (la qual variatione di nomi non è insolita frà scrittori specialmente de' secoli meno antichi) Instauravit Pantheum. Septa, Basilicam Neptuni, sacras ædes plurimas, &c. e benche nell'ordine d'un tacconto di più edificii non si debba far sondamento, contuttociò l'esser egualmente registrati vicini da più d'uno Scrittore, non ha poco d'esticacia. Diciamo dunque

ſ

Nessano .

paver,

haver Agrippa fatto ivi il Portico al Tempio di Nettuno, che v'era forse per prima, ornandolo, e nobilitandolo nel di fuori, e però haver Dione scritto solo del Portico, ò più tosto il Portico più del Tempio riguardevole, e più frequentato, se, che più di lui, chè del Tempio restasse scritto; ò finalmente s'il Portico degli Argonauti su dal Tempio di Nettuno disgiunto,gli su almeno prossimo:sichè ad ogni peggio presso quell' undici colonne, ch'erano del Tempio, su , se non ivi proprio.

Il Portico Vipsanio, di cui Tacito nel 1. dell'Historie: Missus est Celsus Marius ad Elettos Illyrici, exercitus Vipsania in porticu tendentes, il Donati crede, e non fuori di Vipsanio. ragione, esser questo, di cui s'è parlato, essendo Agrippa della gente Vipsania E se bene anche il portico del Pantheon su opra d'Agrippa; nulladimeno di questo, come più frequentato, e più celebre doversi intendere non sò dubitare. La celebrità, e frequenza sua mostrasi da Martiale in più luoghi, ma specialmente nel 1. epigramma del 10. libro; ove per rappresentar la turba degl'otiosi, che nel Portico di Quirino passavano l'hore, si vale della comparatione di trè altri i più frequentati di Roma; cioè di Pompeo, d'Europa, e degli Argonauti.

> Turbam non babet ociosiorem Pompejus, vel Agenoris puella, Vel prima Dominus levis carinę.

Come anche nell'epigramma 20. del 3. ricercando I trattenimenti di Canio, due soli portici come principali rammenta:

> Anspacia carpit lentus Argonautarum? An delicate Sole rursus Europe. Inter tepentes post meridiem buxos Sedet, ambulatve liber acribus curis?

de' quali quel d'Europa nel più bello del Campo Marzo, quel di Pompeo nel più delitioso del Campo Minore esser stati celebri non è gran fatta; ma questo degli Argonauti stà il Campo, e la via Flaminia ristretto qual' occasione potè haver di celebrità?Dicasi pure, che a lato del portico alcun particolare esercitio si facesse; al cui spettacolo concorrevano gli otiosi; nè senza alcun fine su fabricato ivi da Agrippa.... Quì forse i cavalli si domavano, e s'esercitavano, come nel campo la gioventu, già ch'era il cavallo sotto la protettione di Nettuno. Anzi non dissi, ch'i Trigarii sacil- Trigarii. mente erano congiunti a i Septi? Chi dicesse dunque il luogo detto Trigarii con... i Septi confinante, e forse come i Septi cinto di muro esser stato quello spatio, sul quale era il Tempio, e'l Portico di Nettuno, direbbe paradosso? Ne' Trigarii essersi esercitati cavalli raccolgasi da Plinio nel fine della sua Historia Naturale: Ne equos quidem in Trigariis preserri ullos vernaculis animadverto; à vi su mandra di cavalli, e cavalle da vendere, dicendo il medesimo Plinio nel 1. del 29. ragionando di Testalo Medico: Nullius bistrionum, equarumque Trigarii comitatior egressus in publico erat. Ne vi disdirebbe il nome, c'hà la Chiesa prossima di Santa Maria in Equiro (se però non in Aquiro su il nome antico) degli antichi Trigarii molto espressivo. In fatti quel bel filo di colonne porta seco presontione, ch'in faccia, ò a lato gli fosse spatio, nel quale alcuna occasione di frequenza havesse quel Portico. Le Colonne Vipsane, che nel 4. libro all'epigram. 18. di Martiale si leggono.

> Qud vicina pluit Vipsanis porta columnis, Et madet assiduo lubricus imbre lapis, In ingulum puert, qui roscida Templa subibat, Decidit biberno pre gravis unda gelu.

giudica il Donati doversi intendere del Portico degli Argonauti; e la porta acquosa il vicino sonte dell' acqua Vergine; le quali cose tutte suppone egli essere presso la A4 3 tonis-

Port ica

Colomia Fip and a

Porta pigg 79/49

fontana di Trevi. lo con poco divario nelle cose, e con maggiore evidenza ne' fiti. giudico la porta essere uno degli archi del condotto dell'acqua Vergine, ch'alla via da noi supposta frà la Minerva, e S. Ignatio doveva necessariamente sar porta, e come degli aquedotti è solito, per qualche rottura stillando, haveva fatti stili di ghiaccio. Vicina questa al Portico degli Argonauti ben si potè dir da Martiale prossima alle Colonne Vipsane, senza intender qui la Porta Capena lontanissima; come altri fanno.

CHORRAAR-SIBLATA .

Già che delle cose d'Antonino s'è principiato il racconto, meglio è seguire a parlarne.La Colonna a chiocciola detta Antoniana, ch'Antoniniana dovrebbe dirsi, è in piedi nella piazza, che dalla medesima hà il nome. Si vedeva molto guasta prima del Pontificato di Sisto V. che se risarcirla, e le pose in cima la statua di S. Paolo di bronzo indorata. Questa esser stata eretta dal Senato ad Antonino Pio dopo la sua morte argomentasi da una medaglia con la medesima colonna, e con lettere, che dicono DIVO PIO, portata dall'Erizzo, ed è questa.



Mà perche in essa (come osserva il Donati) si vede scolpita la guerra Marcomannica fatta da Marco suo successore con la pioggia impetrata da Giove, come credevasi (ma veramente l'impetrarono i Christiani da Dio)in quella gran sete dell'eser-

cito, s'argomenta dopo la morte di Marco finita da Commodo.

5010 & Astenine .

Del Foro bench' altra particolar cognitione non s' habbia è sufficiente lume la ... stessa Colonna, che senza piazza intorno suppor non si dee. Nel Foro gli Antiquarii pongono Tempio, Portico, Basilica, e Palagio. Del Tempio non può dubitarsi, poneudolo Publio Vittore, & havendosene rincontro nell'inscrittione dal Marliano, e da noi sopra accennata; e forse ve ne su più d'uno, leggendosi in Capitolino unche a Marco Aurelio fabricato Tempio: Templum ei constructum, dati Sacerdotes Antoniniani, & Sodales, & Flamines, &c. Ch' il Foro fosse adornato all' intorno di portici, e di Basilica, come cose alla magnificenza di quel secolo solite, sembra affermabile: ma che vi fosse anche Palagio non è a me noto. Il Tempio di Juturna els er stato prelso l'acqua Vergine scrivono Ruso, e Vittore:

Edes Ju-

turnæ ad Ædis Juturne ad aquam Virgineam. Et Ovidio nel 1. de' fasti:

Te quoque lux eadem Turni soror æde recepit Hic, ubi Virginea Campus obitur aqua.

Fontana di Trevi .

gineam.

Quindi il Marliano, & altri argomentano, che fosse presso la Fontana di Trevi, detta ne' secoli passati Lotreglio corrottamente, come esti pensano, da Juturna: mà havendo noi mostrato, ch'il fonte, à castello antico dell'acqua Vergine non sù nel sito d'hoggi, ma che nel fin dell'aquedotto cuniculare seguiva l' arcuato fino al principio de' Septi, presso i quali per detto di Frontino terminando dividevasi l'acqua ad usi diversi; segue, che quivi, e non altrove sose il Tempio di Juturna. Così il sopracitato verso d'Ovidio ha la sua vera luce:

Lotreglio .

Hic, ubi Virginea campus obitur aqua. Se dunque presso 'l Seminario terminava l'Aquedotto, non lungi gli su anche il Tempio

Tempio di Juturna; e forse S. Maria in Aquiro (se veramente Aquiro sù, come si legge in Anastasio, e non Equiro, il cognome antico) su detta dalla vicina acqua. & ivi era forse il Tempio di Juturna, a che alludono l'anatre di bronzo, che scrive il Fulvio esservi state trovate quando Anastasio Papa vi se la Chiesa. Le colonne, ch'esser state nel giardino della Chiesa medesima riferisce il Mauro, mostrano, ch'ivi fosse à Tempio, à Portico antico. Furono perciò sacilmente à del Tempio di Juturns, d del Portico de' Septi.

La mentione degli archi dell'acqua Vergine, ch'erano nel fondamente della fac- Basilica ciata di S. Ignatio, ci dà occasione di trattar qui delle sistole di piombo trovategli Macidii appresso. Racconta il Donati, ch'in quel tempo si faceva da' Mastri di strada vota- alias Mare un'antica chiavica scoperta ivi appresso, mentre un'altra nuova s'andava facen- tidii, &c. do,e nel cavo poco lungi dalla Rotonda fu trovato un pezzo di condotto antico di piombo non tondo affatto, mà in sopra aguzzo, su'l quale a lettere di gettito si leggeva: TEMPLO. MATIDIÆ; donde argomenta egli, ch'il Tempio di Matidia fosse ivi appresso, e forse il medesimo, che la Basilica di Macidio corrottamente letta in... Vittore e ben'emendata dal Panvinio: Alids Matidii, alids Matidia. Fù Matidia figlia di Marciana, Sorella di Trajano. Fù anche forella di Giulia Sabina moglie d' Adriano; e di lei Spartiano in Adriano fà mentione; Trajani reliquias Attianus, Plotina, & Matidia reserebant. Et in una medaglia d'argento leggersi il Donati scrive: Matidia Augusta D. Marciana f. Non è dunque strano che ancor Matidia da Adriano deificata havesse quivi Tempio, ò che havendolo ella ad altra Deità sabricato, si chiamasse col suo nome. Così l'altro, che susseguentemente si legge in Vittore Bassica Marciani, và letto Marciana; e perciò Tempii vicini hebbero, ò fecero Madre, e figlia nello spatio, ch'è trà la Rotonda, e la Minerva, detti anche Basiliche; confu- Marciani sione di nomi non insolita de' tempi ultimi del Romano Impero.

Ne' fondamenti della Chiesa medesima essersi ritrovati avanzi d' un privato bagno, il Donati scrive, con sistole, nelle quali a lettere pur di gettito si leggeva: NAR CISSI. AVG. LIB. AB. EPISTVL; onde haver qui habitato Narcisso richissimo Liberto di Claudio, argomenta egli probabilmente. Le particolari satture del Nateisto. bagno, acciò siano puramente, & interamente apprese, piacemi apportarle con le sue perole: Convene ibi fornacule, unde per fistiles canalicules invicem concretes igneus vapor in varia etiam diversa contignationis bypocausta expirabat. Modica ibidem Cellule ad flaturam bominis paulo amplius dimense crustis teste marmoreis maculosis, & Pariis; vermiculața ibidem, texellisque verscoloribus in solia, storesque pisturata pa-

vimenta, qualia videmus etiam in Aventino GC.

Un'altra assai maggior fistola trovata ne'fondameti del Collegio Romano, serive il medesimo, parimente aguzza nel sommo (in que' tempi, ne' quali non curandosi di far salire l'acque, non solevano farne forzatamente gonfiare i condotti, il dar'in quelli qualche poco di luogo all'aria, non era chè bene) con l'inscrittione seguente:

IMP. CAES HADRIANI. ANTONINI. AVG. PII SVO. CVR. PORCL POTITI. PROC. ANN. SYMPO. F.

la quale se a gli edifitii d'Antonino Pio in Piazza Colonna portava acqua, era altr'acqua, che la Vergine, la quale più di quella fistola stava loro appresso. Se ad altro luogo portava, non sò che dirne.

Vicinisimo a i Septi su il Tempio d'Iside. Giuvenale nella satira 6.

A Meroe portabit aquas, ut spargat in ade Isidis, antiquo que proxima surgit ovili;

ove i Septi allegati per contralegno da gli altri Tempii d' Iside distintivo sanno veder questo immediatamente vicino a loro; e rincontro assai congruente gli sà Dione, ove l'incendia del Vesuvio, e poi quel di Roma descrive rammentando un per uno i luoghi convicini arsi. Serapidis, & Isidis Templum, & Septa, Neptuni adem, Thermas Agrippe, Pantheum &c. Lo giudicaron molti presso la Chiesa di S. Mar-As A

Bafilica

Bagne di

- Ifium :

cello nel Corso, non con altro inditio, chè dell'esser stato ritrovato ivi un marmo,

in cui si leggeva: TEMPLVM. ISIDIS. EXORATÆ: ma oltre la lontananza da i Septi confiderata anche dal Fulvio, lo stare San Marcello nel cuore della Regione 7. della Via Lata, mentre i Septi, l'Isio, e'l Serapio si leggono qui nella 9., toglis quanto si può da quel marmo fare d'argomento. E l'aggiunto, che v'è d'Exerata. fà credere, che ivi fosse Tempio con quel cognome; ma presso i Septi era l'Iside co-. gnominata Campense, per relatione d'Apulejo nel libro ultimo della sua Metamorfost: Summo numini Regine Isdis, que de Templi stu sumpto nomine Campensis summa cum veneratione prospicitur. Riserisce il Fulvio esser stato creduto da altri dove è hoggi S. Maria in Aquiro in piazza Capranica; a che egli mostra consenso, e soggiunge: extant adbut in propinquo Templi bortulo columna quadam eresa. Il Donari con la statua di Scrapide di marmo Egittio ritrovata molti anni sono nel cavar, ch'i Padri Domenicani fecero de'fondamenti della parte nuovamente aggiun-ta al loro Convento incontro al Romano Seminario, più credibilmente giudica il Tempio d'Iside non lungi da quella fabrica, stimando, che quel Serapide sosse nel Tempio d'Iside adorato. Soggiungiamo noi, che s'il Tempio d'Iside da Vittore detto Isum, su ivi, come credo, l'altro detto Serapium gli potè star poco lun. gi. Guerniscono questa opinione la guglietta di S. Mauto, il fragmento d'un'altra murato presso quella Chiesa, un'altro fragmento, che poco quindi lontano era alcuni anni sono presso la posterior porta del Collegio Romano, & un'altra intera, ch'esser stata dietro alla Chiesa della Minerva gli anni-adietro scrive il Mauro così: Dietro à questa Chiesa sù la porta picciola, ch'è presso l'altar Maggiore, si vede in terra un'Obelisco picciolo antico simile à quello, ch'è presso San Mauto; oltre altri fragmenti, che nel medesimo contorno ester stati, sa fede il Fulvio. Questa quanti. tà d'obelisci opere Egittie, di grandezza non riguardevole porge credenza, cheper ornamenti di que'due Tempietti di Dii Egitii sossero posti; e sors'anche i due leoni pur di marmo, e lavoro Egittio, ch'esser prima stati avanti alla Rotonda... scrive-il Fulvio: Eminent hodie ante Templi aditum en priscis ornamentis duo pari forma leones ex marmaridum latide subnigro suis basibus collocati, cu bieroglyphicis notis inter Porphyretica labra è proximis Agrippa, & Neronis, ut dicitur, Thermis, post ruinas ibisollocata; i quali buttano hoggi acqua nella fontana di Termini, chi sà, che dalle rovine di questi due Tempii non fossero tratti? Così i due simulacri marmorei del Nilo, e del Tevere, che cavati presso l'Arco di Camigliano, come il medesimo Fulvio afferma ( e se ne trova ritratto, & inscrittione dipinta in una facciata di casa frà quei librari, dove per appunto elle erano) son'hora nel Belvedere del Vaticano, adornavano facilmente anch'essi alcuno di que'due Tempii; e sono inditii non leggieri, ch'il Serapio sosse dove è la Chiesa di San Stesano del Cacco, cioè a dire del Mostro, per la statua del Cinocefalo, che si dice parimente esser stata ivi. L'altezza del sito della Chiesa pur'è segno di rovine di fabrica antica, . tanto numero d'antichità Egittie frà San Stefano del Cacco. & il Seminario le dim) stra essere di quelli ornamenti, che haver fatti Alessandro Severo, scrive Lampridio: Isum. & Serapium decenter ornavit, additis signis, & deliacis, & omnibus myslicis. Nel Tempio d'Iside esser stati solici i giovani trovar via agli amori loro, insegna Ovidio nel 1. De arte amandi:

Englietta di S.Manto.G Sitre .

Leoni della fontana di Termini o

•

Statna del Nilo , e del Tevere di Belvedere. Serapium 3. Stefano del Cacco.

Lascivic,che nel Tempio d'Isde si somestevano s

I-leu fuge Niliaca Memphitica sacra juvenca, Multas illa facit, qua suit ipsa Fovi-

Nella cui conformità Giosesso nel 18. dell'antichità Giudaiche narra, che Paolina nobile, e pudica Matrona sù in quel Tempio goduta da Mondo, ingannata da' Sacerdoti d'Iside, che le diero a credere voler goderlass Anubi loro Dio: per lo qua missatto Tiberio sè crocisiggere i Sacerdoti, e gettar'a terra il Tempio, da altri poi risatto.

Congiunta v'hebbero i Sacerdoti buona, e commoda habitatione, in cui è testi-

monio Giosesso nel 7. della Guerra Giudaica, che Vespassano; e Tito la notte pre- stanze de sacedente al Trionfo dormirono. Dell'habitatione medesima fà mentione Apulejo nell' verdeti. ultimo della sua Metamorfosi. Oltre l'habitatione vi su horto; così l'antico Inter- Horto, peure di Giuvenale, spiegando que'versi della satira sesta.

jamque expellatur in bortis,

Aut apud lhace potius sacraria lene,

soggiunge: Apud Templum Isidis lana conciliatricis; quia in bortis Templorum adul-

teria committuntur .

Il Tempio di Minerva, è come qui Vittore dice, il Minervio, esser stato edificato da Pompeo scrive Plinio nel 26. del 7. libro; Hos ergo benores Urbi tribuit in delubro Minervæ, qued ex manubiis dicabat &c.riferendo l'inscrittione posta in quel Tempio da Pompeo la quale haver letta in marmo fà fede il Marliano: Cn. Pompejus Magnus Imperator bello xxx. annorum confecto, fusis, sugatis, occisis, in deditionem acceptis bominum centies vicies semel LXXXIII. millibus depressis, aux captis navibus DCCCXLVI. oppidis, castellis mille quingentis XXXVIII. in sidem receptis: Terris a Meotislacu ad rubrum mare subactis, votum meritò Minerva, boc breviarium ejus ab Convento del Oriente. Fit dove hora è il Convento de' Padri della Minerva. Ivi il Fulvio, & il Marliano dicono haver veduti i residui. Dal Fulvio così è descritto. Extant autem undique ejus Templi parietes quadrata, & oblonga forme sine tetto; erat enim Templum non magnum, testudinatum, incrustatum, multisque ornamentis decoratum. Visitur autem sins forma in bortis fratrum Predicatorum Sancti Dominici per multos bactenus annos incultum, ac deformatum, & nulli rerum usui serviens, nist immunditiis. Onde l'Iseo, il Serapio, & il Minervio erano Tempii frà di loro quasi contigui, e in filo: avanti a'quali era credibilmente strada dividente la Regione 7. dalla 9. non lungi forse molto da quella, che hoggidì si stende dalla Guglia di S. Mauto alla Piazza del Collegio Romano.

E' pensiero d'alcuni esser stato questo il Tempio detto di Minerva Calcidica da... Wittore; ma s'ingannano, perche se su satto da Pompeo, sù diverso, essendo quello di Minerva Calcidica fabricato da Augusto, come Dione dice nel libro 51. Deinde Minerve Templum, quod Chalcidicum appellatur, & Curiam Juliam in bonorem patris sui fastam dedicavit. Il Minervio però su forse quello, che da Ruso si dic Minerva vetus cum luco; detto vecchio a differenza del Calcidico, che poi fe Augusto: ma del nome di Calcidico qual'era il significato? Leggasi Celio Rodigino nell'ottava dell'ottavo libro; ove con l'autorità di Suida l'insegna: Chalciecus Minerva Sparte, vel qu'od domum eream babebat, vel qu'od Chalcidenses, qui sunt in Eubea, exules id Templum condiderunt; a cui è conteste Lilio nel 5. della 5. Ætoli circa Chalciecon (Minerve id templum ereum) congregati ceduntur. Lo stesso dicono Cornello Nipote nella vita di Pausania, Pausania nella descrittione della Laconia, Plusarco nell'undecimo de' Para lelli, e più altri Autori fanno del Calcieco mentione. Onde a somiglianza del Tempio Laconico il Romano satto da Augusto, non perche ancor questo fosse di bronzo, ma ò perch'era di bronzo la statua della Dea, ò perche fatta a somiglianza della Spartana, è per altro, hebbe lo stesso nome. Ma in qual luogo preciso della Regione fosse è incognito.

D'un'altro Tempietto di Minerva sa mentione il Donati, scoperto nella fabrica pralito Tr. del Collegio Romano con la statua di quella Dea appoggiata ad un tronco cinto da pieto di Min una serpe, ch'hoggi nel Giardino Ludovisiano si vede. Il qual Tempietto ne quel wow. d'Augusto, nè quel di Pompeo potè essere, come troppo angusta fabrica a sabricatori sì grandi, e forse su Larario privato. Vi s'aggiunga, ch'i sito del Collegio Romano su più tosto nella Regione 7. chè nella nona.

Domitiano, come Suetonio scrive, oltre altre fabriche, fece la Naumachia, l' Odeo, e lo Stadio. Credono i più esser state da Domitiano fatte tutte frà l'Arco di Portogallo, & il Colle degli Hortuli, ma senza fondamento. Lo Stadio io lo cre-

Minervium .

Minerva Chalcidi-

Minerva vetus cū

Stadium, derei presso al Castello dell'Acqua Vergine; argomentandolo dalle parole di Mar. tiale nel 31. epigr. del 7. libro; ove dice d'Attico.

Sed curris niveas tantum prope Virginis undas,

Aut ubi Sidonio Taurus amore calet.

donde raccolgo, i corsi frequentati in quel tempo esser stati due, uno presso l'acqua Vergine, l'altro presso'l Portico d'Europa, in un de'quali esser stato il famolo Stadio di Domitiano, posto da Vittore in questa Regione, convien dire.

Le cose, che furono trà la Flaminia, & il Pincio, e l'altre di sito incerto.

### CAPODECIMO.

l là dalla Flaminia trà la Fontana di Trevi, e la Chiesa del Poposo, il piano è grande; ma di quello, che vi fosse, s' hà poco lume. Presso quella sonte una Chiesetta si vede, il cui nome è S. Maria in Fornica da gli archi dell'aequa... Vergine, come dissi. Questa, è poco lungi da questa, esfer stata, la fabricata già da... Belisario in penitenza del gran sallo commesso nel deporre dal Papato Pelagio d'ordine dell'Imperatrice, insegna il marmo, ch'è di fuori nel muro laterale; in cui assai rozzamente scolpito si legge:

S.Maria ix formica.

Hanc vir Patricius Vilisarius Urbis amicus

Ob culpæ veniam condidit Ecclesiam.

Hanc iccirco pedem qui sacram ponis in Edem

Ut miseretur eum sæpe precare Deum,

Janua bæc est Templi Domino desensa potenti.

E' parer'universale, ch'una gran parte delle fabriche da Domitiano, satte sosse presso l'arco di Portogallo, che di Domitiano credevasi. Vi suppongono le Terme, la Naumachia, l'Odeo, lo Stadio, e'l Tempio della gente Flavia; ma con

quanto salde ragioni veggasi.

Le Terme è opinione del Biondo, che fossero dove è la Chiesa, e'l Monastero di S.Silvestro; per quello, che si legge (egli dice) haver S. Silvestro Papa edificata... Terme di la Chiesa del nome suo dove erano le Terme di Domitlano, Riserisce il Fulvio Demitiane, ester ciò traditione de gli Antiquarii del suo tempo,ubi etiam (soggiunge) Thermas, silveste. rum signa quedam circumquaque apparent; de' quali segui non si può dar'hoggi giuditio, non vedendovisi più. Che Domitiano edificasse Terme non mi ricordo haver letto; e la rozza antichità moderna è stata solita errare spesso nel dar titolo di Terme, ò di Palazzo, ò di Teatro, ò di Naumachia a i residui de gli antichi edifitii. Se poi veramente vi fossero, volentieri mi riporto all'altrui sen-

Nauma-

La Naumachia è creduta anch'ella ivi appresso, per quanto Suetonio dice nel chia Do- 4. di Domitiano: Edidit navales pugnas pent justarum tlassum, effossa, & circumdutto mitieni. juxtà Tiberim lacu, atque inter maximos imbres prospettavit: & il Biondo asserisce, ch'a suo tempo se ne vedevano veri segni frà il Monte Pincio, e la via Flaminia, dove erano vigne: ma quali segni poterono durarvi tanto, e sì certi, se poco dopo Domitiano la Naumachia su distrutta? eujus postea lapide (Suctonio nel 5.) Maximus Circus, deustis utring; lateribus, extrustus est. Contuitoció sotto la Trinità de'Moti esser durata anche al tempo del Fulvio, e del Marliano la concavità della terra (ch' altro che Naumachia no poteva dimostrare)con segni di spettacoli, i quali dovevan' esser muri spogliati di marmi, e di tevertini, da i medesimi Scrittori. si riferisce, e noi hora, che altro legno non le ne vede, non possamo non riportarci al giuditio di chi hà veduto. Gli è un pò duretto il juxtà Tiberim di Suetonio: ma al fine, com'il Marliano dice, quod parum distat, juxtà dici potest. V'aggiungono i medesimi Fulvio, e Marliano, ch'ivi su prima da Augusto cavata: ma quella d'Augusto esser stata dietro al Mausoleo, dove poi fece il Bosco de'Cesari, mostrammo sopra. Quella di Domitiano si figura d'ampiezza straordinaria non solo da Suetonio sopracitato,

ma e da Martiale nell'epigr. 24. del lib. 1.

Oltre la Nanmachia, sa Suetonio mentione dell'Odeo e dello Stadio da Domitiano fatti. Fù secondo gli Antiquarii l'Odeo un luogo fabricato per l'esercitationi musicali de'Tibicini, e d'altri prima di comparire ne'Teatri; ma à mio credere (& in specie questo di Domitiano) sabrica per certami musicali, ch'in publico si celebravano alla presenza del medesimo; di cui Suetonio: Institutt & quinquennale tertamen Capitolino Jovi triplen, Musicum, Equestre, Gymnicum, e vi soggiunge : Certabant etiam & prosa oratione Grece, Latineque, ac preter Citharedos Chorocitharista quoque, & Pfilotitharifle. Lo Stadio fù luogo da corridori, al cui spettacolo haver'il medesimo Domitiano preseduto spesso nello Stadio dice Suetonio ivi allegato più sopra da me. Haver'anche servito i Stadii per altri esercitii gimnici, Dione spie- La fadio. ga nel 53. raccontando uno Stadio fatto perciò di legno nel Campo Marzo in tempo d'Augusto: Certamenque distum Gymnicum celebratum fuit strusto in Campo Martio Stadio ligueo, captivisque ibi positis ad certandum &c. e prima esser stato così satto da Cesare s'hà da Suetonio nel 39. di quel Dittatore: Athleta Stadio ad tempus extrutto in regione Campi Martii certaverunt per triduum. Le quali fabriche si stimano parimente fatte quivi, dove erano l'altre di Domitiano. Hanno a tutto ciò dato credito due mattoni grossi quadrati, ch'il Biondo riferisce haver veduti nelle rovine presso al Monastero di S. Silvestro: in uno de' quali con lettere rozze, fattevi quando la creta era freica leggevasi: PARS. DOMITIANA. MAIOR; nell' nel Monafealtro: DOMITIANA. MINOR. Mada questi sembra a me poter raccorre sabri- redi s. sil. ca più tosto ampliata da Domitiano, così portando il significato delle parti Domitiane, dette a distintione dell'astre: ma sia come si vuole. Della qualità della sabrica; cioè a dir di quella, dove son'hoggi gli horti del Monastero, così riferisce il Ligorio, se però gli si dee credere nelle Paradosse: Ma questi borti son circondati di forma quadrata di muri alti d'opera di mattone, & banno i Tempii dentro ; adunque non potevano esser luoghi da Naumachie, ma più tosto, come io credo, le due Septa, dove si davano i suffragii &c. ove due errori si prendono dal Ligorio. Uno si è il dir, che dagli Antiquarii si pretenda in quegli horti la Naumachia, la quale non ivi altrimente, ma più sotto le radici del Pincio si dice da tutti. L'altro, che sossero gli antichi Septi; i quali oltre ch'esser stati altrove da noi s'è detto, surono d' altra qualità di fabrica, e con portici intorno. Che potesse esser'ivi l'Odeo non è Arano; ma propositione, la qual conchiuda, non dee formarsene, potendo quella fabrica di Domitiano essere in altra parte di Roma, come & il Tempio di Giove Custode, & il Foro Palladio, & il Tempio della Gente Flavia da noi mostrato sul Quirinale, e lo Stadio parimente additato presso l'Acqua Vergine. Non però voglio lasciar di soggiungere, che trovandosi dell'Acqua Vergine sotto la Trinità de' Monti l'antica divisione in due rami, un de' quali và verso la sontana di Trevi, l'altro per la strada, a cui dà nome de' Condotti, facil cosa è, che questo alla Naumachia di Domitiano portasse acqua, e presso quest'acqua Vergine vicino al Monastero di S. Silvestro fosse lo Stadio. Tutto propongo, acciò se ne possa da altri discorrere più acutamente.

D'un Portice di Gordiano in Capitolino fi legge: Instituerat Porticum in Campo Martio sub Colle pedum mille, ita ut ab altera parte equè mille pedum porticus sieret, etq;inter eas pateret spatium pedü quingentorü, cujus spatii.binc,atq; inde viridaria es-sent lauro,myrto,& buno frequentata; mediü verd lithoskrotum brevibus columnis altrin-

Gordiani

f. Inale .

secus posicis, & sigillis per pedes mille, quod esset deembulatorium ; ita ut in capite Basilica esset pedum quingentorii. Del qual portico essersi vedute al suo tempo l'orme sotto il colie de gli Hortuli presso la Naumachia, narra il Marliano. Ma leggasi in Capitolino il restante: Cogitaverat praterea cum Mystebeo, ut post Basilicam Thermas assivas Greiens di sui nominis faceret, ita ut byemales in principio Porticus poneret, & suo usui essent, vel viridaria, vel porticus : sed bac omnia nunc privatorum & possessionibus, & bortis, & adificiis occupata sunt. S'al tempo di Capitolino era già occupato tutto da edisitii, horti, e possessioni, come pote un secolo sa esserne durato vestigio? Oltre che le parole Instituerat, e Cogitaverat mostrano risolutioni, e disegni, ma ò senza principio, à senza progresso. Di più se cotali sabriche sossero disegnate veramente sotto il Colle de gli Hortuli non èsicuro, dicendosi da Capitolino In Campo Martto, il quale benche in senso ampio si potesse distendere fin colà, in più stretto, e proprio n'era affai lungi: sorse sub Colle, volle intendere nel sito, ch'era tra Monte Giordano, & il Tevere. Ma resti ciò incerto, com' è veramente:

Anche Galieno disegnò sar' un Portico sino a Ponte Molle. Trebellio: Porticum Porticus Flaminiam usque ad Poutem Milvium & ipse paraverat ducere, itaut tetrastiche Gallieni sieret, ut autem alii dicunt pentastiche, itaut primus ordo pilas baberet. & ante se co-Imp. lumnas cum flatuis; secundus, & tertius deinteps sus stes afer columnas: il qual di-

sogno ancora restò poi vano.

nis.

Il Bosco della Dea Rubigine, è del Dio Robigo sù sacilmente in questo pia-Lucus no, a cui uscivasi dalla Porta Catularia per sacrificarvi il Cane, e la pecora. Rubigi- Nel tratter di quella porta feci ponderatione del luogo d'Ovidio nel quarto de Fasti, argomentandone la Carularia esser stata sotto il Quirinale presso al Palazzo Colonnele. E perche poco lungi della porta esser stato quel Bosco si cava da. Festo, Catularia porta dista est, quia non longe ab ca ad placandum Canicula sydus fragibus insmicum rufe canes immolabantur &c. segue, che sosse trà la Flaminia, & il Colle de gli Hortuli, se non sotto il Quirinale nella Regione della Via lata; ma sotto il Colle de gli Hortuli sembra più verisimile; perche sotto il Quirinale sù sito più da edificii, chè da Boschi, come nella 7. Regione si vide. De' sacrifieii soliti sarsi à questa Dea è Dio, che si sosse, Varrone scrive nel primo De re rustica al 1. e nel 5. della lingua latina, Festo nel 16. Servio nel primo della Georgica, Plinio nel 29. del libro 18. Columella nel 10. De re rustica, & altri.

Inferittione di Mario.

I Trosei di Mario per il Trionso di Giugurta esser stati parimente su la Plaminia trà il Mausoleo d'Augusto, e'l Colle de gli Hortuli, si dice dal Fulvio, e dal Mar-Jiano coll' argomento d' una tavola marmorea ritrovatavi, ch' è la seguente.

PR. TR. PL. Q. AVGVR. TR. MIL. BYSORTEM. BELLVM. CVM. IVGVRTHA NVMID VEL. PROCOS. GESSIT. EVM. COEPIT. ET. TRIVMPHANS. IN. IOVIS. AVTEM SECVIDO. CONSULATY. ANTE. CURRUM. SUVM. DUCI. IVSSIT. III. CONSUL APSENS, CREATUS, EST. 1111, TEVTONORVM, BRERGITUM V. CONSVL. CIMBROS. FVGAVIT. EX. EIS. ET TEVTONIS. ITERVM TRIVMPHAVIT. REMP. TVRBATAM. SEDITIONIBUS. ET. TR. PL. ET, PRAETOR. QVI. ARMATI. CAPITOLIVM. OCCUPAVERANT VI. COS. VINDICAVIT. POST. LXX. ANNVM. PATRIA. PER. ARMA CIVILIA. PVLSVS. ARMIS. RESTITYTYS. VII. COS. FACTYS. EST. DR MANUBILS, CIMBRICIS. ET. TEVTONICIS. AEDEM. HONORI. ET VIRTUTI. VICTOR, VESTE TRIVMPHALI. CALCEIS. PUNICEIS

Questa, in cui fin dell'ultimo Consolato di Mario si legge mentione, non esser stata inscrittione del Troseo dirizzato per la vittoria contro Giugusta è cola manischa,

Anzi essendo morto Mario nel 17 giorno del settimo suo Consolato, nel qual breve tempo impicciato da infermità non si potè eriger troseo, ne inscrittione; segue, che dopo la sua morte gli fosse posta dal figlio succedutogli nella tirannia, ò da altri, e fu forse ivi il sepolero suo; poiche se bene non usavano all'hora ne' sepoleri elogii delle cose fatte, contuttociò il figlio per più stabilire la memoria delle glori del padre, ò per l'uniformità, che haveva col genio di quello, il quale nell'ultimo della vita non haveva altro gusto, chè di raccontar' i gloriosi suoi fatti, si compiacque forse di scolpirne ivi un'epilogo; ò se non sepolero, su memoria erettali dal figlio, la quale, se su gettata a terra da Silla, su con gli altri suoi trosei restituita da Giulio Celare, come Suetonio nell' 11. racconta.

Degli Horti Luculliani sù toccato in parte nella Regione 7. Questi chiaramente ci si mostrano nel 1.De Aqueductibus da Frontino: Arcus Aque Virginis initium babent sub Hortis Lucullianis: ma di quegli archi dov'era il principio? Poco lungi da

dove ella hoggi scaturisce, come già dissi; poiche poco più di là dalla sonte di Trevi, e dalla Chiavica del Bufalo l'aquedotto comincia a caminar sempre sottetra. Sichè sopra la Chiavica del Bufalo, e S. Andrea delle Fratte verso la Chiesa di S.Gioseffo, e ancora più oltre, ove da quella prima elevatezza del Colle signoreggiavasi il piano, li sè Lucullo. Poi venuti in potere degl' Imperatori tanto piacquero (e sorse

per il sito) che da Plutarco in Lucullo così s'esaggera: Quando vel bat atate ita gliscente luxu borti Luculliani inter Principis sumptuosissimos babentur. Messalina moglie di Claudio sit ( come narra Tacito nel 2. degli Annali ) che invaghitasene li tolle a Valerio Affatico; e quivi ella ritiratasi ( come il medesimo scrive ) su uccisa. Mi souviene, che l'anno 1616. salvo il vero, cavandosi sopra la Chiesa di S Gioseffo, dove alcune case nuove fanno hora angolo tra là diritta via Felice, e l'altra della

Porta Pinciana, su di sotto un poggetto discoperto un pezzo di cornicione di marmo da due colonne sostenuto r nel cui fregio a lettere quasi cubitali leggevasi: OCTA-VIAI. Queste dan segno iui d'alcuna fabrica, ò adornamento fatto in quegli horti de Ottavia figlia di Messalina; à cui dopo la morte di Britannico pervennero per

successione; ò più tosto d'un' avello satto alle ceneri del capo d'Ottavia portato à Roma dall'Isola Pandataria, in cui ( testimonio Tacito nel 14. ) sù fatta morire, ò fors' anche le ceneri di tutto il corpo furono ivi da quell' Isola portate, e seposte. Dopo la morte d'Ottavia restarono in poter di Nerone, e così de' successori; e per-

che a legge nel Panegirico di Plinio. Ipsos illos magni aliquando Imperatoris bortos. illud numquam nisi Cesaris suburbanum licemur, emimus, implemus, tanta benignitas Principis, tanta securitas temporum est, ut ille nos principalibus rebus existimet dignos, nos non timeamus quod digni ese videamur; argomentano alcuni, fra quali il Lipsio, che di questi horti si parli al tempo di Trajano venduti: ma giuditiosamente il Do-

nati, a mio credere, vi s'oppone col luogo addotto di Plutarco, il quale dopo il Panegirico di Plinio è credibile scrivesse, e giudica con maggior convenienza gli hortigià di grand' Imperatore da Trajano venduti essere quelli di Pompeo; la cui

opinione prende forza dal titolo di Magno, che proprio su di Pompeo, e dallafrugalità credibilmente maggiore degli horti di questo, chè degli altri di Lucullo, e perciò più probabilmente venduti.

Il sepolero de' Domitii su lu lo stesso colle, me assai più basso, presso la Porta del Sepulcris Popolo; & in esso su sepolto Nerone. Suetonio nel fine della sua vita: Reliquias Domitio-Egloge, & Alexandria Nutrices, cum Alte concubina gentili Domitiorum monu- rum, &c. mento condiderunt, quod prospicitur è Campo Martio impositum colle Hortorum. In co monumento solium Porphyretici marmonis, superstante Luneus ara circumseptum est lapide Thasio. Quivi hoggi è la Chiesa di Santa Maria del Popolo, ch'il Popolo Ro- 3. Maria mano vi sabricò per i miracoli satti presso, l'ossa di Nerone dall' immagine della... del Popule :

B. Vergine, la quali ivi si siverisce. Vedasene l'Historia scritta del Landucci. prima dall' Alberici.

Hori La

culliants.

**(4)** 

Del gran piano soggiacente al Pincio ultimo termine era Ponte Molle; ove esses Rome Mol- stato un luogo celebre per i spassi licentiosi, che vi si prendevano, e perciò da Nerane frequentato si rappresenta da Tacito nel 13. Pons Milvius in co tempore celebris no-Eurnis illecebris erat : ventitabatque illuc Nero, quo solutior Vrbem extra lasciviret. Così ancor Lampadio Presetto di Roma quando dalla plebe gli su assalta la casa, essersi ritirato à Ponte Molle scrive Ammiano nel 27. libro: Secessit ad Milvium Pontem (quem struxisse superior dicitur Scaurus) adlenimenta ibidem tumultus operiens, &c.

Altre cose nella 9. Regione si leggono, le quali, ancorche dove precisamente solsero sia affatto incerto, pur'è necessario toccarne.

Via formi. Ala .

La Via Fornicata su strada, per cui da Roma s'andava al Campo Marzo. Livio nel 2 della 3. Et in via fornicata, que ad campum erat, aliquot bomines de Celo talti, exanimatiq; suerunt: la qual parola erat mostra esser stata strada antica, che al tempo di Livio non v'era più. Si diceva fornicata ò per la volta d'alcuna chiavica, che gli era sotto per lo lungo, ò per qualche portico, dal quale era sorse in parte coperta. Il medesimo Livio scrive nel 5.della 4 Ædiles, &c. Porticum, &c. alteram ad Portam Peries feer sontinalem ad Martis Aramqua in campos iter esset, &c. ove par, ch'accenni la Arada, della Porte per cui da Roma si soleva andare ne' due Campi Martio,e Minore, e par quasi un dir medesimo con quel di sopra que ad campum erat; e quel Portico potè essere il sornice, che coprendo in qualche parte la strada, le die forse il nome. Dice anche Plinio nel 5.del 36. Jovem secit eburneum in Metelli Ede, qua campus petitur. Ma perche più d'una strada dovette essere da Roma al Campo, non m'assicuro a dire, che si parli qui della fornicata; si come ne s'il Tempio di Metello intendasi un de' due, ch'erano a i lati del suo Portico, à altro diverso. La via fornicata esser stata presso la sontana di Trevi giudica il Donati, per la Chiesa, ch'ivi è di S. Maria detta Infornica: ma

Tempio di Metello e

fontinale.

Vetus. Minutia frumentaria.

non altra fornica, chè gli archi dell'Acqua Vergine essezivi intesi già dissi. Mimitia vetus, e Mimitia frumentaria si leggono in Ruso. In Vittore poco diver-Minutia samente, ma più significantemente s'ha Minutia vetus, Minutia frumentaria, i quali esser stati Portici si raccoglie da Velleio nel libro 2. Per eadem tempora clarus ejus Minutit, qui porticus, que bodieque celebres sunt, molitus est, en Scordiscis Triumphus suit. D'uno de quali portici, più tosto chè della Porta creduta Minutia sembra a me, che vadano intese le parole di Lampridio in Commodo: Herculis signum ancum sudavit in Minutia per plures dies. Finalmente dove questi portici fossero non si sa. Che nel Campo Marzo fossero non è strano. Se s'havesse riguardo all'ordine, che tengono Rufo, e Vittore, ponendosi dall'uno, e dall'altro egualmente presso al Tempio di Vulcano, ch'era nel Circo Flaminio, poco lungi da quel Circo dourebbono porfi; ma con si debol fondameto non è da stabilirne. Il Portico detto frumentaria non dirò, che havesse nome, ò che fosse praticato da' Frumentarii spie degl' Imperatori detti con altro nome Agentes in rebus, de' quali parlano in più luoghi Spartiano, Lampridio, Capitolino, e Trebellio, e della qual peste da Diocletiano estirpata scrive Sesto Aurelio nel libro De Casaribus ampiamente. Buon lume ce ne da Apuleio nel libro De Mundo, ove dice: Alius ad Minutiam frumentatum venit, & aliis in judiciis dicitur dies, &c. da che può raccorsi (come raccoglie il Lipsio nel c.8. del 1. Elestorum) che ivi si solevano distribuire ogni mese alla plebe le tessere, contrasegni da ottener da i granaii publici, ch'erano in ogni regione, quel grano, che prima la Republica soleva distribuir'a prezzo più vile del corrente, e poi dagl' Imperatori su solito donarsi ; anzi nè solo grano, ma & olio, e carne. Così de i tributi dell' Imperio del Mondo sentiva anche i commodi la Romana povertà. Questo Portico sabricò sorse Minutio a cotal'estetto, in memoria di quel Minutio suo antenato, che per la liberal distributione del frumento ottenne dalla plebe statua, come nella 13. Regione dirò.

Lucus Mavortianus.

Il Bosco Mavortiano pur nominato da Ruso, s'egli sosse presso l'Altar di Marte nel Campo non ardisco assatto negarlo, benche habbia del duro, ch'il Campo sosse impicciato da bosco, mentre non mancava sito altrove in così gran piano. Fig

forse bosco del Tempio di Marte, ch'era, se non nel Campo, almeno nelle vicinanze; ò uno di que' boschi, i quali nel Campo erano fraposti alternatamente fra portici, si pote chiamar Mavortiano; de' quali par, che Cicerone intenda nell'epistola 3. del 4. ed Attico: Metellus cum prima luce surtim in Campum itineribus propè deviis

currebat, assequitur inter lucos bominem Milo.

Le Terme d'Adriano sono ancor'elle incerte di sito, benche il vederle da Vittore poste presto al Tempio, e alla Colonna d'Antonino faccia alcun' apparenza, che fossero ivi appresso. Il Donati, se bene del sito loro non parla, nella figura del Campo Marzo le delinea nel fito del Collegio Romano, persuaso forse dalla fistola di piombo, che col nome d'Adriano dice trovata ivi: ma però quella fistola haveva il nome d'Antonino da Adriano adottato, & il sito del Collegio Romano già dissi, ch' à me sembra più tosto della 7. Regione.

Le Cicogne Nixe registrate da Vittore surono per mio avviso à scolture, à pit- Ciconie ture di cicogne inginocchiate, come i Dii detti Nixi del Campidoglio; leggendosi Nixe. nel 1. delle differenze di S. Isidoro: Inter Nixus, & Nisus boc interest, quod Nixus in genua, Nisus à nitendo, idest conando, e forse sostenevano alcuna cosa-

Il Meleagrico potremmo dirlo un portico dalla storia di Meleagro, che dipinta forse v'era, nomato, come il leggersi nella Notitia Porticum Argonautarum, O Meleagri dà inditio, se i spessi errori di quel descrittore non ci rendessero so spettosi,

nè senza ragione. L'Isola di Fillide suona casa d'una Fillide di qualche sama ò buona, ò tattiva, da cui parimente dovette la contrada prendere il nome. D'una Pillide famosa, e ricca meretrice Martiale sa mentione spesso, & in specie nell'epigramma 30. del lib.

II. la palesa ricca affai.

Blanditias nescis: dabo, dic; tibi millia centum, Nil opus est digitis: sic mibi Phylli frica.

Nè è gran fatto, che la Casa, ò vogliamo dir' Isola qui nomata sosse di questa. D'un'altra Fillide scrive Propertio; ma quella habitava sù l'Aventino. Meglio sinalmente al credere del Panzirolo si legge nella Notitia. Insulam Felicula famosa per i molti habitatori, che ne' molti piani suoi conteneva. Così Tertulliano contro Valentiniano ne sa mentione: Meritorium fastus est mundus. Insulam Feliculam credas; tanta tabulata Celorum nescio ubi.

Il Bosco Petilino maggiore, che si legge in Ruso, sembra a me giunta apocri- LucusPe-

fa, e falsa come dissi nella quinta Regione:

tilinus major.

La Regione Decima detta Palatio descritta da altri.

### CAPO UNDECIMO.

Uesta no, che non è Regione confinante con la precedente del Circo Flaminio; poiche lasciata indietro nel passar dalla seconda Regione del Celio a destra sù l'Esquilie, e terminandosi quel filo con la nona del Circo Flaminio, ne restava affatto disgiunta, ma ripigliandosi quivi, si seguiva poi all'altre congiuntamente. Fù ella Regione di non gran giro, ma per essere nel seno di Roma, e su la prima Roma di Romolo, e per haver contenuto il Palazzo Augustale, Lequentata molto, e celebratissima; di cui per mala fortuna manca totalmente la descrittione di Ruso: onde con la sola di Vittore, ch' è la seguente, ci convertà zicercasla.

Thermæ Hadriani

Meleagricum.

Infula Phelidii; seu, &c.

Regio XI. Palatium.

Vicus Padi Vicus Curiarum Vicus Fortuna Respicientis Vicus Salutaris Vicus Apollinis Vicus visusque diei Roma quadrata Ædes Jovis statoris Casa Romuli Prata Bacchi, ubi fuerunt ades Vitruvii Fundani Ara Febris Templum Fidei Ades Matris Deim . Huic fuit conterminum delubrum Sospit& Junonis Domus Ccioniorum Sucha Jovis Canatio Edis Apollinis ubi lychni pendebant ad instar arboris mala terentis Ædes Deç Viriplace in Palatio Bibliotheca Edis Rhamnusia Pentaphylon Jovis Arbitratoris Domus Augustana Domus Tiberiana Sedes Imperii Romani Nell'altro Vittore, si legge di più

Auguratorium Ad Mammeam, bot est Dieta Mammee Ara Palatina Ædes Jovis Villoris Domus Dionyfi Domus Q. Catuli Domus Ciceronis Ædes Disovis Velia Curia Vetus Fortuna respiciens Septizonium Severi Victoria Germaniciana Lupercal Vici vi Adicula vi Vicomagistri xxIv Curatores 11 Denunciatores 11 Insula limbelailit Domus LXXXVIII Lacus Lxxx Horrea XLVIII Pistrina XX Balnea privata XXXVI Rezio habet in ambitu pedes ZIMDC

Vie Nove

Ædes Confi
Ædes Aii Locutii

Delubrum Minervæ

Ove l'altro dice Suelsa, qui si legge
Summa Velia
Ædes Fortunæ vicinæ

Bibliothecæ 11

Jovis Opt. Man. Colossus altus
pedes ccu
Ove l'altro dice Lapercal qui
a'aggiunge In Theatro

I Vici si dicono vill.

Adicula totidem
I Vicomagistri xxvill alias

xxiiii
L'Isole mpc alias ilmpexiliti
Le case xxcix alias ixxxviii
I bagni privati xv alias xxxvi
I Granati xvi alias xxviii
I Portici xii. alias xx.

Regio in ambitu continet pedes

xxmpc, alias xiimpc.

Nella Notitia

### REGIOX.

Patium continet Casam Romult, Ædem Matris Deùm, & Apollinis Ramnusi, Pentapylum, Domum Augustanam, & Tiberianam, Ædem Jovis Vistoris. Domum Dionis, Cursam Veterem, Fortunam Respicientem, Septikonium D. Severi, Vistoriam Germani-

manicianam, Lupercal, Vici XX. Edicule XX. Vicomagistri XLVIII. Curatores duo Insule duomillia DCXLIII. Domus LXXXVIII. Horrea XLVIII Baluea XIV. Lacus LXXXIX. Pistrina XX. Continet pedes XI. millia sexcentos.

#### Nella Base Capitolina sono i sei Vici seguenti.

Vico Padi Vico Curiarum Vico Fortuna respicientis

Vico salutaris Vico Apollinis Vico bujusque diei

E dal Panvinio vi s'accresce.

Mons Palatinus alids Romulius
Clions Victoria
Vicus Fortuna Reducis
Ad Capita Bubula
Lucus Larum
Templum Luna in Palatio

Templum Lune in Palatio Templum Jovis, alias Solis Hela-

gabali Templum Augusti

Templum Quirini propè Lupercal.

ubi erat signum Lupæ Templum fovis propugnatoris Templum Febris in Palatio cü ara

Ædes Orci Ædes Vestæ Ædes Victoriæ

Porticus Apollinis cum statua M.

Varronis Irea Templi Apollis

Area Templi Apollinis Palatini

Sacellum Larum in Velia Sacellum Volupia

Delubrum Palatii Delubrum Latonę Curia Saliorum

Sacrarium Saliorum Palatinora.

Il Merola v'hà di più.

Murus Mustellinus C

Sacellum Mutini Titini in Veliis

Tugurium Faustuli
Colossus Apollinis Thuscanici L.
pedum in Bibliotheca Palatina
Statua aurea Britannici Cesaris
Theatrum Statilii Tauriin Palatio

Balince Palatine Arcus Ociavii Patris Augusți cum signis, Ge.

Bibliot becç Palatinę duę, videlicet latina Apollinis, in qua erat statua Numeriani Imperatoris

Bibliotheca Domus Tiberiane

Sepule rum Cinciorum
Domus Tulli Hostilii Regis

Anci Martii Regis
Serv. Tullii Regis
Publicola in Velia
L. Crassi Oratoris
L. Hortensii Oratoris
L. Sergii Catilina
M. Emilii Scauri
C. Casaris

L. Annei Senecæ M. Valerii Flacci

Cella Palatina Atrienses

### Può aggiungervisi.

Germalum
Domus Fulvii Flacci, in cujus area
postea Porticus Q. Catuli
Theatrum super Lupercali
Domus Gracchorum
Domus Ti. Neronis
Templum Bacchi
Templum C. Caligule
e Edes Cereris
Porta vetus Palatii
Cornus Romuli
Gradus Pulchei Littoris
Scale Casi

Templum Lune Notiluce
Sacrarium Augusti
Pons C. Caligule
Templum Divorum Casarum
Porticus Q. Catuli
Domus Cn. Ottavii
Domus Clodii
Domus Clodii
Domus M. Antonii, que posted
Messale, & Agrippe
Balnearia Cn. Domitii
Theatrum Cassii
Arcus Constantini

La quadratura del monte diè anche forma alla Regione, i chi quattro lati con altre quattro confinavano. Nel primo quella via, che per l'arco di Tito scorre anc'hoggi da S. M. Liberatrice alla Meta sudante, dissi aller il confine suo con la quarta. Nel secondo l'altra via, ch'esser stata dietro S. Maria Liberatrice dicemmo, e drizzata verso S. Anastasia, su da noi posta per confine con l'ottava. Per il terzo con un'altra diritta linea conviene, che noi dividiamo il monte dalla valle di Cerchi, ch'era dell'undecima nomata dallo stesso Circo, ch'era ivi; e sinalmente nel quarto lato ampia divisione sa trà questa Regione, e la seconda la via diritta, che da Cerchi và a S. Gregorio, e quindi all'Arco di Costantino.

# Le cose, che furono sul Palatino ne' primi tempi.

# CAPO DUODECIMO.

ON tanto chiari hà la Regione i limiti, quanto oscuri hà i siti dell'antiche sue fabriche particolari; merce ch'essendo occupata tutta dal Giardino Farnessiano, e da altre poche vigne, i vestigi suoi frequenti d'antichità, coperti hoggi dalla terra spianatavi con la coltivatione, ò diroccati co' lavori, han perduta ogni faccia delle prische loro strutture, à oscurato ogni lume a' rintracciamenti. Non perciò restiamo noi d'investigarne quello, che si può. E perche il più antico sito di Roma si questo, e poi anche ne' tempi dell'Impero sù il più celebre, e riguardevole, sarà

bene farvi con le diversità de'tempi ricerche distinte.

Lupercal.

Frà le più antiche memorie di Romolo ci s'offerisce il Lupercale. Era una spelonca al Fico Ruminale vicina, consecrata, secondo la relatione di Dionigi nel 1., da. Evandro Arcade a Pan Liceo, cioè scaccistor de' Lupi, a cui anche il Monte Liceo in Arcadia era sacro; su detto Lupercale, che nel latino idioma è d'ugual significato col Liceo nel Greco. Quivi haver'Evandro trasferiti i ginochi soliti farsi in Arcadia a Pan Liceo, Dionigi soggiunge, nè Livio vi dissente; Mà Valerio nel 2. libro gli dice introdotti da Romolo, e Remo. Servio nell'8. dell'Eneide così del Lupercale favella; Sub Palatino monte est quedam spelunca, in qua de capro luchatur, id est facrificabatur, unde & Lupercal distum. All'incontro Ovidio nel 2. de'Fasti canta, il Lupercale esser stato quell'antro, in cui la lupa all'attatrice di Romolo, e Remo si ritirò; & in ogni caso poté essere de Evandro Arcade instituito il Lupercale, & esser poi stati ivi Romolo, e Remo allattati dalla Lupa, per la cui memoria i Romani vi posero l'effigie della Lupa, e de' putti fatta di bronzo, e si crede dal Fulvio esser quella, c'hoggi è in Campidoglio nelle stanze de'Conservatori. Livio nel 10. la dice fatta da Gneo, e Quinto Ogulnii Edili Curuli col danajo ritratto dalla multa d'alcuni usuraii; Ad ficum Ruminalem simulacra Infantium conditorum Urbis sub uberibus lupa posucrunt. Di cui sà anche mentione Plinio nel libro 15. al cap. 18. Quoniam sub ea (intende del fico) inventa est Lupa præbeus rumen (ita vocabant mammam) miraculo en are junt dicato, tanquam in Comitium sponte transiset. E Dionigi parlando nel 1. del Lupercale: Osenditur secundum viam, quà itur ad Circum, Templumque ei proximum, in quo est lupa præbens puerts duobns ubera, antiquæ operæ semulatra erea. Oltre i quali testimonii il sico Ruminale, che gli era appresso, è prova conchiudente, ch'i due fanciulli presso al Lupercale furono allattati dalla Lupa. Con la correnza de gli altri Servio nell'ottavo dell'Eneide: Ficus Ruminalis, ad quam ejecti sunt Romulus, & Remus, que suit ubi nunc est Lupercal in Circo; bac enim labebatur Tiberis. La parola In Circo, oltre quello, ch'il Marliano discorre in contrario, la penso io posta per iscorrettione de'Trascrittori, essendo, secondo gl'Antiquarii, cosa impossibile, e volle dire In Comitio, se non in conformità di Dionigi

Effigie della Lupa di bri-10 •

male .

In via ad Gircum.

Ove il Lupercale fosse resterebbe di vedere : ma, se si rilegge quanto nella quarta ove il Inper Regione, e nell'ottava discorsi del Vulcanale, del Comitio, del Fico Ruminale, e cale sosse. del Tempio di Romolo, e Remo, il sito ancor del Lupercale vi si ritrova. E: 2. nella Regione decima vicino al Fico Ruminale, & al Comitio, che furono dell'ottava, e vicino al Vulcanale, che fù della quarta: dunque di necessità sù l'angolo del Palatino a lato di S. M. Liberatrice frà le due vie terminali della Regione 10. con la quarta, e l'ottava; e lo star a fronte del Vulcanale fece ad ambidue sortir forse nomi somiglianti di desinenze. Per maggior conferma, esser stato il Lupercale volto a Settentrione è presupposto satto dal Marliano, ch'in cotal senso spiega le parole di Virgilio nell'ottavo:

G gelida monstrat sub rupe Lupercal.

Mà qual parte del Palatino guarda il Settentrione più di quell'angolo dirittamente? Non è tanto esposta à Borea la rotonda Chiesa di S. Teodoro, dove esser stato il Lupercale dal Marliano si giudica: oltre che la lontananza dal Fico Ruminale, e dal Comitio gli è in tutto contraria per l'autorità già portate, e per quella di Vitto. re, che nell'ottava Regione dice: Ficus Ruminalis in Comitio, ubi & Lupercal. Mà mostruose affatto sono le opinioni del Biondo, e del Leto. Quegli disse il Lupercale essere nell'altro lato del Palazzo volto a S. Gregorio preso al Settizzonio di Severo, ributtato efficacemente, & a lungo dal Marliano. Questi l'asserisce nel Campidoglio a fronte del Palatino, e perciò anche del Fico. Dal Fauno si distinguono due Lupercali, uno presso S. Teodoro, l'altro presso l'Arco di Tito, ove suppone il Comitio, a cui non veggio necessità di risposta. Pongasi dunque certo, che presso S. Maria Liberatrice s'inoltrasse nel Monte l'Antro Lupercale nomato: si descrive da Dionigi nel primo Caverna sotto'l Colle coperta da bosco opaco con acques scaturienti da pietra, e con l'Altare a Pane dedicato; nella quale la Lupa di Romolo, e Remo, vedetto Faustolo, andò a nascondersi; ma soggiunge, ch'al suo tempo per gli adornamenti, che v'erano d'edifitii, appena il sito della spelonca, da cui l'acqua usciva, riconoscevasi. Al presente segno alcuno d'acqua non si conosceivi intorno, mà è verisimile, che caduta alcuna parte di quell'angolo di monte, la spelonca, e l'acque siano sepolte frà le rovine.

Da Plutarco in Romolo al sentir del Marliano, si cava, che non il Lupercale, ma il Germalo fu presso al Fico. Le parole di Plutarco son queste. Quem nunc locum Germalum vocant, sed pridem Germano nomen suerat, quod germanos fratres vocare folent : e pretende il Marliano per evitar la discordia de'Scrittori, ch'i due fanciulli fossero esposti presso al Lupercale, ma trasportati poi, e nudriti sotto'l sico nel Germalo; come se tante espresse autorità de'Scrittori dichiaranti il Lupercale, & il Fico in un luogo stesso sos soni. Nè Plutarco gli discorda punto; poiche, s'il Lupercale era un'antro, il Fico un'albero, il Germalo una contrada, come il medesimo Plutarco dimostra, ben possono Romolo, e Remo concepirsi esposti nel Germa-

la sotto'i sico presso al Lupercale.

Che contrada fosse il Germalo, nella quale pote star'il Lupercale, e sors'anche il ove sosse l'arive fico, osserviamolo in Varrone; di questa egli nel 4. della lingua latina così scrive dopo haver portata l'Etimologia del Palatino: Huic Germalum, O Velias coniunnerunt, & in bac Regione Sacriportus est, & in easte scriptum Germalensis Quinticepsos apud Adem Romult; Veliensis sexticepsos in Velia apud Adem Deum Penatium : Germalum a Germaneis Romulo, & Remo, quòd ad Ficum Ruminalem & bi inventi, quò aqua biberna Tiberis eos detulerat in alveolo expositos. Erano dunque il Germalo, e Velia due contrade, e due sommità del Palatino vicine una all'altra : e sè sù il Germalo (come dalle cose dette si cava) la contrada del Lupercale, e del Tempio di Romolo, e si stendeva sin sù l'alto del Palatino, segue esser stata quella spiaggia, parte del Giardino Farnesiano, ch'a Santa Maria Liberatrice sourasta; e forse anche al sito della Chiesa medesima discendeva, quando quella parte non era sì ripie-

Germaiu:

Velia.

Summa

Velia, e

Cafa di

na di ravine: Onde chi l'immaginò presso l'Arco di Tito, errò non poco di mira. Di Velia contrada, per l'allegata autorità di Varrone, congiunta al Germalo, tanto nell'ottava Regione hò detto, che se bene il luogo suo proprio è in questa, nulladimeno assai più brevemente potremo parlarne. E primieramente ripetasi ch'ella su quell'altra sommità, e parte della spiaggia Palatina, ch'a S. Teodoro sonrastante si Rendeva verso S. Anastasia; hoggi ancora chi osserva vedrà l'una, e l'altra cima sorgere ne i luoghi detti. Nella spiaggia di Velia su trà l'altre sabriche il Tempio de' Dii Penati. Di lei furono parti la Summa Velia.e la subvelia; cioè a dire, la sommità, e la falda. Colà sù cominciò Publicola à fabricare la sua casa signoreggiante il Subvelia Foro, e gli altri luoghi bassi, descritta così nel 5. da Dionigi: Quia demum in invidioso loco adificabat, collem eligens Foro superstantem, altum, & praruptum, quem Publicola. Romani Veliam appellabant &c. Mà udendone i sospetti del popolo traportò la materia nel fondo della spiaggia detto Subvelia, & ivi edificò. Si legge in Vittore Suelia, creduta fignificar corrottamente Subvelia, mà a me più sembra facile, ch'i te-

Spelia .

sti corretti dicessero Sitilia, come mostrerò in breve; poiche il Tempio della Vittoria, nel cui sito su prima la Casa di Publicola fatta in Subvelia, dal medesimo Vittore è posta nella Regione ottava.

tii.

Nella stessa Velia, ò Subvelia su l'antica porta del Palatio, ch'esser stata detta... Porta ve- Romana, e Romanula dissi nel 1. libro, perch'era in insimo clivo Victoria, qui locus tus Pala- gradibus in quadraturam formatus est, dice Festo: ma essendo nella Regione ottava il Tempio della Vittoria, su facilmente nella parte destra della via, che andava... al Circo incontro alla porta; i cui scalini dan segno, ch'ella era alla sinistra, e per lei salivasi sul Palatino.

Ædes Jovis Stato-

Il Tempio di Giove Statore, che pur qui da Vittore è posto, essendo stato anch' esso alla sinistra della strada, cioè allo stesso lato della porta, sù la via conducente al Circo si può dir sicuramente. E perchè a quella via s'andava dal Foro, e dicemmo andarvisi ancora dalla sacra, s'andremo fissamente considerando l'idea di quel fito, ritroveremo più, che credibile ambidue gl'imbocchi in una tendente al Circo esser stati presso al Tempio di Giove Statore, come nella figura della Regione ottava delineai. Nel qual trivio non potè non essere alquanto di spatio, se non piazza, & in quello spatio l'habitatione di Tarquinio Prisco doveva haver la faccia, e l'entrata principale; già che, come nell'ottava Regione si disse, habitava apud Jovis Statoris ędem.

Ove fosse.

Tis .

E' comune credenza esser stato questo Tempio sul Foro; ma ciò esser cosa erronea, la prova è facile. Primieramente non è Autor'alcuno antico, da cui possa... cavarsi. Secondo, se Romolo in conformità dei racconto di Livio su rigettato da? Sabini, toto quantum Foro spatium est, fino alla porta del Palatio, dove egli dipoi fece quel Tempio, e s'egli poi rispinse indietro i Sabini sino al Tempio di Vesta., il qual su l'estremo del Foro da quella parce, segue di necessità, ch'il Foro alla porta del Palatio, & al Tempio di Giove Statore non pervenisse. Terzo, Tarquinio Prisco habitò apud Jovis Statoris edem; e quando egli morì, Tanaquile sua moglie parlò al popolo da una fenestra sporgente nella via nuova: Cum Clamor, impecusque multitudinis vix sustineri possent, ex superiore parte edium per senestram in Novam viam versus (babitabat enim Rex ad Jovis Statoris edem) populum Tanaquib alloquitur, dice Livio nel 1. Dunque la casa di Tarquinio non era nel Foro, donde la turba haurebbe tumultuato, e donde haurebbe Tanaquile più commodamente parlato a tutti. E se non v'era quella casa, molto meno il Tempio, avanti a cui ella eta. Quindi Cicerone disse nell'oratione prima d'andar'in esilio. Teque Juppiter Stator &c. cujus Templum a Romulo villis Sabinis in Palatii radice cum Viltoria est collocatum senza far mentione del Foro, & Ovidio nel 6. de' Fasti:

Tempus idem Statoriserit, quod Romulus olim Ante Palatini condidit or jugi .

Quarto, Ovidio nell'elegia 1. del 3. Tristium fa, che la guida del suo libro nel condurlo al Palatio per la porta vecchia, primieramente passi per il Foro di Cesare; poi per la via Sacra, ch'era nel Romano, dove pervenuto al Tempio di Vesta, & alla Regia di Numa per andare alla porta vecchia del Palatio, & al Tempio di Giove Statore, volta a man destra:

> Inde petens dextramportaest, ait, ista Palati; HIC Stator, bec primum condita Roma loco est.

Ove vorrei mi si dicesse, come si poteva dal Tempio di Vesta, ch'era nell'estremo occidentale del Foro, per andar'all'Arco di Tito, ò a S.M. Liberatrice, dove i Tempii della Vittoria, e di Giove Statore, e la Porta Vecchia del Palatio sono immaginati da altri, voltar'a destra. Ben potè voltarvisi da chi in vece di salir dirittamente il colle a lato del Tempio di Castore, e di Polluce, piegava alla via, ch'era trà il Colle, & il Foro; in cui la porta, e que' due Tempii si ritrovavano. Finalmente chiara è la testimonianza d'Appiano, che nel 2. delle guerre civili lo dicevicino al Foro, e perciò non nel Foro: subduzerunt tamen invitum (parla di Bibn-

lo ) amici in Fanum Jovis Statoris Foro proximum.

Poco importa, che come dicono altri, si legga in Vitruvio il Tempio di Giove Statore haver'havnto un portico di sei colonne, e che perciò parte delle sei siano le trè, che hoggi presso S. M. Liberatrice si veggono in Campo Vaccino; perchemon si prova esser state queste nè più, nè meno di sei; e quand'anche tante sossero state, la vastità del sito, che mostrano, e l'altezza loro non era da un Tempio fatto nel principio di Roma, e l'ordine Corintio, per la regola datane da Vitruvio nel primo libro, ad un Giove Statore mal conveniva, ma a Venere, a Flora, a Proserpina, alle Ninse, ò ad altra Deità dedicata. Il Tempio di Giove Statore esser stato di struttura detta Peripteros dice nel 3. libro Vitruvio, cioè con sei colonne in faccia, e da tergo, & undicine' fianchi; & esser stato votato nel Consolato di Postumio Metello, e d'Attilio Regolo, scrive Livio nel 10., non essendovi da Romolo stato prima fatto, ma solo il Fano, cioè locus Templo effato, come il medesimo

Livio loggiunge ivi.

La Cala, è Capanna di Romolo Casa Romuli è posta qui da Vittore, nella cui conformità l'habitatione di Romolo essere stata sul Palatino in quella parte, che riguarda l'Aventino, e per cui si calava nel Circo Massimo, scrive Plutarco: Intoluit Casa Ro-Tatius cam Urbis partem, ubi nunc Moneta est Templum; Romulus verd quà ex Pa-muli. latio in Circum Maximum itur juxtà quem locum sunt quos pulchri littoris gradus vo. cant: la quale habitatione esser stata quella, che Casa Romuli si chiamava, & era fatta di canne, e di stoppie s'imagina il Fulvio: Ma io nel Fulvio, ò nel comune grido de'tempi di Vittore sospetto equivoco; perche una detta (bench'erroneamente a mio credere ) Casa Romuli, sù nel Campidoglio, come nella Regione ottava si vide . E se sul Palatino nella parte rivolta al Circo su un'altra capanna, non era però quella residenza, in cui Romolo dopo sabricata Roma come Rè habitava, ma una vil cepanna, in cui Romolo, e Remo nella prima età loro pastorale habitarono. Così ci fà fede Dionigi Scrittore di veduta nel primo. Sed corum vita pastoralis, & operosa erat, casisque sape in montibus fattis arundineis, & ligneis operiebantur; quarum una etiam meo tempore perdurat in parte a Palatio in Gircum versa Casa Romuli dista, quam adhuc facrarum rerum Gustodes tuentur, nil magnificentius adiungentes, sed si aliquid aut Celi iniuria, aut senio perielitatur, reliqua sulciunt, labesatiatas res primis smiles reservientes. Romolo dunque divenuto Re hebbe altra residenza..... non lontana forse dall'antica sua capanna, se si vuol der fede a Plutarco portato sopra: e forse anche la chiamata Casa Romuli su quel tugurio di Faustule, in cui Romolo, e Remo nudriti passarono la loro fanciullezza; il quale conservato da Romolo per memoria, s'andò poi mantenendo da'successori. A ciò par, che da... Bb 3

Solino s'alluda nel c.t. ove descritta la prima Roma quadrata soggiunge: Habiti terminum, ubi tugurium suit Faustuli, ibi Romulus maustavit, qui auspicato fundamenta murorum jecit.

Tuguriti Paustuli.

Dal Panvinio oltre la Capanna di Romolo si registra il Tugurio di Faustolo. Se da quel di Romolo su diverso, com'egli lo sa, non mi ricordo haver letto, che l'uno, e l'altro egualmente durassero dopo Roma edificata. Se per non lasciar'indietro ciò, che fù sul Palatino anche prima di Roma, vi si registra dal Panvinio, era ancor

da annotarvisi la Regia d'Evandro.

Gli su appresso un Corgno, ch'esser stato hasta di Romolo rinverdita, Plutarco Cornus scrive : Eodem loco ferunt sacram cornum fuisse ; Addunt enim fabula Romulum ed sui Romuli. experiundi gratia ab Aventino lanceam corneam jaculatum effe ;eam verò defixam altiùs annitentibus multis nunquam convelli potuisse, lignumque nactum plantiseram humum, germinibusq; ramisque emissis in eximiç altitudinis cornum crevisse. Lo stesso nel 3. dell' Eneide narra Servio: Romulus captato augurio hastam de Aventino monte in Palatium jecit, que fixa refronduit. Ecco le favole, delle quali il volgo è stato in ogni tempo inventor fecondo. E ci facciamo poi maraviglia, ch'ancor de' tempi meno antichi molte cose favolose si frapongano hoggi alle vere? Plutarco vi soggiung nel luogo citato, che in memoria di Romolo su quel Corgno cinto di muro, & havuto in riverenza, e publicamente ajutato con acqua, s'alle volte dava segno di seccars : Is locus ab iis, qui post Romulum sequuti sunt, muris circumdutis, ut san-Eissimum Templum, in magna Religione est babitus; at si cui prope accedenti visum suerit arborem minus frondescere, sed ut desicientibus alimentis languescere, & desicere, id statimsibi occurrentibus clamabant, & bi velut incendio reprimendo aquam vociserabant, concurrebantque undique vasa aqua plena serentes. Questo quando poi si seccasse diremo in breve.

Scale Caci.

Le scale di Cacco poste da altri nell'Aventino presso la Porta Trigemina, ove esser stata la spelonca si dice, sembrano a me dover'esser poste in questa Regione alle radici del monte. Mentione d'esse s'hà da Solino nel c.t., ove parla di Roma quadrata: Distaques primum Roma quadrata, quod ad aquilibrium foret posita. Ea incipit à Silva, que est in Area Apollinis, & ad supercilium scalarum Caci. Habet terminum ubi Tugurium suit Faustuli Ibi Romulus mansitavit, qui auspicato sundamenta murorum jesit; ove trattarsi della prima Roma non eccedente il Palatino, in cui habitarono e Romolo, e Faustolo, non è dubbio : ma come qui le scale di Cacco? chi vuol saperlo? presero forse cotal nome ò per alcuna scoltura, ò pittura, c'havevano appresso, ò da altra cagione incognita, e non immaginabile senz'altro lume; come ne'nomi delle Gradus contrade moderne si scorge frequentemente avvenuto. La scala di Cacco se sia la... medesima con quella, che da Plutarco è detta Gradus pulchri Littoris, non saprei ò assermarlo, à negatio; poiche un'estremo di Roma quadrata è posto da Solino sù quella di Cacco; un'altro presso il Tugurio di Faustolo, il quale, se sù dove hebbe la Regia Romolo presso i gradi pulchri littoris, la detta da Cacco non su la medesima: se la Regia di Romolo, & il Tugurio di Faustolo suron diverse cose, e lontane, la scala di Cacco qual fosse, e dove, pur resta incerto, potendo esser stata la paltbri littoris non meno, chè altra: ove dunque la di Cacco fosse non si può dire, sicome la pul-· thri littoris era verso l'Aventino, e presso al Corgno-Così oltre Plutarco mostrasi da Lattantio ( è come altrove si legge ) Luttatio Placidio Scoliaste antico nel 15. delle Metamorfosi d'Ovidio: Romulus Martis & Ilia filius cum venaretur ex monte Aventino persequens aprum sugientem, jaculum jecit, quod cum protinus in colle Palatino beserit. loco ejus montis scala fasta, orc. Questa non è strano, che dalla riva del Tevere, 2... cui era in faccia, pulchri littoris fosse nomata, come nella Regione seguente si dirà meglio. Se poi questa, ò la di Cacco, ò pur l'una, e l'altra furono scale (come si dirà) fabricate da Caligula al suo gran Palazzo, oltre l'altre fatteli altrove, facilmente i nomi di Cacco, e del Lido farono specificationi date loro per distinguerie

pulchri Littoris.

guerle dall'altre; e da pitture, à scolture hebbero derivationi probabilmente. Romais Roma quadrata posta da Vittore frà l'altre contrade non su quella quadrata Cit- quadrata. tà, ch'edificò Romolo da principio; perchè in cotal guisa dentro questa sola contrada tutta la Regione si chiuderebbe. Ciò, che Roma quadrata fosse, odasi da Festo nel 17. libro: Quadrata Roma in Palatino antè Templum Apollinis dicitur, ubi reposta sunt que solent bonj ominis gratia in Orbe condenda adhiberi, quia saxo munitus est initio in speciem quadratam: ejus loci Ennius meminit cum ait: Et quis extiterit Rome regnare quadrate? Era dunque in foggia di stanza, ò forse di cisterna murata in quadro; În cui tutte le cose, che nel!a fabrica della Città servirono, cioè l'aratro, le zappe, & altro dell'antica cerimonia degli Etrusci per il buon'augurio furono serrate. Fù que-. Ro luogo fatto a mio credere dopo fabricata la Città, per non adoprare più in profano uso quell'instrumenti;sicome prima di cominciarla su fatto l'Olimpo, del quale nel primo libro parlai. Crede il Donati esser stata nel centro del Monte Palatino; e tanto crederei anch'io, se le parole portate di Solino, dichiaranti un termine di quell'antica Città presso la piazza del Tempio d'Apollo, avanti al qual Tempio esa quella fabrica, non me ne ritrahessero la credenza.

La Curia vecchia posta in singolare da Vittore esser la medesima, che le Curie vecchie dette da Tacito nel 12. sembra certo: nè è strano, che nel tempo di Vittore rovinate forse, e quasi obliate col singolar nome di Curia si chiamassero. Ragio- Vetus. nai di queste nel 2. libro, e nel 1., il cui sito mostra essere facilmente quella parte del Palatio, che risguarda hoggi la Chiesa di S. Gregorio; nè hò più che dirne.

Il Vico, detto delle Curie da Vittore, esser stato anche ivi non sò che possa met-

tersi in dubbio.

Il Sacrario de' Salii, cioè a dir quel luogo, nel quale i Salii Palatini riponevano le loro cose sacre, sù certamente nel Palatio, scrivendone così Dionigi nel 2. Salti, quos Numa è Patriciis duodecim claros juvenes elegerat, quorum sacra manent in Palatio, & bi quidem Palatini appellantur. Le cose loro sacre erano fuor d'ogni dubbio gli Ancili fatti a somiglianza del creduto celeste, che per salute dell'Impero di Roma si conservava, gli Apici, le Trabee, le cinture di rame, & altre cosè, ch'adopravansi nelle loro seste, delle quali il medesimo Dionigi poco sotto al luogo portato. Il Sacrario dunque, come dal Donati con la scorta della l. in tantum, e della l. sacra ff. de rerum divissif si congettura, su stanza sò fabrica, in cui le accennate cole si riponevanoioltre le quali esservi anche stato il Lituo augurale di Romolo si dice da Valezio nell'8. del 1. lib. Deufto Sacrarto Saliorum nibil in co, preterlituti Romuli, integrii repertum est. Ove nel 7. dell'Eneide Servio scrive esser stato costume prima d'andar in guerra muovere gli Ancili: Na moris fuerunt indicto bello in Martis Sacrario An- Curia Sac cilia movere. Il Panvinio registra quivi oltre il Sacrario la Curia de'Salii. Al Donati liorum, par probabile, ch'il Sacrario fosse detto anche Curia; nè sò contradirgli, se però quella fabrica non haveva più stanze, una delle quali servendo per repositorio di quelle bagaglie potè esser detta Sactario, un'altra, in cui essi congregavansi ò per vestirsi, ò per altro, col nome di Curia soleva sorse chiamarsi. In qual parte poi del Palatino cotal Sacrario fosse è incerto.

Hebbero ancora i Salii Palatini luogo, che con nome di Mansiones viene spiegato in una iscrittione ritrovata, come tiferisce Pietro Appiano, nel cavare i fonda-

menti di S. Basilio; ed è questa:

MANSIONES. SALIOR VM. PALATINOR VM. E. VETERIBVS OB. ARMORVM ANNALIVM. CVSTODIAM. CONSTITUTAS LONGA. AETATE. NEGLECTAS. PECVNIA. SVA. REPARAVE RVNT. PONTIFICES. VESTAE. VV. CC. PRO. MAGISTERIO PORTII. ACILII. LVCILII. VITRASII. PRETESTATI. V. V. C. C.

Più antichi di Numa, e di Romolo molti Tempii haver fabricati Evandro narra-Dio-Bb 4

Curia

VicusCu. riarum.

Sacrarit Seliorum Palatinorum.

Ædes Ccreris. Ædes Vi-Ctoriæ.

Templu

Dionigi nel 1. libro; frà quali uno a Cerere con Sascriotesse, e sacrificii affemili all' uso Greco, & un'altro sù la sommità del Palatino alla Vittoria con sacrificii annui, e que' riti, e questi esser durati al suo tempo sa sede. Donde par si tragga, ch'anco que' Tempii dopo l'edificatione di Roma continuassero.

Un Tempio fabricato alla Fede ful Palatino da Rhoma figlia d'Ascanio, e mipote d'Enca scrisse Agatocle riserito da Festo nel 17. libro; e Vittore pone in questa Re-

gione Templum Fidei; delle quali antichità oscurissime lascio di dirattro. Fidei.

# Il Palagio Augustale.

### CAPO DECIMOTERZO.

D'Alle maggiori, e più rozze, e più vili antichità passando all'auge della Roma-na grandezza ci s'osserisce sul Palarino il com Palarino il com na grandezza ci s'offerisce sul Palatino il gran Palagio Augustale; da cui nome di Palagio prefero le case grandi, e magnifiche. In Vittore si leggono: Domas Augustana, Domus Tiberiana, Sedes Imperii Romani; delle quali è necessario favellar distesamente. Mà tanto ne hà scritto il Donati, ch'oltre il riportare ciò, ch'egli ne discorre, poco più potrà dirsene.

Ad Capi-

Due Case hebbe Augusto sul Palatino. La prima, in cui nacque, posta nella contrata Bubula. da detta Capita Bubula, di cui Suetonio nel 5. d'Augusto riferisce : Natus est Augustus, &c. régione Palatii ad Capita Bubula, ubi nunc Sacrarium habetur aliquanto Sactariti possquam excessit constitutum, la quai contrada, non che casa, ove precisamente fosse è incerto, se però non su quella spiaggia del Palatino, che presso S. Amastasia riguardava il Foro Boario; dove in memoria delle prime mura cominciate ivi a disegnar da Romolo con l'aratro, non è strano, che due capi un di bue, l'altro di vacca fossero stati scolpiti, à dipinti, come poco di sotto nel Foro Boario il bue di bronzo per testimonianza d'Ovidio, e di Tacito su eretto. Il Sacrario vi su fatto in honore del medesimo Augusto: e l'occasione da Suctonio ivi si suggerisce: Cum C. Lattorius adolescens patritii generis in deprecanda graviore adulteril pana preter etatem, atq; natales, boc quoque Patribus Conscriptis allegaret se esse possessionen, ac veluti Ædituum soli, quod primum D. Augustus nascens attigisset, peteretque donari quasi proprio suosas pecu-

TIA .

parte s pos tuita .

liari Deo, decretum est, ut ea pars domus consecraretur. L'altra Casa si descrive da Suetonio nel 🗫, ove dopo haver narrata l'habitatione Augusta- d'Augusto al Foro vicina segue: Posted in Palatio, sed ni bilominàs edibus modicis Hortensianis. O' neque laxitate, neque cultu conspicuis, et in quibus portitus breves essent Albanarum columnarum & fine marwore ullo, aut infigni pavimento conclavia, as per annos amplius XL. codem cubiculo byeme, atq; estate mansit, quamvis parum satubrem valetudi-Falla publi- ni fue Urbem byeme experiretur, assiduiq; in Urbe byemaret. Si quando quid secreto, aut fine interpellatione agere proposuisserat illi locus in edito fingularis, quem syracusas. C sexpopues vocabat. Hut transibat, Oc. Donde frugalità, e moderatione più, che magnificenza si può raccorre. Parte della medesima casa esser stata da lui dichiarata publica, quando su Pontesice Massimo, Dione scrive nel 54. altre volte portaso da me; essendo di mestiero, che quel Pontesice in casa publica risedesse; donde moderatezza sì, ma non angustezza argomentasi, dovendo la sola parte publicata ad un Pontefice Massimo esser bastevole. Publicolla poi tutta, quando arsa da casuale incendio la rifece. Dione nel 55. Cum forte Palatium incendio periisset, refessam domis Augustus totam publicam esse justi: sod quod ad cam edisicandam populus pecuniam contulisset, sive quod Pont. Max. eset, ut smul in propriis, ac publicis adibus babitaret; del qual'incendio, e rifacimento parla ancor Suetonio nel cap. 57. Haverla Augusto publicata, e donata à la Republica dopo la vittoria Attiaca scrive Servio nel 4 dell' Encide. Anzi prima, che Augusto prendesse il Pontificato Massimo, essergli stata

decretata una cala publica narra Dione parimente nel 49. ma cotal decreto forse non hebbe effetto. Vellejo nel 2. così ne scrive: Victor deinde Casar reversus in Urbem, contractas emptionibus complures domos per procuratores, quò laxior fieret ipfius, publicis se usibus destinare professus est; Templumque Apollini, & circa porticus sasturum promist, quod ab cosingulari extrustum munisicentia est.

In qual parte del Palatino ella fosse è incerto. Ben'è da osservarsi, che colà sù salivasi per il Clivo della Vittoria, e per la porta vecchia del Palatio presso al Tempio di Giove Statore, come da i versi allegati d'Ovidio nella prima Elegia del 3. Tristium; a cui anche si confronta Martiale nel 38. epigr. del 1. libro, che invieto da lui alla casa di Proculo si sà salire per la via medesima detta Clivo sacro al Tem-

pio d'Apollo alla casa d'Augusto contiguo.

Quaris iter? dicam. Vicinum Castora cana Transibis Vesta, virgineamque domum: Inde sacro veneranda petes Palatia clivo, Plurima qua summi sulzet imazo ducis, Nec te detineat miri radiata Coloss,

Que Rhodium moles vincere gaudet opus &c.

Et il medesimo Martiale nell'epigram. 34. del 4. libro scrivendo ad Afro:

Et sacro decies repetis Palatia Clivo.

Da che può farsi argomento, che non lungi da Velia, dove era la salita, la casa sosse, ma non però così sù l'orlo del monte, che non vi fosse buona distanza, la quale in breve apparirà.

Per ornamento ne' lati della porta gli stavano continuamente eretti due lauri, & La porta of

in cima frà lauri una corona di quercia. Ovidio nel 4. de'Fasti.

State Palatine laurus, pretextaq; quercus, Stet domus, eternos tres habet una Deos.

E nel primo delle Metamorfofi sà, che Apollo prometta à Dasne trasmutata in... lauro;

Posibus Augustis eadem sidissima custos

Ante fores sabis, mediamque tuebere quercum.

il che fu concesso ad Augusto con decreto del Senato. Dione così nel lib.53. Tune decretum fuit laurum poni ante ejus ædes Regias, & coronam querceam superponi tanquam inimicorum victori, & servatori civium. E con la corona di quercia esservi stata infcrittione OB. CIVES SERVATOS, come in molte medaglie d'Augusto si vede, accenna Ovidio nell'Elegia 1. del 3. Tristium :

Causa superposita scripto testata corona

Servatos cives indicat bujus ope. Il quale ornamento esser stato solito porsi anche dopo a gli altri Imperatori, vedasi Valerio nel c.3. del libro z. e Plinio nel c.30. del 15. e nel 4. del 16., come che Tiberio la ricusalse. Suctonio nel 26. Prenomen quoque Imperatoris, cognomenque Patris Patrie, O civicam in vestibule coronam recusavit. Claudio quando della Britannia Corona Ratrionfo, oltre alla corona di quercia, vi pose anche la navale. Suetonio nel c.17. da Claudie. Inter bostilia spolia navalem coronam sastigio Palatine Domus juxte civicam sixit, trajelli, & quasi domiti Oceani insigne. Ove par s'accenni elservi state anche assise le, spoglie hostili.

Haver nella sua casa Augusto eretto un'arco in honor d'Ottavio suo Padre cava- Arcus no gli Antiquarii da Plinio nel c.4. del 36. libro: En bonore apparet in magna autio- Octavil ritate babitum Lyfie opus, quod in Palatio super Arcum Divus Augustus bonori Olia. patris vii Patrit sui dicavit in adicula columnis adornato, idest quadrigam, currusque, & Augusti Apollo, at Diana en uno lapide: ma non havendo del convenevole, ch'un' Arco cum sieretto in Troseo sosse in luogo chiuso, la parola In Palatio altra significanza per gnis.

avviso mio non porta, chè l'esser stato inalzato sul monte Palatino.

netaids due

lanri, e da MHA COPONA

di quercia.

Ore foffe.

Parte

394

Domus L. Sergii Catilina.

Parte del Palagio d'Augusto su la casa già di Catilina; alla quale il distese sorte dopo the sabricando il Tempio d'Apollo si privò d'un'altra parte: Suetonio nel libro de' Grammatici così scrive di Verrio Flacco: Ab Augusto quoque nepotibus suis præceptor electus transiit in Palatium cum tota sebola, Ge. Locuitque in atrio Catilina domus, que pars Palatii tunc erat. Et haver' Augusto, per ingrandire il suo Palagio. comprate all'hora più case vicine, spiegasi da Velleio Patercolo nel luogo portato.

Tiberiana.

Oltre la casa d'Augusto si legge la Tiberiana, di cui non da Vittor solo si sa men-Domus tione, ma da Suetonio, da Plutarco, da Tacito, da Vopisco, da Capitolino, e da altri : Questa esser stata da Tiberio sabricata è certo, benche nè Tacito, nè Dione racconthio, che la fabricasse, & è molto probabile, che Tiberio per maggior decenza della maestà ogni di più crescente, e risplendente dell'Impero dasse all' habitation e capacità, & aspetto più augusto. Ch'ella poi sosse casa dall'Augustana divisa io non credo; ma Tiberiana su detta l'aggiunta, che Tiberio senza guastar' il già fatto vi fece; come Palazzo di Sisto si dice hoggi quella parte di fabrica del Vaticano, che da Sisto Quinto vi su aggiunta. Efficacemente si conferma ciò da Giosesso nel c. 1. del 19. libro delle Giudaiche Antichità: Quod (parla del Palagio Imperiale) ità unum crat, ut tamen excultum esfet ædisiciis per partes a singulis Imperatoribus, quorum appellationem retinebat; e da Suetonio in Galba; ove dice, che Otone da congiurati av visato quafi venalem domum inspecturus abscessis, proripuitque se postica parte Palatii ad constitutum, la qual posterior parte esser stata la casa Tiberiana dichiarano Plutarco, e Tacito. Plutarco in Galba pur d'Otone parlando: Per Tiberii domum, quam vocant, discessi in Forum; ove son da notarsi le parole quam vocant, significanti una parte del Palagio detta così. Tacito nel 1. dell'Historie: Per Tiberianam domum in Velabrum, inde ad Milliarium aureum sub adem Saturni perrexit. Il me-Cafa di Goom desimo Gioseffo nel luogo citato sa anche mentione della casa di Germanico, dicendo, che gli uccisori di Calignia suggirono in quella, e dichiarandola così apertamente membro del Palagio Augustale. V'haveva dunque ancora Germanico il luo appartamento da lui forse fabricato, ò ampliato dopo la morte d'Augusto, ma non leggendosene poi più mentione, come del Tiberiano, segue, che è non fosse sì amplo, e bello, ò che poi alcun' altro Imperatore in altra più superba fabrica l'incorporasse, ò che per fabricarvi altro lo demolisse.

manico .

La Tiberia-

Ma da qual parte della casa Augustana la Tiberiana era aggiunta? Il Donati, ma ove fosses che la faccia del l'alagio crede fosse verso l'Arco di Tito, la parte di dietro argomenta fosse verso il Circo Massimo; donde potè Otone portarsi al Velabro. Io, che già dissi alla casa d'Augusto essersi salito per il Clivo della Vittoria, e per la porta vecchia del Palatio, cioè per quel lato del monte, che riguardava la nuova via, & era tra il Fore, e'l Velabro a fronte del Campidoglio, dourei haver' opinione, che la casa Tiberiana a tergo del Palagio sosse nel la parte del monte risguardante verso S. Gregorio. Ma veramente esser stata nella parte più vicina al Campidoglio par si raccolga da Suctonio nel 15. di Vitellio. Cum & prolium, & incendium ( del Campidoglio ) è Tiberiana prospiceret domo inter epulas; e perciò avanti all' Augustana à mio credere alzò Tiberio la sua casa, come all' antico Palagio Pontificio di Monte Cavallo, che da prima era angusto, su poi aggiunto il gran cortile con quanto hoggi avanti alla primiera fabrica restata indietro, s'offre alla vista. Così anche da i portati luoghi di Tacito, e di Plutarco narranti, ch'Otone per la Tiberiana passò al Velabro, & al Foro, confermasi. Ma come postica, e parte di dietro sosse, dovendo così più tosto esfere l'anteriore, sospendo alquanto lo spisgarlo.

Bibliothe Tiberiane

La Libreria della casa Tiberiana si rammenta da Vopisco in Probo: Usus autem ca domus sum &c. pracipuè libris en Bibliotheca Bipia atate mea Thermis Diocletianis. Item en domo Tiberiana:e Dione reccontendo un'incendio nel libro 73. Conscendit Palatium. ubi aded multa exusta sunt, ut libri, scripturæque ad Imperium pertinentes omnes sert interierist. Rammentali ancor da Gellio nel 18. del 13. lib. Cum in domus Tiberiana BiblioBibliotheca sederemus ego, & Apollinaris Sulpitius, & quidam alil mihi, aut illi samiliares, prolatus forte liber est inscriptus M. Catonis Nepotis. Ben' è sacile, che non da Tiberio, ma da' successori fosse posta ivi, come in parte del Pelagio più remota dopo le aggiunte sattevi da altra parte. Dal Donati si dice libreria privata degl' Imperadori, e non senza ragione. Quivi forse più tosto, chè in quella d'Apollo su quell'antichissima tavola di bronzo, che le lettere Greche somiglianti alle Latine serbava. Plinio nel c. 58. dell' 8. libro: Veteres Grecas suisse easdem pene, que nunc sunt latina, indicio crit Delphica tabula antiqui aris, qua est bodic in Palatio dono

Principum Minerva dicata in Bibliothecam cum inscriptione, Gc.

Caligula accrebbe il Palazzo, ma con vane superfluità, distendendone l'anterior Assamente parte per la spiaggia del colle fino al Foro; dove trasformò in vestibulo il Tempio di fatte al Pa-Castore, e Polluce. Suetonio in Caligula al c.22. Partem Palatii ad Forti usq; promo- legio da Car vit, atque Acde Castoris, & Pollucis in vestibulum transsigurata. Lo perciò su quella lisala. spiaggia del Palatino mi figuro nell'idea fatto non altro, chè scalinate superbe con più rivolte, e spatii fra l'una, e l'altra, e piazze, e portici da trattenimenti, e passeggi; tra quali effer stati de' lunghissimi nel Palagio mostra Suetonio nel medesimo Imperatore al c.50. Magna parte nottis vigilia, subandiq; tadio, nunc thoro residens, nunc per longissmas porticus vagus, invocare identidem, at que expectare lucem consueverat, & è assai più verisimile esser stati fatti da esso, chè da Tiberio. Vi s'aggiunga, ch' il Teatro inalzato nella piazza da Caligula avanti al Palagio, come si descrive dal medesimo Gioseffo, e come poi si dirà, non era nel Foro, ò nel Tempio di Castore già Scale pulfatto vestibulo; era dunque sul monte in una piazza capace di Teatro abbracciata da que'Portici, e scalinate. Così ancora haver Caligula fatti scalini nell'angolo del colle verso il Circo Massimo, presso al Corgno di Romolo, il quale per tal cagione si seccò, racconta Plutarco in Romolo: Cum autem Cajus Cefar, ut dicitur, gradus strueret, Corgue di fabris propinqua arbori loca fodientibus, imprudenter violatis admodum ab illis radici- Romolo seco bus omnind languit, at que interiit; la qual scalinata forse restata, ò congiunta al Pala-cate, gio, ò più tosto divisa su quella, che dal medesimo Plutarco gradus pulchri littoris è chiamata al Corguo vicina. E chi sa, che anche l'altra, che Stala Cati da Solino si dice, non fosse fatta pur da Caligula in altro lato, ò angolo di quel monte?

Parte della stessa fabrica sù il Tempio, ch' egli eresse a se stesso. Dione così nel Tempist libro 60. In Palatio sibi præparato Templum posuit, in quo cum satuisset Jevis Olimpii C. Calismulacrum suam in essigiem commutatum collocare, id persicere non potuit. Ma già la gula. fue statue d'oro v'era poste. Suetonio nel c.22. Templum nomini suo proprium, & Sacerdotes, & excogitatissmas bostias instituit. In templo simulacrum stabat aureum

iconium, amiciebaturque quotidie veste, quali ipse nteretur.

Dal Palagio tirò un ponte fino al Campidoglio. Suetonio nel c.22. Et in contu- Pons C. bernium (di Giove) ultre invitatus super Augusti Templum ponte transmiso Palatium, Caligule. Capitoliumque conjunxit. Del qual ponte è opinione del Marliano esser residuo le tre Colonne, che in Campo Vaccino durano presso S. Maria Liberatrice; ma nè dal loro architrave, che fa solo saccia verso il Foro, può persuadersi; nè è verisimile, che con quel ponteCaligula impicciasse il Foro e distortamente, e nella lontananza maggiore tra un monte, e l'altro; nè il Palagio Imperiale perveniva a quell'angolo del Palatino. Argomenti di ciò sono l'autorità di Tacito, e di Plutarco dicenti, che Otone per la casa Tiberiana calò nel Velabro, e l'haver Caligula fatto il vestibulo nel Tempio di Castore, ch'era sù l'estremità meridionale del Foro; che se più a destra si sosse disteso il Palazzo, più verso la metà del Foro haverebbe egli tirato il vestibulo.

Sù l'Area Capitolina, cioè sù l'Intermentio haveva cominciata Caligula un'altra Cafa comincala. Suetonio ivi Mon que propiereffet in area Capitolina nova domus fundamenta je- ciata da Cacit; la qual possiamo immaginarci congiunta con portici, d con altri edificii a quel ligale sul ponte, come destinata parte del Palagio Augustale; di cui hebbe a dir Plinio nel 15. del 36. libro; Bis vidimus Urbem totam cingi domibus Caii, & Neronis; ove l'hiper-

bole

bole supera quelle dué mostruose grandezze di sabriche di gran lunga?

Fabrica 41 Caligula dis fatia y

Così smisurato edificio su per poco tempo ammirato dagli occhi: poiche ucciso lui fu demolico ò dal popolo, ò de Claudio suo successore. Le parole stesse di Plinio Vidimus, &c. la dichiarano fabrica non restata in piedi. La casa Tiberiana dimo. strata da Suetonio ultima verso quella parte, come s'è visto, porta conseguenza, che l'aggiunta fattavi da Caligula non vi fosse pits. Il Tempio del medesimo Caligula, ch'èra congiunto, chi lo dirà dopo le sus morte restato in piedi & il Tempio di Castore, da Claudio restituito a' suoi Dii (Dione nel 68. Restituit Templum suum Geminis) ne mostra il dissacimento. Claudio non si legge, ch'alcuna cosa vi facesse al meno considerabile.

A gginte fallari da Nerone .

Ma Nerone dall'altro lato così grand' aggiunta vi fece, che non gli bastando il Palatino, occupò quanto fra il Palatino, & il Celio, e l'Esquilie giace di piano, e da una parte delle medesime Esquilie la dilatò. Della qual Casa è stato a noi me-

stiero parlare in più volte, & hor conviene di rne il restante.

Due volte su edificata: la prima, come nella 4. Regione dissi, hebbe nome di balo era nel. Transitoria; ma arsa nel grand' incendio, e di nuovo rifatta su chiamata Aurea. la via sacra. Già diffi, c'hebbe il sua vestibulo in faccia alla Via Sacra, dove hoggi è la Chiesa di S. Maria Nova. 'Quindi verlo l'Arco di Tito doveva la superba scala portar sul colle alle stanze imperiali, che da Nerone aggiunte alla parte di dietro della Casa d'Augusto facevan' ivi nuoua faccia di Palazzo, & empiendo tutta la larghezza del monte pervenivano facilmente sul Circo Massimo. Così persuade la commodità di veder senza incommodo dalle proprie stanze i spettacoli, ch'assai più vicini gli erano degli horti di Mecenate, a i quali pur volle congiungere il gran Palagio: ma di ciò nella Regione XI. più diffusamente.

· L'altre sue maravigliose ricchezze, e magnificenze, come gli ori, le gemme, i marmi, gli avorii, l'architettura di stupore, con cui le volte de' cenacoli s'aggiravano sempre versando fiori, & unguenti, e lo spoglio fatto non dell' Italia sola, ma di tutte l'altre Provincie per adornarla, leggansi in Suetonio, in Tacito, & in

altri, ch'io in riferir ciò non voglio dilungarmi dal mio sentiero.

Ivi duri enche dispois

Morto Nerone, s'il Palagio fosse almeno in parte rovinato dal popolo, è pur sotto Galba, Otone, e Vitellio durasse intero, non m'arrischio a deciderlo. Che le gemme, e le cose di più pregio nelle rivolutioni grandi, e licenze militari, e popolari fossero in parte depredate non è inverismile. Quanto alla fabrica certo si è, che òtutta, ò almeno la parte, ch'era ful Palatino, della quale qui noi trattiamo, era in piedi; poiche, se Otone andando alla congiura uf i per la casa Tiberiana, e quella era all'hor parte postica del Palagio, durava ancor la parte anteriore Neroniana, ove l'entrata principale Nerone havea fatta: & ecco diciferato il dubbio, ch'io lesciai sospeso. V'aggiungo, che quando Claudio in una gran carestia su assediato talmente dalla plebe; ut agri, net nist postico evadere in Palatium valuerit? come Suctonio scrive nel c.18.; la parte postica era all'hora non la casa Tiberiana? come fù dopo, ma l'altra opposta, presso la quale su dipoi da Nerone satta l'anteriore. Così entrandosi per la via Sacra nel gran vestibulo, per cui si saliva, ben potè dirsi postica la Tiberiana, non perche il nuovo vestibulo le si opponesse diametralmente, ma perche opponevasele per diametro sul colle la fabrica nuova, a cui lateralmente si saliva dalla via Sacra; e così Tacito nel 3. dell'Historie raccontando. che Vitellio rinunciato nel Foro l'Impero voleva ritornarsene alla casa privata, le genti gli serrarono il passo, lasciando folo aperta la via Sacra, donde alla solita residenza le ne tornò: laterclusum alterum iter; idque solum, quod in sacram viam pergeret. patebat. Tum conflii inops in Palatium rediit; & indi per l'istella via su poi tratto. Dione nel 65. è Palatio, ubi magnas voluptates cepit, deducunt, trabunta; via Satra.

Esserne stata qualche parte lasciate da Nerone impersenta. d ne' rumori fra Nerone,e Galba diroccata, mostrano le perole di Suetonio nel 7. d'Ottone. Nes quisquam prius

priùs pro potestate subscripst, quam quing ties sextertium ad peragendam auream domum... Dopo Vitellio la salita al Palagio esser durata sempre nella via Sacra pur'è certo. Dione così nel 77. parlando di Caracalla: Ducunt via satra, ut perducant in Palatium. Etodiano nel 1. Raptum Palladium Vestales Virgines media sacra via in aulaw Imperatoris transulerunt, e finalmente al tempo d'Onorio, che su presso al fine dell'Impero, Claudiano nel Consolato 6. di quello:

Hine te jam patriis laribus via nomine vero

Sacra refert.

Che sotto Vespasiano, e Tito quanto di quella gran sabrica era suor del Palatino andasse per terra, se non v'era andato prima, è indubitabile. Il Coliseo, le Terme, po di Pespail Tempio della Pace, l'Arco di Tito fatti ne' luoghi occupati prima tutti dalla Casa Aurea ne sono testimonii, e per evidenza basti l'epigr. 2. di Martiale:

Hic ubi sydereus propiùs videt astra Gelossus, che quanto Nerone sece sul Palatino restasse in piedi raccolgasi dal medesimo epi- era stato aggramma, ove solo delle parti suori del Palatino demolite si sà mentione: mentre il

concetto amplificativo richiedeva, che di tutte le demolite si savellasse.

Che poi da Domitiano magnifico, & ambitioso nelle fabriche la parte, che sul Pa- Da Domilatino era, s'adornasse, raccolgasi da Suetonio nel c. 5. della vita di quel Principe: Sollicitior in dies porticuum, in quibus spatiari consueverat, parietes Phengite lapide orneto. distinuit, e cujus splendore per imagines quicquid à tergo sieret, provideret ; e da Statio nel 3. delle felve:

Jam latii montes, veteresque penates Evandri: quos mole nova pater inclitus ?'rbis Excolit, & summis equat Germanicus assris. e nel 4. Tedum Augustum ingens non centum infigne columnis, Sed quanta superos, celumque Atlante remisso

Sustante queant, &c.

E da Martiale nell'epigram.36. dell'8. libro:

Regia Pyramidum Casar miracula ride, Oc.

e nel 39. del medesimo libro più evidentemente mostra il paralello da prima a dipok

Qui Palatine caperet convivia mense,

Ambrosiasque dapes, non erat ante locus.

His baurire decet sacrum Germanice nettar, Et Ganymedea pocula mixta manu.

Est velis (oro) serus conviva Tonantis

At tu si properas, Juppiter ipse veni.

Havervi Domitiano fatta da fondamenti aleuna grossa giunta come Tiberio, la qual perciòCasa di Domitiano si nomasse, argumenta il Donati dalle portate autorità, e più da quello, che nella vita di Publicola scrive Plutarco: Qui Capitolii magniscentiam admiratur, si unam videat in Domitsani domo Porticum, vel Regiam, vel Bals , vel Pellicum diætam, profettò quale est illud Epicharmi contra prodigum dittum Oc. tale aliquid in Domitianum usurpet : Non re'igiosus tu quidemaut honoris cupidus morbo afficeris, edificare gaudes, & ut Midas ille aurea tibi amnia, & lapidea esse supis. Ove la sentenza d'Epicarmo sà noto, che non vivente Domitiano sù scritta quella vita da Plutarco, si chè tutto il Palagio sotto il nome di Casa di Domitiano havesse inteso.

Nerva vi pose (credo io sù l'entrata) per titolo cotal'inscrittione: AEDES. PV. Inscrittione BLICAE, per dar' animo a tutti d'andarvi, dichiarado quella fabrica non più essere Rerva. dell'Imperatore, il quale l'habitava, chè de' sudditi, che per chiedervi giustitia, à gratie potevano a voglia loro frequentarla. Così narra Plinio Cecilio nel Panegirico, accennandovi, che prima di Nerva, e Trajano per la difficoltà, che vi "haveva dell'adito, era fato guardato a guisa di rocca. Magno quidem animo Pa-

fiano era demolito quāto fuot del Palatino vi

Ma is tem-

**postavi da** 

rens taus bant ante bos Principes Arcem publicarum edium nomine inscripserat; frustre tamen, nisi adoptasset, qui babitare ut in publicis posset. Quam bene cum titule ifo moribus tuis convenit! quanquam omnia sit sacis tanquam non alius inscripserit. Quod enim forum, que templa tam reserata? non Capitolium, ipsaque illa adoptionis tue sedes magis publica, magis omnium: nulli obiices: nulli contumeliarum gradus, superatisque jam mille liminibus ultra semper aliqua dura . O obstantia.

Non però l'eccesso di quelle ricchezze, e susti durò sotto il buon Trajano, che toltone il più pretioso, applicollo in maggior adornamento del Tempio di Giove Ca-

trajam ne pitolino, come raccoglie il Donati dall'epigr.15. del 12. di Martiale:

levò molti orzawiti applicandoli d Giore Carito have .

Quicquid Parrhasia nitchat anla Donatum est oculis, Deisque nostris, Miratur scytbicas virentis auri Flammas Juppiter, & flupet superbi Regis delicias, gravesque luxus

Ben' è vero, che buona parte de gli ornamenti di Domitiano esservi restata mo-

strano le parole di Plutarco portate sopra.

me .

La bontà, la semplicità, la pietà d'Antonino Pio non sostenendo vastità si grande babite la ca- d'habitatione, chiusa l'entrata principale, quella dico, che Nerone sece, a cui dalla Ja Tiberia via Sacra ascendevasi, habitar la casa Tiberiana si contentò. Capitolino nella di lui vita ne dà Ince: Cum Apollonium, quem Chalcide acciverat, ad Tiberianam domum, in qua babitabat, vocasset &c. risit eum Pius dicens, facilius suit Apollonio a Chaltide Romam venire, quam a domo sua in Palatium: Et in Marco Aurelio dice, ch'Antonino, essendo disegnato Console Marco, in Tiberianam domum transgredi justi, & aulico fastigio revitentem ornavit; & in Lucio Vero: Educatus est in domo Tibersana, dove habitava Antonino, e dove il medesimo Vero faceva poi condursi un cavallo: Quem sagis fuco tintis coopertum in Tibersanam domum ad se adduci jubebat.

Sotto Commodo abbrugiossi un'altra volta. Dione: Incendium nostù encitatum è Arfe follo Commedo. quibusdam adibus ad Templum Pacis pervenit, consumptisque tabernis, in quibus mèrces Ægyptiorum, & Arabum erant, conscendit Palatium, ubi aded multa exusta sunt,ut libelli,qui ad principatum pertinebant, omnes ferè interierint; e poco dopo: Incendiume nificonsumptis rebus omnibus, quibus adbeserat, restingui non potait. Lo stesso dicono Eusebio nella Cronica, & Brodiano nel primo. E' credibile, come il Donati con-

gettura, che'l medesimo Commodo lo risarcisse, già che Casa Commodiana sù det-

to a suo tempo. Lampridio: In domo Palatina Commodiana conservandus.

Arricchita lo.

sandro.

Dipoi s'il Palazzo fosse mai accresciuto, è mutato non s'hà certezza. Ben'è vede Elegabe- ro, che vi dovettero gl'Imperatori secondo i genii, e l'occorrenze sa re spesse, ma non molto sensibili mutationi, come ne' Palazzi Pontificii veggiamo giornalmente avvenire. Così si legge havervi fatto Elagabalo un lavacro publico. Lampridio: Lavacrum publicum adibus aulicis fecit, & palàm populo exbibuit. Piazze lastricate di marmi Lacedemoniise porfidi. Stravit saxit Lacedemoniis.ac Porphyreticis plateas in Palatio, quas Antoninianas vocavit; que faxa usque ad nostram memoriam manserunt, sed nuper eruta, & exsetta sunt. E quella gran torre imminente a pavimento gemmato da precipitarvi î, se gliene veniva il bisogno: Feterat & altismam turrim, substratis aureis, gemmatisque antè se tabulis, ex qua se præcipitaret, dicens: etiam mortem Eda Ales. suam pretiosam esse debere. Così havervi Alessandro Severo satti adornamenti degl' istessi marmi lacedemonio, e porsido il medesimo Lampridio narra; il quale contrariandosi lo chiama institutor primiero di quel lavoro: Alexandrinum opus marmoris de duobus marmoribus, boc est Porphyretico, & Lacedemonio primus instituit, palatio exornato bot genere marmorandi; se però non intende d'alcuna incastratura. E intersiatura nuova di que' marmi un coll'altro diversa da' lastricamenti d'Elagabalo. Il me-

AdMam. desimo Alessandro havervi fatti Cenacoli detti col nome della Madre Dieta Massmeam, hoc mea, Lampridio: In matrem Mammeam anite pius suit, ita ut in Palatie saceret dietas nominis Mammen, quas imperitus vulgus bodie ad Mammam vocat. Onde ove in est, Dietæ Vittore leggesi Ad Mammeam, si deve stimare scorretto, e scrivervi Ad Mammam. Mammeę In fatti questo gran Palagio esser stato comunemente detto Sede del Romano Im- Sedes Impero dimostra Vittore.

perii Ro-

L'altre particolarità del Palagio, delle quali negli Scrittori antichi si trova me- mani.

moria, sono le seguenti.

Del gran Vestibulo, in cui era il Colosso già dissi il sito. Gellio nel cap. primo Petibulo del lib 3. dice : In vestibulo adium Palatinorum omnis ferè ordinum multitudo opperiens unovo. salutationem Cesaris constiterant, e nel 13. del 19. Stabant fortè una in vestibulo Palatti fabulantes Fronto Cornelius, & Pestus Postbumius, & Apollinaris Sulpitius. Donde raccolgasi (come il Donati osserva) l'ampiezza del luogo: ma qui s'auverta, che non si parla del vestibulo di Nerone, che non v'era più. Onde si dee dire esser stato questo, non nella via Sacra, ma sul Palatino sopra l'Arco di Tito. Del medesimo sembra a me doversi anco intender Suetonio in Vespasiano nel fine, ove il sogno di quell'Imperatore racconta; Dicitur etiam vidisse quendam per quietem sa-

teram in medio vestibuli Palatina domus postam examine aquo &c.

Le Scale, che nel tempo di Nerone dal gran vestibulo della via Sacra portava- Scale. no sul monte, s'al tempo di Vitellio duravano, furon quelle, sù le quali Suetonio nel 15. di Vitellio narra haver quell'Imperatore alla presenza de' Soldati (ch'erano forse nel vestibulo in guardia ) voluto rassegnare l'Impero: Statimque pro gradibus Palatii apud frequentes milites cedere se Imperio, quod invitus recepisset professus, cuntiis reclamantibus rem distulit &c. Ma quelle, su le quali Plotina moglie favellò al popolo, secondo Dione, Plotina uxor Palatium ascendens ex gradibus ad populum conver sa &c. esser state fuori del palazzo apparisce. Erano forse le medesime di Nerone, ò parte di quelle restata nella gran demolitione suori del nuovo vestibulo, e perciò della fabrica. Anzi è facile, che nel tempo ancora di Nerone fossero Scalinata discoperta, portante dal Neroniano Vestibulo su quell'altezza, già che Vitellio standovi a vista de' Soldati vi professò la rinuntia dell'Impero. Finalmente Scala diversa su quella, su la quale Nerone su dopo la morte di Claudio salurato Imperatore; Suetonio nell'ottavo: Proque Palatti gradibus Imperator consalutatus &c. i quali gradi non può essere dubbio, che fossero nell'altra parte, dov' era la Casa Tiberiana.

Dell'Area Palatina capace di Teatro, di cui anche sopra toccammo, così scrive Piagra Pa-Gioseffo nel cap- 1. del lib. 18. delle Giudaiche Antichità: Extrusta ante Regiam latina, scena conveniunt ed spetiatum Romanorum nobiles; deinde verd consedit ( intende di Ca--ligola)in Theatro, quod compatile instaurabatur per singulos annos boc modo. Duas habet fanuas, alteram versus subdivalem aream, alteram versus Porticum, per quam actores ingrediebantur; Ove il luogo detto Ante Regiam certo è, che non sù il vestibulo da Nerone fatto nella Via Sacra, ne l'altro, che vi su dopo sopra l'Arco di Tito, ma quello, che dall'altra parte del Palazzo era prima avanti alla Casa Tiberiana, a lato del cui portico si soleva di quel Teatro non durevole sar la scena. Dell'altra piazza, che ne' tempi dopo Nerone, e Vitellio su nell' opposta parte del Colle, dà notitia Gellio nel 1. del 20. libro : Ad eum fonte in area Palatina, cum salutationem Cç. saris opperiremus, Philosophus Palatinus accessit.

De' Portici non nel solo vestibulo, ma esserne stati in più luoghi del Palagio, & Perici in mumero può con fiducia supporsi, essendo in sì gran vastità d'edificio mestiero di più cortili, da quali le molte stanze prendessero il lume, e di questi la maggior parte ornata di Portici. Capitolino in Pertinace sa mentione d'alcuni: Supervenerunt autem Pertinaci (parla de' Soldati, che poi l'uccisero) cum ille aulicum samulatum ordinaret,ingressique porticus Palatii usque ad locti,qui appellatur Sicilia,& Jovis Cenatio. Hoc cognito Pertinan Latum Prasecum Pratorii ad eos misit; sed ille declinatis militibus per porticus egressus adoperto capite domum se contulit: Perü cum ad interiora

sicilia. prorumperent, Pertinan ad cos processit & c. Caviamo noi quindi, ch'erano i Portici nella parte esteriore, cioè nel Vestibulo, i quali da i Soldati si trapassarono, fino al luogo detto Sicilia, dove fù il Cenacolo detto di Giove. Il luogo nomato Sicilia fu forse un Cortile di là dal Vestibulo, in cui quel Cenacolo rispondeva, e dovealtri portici erano, al quale giunsero i Soldati, mà non a i portici, per i quali se ne paísò Leto a capo coperto, nella guisa, ch'in Costantinopoli il gran Palagio Ottomano fatto alla antica foggia hà più cortilitò vestibuli uno avanti all'altro, e Leto da i fecondi portici, dove i Soldati non erano ancora giunti, ò vero da altri più interiori, ma esposti alla vista del Cortile, detto Cenatione di Giove, per alcuna porta laterale le n'usci sconosciuto: declinatis militibus per porticus egressus ire.

L'Atrio esser stato con le cerimonie augurali consecrato a guisa di Tempio, & esservi perciò stato tenuto più volte il Senato, Servio nell'undecimo dell' Eneide così testifica: Idcirco etiam in Palatii Atrio, quod augurato conditum est, apud majores

confulebatur Senatus, ubi etiam arietes immolabantur.

La Cenatione di Giove ben si spiega dal Donati con Plutarco in Luculio: In Apol-Jovis Celine conabitur, id enim crat unum ex maximis ejus conaculis eo nomine appellatum; alla natio. cui somiglianza su nel Palazzo un particolar cenacolo chiamato di Giove. Così l' Ermeo scritto da Suetonio in Claudio al c.10. In dietam, cui nomen est Hermeum, resefferat, fù un'altro cenacolo col nome di Mercurio.

Nel medesimo Palagio effer stato giardino dichiara Lampridio in Elagabalo:

Montem nivium in viridario domus estate fetit; ma non potè esser grande.

I Bagni Palatini son toccati da Giosesso nel 1.del 19. Max ubi Regiam ingressi sunt. Balneæ destexi ad infrequentem quandam cryptam ducentem ad balneas. I quali per uso della Palatinæ. Corte esservi stati fatti, e non essere gli antichi, de' quali nell'oratione di Cicerone

Pro Roscio si legge, sembra a me chiaro.

Vi su il Larario, ch'era privata Cappella piena di Dii, e di Lari. Capitolino in Capella. Marco: Ut imagines magistrorum aureas in Larario haberet; e come offerva il Donati, su anche dopplo. Lampridio in Alessandro: l'irgilit imaginem cum Ciceronis Simulacro n secundo Larario babuit, ubi & Achillis, & magnorum virorum, Alexandrum verd magnum inter Divos, & optimos in Larario majore consecravit. Nel primo dunque erano Dii, & huomini d'ottima vita; nel secondo huomini samosi. Del primo intese sorse Plinio nel 5. del lib. 36. ove di Cesisodoro disse: Roma ejus opera sunt Latona in Palatii Delubro &c. e forse il secondo fu giunta fattavi das Alestandro Severo.

L'Auguratorio si legge in Vittore. Fù sicuramente luogo detto anche Augura le che negli alloggiamenti de gli eserciti si soleva porre a lato destro del Pretorio per pigliarvi l'augurii. Tacito nel 2. de gli Annali: Noste cupta egressus Augurali &c. Esser questo l'Auguratorio si conferma da un luogo d'Igino, ma alquanto corrotto, portato dal Lipsio nell'allegate parole di Tacito.

La Stalla con Portico s'accenna da Vopisco in Carino; ove dice haver veduti dipinti i nuovi spettacoli da quello, e da Numeriano introdotti: Ludos Romanos novis ornatos speciaculis dederunt, quos in Palatio circà porticus stabuli pictos vidimus.

L'Hippodromo, ò com'altri spiega, Cavallerizza del Palagio, s'hà negli Atti del Hippodremo martirio di S. Sebastiano, essendo ivi stato slagellato, & ucciso quel S. Martire. Il luogo preciso si dice essere sopra l'Arco di Tito, dove è hoggi la divota Chiesa di S. Sebastiano detta prima S. Andrea in Pallara da Urbano VIII. ristorata. A musembra l'Hippodromo del Palazzo esser stato il Circo Massimo all'Imperial Palazzo congiunto, si come dirò. Così pajono più dirittamente significare le parole precise di quegli Atti, & anche quelle di Beda nel suo Martirologio: Tune jussit eum Diocletianus in Hippodromum Palatii duci, O sustigari donec desiceret, quem mortuum in Cloquam maximam miserunt. Al qual senso si conformano ancora le seguenti: Sed ille apparuit in somnis Santie Matrona Lucine dicent : Juntà Circum invenies Corpus

Giardine .

Atris.

Latario.

Auguratorium.

Seella .

meum pendeus in unco. Hot fordes non tetigerunt, is dum levaveris, perduces ad Catasumbas, &c. Hippodromo era da Greci propriamente detto il luogo non di Cavallorizza, ma di corso de' cavalli; e Martino Posono, che scrive S. Lucina in septem viss effer stata in Circo Palatii juxtà Septifolium, potè haverla letta così in alcuna... antica scrittura.

La Camera Palatina dell'Atriense si tocca da Suetonio nel 57. di Caligula: Ca- Cella Papitolium Capuç idibus Martiis de Colo tatium est, item Romç cella Palatina Atrienfis. latina La quale essere stata lungo destinato al portinaio converrebbe dir col Turnebo ne' Atriensis. suoi Auversarii, e col Brodeo ne' Corollarii, che sa al Polleto, se l'Atriense, come Atriense. A essi dicono, fosse stato anticamente quel servo, che incatenato si soleva tener' a guar- suo essistedia della casa. Mà che l'Atriense sosse un molto più nobil servo odasi dal 5. Paradosso di Cicerone: Atque ut in magna familia sultorum sunt aliis lautiores ( ut sibi videntur) servi atrienses, sed tamen servi aquè attu ; de' quali ester stato particolar' offitio far pulir' i bronzi, le statue, & altre tali cose dell'atrio, nel medesimo paradosso s'accenna: Si L. Mummius aliquem istorum videret matellionem Corinthium cupidissime trastantem, cum ipfe totam Corinthum contempsisset, utrum illum civem excellentem, an atriensem servum diligentem putaret? Ma da niuno vien l'officio dell' Atriense dipinto più al vivo, chè da Leonida nell'Asinaria di Plauto, il quale nella 4. scena del 2. atto sotto la finta persona di Saurea servo Atriense brava, e minaccia un'altro servo

> Cui nunquam unam rem me licet semel praccipere suri, Quin centies tadem imperem, atque ogganniam, itaq; jam bercle Clamore, at stomacho non queo labori suppeditare. Justin sceleste ab janua bot stercus binc auferri? Justin columnis deitcier opera aranearum? Justin in splendorem dari bullas has foribus nostris? Nibil est, tanquam si claudus sim, cum susti est ambulandum, &c.

Onde si può con sicurezza conchiudere la cella dell' Atriense esser stata camera non del Portinaio, ma del sourastante alla politezza della Sala.

Un tempo hebbi opinione, che l'Interlude, di cui sa mentione Anastasio in sola scorrette S. Cornelio, fosse parte del Palazzo Imperiale, d luogo al Palazzo congiunto; poi - ta. che vi si fa vicino il Tempio di Pallade, il quale esser stato sul Palatino si legge in molti Atti de'Martiri condotti a piè del Tribunale Imperiale avanti a quel Tempio. Ecco le parole d'Anastasio: Quem tamen justit sibi prasentari cum Prasesto Urbis in Interlude notin ante Templum Palladis, cui ita dizit, Ge. e nella parte anterior del Palazzo haver Claudio (il secondo ) e Diocletiano usato di farsi condurre avanti i Martiri pur si legge. Argomentano l'Interlude esser stato luogo congiunto a stanze, ò cortili destinati a giuochi, e trattenimenti, come ne' Palazzi de' Prencipi sono ancora hoggidì giuochi di racchetta, di pallone, e d'altro: ma osservato poi leggersi negli Atti de' Martiri, che spesso i ministri anco inferiori facevansi preparar Tribunale In Tellure, d'in Tellade, come in que' di S. Crescentiano, di S. Giulio, di S. Gordiano, de' SS. Sisinnio, e Saturnino, e in altri, m'auviddi la parola d'Anastalio in Interlude essere scorretta, e dover leggersi in Tellure, come nel trattar del Tempio della Tellure hò discorso.

Lo splendor di sì gran Casa credono alcuni finisse sotto Valentiniano, è sotto Massimo nel sacco de' Vandali, mà Cassiodoro nella Cronica dice Hermenerico, O Basi- cora dopo l' lio Coss Ricimeris fraude,ut dicitur, Severus Rome in Palatio interceptus est. Ma meglio Impero. il medesimo Cassiodoro nell'epistola 5. del lib.7. in nome di Theodorico n'attesta la bellezza antica: Quando pulchritudo illa mirabilis si subinde non resiciatur senetiute obrepente vitiatur; e ne commette il risarcimento: Hinc est, qued sublimitatem tuam ab illa indictione curam Palatii nostri suscipere debere censemus, ut O antiqua in nitorem pristinum contincas, & nova simili antiquitate perducas. Si potrebbe sorle credere, che

nelle rovine, c'hebbe Roma da Totila, andasse per terra; ma in Anastasio pur sembra trovarsene mentione, il quale in Constantino Papa nell'anno del Signore 708. scrive: Et satium est dum Christophorus, qui erat dux es bauc causam cum Agathone. O suis hominibus concertarent, bellum civile exortum est, ita ut in via Sacra ante Palatium sese committerent; non potendosi all'hora nella parola Palatium intendere il Monte Palatino, come si soleva intendere in tempi molto più antichi.

Fuori di quell'ampia Casa non mancarono al Palatino e Tempii, e fabriche; le

quali ci restano di vedere.

I Tempii, ch'erano sul Palatino, oltre gli antichismi già trattati.

# CAPO DECIMOQUARTO.

Ædis **Apollinis** 

Empio sul Palatino fra tutti gli altri cospicuo su quello, ch'Augusto fabricò à L lato della sua Casanzi in una parte di quella . Suetonio nei c.29. d'Augusto: Templum Apollinis in ea parte Palating domus excitavit, quam fulmine estam desiderari 4 Deo Aruspices pronunciarunt, E quindi è forse, c'havend'egli prima publicata parte della sua casa, e restando ella dopo diminuita per cotal fabrica, tutta la publicò. Si descrive evidentemente da Ovidio nell'elegia 1. del 3. Tristiam; ove primieramente rappresentasi elevato sopra scalini, e fatto di marmo candido:

Inde tenore pari gradibus sublimia celsis Ducor ad intonfi candida Temp!a Dei :

la candidezza de' cui marmi si tocca ancora da Propertio nell'elegia 31. del libro 20. ove s'aggiunge il carro dorato, c'haveva sul frontespitio, e le poste d'avorio historate de' fatti del medesimo Apollo.

Dum medium claro surgebat marmore Templum,

Et patria Phabocarius Ortigia; Auro Solis erat supra sastigia currus, Et value Libici nobile dentis opus.

Altera dejectos Parnafi vertice Gallos, Altera merebat funera Tantalidos.

Deinde inter matrem Deus ipse, interque frorem

Pythins in longa carmina velle sonat.

Lo stello frontespitio esser stato adorno di statue fatte da i figli d'Amermo scul-

tori samosi dice Plinio nel 5. del 36. libro.

**Porticus** 

Vi su anche il Portico, e la Libreria; i quali esservi stati aggiunti dopo sembra Apollinis Suctonin loggiungere: Addita Porticus cum Bibliotheca Latina, Grecaque; Il qual Portico fatto di colonne di marmo Africano, e fra quelle alternatamente disposte le statue di Danao, e delle figlie, e dorato (forse nella volta, ò sossitta, e forsanche nel frontespitio) ci si dipinge dallo stesso Propertio nella citata Elegia, mentre in... conformità di quanto hò offervato in Suetonio, racconta, che l'apri Augusto separatamente dal Tempio:

Quaris cur veniam tibi tardior? aurea Phabi Porticus a magno Cafare aperta suit. Tantum erat in speciem Penis digefia columnis, Inter quas Danai femina turba senis . . ne altrimente ne dice Ovidio dopo i versi portati: Signa peregrinis ubi funt alterna columnis Belides, & firitio barbarus enfe pater.

L'interprete di Persio nella satira 2. v'aggiunge esser state nella piazza l'equestri Astue de'figli d'Egisto: In Porticu Apollenis Palatini fuerunt Danaidum effigies, & contra eas sub dio totidem equestres filiorum Egisti. Segue Propertio in descrivervi lamarmorea statua d'Apollo con l'Altare; presso cui erano le quattro Pretidi convertite in vacche:

> Hic equidem Phabo visus mibi pulchrior ipso Marmoreus tacita carmen byare lyra. Atque aram circum steterant armenta Myronis Quatuor artificis vivida figna boves.

Sotto la base d'Apollo esser stati riposti i libri Sabillini, ch'Augusto se sciegliere, zibri sibile narra Suetonio nel c.31. Solos retinuit Sybillinos, bos quoque delettu habito, condidita; tini fono la duobus forulis auratis sub Palatini Apollinis bast. Mà più tosto forse la statua, ch'era bese Apol nel Tempio, intende Suetonio per l'Apollo Palatino; il quale esser stato opera di

Scopa dice Plinio nel c. sopra citato.

Nel Tempio esser stato pendente un lampadario somigliante un'albero di pomi, si scrive non folo da Vittore, ma ancor da Plinio nel 3. del 34. Platuere O lycuuchi penfiles in delubris, aut arborum modo mala serentium lucentes, quale est in Templo Apollinis Palatini, quod Alexander Magnus Thebarum expugnatione captum in Cyme dicaverat eidem Deo. Fù quivi un giojello da gli antichi detto Dattiliotheca, che Marcello figlio d'Ottavia vi consacrò. Così Plinio nel 1. del 37. libro: Havervi Augusto satte cortine d'oro narra Suctonio nel 52. Argenteas statuas olim sibi positas constavit omnes, ex quibus aureas tortinas Apollini Palatino dicavit. Eran questi vast concavi di ministerio proprio d'Apollo: Varrone così nel 6. della lingua Latina: Cava cortina di-Ela, qudd est inter terram, & Colum ad smilitudinem cortina Apollinis, & a corde, quod inde sortes primum assimata.

Della Libreria da Augusto satta sa ancor Dione memoria nel 53. ove dice Librerie, intendendo sotto plural nome la Greca, e la Latina divisamente. In questa es-

fer stati riposti i libri de' buoni Poeti scrive Oratio nella 3. epist. del 1. libro: Scripta Palatinus quacumq; recepit Apollo.

Et Ovidio nella sopradetta Elegia:

Duscque viri docto veteres fecere, novique Pettore letturis inspicienda patent.

donde il medesimo libro d'Ovidio con bella prosopopeja duolsi d'esser stato escluso, In questa haver Numeriano Augusto havuta statua, come ottimo Oratore, scrive Vopisco; e l'inscrittione su DIVO. NVMERIANO. ORATORI. POTENTIS-SIMO (ch'essergli stata dopo morte drizzata si scorge) & havervi eretta Augusto la sua statua ad babitum, ac flaturam Apolitnis, Acrone scrive nella 3. epistola del primo libro d'Oratio. Ne de' soli Poeti, ma de' Giureconsulti vi furono i libri. L' Interprete di Giuvenale nella satira 1. Aut quia junt d'Apoliinis Templum Jur isper iti sedebant, & trastabant; aut quia Bibliothecam Juris Civilis, & liberalium studiorum in Templo Apollinis Palatini dedicavit Augustus.

Nella medesima esser stato il Colosso d'Apollo fatto di bronzo d' altezza di 50. piedi, che sono 62. nostri palmi, e mezzo, il Marliano dice per le parole di Plinio Apollinis nel 7. del 34. libro: Vidimus certe Apollinem in Bibliothéca Templi Augusti Tuscani- Tuscanici cum L. pedum a pollice, dubium ære mirabiliorem, an pulchritudine, le quali, benche &c. il Donati dubiti doversi intendere del Tempio d'Augusta, più volentieri inclino io a credere col Marliano, ches'intendano del Tempio d'Apolline da Augusto fatto, per non haversi alcun rincontro, ch'al Tempio d'Augusto facesse Tiberio Libreria, nè Colosso d'Apollo di bronzo, come Augusto se l'altro nel Tempio, di cui si tratta; Martiale nell'epigramma portato sopra avverte il suo libro, ch'in andar'alla casa di Proculo passando per la Libreria d'Apollo, non si lasci ritener dalla vista di si bel Colosso.

Lychni pendebät ad inftar arboris mala ferentis.

Gioiello.

Cortine .

Bibliothe-

Net te detineat miri radiata Coloff, Que Rhodium moles vincere gaudet opus.

Sò, ch'altri intende quivi il Colosso da Nerone eretto nella via Sacra; ma poco aggiustamente; perche Martiale lo dichiara sul Palatino; quel di Nerone era prima che dalla via Sacra si salisse sul colle; oltre che la strada al Tempio di Castore, & al Tempietto della Vittoria Vergine, per cui da Martiale s'inviava il suo libro, era molto diversa dall'altra della Via Sacra, ove se Nerone il Vestibulo dell'Aurea fua Cafa.

Tella coloffoa di brow-

Di sì famolo Colosso è a mio credere quel capo di bronzo, ch'in Campidoglio nel cortile de' Conservatori si vede hoggi, e s'ammira, creduto erroneamente quel fampidoglie, di Nerone, il quale oltre l'eser stato di marmo, come già dissi, leggendosi la sua... grandezza di più di cento piedi, cioè a dire di più di 133. palmi, non potè haver minor capo di 17. palmi, ò due canne. Questo dalla sommità all' infimo del mento non ha interi otto palmi; proportione adeguatissima a gli 62. palmi, e mezzo di tutta la statua; già che secondo Vitruvio nel 1. del 3. libro, deve la testa essere l'ottava parte dell' huomo.

Rel Tompio, o nella Librelo recisayawi Posti.

Nel Tempio d'Apollo haver' usato i Poeti recitare le sor opere publice mente rac-

ria a' Apol- coglie il Donati de quel verso d'Oratio nella 10. Satira del 1. libro. Que net in ede sonent certantia Judice Tarpa.

Ma Acrone, e Porfirio antichi Interpreti dichiarano in ade Musarum, il qual Tempio, se forse non sù il detto Herculis Musarum vicino al Circo Flaminio, io non sò dove fosse. Spiegano anche la Atbenço, come Tempio di Muse, ma in ogni caso, secondo i medesimi Interpreti, Oratio intende di contese fra principianti nel leggere le loro compositioni a gara sotto Tarpa giudice a siò eletto; di che nella 4. Regione parlai. Che presso al Palazzo; e perciò nel Tempio, ò nella Libreria d'Apol-To i Poeti recitassero si persuade dalle voci d'applausi, che Claudio ne senti un giorno riferite da Plinio Cecilio nell'epistola 13. del 1. libro. At hercule memoria parensum Claudium Cesarem ferunt, cum in Palatio spatiaretur, audissetque clamorem, causam requisife: cumque dictum esset recitare Nonianum, subitum recitanti, inopinatumque venille,

tenne il Se-

Nel medesimo Tempio Augusto già vecchio tenne spesso il Senato, e vi riconobbe le decurie de' Giudici. Suetonio nel c. 29. Nerone pazzamente trionfando per Nerone y'an la vittoria, c'hebbe nel canto, non al Campidoglio, ma al Tempio d'Apollo salì. de trenseure Suctonio in Nerone al c. 25. e Galba vi sagrificava quando Otone lasciatolo su satto Imperatore.

Ore fosse.

I suoi vestigi crede il Marliano, c'hoggidi si veggiano sopra il Circo Massimo in una vigna, ch' a suo tempo dice nomata di Fedra, forse dove ancor si scorge un... gran pezzo di fabrica ovata, ma senza alcuna stringente congettura, ò per meglio dire con inditio contrario, sembrando quell' avanzo membro dell' antico Palagio. Quello, che se ne può argomentare, si è, che Martiale per mandar' il suo libro alla casa di Proculo, sacendolo salir dal clivo della Vittoria più tosto, chè dall' altro dell'Arco di Tito, indica quella casa sù la sommità del Palatino più vicina al Foro grande, ò al Boario, chè a quell'arco; e prima d'arrivar'alla casa facendolo passare presso al Tempio, & alla Libreria d'Apollo, dà cenno, che l'uno, e l'altra sossero nell'estremità del monte, ò sopra S. Maria Liberatrice, ò sopra S. Anastalia, già che un' estremità della prima Roma quadrata di Romolo colà su, secondo Solino, cominciava dalla Selvetta, ch'era nella piazza d'Apollo.

Alla Casa Augustana su ancor congiunto il Tempio di Vesta detta Palatina, la

zui festa celebravasi l'ultimo d'Aprile. Ovidio nel 4. de Fasti:

E des Vefte.

Aufert Vesta diem; Cognati Vesta recepta est Limine: sic justi confituere Patres.

ove congiuntione, auzi comprendimento nel giro del Palazzo si mostra; e di de, creto del Senato si dice fatto. Segue.

> Phebus habet partem. Veste pars altera cessit. Quod superest illis, tertius ipse senet.

E lo stesso disse nel 1. delle Metamorfosi:

Vesta que Cesareos inter sacrata penates.

ad ambidue que' Tempii sembra a me riserirsi quel, che dice Seneca nella consolatione a Polibio: Fortuna ibit violentior per omnia, sicuti est solita, cas quoque domos ausa injurie causa intrare; in quas non nisi per Templa aditur, O atram laureatis soribus inducere vestem; Donde si raccoglie, ch'a i lati dal vestibulo del Palagio sorgevano l'uno, e l'altro,

Nel libro 53. di Dione col Tempio d'Apollo si legge un Sacrario pur' opra d'Au- Palatino, gusto: Perfecit & Templum Apollinis in Palatio, & Sacrarium, quod est penès illud; secitque Bibliothecam, consecravita; Il qual Sacrario qual su ? Chi dicesse per Sacrario haver'inteso Dione il Tempio di Vesta, che Custodia Sacrorum s'apdella da Livio, Vbi Sacer custoditur ignis descrivesi de Dionigi, Qui Pallada servat, O ignem, si canta da Ovidio, direbbe paradosso? Riportiamocene alla disputa d'intelletti più

acuti, e più dotti.

Il Tempio d'Augusto de Livia sebricatogli sul Palatino, Plinio trattando del cinnamomo nel 19. del lib. 12. Radicem ejus magni ponderis vidimus in Palatii Templo, quod fecerat Divo Augusto Coniun Augusta auree patere impositamien qua gutte edita annis omnibus in grana durabantur, donec id Delubrum incendio confumptum. est. Del Tempio decretato dal Senato ad Augusto, e fattogli da Livia, e da Tiberio si parla nel 53. da Dione verso il fine: O illi in Urbe decretum fuit d Senatu Templum Herois, quod possea a Tiberio. & Livia edisseatum suit: prout aliis in Oppidis alià adificata fuerunt &c. Suctonio nel 47º di Tiberio così ne scrive: Princeps neque ulla opera magnifica secit; nom ea, que sola susceperat Augusti Templum, restitutionemque Pompejaui Theatri, imperseda reliquit : Donde può argomentarsi, ch'il fabricato da Livia su 'l Palatino, secondo Plinio, da Livia, e da Tiberio secondo Dione, da Tiberio secondo Suetonio, su un sol Tempio; non vi si trovando vestigio di pluralità. Vana perciò è la massima del Marliano, ch'il Tempio d'Augusto fosse nel Foro, e ch'il Ponte da Caligula fabricatogli sopra per lo mezzo del Foro passasse. Era su 'l monte, ò più tosto nella spiaggia avanti il Palazzo, e lasciato imperfetto da Tiberio, fu finito, e dedicato da Caligula. Suetonio nel 21. di Caligula: Opera sub Tiberio impersecta Templum Augusti, Theatrumque Pompei absoluit. E Dione libro 59. Deinde Cajus babitu triumphali Templum Augusti dedicavit, nobilissimis pueris atate florentibus cum virginibus ejustem ordinis bymnum canentibus. Onde potè egli finirlo con tal'architettura, che soggiacesse con decenza a quel ponte, che dal Palatino al Campidoglio tirato sovra gli edificii della valle inalzavasi. Plinio nell'undecimo del 35. libro dice haver Tiberio in quel Tempio posta una pittura, della quale Augusto si compiacque in vita: Hyacinthus, quem Casar Augustus delestatus eo secum deportavit Alexandria capta, & ob id Tibersus Casar in Templo ejus dedicavit hant tabulam. Vedesi di questo Tempio l' immagine in una medaglia di Tiberio stampata dal Sambuco frà l'altre sue dopo gli Emblemi, dal Donati nella fua Roma, e da altri; & eccola.

Sacratio [al

Templu Augusti. Due Tempii, uno di Bacco, Paltro di Cibele di là da quel d' Apollo incontrarsi Templum da chi per lo Clivo della Vittoria era salito su 'l Palatino, insegna Martiale al suo Bacchi libro nell'epigr.71. del libro primo citato più volte.

Flette vias hac, què madidi funt tetta Lyci, Et Cybeles petto flat Corybante Tholus.

Cibele creduta madre de gli Dii su un Sasso portato con veneratione da Pesimunte. Città della Prigia: della cui venuta leggasi Livio nel 9. della 3. Deca. Fù primieramente posto nel Tempio della Vittoria su'l Palatino: poi co' doni, ch'il popolo vi portò, gli su satto il Tempio proprio. Livio nel medesimo libro: Gensores M. Livius, C. Claudius & C. Edem Matrismagna in Palatio satiendam locavernat. Ma Ovidio nel 4. de' Fasti ne sa edificator Metello, e ristoratore Augusto:

Templi non perfitti auter.
Augustus nunc est, aute Metellus erat.
Contulit es populus, de quo delubra Metellus
Pecit, ait, danda mos sips inde manet.

Onde forse a Metello su da que' Censoti data la cura; e dopo 13. anni Bruto lo dedicò. Il medesimo Livio nel 6. della 4. M. Cornelio, T. Sempronio Coss. terriodecimo anno possquam locaverat, dedicavit cam M. Junius Brutus, ludique ob dedicationem eius sassi, quos primo scenicos suisse Valerius Ansias est autor Megalesia appellatos. De' quali Cicerone De Aruspicum responss, dice: Nam quid ego de illis ludis loquor, quos in Palatio nostri majoret antè Templum in ipso Matris Magna conspessu Megalesiis sieri, celebrarique voluerunt. La statua della Dea non molto dopo la morte di Celare su veduta rivoltata da Oriente in Occidente, Dione lo scrive nel 46. Natra Zosimo nel 5. ch' in tempo di Teodosio, Serena moglie di Stilicone volte per ischerno de' Gentili veder questo Tempio, e tratto dalla Statua di Rea un ricco vezzo se lo pose al colto. Nel vestibulo era la statua di Quinta Claudia, due volte restatavi mirabilmente intatta negl'incendii del Tempio. Vedasi Valerio nell'ottavo del'1. libro.

Huic fuit Presso a Cibele effer stato il Tempio di Giunone Sospita dichiara Ovidio nel 2. contermi- de Fasti.

num Delubrum... Sofpier Junonis.

tris Deum.

Principio menfis Phrygia contermina Matri Sospita delubris dicitur austa novis. Nunt ubi fint illis, quaris, sacrata Calendis Templa Dea ? longa procubuere die.

Ove avertefi, che non questo del Palatino . ma l'altro fatto dopo nel Foro Olitorio fi dice caduto a terra , del quale nella Regione seguente ragionerò .

Edes Vi. Il Tempio della Vittoria, in cui il Sasso, ò Simulacro di Cibele su primieramente postreta su'l Palatino. Così Livio nel 9. della 3. In adem Visiorie qua est in Palatio pertulere Dean. O su dunque l'antichissimo da'Romani risatto, ove dissi haverlo

prima

prima fabricato Evandro, d su più tosto il fatto da Postumio en multiatitio pecunia di cui Livio nel 10. il quale esser stato sotto Velia presso al Clivo perciò detto della Vittoria conviene credere, per non suppor senza necessità, nè inditio due Tempisd'una Deità stessa vicini, e se su sotto Velia, su nel Vico Publicio nel lato sinistro appartenente all'ottava Regione, in cui quel Tempio fi computa da Vittore, e per ció in quella ragionai d'esso a bastanza.

Un'altro della Fede si registra qui da Vittore, il quale esser l'antichissimo fatto Templum da Rhoma figlia d'Ascanio non pretendo io inferire. Se fosse il fabricato da Numa, Fidei. di cui parla Dionigi nel lib.2. parimente è dubbio senza preponderante congettura

frà il sì, & il nò.

Di Giove Vittore si legge quivi anche il Tempio, e su forse il notato da Ovidio Adis Jonel 4. de'Fasti:

visVictoris .

Occupat Apriles Idus cognomine Victor Juppiter, bot illi sunt data sessa die.

Credesi il votato da Quinto Fabio dopo la morte del 2. Decio nella guerra Sannitica per detto di Livio nel 10. lib. Ipse ædem Jovi Victori, spoliaque bostium cum vovisset, ad castra Samnitium perrexit & c. Questo Tempio esfersi prodigiosamente aperto prima della morte di Claudio scrive nel 60. libro Dione.

Della Dea Viriplaca il Tempio sul Palatino, oltre quel, che qui si legge in Vit- Edes Dee tore, è additato da Valerio nel 2. libro al cap 1. quoties inter virum, & uxorem ali- Viriplace quid jurgii intercesserat, in Sacellum Dea Viriplaca, quod est in Palatino, venie- &c. bant; & ibi invicem loquuti, que voluerant, contentione animorum deposita, concor-

des revertebantur.

Alla Febre dedicato Altare Vittore scrive, sorse perche altro non v'era a suo tem- Ara Fepo: ma oltre l'altare anche il Tempio Cicerone dice nel libro 3. De Natura Deo- bris Temrum; Febrisenim Fanum in Palatio videmus; e nel secondo De legibus: Ara vetus plum Fe. stat in Palatio Febris. Onde il Fano dourà quivi essere strettamente inteso per lo bris &c. solo sito dell'altare, cioè (come in altro proposito Livio disse) locus Templo esfatus. Valerio nel 5. del lib.2. Febrem autem ad minus nocendum Templis colebant, quorum adbuc unum in Palatio, alterum in area Marianorum monumentorum, tertium iofumma parte vici longi extat; in eaque remedia, quæ corporibus ægrotorum annexa fuerant, describantur. Sul Palatino dunque, secondo Cicerone, su e Pano, & Altare. Del solo altare sa Vittore mentione, & il Fano è forse da Valerio annoverato frà i Tempii.

Due altri non toccati da altri Vittore pone quivi. Uno di Ramnusia; e questa... esser stata Nemesi è certo. Nella Notitia si legge Apollinis Rhamnusii; l'errore non... sò, se sia stato di chi hà descritto, ò di chi hà trascritto. L'altro di Diiove; ch' Rhamnus esser lo stesso, chè Giove, dice nel 4. della lingua latina Varrone parlando de' Flamini: Cum Dialis a Jove sit, qui Diiovis est. Forse il più antico Tempio di Giove, c'havesse Roma, su questo, detto perciò secondo l'antichissima savella Diiovis; a Diiovis? cui il Flamine Diale fu assegnato da Numa; di che è buona prova l'haver'il Flamine Diale havuta casa publica sul Palatino. Così nel 54. Dione: Ignisque ab ea ad Vesta usque grassatus, ità ut sacra a Vestalibus in Palatio sint translata, & in domo Flaminis Dialis posita.

Ædie

Ædes

Il Pentapilon di Giove Arbitratore esser stato un Tempio non si niega da alcuno. Mà la parola Pintapylon è chi parte in Greco, parte in Latino interpretandola l'in- Pentapytende d'un Tempio di cinque pilastri, è colonne; contro i quali al suo solito schia- lon Jovis mazza il Ligorio, che di cinque porte il dichiara, e non senza ragione.

Arbitrato

Del Tempio di Giove Statore ho havuta occasione di discorrere nella Regione ris. ottava, & altrove: ma essendo questo il proprio luogo da trattarne, stringerò qui ÆdisJovis quanto sparsamente prima n' hò detto. Velia su una delle cime del Palatino so. Statoris, urastante alla falda, ch'era trà S. Anastasia, e S. Teodoro, detta perciò Subvelia...,

Cc 4

come nel trattar de' monti mostrai. Da Vella a Subvelia traportò Publicola ogni materia da fabricar la sua casa, e quivi su fatta: nel qual mogo col tempo su edificato il Tempio della Vittoria. Così Asconio nella Pisoniana, Iginio da lui apportato, e Livio nel 2. Presso al Tempio su il Clivo, che dalla Vittoria pigliò il nome, a piè del quale su l'antica Porta del Palatino. Festo in Romana, Livio nel 2. Ovidio nell'Elegia 1. lib. 3. Tristium; La qual porta esser stata presso San Teodoro provai nel cap.4. del 1. libro. Non lungi dalla Porta, e dal Clivo fu il Tempio di Giove Statore votato ivi da Romolo. Livio nel primo, Dionigi nel 2. Plutarco in... Cicerone. Dunque di necessità in Subvelia presso al sito di San Teodoro su il Tempio di Giove Statore a lato del Clivo. S'aggiunga, che Tarquinio Prisco habitò ad Edem Jovis Statoris, e la casa havea senestre nella Nuova Via. Livio nel 1, La Nuova via, havendo il principio nel lato occidentale del Foro al lato del Tempio di Vesta, e portando al Velabro, era a Subvelia paralella. Se dunque una facciata della casa di Tarquinio perveniva alla Nuova via, e l'altra, ch'era la principale, sorgeva ad adem Jovis Statoris; quel Tempio non altrove, chè nelle vicinanze di San Teodoro poteva essere. Fù votato da Romolo, ma non fabricato, havendovi solo dedicato il Pano, cioè a dire il luogo. Fù dipoi la sua fabrica votata da... Attilio Regolo nella guerra Sannitica, e all'hora il Senato l'edificò. Livio nel decimo. Fù di struttura detta Peripteres, diche veggasi Vitruvio nel libro terzo capitolo primo.

Templum Jovis . li.

D'Eliogabalo, ò d'Alagabalo, cioè del Sole il Tempio esser stato edificato dall' Imperatore Antonino di cotal nome scrive Lampridio nel medesimo: Heliogabalum alias Solis in Palatino monte juxtà edes Imperatorias consecravit, eique Templum secit, studens & Alagaba- Matris typum, & Veste ignem, & Palladium, & Ancylia, & omnia Romanis veneranda in illud transferre Templum, & id agens, ne quis Roma Deus, nifi Heliogabalus coleretur. La statua del Dio ciò. ch'ella fosse, cosi da Erodiano si descrive nel 5. Simulacrum verd nullum Graco, aut Romano more manusatium ad ejus Dei similitudint, sed lapis est maximus ab imo rotundus. O sensim sastigiatus propemodum ad coni siguram. Niger lapidi color, quem etiam jastant colitus decidisse. Eminent in lapide quodam, formaque nonnulla visuntut, at solis imaginem illam esse affirmant non bumano artificio sabresaitam. Fù quel Tempio ove era prima stato quello dell'Orco. Il medesimo Lampridio poco sopra; Dei Heliogabali, cui Templum Rome eo in loco constituit, in quo priùs edes Orci fuit. Da che raccolgasi presso al Palazzo Imperiale esser prima sta-ÆdesOrci to il Tempio dell'Orco, cioè di Plutone'. Festo nel 13. Orcum, quem dicimus, sit Verris ab antiquis dicum Vragum, quòd & V. littera sonum per O. efferebant, per C. litter a formam nibil usurpabant, sed nibil affert exemplorum, ut itd esse credamus, quod is Deus

maximè nos ur geat.

De i Divi Cesari haver Tacito Imperatore ordinato un Tempio scrive Vopisco, in quo essent statue Principum bonorum, ità ut iisdem natalibus suis, & parilibus, & Kalendis Januariis, O Nonis libamina ponerentur: Il quale, se sul Palatino sosse presso l'Imperial Palazzo ricerca, e dubita il Donati; & io dubiterei di più, se l'ordine di Tacito nel suo breve Imperio di sei soli mesi, ne' quali sù egli assente da Roma, folse eleguito. Elser stato un Tempio prima di Tacito, anzi e prima di Galba dedicato a i Cesari accenna Suetonio nel primo di Galba: Tatta de Colo Casarum çde capita omnibus statuis simul deciderunt, Augustique Sceptrum è manibus excussum est. Il quale facilmente sù da alcuno d'essi fatto sul Palatino; e forse in alcuna parte della vasta sua Casa Aurea lo se Nerone.

Templum Divorum Cçlarum.

> Il Vico, che si legge in Vittore, Vicus, visus que diei, leggerei io Vicus bujusce diei; perch'un Tempio alla Fortuna bujusce diei haver destinato Catulo scrive Plutarco in Mario: Catulus identidem sublatis in Colum manibus Sacrum Fortuna illius dici vovet.. Il quale haver fatto sul Palatino, dove haveva l'habitatione, è assai verisimi le. Della stessa, cioè del Tempio di quella, Cicerone parla nel 2. De legibus: Re-

Et etiam a Calatino sper cosecrata est. Fortuna que sit, vel bujusce dicinam valet in omnes dies &c. e se n'hà anche mentione espressa nell'ottavo del 34. di Plinio: Fuit, & alius Pythagoras Samius initio Pistor, cujus signa in edem fortune hujuste Dee septem nuda, & senis unus laudata sunt. Ove la lettion migliore essere bujusce diei, vedasi nel Turnebo al 12. del 2. libro de gli Avversarii, & in Paolo Leopardo nel cap. 14. del primo delle sue emendationi. Il Vico dunque haver preso il nome da quel Tempio presso di me è probabile, ad altri sembri come più piace. La base Capitolina in questa Regione hà con scorrettione minore VICO HVJVSQVE DIEI.

Havervi havuso Tempio Minerva par si cavi da Martiale nell'epigramma 5. del Delubrit

quinto libro.

Sexte Palatine cultor facunde Minerve, Ingenio frueris qui propiore Dei; Nam tibi nascentes Domini cognoscere curat,

Et secreta Ducis pettora nosse licet. Se però nella Minerva Palatina non fon fignificati i studi delle curiosità, ò de gl' interessi di Domiliano, come il terzo, ò il quarto verso pare, ch'accennino; ò se non vi s'allude alla stessa Dea con particolar divotione adorata da Domitiano, a... che si consa non poco il secondo verso; ò se della statua di Minerva eretta sorse da Domitiano in Palazzo Martiale non parla. Ma lasciata ogni ponderatione, si legge spesso ne gli Atti de'Martiri posto Tribunale su'l Palatino avanti al Tempio di Pallade; il quale, come nel parlar dell'Interlude hò detto, non è inverisimile fosse nella parte anteriore del Palazzo.

Di Giove Propugnatore su'l Palatino il Panvinio pone un Tempio; e da un'inscrittione dal Rosino apportata nel secondo delle sue Romane Antichità confer- Templa

masi, la quale è questa.

Jovis Propugnatoris .

Minervę.

P. MARCIVS. VERVS IMP. COMMODO. VI. ET. PETRONIO. SEPTIMIANO. COS. AN. P. R. C. DCCCCXLI. K. DEC IN. PALATIO. IN. AEDE. IOVIS. PROPVGNATORIS IN. LOCVM. P. VERI L. ATILIVS. CORNELIANVS COOPTATVS.

Un Tempio di Giove intrà Tiberii Palatium si legge ne gli Atti di San Lorenzo . Tempio Ba-Nella Basilica di Giove esser stata fatta radunanza de' Christiani alla presenza... flica di Gio de gli Augusti s'hà negli Atti di San Silvestro. Furono facilmente questi alcuni rel Palez de' Tempii toccati sopra, congiunti al Palazzo, se per la Basilica di Giove nonvà inteso il cenacolo detto Jovis Cenatio; già che da' citati Atti di San Lorenzo si suppone dentro al Palazzo: Casar jussit Beatum Laurentium vinstum catenis in Palatium Tiberit duci, & illic ejus gesta audiri, sibi verd in Basilica Jovis Tribunal parari (56.

La Fortuna Respiciente penso non sar errore, se la dico un'Edicula del Vico, che dello stesso nome si legge in Vittore, ò vero una Statua, ch'era forse in publico nel

·Vico medefimo.

Vn'altro Tempietto hebbe in Velia un Dio nomato Mutino Titino: di cui Festo: respicie-Mutini Titini sacellum suit in Veliis adversus murum Mustellinum in angiportu, de quo Aris sublatis balbearia sunt fasta Cn. Domitii Calvini, cu mansisset ab Urbe condita ad Sacellum principatum Augusti Cesaris invocolatum, religioseq; & santiè cultum suisset, ut éx Pon- Mutini. tificum libris manifestum est. Nunc babet ediculam ad milliarium ab Urbe sextum, & Titini Mu vicesmum dextra via junte diverticulum, ubi & colitur, & mulieres sacrisicant in to. 1118 Mugis pretextis velate. Il qual Dio chi fosse odasi da Lattantio nel primo dell'Institu- stellimus. tutioni al 0.20. Et Mutinus, in cujus finu pudendo nubentes president, ut illorum pudi-

respiciés. Vicus Fortunæ

citiam prior Deus delibasse videatur. S. Agostino nel 6. della Città di Dio al cap. 5.

& Arnobio nel 4. contro le genti lo dicono Mutuno.

Templum? La Luna Nottiluca hebbe su'l Palatino un Tempio, che riluceva solo di notte. I lunç no- Varrone il dice nel 4. della Lingua Latina: Luna quòd sola sucet nottu. Itaquè ea Ciluca. ditta Nottiluca in Palatio; nam ibi nottu sucet Templum.

L'Ara Palatina potè altro essere, ch'un'Altere situato avanti al Palagio, è nel

Ara Pala- Vestibulo, ove ò gl'Imperatori facrificassero, ò altri per esti?

Victoria nico hebbe de' Cherusci, e de gli altri popoli della Germania sino all'Albi, de' Germania quali trionsò; ò pittura publica, in cui quella gran Vittoria rappresentavasi; ò siana. finalmente alcuna specie di Troseo eretto per la medesima Vittoria, & era sorse presso all'appartamento, che da Germanico di emmo chiamato; a cui esser stati eretti archi, scudi, statue, & altre memorie scrive Tacito nel 2. degli Annali. Direi ancora esser stata cosa di Domitiano, a cui il nome di Germanico sù dato parimente, se le sue memorie non sossero state poi gittate per terra. Dalla quale ò statua, ò pittura, ò Troseo pigliò nome la contrada.

Da tanti Tempii, Tempietti, & Altari cinto l' Imperial Palagio ben potè effer' acclamato da Claudiano nel sesso Consolato d'Onorio, come dal Donati s'os-

ferva.

Porticus

Tot circum Delubra videt, tantisque Deorum Congitur excubiis.

# L'altre fabriche del Palatino.

# CAPO DECIMOQUINTO.

Olte Case magnifiche surono sul Palatino; delle quali due erano famose, una di Quinto Catulo, l'altra di Lucio Crasso. Plinio nel primo del 7. libro: Domus | Q. Catuli. Crassus Orator fuit in primis nominis Romani. Domus ei magnifica, sed aliquato prestantior in codem Palatio D. Catuli, qui Cimbros cum Mario fudit. Fù in questa la statua Toro di brond'un Toro di bronzo tolta a i Cimbri, sotto la quale solevano quelli giurare. Plutarco in Mario: Inducits postulantibus concessis sub enei tauri juramento dimiserunt. Hunc captum post pugnam trophei loco in domu Catuli delatum serunt . Vi su una stanza rotonda con cuppola, a cui Varrone assomiglia nel 3. De re rustica al cap. quinto Tempio di Catalo. quella della sua ucelliera: Inter eas piscinas tantummodò accessus semita in tholum, qui est ultra rotundus columnatus, ut est in ede Catuli, si pro parietibus seceris colum-DomusL. nas: se però non intese Varrone d'alcun Tempio da Catulo sabricato, come la Crassi Oparola Æde, e la forma rotonda sembrano dimostrare: e su forse quello, ch'alratoris. la fortuna bujuste diei egli sabricò; del quale già hò parlato. Della casa di Lucio Crasso, ch'era la meno splendida, segue Plinio a narrar'il bello: Jam-Columnas quatuor bymettii mormoris Edilitatis gratia ad scenam ornandam adve-Elas in atrio ejus domus statuerat, cum publica nondum essent ulla marmorea. Vi Domus racconta anche di notabilessei alberi di Loto stimati da Gneo Domitio mille sestertii. Tiberio, e Cajo Gracchi haver'havuta Casa su'l Palatino dimostra Plutarco nel-Gracchola loro vita: Reversus primum Cajus en Palatio remigravit sub Forum, velut locum rum. magis popularem, ubi frequentissimi abjetti, & pauperes domicilia babebant. Domus Sù lo stelso monte Marco Fulvio Flacco, il quale con Cajo Crasso sù ucciso, Fulvii haver' havuta la Casa si può conchiudere; poiche sul sito d'essa gittata dalla sedi-Flacci. tione Graccana a terra, fù poi da Quinto Catulo, c'haveva la Casa colà sù, sabrica-

to un portico adornato delle spoglie della guerra Cimbrica. Valerio Massimo nel

bricis

Q. Catuli. 3. del lib. 6. Ceterti Flaviana area cum diù penatibus vacua manfiset, a Q. Catulo Cim-

bricis spoliis adornata est. Il qual portico nell'esilio di Cicerone atterrato con la Casa del medesimo Cicerone da Clodio, che gli era facilmente appresso, su poi rifatto dal Senato, ma da Clodio rovinato di nuovo. Cicerone ad Attico nell'epistola 3 del 4.libro: Armatis hominibus anté diem tertio Non. Nov. expulsi sunt sabri de area nostra; disturbata Porticus Catuli, que ex S.C. Consulum locatione resiciebatur. O ad testum penè pervenerat. E' però credibile fosse poi rifatto, come risatta su la casa di Cicerone.

Havervi fabricata Gneo Ottavio Casa insigne, distrutta poi da Scauro per disten- Domus dervi la sua, s'hà nel primo degli Officii di Cicerone: Gn. Ostavio, qui primus ex Cn. Octailla familia Consul factus est, bonori suisse accepimus, quod præclaram ædisicasset in Pa- vii. latio, & plenam dignitatis domum, que cum vulgo viseretur, suffragatam domino novo bomini ad consulatum putabatur. Hanc Scaurus demolitus accessionem adjunzit ædibus .

Domus

Quella di Marco Scauro su per detto d'Asconio nell'oratione pro Scauro su la via da noi descritta, che dalla Sacra trà il Vulcanale, e'l Comitio andando verso M. Emiil Circo Massimo divideva le Regioni quarta, e decima dall'ottava: Demonstrasse lu Scauri vobismemini, banc domum in ea parte fuisse Palatii, que, cum ab Sacra via descenderis, & per proximum vicum, qui est a sinistra parte, prodieris, posta est. Segue Asconio a descriverne la magnificenza: Possidet eam nune Longus Cecinna, qui Cos. fuit cum Claudio; in bujus domus atrio fuerunt quatuor columna marmorea infigni magnitudine, que nunc esse in Regia Theatri Marcelli dicuntur. Delle medesime scrive Plinio nel 2. del 36. libro: Etiam ne tacuerunt maximas earum, atque aded duo de quadragenum pedum Lucullei marmoris in atrio Scauri collocari? nec clam illud, occultèque factum est. Satisdari sibi damni insecti egit redemptor cloacarum, cum in Palatium extraberentur .

Di quella di Catilina s'è detto, che su poi parte del Palazzo d'Augusto. Così Domus la Casa d'Ortentio esser stata quella, ch' Augusto habitò, e poi dilatò, cavasi dalle L Hortesopra citate parole di Suetonio: Postea in Palatio, sed nibilominus modicis adibus sii Orato-

Hortenfianis.

Cicerone haverla havuta a piè del Palatino presso il Tempio di Giove Stator Domus dicono il Fulvio, & il Marliano per quello, ch'in Cicerone Plutarco dice: In Ciceronis Edem proximam Jovis Statoris Senatum vocavit. Il Donati contradicendo a lungo pretende, che sù la cima del colle ella fosse; per quello, che Cicerone medesimo nell'oratione pro Domo sua dice: In conspettu practered totius Urbis domus est mea; e parlando del portico, che dopo haverla abbrugiata Clodio, vi fece: Hant verò in Palatio, atque pulcherrimo Urbis loco porticum esse patiemini: e contro Pisone. An tu eras, cum in Palatio mea domus ardebat? &: Erat non solum domus mea, sed totum Palatium Senatu, Equitibus Romanis, Civitate omni, Italia cunsta refertum; aggiungendovi Plutarco, che la dice mesi vo manarior circa Palatium. Donde, se non nella più alta cima del Palatino, almeno in luogo alto d'esso, e cospicuo la Casa di Cicerone sembra, che fosse. Dopo abbrugiata, su da Clodio consecrato il sito alla... Penice della Libertà. Dione lo scrive nel 38., & è da credere, che della Libertà sosse portico Libertà. l'accennato da Cicerone, benche Tempio della Libertà si dica da Plutarco nella... vita di lui. Da Gicerone ancora si dice Tempio nel 2. delle leggi, ove con parola opprobriosa a Clodio in vece della Libertà nomina la Licenza: Omnia autem tum civium perditorum scelere discessu meo religionum jure polluta sunt, rexati nostri laves familiares, in corum sedibus exedificatum Templum Licentia: onde pote esservi stato fatto e Portico, e Tempio; Fù poi nel ritorno di Cicerone riedificata. Dione lo testifica nel 33., e Plutarco in Cicerone, & il decreto fatto di ciò dal Senato da Cicerone medesimo s'accenna nell'epistola 2. del 4. ad Attico. Ch'il Tempio di Giove Statore gli fosse appresso non si dice da Plutarco mal'inteso dal Fulvio, e da gli altri. Le parole vere sue sono: Cicero in Ede Jovis Statoris, que proxima est principio Sa-

ris.

era Via, que Palatium respetit, Senatum advocat. La qual parte poi del Colle 18 Casa fosse non si sà; nè l'haver convocato il Seneto in quel Tempio sembra a meportar lume alcuno di vicinanza : ma qualche cola di più potrò forle dirne in breve, trattando della Casa di Clodio.

Fà prime Cafa di Dru-**[• .** 

Sijenna .

Nel fito stesso su prima la memorevol Casa satta da Druso con senso tale, che potesse. per tutto signoreggiarsi. Patercolo nel 2. libro: Cum ædissearet Drusus domum in co loco, ubi est qua quondam Ciceronis, mox Censorini suit, nune Statilit Sisenna est, promitteret que el Architestus ità cam se adificaturum, ut libera a conspessu Poi di Com- ab omnibus bominibus esset, nec quisquam in com dispicere posset; Tu verd, inquit, se forme. ef- quid in te artisest, ità compone domum meam, ut quidquid agam ab omnibus perspici possir. Comprolla Cicerone da Publio Crasso il ricco: Salustio contro Cicerone: Cum in ea domo babitares bomo flagitiosissime, qua P. Crassi bominis Consularis suit; & egli nell'epistola 6. del 5. delle Familiari: Scripseras velle te benè evenire, quòd de Crasso domum emissem. Emi eam ipsam domum millibus nummorum xxxv aliquanto post tuam gratulationem, e Gellio nel 12. del 12. libro: Cum emere vellet Cicero in Palatio domum, & pecuniam in prasens non baberet, a P. Sylla, qui tum reus erat, mutua H. S. vicies tacité accepit. Fù comprata dunque da Publio Crasso, non com'altri dicono, da Lucio Crasso; così molto ben dimostra il Donati. A che s'aggiunga quanto della gran ricchezza da Crasso fatta Plutarco scrive, dicendolo solito comprar' a buon prezzo le Case, ò arse da incendio, ch' cgli poi rifaceva, ò tolte da Silla a' profesitti, e vendute; una delle quali questa fü facilmente.

Domus Clodii.

Vicino gli habitò Clodio suo nemico. Cicerone stesso nell' oratione De Auspieum responsis dice: Itaque ne quis meorum imprudens introspicere possit tuam domum, ac te sacra illa tua facientem videre, tollam altius teltum, non ut co te despiciam, sed tu ne aspicias Urbem eam, quam delere voluisti: Donde sembra a me potersi raccorre, che la Casa di Clodio stava più in dentro, & in sito più alto del Palatino; si chè acciò non potesse egli vederne la Città, fosse di mestiero a Cicerone coll'alzare il tetto dellasua, che doveva starle avanti, e più bassa, torle la vista. Quanto bella, e superba Casa fosse, odasi Plinio nel c. 15. del 36. P. Otodius, quem Milo occidit, sextertium centies, & quadragies offices domo habit goerit, quod equidem non secus, at Regum insaniam miror. Esser prime state di Merco Scauro dice Asconio nella Miloniana: e fu facilmente la stessa, che haver' havuta Marco Scauro nella strada, che dalla... Sacra andava al Circo dissi sopra, su la qual via su il Tempio di Giove Statore, vicino alla Casa di Cicerone.

Domus nii,&c.

L'hebbe anche su questo monte Marc' Antonio; e su poi d'Agrippa, e di Mes-M.Anto- sala comune, fin che s'abbrugiò. Dione lo scrive nel 53. Cumque domus in Palatino monte, que priùs M. Antonii, deinde Agrippe, & Mesale concesa suerat, incendio effet absumpta, argento Messalam donavit, Agrippam ad seeum babitandum recepit.

De'Prati di Vacco, che su bravo Capitano da Fondi. & hebbe casa in Roma, e ci, ubi poi co' Pipernesi da' Romani si ribellò, scrive Livio nell 8. libro: Dux etiam Fundanus fuit Vitrubius Vaccus vir non domi solum. sed etiam Rome clarus. Edes fue-Ædes Vi- runt in Palatio ejus, que Vacci prata diruto edificio, publicatoque solo, appellata. trubiifu- La Casa di Dionigi si legge in Vittore; Ma di qual Dionigi ? Il nome è di per-

sona Greca, & è facile fosse alcun celebre à Artesice, à professore in Roma habi-Domus tante. Di Dionigi famoso Geografo sa mentione Plinio nel 27. del lib. 6- mandato Dionysi. da Augusto nell'Oriente a descriverlo prima di mandar' in Armenia il maggior suo figlio. D'un Dionigi Salustio, Medico celebre il medesimo Plinio racconta in più luoghi, & in specie nel 27. del 32. e nel 3., e nell' 11. del 20. D'un de' quali non è difficile, ch'ella fosse. Vi su un Dionigi Pittore, un Statuario, & altri molti deon esser stati in Roma di cotal nome; fra quali potè uno haver Casa celebre su l Palatino.

dani.

de cui le contrade si nomasse. Nelle Notitie si legge Dionis, e perciò il Panzirolo la crede di Dione Cassio Historico, Proconsole dell'Africa, e Presidente della Dalmatia, e della Pannonia, e Console sotto Diocletiano. Può ogn' uno appigliarsi alla lettione, che più piace.

Di quella di Gneo Domitio Calvino co' suoi bagni, e del muro Mustellino, che Balnearia gli era incontro, portai poco sopra le parole di Festo, ove del Dio Mutino trattai. Cn. Do-

Nel Palatino haver' havuta la Casa Tiberio Nerone padre di Tiberio Cesare mo- mitii. stra Suetonio nel c.5. di Tiberio : Sed ut plures, certioresque tradunt, natus est Ro- Domus ma in Palatio decimo sexto cal. Decemb. M. Emilio Lepido iterum, & Munatio Plan-Ti. Neroco Coss. post bellum Philippense.

Il Panvinio v'annovera quella di Giulio Cesare, che su nella via Sacra, quella Domus d'Anco Martio, che su nella stessa via, quella di Tullo Ostilio, e quella di Servio Tullii Ho Tullio, le quali erano à piè del Palatino sì, ma non già nella 10. Regione. Così stilii Reanche il Bosco, e'l Sacello de' Lari, e'l Tempio di Quirino, i quali dove fossero gis. s'è altrove dimostrato. Del Sacello di Volupia (che potè esser' in questa, ma non AnciMar

è certo) si parlerà nella seguente.

Registra di più qui il Teatro di Statilio Tauro; ma donde si muova io non so scorgere. Non Teatro, ma Ansiteatro haver fabricato Tauro scrivono Suetonio, Tullii e Dione; e quello su nel Campo Marzo; nè si legge esset stato alcun Teatro sta- Regis. bile sul Palatino. M'immagino persuaso il Panvinio dalle parole di Dione, con le C.Cesaria quali nel 63. narra l'incendio Neroniano. Ivi si legge, che s'abbrugiò il monte Dictato-Palatino, il Teatro di Tauro, & altre parti della Città; donde hà facilmente fat- ris. ta conseguenza, che quel Teatro fosse sul Palatino: ma, se Tauro oitre l'Ansiteatro havesse anche fatto Teatro, l'haurebbe espresso Suetonio, mentre espresse l'opre Larum. Hi quello, e degli altri. In Dione ò si deve in cambio di Tauro leggere di Mar- Sacellum tello, à di Balbo, à per sicurezza maggiore per Teatro volle Dione intendere l'An- Larum. fiteatro, come prima nel 51. intese, & apertamente dichiard : Cesare quartum Cos. Templu Taurus Statilius suis expensis extruxit Theatrum quoddam lapideum pro venationibus Quirini, in Campo Martio, consecravitque cum pugna gladiatorum; la qual pugna negli An- &c. siteatri, e non ne' Teatri soleva farsi. Più apertamente dice di Cesare nel 43. Sacellum Suffulto quodam Theatro, ubi venationes exercebantur, quod Amphitheatrum voca- Volupiæ. tum fuit. Ne si deve sar sognar su quel monte un' altro Teatro fantastico, oltre Theatru i tre stabili, che soli esser stati in Roma nel rempo d' Augusto, e di Tauro Statilii mostrammo.

Un' altro Teatro ester stato fabricato anticamente sopra il Lupercale, ma dalla... Città distrutto prima, chè compito scrive Patercolo nel 1. libro: Cn. autem Manlio Volsone, & M. Fulvio Nobiliore Cos. &c. ante triennium quam Cassius Censor à Lupercali in Palatium versus Theatrum facere instituit; cui in demoliendo eximia Civitatis severitas, & Consul Scipio restitere. Quod ego inter clarissma publica voluntatis argumenta numeraverim: di cui nel 1. delle guer. Civili così dice Appiano: Per idem tempus Scipio Cos. Theatrum demolitus est inchoatum a G. Cassio, & tum pene abfolutum; quod bic quoq; videretur novarum seditionam materia, vel quod existimaret

non esse è Republica populum Grecanicis voluptatibus assuescere.

Il Sepolero de' Cincii posto parimente qui dal Panvinio io mi credo congettura- Sepulciti to da quel, che Festo dice della Porta Romana nel lib. 17. Romanam Portam vulgus Cincioru. appellat, ubi ex epissylio definit aqua; qui locus ab antiquis appellari solitus est Statue Cincia, quod in co fuit sepulchrum ejus samilie; sed Porta Romana instituta est a Romulo in insimo Clivo Victorie, &c. Dalle quali, se vi si sa offervatione non frettolosa, risulta chiaro l'opposto. Quel luogo, che più anticamente dicevasi Statue Cincie, per esser' ivi stato il Sepolcro di quella samiglia, era al tempo di Festo chiamato Porta Romana dal Volgo: dunque non era porta. Però col sed vi soggiunge Festo, la vera Porta Romana non esser quella, ma esser steta satta da Romolo a piè del Clivo della

nis.

tii Regis. Servit

Tauri .

Theatru Cassii.

Victoria; sichè le statue Cincie non erano a piè di quel Clive, ma sorse presso aleun' arco di condotto fuori della Città, ove solevano stare i sepolchri; e come suole a gli aquedotti avvenire spesso "gittava (per frattura forse d'alcun condotto) acqua da un capitello; ne è cosa lontana dal possibile, che fosse il medesimo Arco, ch'il descritto de Martiale pur con nome di porte nell'epigrama 18, del 4. lib.

> Quà vicina pluit Vipsanis porta Columnis, Et madet assiduo lubricus imbre lapis, Ge.

cioè a dire un degli archi dell'acqua Vergine, di cui nella 9. Regione discorsi. Ma ò questo, ò altro, di che non si può dare certezza, assai certo è non esser state le statue Cincie, e quella, che Romana Porta si diceva dal Volgo, nel Clivo della Vittoria, ove la vera Porta Romana fu fatta da Romolo.

Septizonium,

Si deve hormai trattare del Settizonio qui posto da Vittore. Dicesi esser stato una fabrica, che à piè del Palatino incontro alla Chiesa di San Gregorio s'ergeva un secolo sa con tre piani sostenuti da colonne. Il nome con quel numero settenario se credere à molti, anzi a i più, ch'oltre que' tre ordini di colonne altri quattro n'havelle sopra anticamente, acciò fabrica di Settizonio fosse con verità; ma il Marliano, che n'osservò assai bene la struttura, e molto meglio il Filandro Architetto nel Commentario sopra Vitruvio al capitolo nono del quinto libro giudicano tanța altezza inverifimile, e fuor d'ogni proportione; & a mio giuditio non tanto dalla fattezza, quanto dall'inscrittione, che sul terzo conicione era, fi mostra.

I Setiozowii

Il nome di Settizonio non faccia difficoltà; perche, se quella maniera di fabrifurone pià, che di più colonnati soleva così nomarsi, per haver preso forse il nome da una. somigliante, che di setti ordini su fatta da prima, non segue però, ch'altrettanti ordini dovessero haver tutte. Così i Portici detti milliarii non s'hà a creder, che d'un miglio, ò di mille colonne sossero tutti. Il primo Settizonio su quello facilmente, di cui sà mentione Suetonio in Tito, e di cui parlai nella terza Regione, e del quale come del più antico conviene s'intenda quando il Settizonio si legge senz'altra aggiunta. Questo può essere, che da sette piani prendesse il nome; ma gli altri fabricati dopo a somiglianza , benche non intera, del primo, poterono trarre il nome da quello, se bene tutti i sette ordini non havevano.

> Si dice all'incontro da chi riterca puntual senso in quel nome, ch'il Settizonio su quivi da Severo fabricato; scrivendo Spartiano: Cum Septizonium faceret, nibil aliud cogitavit, quam ut ex Africa venientibus suum opus occurreret, & nisi absente co per Prefectum Urbis medium simulacrum ejus esset locatum, aditum Palatinis adibus, idest Regium atrium ab ea parte facere voluisse perhibetur; e su un seposero, si come lo stesso Spartiano fa sede in Geta: Illatusque est majorum sepulcbro, boc est Severi, quod est in Appia via cuntibus ad portam dextrum specie septizonii extructum, quod sibi ille vivus ornaverat: e perciò potè, com'altri Sepoleri, e come quelle pire sontuose, che nelle Deificationi degli Augusti da' Romani s'abbrugiavano, andare all' in sù diminuendosi in ogni ordine da ogni lato; con la qual diminutione l'altezza non...

fù nè sproportionata, ne impossibile.

Per risposta diasi occhio al ritratto, che ce n'è restato nelle stampe; vi si vedrà che i suoi ordini non andavano scemando a guisa di pira, ma sorgevano con l'altro eguali, ne vi si vede foggia di sepoltura; ne per sepoltura haverlo fatto Severo può dirli; Spartiano in Severo dice due volte, che sè il Sertizonio: Opera ejus publica, pracipue Roma, extant Septinonium, & Therma, &c. e nel fine: Cum Septinonium faceret, Oc. e ch' i Settizonii sepolture fossero non si legge, ne può dirsi. Così anche quel, che di Severo segue a scrivere, maggiormente so dichiara: Cum Septizonium faceret, nibil aliud cogit avit, quam ut ex Africa venientibus suum opus occurreret. Perche non dice Sepulcrum suum occurreret, essendo la specialità in cotal caso molto notabile? se Seposcro havelle satto Severo a tal sine, non la vista a gli Africani dell'opra, ma l'espositione delle ceneri sarebbe stata cagione finale. Segue Spartiano: Et nif absente eo per Prafectum Orbis medium simulacrum ejus esset locatum, aditum Palatinis ædibus, id est Regium atrium ab ca parte facere voluisse perbibetur. Ma poteva haver' un' Atrio Regio, ò l'entrata d'un Palazzo Regio confacenza... con un sepolcro? ben l'haveva con una loggia, con un colonnato da trattenimento, da vista, ò da altro, come quel Settizonio potè effere, e come mostra aucor la figura. Spartiano vi soggiunge: Quod post Alexander cum vellet sacere, ab Auspicitus dicitur effe probibitus, cum boc sciscitatus non litasset; & haurebbe Alessandro Imperator Pio havuto ardimento di violar' un sepoteto d'Imperatore, per fare al Palazzo una nuova entrata non necessaria? Non sarebbe egli passato a tentarne per mezzo degli Auspicii la volontà del Cielo, come in ogn'altra cosa lecita soleva... farsi: & in fatti non ha punto dell'immaginabile, che Severo si fabricasse congiunta al Palagio la sepoltura.

Veggio, che le parole del medesimo Scrittore in Geta portate da me sopra sono state cagioni di tal concetto: ma ivi non dice Spartiano del Settizonio fatto sotto il Palatino, ma del sepolcro dal medesimo erettosi in somiglianza di Settizonio (forse il genio d'dell' Architetto, d'del secolo inclinava a far fabriche d'unafoggia ) nella via Appia. Dalla somiglianza s'esclude l'identità; & i siti mostrano quello, e questo diversi. Chi dirà, che la strada fra il Circo Massimo, e l'Arco di Constantino sosse l'Appia? oltre che le parole In via Appia euntibus ad portam dextrum, se non si da loro una mostruosa stortura, come alla via, ci dipingono quella strada, che diritta andava alla porta, e non lungi molto dalla porta ci additano il sepolero. L'Appia da Frontino, da Statio, da Festo, e da altri ci si dice haver cominciato fuori della porta; lo stenderla anche dentro a dirittura fino al Circo Massimò può passare: ma il più dilungaria con altre suolte, e dove Spartiano dice Euntibus ad Yortam intendere di que' sche stavan, nel cuore di Roma, ha

del mostruoso.

Pretese per ciò altri, ch'il Settizonio da Seveto satto sosse quello della via Appia, questo sorro 1] Palatino esser stato il vecchio, che si legge in Suetonio; mavanamente; perche haver Severo fatto il Settizonio sotto il Palazzo pur troppo chiaro si dice de Spartiano. Il Penvinio nella Regione 12. dice Settizonio vecchio l'altro della via Appia verso la porta; ma sincor quello esser stato fatto da Severo si legge in Géta.

Diciemo denque due effet flati i Settizonii, per quanto se ne legge; uno vec- Due farons chio, li ciu Suctonip in Ties, & Ammiano nel 15, e verisimilmente su nella Re- i settionii. gione 3: per quanto diffi ivi? l'altro lotto il Ralatino fabricato da Severo, & è questo. Per terzo vi supoi un seposero latto Cal-medesimo Severo in sorma di Settizonio su la via Appia prello la Porta Capena, del quale hella Regione duode-

cima fi dirà.

Ci rimane l'Arco di Constantino, che bello, & intero sorge a piè dell'angolo Orientale del monte, se non che alle otto belle statue, c'ha su la sommità, mancano Constanle teste, levate, come racconta il Giovio, da Lorenzo de' Medici segretamente, e tini. portate a Fiorenza. Le sue sculture parte bellissime, parte oltre modo rozze apertamente si manisestano di due tempi, cioè a dir le rozze satte in tempo di Constantino, le migliori assai più antiche, e tratte da alcun' altro edifitio. E' voce, che fossero dell'Arco di Trajano, ch'era nel suo Foro: di che lascio la verità occulta, com'ella mi sembra.

Sotto la maggior sua volta in un lato si legge LIBERATORI VRBIS, nell' altro FVNDATORI QVIETIS. L'una, e l'altra fronte ha questa inscrittione.

IMP. CAES. FL. CONSTANTINO MAXIMO P. F. AVGVSTO S.P.Q.R. QVOD INSTINCTV DIVINITATIS MENTIS MAGNITV DINE CVM EXERCITY SVO TAM DE TYRANNO QVAM DE OMNI ELVS PACTIONE VNO TEMPORE LVSTIS REMPVBLICAM VLTVS EST ARMIS ARCVM TRIVMPHIS INSIGNEM DICAVIT.

Dalle quali memorie sembra dover cavarsi, che l'Arco gli sosse eretto immediatamente dopo che oppresso Massentio entrò Constantino in Roma vittorioso; ma il titolo di Masseno, il quale, come il Panvinio discorre nel Commentario de' Fasti non gli su dato, se non negli anni ustimi del suo Impero; mostra, che solo in quell' ultimo su è eretto, è compito. Il leggervisi anche VOTIS X. VOTIS XX. sa partimente inferire, che dopo il decimo anno del suo Impero in Roma gli sosse è sinito, è decretato. Come la verità si sosse, ciascheduno la si discorra a suo gusto.

# ROMAANTICA

#### DI

# FAMIANO NARDINI-LIBRO SETTIMO.

La Regione Undecima da altri descritta.

#### CAPO PRIMO.



L lato del Palatino stà la Regione del Circo Massimo, il qual Circo di lunghezza mon minore di quel monte gli giace alla falda. Della descrittione, che mè sa Ruso, se n'hà solo uno straccio; ed è questo.

## Regio Circus Maximus.

Apollo Calispex Salina Porta Trigenina

Lucus Semelis minor

Ædes Portumni ad P. Sublicii

Ædes Ditis Patris

Ædes Cereris

Ædes Proferpina

Templum Mercurii

Templum Herculis

Hercules Triumphalis

Circus Maximus

Hercules Olivarius

Ara Maxima

Ædes Confi

Vicus Confinius

Vicus Proscrpina

Picus Cereris

Vicus Argei Vicus Piscarius Vicus Parcarum Vicus Veneris Vicus Santius Farum Olitorium Columna Lastaria Edes Pictatis Edes Matuta Velabrum majus in Foro Olitorio. Sacrarium Saturni cum Luco Arca Sautta Ædicula XII. Veneris Janonis - refique Omnia desunt

La descrittione, che se n'hà di Publio Vittore, è questa.

# Regio XI. Circus Maximus.

Circus Max. capit loca CCGLXXXM. ubi Porta XII. Templam Mercuris
Edis Ditis Patris

Dd

Edis

Edis Cereris Ædes Veneris, Opus Fabii Gurgitis Acdis Portumni ad Pontem Aemilium, olim Sublicium Porta Trigemina Salina Apollo Celifpex Edis Portumni Hercules Olivarius Ara Maxima Temphim Castoris Ætis Cereris eÆdis Pompei Obelisci duo, jacet alter, alter erectus Ædis Murcia Ara Confi subterranea Forum Olitorium, in co Columna

Latterie de quem infantes le : Se alendos deferunt Edes Pictatis in Foro Olitorio Ædes Junonis Matutæ Velabrum Majus Vici VIII. Ædiculæ totidem Vicomazistri xxxII. Guratores 11. . Denunciatores 11, Insulæ MDC. Domus LXXXIX. Balnea Private XV. Horrea XVI. Lacus LX. Pistrina III. Regio in ambitu continct Pedes XIMD.

Nel nuovo Vittore sono le seguenti aggiuntioni, e varietà.

I luoghi, che capisce il Circo Massimo, si dicono ccc Excom. Edis Proserpina Hercules Triumphalis, Al Tempio di Castore s'aggiunge Vetus Edes Portumni Vetus

Velabrum Minus
I Vicomagistri si dicono
EXXVIII. alids EXXII.
L'Isole MDC. alids IIMDC.
I laghi XV.
L'Ambito della Regione
pedes XIMDC. alids
EIMD.

#### S'hà nella Notitia:

#### REGIOXI.

Trus Maximus, qui capit loca quadringenta quinque millia, continet x11. portas, Templum Mercurii, Aedem Ditis Patris, Cererem, Portam Trigeminam, Apolinem Colifpicem, Herculem Olivarium, Velabrum, Arcum D. Confiantini, Viti xvii. Aedicula xix. Vicomagistri xix Curatores duo, Insula quomillia sexcenta, Domes xxxix. Horrea xvi. Balnea xv. Laci xx. Pistrina xv. continet pedes undecim millia quingentos.

#### E nel Panvinio sono le seguenti.

Vicus antiquus Publicii ad Portam Trigeminam
Argiletum
Lucus Saturni
Al Tempio d'Ercole aggiunge
Victoris in Foro Boario
Templum Jani ad Forti Olitorium
Il Tempio Ditis Patris pone
Summani, alids Ditis Patris
«Edes Cereris vetus

L'Ercole Olivario dice Ædes
Herculis Olivarii ad Portam
Trigeminam
Ædes Junonis
Ædes Pudicitiæ Patritiæ
Ædes Pudicitiæ Plebeiæ in Vico
longo
Ædes Fortunæ Virilis ad Tiberim, in qua erat statua lignea
Ser. Tullis Regis

eÆdes

Ædes Spei in Foro Olitorio Ædes Apollinis Medici Ædes Liberd, Liberæque Ædes Solis Ædes Floræ Ædicula Juventutis in Circo Ædicula Solis Ædicula Proserpina Ara Acce Laurentie in Velabro Signa Dearum Setie, alies Segeste Metic, ac in Circo Max. Tutilina

Circus Intimus Campus Trigeminorum Taberne Bibliopolarum Argiletanc Emissarium Cleace Maxime in Tiberim Fornix Stertinii in Circo Maxime cum figuis auratis Lupanaria Le case dice execus. L'Ambito della Regione dice pedes XIMDG.

#### Paolo Merula v'aggiunge.

Ficus Velabrensis

Noi aggiungiamoci.

Vallis Martia, seu Murtia Sepulcrum Tribunorum Militum à Volscis occisorum. Domus D.Ciceronis, & Paciliana Signum Pueri impuberis

Ara Jovis Inventoris Caput Vici Publici Sacellum Volupia Ædis Junonis Sospita. Pulchrum Littus

Così disunito era il giro di questa XI. Regione, chè formava per appunto l'Ypsilon di Pitagora; il cui principio suori della Porta Flumentana cominciando tra il Palazzo de' Savelli, & il Tevere fino alla punta dell'Aventino dove è la Scola-Greca, ivi si divideva in due rami; de' quali il sinistro era la Valle detta hoggi Cerchi tra il Palatino, e l'Aventino terminante sotto S. Gregorio, e sul principio di quella via, che da Cerchi conducendo alla Porta di S. Paolo divide l'Aventino in due gioghi. Il destro corno nello stretto piano fra l'Aventino, & il Tevere perveniva quasi sotto la Chiesa Priorale de' Cavalieri di Malta; dove la Porta Trigemina dicemmo esser stata. Così dalle cose, che Vittore vi registra, apparisce, e nel dichiaratle apparirà meglio.

# Il Cerchio detto Massimo, e la sua Valle.

#### CAPO SECONDO.

D Rima di parlar del Circo, donde prende il nome la Regione, conviene trattar del sito, in cui era. Questa Valle esser stata detta Martia, cavasi da Cassiodoro Vallis nell'epistola 7. del libro 5. ove dice: Sed mundi Dominus ad potentiam suam-opus ex- Martia, tollens, mirandam etiam Romanis sabritam in Vallem Martiam tetendit Angustus, ut seu Musimmensa moles firmiter pracineta montibus contineret, &c. Il qual luogo mal'inteso dal tia. Biondo sù creduto descrittione del Mausoleo d'Augusto. È dietro a cotal supposto le parole, ch'ivi feguono di Cassiodoro, ferono sognare, che da dodici porte di quella mole ne i giuochi Circensi i cavalli uscendo andastero per l'Equirie alla volta.... del Circo profilmo, ch'era dov'è hoggi Navona, da lui creduto Flaminio. Della qual chimera furono seguaci, non ch'altri, il Pulvio, e'l Marliano, nel solo sito del Circo Flaminio discordanti dal Biondo.

Quindi la Valle Martia fu dagli Antiquarii concordemente creduta quel piano, che congiunto al Campo Martio si distende fra il Tevere, & il Colle degli hortuli tra Ripetta, e la Porta del Popolo; sin che da gli Scrittori del nostro secolo è stata meglio Dd 2

meglio osservata la verità. Parla indubitatamente ivi Cassiodoro del Circo Massimo, e de' suoi giuochi : onde la Valle detta da lui Martia sù questa, il cui nome hoggi è Cerchi.

Anzi il Bulengero, e con esso altri, stimando scorretto il testo di Cassodoro, in luogo di Martia leggono Murtia, persuasi da Varrone, che nel 4. della Lingua Latina dice: Intimus Circus ad Murtium vocatus, ut Porcilius ajebat, ab Vrceis, quod is locus effet inter Figulos: Alii dicunt a Murteto declinatum, quòd ibi id fuerit, cujus vestigium manet, quòd ibi Sacellum etiam nune Murtia Veneris: A cui è conteste Livio nel 1. Latinis in Civitatem acceptis, ut jungeretur Palatio Aventinum, ad Murtie date Edes. Tutto ingegnosamente: ma non solo in Cassiodoro si legge Martia; Claudiano nel z. delle sodi di Stilicone Martia la dice anch'egli.

Quoticz vallis tibi Martia nomen

Ducet Aventino, Pallanteoque recessu. E Simmaco nell'epistola 22. del 10. libro: Malo fremitum Martia Vallis exponere, ac illam quadrigarum distributionem, &c. Onde converrà ò correggere ancor questi, ò vero, bench'ivi fosse il luogo detto Murtio dal Mirteto, credere, che la Valle tutta havesse nome di Martia, forse da Anco Martio, quando distendendo oltre al Palatino le mura, la die ad habitare a' Latini accettati in Roma per testimonianza di Livio citato pur' hora - Ma ò Martia, ò Murtia, ch'ella si chiamasse, poco rilieva. Dionigi nel 3. dice questa Valle da principio stretta, e prosonda esser stata... poi ripiena a poco a poco.

Quivi il Circo per il corso de? Cavalli, e delle Carrette su primieramente destinato de Tarquinio Prisco. Fù fatto non di fabrica stabile, ma di palchi di legno Circus disfacibili alzati non dal Rè Tarquinio, ma privatamente da ciascheduno de' Sena-Maximus tori, e de' Cavalieri per proprio uso: Così Livio nel 1. Tun: primum Circo, qui nunc Maximus dicitur, defignatus locus est, loca divisa Patribus, equitibusque, ubi spellacula sibi quisque facerent, fori appellati: spectavere furcis duodenos ab terra spectacula

alta suffinentibus pedes, &c.

Ma da Dionigi nel 3. si dice, che Tarquinio il fabricasse stabile, e gli facesse i sedili. Idem Tarquinius primus in Circo Maximo inter Palatinum, & Avent inum montes fito primo circumquaque operta tello fecit sedilia, nam antea santes spellare solebant fuicis tabulata sustinentibus. I quali due Scrittori sembrano a me facilmente concihabili uno con l'altro. Parla Livio de' primi giuochi celebrati ivi da Tarquinio Prisco dopo vinti i Latini; ne quali è credibile, ch'in quella prima volta ciascheduno si facesse il suo palco. Dionigi poi raccontando, che quel Rè fabricò il Circo, chiaro è, ch'intende dopo i primi giuochi, che vi s'erano celebrati co' soli palchi.

L'etimologia del Circo, se si crede a Servio, deriva da i gipochi Circensi, e questi dalle spade, con le quali i giuochi si circondavano, ò intorno alle quali correvasi. Sue Etime- Così egli nel 3. della Georgica: Olimenim in littore flaminis agitabantur, in altero latere positis gladiis, ut ab utraque parte esset ignavic presentis periculum unde, & ctrcenses dict sunt, quod exhibebantur in circuitu positis gladiis: e nell'8. dell'Eneide: Cirseujes ditti met à circuitu, vel quod abi nune meter funt, olim gladii pouebantur, quos circum ibant. Se à Terculliano nel libro de spectaculis, vien da Circe venesica creduta figlia del Sole: ma forsi migliore da Verroge s'apporta nel 4 della Lingua Latina. Quod circum spettaculis ædisicatus, ubi ludi stunt, & quod ibi circum Metas fertur pampa, O equi turrunt; a cui è con este Nonio nel c.1. Circus dicitur omnis ambitus, vel Lyrus, cujus diminutivum est circulus. Accius Andromeda: Qu. e Luna circos annuo in cur su institit. E propriamente non altro haver significato mai il Circo, chè Giro, ò Figura rotonda dichiara Cicerone nel lib.2. De natura Deorum: Cumque due forme presantifime fint, ex solidis globus, sie enim spheram interpretari placet, ex planis autem Girtus, aut Orbis, Ge

. Dell'aggiunto di Massimo varie derivationi s'argomentano; ò perche i giunchi detti

detti Magni vi si celebrassero, ò perche i giuochi a i Dii detti Magni si sucessero, ò

perche sosse più degli altri Circi ampio, ergrande.

La sua forma è deserius a lungo, & al vivo da Dionigi immediatamente dopo sua descrita le portate parole. Locus speciaculorum in triginta curres destribuit (parla pur di Tar- tione . quinto ) ut curialium qui squa sue loco speciatement sederets quod open & ipsum procedente tempore amumeraudum eras inter speliacula sotius. Urbis pulcherrimas longitudo enim ezus est trium stadiorem cum dimidio-latstudo quatuor jugerum, a duobut majoribus latoriber. Europeinore tingitur Euripo. - qui aquer recipiat detempedali profundutate, smul & latitudine: post Euripem entredia sunt triportisus. Ima babent lapidea paulum standenslad sicution. Theatris) sediliad uper duplici soutignations sunt lignea. Duas majores Porticus tertia:minor conjungit transversio limata specie apposita, ut extribus una conficiatur amphitheatralis octo stadiorum amplitudiucscapan centum quinquazinta mil-Itu bominum. Reliquum è minoribus latus, quod subdivale esti habet formicatos carceres. unde equi emittuntur omnes uno claufo repagulo. Externé ambit Girenn fimple n contesta, porticus babens officinas. O superne cellas, per quas spectatores intrant. O, ascendant per officings figular, ut mulla:confusio emoriatur inter tot kominum millia tum venientia,

tum destendentia.

Quindi e del Circo Messimo, e degli altri si può percorre, e-mirar-la signifique fliconglicochi: magerà asverrali. che in cotal descrittione li rappresanta don con. la maniera, egrandezza, della quale il fice Tarquinio, madiquella, ch'al tempo di Dionigi si vedeva. Era più lungo, chè largo, cioè lungo trè stadii, e mezzo; & essendo lo stadio 120. passi, cioè 625, pledi antichi secondo Plinio, che fanno 833. palmi nostri, e un terzo, riesce la somma di piedi 2187. e mezzo, di canne nostrali 201. palmi 6. oncie 10. Era largo quattro Jugori; & essendo il Jugero secondo il medesimo Plinio, di piedi 240. cioè di 320. pelmi, segue, ch'egli fosse di 960. piedi, cioè di canne 128. la qual larghezza dal Donati ancora si nota; Plinio, che del medesimo Circo porta la grandezza nel c.13. del libro 36. sembra discordar da Dionigi circa la lunghezza, dicendo ; Circum maximum a Cafare Diffqtore extrustum longitudine stadiorum trium, latitudine unius, sed cum ædisiciis jugerum quatuor ad sedem ocux.millium: ove di soli trè stadii si dice lungo; ma il consenso perfetto frà di esti à me sembra chiaro. Mentre Dionigi disse la larghezza di quattro Jugeri, raccolgasi. da Plinio, che intese Dionigi non del solo vacuo, ma con gli edificii, e i portici, che'l circondavana, essendo il solo vacuo lergo secondo Plinio non più d'un sadio. Quando dunque Dionigi parla delle lunghezza, dee parimente intendersi con gli edificii, cioè da un cepo co' portici in forma lunare, e dall'altro con le cerceri de' cavalli, i quali meno del mezzo stadio non haver'occupato cavasi dalla distereza, che fà Plinio nelle larghezze, cioe di quella del vano d'uno stadio, che fà canne 88. pal.3. e un terzo, e dell'altra seconda con gli edificii di quattro sugeri, che son canne 128. la qual differenza frà l'una, e l'altra larghezza è di canne 44. pal. 6. e due terzi-numero al mezzo stadio molto conforme; e le vantaggioso di z. canne, quel vantaggio di più non era nella lunghezza; ove non erano portici da una parte, e l'altra, ma le careeri d'una perte occupavano meno fito de' portici. Così anche rivoltati a Plinio possiamo dire i Quando egli parla della lunghezza di srè stadii non d'altro, chè del vacue petè intendere, come nei parler primieramente della larghezza non altro, ch'il vacuo fignificò: & ecco la dilcordia evidentemente concordata, e stabilito insieme il Circodi lunghezza nel vacno canne 250. e co sedili occupanti C.22. pal.3. e un terzo, e con le carceri di canne 19. palmi 3. , e mezzo, lungo tutto c.391. pal.6. oncie . o. Di larghezza nel vacuo c.83. pal.2. oncie 4. co' sedili da... una parte, e l'altra di c.44. pal. 6. oncie 8. la tutto c. 129. come la qui posta pianta... dimostra.



Espacità :

Maggior pugna è nella capacità; dicendosi da Dionigi capir'il Circo cento cinquanta mila persone, da Plinio ducento sessanta mila, da Vittore finalmente trecen-

to ottenta mila, la qual difficoltà non è hora tempo, che si diciferi.

Era il Circo dunque (per far ritorno a Dionigi) più assai lungo, chè largo; ne' termini della cui lunghezza era da una parte circolare, dall'altra diritto, come i Teatri; da'quali disseriva solo nel tratto lungo, e nell'havere in vece della scena le carceri. Il resto era cinto nella stessa guisa da' Portigi; sopra i quali nella parte più interna erano, pur come ne' Teatri, & Ansiteatri, sedili di pietra ascendenti ano scarpa, ò per meglio dire, a scalini; de'quali si ravvisano ancor'hoggidì l'orme nel Coliseo. Di là da questi sorgevano due ordini d'archi con sossitte (così le parole serano fatte in volta, luoghi dove stavano chiusi i cavalli alle carrette attaccati prima delle mosse: Carceres disti quòd coercentur equi ne inde excant antequam Magistratus signum mist, Varrone scrive nel 4. della Lingua Latina. Furono queste da Ennio dette Oppida (scrive il medesimo Varrone ivi) quod a muri parte, pinnis, turribusque carceres olim suerunt. Scripsit Poeta. Distator ubi currum insidit, pervebitur usque ad oppidum.

Le Carceri nel Circo erano distinte in dodici porte; le quali, come Cassiodoro nella portara epistola riserisce, chiuse con ripari sostenuti da grossi canapi nel dar del segno aprivatsi mirabilmente tutte ad un tempo. Io però mi credo, che l'entrata del Circo nel mezzo delle Carceri sosse patente, e scoperta, come imbocco di piazza, mentre per essentravano le pompe solennemente. In oltre io quivi dimanderei volentieri, se le dodeci porte, ehe sutte ad un tempo s'aprivano, secondo Cassiodoto, occupassero la larghezza intera del Circo, è pur la metà; se tutta, essendo il Circo tramezzato dalla spina, e cominciando il corso da una parte, quelle carrette, che uscivatto dalle porte dell'altra, troppo haurebbono havuto di disvantaggio, se però non correva ciaschedina dalla sua parte aggirandosi queste a quelle all'incontro, ch' so non ardisto credere, non che assermare. Se una sola metà ingombravano, nell'altra che cosa era? Forse altre dodici porte? Le mosse si davano forse una volta da una parte, l'altra dall'altra del Circo? Certo si è, che quattro sole carrette per volta correvano, una per ciascheduna fattione. Si trabe da Servio, che à quel verso di Virgisio nel 3. della Georgica.

Cen-

Centum quadrijugos agitabo ad flumina currus.

soggiunge: Olim XXV. missus siebant &c. Onde quattro sole porte per volta poterono aprirsi; e se ventiquattro erano, s'aprivano in sei volte tutte, cioè trè volte per parte. All'incontro le fossero state dodici in tutto lo spatio, non potevano aprirsene quattro per volta. Nè la gran larghezza dello spatio, che sù d'83. canne, benche se ne tolgano sei, è sette occupate dall'entrata, e dalla Spina di mezzo, eraincapace di 24. porte, e di più ancora. Ma Sidonio ci dà a credere il contrario nel Narbone, ove rappresenta descritto al vivo quel corso:

Tum quà est Janua, Consulumque sedes, Ambit; quam paries utrinque senis Cryptis, carceribusque fornicatus.

Forse le porte in tutto erano dodici, e sei sole se n'aprivano in ciascheduna mossa a vicenda applicate alle sei sattioni, dopo che all'antiche quattro surono da Domitiano aggiunte due altre, cioè la dorata, e la purpurea, come nel capo settimo di quel Cesare scrive Suctonio? A me in vece di risolvere basta haver suscitato il dub-

bio, acciò da migliori dottrine si sottilizzi.

Trà i portici, e'l vacuo da tre lati era l'Euripo, cioè un canale d'acqua largo, e Enripe. profondo dieci piedi; ch'erano pal. nostri 13.e un terzo. Questo esfervi stato aggiunto da Giulio Cesare scrive Suctonio nel c.39. Circensibus spatio Circi ab utraque parte produtio, & in gyrum Euripo addito. Quivi esser stati uccisi Cocodrilli, ed altri animali acquatili, & esservi satti fatti combattimenti navali si dice; anzi da quasi tutti gli Antiquarii si osserva in Lampridio, ch'Elagabalo per celebrarvi battaglie, ò corfi navali, l'empì di vino: Fertur in Euripis vino plenis navales Circenses exbibuisse. lo però dalle parole di Lampridio non sò trarre ciò necessariamente, havendo elle fenso piano, e commodo, ch'Elagabalo empiendo di vino alcuni Euripi (se del Circo, è cavati altrove non fi sà ) fè rappresentarvi giuochi Circensi navall, cioè corsi di navi, come delle carrette si faceva ne'Circi. Nella stessa guisa haver'assai prima... Scauro fatto un'Euripo non perpetuo, & in esso haver rappresentato il combattimento di cinque Cocodrilli, e d'un'Ippopotamo scrive Plinio nel 26. c. dell'ottavo lib. Primus eum, (Ippopotamo) & quinque Crosodilos Roma adilitatis sua ludis M. Scaurus temporario Euripo ostendit. Il fin dell'Euripo fatto ivi da Cesare su, non... combattimenti, ò corfi acquatici, ma impedir, che gli Elesanti riserrati nel Circo non disturbassero il popolo nel far forza d'uscire; e perciò forse ampliò al Circo lo spatio.

L'Euripo havervi durato anche poco mostra Plinio nel 7. dell'ottavo: Universi eruptionem tentavere, non fine vexatione populi circumdati clashris ferreis. Qua de caufa Cesar Distator possea simile spectaculum editurus Euripis arenam circumdedit, quos Nero Cesar sustulit equiti loca addens. Ben'è vero, che da Cassindoro nell'epistola. 51. del libro 3. descrivendofi nel Circo l'Euripo sembra sarsi tede, che vi durasse al suo tempo: Euripus maris vitrei reddit imaginem, unde illue delphins equorei aquas interfluunt: ma se è vi fosse risatto col tempo, è Cassiodoro descriva ivi, oltre le cose all'hora presenti del Circo, tutte l'altre aucora, che v'erano prima state, piacemi di riportarmi all'altrui parere. Per ultimo, io non credo, che havesse l'Euripo acqua corrente, e continua (ch'un particolare aquedotto, e ben grande haurebbe richiesto) ma penso, che nel celebrarsi de' ginochi s'empilse di volta in volta.

d'acqua, che vi stagnava, e finiti i spettacoli si votasse.

La parte esterna, e convessa del Circo era (dice Dionigi) cinta d'un semplice Ponici este portico, nel qual'erano botteghe, e sopra stanze, per le quali senza dar disturbo a ' rivri photoriguardanti salivasi. In conformità di ciò si legge nel 15. de gli Annali di Tacito, che siames ch'il Neroniano incendio cominciò in es parte Circi, que Palatino, Celioque montibus contigua est, ubi per tabernas, quibus id mercimonium inerat, quo slamma alitur; smul (eptus ignis, & statim validus, ac vento citus longitudinem Circi corripuit. Ma

Dd A

se nel

se nel di suori tutto era portico, nel di dentro Sedili scoperti, ò coperti di sossitte, le botteghe, e le stanze dove erano? Posto un portico semplice nel di suori del pie no terreno, segue, che le botteghe sollero dentro al portico nel sito, soura cui erano i sedili. Le stanze poi di sopra ( non essendo verssimile, ch'impedissero la parte interna destinata a spettacoli) facilmente surono sopra il portico esteriore terreno; ch' è quanto a me sembra poter congetturarsene molto diversamente dal disegno, che Pirro Ligorio ne sece, ma con intera consormità alle parole di Dionigi: Externe ambit Circum susplex contesta porticus habens oficinas, & superne cellas &c.

Fotnix &c.

Fù dunque il Circo primieramente fabricato da Tarquinio. Indi esser stato da... Stertinii altri perfettionato, & ornato s'hà da Livio nel 3. della 4. L. Stertinius de Manucu signis biis fornicem in Maximo Circo secit, & signa aurata imposuit, e nel primo della... quinta leggest, ma corrottamente, che i Censori facessero, oltre l'altre cose: Car-Ornementi, ceres in Circo, & ova ad notas curriculis enumerandas, & " dam, & metas trans cadilatationi veas ferreas pe \* intromitterentur, finche Giulio Cesare il sece (come con Suetonio e riftoramen. disti) più ampio, e con l'Euripo. Augusto haverlo sabricato l'epistola di Cassiopiù tempi. doro già citata racconta; & il Panvinio crede, che lo risarcisse, ò l'ornasse, col testimonio d'una medaglia del medesimo col rovescio del Circo: ma Cassiodoro parla apertamente di fabrica di nuovo fatta; e noi altra luce mon havemo, chè dell'Obelisco, che con impresa memorabile vi se Augusto condur dall' Egitto; e perciò nelle medaglie esser stato scolpito il Circo io mi credo; e Cassindoro ò dalla medaglia medefima, ò dalla fabrica, che vi fe Giulio Cesare, pigliò forse equivoco; ma ciò poco importa. Claudio (dice Suetonio nel c.21.) Circo Maximo matmoreis carceribus, auratisque metis, que utraque & tophina, ac lignea aute a sucrant, exculto, propria Senatoribus constituit loca promiscue spettare solitis. Arso poi nell' incendio di Nerone, se de Vespasiano, ò da Domitiano sosse risatto non si sà. e perciò non si crede; ma a me par duro, che Domitiano nelle sabriche magnifico, e che de' giuochi Circensi si dilettava, e celebrò i giuochi secolari, ne' quali quò facilius septem missus peragerentur, fingulos à septimis spatiis ad quina revocavit, non lo ristorasse. Ma come si stia la verità, certo è, che da Trajano sù fatto più ampio, e più bello. Dione; Circum collapsum ampliorem, atque elegantiorem restituit, quod ided se fecisse inscripse, ut populum Romanum capere posset. Suctonio in Do miuano l'accenna in tempo di Trajano, ò d'Adriano non caduto, ma abbrugiato, se nell' incendio di Nerone, ò in altro, è dubbioso: Fetit (Domitiano) Naumachiam; è cujus posteu lapide Circus Maximus deustis utrinque lateribus extru-Eus est: Della cui amplificatione Plinio Cecilio nel Panegirico: Hinc immensum 14tus Circi templorum pulchritudinem provocat. Digna populo victore gentium sedes, nec minus ipsa viscuda, quam que exilla spectabuntur, cui locorum quinque millia adjecisi : ove, se io non temessi la taccia di troppo audace, volentieri crederei scorretto il numero, e ch'in vece di quinque millia, quinquaginta millia dovesse leggersi; poiche alla primiera capacità di 260. mila detta da Plinio, li cinque mila, che son meno della cinquantesima parte, non porevano far' aggiunta sensibile, nè degnad'esser' espressamente acciamata da Plinio frà i rettorici encomi, che egli sà quel Prencipe; nè Trajano per sì poco accrescimento gli haverebbe senza rischio di deritione posta inscrittione d'haverlo fatto si ampio, ut Populum Romanum sapere posset. Finalmente non leggendosi il Circo accresciuto, notabilmente almeno da altri dopo Trajano alli 385. mila luoghi notati da Vittore, assai più a'accosta un'aggiunta di 50. mila fatta alli 260. mila, delli 5. mila, i quali si leggono in quel Panegirico. Quindi la disserenza de' numeri, ch'è trà Dionigi, Plinio, e Vittore portata sopra potè nascere, (okre gli altri accrescimenti insensibili fatti da diversi nel ristorarlo)prima dal levarne, che se Nerone l'Euripo per aggiungervi i luoghi de' Cavalieri: secondariamente dalla gran dilatatione, che sè Trajano: ma accennato ciò di passaggio, lasciolo nella ve-

la verità sua. Esset caduto nell'Impero d'Antonino Pio scrive Capitolino. Adversa ejus temporibus bac provenerunt, fames, de qua diximus, Circi ruina; il quale perciò rifatto dal medefimo Imperadore non irragionevolmente credesi dal Donati. Io nondimeno lo direi rifatto da Marco Aurelio suo successore per una medaglia... del medesimo Augusto col Circo nel suo rovescio portata nel quarto Dialogo dall'

Agostini.

Discorsa l'universal forma del giro, prima di venir' ad altre specialità, non suoi residui. sarà, chè bene, ravvisare i residui, che dopo tante ingiurie di tempi son restati nel sito non meno, chè nel nome. Della gran Valle di Cerchi, se fisamente fi mira, & attentamente si considera il fondo ovato, che hoggi serve ad uso d'horti, vi si rassigura l'antico spatio puntualmente. Chi poi primieramente fissandosi nel lato della Chiesa di Santa Anastasia, osserva quegli avanzi d'archi lateritii, che hà congiunti, archi dell' antico Circo Massimo li ravviserà. Per vederne poi l'altro estremo, va la finu al fin de gli horti di Cerchi di là dalla. via, che và à San Gregorio; vi vedrà alcuni pezzi evidentissimi dell'estremo tondeggiante, che da Dionigi fi dice lunato; e pronuncierà subito. Quì il Circo Massimo terminava certamente, e perciò al lato di Sant' Anastasia haveva le carceri. Caminando poi da uno all'altro de i due estremi lungo la via, gli s'offriranno spessi i residui d'archi della stessa foggia, e materia diritti a filo, e riconoscerà ancor le scale, per le quali salivasi à primi sedili; ch' erano gli anteriori, più bassi, e scoperti, e sinalmente, se verso il Palatino al za gli occhi alle gran ruine, che si dicono Palazzo Maggiore, perche son credute del Palagio antico Augustale, gli converrà dopo qualche poco di durezza consessar' à se medesimo quella parte, che da mezzo monte in là verso il Celio hà forma d'un Portico lungo, e stretto, esser la parte del Circopiù alta, nella quale erano i sedili coperti, e di legno,

Parrà inverissmile primieramente, ch'il Circo si congiungesse col Palatino inmaniera, che nè pur vi si fraponesse una strada. S'opportà che senza strada non po- vasi cel vateva il Circo nella sua parte esteriore haver portici, nè botteghe. Ma che, che si latinofosse nel tempo della Republica, e di Tiberio, nel quale Dionigi scrisse, anzi, e ne' susseguenti sino a Trajano; nell'ingrandimento, che Trajano vi sece, non è sacile, che per dargli suffi iente capacità il congiungesse col monte, e ve l'appoggiasse? Nella Regione precedente giudicai credibile, ch'il Palagio Imperiale fosse congiun. to col Circo; e cotal congiuntione ancorche prima di Trajano potesse esser per mezzo d'Archi sopraposti alla via, nel dilatamento, che poi se Trajano, non è meno

credibile s'accostasse al monte.

Le parole di Cassiodoro Immensa moles sirmiter pracinita montibus, paiono rappresentarne spalleggiamento. Anzi chi a tutto quel periodo sà rislessione non frettolofa, scorgerà non duro, che Cassiodoro parli del Palagio Augustale inalzato sul monte,e disteso verso la valle sul Circo: e forse quello, che dell'uso di butter la salvietta nel Circo scrive Cassindoro nell'epistola 51. del 3. tibro è uno assai calzante. inditio di ciò: Mappa verd, que signum dare dicitur Circensibus, tali casu sunit in morem. Cum Nero prandium protenderet, & celeritatem, ut assolet, avidus spectandi Populus flagitaret, ille mappam, qua tergendis manibus utebatur, just abiici per sene-Bram, ut libertatem daret certamints posulandi. Hinc trasium est, ut ostensa mappa certa videatur esse promisso Circensum futurorum, più ragionevole sembrandoci haver Nerone desinato nel Palazzo, che nel Circo, in cui non erano fenestre, dove la salvietta buttata si dice, ma archi aperti; & è più assai credibile una cotal' origine di quell'uso, ch'il convito solito farsi nel Circo, ò nel Teatro da' Consoli; di cui Cedreno compendiator d'historie assai meno antico di Cassiodoro: Mappulæ nomen Roma tali de causa usurpatur. Mos erat, ut Consules in Theatro epularentur, ac posquam saturati convivio erant, mantile, quod manibus tenebant, quod & mappa dicitur, proii-

proiscerent, idque is, qui ab eare Mapparius ducitur, arripiens certamen adornabat. Le fortezze poi di que gli avanzi di fabrica la dichiarano sparte non d'altro, chè del Circo. I Portici stretti, alti, & esposti alla veduta, i quali poco sopra al mezzo della loro altezza hanno da per tutto spessi capitelli di pietra da fermarvi travi, e farvi tavolati in caso di maggior frequenza di popolo, a qual'altro uso potevano esser fatti ? Si dirà, che questo portico si vede in volta, e quel di Dionigi haveva sossitte? Replico, ch'il descritto de Dionigi su sabricato de Giulio Cesare; questo fatto da Trajano, ò da Antonino ben' è verisimile, che per liberarlo dalla temadell'incendio, si facesse in volta. Ha di là dal portico al colle contigue certe stan. ze, nelle quali non è pur' un segno di senestra, che vi sia mai stata; argomento certo, che la commodità del lume togliendoglisi in quel lato dal colle congiuntoli, Phaveva folo dal portico, e malamente.

Lupana-JIA.

E queste eran sorle quelle stanze, che solo buone ad usi notturni, & oscuri, te-

nevansi da Lenoni, per Lupanari; onde Giuvenale disse nella satira 3.

et ad Circum jussas prostare puellas;

Le quali stanze prima del giorno lasciavansi dalle meretrici. Il medesimo Giuvenale nella satira 6. di Messalina ragionando.

> Mox lenone suas jam dimittente puellas, Tristis abit : sed quod potuit, tamen ultima tellam Claufit & c.

E coll'occasione della medesima. Dione sacendo nel 60 mentione del Lupanare del Palazzo: Meffalina verò adulteriis. & slupris non contenta (jam enim in Lupanars in Palatio sese, & alias primarias saminas proslituebat) & c. sembra a me difficile poter nel Palazzo intendere altro Lupanare, chè le stanze del Circo al Palazzo congiunte; da che può inferirsi il Circo fin nel tempo di Claudio haver' havuta col Palazzo alcuna congiuntione.

In oltre l'ampiezza dà Dionigi, e da Plinio assegnata al Circo sa di ciò inditio non leggiero. Lo stadio, cicé le 83. canne, e più del solo vacuo, & i quattro jugeri, che sono 128. canne compresivi i portici, portano sì grande spatio, che considerato in quella valle, poco di vantaggio lascia immaginarvi, si chè nel dilatamento poi

fattovi da Trajano restasse ogni spatio verisimilmente occupato.

Non tutto to al Palati-

Ben' è cosa facile, che non tutto il Circo fosse appoggiato al Palatino, ma la sola era congiun- parte, ch'è verso il Celio, dove il monte più si dilata. L'altra metà verso S. Anastalia, dove il colle meno spatioso sembra ancor'hoggi discostarglisi, gli era probabilmente disgiunta. Così al solo Palagio era unito il Circo, e quella fabrica ovata, che vi si vede, e che dà alcuni Tempio d'Apollo si giudica, ma senza fondamento, su alcun membro del Palagio. Sotto le stanze oscure già dette erano facilmente archi, e portici, ammettenti il passo copertamente. Ma quand'anche il passo sosse stato (ch'io non credo ) chiuso dà ambi i lati, non paia strano; poiche per lo mezzo del Circo, aperto era libero il transito, come per piazza. Perciò Nerone ritornato dalla Grecia, ed entrato trionfante in Roma per la vittoria ottenuta nel canto, passò per il Circo a cui per introdurvi le sue pompe gittò a terra l'arco. Suetonio nel 25. Debine diruto Circi Maximi arcu, per Velabrum, Forumq;, Palatium, & Apollinem petiit.

Lo spatio del Circo era per lo lungo diviso (fuori che nelle due estremità ) da un Spine . intramezzo chiamato Spina; intorno a cui si correva, & in cui erano varie cosenotabilissime.

Da capo, e da piedi erano le mete fimili a cipressi rotonde, & aguzze; onde Ovi-Mela . dio nel 10. delle Metamorfosi disse:

> metasque imitata cupressus. Presso a queste le carrette voltavano il corso loro, come da Varrone già citato si . dice, e da Oracio nella prima ode.

meta-

#### metaque fervidis

Evitata rotis Or.

E per ottener la vittoria bisognava sette volte girarle, secondo Cassiodoro; ma Domitiano ridusse ne' giuochi secolari (come Suetonio dice nel cap.4.) i giri da sette a cinque.

Le mete esser state di legno, indorate poi da Claudio scrive Suetonio nel già por- Zrani di letato c.21. & haver ciascheduna meta havuto tre cime distinte accennasi dal medesi- to derate. mo Cassiodoro, che perciò due erano, una per estremità, e ciascheduna in tre con-

giunte si distingue va.

Eravi anche anticamente eretta un'antenna a somiglianza ( credo io ) d'albero Antenna. di nave; nè sò a qual fine. Livio nel 9. della quarta: Malus in Circo instabilis in fignum Pollentiæ procidit, atque id dejecit; in luogo del quale è parer del Donati non irragionevole che fosse da Augusto drizzato poi l'Obelisco, ch'esservi stato nel

mezzo si legge, e vedesi nelle medaglie.

Dell'Obelisco Plinio così scrive nel 9. del 36. Is autem Obeliscus, quem Divus Au-. gustus Circo magno statuit, excisus est a Rege Semnesertea, quo regnante Pythagoras in obolisea & Egypto fuit, centum viginti quinque pedum. O dodrantis prater basim ejusdem lapidis. Ansusto . Ammiano ne sà anch'egli nel 17. mentione; Augustus Obeliscos duos ab Hieropolit ana Civitate transtulis Ægyptia: Quorum unus in Circo Maximo, alter in Campo locatus es Martio. Dicono il Fulvio, & il Marliano questo Obelisco non esser stato eretto da Augusto, ma che nell'erigerlo si spezzò, e però giacque rotto sempre sino a' tempi loro. Dove habbiano raccolta cotal favola non sò pensare. Le parole di Plinio, quem Divus Augustus in Circo magno statuit, quelle d'Ammiano, quorum unus Circo Maximo, alter in Campo locatus est Martio, pur troppo sembra a me, che dinotino erettioni, e le medaglie d'Augusto col Circo, e con l'Obelisco ne son prova. Il più verisimile fi è, che dopo lungo spatio di tempo cadesse, à si rompesse; il che secondo pote dar' occasione a Costantino, & a Costanzo di sar condur l'altro. Era questo Costanzo. (se si crede ad Ammiano nel 17.) assai maggiore, e per la sua grandezza, e per esser dedicato al Sole, non ardi Augusto di rimuoverlo dall'Egitto: ma Costantino levandolo il condusse ad Alessandria per il Nilo, e preparò per condurlo à Roma un maraviglioso vascello di 300. remi. Morto Costantino, vi su fatto condur per Mare, e poi per il Tevere da Costanzo, d'onde sbarcato in terra desertur in Vicum Alexandri tertio lapide ab Orbe sejuntium; unde Chamulcis impositus, tratiusque lenius per Ostiensem portam, Piscinamque publicam Circo illatusest Maximo; nel quale fu eretto: siche de' due Obelischi notati da Vittore jacet alter, alter erestus, il giacente era quel d'Augusto, il dritto quel di Costanzo, de' cui Geroglifici il medesimo Ammiano porta il tenore in Greco, raccolto, com'egli dice, da i libri d Hermapione. Questo essere quel, che hoggi avanti a S. Giovanni Laterano si vede, l'altro d'Augusto quel, che nella piazza del Popolo, ambi alzati da Sisto Quinto. Scrive nella vita di quel Pontefice il Ciccarelli, che cavatili racconta nella Valle di Cerchi: mà certamente niuno d'essi è l'antico intero; poiche quello della piazza del Popolo alla grandezza dell'Obelisco d'Augusto, ch'era di 125. piedi, cinè di quasi 17. canne senza la base, non giunge. L'altro di S.Giovanni Laterano, ch'è minore, alla molto maggior' altezza di quello di Costanzo si consà meno. In oltre qual de' due sosse d'Augusto, quale di Costanzo a me sembra incerto; poiche, se bene la base di quello della piazza del Popolo parla d'Augusto, essendo ambidue gli Obelischi stati ritrovati egualmente per terra, e rotti, non potè la base esser trovata... congiunta ad alcuno. Anzi questa esser stata dell'Obelisco dell'Horivolo del Cam. po Marzo mostra l'inscrittione non diversa punto da quella, ch'era in S. Lorenzo in Lucina portata da Fulvio.

Fu il primo Obelisco dedicato nel Circo al Sole, come Tertulliano nel libro de' Didicato a Spettacoli riserisee: Obelisci enormitas, ut Hermoateles affirmat, Soli prostituta scriptura sele.

Obelifes mi- ejus, unde & census de Egypto superstitue est. Ancor'un' altro minore notali da Casmore dedices siodoro alla Luna dedicato. Da Pirro Ligorio nel disegno, che sa del Circo osser -

te alla Luna. vato (dice) da masoni, e medaglie, ponsi sopra quattro colonne. 在dicula

Presso al maggior' Obelisco nel mezzo era il Tempio del Sole; la cui immagine gli stava sù la cima del frontespitio. Così attesta nel libro de' Spettacoli Tertullia-20: Circus Soli principaliter consecratur, cujus adis medio spatio & effigies de fastigio edis emicat, quod non putaverunt sub testo consecrandum, quem in aperto babent. E s'era, come Tertulliano dice, medio spatio, non poteva perciò non essere nella spina, e presso l'Obelisco. Ben dee dirsi, che non fosse Tempio grande, ma Sacello, che tanto del fito non ammettente impedimenti grandi fi perfuede. Fà d'esso mentione Eles So- anco Tacito nel 15. Propriusque bouos Soli, eni est vetus ædes apud Circum. Se però non fà questo un Tempio diverso suori del Circo, come sembro haver senso il Panvinio, che oltre al Sacello detto da lui Ædicula Solis in Circo, registra anco l'altra Edes Solis.

tonne .

Solis in

Circo.

lis .

Molti segni, e statue di Dii esservi state sopra colonne, mostra Livio nel 10, tue sepre Co-della 4. Tempestas signa in Circo Maximoscum columnis, in quibus superstabant, evertit: I quali, senella spina fossero, è nella circonferenza interiore del Circo, è dissicile determinare; e solo io giudico potersi francamente supporre, non esser stati nello

spatio, dove haurebbono impedito il correre alle carrette.

Segno della Pollenza.

Fra gli altri segni uno v'era della Pollenza, di cui Livio nel 2. libro della 5. Deca; ove l'antenna caduta recconta, dalla quale gittato à terra fu rifacto doppio: Ea re-Segno dice- ligione, & figna duo pro uno reponenda, & novum auratum faciendum. E questi s'ambere, e di Li- bi fossero della Dea medesima, ò pur' il nuovo dorato fosse di Nume diverso, lascio all'altrui giuditio.

Di cre altri segni di bronzo posti à Cerere, à Lihero, . & a Libera sa mentione Livionel 3. della 4. così : Ludi Romani co anno in Circo, scanaque ab Editius Curulibus Gornelio Scipione, & G. Manlio Volsone, & magnificentius quam alias facti & c. Ex argento multiatitio tria figna crea Gereri, Libero, & Libera posuerunt. Se perà non furono posti nel Tempio, ch' i Dii medesimi havevano presso al Circo.

Signa Dearum Setie alias Segestæ, Metiæ,ac

Delle Colonne Sessie, Messie, e Tuteline, e idi tre alteri di Dii, Tertulliano nel luogo toccato così accenna leguendo a parlar del Circo: Columnas sessias à sementationibus, messios, a messibus, tutelinas, a tutelis fructuum sustinent; ante bas tres are trinis Diis patent, magnis, potentibus, volentibus; Eosdem Samothrachos existimabant.

Tutilinæ in Circo. Tre alteri

di Dii .

Queste colonne, s'elle sossero assolute, è pur sostenessero segni, come moit'altre, non dice Terculliano; ma, se sostenevano Segni, più segni erano facilmente nel Circo d'un Nume stesso j. da che quanto della Pollenza hò dubitato dichiarasi. Di queste intende forse Plinio nel 2. del 18. Seianq e d serendo, Segestam d segetibus appellabant, quorum simulatra in Civto videmus; Tertiam ex iis nominare sub testo religio eff. Se nella spina fossero, ò pur' altrove, ne pur' è certo; se ben l'haver havuto appresso que' tre altari, i quali potevano in altra parte impedir' il corso, dà non poco inditio, che fossero nella spina.

La Madre degli Dii esser stata presso l'Euripo in Tertulliano si legge assai chia-Statua della Madre de samente : Frigebos Demonum confilium fine sua Matre magna. Ea itaque illic fie preg'i Dii. fidet Euripo.

Pio di Muri 14 •

. •

Il segno, e sorse anche il Tempio di Murtia su ò nel Circo, ò appresso. Tertulliano ivi: Murtia quoque Idolum fuit; Murtian. enim Deam Amoris volunticui in illa segne, e Të- parte ædem vovere. Ma se per quella parte insenda l'interno del Circo, o pur la sua vicinanza, cioè adire in quella parte di Roma, non è senza difficoltà. Nel 4. di Varrone si legge: Alii effe dicunt a Murreto declinatum, quòd ibi id suerit. Cujus vesigum manet, qued ibi facellum etiam mune Murtie Veneris, ove parimente l'Ibi hà dubbiosità; ma se pure su dentro, su nella spina; perch' altrove troppo i mpedi-

mento haurebbe apportato. Plinio nel cap. 29. del 15. fa mentione del solo altare: Quin to are vetus fait Veneri Myrthese, quan nane Martian vocant. Felto in Sella ce ne dà maggior lume: Sella curulis locus in Circo datus Valerio Distatori, posterisque ejus bonoris causa, ut proxime sacellum Murtia speciarent, unde aspiciebant spectacula Magistratus. La qual parola proxime, benche possa haver senso non affatto duro di vicinità al Sacello di Murcia, ch'era fuor del Circo, nulladimeno più piano, e dritto si è il dire, che dentro al Circo sosse il Sacello, ov' era il particolar

luogo de' Magistrati.

L'Alter di Conso su sottertaneo presso le Mete prime. Tertulliano ivi: Consus Ara Coss apud metas sub terra delitescit, di cui nel 5. Varrone. Et in Circo ad Aram ejus ab sa- subtettacerdotibus fiunt ludt illiquibus Virgines Sabina rapta; e lo stesso riferisce Dionigi nel nea. 2. Ne' quali giuochi dice essere stato solito col cavar la terra intorno scuoprirsi l'Altare. Di ciò è conteste Plutarco in Romolo, il qual v'aggiunge, quell'altare esser. stato da Romolo trovato sotterra, forse nel far' il solco sotterra delle mura della... Città, già ch'esser state dove poi nel Circo eta quell'altare sotterranco scrive Tati. to. Questi giuochi haver fatti Romolo à Nettunno Equestre dice Livio nel primo; ma Dionigi, benche gluochi di Nettunno Equestre gli dica anch'egli, l'altar di Conso però esser dedicato ad un Genio da Nettunno diverso dichiara. Il Fulvio, & il Marliano raccontano elser flato a lor tempo trovato un Tempietto dietro a S.Ana-Rasia inchiuso ne' fondamenti stessi del Circo, ornato di varie conche marine, e di pietrusze varismente disposte, esenz' altra immagine, chè d'un' aquila candida... fatta dell'istelle conchiglie, e pietre nella sommità della volta; donde argomentarono estet stato quello un Tempietto di Nettunno; ma non haveva che far Nettunno con l'aquila; onde ciò, ch'egli fosse, resti al giuditio di ciascheduno.

Fra gli altri ornamenti del Circo eran' Ovadedicate à Castore, & à Polluce, e Delsini a Noccumo Singula ornamenta Circi singula Templa sunt; Ova honori Ca- Ova di Castorum adscribunt, qui illos evo editos credendo de Cygno Jove non erubescunt; Delphi- luce, e Delnos Neptuno vovent &c. Le quali cose, ove precisamente, & a qual fine poste fos- fini di Nitsero, mal può argomentarsi; nè hà minor oscurità quello, che nel 49. Dione scrive: Et in Circo cum videret (Agrippa) errare bomines propter multitudinem metarum, Delphines, & ovata opera posuit, quibus cursuum etreutiones, & conversiones ostenduntur. Quest'opere ovate non esser state l'Ova, che da i correnti nel Circo si presentavano in segno del numero de' giri fatti secondo Cassiodoro, è suori di dubbio; perchequelli esser stati inventioni non d'Agrippa, ma più antiche assa s'hà da Livio nel luogo un' altra volta portato nel secondo della quinta Deca, benche cortotto, oltre che Tertulliano parla d'ova adornanti il Circo. I Delfini dal medelimo si dicono notanti nell'Euripo; ove come potessero mostrar' i giri, e i rivolgimenti delle corse non sò apprendere; sorse stando i Delsini in cima delle Mete, ò pur d'astracosa volubile, come banderola, col voltargli hora verso una parte, hora verso l'altra, si dava segno da qual lato del Cisco dovevano uscire re verso qual lato correre le carrette; così sembrando le parole ultime signissicare, quibus cursum circui. tiones, & conversiones ostenduntur. Ma scorgendo la materia oscurissima, lascio di più favellarne.

Fù nel Circo il Tempio della Gioventu. Livio nel 6. della 4. Javentutis Edem in Edicula Circo Maximo C. Licinius Duumuir dedicavit . Voverat cam sexdecim annis ante M. Juventu-Lucieit Gonsul. Il qual Tempio sacilmente su nella circonserenza esteriore in con- tis in Cirsormità di quelli, ch'erano nei Flaminio.

Lo spatio del Circo esser stato pavimentate da Calignia di minio, e di crisocolla, Pavimentoe della stessa crisocolla ancora da Nerone, scrivono Suetonio nel 18. di Caligula, e se il Circe Plinio nel 5. del 33. libro. Del Fulvio, e del Marltano concordemente dichiarali di Minio e la crisocolla esser pietra di color d'oro, che presso l'oro si cava. Forse lo trassero da di Crisocole S. Midoro, che nel c. 14. del 16. libro dell'Etimologie dice: Chrysocolla gignitur in

India.

India, ubi forme a eruunt aurum; est autem auro similis. O habet naturam magnetis, nisi quòd augere aurum traditur, unde & nuncupatur. Ma non della crisocolla Indica haver' inteso Plinto, e Suetonio si trahe del medesimo Plinio nel luogo citato: Cbrysocolla bumor est in puteis, quos diximus, per venam auri defluens crasseste limo rigoribus bibernis usque in duritiam pumicis; Laudatiorem candem in crariis metallis, & proximam in argentariis fieri compertum eff. Invenitur & in plumbariis, vilior etiam auraria. E più sotto descrivendo il colore dice: Summa commendationis est, ut eolorem berbe segetis lette virentis quam simillime seddat; della quale S. Isidoro anche parla nel cap.17. del lib.19. Chrysocolla tolore prasino est ditta, quod vena ejus babere aurum traditur. Het & in Armenia nascitur, sed ex Matedonia probabilis venit: soditur enim ex metallis æris, cujus inventio argentum, atque indicum prodit; nam vend ejus cum iis habent natura societatem. Donde si raccoglie assai chiaro, la Crisocolla estere lo stesso, ch'il Verderame.

Ornato da Coffantine,

Ester stato finalmente il Circo Massimo risarcito, e adornato da Constantino racconta Sesto Aurelio nel libro De Casaribus, ove di Costantino ragiona: A quo

etiam post Circus Maximus excultus mirifice &c.

Pi farene Here . I

Haver servito alcune volte il Circo per caccie d'animali sa sede (oltre quello, che fatte caccie degli elefanti Plinio scrive) Gellio nel c. 14. del 5. libro; ove nerra in specie, che d'animali. da un Leone vi su riconosciuto, & accarezzato Androdo suo benefattore. Spartia-Galere gio no in Adriano scrive: In Circo multas seras, & sapè centum leones intersecit; & Eusebio nella Cronica parlando de' giuochi fecolari celebrati dall' Imperador Filippo. Bestia in Circo magno intersette &c. Ma una fra l'altre memorevole esservi stata fatta da Proboscrive Vopisco: Venationem in Circo amplissimam dedit, ita ut populus cun-Ba diriperet. Genus autem speciaculi suit tale: Arbores valide per milites radicitus vulsa, connexis laté longèque trabibus affixa sunt; terra deinde superjecta, totusque Circus ad sylve confitus speciem gratia novi veroris effronduet &c. Esservi state uccise tigri in tempo d'Onorio, canta Claudiano net 6. Consolato di esso.

Nec solis bic cursus equis: affueta quadrigis Cingunt arua tigees, subitaque aspettus arena

Diffundit Libycos aliena valle crnores.

E un' altro bel spettacolo di finto combattimento vi si celebrò. Così segue Clau diano.

> Hic & belligeros exercuit area lusus; . Armatos bic sape choros, certaque vagandi Tentas lege fugas, inconfusosque recursus, Et pulchras errorum acies, jucundaque Martis Bernimus, insonust cum verberesigna Magister.

Il quale spettacolo doversi intender satto nel Circo, sicome dottamente spiego Gioseffo Scaligero nell'Isagoge in Manilio erroneamente rigettato da a't i, che vi vuol' intendere il Campo Marzo, dichiara la parola Hit, con quanto Claudiano hà premesso.

Vi si solevano sar' anche corse di muli nelle seste Consuali. Festo: Mulis tele-

brantur ludi in Circo Maximo Consualibus.

Circus

上

Il Circo detto Intimo non altro esser stato, chè il Massimo, come unico dentro intimus. l'antiche mura, pur troppo dichiarasi da Varrone nel 4. libro: Intimus Circus ad Murtium &c. Ne in ciò posso non dissentir dal Panvinio, e da gli altri, ch'il pongono diverso, forse perche Varrone poco sopra nomina il Massimo, come non si posta un'issessa cola toccar più volte diversamente. Il sito, che se ne assegna Ad Mur-

Sepusciu tium &c. é dichiaratione troppo manisesta.

In una dell'esteriori sponde del Circo su un pò di pavimento di pietra bianca; rum mi- sotto il quale erano state sepolte le ceneri de' Tribuni militari morti nella guerralitum à de' Volsci, & abbrugiati nel Circo; de' quali Festo nel libro 15. Nauti Consulatu.O,

T. Sin

T. Sicini, Volsci populi cum atrox prelium inissent adversits Romanos, Trib. Mil. 12 Volscis Circo combusti fuerunt, & sepulti in crepidine, que est pronime Circum, qui locus postea fuit lapide albo constratus. Qui pro Republica in eo prælio occubuere Opiter Virginius Tricostas, Valerius Levinus, Postbumius Cominius Auruncus, Manlius Tolerinus, P. Veturius Geminus . A. Sempronius Atratinus , Virginius Tricostus , Mutius Scevola . Sex. Fusias Medullinus.

Del Segretario del Circo sa mentione Simmaco nel lib. 20. epist. 43. Quod cum Secretasibi Fulgentius C.V. auttor contumelia mea me invidiosum putaret, ad Circi Secretarium tisi Circi. convolavit, facti illiciti volens prestare rationem, quòd sibi metum fuisse dicebat, nè ossicii subornaretur impulsu. Ma dichiarandolo le parole stesse luogo de' Giuditii, non... d'alcun' uso per il Circo, in conformità di quanto hò de' Segretarii discorso nel 4. libro, ci resta conchiudere, che cotal nome dalla vicinità del Circo acquistasse.

# Il resto de' due rami, che la Regione haveva sotto l'Aventino.

### CAPO TERZO.

DE' Tempii, ch'erano presso al Circo, uno su de gli Dii Libero, Libera, e Ce- Edes Cerere; di cui Tacito nel 2. de gli Annali: Deum Edes vetustate, aut igni aboreris, edes litas, captasque ab Augusto Tiberius dedicaves Libero, Liberaque, & Cereri, juxed Cir- Proserpieum Maximum, quas Posthumius Diffator voverat; ove il plural numero gli dichiara næ, ædes più Tempii: ma un solo votato, e sabricato da Aulo Postumio Dittatore à Bacco, à Liberi, Cerere, & à Proserpina scrive Dionigi nel 5. e Proserpina esser la Dea da Tacito Liberædetta Libera non si dee far dubbio, ancorche la Dea Libera esser stata Cerere, ò Ve- que. nere dica S. Agostino nel lib.7. c.3. della Città, & ivi soggiunga il Vives, che la Dea Libera fosse la Luna; poiche esser stata Proserpina compagna di Bacco detto anche Libero, vedesi nel primo de raptu Proserpine di Claudiano:

Ecce simul ternis Hecate variata figuris

Exoritur, lenisque simul procedit Jacobus &c.

E da Placidio nel primo della Tebaide di Statio. Anzi esser stati adorati ambedue in un'altere comune mostra dottemente lo Scaligero nel suo Hipiccritico. Columella nel 18. del libro 12. insegna, che prima di vendemmiare si faccian sacrificii all'uma, e all'altra: Tum sacrificia Libero, Liberaque, & vasis pressorits quam santissime, castissimèque facienda. Questo Tempio esser stato tre anni dopo consecrato da Spusio Cassio Console, scrive il medesimo Dionigi nel 6. Interim alter Consulum Cassius. Rome manens consecravit adem Cereris, & Proserpina, qua est propè terminos Circi pro Civitate contra Latinos pugnaturus, Senatusque totum illud edificium ex manubiis faciendum sanxit; ove non si legge forse Bacco, perche congiuntamente con Proserpina s'adorava. Era forse Tempio in due gran cappelle diviso, una per Cerere, l'altra per Bacco, e Proserpina; perciò in plural numero si spiega da Tacito. Ma come si fosse, essendo stato, per testimonianza di Dionigi, presso le Carceri, su sicuramente nello spatio, c'hoggi fra S. Anastasia, e'l monte Aventino si vede.

Gli su appresso quel di Flora, seguendo Tacito a scriverer Eodemque in leco Edem ÆdesFlo-Flora ab L. & M. Publicits Adilibus constitutam; i quali verisimilmente fabrica- 12. ronfo ivi; dove il Vico Publicio del piè del monte Pelatino esser stato indrizzato disti nell' 8. Regione, & havervi principiato il Clivo pur detto Publicio, per cui all'Aventino salivati, dirò nella 13. E perche in parte del Clivo esser stato il Tempio dimostra Ovidio nel 5. de' Fasti:

Parte locant Clivi, qui tant fuit ardua rupes, Vtile nunc iter eft, Publicium que nocant.

Si può dir, che fosse verso l'estremo del piano presente, che prima de' riempimenti

fatti dalle rovine, è argomentabile fosse almono principio della salita.

reris . Ædis

Pompeil.

Un' altro Tempia di Cerere fi legge m Vistore; lopo cui fi trova immediata-Ædis Ce- mente quel di Pompeo. Il rincontro d'ambidue si trova in Vitruvio nel 2. del 3. libro: Barycephala humiles lata, ornataque figni: fistilibus inauratis, corum fastigia Tuscanico more uti est ad Circum maximum Cereris, in Herculis Pompeiani, item Capitolii. Siche il Tempio, il quale di Pompeo si legge in Vittore, su Tempio d'Ercole fabricato da Pompeo, come di quel di Bruto Callaico dicemmo. Così s'hà anche mentione da Plinio nell'8. del 34. Herculem etiam, qui est apud Circum maximum in Æde Pompeii Magni. Questi due Tempii, testimonio Vitruvio, surono anch' essi non distanti dal Circo; e mentre Livio dice nel 10. della 4. Forem ex Ede Luna, que in Aventino est, coerta tempessas raptam tu'it, & in posticis partibus Cereres Templi affixis, sembra disegnatio fra il Circo, e le radici dell'Aventino con la parte di dietro rivolta al colle, e perciò con la faccia verso il Palatino à sianco dell'entrata del Circo. In Sesto Rufo, ove si legge Ades Cereris, significarsi questo par chiaro: ove Ædes Proserpina andar' inteso l'altro di Cerere, di Libero, e di Libera, che da Vittore con nome pur di Cesere a registra, a me par non meno credibile. Qui scrive Plinio nel 12. del 35. esser state opere di creta, e pittura di due famoli Artetici Demofilo, e Gorgaso: poi soggiunge: Ante banc Adem Thustanica omnia in Ædibus suisse autor est M Varro. Ove, se la particola Ante porta anquando posti teriorità, non di sito, ma di tempo, come dal passato tempo suife si persuade, in "/e in Re. possiamo noi cavarne assoma, che prima della fabrica di quel Tempio in Italia... (trattane la Calabria habitata da Greci) è per lo meno in Roma i belli ordini d'architettura Dorito, Jonico, e Corintio, non che il Composito, non fossero ancora in uso, almeno, ne' Tempii; già che vi fi poneva solo in opera il Toscano.

Ordini Gree ci dell'Architestura

Venere anch'ella, oltre il Tempietto di Murtia, un' altro Tempio hebbe vicino al Circo, da Fabio Gurgite fabricato. Livio nel 10. 2. Fabius Gurges Cos. filius aliquot matronas ad populum supri damnatas pecunia multiavit; en quo militatitio opus Fa- are Veneris Edem, que prope Circum eft; faciendam curavit ; del quale intese forse bii Gur- il medesimo nel primo della 3. Viam è Foro Boario ad Veneris saciendam locaverunt. Hebbe anche finalmente Mercurio il Tempio a vista del Circo. Nel 5 de' Fasti

Templu l'addita Ovidio:

Templa tibi posucre Patres spekantia Circum,

Idibus ex illo est bucc tibi sacra dies. Esser stato quello, ch'il Popolo Romano in odio de' Consoli volle si dedicasse da Marco Lettorio Centurione, come narra Livio nel 2. Certamen Consultbus intideratuten dedicaret Mercurii adembec. Populus dedicationem adis dat M. Letorio Primipilo Centurioni, quodfacile appareret, non tam ad bonorem ejus, cui curatio altior falligio sao data esset, factum, quim ad Consulum ignominiam; appare dal medefimo Livio, che sopra dice: Letes Mercurii dedicata est Idibus Mais; che è to stello giorno detto da Ovidio; e non altro Tempio essere quello che Tempium Mercurii. h legge in Vittore è molto facil cosa. Effer stato fra il Circo, e l'Aventino si raccoglie da quanto in Marco Aurelio scrive l'Angeloni, le cui parole sono. Qu'm'aicade il riferire ciò, ch'intefi dal Sig. Francesco Passeri &c. Affermava d'haver veduto gli · anni a dietro scoperto da alcuni cavatori il Tempio sudetto entro una certa vigna posta tra il Cerchio Massimo, e'i Monte Aventino con l'Ara poco minore de' nostri Altari; ne' lati della quale stavano scolpiti il Caduceo, e'l Petaso; eravi la scalinata, che conduceva al Tempio nella forma, che si scorge entro la Medaglia, ed i quattro termini già detti vedevansi tuttavia piantati ne tuogbi loro:ma in oftre due picciole piramidi di travertino da gl'inferiori lati della scalamell'una delle quali era intagliata la seguète inscrittione.

Ædes Veneris gitis.

Mercurii

EX VOTO SYSCEPTO QUOD DIV ERAT NEGLECTYM NEC RED-DITUM INCENDIORUM ARCENDORUM CAUSA QUANDO URBS PER NOVEM DIES ARSIT NERONIANIS TEMPORIBUS ET HAC LE-GE DICATA EST NE CVI LICEAT INTRA HOS TERMINOS EDI-FICIVM EXTRVERE MANERE NEGOTIARI ARBOREM PONERE ALIVOVE QVID SERERE ET VT PRÆTOR CVI HÆC REGIO SOR-TE OBVENERIT LITATURUM SE SCIAT ALIVSVE QVIS MAGI-STRATUS VOLCANALIBUS X. K. SEP. OMNIBUS ANNIS VITULO ROBO ET VERRE. Esser stato rifatro da Marc' Aurello cavasi da una medaglia di quell'Imperadore dal medefimo Angeloni portata i que gli accennati quattro termini fi veggiono esprefii; & è quefia.

Al medefimo Tempio volle Apuleio forfe alludere in persona di Mercurio scherzando nel 6. dell'Afinod'Oro, ove la favola di Pfiche reccoma: Si quis a fuga retrabert, vel occultam demonstrare poterit fugitivam Regis filiam, Veneris ancillam, nomine Pfichen, conveniat retro metas Murcias Mercurium prodicatorem, accepturus &c. Aza Ma-i

L'Ara Massima esser stata anch'ella presso al Circo è certo, ma non già al lato di nima. Santa Maria in Colmedin, at come altri difsero. Per traccierne il fito, buone guide fono Ovidio, e Tacito. Dice Ovidio nel primo de' Fasti, ch'ella su nel Foro Boario, parlando d'Ercole.

> Conflituitque fibl , que manima dicitur ara , His ubi part Urbis de bove nomen habet .

E Tacito nel 12, la chiude nel folco tirato per le mura di Romolo a piè del Palatino: leisur a Foro Boario, ubi preum Tauri fimulacrum aspitimus, quia id genus animalium aratro fubditur, fulcus defiguandi oppidi captus, ut magnam Herculis aram complettere-tur. Sichè scorrendo il solco da un lato sotto il Palatino quasi per lo mezzo del fitto del Circo, fe inchindeva quest'Ara, & ella era fu'l Foro Boario, com'anche afferma Dionigi nel primo, è necessità stabilire, ch'ella fosse tra il Circo, & il Monte, fra S. Anaftafia, e l'altezze, che fi veggiono del Palatino, e non alttimente prefso la Scola Green; ove , le foise giunto Romolo col fuo folco , haurebbe della fua Roma quadrata portate le prime mura alle falde dell'Aventino, e chindendovi non folo PAra, e la Valle Murtia, è Martia, me anco il Velabro occupato all'hora dall'acque , haurla fondata una Città in parte navigabile con le barchette .

Dice il Fulvio , queft'Ara elser ftata una fotterranea grotta , da cui al fuo tempo Status d'Es fo difotterrata una flatua di bronzo indorata d'Ercole, che hoggi è nelle flanze de' mes Confervatori. Il Marliano la dice trovata nelle rovine d'un'antico Tempio, che Pomponio Leto ferive rovinato al tempo di Sisto IV. presso S. Maria in Cofmedin ; di cui nell'8. Regione parlai. Statua questa dell'Ara Messma certamente mon fu i poishe ivi Ercele teneva il capo velato. Macrobio nel 6, del 3, libro de' Saturnali:

Cuftoditur in codem loco, ut omnes aperto capite sacra faciant. Hoc sit, ne quis in Æde Dei babitum ejus imitetur; nam ibi operto ipse capite est; all'incontro la statua, ch'

è su'l Campidoglio, hà il capo scoperto.

L' Altare fù drizzato de Ercole a se medelimo

Fù quest'Altare drizzato da Ercole a se medesimo dopo l'uccisione di Cacco, e'l ritrovamento de'buoi, la quale storia, ò favola nell'8. dell'Eneide si scrive da Virgilio, nel primo de'Fasti da Ovidio, nel primo delle Romane Historie da Dionigi, e nel c.2. del Polistore da Solino. Fiì detto Ara Maxima, perche, come nell'8. dell' Eneide dice Servio, su grandissimo veramente: Ingens enim est Ara Herculis, sicus videmus bodieque; e su anche per la veneratione celebre sopra ogn'altro, come in. Dionigi si legge; da cui si foggiunge, ch'era d'ornamento assai minore della stima, la quale se ne saceva. Qui, dice il medesimo, davansi i giuramenti solenni nelle conventioni (d'onde forse il giuramento Mehercules trasse l'origine) e molti vi sacrificavano il decimo de' loro beni.

gione.

Tutto ciò supposto, il limite della Regione in questa parte si scorge facilmente. Limite Dopo haver caminato con la lunghezza del Circo frà il Palatino, e la Valle, perdella Re- veniva all'angolo del Monte, & al Foto Boario; dove piegando a sinistra per lo lato d'esso Foro, sin dove era l'imbocco del Circo, svoltava poi a destra per l'altro lato di quel Foro verso la Scola Greca, abbracciando quasi quanto srà quella, e l'Aventino è di piano. Così, bench'il Foro Boario fosse della Regione 8. le sabriche di quasi due interi suoi lati erano della 11. Così conviene argomentare, quando non... si voglia rompere la Regione in due pezzi, e framezzarla coll'8.

nmphalis.

In Rufo si legge Hercules Triumphalis, che nell'8. Regione dissi essere una statua d'Ercole eretta da Evandro nel publico di quel Foro su'l passo de'Trionfi, nel tempo de'quali, come Plinio scrive nel 7. del 34. vestivasi trionfalmente. S'ella veramente era in questa Regione, su di necessità su'i lato del Boario, ch'era trà la Scola Greca, e l'imbocco nel Circo, ò sù l'altro trà l'imbocco medesimo, & il Palazino. Ecco descritto tutto un ramo dell'Ypsilon della Regione.

L'altro ramo della Scola Greca alla porta Trigemina nell'angusto piano frà l'A-

ventino, & il Tevere potè haver poche sabriche.

Saline.

Presso la Trigemina registrano Vittore, e Ruso le Saline, sabriche, melle quali sbarcavasi, e conservavasi il sale, che da Porto vi si portava per il Tevere: il quale sbarco sicuramente su di là dal Ponte Sublicio, e poi Emilio, di cui a Ripa si vedon' hoggi i pilastri. Delle Saline Livio nel 4. della 3. scrive: Roma sedum incendium per duas nottes, ac diem unum temuit : solo aquata omnia inter Salinas, ac portam Carmentalem, Che fossero trà la scola Greca, e la Porta Trigemina espressamente Frontino nel primo de gli Aquedotti: Dullus aqua Appia babet longitudinen a capite ufque ad Salinas, qui locus est ad portam Trigeminam. E Solino nel 2. Cacus babitavit locum, ubi Salina nomen, ubi Trigemina porta. Che cominciassero delle Salaje moderne mostra l'Aquedotto Appio poco sà detto, ch'alla parte del colle dietro alla. Scola Greca effer arrivato diremo nel trattar dell'acque. Anche hoggi in quell' estremità dell'angustie frà l'Aventino, & il Tevere, dove esser stata la Porta Trigemina già dicemmo, fabricasi il sale bianco. Il Fulvio, & il Marliano scrivono, nelle vigne prossime esser ancora i vestigi rovinosi dell'antiche Saline; & il Fulvio v'aggiunge ancora vedervisi caverne fatte perciò, le quali vigne prosime da questi accennate non poterono altrove essere, che presso l'accennata sabrica del sale bianco. Io però giudicando difficile, che di là dalle Porta Trigemina la undecima Regione passasse, come nella 13. meglio discorrerò, le Saline (le quali in maggior numero delle moderne esser state non hà dubbio) frà la Porta Trigemina, e le moderne Salaje le crederei; le quali in quella stretta riviera frà l'Aventino. & il Tevere. facilmente nome di Saline davano alla contrada, nella quale terminava il Vico Publicio, che come altrove dissi, poco lungi cominciava dal Foro sotto il Palatino. passando trà il Foro Boario, e'l Circo. Ciò si caya da Frontino nel primo de gli Aque.

dotti:

dotti: Incipit diffribui vetus Anio Vico Publicii ad Portam Trigeminam,qui locus Sali-

ne appellatur.

La statua d'un Putto esser stata quivi racconta Festo nel 16. libro. Pueri impuberis blicii. encum fignum ad Salinas olim a .... positum suit, quod signum allatum e... suisse ferunt, quod sunt conati quidam auserre, sed avellere nemo unquam potuit. Alii dicunt avul/am bassm præter ipsum signum a quibusdam suisse, quique abstulerint sub signo Pueri imabierunt basi sola potiti. Alii autem tradunt simul ut signum ipsum abstulerint, in agro puberis. Tiburti erexere ad quintum ab Urbe milliarium.

L'Apollo Celispice, che in Vittore, & in Ruso si legge parimente ivi appresso, su alcuna statua di quel Dio riguardante il Cielo, ò (com'il Panzirolo congettura) il Celio monte: il che se sosse converrebbe dire esser stato quell'Apollo su'l principio della Regione fuori dell'estremità semicircolare del Circo, ove il Monte Celio può riguardaisi; E perche affermarlo di certo ivi non ardisco, resti pure incerto dove

egli fosse.

L'Altare dedicato da Ercole a Gjove Inventore su presso la Porta Trigemina, e presso alla spelonca di Cacco; della quale nellà Regione 13. Dionigi nel primo: Ara Jovis Cumque cedem expiasset aqua fluminis, in proximo Aram Jovi Juventori posuit, que est Roma prope Portam Trigeminam, & ob inventas boves Jovi juvencum sacrificavit; 118. Il qual'Altare esser stato diverso dall' Ara Massima, ch'egli dopo cresse a se stesso, mostra il medesimo Dionigi poco dopo pienamente ragionandone, e ponendola presso'l Foro Boario. Onde chi per non discostar l'Ara Massima (che crede una stessa. con quella di Giove Inventore) dalla Porta Trigemina, và immaginando quella. Porta presso la Scola Greca, troppo travia.

Presso al Ponte Emilio, detto prima Sublicio, il Tempio di Portunno si legge; il quale perciò dove ad un dipresso sosse, i pilastri duranti ancora di quel Ponte l'in- ÆdisPorsegnano. Ivi intorno tutto è occupato de cortili da ripor legna. Pretendono al tumni ad cuni, ch'il Tempio di Portunno sia quel rotondo Tempietto di S. Stefano, ch'è in Pontem rive al Tevere presso lo sbocco della Cloaca Massima, detto da altri Tempio d'Er. Emiliu. cole, da altri di Vesta, allegandovi per argomento la vicinità del Ponte; e pure i s. Stefano in pilastri dell'Emilio gli stanno molto lungi, & assai più presso gli è il Ponte Sonato- nua al Tez rio, à di S. Maria, che hoggi è rotto. Chi dicesse questo esser stato l'altro di Portun- vere. no, che da Vittore si scrive, direbbe conclusione di meno evidente fallacia, ne potrebbono gli occhi condennarla per falsa; ma però senza prova, ò inditio proferi. ÆdisPor-

rebbe cosa, come che possibile, immaginaria.

Quel rotondo Tempietto non è strano, che sosse il Sacello di Volupia, di cui Varrone, perlando della Porta Romanula: Qui babet gradus in navalia ad Volupia Sacellum Sacellum. Que' Navali (quando il Testo non voglia dire in nova Via) che dal Pa- Voluptæ. latino si riguardavano, altrove esser stati non è possibile; & è necessario dir, che fosse l'antico sbarco, prima, ch'al tempo d'Anco Martio sosse col Ponte Sublicio impedito alle Navi arrivar tant'oltre. Anzi assai dopo esservi durato lo sbarco de' burchii, ch'a seconda del finme venivano prima che si fabricassero gli altri ponti, non e negabile. Se dunque l'Ad Volupia Sasellum, si riferisce da Varrone a i Navali, parola più prossima, il Sacello è cosa facilistima fosse questo, convenendo a quella Dea fabrica rotonda, e Corintia più, ch'ad altro nume; se il medesimo Ad si riserisce alla Porta, il Sacello di Volupia su altrove, erà S. Amestasia, e S. Teodoro. Dovunque si fosse, nell'altar di questa Dea esser stato il simulacro d'Angerone sua contraria scrive Macrobio nel 10. del 1. libro de' Saturnali: Duodecimo verd scrie sunt Dive Angeronie, cui Pontifices in Sacello Volupie sacrum faciunt, quam Verrius Flaccus Angeroniam dici ait, qued Angores, ac animorum sollicitudines propiciata depellat. Masurius adiicit simulacrum ejus Dec ore obligato, atque obsignato in ara Volapia praterea collocatum, quod qui suos dolores, anxietatesque dissimulant, perveniant patientia beneficio ad maximam voluptatem ...

Caput Vici Pu-

Signum

Apollo Celispex.

tumni .

Ec 2

436

Pulchrü littme. Cloeca Max

La medefima riva del Tevere detta da noi gli antichissimi Navali (quando però in Navalia si dica da Varrone la Porta Romanula haver havute le scale ) esser anche stata detta Pulchrum littut, con meno incertezza dissi nella M. Regione, già che gradus pultbri litteris forono dette le scale, che dall'angolo del Palatino calavane Emissaris a quella volta. E' credibile, che Tarquinio Prisco indrizzandovi la Cloaca Masfima, ove pur' hoggi si vede sboccar' in Tevere, e ristringendovi alquanto il letto del Tevere, vi facesse argine, e muro, dal qual adornamento prendesse la rivanome di Palthrum littus; nella quale anche hoggi mura di grosse pietre quadre si veggiono.

> Gli Edissii, ch' erano dalla Cloaca Massima al Foro Olitorio.

# CAPO QUARTO.

5, M. ISHtiaca .

Tampio dellaMifericor. Fortuna . Ædes PudiciticPatritie.

T N'antico Tempietto hoggi a S.M. Egittlaca dedicato dura presso al Ponte rotto, che hà indi modernamente preso il nome di S. M. E' creduto dal Biondo Tempio della Milericordia, cioè l'Afilo, fognandofi da lui l'Afilo non fu'l Campidoglio, ma tra il Campidoglio, e l'Aventino; a che non occorre risposta nuova. Il Volaterrano giudicollo il Tempio della buona Fortuna. Il Fulvio quello della Pudicitia Tempio dele Patritia; i quali ambi erano nel Foro Boario. Ma ben vide il Marliano, che quel Foro non si dilatava tant'oltre;e se la Pudicitia Patritia èsposta da Vittore nell'8. Regione, quella mon poté giungere a S. Maria Egittiaca; poiche non haurebbe lasciato luogo a quella da passar dal Circo al Ponte de' quattro Capi, al quale perveniva. Lo disse egli il Tempio della Fortuna Virile fatto da Servio Tullio alla ripa del Tevere; di cui Dionigi nel 4. Servius duobus Templis conditts, altero bona Fortuna ob perpetuum ejus favorem in Foro Boario, altero Fortuna Virili, feut bodieque cognominatur, in ripa Tiberis provettus jam etate. Ma gli s'oppone il Donati stimando il Tempio della Virile esser stato il medesimo, che della Forte Portuna, il quale, perch'era fuori di Roma, non potè elses quivi. Varrone così nel 5. Dies Fortis Fortuna appellatus ab Servio Tullio Rege, qued is fanum Fortis Fortuna fecundum Tiberim extra Urbem Romam dedicavit Junio mense. Crede però S Maria Egittiaca Pantico Tempio della buona Fortuna, che Tullio se nel Foro Boario; il quale egli dice esser perseflica di venuto al Tevere da un Ponte all'altro: ma così vasta ampiezza a quel Foro già dissi impossibile. E' anche chi dissinitivamente lo pronuncia Basilica di Caio, e di Lucio, per elser di forma quadra, come si legge in Vetruvio, e per due inscrittioni ritrovate ivi appresso; le quali dal Panvinio si portano, e sono le seguenti.

Caio. a di Lucio .

> C. CAESARI. AVG. F L. CAESARI. AVG. F PONTIFICI. COS. AVGVRI. COS. PRINCIPI. IVVENTVIIS. PRINCIPI. IVVENTVIIS

Le quali inscrittioni, oltre che possono esser state col tempo trasportate ivi da altro luogo, non dando alcun cenno di Basilica, ma solo di statue drizzate a que'due giovani forse per altro, non fanno illatione sufficiente; e quando anche diano alcun'inditio di Basilica, potè esser stata la Basilica non quel Tempio, ma ivi appresso. In ultimo giuditiosamente osserva il Donati dall'humiltà, e rozzezza della fabricaapertamente dichiararsi non esser' opra da Augusto satta a nome de' suoi nipoti; & io confesso, che savvisandovi la viltà della materia, la picciolezza, la bassezza, & insieme la maniera antichissima della struttura, mi sembra la più memorevole reliquia

quis delle Romane antichità, cioè di quelle, che antecederono a i lusti, e alle mu-

gnificenze seguite dopo.

Che risolveremo dunque esserstato? esclusi i Tempii della Misericordia, della... Buona Fortuna, e della Pudicitia Patritia con buone ragioni, resta quello della... Fortuna Virile, che dal-Marliano si dice. Questo, e l'altro della Forte Fortuna esser uno stesso non sembra a me giudicabile; ancorche Plutarco nel libro de Forta- tung virina Romanorum dica: Que vero ad Tiberim dedicata est Fortuna Fortis, scilicet vi omnia vincendi pradita, ir generosa, ci sanum in Hortis Populo à Casare legatis adificaverunt &c. poiche Forte Fortuna elser stata detta non dalla fortezza, d virilità, ma dalla fortuità, cola diversissima, Cicerone sà sede nel 3. delle Leggi: pra questa, e Vel fors, in quo incerti casus significantur magis, e con più disfinsione si legge sple- la Forte Forgato da Nonio nel titolo de differentiis verborum; oltre che, s'il giorno sacro alla une. Forte Fortuna fu del Mele di Giugno, secondo Varrone già portato, & Ovidio nel 6. de' Fasti,

Quam citd venerunt Fortuna Fortis bonores,

Post septem luces Junius actus erit. ke Deam læti fortem celebrate Quirites,

In Tiberis ripa munera Regis babet.

Pars pede, pars etiam celeri discurrite cymba,

Nec pudeat potos inde redire domum. Ferte coronate juvenum convivia lintres,

Multaque per medias vina bibantur aquas. Plebs colit hanc; quia qui posuit de plebe fuisse

Fertur, & ex bumili sceptra tulisse loco.

quello della Virile sù il primo d'Aprile, e con rito diversissimo si celebrava. Te-Rimonio il medesimo Ovidio nel 4.

Distite nune, quare Fortune thura Virili

Detis eo gelida, qua locus bumet aqua.

Accipit ille locus posito velamine cunstas,

Et vitium nudi corporis omne videt.

Ut tegat hoc, calctque viros Fortuna Varilis Prastat, & bot parvo thure rogata satit.

Nec pigeat tritum nives cum latte papaver

Sumere. O expressis mella liquata favis.

Siche, se quello della Forte Fortuna dice Varroue esser stato suori di Roma in ri. va al Tevere, di cui più ampiamente nella Regione 14., questo della Virlle sabricato pur' in riva al Tevere dal medesimo Servio per detto di Dionigi, non possismo senza errore crederlo fuori di Roma: e se su dentra, su in questa Regione, di cui era tutta la ripa del Tevere trà la Porta Trigemina, e la Flumentana. Che disemo dunque, che sosse S. Maria Egittiaca col Marliano? Ripugnanza alcuna, che faccia negarlo, io non scorgo; ma nè però evidenza, ò congruenza grande da affermarlo vi veggio. Può essere, e non essere, difficilmente potendosi senza sicuno special rincontro giudicar' identità d' una fabrica delle basse, e vulgari. Potè esser quivi: poteva non meno effere(quando il Sacello di Volupia sia stato altrove) la rotonda Chiesetta di S. Stefano, essendo la rotondezza assai convenevole alla Fortuna; o poté finalmente sù la riviera medesima esser altrove.

Che la Ratua di legnodi Servio Tullio fosse in questo Tempio della Fortuna Vi- statta di lerile, come si scrive dal Panvinio, è un'equivoco manisesto; perche esser stata nel su diservie Tempio della Fortuna, ch'era nel Foro Boario, s'hà pur troppo chiaro da Dionigi fà quivi.

nel 4. e da Ovidio nel 6. de' Fasti.

Le parole poco sa portate d'Ovidio Detis co, gelida qua locus bamet aqua;

Ee 3

Se

Se s'intendano del Tovere, che gli era apresso, ò pur d'altra humidità, che vi fesse, lascio all'altrui arbitrio. In tutta questa riviera non è hoggi vestigio di tal humi-

dità, Ben'è facile, ch'anticamente, effendo il sito assai più basso, vi fusse.

Casa antica preffes.Ma-

In faccia di S. Maria Egittiaca è una casetta non intera, di firmtura antichissima ria Egittia- con intagli diversi. Scrive il Fulvio, ch' al suo tempo si diceva dal volgo Casa di Pilato. Altri con poco miglior ragione la stimano di Cola di Renzo; e già in una porta a caratteri meno antichi Padrone della casa si legge un tal Nicolò, di oni,non molti secoli sono, dovette essere. Basti a noi, che la struttura della casa è di qualche consideratione, per essere più antica dell'incursioni de' Barbari : oude tanto la vicina Chlesa di S. Maria Egittiaca, quanto questa sabrica stimo io memorabile in Roma, come più è difficile, che durino i refidul delle cose antiche humili, che della superbe.

Luogo diMereiriei .

Tra S. Maria Eginiaca, S. Giorgio, e la Scola Greca dicono il Biondo, il Fulvio, & altri, ch'al lor tempo era habitato tutto da Meretrici: onde è di qualche maraviglia, che quel sito hoggi dishabitato, e ridotto quasi in una gran piazza... habbia perdute tutte l'habitationi in tempo, che Roma è andata risorgendo, fabricandosi.

Velabrii Majus.

Il maggior Velabro ponsi in questa Regione da Vittore. In Ruso glisi legguaggiunto In Foro Olitorio; e nel nuovo Victore leggest di più registrato Velabrum minus; ma con quanta credibilità l'uno, e l'altro, fi veda. Se la Chiesa di S.Giorgio fù nel Velabro, segue, ch'uno almeno de' Velabri fosse trà il Foro grande, e'l Boario, e perciò nella Regione 8. del Foro della quale era il Boario, non nell'11. di che s' hanno anche rincontri, e specialmente in Livio nel 7. della 3. In Foro pompa constitit; Inde Vico Tusco, Velabroque per Boarium Forum in Clivum publisum Gr. Havendo con ragione dunque Vittore, e Ruso registrato in questa Regione solo il Maggiore, ben su semplicità, e poca pratica di chi nel Vittore nuovo scrisse anche l'altro.

In Foro

Et il Maggiore, che nel Foro Olitorio fosse non è meno strano; ove il ripetere, Olitorio, solo ciò, che Velabro era, chiarisce tutto. Fù la Valle, che tra il Palatino, l' Aventino, & il Foro, stagnandovi prima l'acque del Tevere, navigavasi. Così spiega apertamente nel 4. Varrones liaque tò (nell'Aventino) ex Brbe qui advebebantur ratibus, quadrantem solvebant, cujus vestinsa, quòd ea quà tum itur Velabrum, O unde ascendebant ad imam novam viam lucus eft. O Sacellum Latum; Velabrum dicitur à vebendo & c. E Propertio nell'Elegia 10. del 4. libro:

Que velabra suo flagnabunt flumine, quaque Nauta per Urbanas velificabat aquas.

E nell'Elegia 5. del libro e. Tibullo:

Et quà Velabri Regio patet, ire solebat Exiguus pulsa per vada linter aqua

Concello dunque, che cotal Valle, è regione col tempo fi ristringesse da nuovi nomi di contrade, come avvenir suole ben spesso, & à anche verissmile avvenisse. Quivia qual minutia poterono mai ridursi i Velabri, ch'il maggior di esti divinisse particella d'un foro ? fu forfe convertito in arco ? in statua? in portico? in Basilica? in angolo? mi si spieghi ciò, che per il maggior Velabro nella piazza Olitoria. si debba intendere. Se quel Foro esa suori delle mura; suori mon se ne potrà porre il Velabro; per cui le pompe dentro la Città dal Foro fi conducevano al Circo. Ovidio nel 6. de' Fasti:

Qua Velabra solent in Circum ducers pompas

Nil prater falices, crassaque canna suit. Le quali pompe possono distesamente leggersi nel fine del 7. di Dionigi. Andando dunque per i Velabri le pompe al Circo, erano questi strade, i è contrade verso il Circo indrizzate, ò forse ancor piazze, le quali, è una d'esse almene comincia-

ve del

wa dal Vico Giugario, d dal Tutario, come nell' 8. Regione moftrai. Del maggiore, eminor Velabro Varrone scrive nello stesso libro 4. Lauteia à Lavande, quòd ibi ad Janum Geminum aqua calida fuerunt. Ab bis palus fuit in minori Velabro, a quo quòd ibi vebebantur lintribus Velabrum; ut illud majus, de quo supra di-द्रायक क्षा .

Quindi possiamo noi trarre, ch'il luogo, dove quell'acque già scaturienti presso al Giano gemino nel principio di Roma andavano a far laguna passato il Foro, era Il minor Velabro; che però nella Regione del Foro s'inchiufe. Il maggiore fù nello spetio più ampio di quella valle, il quale essendo più verso il Tevere, imboccava anch'egli nel Boario, e su facilmente trà S. Maria in Portico (presso dove pervenivano le mura ) e la Scola Greca.

Il Fico Velabrense s'aggiunge qui da Paolo Merula, con l'autorità di Martiale Ficus Ve-

nell'Epigramma 53. del libro 11.

Altera non decrunt tenui versata savilla, Et Velabrensi massa recotta Picu.

Ove vedendosi massa cotta cou fico, ò fichi, non d'alcun'albero di fico, che fosse nel Velabro, nè di fichi, ò verdi, ò secchi, che nel Velabro si vendessero, intenderei. Altri testi, e forse meglio, leggono retosta foco, & il Panzirolo v'intende il cacio assodato al fumo; nè è sorse strano vi vada intesa ricotta, ch'ivi si dovette cuocere, e vendere.

Il Vico Piscario, che s'annovera qui da Ruso, non sarà (cred'io) chi dubiti esser 'Vicus Pistato congiunto al Foro dello stesso nome; col qual supposto il Foro Piscario non scarius. altrove potè essere, chè sù l'estremo della Regione 8. toccante forse l'11., nella... quale stando il Vico doveva terminare nel Foro; e sì come è solito de'Vici l'havere l'edicula, nel Piscario su facilmente l'edicula di Giunone, che in Ruso si legge Junonis; e su forse quella, che Junonium si legge in Varrone (benche molti testi habbiano Janum)le cui parole sono : Secundum Tiberim ad Junonium Ferum Piscarium &c.così altre edicule fi leggono Di anum Mineraium &c.eVarrone così accennarebbe quest'edicula nel Foro Piscario, ma dalla parte verso il Tevere sù l'imbocco del Vico pur detto Piscario, ch' era perciò nell' 11. Regione, ò più tosto stando l'edicula nel fine del Vico presso al Tevere, come nel principio il Foro presso al Velabro, Varrone ivi con la mentione del Poro comprende forfe anche il Vico.

L'Argileto pur su quivi, contrada, che nel Poro Olitorio cominciando dicono Argiletu. haver terminato nel Vico Tusco. Che nel Foro Olitorio cominciasse non è dubbio. Servio nel 7. dell'Encide parlando del Tempio di Giano: Sacrarium boc Numa Pompilius secerat circa imum Argiletum junta Theatrum Marcelli; e Livio nel primo: Janum ad insimum Argiletum indicem pacis, bellique secut &c. Ma dell' altro capo, ch' era il sommo Argileto, io non sò veder cosa certa, nè inditio, suppomendoli da gli Antiquarii haver terminato presso al Vico Tusco, ma non mostran-طرها . Il Marliano allega Pabio Pittore libro apocrifo , la cui favolofità a sai ben si scorge, confondendo il Vico Tusco, e l'Argileto col Cellolo, e con la Valle frà il Circo Massimo, e l'Aventino. lo non niego, che se la contrada detta Argileto cominciò nel Foro Olitorio presso al Teatro di Marcello, cioè trà il Palazzo de' Savelli, e'l Tevere, non poresse lungo il stume stendersi sin dove il Vico Tusco dal Foro attraversando il Velabro giungeva forse al ponte hoggi rotto di S. Maria. Ma perche non poteva parimente cominciando sotto il medesimo Teatro, senza entrare l'antiche mura, sendersi pur lungo il siume, dove è hoggi il Ghetto de gli Hebrei ? Basta. Credendo noi possibile l'una riviera, e l'altra per l'Argileto, leguiamo, ma non con tanto alsolute affirmative, com'altri fanno, la corrente, dicendolo quella strada hoggi stretta piena di casette humili,che dal ponte de'4.capi và a S. Maria Egittiaca; nella qual via la porta Flumentana s'apriva.

Del nome due etimologie s'apportano, una della morte d'Argo hospite d' Evan- Etimologia i Ee 4

Ædicula unonis.

labrenfis.

dro sepolto ivi, di eui Virgilio nell'8. L'altra dalla creta, d terreno grasso, ch'ivi era. Varrone così nel 4. Argiletum sunt qui scripscrunt ab Argo, sen quod is buc vemit, ibique sepultas; alii ab argilla, quod ibi id genus terra; e Servio mell'8. dell' Encide: Argiletum quafi Argilletum multi valunt a pingni terra, alti a fabula Gr. e ch'ivi fosse creta non inverisimile mostrano le botteghe de' Cretaii vicine, ch'esser State prima nella valle del Circo Massimo Varrone dice: Quòd is locus esset inter sigulos; e dopo nell'altra Valle pur fotto l'Aventino su'l Tevere vi s'addita dal gran monte di vasi rotti detto Testaccio.

Taberne Bibliopolarum&c.

Nell'Argileto esser state botteghe specialmente di Librari cavasi dall'Epigramma 3. del primo libro di Martiale:

Argiletanas mavis babitare tabernas,

Cum tibi parve liber scrinia nestra vacent. Il medesimo in fine dello stesso lib. dice a Luperco, che lo richiedeva del libro sao:

Quod pueris propiùs petas licebit Argi nempe soles subire letum Contra Cefaris est fanum Taberna Scriptis poslibus bine, atque inde totis, Omnes ut rite perlegas poetas, Illus me pete Gs.

Altre bosts. The .

Et esservi stati altri Artigiani mostra il medesimo Martiele nell'epigramma 17. del libro 2.

> Tonstrix Suburre faucibus sedes primis, Cruenta pendent quà flagella tortorum, Argique letum multus obsidet sator, Sed ista toustrin Ammiane non tondet &c.

Co' quali due luoghi ultimi ricerca il Donati, come l'Argileto potesse dal Teatro di Marcello pervenire al Foro di Cesare, & alla Suburra; e dalla difficostà è ridotta a fare un dilemma: ò che due furono gli Argileti, ò che Martiale, ò Servio errò. Io per me direi, che Martiale non suppone ciò; ma in uno epigramma assegna a Luperco due botteghe, nelle quali si vendevano i libri suoi, nell'Argileto, & incontro al Foro di Celare. Nell'altro paragona una Tosatrice ad un' altra, ch'era. nel principio della Suburra, & a molti Sarti dell' Argileto, senza inferir tra que luoghi congiuntione.

Domus Q.\_Ciceronis, & Paciliana

Habità nell'Argileto Quinto Cicerone, ch'una casa vi comprò, e vi fabricò. Cicerone ad Attico nell'epittola 13. del primo libro: Quintus Frater, qui Argiletani edificit reliquam dodrantem emit. H. S. DCCXXII. Tusculanum veuditat, at, si possit . emat Paciliauam domum.

4 11

Fatta mentione del Foro Olitorio, conviene si veda ove fosse precisamente. Es-Forum ser stato fuori della porta Carmentale, ove è piazza Montanara, tutti concordano, Olitoria, per quello, che del Tempio d'Apollo si scrive da Asconio nell'oratione in toga cardida di Cicerone: Illam demonstrat, que est extra portam Carmentalem inter forum Olitorium, & Gircum Flominium: ma se il Teatro di Marcello, e per conseguenza. anche Piazza Montanara era nella Regione 9. non potè star' ivi il Foro Olitorio, & esfere dell'11. Diciamo, ch'egli era dunque suori delle mura sì, ma tra il Teatro di Marcello, il Tevese, e la porta Flumentana, cioè in alcuna parte dello spatio, ch'è tra il Ponte de' 4. capi, il Palazzo de' Savelli, e Santa Maria in Portico. D'ello Foro così scrive nel 4. libro Varrone: Forum Olitorium, bot est antiquum matellum; ubi olerum copia,

In questo Foro, com'anche su'l Campidoglio, esser stato solito farsi subastationi, e vendite di beni indica Tertulliano nell'Apologetico al 13. Sit Capitolium, set Olitorium Forum petitur, sub eadem voce preconis, sub eadem basta, sub eadem annota-

tione Questoris Divinitas additta conducitur.

Era

· Era nel Foro Olitorio la colonna detta LaBaria, dice Vittore, ad quam infantes Columna Jatte alendos deserunt : di eut anche Pesto in Lattaria. Pote ivi estere qualch'antica Lactaria. superstitione; à com'altri crede, v'erano portati, come in luogo frequentato i bambini esposti, acciò vi sosse chi caritativo se li pigliasse, ò sacesse almeno allattarli; e di quel luogo intende forsi Tertulliano, mentre nel 9. dell'Apologetico dice: In

primis filios exponitis suscipiendos ab aliqua pratereunte matre extranca.

V'era un Tempio di Giano diverso dall'altro fuori della porta Carmentale fatto da Numa, come ben s'osserva dal Fulvio, essendo questo votato da Duilio, e dedicato da Tiberio. Tacito nel 2. de gli Annali: Et Jano Templum Tiberius dedica- Jani ad vit, quod apud forum Olitorium C Duilius struxerat, qui primus rem Romanam prospe- Forum rèmari gessit, triumphumque navalem de Penis meruit. Il quale esser stato quadri- &c. fronte raccoglie il Donati dalle medaglie d'Augusto di Guglielmo Choul. Io però non sò, se col Tempio da Tiberio dedicato, sosse una cosa stessa il Giano d'Augu-Ro, di cui Plinio nel 5. del 36. Item Janus pater in suo Templo dicatus ab Augusto, en Egypto advestus utrius manus sit, jam quidem G'auro occultatus. Donde si può trar solo, ch'Augusto pose quella statua di Giano in uno de' suoi Tempii, e sorse nel quadrifronte, ove su poi satto il Foro Transitorio; se non si vuol dir, ch'in quello di Duilio, come in Tempio nuovo, e non ancora dedicato il ponesse: ma basti a moi, che questo del Foro Olitorio diverso era dall'altro, che suori della porta Casmentale fabricò Numa; conferma efficace, ch'il Foro Olitorio non fu la piazza... Montanera.

Templu

Alla Pietà su nell'Olitorio dedicato il Tempio da Attilio Glabrione. Livio nel 10. Edes Piodella 4. Edes due co anno dedicate sunt; Una Veneris irc. Mitera in Foro Olitorio tatis in. Pietatis : Eam Ædem dedicavit M. Attilius Glabrio duumvir , statuamque auratam , T.O. que prima omnium in Italia est satua aurata, patris Glabrionts posuit. Is cras, qui cam Edem voverat quo die sum Rege Antiocho ad Thermopylas pagnasset, locaverata; idem en Senatus Consulto. E Valerio Massimo nel 5. del 2. libro gli è in tutto conteste: Statuem auratam nec in Orbe, nec in ulla parte Italia quisquam priùs aspezit, quòm a M. Attilio Glabrione Equestris patri poneretur in Ade Pietatis. Eam autem Adem P. Cornelio Lentulo, & M. Bebio Pamphilio Cos. ipse dedicavit, quia pater compos voti. facius Rege Antiocho apud Thermopylas superato. Il qual Tempio s'il medesimo fosse col fabricato nelle carceri, dove fu poi fatto il Teatro di Marcello, secondo Plinio, di cui nel principio della Regione nona trattai, non è facile dichiarare. Fù uno edificato con occasione d'un'atto di pietà, che se una donna verso la madre, d'I pal dre, l'altro votato in guerra; quello nel Consolato di Cajo Quintio, e Marco Attilio; questo da Marco Attilio Duumviro nel Consolato di Cornelio, e di Bebio. Par s'accenni da Plinio quello già caduto, quando vi si fabricò il Teatro di Marcello; registrato è questo dopo più secoli da Vittore, e da Ruso. Ma se pur su uno, più è da credere à Livio, e a Valerio, ch'ad altri; e se quel fatto di pietà non su forse favoloso, savolose su la sabrica almeno del Tempio, giàche Valerio nel quarto del quinto lib. senza far mentione del Tempio, scrive anch'egli il successo. Noische cerchiamo il suo sito, possiamo conchindere, che, s'il Tempio era un solo, essendo stato nel Foro Olitorio, in quella parte del Teatro di Marcello su, che è volta verso il Tevere. Se poi su diverso, e perciò dal Teatro disgiunto, e sors'anche lontano, ~ci basti haver prima circonscritti i confini del Foro, in cui sava.

Dentro que' confini furon'anche due altri Tempii. Uno di Giunone Matura.... l'altro della Speranza. Del primo sa sede Livio nel 4. della 4. Edes co anno aliquot dedicate sunt. Una Junonis Matute in Foro Olitorio vota, locataque quadriennio ante à C. Cornelio Consule Gallico bello, Censor adem dedicavit. Crede il Sigonio, che non Metata, ma Sofpita s'habbia a leggere: & invero Livio nel 2. di quella Deca, raccontando il voto di Cornelio guerreggiante contro i Galli quattro anni prima, dice : Gof. principie pugne vovit Edem Sospite Junoni, fi co die bostes sufi, sugatique es-

Æles Iunonis Ma

jeut.

sent. Ma all'incontro, oltre che sorrettione del Trascrittore, non essendo trà Matute, e Sospite somiglianza alcuna, non sembra immaginabile. Vittore pone in... questa Regione il Tempio Junoni: Matuta, e Ruso Edes Matuta, onde è verisimi. le, che l'un Tempio, e l'altro, cioè della Matuta, e della Sospita fosse in quel Foro. Qual poi d'essi sosse il votato nella guerra Gallica da Cornelio, già che l'uno, e l'altro in diversi luoghi s'afferma da Livio, non sò che dirne.

Questo Tempio della Sospita deve esser quello, di cui canta Ovidio, (come-Ædes Ju-

nonis Sol. nella Regione precedente dicemmo) nel 2. de' Fasti: Principio mensis Phrygia contermina Matri pitæ.

Sospita delubris dicitur auda novis.

E non essere al tempo d'Ovidio durato più in piedi, anzi ne sapersi dove sosse, segue egli a dimostrare:

Nune ubi fint illis, quaris, sacrata Calendis

Templa Den, longa procubuere die .

Onde non è maraviglia, che non si legga nè in Vittore, nè in Ruso.

Mateia nee 1ù Ginnens-

L'altro di Matuta porge dubbio, come cognome di Matuta si desse a Giunone, le Matuta detta da Greci Leucotea st non Giunone, ma Ino. Così nel primo delle Tusculane Cicerone dice: Quid Ino Cadmi filea nonne Leucothea nominata à Gracis Matuta babetur à rostris? e lo stesso replica nel 3. de Natura Deorum. Così anche-Ovidio nel 6. de' Fasti, e nel 3. delle Metamorfosi, a Plutarco ne' Problemi 14. e 15. Onde fortemente dubito, che in vece, d'Ino, sosse corrottemente detta, à scritta Junone. Dal Marliano quel Tempio s'identifica con una Chiefetta chiamata al suo tempo S. Salvatore in Mentuzza posto in piazza Montanara alle radici del Campiin Mensussa. doglio, senz'altra scorta, chè della somiglianza, e poca del suono ne'cognomi: ma

il sito diversissimo dal Foro Olitorio scuopre vanità.

ÆdesSpei in F. O.

S. Salnatore

Il secondo Tempio, cioè della Speranza nel 2. delle Leggi di Cicerone si diceconsecrato da Calatino: Restetiam a Calatino Spes consecrata est. Da Livio nel 2. libro narrafi combattuto ivi frà'Romani, e Toscani: Adtoque id bellam ipsis institit menibus, ut primò pugnatum ad Spei sit equo Marte, iterum ad portam Collinam. Nel primo della 3. Deca si dice fulminato : Ædem Spei , que est in Foro Olitorio, sulmine iliam. Nel 4. della medesima abbrugiato: In Templo Fortune, at Matris Matute. & Spei extrd portam late vazatus ignis . Nel 5. poi rifatto : Creati funt quinque viri muris &c. & Triumviri bini, uni sacris &c. alteri resiciendis edibus Fortune, ac Matris Matute intrà portam Carmentalem,sed & Spei extrà portam, que priore anno incendio consumpte suerant. Da Diodoro nel 50. libro dicesi di muovo arso prima della guerra Attiaca d'Augusto: da Tacito nel 2. de gli Annali di nuovo dedicato da Germanico fotto Tiberio.

Hercules Olivarius :

L'Ercole Olivario, che Vittore, e Rufo pongono, nel Panvinio si legge così: Ædes Herculis Olivarii ad portam Trigeminam: ma non sò con qual'autorità, ò congettura. Presso quella porta ester stato il Tempio d'Ercole Vittore dissi, e dirò col medesimo Vittore, e Macrobio. Dell'Olivario meglio al parer mio si discorre dal Lipsio nel 15. de gli Annali di Tacito; ove con Plauto ne' Cantivi:

De compatio rem gerunt, quasi in Velabro Olearii. addita nel Velabro i venditori d'olive, e con Vittore gli ponè appresso'l Tempio di questo Dio. Io crederei quell'Ercole non un Tempio, ma una statua delle fatte da Augusto con la stipe esatta da gli Olivarii, come dell'Apollo Sandaliario, del Giove Tragedo, e dell'Elefante Herbario già dissi, postagli presso'l Velabro, ov'essi mercadanta vano. Piace al Panzirolo di crederlo statua d'Ercole coronato d'olivo; perch'esser stato nelle vittorie de'giuochiOlimpici coronato d'olivastro scrive Plinio Ædis Di. nel 44. del lib. 16. Credane pur ciascheduno a suo gusto.

tis Patris.

Altri Tempii si notano da Vittore, e da Ruso, come di Dite, e di Castore, e due boschi sacri, cioè quel di Semele detto da lui minore, e quel di Saturno col Sacrario, intorno a' quali io non hò che dire. Virgilio nell'8. sa mentione d'un bosco dell'Argileto.

Nes non & facri monstrat nemus Argileti:

non intendo però far quì l'indovino.

Dal Panvinio s'aggiunge Ades Apollinis Mediel, pensomi con l'autorità diLivio nel 10. della 4 ma quel Tempio esser stato nella Regione 13.0 altrove, dirò in quella. Il Campo de'Trigemini, che parimente egli pon qui spettare alla medesima 13. non è dubbio; perche oltre la Porta Trigemina l'11. non passava, e vedrassi meglio. L'Altare d'Acca Larentia, che su nel Velabro, e ch'il Panvinio pur nota qui, mentre era su l'imbocco della Via Nova, e non longe a porta Romanula, come Varrone insegna, era nel minor Velabro, e perciò nella Regione 8. come ivi s'è detto; nè Varrone sa mentione d'Altare, ma di Sepolcro, ove altri sacrisicii non si sacevano, chè parentali. Fù ingannato il Panvinio dal suo secondo Vittore ponente in questa Regione Velabram minus, ove il Sepolcro d'Acca si legge esser stato.

Ma qual maggior mostro, ch'il leggere nella descrittione della Notitia registrato qui l'Arco di Costantino? se la Regione XI. al Colisco si sà giungere, qual-

Sconcerto di Regioni rifulta?

Templii Castoris. Lucus Se melis.Sacrarium Saturni cá Luco. Ædis Apollinis Medici. Campus Trigeminorum. Ara Acce Larentia in V. Arcus D. Costatini.

# La Regione duodecima detta Piscinu Publica da altri descritta.

# CAPO QUINTO.

On solo alla Regione del Circo Massimo, ma al Circo medesimo quella della Piscina publica si congiungeva. Era ella tutto il piano, ch'è tra il Circo Massimo, e le Terme Antoniane; di cui altra descrittione antica noi non havemo, chè quella di Vittore, mancando assatto quivi, e nell'altre due seguenti il testo di Ruso.

Regio XII. Piscina Publica.

Vicus Veneris Aima Vicus Piscina Publica Vicus Diane Vicus Geios Vicas Triari · Vicus Aque salientis Vicus laci tetti Vicus Fortuna Mammofa Vicus Colapeti passoris Vicus Porta Raudusculana Vicus Porta Nevia Views Victoris Horti Afiniani \* Area Radicaria Caput via Nova Fortuna Mammosa Isi Athenodoria Edis Bong Deg subsanana

Signum Delphini

Pegio babet in am
Dall'altro Vittore poco si varia, ò s'agglunge, cioè,
Il vico Aque salientis, si dice salientis figni, alies aque salientis.

Passoris, alies co

Septem domus Parthorum Campus Lanatarias Domus Chilonis Cobortes tres Vigilum Domes Carni ficit Privata Hadriani Vici XII. Edicula XII. Vicomagistri xlv111. Curatores 11. Denunciatores 11. Infula HIMCCCCLEXEVI: Domus CIIII. Balinese private ALIIII. Lacus LXXX. Horrea XXVI. Pistring XX. Regio babet in ambitu pedes Blu-

Therme Antoniane

li vico Colapeti, fi dice Colafti paferii, alidi Colapeti Septi444

Septizonium Severi Ædes Isidis Le case si dicono CXXVIII. alies

OXIIII. I granari XXVIII. alids XXVI. I forni XXV. alids XX.

Nella Notitia.

## REGIO XII.

Picina publica continet Aream radicariam, Viam novam, Fortunam Mammo fam, Isidem Athenodoriam, Edem Bona Dea subsanana, signum Delphini, Thermas Antoninianas, septem domos Parthorum, Campum Lanatarium, Domum Chilonis, Cohortes 1111. Vigilum, Domum Corniscii, Privatam Hadriani. Vici XIIII. Edicula XVII. Vicomagistri XIVIIII. Curatores duo, Insula duomillia quadringenta ofioginta septem, Domus CXIIII. Horrea XVII. Baluea XXIII. Laci LXXXI. Pistina XX. continet pedes duodecim millia.

Nella Base Capitolina sono i seguenti dodici Vici.

Vico Veneris Almę Vico Piscimą Publica Vico Dianę Vico Ceios Vico Triari Vico Signi Salientis

Vice laci telli
Vice Fortune Mammose
Vice Colapti pasteris
Vice porte Rudusculane
Vice porte Nevie
Vice Villeris

Dal Panvinio vi s'aggiunge, à varia parimente poco.

Fons Lollianus Ædicula Veneris Almę Ædicula Dianę Ædicula Fortunę Mammose

Ara Laverna In vece del Settizonio di Severo pone Septizonium vetus.

Vi si può sorse aggiungere.

Area Piscina Publica

Domus Laterani.

La seconda, e la 13. Regioni nominate ambe da i monti, una Celimentium, l'altra Aventinus, mostrano evidenti alle loro radici i confini della duodecima situata nella valle posta fra l'uno, e l'altro. Della sua lunghezza è termine da una parte il Circo Massimo, dall'altra si sà, che giungeva alle Terme Antoniniane in lei contenute. Fù Regione di giro breve, ma frequente d'habitatori, leggendosi nel giro picciolo grande il numero dell'Isole, e delle Case.

Gli edificii della Regione XII. de' quali s'hà alcun lume.

## CAPOSESTO.

Aver la Regione 12. havuto il suo principio presso al Circo Massimo, Ammiano, se non erro, lo dimostra. Narra nel 17. che l'Obelisco da Costantino
fatto condurre dall'Egitto per Hostiansem portam, Piscinamque publicam Circo illatus
est Maximo. Hor la via, per cui dalla porta Ostiense, ch' è quella di San Paolo,
si và a Cerchi, è in faccia alla porta, e separando l'Aventino in due colli, và a finir

per appuneo quest sù l'orio delle parte impara del Circo; ne per eltra via sù possibile portar quell'Obelison alla Piscina publica. & al Circo Massimo dalla Porta. Oftienfe. Onde convien dire, the quel poco di spatio, per cui dalla sbocco della via dell'Aventino passò al Circo, sosse della Regione della Piscina.

Cid, che la Piscina publica sosse, eccolo in Festo: Piscine publice bodieque no- La Piscina men manet, ipfa non extat, ad quam & notatum . & enercitationis alipqui causa ve- tublica. nichat populus. Elser flata fatta, acciò vi s'elercitale la gioventu nel nuoto, s'hà

anche da Martiale nel 5.

In Thermas fugio, sonas in aurem, Piscinam peto, non litet nature, Ad conam propero, tents enniem Ge. 1

Porse fatta per cammodità, e sicurezza del principianti nel nuoto, al quali il Tevere era pericoloso: e se al tempo di Festo mon v'era più dopo le sontuosità delle Terme d'Agrippa, e d'altri con stagni da notare, & altre stanze da escreitarvisi, cessarono facilmente a poco a poco altrove e piscine, e sisti. e Ginnasij, e suoghi somiglianti. La medesima da Cicesone s'addita nellà 7. Epistola del 3. libro a Quinto fratello Roms, & maxime Appia ad Martis mira proluvies. Crasspedis ambulatio ablata. Horts, taberne plurime, magna vis aque usque ad Piscinam publicam: Ove la gran piena d'acque di tutto quel cotorno si rappreseta. Fit fatta soele ivi la Piscina publica con l'occasione dell'acqua Appia, che ivi passava, e su la prima introdotta in Roma.

H preciso sito suo non fi sà. E come può sapersi, s'al tempo di Festo non v'erapiù Pifeina ? Efser ivi stata piezza, e capaco può congetturarfi dall'efservi stati traportuti del Poso quasi tutti i negotii nel tempo d'Annibale; di che Livio nel 2. della 3. Deca : Cofi. edisserunt quoties Senatum vocaffent, uti Senatores, quibusque in Benatu ditere sententiam liceretiad portam Capenam convenirent; Pratores, quorum jutiscistio erat, Tribunatia ad Piscinam publicam posucrunt. Et vadimonia sieri just-

runt; thique to anno jus diffum of .

Di quanto in quelta Regione si legge altro vestigio non è restato hoggi certo, Therms chè le Terme Antoniane fatte da Antonino Caracalla: di cui Spartiano nel mede- Antonia-Amo Imperatore: Thermas neminis sui eximias, quarum cellau solearem Architelis wa. megant posse ulla imitatione, qua falla est, sieri: nam & en are, vel cupro cancelli superpositi este dicuntur, quibus cameratio tota concredita est. & tantum est spatii. ut id splum siert negent potuisse dolli Mechanici. Il Serlio nel 3. libro della sua Architettura n'apporta il dilegno, ch'egli da i residui rintracciò, a sa sede electe più ben'intese delle Diocletiane, e di rutte l'altre di Roma. Sesto Auralio del medesimo Imperatore dice! Auta Orbi magno accessu, vià Nove, & ad lavandum absoluta opera pulchri cultus ; & Olimpiodoco: Habebant in usum lavantium sellas mille sexcentas è polito marmore saltas; delle quali, è d'altre Terme somiglianti furono facilmente le due sedie di Portido Lateranest forate di sotto, dove, secondo l'antiche cerimonie, si facevano sedere i sommi Pontefici nel porti in possesso; le quali esser state sedie d'antichi bagni saggiamente giudica il Martinelli nella sua Roma Ricercata. Forse in' vece di labri con più delicata commodità furono all'hora inventate, le feggie; ò nelle medesime Terme servivano i labri per le persone inferiori, le seggie per quelle d'alcun grado. Opera egregia sono queste Terme dette da Eutropio nell'8, libro: Opus Roma egregium fecis lavatri, qua (forfe vi manca Therma) Antoniana appellantur. Per magnificantislime le celebra Spartiano in Severo, ragionando di Caracalla figlio di quello: Vinit diù in odio populi Antoninus, quanvis & veftimenta popula dederit, unde Caracallus est dillus, & Thermas magnificentissuas fecerit. A queste esser stati da Elagabalo cominciati portici, e da Alessandro compiti nel medefimo Blagabalo Lampridio scrive: Et lavacrum, quod Antoninus Caracalla dedicaverat, & lavando, & populum admittendo; sed porticus desucrant, que postea ob doc sub Devio Antonino entrusta sunt, & ab Alenandro persesta; & in Alessandro:

Antonini Caracalli Thermas additis fortionibus perfecit, & ornavit. Se ne vede hoggi in piedi non poco refiduo fotto l'Aventino, e Santa Balbina, dietro a S.Nereo, & Archileo; ove niuna cosa più incorretta conservasi dell'antico nome d'Antoniniane, mentre con poca variatione Antoniane, e da alcuni alquanto più groffamente Antignane si dicono. Il Marliano dà ragguaglio, ch'al suo tempo vi si vedevano quasi sopole colonne di maravigliola grandenza; e bellezza. Hoggi appena n'è in piedi parte dell'ossatura lateritia, ne ad altro servono, che alle ricreationi de' Studenți del Seminario Romano; i quali ne' giorni di vacanze servendosi de' spartimenti e che vi fanno le mura, e delle vastità de' siti per varii giunchi di pallone, di pilotta, ò d'altro, diversamente in varie camerate distinti vi si trattengono.

Palasio.

Sotto le medesime haver Caracalla satto un nobilissimo Palazzo scriva il Maslia! Faracalla. no; di cui appena erano (dice) a fuo tempo reflati i vestigi. lo . che presso gli antichi non ne ritrovo favilla di lume, e nel sto d'hoggidi non veggio cola, che ne mostri un legno, lenza farne fermo concetto solo offerva l'antica denominatione della Chiesa di S. Cesario, che gli è appresso, detta In Palatic, come le si legge ancora S-Cesario in su la porta ad antiche lettere scolpite in marmo. Anzi ne questo ce ne da serma... contezza el poiche effendo flata folita la recze antichità moderne dir Palazzi i refedui dell'antiche fabriche grandi, come del Palazzo di Trajano, e del Costantiano dissi nella 7. Regione, è anche sacile, che Palazzo Antoniano sossero alcuni secoli sa dette Terme di Caracalla s' donde il nome della Chiesa di S. Cesario, che gli è appresso, e l'opinione del Palazzo dell'Imperator medesimo potè derivare.

S. Cesario

Crede il Martinelli, S. Celario In Palatio effer stato un'antico Otatorio al Palazza Lateragense congiunto, di cui, e non di questo della via Apple hà opinione, ch'innel Paleto tenda Anastasio, mentre in Leone IV. dice : Et in Monasterio S. Cesarci, quod ponitur Lateranense in Palatio Or. & indi effer derivato a questo erroneamente il cognome stello: ma le lettere, che non moderne fi leggono quivi scolpice in marmo, e le frase d'Anasta, sio, quod ponitur in Palatio &c. dinotante più tosto cognome universalmente dato alla Chiesa, chè real congiuntione della Chiesa al Palazzo Latoranonse, e finalmente l'esservi stato Monastero, che nel Palazzo Pontificio. & ad un'Oratorio non bena conveniva, hanno presso di mè qualche forza. Che qui fosse Monastero è certo s poiche il Monastero decco da Anastasio S'Cesarei de Corsa: presso S. Sisto, il medesimo Martinelli dicenterove, che su qui; e con ragione de Corfas cognominato forse Monthero da donne della famiglia Corla, ch'era ituRomuin que' tempi molto potente, fabri-45. Coferio catrici di quello, è monacate almeno iti; e co:è in tanto la Chiela eller detta in de Cor- Palatio della contrada.

fas . YZ.

Ben su sotto le Terme la Via Nuova satta da quell'Imperatore. Spastiano: Idem novam viam munivit, qua est sub ejus Thomais, Antoninianis stilecet, qua pulchrius in-Viæ No- ter Romanas Plateas non facile quicquain invenies : & Sestel Aurelio : Per eum aucia Orbs magno accesso Via Nova &c. ma perche Auth Bris & Forst per inchindere quella via in Roma dilatò Caracalla le mina 2 è insende Secte Aurelio accresciuta la Città d'ornamenti, ò col tagliare, pristtingere la falda dell'Aventino sotto le Terme accresciuto il piano, dove la bella:strada nuova egli aprì ? Crederogo molti sa dall'alera la via detta Nuova, che dal Foro aprendosi presso al Tempio di Vesta s'indrizzava al Velabro, della quale nella Regione parlar, haver segnito per le radici del Palatino a lato del Circo Massimo, & indi alla Pissina publica, & all'Antoniniane escr stata dilungata: ma è vano: il pensiero i Quella benche detta Nuova Via:, su antichissima fin del tempo del Rè Tarquinio Prisco, questa sorti più giustamente il no-Via Apple me di Nuova, come fatta assai dopo da Caracalla. Il Volaterrano giudicò esser diversa dal- ella stata una parte dell'Appia, che da Brindifi terminando sù la soglia, della Porta Capena, fosse da quell' Împeratore dilungata dentro la Gittà fra la Porta, e le sue Terme con nome di Nuova: ma che l'Appia seguise dentro la Città verso il Cir-

del Foro.

la nueva .

Circo Massimo ancora prima, 'e solst strada samosa, & ampia è comme presupposto de gli Antiquarii, con tutto che havere l'Appia havuto il suo principio suori della porta dicano Statio, Frontino, & altri, com'io nella 10. Regione toccaise non scorgo posta negarsi : onde quando pur voglià almeno impropriamente dirsi Appia la via dentro la Città più vicina a quella portà, converrà dar quel nome alla strada, che dritta, ò quasi dritta (come si scorge) dal Circo Massimo alla porta Capena tendeva. Ne é verisimile, che dal tempo, che Appio sece suor di Roma sino a Capua la via da lui nomata, e regina dell'altre detta, perch'ella era ampia, e bella, dentro la Città non fosses verso la medesima porta strada buona; & ampia hao al tempo di Caracalla. Tra fa vi a diritta, cioè tra la Chiesa di S. Cesario, e l'Antoniniance un gran tratto : e se la via nuova su sotto quelle Terme, credasi pur fatta... loro appresso, per farle maggiormente celebri, e praticabili con tule apertura. La bellezza sua superante, secondo Spartiano, gli ornamenti d'ogn' altra piazza, il Do- ornamenti. nati intende di numero di portici, e di colonnati, come ne Fori. Vi si può a mio credere aggiungere bellezza d'altri edifitii, de' quali doveva il più bello, e più sontuoso essere quelle Terme; e forse i residui d'alcun portico, ò de gli altri edisitii, ch'ivi erano, hebbero poi nome di Palazzo ne' tempi meno antichi, e lo comunicasono alla Chiesa di S. Cesario.

Leggendosi in Vittore non Via Nova, ma Capat Via Nova, credo possa argomen- in qual Retarlene più precisamente il suo sito. Se nella Regione 12. n'era solo il capo, il re- gime ella sto, che verso le mura seguiva, su ò della prima Regione detta Porta Capena, ò sesse. weto della 13. dell'Aventino. Se della prima (sì come più hà del credibile, dovendo secondo le parole di Sesto Aurelio star'in piano) è facile, che alquante dentro della Porta si diramasse dalla diritta, che possiamo noi dir Appia, a sinistra, dove per appunto, l'Aventino dall'Appia comincia a discossars, e per la salda del monte seguisse fin sotto le Terme. So, che nella Notitia si legge Viam Novam, e non Caput, ma i tanti errori manifesti, ch'ivi si scorgono, vogliono, ch'io debba Credere più a Vittore.

Gli Horti Asiniani in questa Regione 12. sono computati, e con ragione; perch' trano nella Via Nuova. Frontino nel primo de gli Aquedotti: Anio Vetus pervenit in Regionem Via Nova ad Hortos Afinianos, unde per illum tratium distribuitur. Facilmente dunque furono sotto l'Aventino presso alle Terme, & al capo della Via Nuova; già che più oltre la Règione 12 non andava. Come il Donati molto probabilmente giudica, erano d'Asinio Pollione, il quale nell'Aventino ristorò l'Atrio della Libertà, e vi pose la publica libreria. Cavasi quindi, che la Porta, e la via Asinaria, d non surono dette Afiniane, com'altri crede, d con questi horti non... hebbero che sar punto: poiche a destra della via Appia sù l'Aventino sarebbono state, e non presto S. Giovanni Laterano, com'insegna Procopio.

L'Arca Radicaria, e'l Campo Lanatario piace al Panzirolo esser stati detti, quel- AreaRala dalle radici, ò ravani, che vi si vendevano; questo dalle lane. E chi sà, che dicaria: una di queste Piazze non fosse la grand'Area, che dopo seccata la Piscina publica Campus

restà ivi?

Il Settizonio di Severo, che dal Vittore del Panvinio s'aggiunge quì, volentieri rius. confesso poter' essere, ch'egli vi fosse; perche d in questa, d nella prima Regione su di sicuro. Così chi se quelle agginnte hà potuto una volta indovinarla: ma però haverla indovinata ne pur'ècerto; & il leggervisi Septizonium Severi dà sospetto d'adulterina aggiuntione. Già dissi nella Regione 10, che la sabrica di Severo, Settizonio detta, su sotto il Palatino incontro alla Chiesa di San Gregorio; la quale non fù sepoltura, el come sepolture non erano gli antichi Settizonii regolarmente, ma altre fabriche così solite chiamarsi. Il sepolcro poi dal medesimo Severo fabricato per se, e per i suoi figlistà fabrica diversa da quello, & in altro

Afiniani

Lanata-

sito, ma però satta in soggia di Settizonia. Spartiano in Geta: Illatus of majorene sepulches, bot eft Severi, quod est in via Appia cuntibus ad Portam denterum specie Seprinonii extrudium, quod sibi vivas ornaverat; ove le parole del sepolero specie Septizonii extrutium suonano cola, sembrante Settizonio, ma però diversa; e l'altre-In via Appia cuntibut ad Portam dexterum additano il lato destro della via diritta... alla porta. Siche mà S. Cesario, e la porta di San Sebastiano quel sepolero pote essere; e perciò esser stato in questa Regione più tosto, chè nella prima nè pur il può dire. E chi sà, che non fosse ancora suori della porta nel destro lato dell'Appia in... venirvi verso la porta di fuori? Quando sia flato dentro, crederei io, che Servio, il quele visse in que' tempi, da questo sepolero ingannato dicesse nell'11. dell'Etteide : Unde Imperatores, & Virgines Vesta, quia lezibus non tenentur, in Civitate babent sepulcra: poiche niun'altro Imperatore nè prima, nè dopo, suori di Trajano, alla cui sola bontà su ciò conceduto, esser stato sepolto dentro le mura si scrive da Entropio, e coll'andare per l'historie cercando i sepoleri di ciascheduno si trova... verissimo.

Septizonium Se-Veri.

Il Panvinio scrive Septicanium vetus. Ma ch' il Settizonio vecchio, preso cui nacque Tito, fosse in questa Regione, io non sò donde possa cavarsi, mentre esservi stato quel sepolcro, ch'era in foggia di Settizonio nella via Appia presso la porta, cola manifelta.

IsisAthenodoria.

L' Iside Atemodoria si dica da gli Antiquarii Tempio fabricato ad Iside da Catacalla; e se ne porta per segno due pezzi d'inscrittioni ritrovate già trà la Chiesa di S.Sisto, e l'Antoniane sotterra, in uno de quali leggevasi; SAECVLO FELICI

ISIAS SACERDOS ISIDI SALVTARIS CONSECRATIO.

Nell'altro poi : PONTIFICIS VOTIS ANNVANT DII ROMANAD REIP. ARCANAQ MORBIS PRAESIDIA ANNVANT QUOR VM NUTU ROMANO IMPERIO REGNA CESSERE. Vis'aggiunge quello, che di Caracalla Spartiano scrive: Sacra Isdis Romam deportavit, & Templa ubique magnifice eidem Dec fecit: Onde, ch'uno nella sua nuova, e ben'ornata strada non ne facesse, par duro. Tusto ciò si conceda: ma quell'Iside Atenodoria nomata quivi a me più, chè Tempio, sembra statua posta alla Dea Iside in alcun luogo publico, zì come solevano porsi de gli altri Dii. Quel cognome Athenoderia l'addita opera d' Atenodoro Statuario famoso Rodio discepolo di Policleto. Plinio nell' B. del 34. En bis Polycletus discipulos babuit Argium, Asopodorum, Alexim, Aristidem, Phrynonem, Dinonem, Athenodorum, Oc. e su uno de' Mastri, che serono la bella statua del Laocoonte, ch'era nella Casa di Tito, e che hora conservasi nel Vaticano. Il medefimo Plinio nel g. del 36. De Confilii sententia secere summi Artifices Age sander. O Polydorus, & Atbenodorus Rhodii. Essendo dunque Atenodoro Scultore, non muratore, à architetto, l'opera sua su statua fatta molto prima del tempo di Caracalla; dalla quale statua prese la contrada forse il nome.

ne.

Il Tempio della Buona Dea Subfaxana non fu già quel famolo della medefima, næ Den ch'eras à l'Aventino, dove la Regione 12. non ascendeva; ma altro fatto alla me-Subsaxa- desima, chiamata forse per ciò Subsaxana a distintione. Ovidio nel 5. de'Fasti, descrivendo lo scoglio dell'Aventino, su'l quale la Buona Dea haveva il Tempio, ce lo sappresenta comunemente detto con nome di saso:

Est moles nativa, loco res nomina secit;

Appellant Saxum, part bona montis each; e havendo quella Regions all'Aventino foggiaciuto, quella sua parte, ch'era presso alla falda del monte, cioè la destra nell'audar dal Circo alla porta, si potè dir sul saxe: E se l'altro Tempio del la Buona Dea sy colà su, stente a quest' ultimo assu bene il cognome di Subsaxana. Finalmente non havendosi notitia, che più d'un Tempio havelse quella Des in Roma, e scrivendo Spartiano in Adriano, che quell' Imperadore wa gli altri edifitii da lui fattie Edem Bona Dea transulttove non resti-

tutio-

tutione, d ristoramento, ma edistitio nuovo, & in nuovo sito si narra, non è lungi dal verisimile, ch'il Subsassano Tempio da Adriano, tolto l'antico da quella cima malagevole, fosse fabricato quivi nel piano, e nel più commodo per le donne.

La Fortuna Mammola sorti il nome facilmente dalle mamme, che ò grandi, ò in Fortuna gran numero ad alcuna sua statua surono satte : e perciò è credibile non sosse Tem Mammopio, ne edicula, ma statua posta in publico; la quale alla contrada doveva dar no- sa. me, come l'altre Isis Athenodoria, signum Deiphini &c. solendo per lo più a'Tempii,

e Tempietti porre Templum, Edes, Sacellum, Edicula.

Della casa privata d'Adriano Imperadore sà mentione Capitolino in Marco: Privata Jusque in Hadriani privatam domun migrare invitus de maternis bortis recessit. Che Hadriani poi sosse nella Regione 12. la testimonianza di Vittore credo possa bastarci. E l'havere Adriano trasportato dalla cima del sesso il Tempio della Buona Dea è inditio non forse leggiero affatto, che presso all'antica habitation sua egli lo trasportasse:

la quale perciò subsassana anch'ella sorse si potè dire.

La casa di Chilone qui si legge; ma di qual Chilone non si sà. Fù non difficil. Domus, mente di quel Magio Chilone noto solo per la samosa sua sceleraggine; la quale da Chilonis. Valerio nel c. 11. del 9. libro si narra: Consternatum etiam Magii Chilonis amentia pellus; qui M. Marcello datum a Cesare spiritum sua manu eripait. Vetus etiam Pompeiana militia comes indignatus, aliquem amicorum sibi praferri; Urbem enim à Mitylenis, quò se contulerat, repetentem in Atheniensium portu pugione consodit, protinusque ad irritamenta vesania sua trucidanda tetendit. Lo flesso si scrive da Sulpitio in una lettera a Cicerone, che fra le familiari di Cicerone inserta è la 12. del 4. libro. Patto famoso Chilone da quell' escesso, rese ancor samosa forse appresso i posteri la sua casa, e con està la contrada. Al Panzirolo piace, che si legga Demus Cilonis, di quel Cilone, che nell'Epitome di Sesto Aurelia è posto fra gli arricchizi dell'Imperator Severo. Per la prime lettione fanno presuntion grande i testi del vecchio, e del nuovo Vittore, e della Notitia concordi, a i quali conforme si può credere che ancora fosse quello di Ruso. All'incontro l'esser stato Cilone uno de gli arricchiti, e regalati di casa nobile da Severo Imperatore induce credenza, che havesse quella casa quivi, deve surono altre dal medesimo Imperator donate, come hor' hora dirò, e dove una gran parte dell'altre sue sabriche Severo sece: e se la correttione di tanti testi concordi sembrasse duta, saria forse più agevole supporre la scorrettione di Sesto Aurelio, tanto maggiormente, che quell'amico di Severo nella Cronica di Cassiodoro si legge fra i Consoli, che surono sotto quell' Imperatore, non Cilone, ma Chilone: Chilo, & Libo. Scelga però ognuno quella lettione, o sentenza, che gli è più a grado.

Le sette Case de' Parti, com'H Panzirolo giudica, furono di que' Parti, de' quali Septem condotti da Severo a Roma Tertulliano nel libao de habitu muliebri esaggera il lusso domus nelle vesti, e ne gli addobbi delle stanze. Di questi Sesto Aurelio, o chi su l'Au- Parthotore di quell'Epitome così scrive in Severo: In amicos, inimicosque pareter vehemens; rum. quippe qui Lateranum, Cilonem, Anulinum, Bassum, ceterosque astos ditaret, adibus quoque memoratu dignis, quarum pracipuas videmus, Parthorum qua dicuntur, ac Laterani; le quali haver Severo qui presso al suo sepolero, e ad altri suoi edifitii fabricate, e dove haveva desiderio, che a gli Africani entranti in Roma s'offrisserø a vi-Aa le sue memorie, hà probabilità molto grande. Si discuopre meglio quivi il bel granchio dell'Impinguator di Vittore, il quale con durezza strana nella Regiona seconda, in cui si legge Domus Parthorum, aggiunse Laterani. Dalle parole sopra portate di Sesto Aurelio, quarum precipuas videmus, Parthorum que dicuntur, ac Laterani, senza molto considerarlo egli sa concetto, che la casa donata a' Partise la donata a Laterano fosse una stessa : e perche in questa Regione leggeva Domus Parthorum, e dal fentir nomarvi la Chiesa Lateranense n'argomentava la casa di Laterano, sembro a lui sicura impresa il moltiplicare a quella casa i padroni: ma vaglia

Domus il vero; la Casa donata da Severo a i Parti, e sors' anche la donata à Laterano su Laterani. in questa Regione, per quanto s'è già discorso; la Lateranense della Regione se conda su del Laterano più antico da Nerone confiscata, come ivi dissi, e la Casa, che v'era de' Parti, su cosa diversa da quella, ch' a' sette Parti dono Severo.

Domus L'altra, ch'in Vittor si legge di Cornisicio, si può dir parimente col Panzirolo Cornisici. essere di quel Lucio Cornisicio, ch'à persuasione d'Augusto haver sabricato il Tem-

pio di Diana nel 29. di quell'Imperatore scrive Suetonio.

V'aggiunge il Panvinio l'Altare di Laverna, della quale nel quarto libro Varrone dice: Hint Porta Lavernalis ab Ara Laverne, quòd ibi Ara ejus Deç. Mafe vale il songetturar da Varrone, descrivendo egli le porte per ordine, e ponendo in ultimo la Lavervale, ella su in parte più di questa Regione vicina al Tevere, cioè nel monte Aventino, come nel t. libro discorsi; tanto maggiormente,
che l'altar di Tutilina, di cui Varrone parla, su nella Regione 13. di sentenza dello
stesso Panvinio.

Fons Loi- Festo in Laverniones trattadell'Altare, e del Bosco di Laverna così: Laverniones lianus. fures antiqui dicebant, quòd sub tutela Dee Laverne essent; in cujus Luco obscuro, abditoque soliti surta, predamque inter se dividere. Hinc, & Lavernalis porta vocata est.

Ponvisi ancor dal Panvinio il sonte Lolliano, del quale è la seguente inscrittione:

APPIO. ANNIO. BRADVA
T. VIBIO. BARO. COS
MAGISTRI. FONTIS. LOLLIANI
M. VVLPIVS. FELIX
N. CONFLONIVS. VITALIO
C. CLODIVS. SATVRNINVS

Ma che in questa Regione fosse, lo da ciò non scorgo nè certezza, nè sumo alcuno.

Il Vico di Colapeto nella Base Capitolina si legge Colasti Passoris; dove è sacile, che il Trascrittor del nuovo Vittore l'osservasse, e perciò ponesse Colasti als Colapeti Passoris.

La Regione XIII. detta l'Aventino da altri descritta.

## CAPOSETTIMO.

A L'e precedenti due Regioni questa sourasta; poiche la lunghezza del monte Aventino sà sponda al gran piano, in cui la Piscina publica, & il Circo Massimo giacevano a silo. Vittore la descrive così.

## Regio XIII. Aventinus.

Vicus Fidii
Vicus frumentarius
Vicus trium viarum
Vicus Cæfeti
Vicus Valeri
Vicus I aci Miliarii
Vicus Fortuna
Vicus Capitis Cantheri

Vicus trium alitum
Vicus Novus
Vicus Loreti minoris
Vicus Armilustri
Ædis Consi
Vicus Golumne lignea
Minerva in Aventino
Vicus Materiarius

Vicus

Vicus Mundicici Vicus Loreti majoris, ubi erat Vortumnus. Vicus Fortuis dubia Armilustrum Templum Luna in Aventino Templum Commune Diana Therms Variance Templum Libertatis Doliolum Templum Bone Dese in Aventino Privata Trajazi Remuria Atrium Likertatis in Aventino Mappa aurea Platanon Horrea Aniceti. Scala Gemenia

Porticus Fabaria Schola Cass Templum Junonis Regine a Camillo dicatum Veiis captis. Forum Pistorium Vici XVII. Edicula totidem Vicomagistri LEXIIII. Curatores 11. Denunciatores 11. Infule iimcocclusuviii. Domus CIII Balinese pri vatę LUIIII. Lacus LXXIIII. Horrea XXVI. Pistrina xx. Regio in ambitu habet pedes IVIMCC.

E' di più nell'altro Vittore.

Ædes Tatii
Ædes Silvani
Ædes Mercurii
In luogo dell'Armilustro dice
Armilustri Caput
Horrea Domitiani Aug.
Al Portico Fabaria s'aggiunge
alids Fabraria.
Emporium
Templum Isidis
Clivus Publicus
Ædes Herculis, & Silvani
Sepulcrum Divi Tati

Area publica
Horrea Vargunteii
Area Pinaria
Horreorum Galbianorum Fortune
l vici si dicono xviii. alias xvii.
I Vicomagistri ixviii.
I Bagni privati ixxiiii.
I Laghi ixxviii.
I Granari xxxvi.
I Forni xxx.
L'Ambito della Regione piedi xvimccc.

Nella Notitia.

## REGIO XIII.

Nentinus continet Templum Diane, & Minerve, Nympheatria, Thermas Varianas, & Decianas, Doliolum, Mappam auream, Platanones, Horrea Galhe, Porticum Fabariam, Scholam Cassi, Forum Pisorium. Vici zvii. Ædicule zvii. Vicomagisti ziviii. Curatores duo, Insule duomillia quadringente octuaginta septem, Domus czz. Horrea zzv. Balnea iziiii. Lacus izzzviii. Pistina zz. Continet pedes ducenta novem millia.

Vico Fidii
Vico Frumentario
Vico trium viarum
Vito Ceifeti
Vico Valeri
Vico laci miliari
Vico Fortunati
Vico Gapitis Canteri
Vico trium alitum

La Base Capitolina.

Vico novo

Vico Loreti minoris

Vico Armilustri

Vico Columne lignea

Vico Materiario

Vico Mundiciei

Vico Loreti majoris

Vico Fortune dubia:

**.** 

Aggiunge il Panvinio.

Mons Aventinus Clives Publicit Lauretum Spelunca Onci Lucus Lanc in Aventing Lucus Laurentinus Lucas Platanorum Lucus Loreti Majoris Lucus Loreti Minoris Lucus Hylernæ In vece di Minerva in Aventino, scrive Edes Minerve, alias Palladís in Aventino. Ædes Matute cum ereis columnis. G Atrio. Ædes Victoriç in Aventino Ædicula Fidii, alids Fidei Ædicula Fortunç dubia Ædicula Hylerna Ædisula Des Tutilina

Porticus Emilia Atrium Matuta Ara Jovis Elicii Vortumus, aliès Ædes Vortumui Statua Minuci Angurini Annonę Prefetti Odeum Naumachia Campus Pecuarius, alids Pascuarius Therme private Trajani Fons Silvani Sepulcrum G. Cestii Septemviri Epulonum. Columna P. Mancini Pref. An-RORE . Domus Vitellii lmp. Ennit Poets Faberii Scriba L. Licinii Surg III. Cof.

#### V'aggiunge il Merula.

#### Domus Galli.

#### Vi si può aggiungere.

Ara Evandri
Navalia
Ara, & Lucus Laverna
Ædis Flora
Caput Vici Sulpici citerioris
Sepulcrum Aventini Regis
Templum Fortunç dubia
Domus Aquile, & Priscilla
Domus Marcella
Sacellum Caja
Domus Phyllidis

Fons Pici, & Fauni

Ædes Apollinis Medici

Ædes Libertatis in A.

Domus Maximi

Domus Umbrici

Porticus inter Lignarios

Porticus extra Trigeminam, & post Navalia.

Porticus in Aventinum

Ædes Spei ad Tiberim

Vicus Alexandri.

Il confine suo primieramente è lo stesso monte; la cui punta è dietro alla Scola Greca, & a sinistra và prima sourastando alla Valle di Cerchi in saccia al Palatino, poi all'altra Valle della Piscina publica a fronte del Celio dietro alle Termo Antoniane sino alle mura. A destra dalla stessa punta della Scola Greca sourasta sempre alla strada, ch'è presso al Tevere; la qual dicemmo essere della Regione XI. sin sotto alla Chiesa del Priorato di Roma de' Cavalieri di Malta. Di là dalla quale, ò per meglio dire, sotto la quale, dove il sale bianco si sabrica, e dove comincia il piano a dilatarsi, la Regione calando dal monte, e per mezzo dell'antiche mura, e della porta Trigemina seguendo a dividersi dall'XI. perveniva al Tevere, sìcome vedremo; con la cui riva caminando, e chiudendo in se il Monte Testaccio congiungevasi sù la stessa riva con le mura d'hoggidi; con le quali perveniva poi alla porta di S. Paolo, e col monte stesso a quella di S. Sebastiano.

## Le cose; che su'i Monte erano di sito non affatto incerto.

## APO OTTAVO:

U' il monte Aventino dato primieramente da Anco Martio per stanza a i po- Monte Avi-Roma; e dopo scrive Valerio nel 5. del 6. libro havervi il Popolo Romano collocati i Camarini, che vinti da Publio Claudio, e venduti sotto l'hasta, surono poi fatti ricercare con gran diligenza, e col danaio publico ricomprati; a' quali furono an-

che resi i poderi levati loro.

Si saliva all'Aventino per il Clivo Publicio, che, scorrettamente forse, alcune. Clivus volta si legge Publico. Livio nel 3. della 3 Deca: Quos cum ex Arce, Capitolisque Publicii; Clivo Publico in equis decurrentes quidam vidissent, captum Aventinum declamaverunt : dal qual testo persuaso forse il rinovator di Vittore aggiunse alla Regione Clivus Publicus. Questo haver cominciato nel Foro Boario presso al Circo Massimo, il medesimo Livio dimostra nel 7. della 3. In soro pompa constitit, per manus reste data Virgines sonum vocis pulsu pedum modulantes incesserunt. Inde Vico Thusco, Velabroque per Boarium Forum in Clivum publicum, atque in edem Junouis Regine perrecium. Siche fù ò per appunto, ò almeno poco lungi dalla moderna falita, per cui da Santa Anastalia si salisce a Santa Sabina; e rincontri assai buoni sono il Vico Publicio, ch'a piè del Palatino scorrendo dicemmo esser passato frà il Foro Boario, e'l Circo Massimo alle Saline: da cui presso al Circo il Clivo potè diramarsi con viaggio di- Ædis Floritto, ò distorto poco; & il Tempio di Flora fabricato da i Publicii fuori del Circo, ræ. e perciò sul viaggio trà il Vico, & il Clivo, ò per dir meglio sul principio del Clivo. Sorti il nome da i Publicii, da' quali su fatto, ò agevolato. Varrone nel 4. Clivus Publicius ab Adılibus Plebis Publiciis, qui eum publice adificarunt. Simili de causa Publicius Vicus, & Cosconius Vicus &c. e meglio si dice de Festo s Publicius Clivus appellatur, quem duo fratres L. M. Publicii Malleoli Ediles Cur. pecuariis condemnatis en pecunia, quam coperant, municrunt, ut in Aventinum Vebiculi Velia venire possint. Ove la cagione non del Clivo solo, ma e del Vico aggiustati, & agevolati si mostra, cioè acciò trà l'Aventino, & il Palatino, di cui la contrada. detta Velia era parte, fosse transito facile per le carrozze; il quale agevolamento spiega anche Ovidio nel 5..de' Fasti, mentre del Tempio posto quivi a Flora da i Publicii discorre:

Parte locant Clivi, qui tunc erat ardua rupes, Utile nunc iter est, Publiciumque vocant.

I quali due luoghi di Festo, e d'Ovidio atterrano ogni presupposto, che quel Clivo fosse sopra il Circo di Flora sul Quirinale, come nella sesta Regione su accennato.

Salendosi hoggi per cotal salita sù l'Aventino si vede il sentiero sù la metà dividersi in due, la cui parte sinistra costeggiando il mezzo del Colle al Circo Massimo sourastante, conduce all'antica Chiesa di Santa Prisca: ove essere state le Terme di Decio dissero gli Antiquarii; ma se ne ride uno d'essi più architetto, ch'erudi- s. Prisca ? to, negando haver Decio fabricate mai Terme: e pure oltre l'autorità di Cassiodo-10 nella Cronica: Decius lavacra publica edificavit, que suo nomine appellari jussit, Thermæ non mi par di dover' affatto sprezzere la testimonianza d'Eutropio, che nel libro Deciana. 9. dice del medesimo Imperatore : Rome lavacrum edisicavit; a cui la descrittion della Notitia, che hà Thermas Decianas, dà forza. Che poi fossero sù l'Aventino Ff 3

A remtine a

Therme Varianæ.

Dianæ.

S. Prisca.

veramente, io non oso dirlo, nè sò per qual ragione debba credersi a Pomponio-Leto, che lo scrive. Il Faivio, il Marliano, & altri di più d'un secolo fi con gran franchezza affermano le rovine d'esse, come cosa a gli occhi loro soctopostà, & evidente: onde hora, che di tali rovine. le quali più non si veggiono, à noi nonlece far concetto ( suantaggio solito di questo secolo nostro) difficilmente inducomi a dannar' il giuditio di que' Letterati, sichè, se chiaramente non apparivano di Decio, ne pur vi si scorgeste forma di Terme. E già che Vittore pone in questa Regione le Variane, chi sà, che non fossero quivi? Haverle Vario Elagabalo edificate sà sede Lampridio nella sua vita: Opera publica, prater çdem Heliogabali, & Amphiteatri instauratio post exussionem, & lavacrum in Vico Sulpicio, quod Autonium Severi filim coperat, nulla extant; e non parlarti qui di quelle di Caracalla, ma d'altre cominciate da Antonino Geta, come giudica il Donati, mostra il medesimo Lampridio seguendo: & lavacram, quod Antoninus Caracalla &c. Esser state sù l'Aventino, oltre Vittore, mostra un canale di piombo ritrovato su'i monte verso la porta di S. Paolo apportato dal Panvinio, in cui si dice, ch'erano queste lettere; AQVA.TRAIAN. Q. ANICIVS. Q. F. ANTONIAN. CVR. THER-MAR. VARIANARVM. Il quale, benche loutano dalle Terme dette, potè à portarvi acqua, ò vero delle Terme portavala altrove. Conteste a cotal' inscrittione su forse un'aitra in marmo trovata (scrive il Marliano) a suo tempo fra le rovine presto Santa Prisca, la quale (dice egli) id quod Frontini verba significabat : cioè l'acqua Claudia su l'Aventino haver preso nome di Trajana : e se l'acqua Trajana era nelle Terme di Santa Prisca secondo una inscrittione, e l'acqua Trajana era in questa d'Elagabalo secondo l'altra, cotal'identità rimane, se non evidente, non improbabile. Anzi dandosi da Lampridio ad Elagabalo nome di Decio dopo le parole portate di sopra: Postea ab bot sub Decio Antonino extrusta junt, & ab Alexandro perfesse, non può quell'Imperatore, oltre il nome di Vario, haverlo anche havuto di Decio? Ma se nel Vico Sulpitio su quel lavacro secondo Lampridio, e quel Vico su non

in questa Regione, ma nella prima secondo Rufo, e Vittore, ecco andato in fumo tutto il discorso. Il Panzirolo giudica in Lampridio scorrette (e verisimilmente) le parole sub Decie, leggondo egli Subdetitio, cioè Ab boc Subdetitio Antonino extru-Be O'c Onde intorno alle Terme Deciane non ci spiaccia col sume di Cassiodoro, e d'Entropio der qualche fede a quel, che se ne legge mella Notitia. Quanto alle-Variane, sacismente erano nell'altra parte del Monte vicina alle mura, & alla porta Capena, sotto cui era forse, il Vico detto Sulpicio. Questi erano due, uno Ulterio-CaputVire detto, l'altro Citeriore; è perciò credibile fosse il primo suori della Porta Capeci Sulpici as, il secondo dentro in quella parte della prima Regione, ch'esser stata dentro la porta si dice. Nè è forse strano, ch'il Capo del Vico di Sulpicio Citeriore fosse in...

questa Regione 13. come il Capo della Via Nova su nella 12.

Leggesi nella Chiesa di Santa Prisca in un marmo d'alcune centinaia d'anni sa commune esser ivi anticamente stato il Tempio di Diana detto comune da Vittore, perche comune su a tutti i Latini. Ma se ivi surono Terme, quel Tempio su altrove. Alcuni lo dicono dove è la Chiesa di Santa Sabina, ma senza alcuna autorità, ò congettura, che v'appaia confiderabile. Appaiano dal Marliano allegato, che nel 2. libro delle guerre civili scrive Caio Gracco essersi fatto forte nel Tempio di Diana su l'Aventino, e poi quindi per il ponte Sublicio esser passato in Trastevere, non sa nulla, solo rappresentandolo in luogo alto, spiccato, e signoreggiante. Il Donati mostra con Marciale nell'Epigramma 64. del libro 6. esser stato nella parte dell'

Aventino risguardante il Circo Massimo: Quique vides propiùs magni certamina Circi,

Laudat Aventine vicinus Sura Diane.

E perciò, se non nella Chiesa di S.Prisca, in cui come signoreggiata dal più alto

del monte fion pote Cajo Gracco farsi forte, gli su poco lungi sù la cima; alla cui

opinione glustissima io non sò oppormi.

Dove è S. Prisca haver'babitato Aquila, e Priscilla Christiani di gente Ebrea sicettatori di S. Pietro, il quale vi consagrò un'Altare duratovi lungo tempo, ove sù poi fabricata Chiela dedicata alla Santissima Trinità con titolo d'Aquila, e Priscilla, e trasportato il Corpo di Santa Prisca Vergine, e Mattire, prova eruditamente il Martinelli nel suo Primo Troseo della Croce a car. 18.

Il Sura da Martiale toccato su forse quel Licinio Sura, che trè volte su Console, una sotto Nerva, e due sotto Trajano, come dice la Cronica di Cassiodoro, e gli Scrittori de' Fasti dichiarano; la cui casa potè esser poco lungi da SantaPrisca.

· Fù Il Tempio di Diana fabricato a persuasione del Re Servio Tullio, & a comune costo delle Città Latine, come da quelle dell'Asia si fece quel d'Efeso (Livio nel primo) con una special legge della confederatione fatta, e delle feste, e tregue da celebrarvisi; ch'incisa in colonne di bronzo a lettere Greche esser durata sino all'età fua scrive Dionigi nel 4. Esservi state affisse corna di buoi in memoria del bue Sabino astutamente sacrificatole da Cornelio Pontesse, dicono Livio nel primo, Valerio nel c.3. del lib.7. Plutarco nel Problema 4. Dal qual Tempio il colle tutto è detto di

Diana da Martiale più volte.

L'altra salita più diritta del Clivo Publicio porta a S. Sabina; ove, s'il Tempio di Diana non fu, qual'altro edificio potè estere ! Sembra al Donati verisimile ester- s. Sabina . vi stato quello di Giunone Regina. Io senza rittovarvi special contrasegno di que-Ao, d d'altro, considerando, che S. Sabina Illustre Matrona Romana, come i suvi Atti dicono, habitò su l'Aventino, e nella casa propria, come alcuni credono, patì il Martirio, non giudico tanto freddi nel zelo que'primi Christiani, che un lungo di tanta veneratione, e divotione lasciassero in iscordanza; i quali, se nel pago Vindiciano ereffero quafi subito alla medefima Santa un'Oratorio su'i suo sepoictoscomo il Martirologio 3. Septembris sa fede, con più facilità poterono convertir'in Orato. rio la cusa, d almeno quella parte, che al Santo Martirio su Teatro : & essendo la ... Chiesa di S. Sabina antichissima, par dissicile, che sosse altrove edisicata, e ch'il sito sì memorevole di quella casa si sasciasse profanare.

Sul giogo dell'Aventino verso il Clivo Publicio due Tempii surono; uno della

Luna, di cui Ovidio nel 3. de'Fafi:

Luna regit menses, bujus quoque tempora mensis Finit Arentini Luna colenda jugo.

E questo esser stato su la cima del monte sì, mà assai verso il Foro Brario, & il principio del Circo, ci fa argomentar Livio, mentre nel to. della 4. Deca descrivendo una tetribil tempesta dice, che Foremen ode Lune, que in Aventino est, rapeam tulit, or in posicis parietibus Cereris Templi (ch'era per appunto avanti, d appresso al Templum Circo Massimo) affixit. L'altro di Giunone Regina votato, fabricato, e dedicato Junonis da Camillo sul dorso dell'Aventino dopo l'espugnatione di Vejo (ove la statua... Reginæ della medesima Dea, ch'era in Vejo, su trasportata, e di cui Livio in più luoghi del &c. 5. mentre vi s'andava per il Clivo Publicio, come suonano le parole espresse di Livio sopra portate, per Boarium Forum in Clivum Publisiam, atq; ia &dem Junonis Regina perrettum) nelle vicinanze di S. Sabina, se non svi proptio, su credibilmente. Le numerose, e belle colonne marmoree di quella Chiesa si mostrano residui d'alcun Tempio antico, che, se non sù ivi, non gli sù lungi; non potendosi suppor fatte da chi prima fabricò la Chiesa, nè da quel Card. Pietro Schiavone, ò da Eugenio II. che la rifecero; onde ò del Tempio della Luna, ò più tosta di quello di Giunone Regina, ambe fabriche famole di quella parte del Monte, furono le Colonne. In quel Tempio nella seconda guerra Punica furono trasportate con pompa due statue della medesima Giunone satte di cipresso. Livio nel 7. della 3. Post est duo figua cupref-

Ff 4

Domus Aquilæ ; & Priscillæ.

Domus SureL.Li cinii Surg

Templum Lung in A

184

sea Junonis Regine portabantur &c. smulacra cupressea in Edem illata? Il Tempio della Buona Dea esser stato su l'alto dell'Aventino, dove Remo prese Templu Bone Dee gli Auspicii per l'edificatione di Roma, dimostra Ovidio nel 5. de' Fasti: in A.

Est moles nativa, loco res nomina secit, Appellant saxum, pars bona montisea est. Huic Remus institerat frustra, quo tempore fratri Signa Palatine prima dedistis aves. Templa Patres illic oculos exosa viriles, Leniter acclivi constituere jugo.

S.M.Aren. sina .

Il qual luogo è creduto quella parte, dove è hoggidì la Chiesa di S. Maria. Aventina della Religione de' Cavalieri di Malta: ma la ragione di cotal credere non... è chi la spieghi: e pure ( come anche oppone il Donati ) quel luogo scoscesssimo potersi dir salita agevole, è esser mai stata agevole, sembra a me strano; oltre che non leggendosi in qual cima dell'Aventino sosse quel Tempio, per qual cagions'habbia più tosto a dir'ivi, ch'altrove, non sò vedere. Non potè sù la cima stessa inalzarsi verso il Circo Massimo? ò perchè non nell'altra presso Santa Balbina. d S. Savo? se il luogo, in cui era, chiamavasi sasso, & era veramente Moles nativa, il Tempio della Buona Dea Subsana prese (come dissi) il nome dal sasso medesimo, sotto il quale nella Regione 12. della Piscina Publica su poi trasportato per commodità (credo) maggiore delle Donne. Quindi hà molto del probabile, che sù quella sommità dell'Aventino, ch'è a fronte del Celio frà il Circo Massimo, le Terme Antoniane s'ergesse quel Tempio sourastante alla Regione 12. e al nuovo Tempio della medesima Deità, ch'essendo in quella Regione, era ancor sotto'i sasso del Tempio primiero.

La Buona Dea scrive Macrobio nel cap. 12. del primo de' Saturnali esser stata... detta anche Maja, Fauna, Opi, e Fatua figlia di Fauno pudicissima. Lattantio nel primo dell'Institutioni la noma anch'egli Fauna, e Fatua, ma sorelle, e moglie di Fauno da lui uccisa con bastonate per haverla una volta ritrovata ubriaca: ond'è, che ne' sacrificii soleva porglisi un'Anfora di vino coperta. Così anche s'accenna. da Arnobio nel 1. contro le Genti, e poco disserentemente da Plutarco nel 20. Problema. Nel suo Tempio, e ne' suoi sacrificii, che le si facevano ancora altrove, non entravano huomini. Plutarco in Cesare, Cicerone nel 4. Paradosso, Propertio nell'Elegia 10. del 4. lib. Tibullo nella 6. del 1. e mille altri. Ma con tutto ciò vi fu introdotto Clodio sotto habito di sonatrice per commettervi adulterio. Cicerone nell'Oratione De Haruspicum responss; Plutarco in Cicerone, & altri. Le oscenità poi, le quali solevano far le donne trà esse in cotali feste notturne, sono da Giuvenale toccate, se gli si dee credere, nella Satira sesta, sopra la quale veg-

· gafi lo Scoliafte.

Haver dedicato questo Tempio Claudia Vergine Vestale spiega Ovidio nel medesimo lib. 5. de' Fasti.

Dedicat bec veteris Clausorum nominis beres; Virgineo nullum corpore pa [a virum .

e rifabricatolo Livia Augusta:

Livia restituit, nè non imitata maritum

Remuria.

Est, & ex omni parte sequuta virum. Del suo sito detto prima Remuria, dove volle Remo pigliare gli auspicii, così scrive Festo: Remuria item in Aventino dista, namque Aventinum, in quo habitaret, elegisse Remum dicunt. Unde vocitatam ajunt Remuriam locum in summo Aventino, ubi de Urbe-condenda fuerat auspitatus, alids Remorum quondam eum locum appellatum suisse. Dal Marliano si pretende, ch'anche tutto il monte sosse detto Remorio; ma non ne porta Autore; e da Plutarco in Romolo si trahe l'opposto; ove-

egli

egli scrive, che Remo Partem Aventini, locum natura munitum, commodiorem ducebat (per edificarvi Roma) eique loco postea Remonio cognomen suit. Sichè dell'Aventino una sola parte, cioè una delle due, che hò mostrate sopra nel lib.2. sù da Remo eletta per sito della nuova Città (che tutto quel monte all'hora troppo sarebbe stato) ove egli prese gli auspicii; la qual sola metà su detta Remuria. Qual poi ella sosse delle due parti, per non discordar da quanto del Templo della Buona Dea, che v' era, hò già detto, conviemmi rappresentar per facile, che fosse la sommità del Colle sourastante alla Piscina Publica, & opposta al Celio.

Si legge sù lo stesso monte esser stata la Spelonca di Cacco, è per più giustamente dir Caco, ladro famoso del tempo d'Evandro, così nomato, come piace a Servio nell' Spelunca 8. dell'Eneide, dalla Greca voce xxxòs, cioè cattivo. Questi, ò verità, ò favola, Caci. ch'ella sia, rubbò alcuni buoi ad Ercole, e tirogli per la coda all'indietro nella spelonca, acciò dalle vestigia non se nè indicasse l'entrata: ma Ercole, ritrovato il furto, uccise Cacco, e riprese i buoi. Scrivono ciò Dionigi nel primo, Virgilio nell'8. Ovidio nel primo de'Fasti, & astri. Il Biondo dice esser la spelonca stata nella parte del monte, che risguarda il Palatino, & il Circo sopra la Chiesa di S. M. in Cosmedin detta Scuola Greca: ma da altri, & in specie dal Marliano gli si contradice; perche Virgilio la descrive nella parte verso il Tevere:

Hanc ut prona jugo lavum incumbebat ad amnem:

E più sotto:

Disfultant ripa, refluitque exterritus amnis;

Nella cui conformità da Solino è posta ivi la Porta Trigemina: Cacus babitavit locum, cui Salina nomen est, ubi Trigemina nune porta: ma Virgilio ben considerato hà senso diverso; perch'Evandro dall'Ara Massima, in cui sece il sacristio, l'additò ad Enea:

> Jam primum saxis suspensam banc aspice rupem, Distelle procul ut moles, desertaque montis

Stat domus, & scopuli ingentem traxere ruinam;

Hic spelunca fuit, vasto submota recessu &c.

Onde non poté essere nella parte verso il Tevere, ch'è l'opposta. E quand'anche l'Ara Massima fosse stata presso la Scola Greca, com'altri credono, nè pur poteva wedervisi, standovi quella parte del monte in prosilo. Ma per pienamente intendere il narrato, ò finto da Virgilio, vì si ponga attentione, ch'almeno il vero senso di quel luogo se nè trarrà. La spelonca di Cacco haveva verso ii Palatino l'entrata, e quand'Ercole udi muggirvi dentro i buoi, Cacco suggendo per paura dentro, la chiuse con un gran sasso da catene di ferro pendente:

Ve sese inclusit, ruptisque immane catenis Dejecit saxum, ferro quod & arte paterna Pendebat, fultosque emuniit obiice postes;

Ercolè si come tentò il sasso in vano, così ceren più volte di trovarvi altr'adito intorno al monte:

Ecce furens animis aderat Tyrinthius, omnemque Accessum lustrans, but ora serebat, & illuc, Dentibus infrendens, ter totum fervidus ira Lustrat Aventini montem, ter saxea tentat Limina nequiequam, ter fessus valle resedit.

Finalmente nella parte verso il siume vide un'acuta selce, quale giudicò esser su'l dorso dell'antro:

> Stabat acuta filen , pracifis undique saxis, Speluncæ dor so insurgens altissima visu, Dirarum nidis domus opportuna volacrum;

E questa Ercole a forza diradicando se cadere verso il Tevere, aprendo così alla. fpelonca una nuova bocca:

Hanc at prona jugo lavum incumbebat ad amnem .

Dexter in adversum nitens concussit. O imis Avalsam soluit radicibus; inde repente

Impulit, impulsu quo maximas insonat ether; Disfaltant ripe, restuitque exterritus amais;

Dove entrato Ercole, e strozzato Cacco, la primiera bocca verso il Palatino s'aprì da

se stessa; e quindi Cacco su tratto suori:

His Cacum in tenebris incendia vana vomentem Corripis in nodum complexus & & angit inherens Elisos oculos, & fictum sanguine guttur, Panditur extemplo foribus domus atra revulfis, Abstracteque boves, abjurateque rapine Celo oftendantur, pedibusque informe tadaver

Protrabitur.

Della seconda bocca dunque fatta da Ercole Solino parla, dicendola presto alla porta Trigemina in crepidine montis supra navalia, ubi & ades Herculis Victoris; mentre la prima convien supporla nel lato opposto verso il Circo, se non verso la Scola Greca, come il Biondo disse (che tanta lontananza non è possibile) non lungi moko almeno dalla Chiela di Santa Prisca. Ovidio nel primo de' Fasti spiegando diversamente la favola, racconta, ch'Ercole apri a forza la chiusa bocca dell'antro; maperò non dice, ch'ella fosse verso il fiume, anzi accenna il tovescio, mentre non facendo mentione del fiume, finge, ch'il sasso non cadeste altrimente nell'acqua, come Virgilio, ma si siccasse in terra:

Ille aditum frasti præstruxerat obiice montis, Vix juga movissent quinque bis illud onus. Nititur bic bumeris, colum quoque sederat illis,

Et vastum motu collabefactat onus;

Quod simul eversum est . fragor ætbera concutit ipsum,

Itiaque subsedit pondere mollis humus -

Alter di Ma lasciando noi, che ciascuno la si sogni a suo modo, soggiongiamovi, che l'altare Giove Invendedicato da Ercole a Giove Inventore fu presso questa nuova bocca, ch'egli secualla spelonca, ma nel piano presso alla porta Trigemina, è perciò nella Regione XI. come nella medesima dicemmo con Dionigi; presso cui su anche il Tempio d'Ercole Vincitore, di cui Solino apportato, e Publio Vittore nella Regione del Foro, come presso l'Ara Massima n'era un'akro.

Breek Fin-CHOSE .

sore .

Questo esser stato su l'Aventino, oltre le parole di Solino portate, dichiara Prudentio nel 1. contra Simmaco:

Nunc Saliis, cantuque domus Pinaria Templum

Collis Aventini convexa in sede frequentat. e perciò sù quella parte, ch'alla portà Trigemina sopratta. Má s'éra sul colle, per qual cagione da Vittore s'annovera nell'ottava Regione con l'aitro del Foro Boario? Se l'esser forse ambidue per la picciolezza, somiglianza, e vicinità sotto la cura d'un folo Edituo non rendeva l'uno, e l'altro egualmente sottoposti a'Curatori di quella Regione, non sò che altro rifpondere. Credesi satto questo da Ottavio Erennio, scrivendo Macrobia nel 3. de Saturnali al c 6. Rome Vistoris Herculis edes dua funt, una ad portam Trigeminam, altera in Foro Beario. Hujus commenti causam Masurius Albinus memorabilium lib.1. aliter exponst. Martus, inquit, Otiavius Herennius prima adolescentia tibicen, postquam arti suc dississes est, instituit mercaturam, & benè re gesta, decimam Herculi profanavit. Posted cum navigans hot idem ageret, a pradonibus circumventus fortissime pugnavit, & victor recessit. Hunc in somniis Hercules do-

suit sua opera fervatum: cui Ociavius, impetrato d mazistratibus loco, edem sacravit. Cr sgrum. Ma qual de' due Tempii Ottavio sabricasse, qui non si legge. Anzi quello del Foro Boario doversi intendere, persuadono la naratione di Macrobio, che immediata segue a quello, e la decima sacrificata da Ottavio ad Ercole, il qual sacrificio nell'Ara Massima si faceva.

Le scale ancor di Cacco son contate quivi da gli Antiquarii supposte presso la scale di Caciporta Trigemina sotto la spelonca: ma altro di esse non trovandosi, chè quanto ne 🤏 • scrive Solino, ove di Roma quadrata ragiona, esser state queste a piè del Palino dis-

si nella X. Regione.

Prima d'uscir'affatto di Cacco, e d'Ercole, si dee dir di Caca sorella di quel ladro, Sacellum la quale (dice Lattantio nel primo ) Herculi fecit inditium de furto bovum, divinita- Caca. tem consequata, quia prodidit frairem, & haver' havuto Tempio dice Servio nell'8. dell'Eneide: Hunc soror sua ejusdem nominis prodidit; unde etiam sacellum meruit, in que ei per Virgines Vesla sacrificabatur. Il qual sacello esser stato parimente aù l' Aventino presso una delle due bocche della spelonca, se non è certo, non è anche inverisimile.

Fù sù l'Aventino presso la porta Trigemina l'Altar d' Evandro, di cui Dionigi nel primo: Illisque erettas vidi Aras, Carmenta quidem sub Capitolio ad portam Car-

mentalem, & Frandro in alio colle Aventino dicto non longe à Porta Trigemina.

Hebbe la sua sepoleura il Rè Tatio nell'Aventino, e precisamente in luogo, ov'era un bosco d'allori. Varrone così nel 4. Inde lauretum ab co,qudd ibi sepultus est Titus Tatius Rez, qui à Laurentibus intersettus est, ab filva laurea, quod ea ibi excisa, Genedificatus Vicus: del quale Laureto Plinio nel libro 15. al c. ultimo: Durat, O in Vrbe impositum loco, quando loretum in Aventino vocatur, ubi silva lauri suit, Dionigi nel 3. narra, ch'era l'Aventino vestito d'una selvadi variecà d'alberi, ma la maggior parte allori; ond'un certo luogo d'esso era ancor da' Romani chiamato Laureto; & ivi esser stati i due Vici posti da Vittore Loreti Minoris, e Loreti Majeris, ubi erat Vortumnus, non può negarfi. S'hà da Plutarco in Romolo, che Tatio sù sepolto nell'Armilustro: Ille Tatio qui dem bononifice sunus faciundum curqvit. Sepultus est autem in Aventino, sepulcri locum Armilustrum vocant. Ciò che joris. Armilustro fosse l'insegna nel 5. Varrone: Armilustrium ab co, quòd in Armilustre Armiluarmati sacra faciunt; nisi locus potius distus ab bis, sed quòd de bis prius id ab ludendo Arum. aut lustro, idest quod circumibant indentes ancilibus armati : ove prima notiu l'Armilustrio, e l'Armilustro esser state cose distinte; perche il primo pon altro era... Armilustrio chè una festa, e però anche nell'antico Calendario Massejano si legge a' 19. d'Ottobr, sella celebra. ARM. N. P. Armilustrium nesastus primo; il secondo era il luogo, in cui si festeg- milustro. giava: onde il medesimo Varrone prima disse nel 4. Armilustrum ab ambitu lustri locus. Era dunque l'Armilustro un luogo, in cui celebrandosi una certa festa annua il mese d'Ottobre, i Soldati armati d'Ancili giravano intorno con una certa sorte di giuochi; e Paolo Diacono nell' Epitome di Festo v' aggiunge: Armilustrium sestum erat apud Romanos, que res Divinas armati satishant, at dum sacrificarent tubis canebant: donde il Donati inferisce, ch' i Salii vi girassero, & al solito loro costume danzassero andando armati d'ancili, e d'elmi, e di spade. Ma vaglia Diversa da il vero; le feste de' Salii co' loro ancili non cadere nel 19. d'Oztobre, ma nel 2 di falii. Marzo insegnano il Calendario vecchio, Ovidio nel 3. de'Fasti, Plutarco in Numa, e Dionigi nel 2. e non essersi in else adoprate trombe, ma pisseri, al suna. de' quali i Salii si muovevano, il medesimo Dionigi sà sede. Altra sesta dunque da quella de' Salii differente sù l'Armilustrio, sesta de' Soldati, ch'armati danzandovi giravano, e sacrificavano; e già, ch'era ivi il sepoleto di Tito Tatio, chi sà, che eotal festa non fosse instituita al sepolero, come un perpet uo annuo funerale. Et Civites expenses publicis anno quolibet elli parentat dice Dionigi nel 2. Ma di cosa sì incerta non più.

Ara Eva-

Sepulcra T.Tati.

Vicus Lo noris. Vicus Lo reti Ma-

Resta

Resta ritrovarne il luogo preciso. Al Volaterrano piacque crederio nel piano di Testaccio commodistimo per rassegnarvi le Soldatesche; ma quel piano è pur troppo distinto dal monte Aventino, benche dalla Regione 13. s'abbracci; e le soldatesche non altrove rassegnavansi, nè altrove s'esercitavano, chè nel Campo Marzo. Nonsà il Marliano diversificarlo del Circo Massimo, per le parole di Varrone, che nel 4. dice: Armilustri ab ambitu lustri locus, item Circus Maximus dictus: ma lungi molto da cotal senso le parole di Varrone van ripartite. Porta egli più etimologie, e frà l'altre pone : Armilustrum ab ambitu lustri locus ; poi segue con un'altra : Item Circus Maximus distus, quòd circum spettaculis edificates &c. Niuna connessità dunque trà l'Armiluftro, & il Circo Massimo si può trarrequindi. Tatio esser stato sepolto sù l'Aventino nell' Armilustro dice Plutarco: dunque era quello su'i monte. L'antico Laureto, dove sù il sepolero, si descrive da Dionigi su'l monte, nè gli si può disgiungere l'Armilustro: enon è paco inditio un pezzo d'iscrittione, che dal Fauno si dice ritrovata al suo tempo presso S. Alessio fra certe vigne. SACR VM. MAG. VICI. ARMILVSTRI. Onde sù quella sommità di montejesser stato prima il Laureto, poi i due Vici del medesimo, il sepolcro di Tatio, l'Armilustro, & il suo Vico resta probabile, se non certo.

Domus

Nell'Aventino (come nel Surio, e nel Lippomano si legge) hebbe la casa Euse-Eusemia- miano Cittadino ricco, e nobile, padre di S.Alessio nel tempo d'Onorio Imperadore. Si conserva nella Chiesa di quel Santo un'antica scala di legno, sotto cui egli S. Alefio. tornato da' pellegrinaggi non conosciuto da suoi visse, e mori mendico. Quindi è opinione, che la casa d'Eusemianososse presso quella Chiesa sabricata prima a S.Bonifatio Martire. Veggasi il Baronio nell'anno 305-

Dus.

Oltre i Laureti è posto dal Panvinio Lucas Laurentinus, credutovi prima dal Bion-Laurenti- do, dal Marliano, e da altri: ma sembra a me errore preso su'i luogo già portato di Varrone; il quale veramente non dice ciò, ma quel sito dirsi Lauretum ab eo, qudd ibi sepultus est T. Tatius Rex, qui à Laurentibus interfectus est; poi soggiong un'altra cagione(e forse vi manca l'aut)ab filva Laurea, quòd ea ibi extisa, & ædificatus vicus; a cui è concorde Festo nel 19. Tatium occisum ait Lavinii ab amicis corum legatorum, quos interfecerant Tatiani latrones, sed sepultum in Aventiniensi Lau-nè indi sò raccogliere cosa tale.

Vicus L. M. ubi erat Vortumnus.

Era nel Vico del maggior Laureto Vortunno (dice Vittore) cioè à Tempio, à più tosto Edicola di quel Dio. Vi concorda l'antico Calendario, che nel di 13.diAgosto pone la festa di Vortunno nell'alloreto maggiore.

Nel nuovo Vittore in vece d' Armilustrum si legge Armilustri caput (come se-Armilu- l'Armilustro, il cui spatio non era finalmente, chè d'una piazza, cominciando in Rri caput, questa fosse potuto stendersi ad altra Regione: donde traspare il presupposto del Trascrittore somigliante a quello del Marliano dell' identità dell'Armilustro col Circo Massimo, per l'autoricà di Varrone non letto interpuntatamente.

Minerva in A.

Del Tempio di Minerva, d Pallade Aventina leggasi Festo in Scribas: Cum Livius Andronicus bello Punico secundo scripfiset carmen, quod à l'irginibus est cantatum,quia prosperius res Populi R. geri capsa estepublice attributa est in Aventino adis Minerales in qua liceret Scribis, Histrionibusque confistere, ac dona ponere in honorem Livius quia is & scribebat fabulas, & agebat; da che raecolgasi cotal Tempio esser stato proprio de Poeti, e degl'Istrioni, come hoggidi molte Chiese sono dell'Università di aleun' arte. Leggasi anche Ovidio nel 6. de' Fasti:

> Sol abit è Geminis, & Cancrisigna rubescunt, Capit Aventina Pallas in arce coli.

Il qual Tempio può perciò supporsi nell'alto del colle, & esser stato non lungi dall' Armilustro ce ne dà alcun barlume un fragmento d'inscrittione, che Fulvio Orsini dice

dice titrovata in ruinis Templi Diane in Aventino (se voglia intendere della Chiesa di Santa Prisca, ò pur d'alcun'altra anticaglia io non sò) e si legge nel Grutero al foglio; 39. n. 5.

LAPIS. AVSP. S.Q. CAECILIO. METELLO
PONT. MAX. SOLLEMNI. CVM
PRAECATIONE. PAL. POP. ROM. CONIECTVS
IN. FVNDAMENTA. PORTICVS. MINER.
AVENTINIENS. AB. LATER. COLL.
VIC. ARMILVSTRO.
IN. HVNC. D. AVGVR. AVSPI.
TEMPL. CONSECRA.
M. CASCELL. AED. CVR.

Presso al Tempio di Diana (ch'esser stato à dové è la Chiesa di S.Prisca, à ivi appresso più in alto dicemmo) su la casa d'una tal Fillide per detto di Propertio nell' Phyllidis. Elegia 9. del lib.4.

Phyllis Aventina quadam est vicina Diana.

Della casa privata di Trajano, di cui Vittore quivi, buona conserma apportasi dal Privata Panvinio con l'inscrittione d'una base vitrovata sotto Santa Prisca verso il Circo Trajant.

Massimo:

HERCVLI
CONSERVATORI
DOMVS. VLPIORVM
S A C R V M
M. VLPIVS
VERECVN D V S

Onde, che fosse ivi intorno, è, se non affermabile, non incredibile.

L'altare, & il bosco di Laverna esser stato verisimilmente vicino alle mura.,

dove su la porta Lavernale presso quella di San Paolo, dissi nel primo libro trattan
Laverne.

Le cose del Monte di sito affatto incerto. Et il piano di Testaccio.

#### CAPO NONO.

1

Turell'Aventino sepolto Aventino Rè d'Alba, donde alcuni dissero haver' il Sepulcru monte tratto il nome. Da Varrone s'hà nel 4. Alii ab Rege Aventino Albano, Aventini quòd ibi sit sepultus. Livio nel primo: Is sepultus in eo colle, qui nunc est pars Roma-Regis. Regis. na Urbis, cognomen colli secis. La qual sepoltura esser stata non su'l monte, ma a piè di esso dichiarasi da Sesto Aurelio nel libro intitolato Origo gentis Romana; ove dice; Post illum regnavit Aventinus Silvius; sque sinitimis bellum inferentibus in dimicando circumventus ab bossibus prostratus est, ac sepultus circà radices montis, cui ex se nomen dedit, ut scribit Julius Casar lib.2. In conformità di quel, che Servio nell'11. dell' Eneide scrisse: Apud majores nobiles, aut sub montibus, aut in domibus sepelicbantur; unde natum est, ut super cada vera, aut pyrami des sierent, aut ingentes locarentur columna. Ma ò nel monte, do sotto'l monte, ove precisamente sepolto sosse non è chi dica, nè sappia.

Le sca-

ScalaGemonia. Le scale Gemonie si leggono in Vittore: e pur queste elser state sotto? Campidoglio a lato del carcere già provai. Quì dunque che diremo? Sarà Vittore bugiardo, ò anco il suo testo antico dourà risutarsi come apocriso non meno del nuovo? Diamo buono il libro, e veritiero lo Scrittore. Quanto al libro non è strano, ch'altre scale vi sossero scritte, & essendo forse il testo per l'antichità corroso, il Trascrittore in luogo della parola girasta dal tempo scrivesse Gemonia, ingannato dalla rinomanza di quelle scale: ma dato anche il libro ben trascritto, Vistore non perciò errò. Forse ad altre scale, ch'erano sùl'Aventino, die il volgo col tempo nome di Gemonie, ò per la somiglianza delle Gemonie samose del Campidoglio, ò per alcun' accidente occorsovi d'horrendo spettacolo, ò per mero capriccio di chi da principio dià loro cotal nome; il che avvenir sovente è notissimo. Una sepoltura non molto lungi da Roma sà la Flaminia si dice universalmente di Nerone; benche a lettere apertissime si legga di Vibio, e dove sa veramente sepolto Nerone si sappia. Forse da alcuna pittura delle vere scale Gemonie, ch'era sù l'Aventino, pigliò nome la contrada; & in ultimo la cagion vera di cotal nome chi può dirla?

Ara Jovis Elicii.

L'Alter di Giove Elicio sù l'Aventino. Livio nel primo: Jori Elicio aram in Aventino dicavit (parlando di Numa) Deumque consuluit auguriis, qua suscipienda essent. Ad hec consultanda, procurandaque multitudine omni d vi, & armis conversa & c. detta ab eliciendo; e lo conferma Ovidio nel 3. de' Fasti:

Eliciant cole te Juppiter, unde minores

Nunc quoque te celebrant, Eliciumque vocant;

Ma Plutarco in Numa dalla parola Greca intes, cioè Propitio dice derivare i atque Deum quidem posses intendere, ch'addottrinato da Pico, e da Fauno della maniera di sar venire Giove a quell' Altare dal Cielo, n'apprese, e con modi ridicoli, le regole degli augurii, che s'havevano a prendere, e de' fulmini, che s'havevano ad impetrare. L'Altare dunque eretto sù quel monte, per tirarvi dal Cielo la maggiore delle credute Deità, esser stato sopra una delle più alte cime d'esso non dubiterei. In qual sommità poi precisamente, resti dubbioso.

Fons Pici-&Fauni.

L'arte di tirer dal Cielo Giove diceva Numa ha verla appresa da Pico, e da l'auno, che solendo andar' a bere ad una vena d'acqua sorgente in una spelonca dell' Aventino, resi dal vino da lui presentatovi ubriachi, & addormentatisi surono satti legar da Numa, il quale addottrinato già da Egeria non gli sciolse, finche quanto ei voleva non gl'insegnarono. Così scrive Plutarco in Numa, Ovidio nel 3.de' Fasti, & Arnobio nel 2.

Della fonte, e della spelonca non è hoggi vestigio, non che residuo: ma essendo certo, che l'una, e l'altra vi su, mentre del succeduto in esse Numa savoleggiò al volgo, & essendo facilmente state nel più basso del colle, come ancora da Ovidio s accenna:

Lucus Aventino suberat niger ilicis umbra, Quo possis viso dicere, Numen inest: In medio gramen, muscoque adoperta virenti

Manabat saxo vena perennis aque orc.

le rovine grandi de gli edificii co' riempimenti, che si veggiono satti de' luoghi bassi, han potuto sepellirle. Direi esser state nella falda deil'Aventino confinante con Cerchi, essendo secondo Varrore stati da principio ivi i cretaii, quando l'acque straniere non erano ancor condotte in Roma, nè potendo quel mestieto farsi senza acqua, ma per non dar'in iscoglio di vano indovinamento, lascio il sonte, e la caverna tra l'altre cose incerte del monte. Il Fauno asserma, ch'alcuni ruscelletti al suo tempo v'eranto nella parte verso il Tevere; & ecco le sue parole: Hoggi si voggono certi ruscelletti, che nascendo alte radici di questo colle vanno a mescolarsi col Tevere, e vi passano alle volte di Ripa alcuni marinati a torne acqua. Io però non haven-

havendo mai saputo vedervili, fortemente dubito esser fati scoli temporanei d'ac-

qua più tosto, chè fonti.

Alla Vittoria haver'Evandro eretto Tempio su la cima dell'Aventino, e siserirsi ciò da Dionigi scrivono il Marliano, & altri, concorde co'quali il Panvinio lo registra quivi : Ædes Visioria in Aventino. Ma chi attentamente legge Dionigi Ctoria in nel primo libro, troverà, non nell'Aventino, ma nel Palatino haver'Evandro edificato alla Vittoria.

Tempio, Atrio, e libreria hebbe su l'Aventino la Libertà. Del Tempio così Livio Ædes Linel 4. della 3. Deca: Digna res visa, ut simulacrum celebrati ejus diei Gracchus post- bertatis. quam Romam rediit, pingi juberet in ede Libertatis, quam Pater ejus in Aventino ex in A. multaticia pecunia faciendam curavit, dedicavitque: e FeQo: Libertatis templum in Aventino fuerat constitutum. L'Atrio, fosse satto d col Tempio, d aggiontovi poco dopo, mostrasi dal medesimo Livio nel libro seguente, ove de gli Ostaggi Taren- Atrium. tini ragiona: Custodichantur in Atrio Libertatis minore cura: il cui anniversario soli-Libertatis to celebrarsi negl'Idi d'Aprile cantò Ovidio nel 4. de' Fasti.

· Hac quoque ni fallor populo gratissima nostro,

Atria Libertas capit babere sua. Fù non molti anni dopo rifatto, & aggrandito da Peto, e da Cetego Censori. Livio nel 4. della 4. Atrium Libertatis, & Villa publica ab iisdem resetta, amplificata- para il Taque. Eravi il Tabulario, è vogliamo dir'Archivio delle publiche scritture, & in spe-balario. cie delle appartenenti a'Censori. Il medesimo nel 3. della 5. Censores entemplo in Airin Libertatis ascenderunt, & ibisignatis tabellis publicis, clausoque tabulario, & dimissis servis publicis negarunt, se priùs quicquam publici negotii gesturos &c. Vi su non... molto dopo d'ordine de'Censori gittata frà le quattro Urbane Tribù la sorte, in qual d'esse dovessero i Libertini essere annoverati. Il medesimo Livio nel 5. della 5. Hes inter ipsos disceptati, postremo ed deventum est, ut ex quatuor Urbanis Tribubus unam palàm in Atrio Libertatis sortirentur. Eravi assisa con altre la legge contro le Vestali inceste. Festo nel medesimo libro: Probrum Virginis Vestalis, ut capite puniretur virqui eam incestavisset, verberibus necaretur, lex sixa in Atrio Libertatis cum multis aliis legibus incendio consumpta est , ut ait M. Cato in ea oratione, que de auguriis inscribitur. Si rifece da Afinio Pollione, e forse incomparabilmente più ampio, e magnifico. Suetonio in Augusto al c.29. Multaque a multis extrusta sunt, sicut a Martio Ur. ab Afinio Pollione Atrium Libertatis Ur. Ove benche di nuova fabrica sembri trattarsi, nulladimeno due Atrii della Libertà colà sù, se espressamente non si leggono, non devono credersi: nè le parole di Suetonio parlano di costruttione in tutto nuova espressamente; & in tutto nuova pote anco essere nel medesimo luogo, se la prima ò era caduta, ò pur fu atterrata per rifar l'altra con ampiezza, e magnificenza maggiore. S. Isidoro nel quarto del 5. libro dell'etimologie così ne scrive: E la Liberta In atrio, quod de manubiis magnificentissimum instrumerat. Della libreria Ovidio nell' Elegia prima del 3. Tristium.

Nec me, que dostis patuerunt prima libellis Atria. Libertas tangere passa sua est.

1

6

ø

Ch'esser stata fatta dal medesimo Pollione si può trar da Plinio nel 30. del 7. libro: In Bibliotheca, que prima in Orbe ab Afinio Pollione en manubiis publicata Rome est; e nel secondo del 35. Afinis Pollionis bot inventum, qui primus Bibliothecam-dicando ingenia bominum rem publicam secit. Per la qual'opra veramente mirabile, e memorevole assai più dell'Atrio, potè Suetonio dir l'Atrio della Libertà sabricato da Pollione, ancorche solo fosse stato risarcito. In questo haver costumato stare i soldati in guardia traggasi dal primo dell'Historie di Tacito: Amulio Sereno, & Domitio Sabino Primipilari praceptum, ut Germanicos milites è Libertatis Atrio accerserent.

Nell'ottava Regione con le parole dell'epistola 16. del libro 4. di Cicerone ad Attico

Non fà nel For o . tico accennai dubbio, che l'Atrio della Libertà sosse presso al Foro. Il medesimo dubbio rinovando quì, considero, ch'un'Atrio della Libertà oltr'il Tempio esser stato da principio si sa chiaro dalle qui portate autorità; il qual'Atrio esser stato in luogo alto specificasi dalle portate parole di Livio: Censores in Asrium Libertatis ascenderunt &c. e perciò non nel Foro, ma su l'Aventino: Così l'haver Galba mandati Sereno, e Sabino a chiamar le soldatesche Germaniche, le quali erano in quell'Atrio, e non esser'elle arrivate in tempo, dà cenno di lontananza dell'Atrio del Palazzo Augustale, edal Foro, ove l'uccisione di Galba segui; e Suetonio nel 20. di quell' Imperadore usa parole rappresentanti al vivo la lontananza dell'Atrio dal Foro; Hi (parla delle Germaniche soldatesche) ob receus meritum, quod se agros invalidos magnopere fovisset, in auxilium advolavere; sed serius itinere devio per ignorantiam locorum retardati &c. E finalmente Vittore dicendolo nell' Aventino, toglie ogni dubbio. Pollione poi non haver fatto Atrio diverso, nè in sito diverso dall'antico, e perciò non potersi dir, ch'il nuovo Atrio da lui satto sosse nel Foro, si cava dal non leggervisi mai aggiunto cognome distintivo; ne pote Pollione haverlo sabricato nel tempo dell'epittola di Cicerone; e Martiale nell'Epigr. 3. del lib.12. ragionando col suo libro, pur troppo apertamente spiega., che la libreria fatta da Pollione in quell'Atrio era su l'Aventino;

Nec tamen bospes eris, nec jam potes advena dici,

Cujas habet fratres tot domus alta Remi.

Intorno al suo sito, gli horti Asiniani, ch'erano sotto l'Aventino, se bene a prima vista sembrano dar'alcun sumo di vicinità, non può in sostanza argomentarsi, che havessero che sar punto col Tempio, e coll'Atrio, ch'erano su l'alto del monte, ma

in qual preciso luogo, resti frà tanti altri di sito incerto.

Ædes Silva i Del Tempio di Silvano, che nel Vittor nuovo si legge, il Donati porta rincontro d'un'inscrittione trovata in una vigna presso l'Antoniane, ma non intera, essendo il marmo rotto in trè pezzi, de' quali surono trovati solo i due dell'estremità; il di mezzo si è da lui supplito assai bene.

Numini Domas Augusta & San & Silvani salutaris sacrum
Imp. Cas. Nerva Trajani optimi Princ. Germ. Da cici imagines argent.
Parastaticas cum suis ornamentis & regulis & basibus & concameratione serrea
C. Julius Nymphius Dec. annalis sua pecunia ponendia cutavit donumque dedit
In Templo Santi Silvani salutaris quad est in hortis Aventinia & predio suo dedicavitas
Idibus Januariis L. Vipsano Messala Q. Pedone Coss.

Mà si tratta qui di Tempio non publico, ch'era dentro horti, e podere privato. Anzi il parlarsi di podere, ch'esser non poteva su l'Aventino habitatissimo nel tempo di Trajano, e che perciò su certamente suori di Roma, dà campo d'argomentare, che ò quel marmo sorse trasportato ivi con alcuna occasione, ò se non trasportato, parli ben del Tempio di Silvano, ch'era in quel podere, ma non perciò so dimostri ivi; e sorse il supplimento in bortis Aventinis, che gli s'è satto, non ci và: onde quello, che del Tempio di Silvano dal Vittor nuovo registrato si possa conchiudere io non veggio.

Ædicula Den Tutilinæ.

Della Dea Tutilina l'Altare, ò l'Edicula esser stato su l'Aventino scrive Gioseffo Scaligero in Varrone, e'l Panvinio: ma Varrone ciò non dice espressamente,
le cui parole sono nel 4. Religionem Porcius designat, cum de Ennio scribens dicit cum
toluisse Tutilina loca; e segue a trattar dopo della Porta Nevia, e della Roduscula; le
quali bisognerebbe dire esser state anch'esse su l'Aventino.

Domus. Ch'Ennio Poeta su l'Aventino habitasse scrive Eusebio nella Cronica: Quia Ca-Enni Poe tone Questore Romam translatus habitavit in monte Aventino parco admodum sumptu. tæ. Eusius ancilla ministerio.

Si

Ædicula

Ædes Matutæ cum ęreis Colúnis, & Atrio.

Si pongono dal medesimo Panvinio in questa Regione l'Edicule di Fidio, e della Fidii. Fortuna dubbia; delle quali i Vici, che di que' nomi in Vittore si leggono, danno Ædicula luce. V'aggiunge egli il Tempio, e l'Atrio di Matuta; ma in ciò l'error primo Fortunæ fù del Biondo, che il disse dedicato da Camillo su l'Aventino, forse perche sù quel dubiæ. monte il medesimo Camillo sabricò l'altro di Giunone Regina: ma a Matuta votò egli la dedicatione del Templo vecchio rifarcito, non fabrica di nuovo: Ædemque Matuta Matris resectam dedicaturum jam ante a Rege Servio Tullio dedicatam, dice Livio nel s.

La Mappa d'oro ciò, che fosse io non sò; ma può sospettarsi alcuna pittura do scoltura, donde la contrada traheva il nome. Per Mappa intendevasi propriamente la salvietta, che si faceva gettar su'l Circo da gl'Imperatori per segno di licenza del principio de' giuochi. Onde tal volta erano detti Mappe i giuochi Circensi.

Così Giuvenale nella satira 9.

Interea Megalefiace speciacula Mappe

Ideum solemne canunt.

E Giustiniano nella Collatione 4. dell'Autentica nel titolo de Consulibus dice : Post illum verd secundum aget spectaculum certantium equorum, quod in ipsam Mappam semel exhibendum & c. Onde pote la Mappa aurea essere pittura, à scoltura de' giuochi del Circo.

Della Scola Cassia non si trova, ch'io sappia, rincontro. Paolo Merula stima facile, che d'essa s'intenda una pietra, la quale dice essere nella porta esteriore di Sant' Cassi. Alessio:

IN. HONOREM. DOMVS. AVGVSTI CLAVDIVS. SECVNDVS. COACTOR CVM. TI. CLAVDIO. TI. QVIR. SECVNDO F. VIATORIBVS. III. VIR. ET. IIII. VIR. SCHO LAM. CVM. STATVIS. ET. 1MAGINIBVS ORNAMENTISQUE. OMNIBVS. SVA. IM. PENSA. FECIT.

Mà quì parlandosi di Scola satta da Tiberio Claudio Secondo, non si dà segno alcuno di quella di Cassio.

Fù il Platanone alcun boschetto di Platani somigliante sorse quello, ch'era pres. Platanon.

so al Portico di Pompeo, di cui Martiale nel 3. libro.

Nell'Aventino su la casa di Vitellio, ò per meglio dir, di sua moglie. Tacito Domus nel 3. dell'Historie: Cur enim è Rostris fratris domum imminentem Foro, & irritandis Vitelli bominum oculis, quem Aventinum, G penates uxoris petiset? Imp.

Uua casa v'hebbe Massimo frà l'altre molte, ch'egli haveva. Martiale nel lib.9.

Epigramma 72.

Domus Esquiliis domus est, domus est tibi Colle Diana &t. · Maximi

& un tal Gallo haverla parimente havuta su l'Aventino il medesimo Martiale nell' Ep. 56. del 10. lib. dimostra.

Totis Galle jubes tibi me servire diebus,

Et per Aventinum ter quater ire tuum. Oc. La casa di Faberio Scriba sù l'Aventino toccasi da Vitruvio nel c.9. del lib.7. Tum etiam Faberius Scriba cum in Aventino voluisset babere domum eleganter expolitam peristyliis, parietes omnes induxit minio &c. di cui forso il Portico, che si dice da Vittore Fabaria, era un residuo, e Faberia in vece di Fabaria, ò Fabraria deve dir sacilmente; benche Guido Panzirolo dalle fave, che forse vi si solevano vendere, la creda nomata.

Havervi habitato Marcella divota Matrona Romana spiegasi da San Girolamo Marcelle. Gg

Domus Faberii Scribe. Porticus .

Domus

Galli.

Fabaria.

Domus

nell'Ep.154. a Desiderio Quod si exemplaria libuerit mutuari, vel à S. Marcella, qua

manet in Aventino, vel &c. accipere poteris.

Domus

V'habitò ancora qualche tempo Umbricio amico di Giuvenale, che natisfeato Umbrici, poi di Roma undò a Cuma. Così per bocca di Giuvenale nella Satira terza egli dice:

> Usque aded nibil est, quod nostra infantia Calum Hauft Aventini bacca nutrita Sabina?

Tempo è hormai di calar dall'Aventino al piano di Testaccio, il quale trà l'antica porta Trigemina, e l'Ostiense detta hoggi di S. Paolo esser stato compreso in

questa Regione s'indica da più cose; delle quali adesso si dee ragionare.

Navalia.

Primieramente quivi fuori della porta Trigemina furono gli antichi Navali, cioè a dir lo sbarco delle navi, che venivano per il fiume: di cui Festo: Navalis porta, item Navalis Regio videtur utraque ab Navalium vicivia appellata fuife: e Plutasco in Catone: Superbus tamen visus est, quod Consulibus, Pretoribusque obviam progredientibus neque in terram descendit, neque cursum retinuit, sed pretergressus non prius destitit, quem Classem in Navalia appuliset : e che sosse quivi, e non nel Trastevere, dove è hoggi, come parve al Fulvio, al Marliano, & ad altri, chiaro lo dimo-Ara in più luoghi Livio, raccontando l'Emporio, i Portici, & altro, che vi su fatto. Nel quinto della quarta Deca così dice: Ædilitas infignis co anno suit M. Emilii I spidi, & P. Emilii Pauli &c. Porticum unam extra portam Trigeminam Emporio ad Tiberimadiello, alteram ad portam Fontinalem ad Martis aram, que in Campos iter esset, perduxerunt. Il qual portico esser quello, che Porticus Emilia

dicevafi, è fuori di dubbio.

Un'altro ve ne su fatto non molto dopo da Marco Tutió, e Publio Junio Bruto Edili Curuli nella parte, ov'erano i venditori di legna. Il medesimo Livio nello Resso libro: Et iidem Porticum extrd portam Trigeminam inter lignarios fecerunt.

E nel 10. di quella Deca parlando dell'opre fatte da Marco Fulvio Censore: Et so-Trigemi- rum, & porticum extra portam Trigeminam, & aliam post Navalia, & ad Fanum

nam, & Herculis, & post Spei ad Tiberim. Edem Apollinis Medici.

Poi nel 5. della 5. Censores extra portam Trigeminam Emporium lapide straverunt, stipitibusque sepserunt, & Portscum Emiliam reficiendam curarunt, grad busque a scen-Emporiss. sum d Tiberi in Emporium secerunt, & extrà camdem portam in Aventinum porticum filicistraverunt. Il qual portico non credo io già, che sù la spiaggia dell'Aventino per farvi salita coperta fosse inalzato, ma che nel piano de'Navali fuori della porta... Trigemina fosse indrizzato, non verso il sume a destra, come gli altri, ma a sinifira verso le radici dell'Aventino, e disteso lungo esse, sorse per commodità di molti, che lungi da' tumulti negotiavano.

Fù qui dunque un continuo Emporio orasto di più portici. La salita dal Tevere fu nobilitata, & agevolata di scale. Il Tempio d'Ercole, e quello della Speranza par, che da Livio s'accennino quivi, sì com'anche l'altro d'Apolline Medico. Hor perche tanti guernimenti di fabriche in quel luogo fuori delle mura? Perchev'era lo sbasco de vascelli, che venivano per fiume. E l'Emporio vi doveva esser Tiberim. di robbe, che le navi portavano, e dovevano tenervisi in magazzini, sì com' hoggi a Ripa grande pur si tengono; & insieme v'era forse Emporio d'akre robbe, le quali dalle navi nel partire solevano casicara. Racconta il Fulvio, ch'al tempo suo s'era letta in riva del Tevere sotto l'Aventino in un marmo questa breve in-

scrittione:

#### QVICQVID VSVARIVM INVEHITVR ANSARIVM NON DEBET.

Inscrittione propria del lungo dello sbarco. Estervi stato un'Arsenale per i vascelli, i quali non s'adopravano, detto coi me-Passelli ridesimo nome di Navali, dimocra Livio nel 5. della 5. Naves, que in Tiberi parate. po\$i .

**Porticus** Enilia.

Porticus inter lignarios.

Porticus extra

post Navalia.

Porticus. in Aventinum.

在Jes Herculis. Ædes Spei ad

**Apollinis** Medici.

Instruttaque stabant, ut si Rex posset resistere in Macedoniam mitterentur, subduci. & in Navalibus collocari Senatus just. E forse il proprio nome de' Navali solo sù di que-Ro Arsenale distato poi col tempo alla centrada, in cui era.

Trà l'altre cose nell'Emporio erano le legna tagliate forse dalle selve, delle quali all'hora molto più d'hoggi erano vicine al mare, e portate a Roma per fiume, e perciò inter lignarios scrive Livio. Se non altre legna, quelle, che anche hoggi vi

vengono per i Fornari, e per altri dovettero venirvi.

I granari d'Aniceto, che si leggono in Vittore, quelli di Varguntejo, e di Domitiano, che registrati mostra l'altro Vittore (se però questi veri sono) altrove. chè quivi esser stati non dovemo noi intendere, dove i grani, che prima dalla Sicilia, e dalla Sardegna Provincie dette granaii di Roma, e poi ancor dall'Africa..., e dall'Egitto commodamente sbarcati si riponevano, e chi potrà credere, che sù lo scosceso dell'Aventino (già che altro non haveva questa Regione di piano ) si portassero dallo sbarco? Non niego però una parte di questi horrei poter' esser state botteghe d'altre materie, chè di grani, come sò haver' altrove discorso.

Della Fortuna de i Granari Galbiani, che in Vittor nuovo si legge, i dal Panvi. bianorum

nio s'apporta un'inscrittione, sì come un'altra del Genio degl'istessi.

NVM. DOM. AVG. SACRVM FORTVNAE CONSER-VATRICI HORREOR **GALBIANOR VM** M. LORINVS FORTVNA-TVS MAGISTER S. P. D. D.

NVM DOM AVG. GENIO CONSERVATO-RI HORREOR VM **GALBIANOR VM** M. LVRINVS **FORTVNATVS** MAGISTER S. P. O. O.

Queste non hà dubbio esser state inscrittioni di statue drizzate in que' granaii; le quali sembrano stabilir fede al nuovo Vittore; majquanto a me la debilitano. Ben si vede, ch'il Trascrittore in vece di por qu'i granaii con gli altri, come Vittore. havrebbe fatto, vi copia con poco avvedimento il principio della prima inscrittione con lo stesso genitivo Fortuna; segno, che dal marmo letto hebbe occasione di far

quell'aggiunta. Nella notitia si legge Horrea Galbæ; Nella stessa sotto il Presetto di Roma è po- Horrea. sto Curator Horreorum Galbanorum. Il Panzirolo dall'inscrittioni portate, che non Galba. Galbanerum, ma Galbianorum conservano, argomenta esser stati granaii, à magazzini non di Galba, ma di Galbione, che nelle Croniche di San Prospero si leggemandato da Valentiniano in Africa contra Bonifatio Tiranno. Io replicarei, che se di Galbione sossero, Galbioniorum si leggerebbe; e nella Notitia le parole Horres Galbæ sarebbono scorrette. Ma siano di chi si vuole. Scrivono il Fulvio, & il Marliano ester state retrovate quelle due inscrittioni in un marmo nella vigna di Marcello Capizucchi, ch' era nel piano di Testaccio. Vedesi in un'aleta vigna dello. stesso piano una molto lunga facciata antica, con porte, e senestre, rassembrante un residuo di più magazzini, ò botteghe.

Il Foro Pistorio, ch'in questa Regione da Vittore è posto, non altrove, chè nel Forum Pi piano medesimo possiamo imaginarci esfer stato; poiche a qual fine il Foro de' For- storium. nari su l'Aventino? Quivi essendo i granaii, dovevano i Fornari trassicare; e sorse su questo il Foro, di cui scrive Livio allegato; Et Forum, O porticum extrà portam Trigeminam &c. non negando però facile, ch'in quell'Emporio fosse anche altro fo- collegio de ro fra strade, fra botteghe, e fra magezzini di merci da negotiarvi. Il Pistorio sor. Fornari. se non prime di Domitiano su setto; e de Trejano poi sinito, quando si diè principio al Collegio de' Pistori, come sembra odorarsi dalle parole di Sesto Aurelio in

Horrea

Horres

Horrea

Aniceti.

**Vargūteii** 

Domitia-

ni Aug.

Horreo-

rumGal-

Fortunæ.

Gg 2

Traja-

Trajano: Rome à Demitiano cepta Fora, atque alia multa magnificé coluit ernavity;

C' annone perpetue mire consultum, reperto, firmatoque Pisterum Collegio.

Statua Mi La statua, ch'à Publio Minutio Augurino Presetto dell'Annona su eretta, sacilnuci Aumente eta presso a granari; della quale Plinio nel 3. del libro 18. Minutias Augugurini. rinus, qui Sp. Melsum coarguerat, farris pretium intrinis nundinis ad assem redemit
undecimus Plebel Tribunus, qua de causa statua es entrà portam Trigeminam à populo
slipe collata statuta est; e nel 5. del 34. P. Minucio Prasciso Annona entrà portam
Trigeminam unciaria sipe collata nesseo an primo bonore tali à populo, ante enim à Senatu erat. Ma in questo secondo luogo trattasi di colonna eretta, non di statua, come
nel primo: Antiquior columnarum seus series di Colonna eretta, non della plebe, à cui
dal popolo su drizzata statua qui di Minutio Augurino Tribuno della plebe, à cui
dal popolo su drizzata statua qui di Publio Minutio, (è Publio Mancinio, comlegge il Panvinio) Presetto dell'Annona, à cui su dalla plebe drizzata colonna; ò
più tosto, se Minutio, di cui nel primo, e nel secondo luogo si tratta, su un medesimo, gli su eretta statua sopra colonna, come appare da due rovesci di Medaglie.

portate nel 4. Dialogo dall'Agostini ; delle quali pongo io quì le copie .

Livio nel 4. diversamente ne scrive: L. Minutius bort aurato extra portam Trigeminam est donatus, ne plebe quidem invita, quia frumentum Melianum assibus in modios assimatum plebi divist: ma come nel 1. Elettor. discorre il Lipsio, v'è non leggier sospetto di scorrettione; poiche nè Roma, nè Italia haver veduta in que' tempi, nè alquanto dopo statua dorata s'hanno espresse testimonianze del medesimo Livio nel 10. della 4.; di Valerio nel 2.; d'Ammiano nel 14. Riserisce il Lipsio, che in un'antico suo codice si leggeva bn auro, ch'egli sospetta possa leggersi bove, co agro. Forse potè dir binis aris, frase di Livio non insolita, nè dall'unciaria stipe detta da Plinio discordante. Intorno alle parole di Plinio m'occorre soggiungere, che l'unciaria stipe v'è chi la crede una compibutione satta a cotal'essetto volontariamente da' mendicanti. A me sembra, che Plinio la dica due volte raccolta dal Popolo.

E' finalmente credibile, che in quel grand'Emporio, e sbarco fofse gran numero di facchini, di fportajvoli, e d'altre tali genti, come par, ch'accenni il Parafito nella prima fcena de' Captivi di Plauto con que' due verfi:

Vel extrà portam ire Trigeminam ad faceum litet. Quod mibi nè eveniat nonnullum periculam est.

Hor vedati s'hebbe Aureliano ragione di torre ivi le mura dal monte,e porle nel piano, per abbracciarvi, e chiudervi, & afficurarvi dentro il bell'Emporio, i magazzini, le merci, e quel, che più importava, i granali, che fuora stavano malamente esposti a gl'impeti de' nemici.

iolum di vati di creta, e ne ferba anche il nome di Testaccio, Testaccus latinamente; la

ÇLİ

cui grandezza maggiore alquanto dovette essere, havendo veduto io a miei giorni levarne infinite carrettate, per simediar con quelle coccie alla fangosità delle Arade circonvicine. La vera sua origine, lasciata l'opinione volgare de'tributi portati a' Romani dalle Città, e Provincie in vasi di creta, si consente da gli Scrittori essere, perche quivi anticamente surono i cretaii, trasportativi sorse da Tarquinio Prisco, quando se il Circo, per la commodità dell'acqua, & insieme dell'imbarco de loro lavori; dai cui fragmenti gettativi il monte potè crescere per il gran numero de' cretaii; ch'era in Roma, e per i molti vasi di creta, che s'adopravano pes dogli da vino, da acqua, da altri liquori, da bagnarsi, da cenere de morti, e da altro, e fin per simulacri di Dii, e per incrostar le muraglie. Oltre di che non è strano, che dalla frattura anche di molti de' vasi, ne'qualivenivano per siume varie mercadantie, crescesse il monte.

Sù le mura presso la porta di San Paolo si vede la Piramide sepolerale di Cajo Ce-Sepulcrii stio, opera grande di marmo quadrato tutta. Esser stata fatta fuori dell'antiche C. Cestii, mura non hà dubbio; a cui quelle d'Aureliano appoggiate, n'hanno parte ricevuta dentro, e parte lasciata fuori. La sua Inscrittione verso Occidente a lettere bipedali su'l mezzo d'essa la dichiara sepolero di Cajo Cestio Settenviro degli Epuloni; un'altra verso l'Oriente a lettere minori, e più bassa la dice opra testamentaria... fatta in 330. giorni. La prima è questa.

#### C. CESTIVS. L. P. POB. EPVLO. PR. TR. PL. VII. VIR. EPVLONVM.

La seconda, che per brevità scriverò correntemente: Opus apsolutum en testamento diebus cccxxx. arbitratu Ponti P.F. Cla. Mela Haredis, & Potbi L.

Il vico della Fortuna Dubbia registrato da Vittore se credere, ch'anch' il Tem-Fortuna pio della medesima Dea vi fosse. Ma nella Regione segnente verrà commodità di Dubiæ. dimostrar, ch'era quivi, e perciò adesso ne taccio.

Ponsi qui dal Panvinio il Bosco, e l'Edicula d'Hilerna; di cui Ovidio nel 6.de'

Fasti:

Adjacet antiquus Tiberine Lucus Hylerne; Pontifices illus nuns quoque sacra serunt.

In alcuni testi si legge Tiberino, & Helerni; ma in qualunque maniera senz' altro lume non può dirli quel bosco esser stato più quì, ch'in altra parte. Hilerna su un luogo, ò vico, ò contrada Tiberina vicina ad un bosco, e forse non molto lungi da... Roma; presso cui disse Ovidio esser stata una Ninfa detta Carna, che poi su Dea. Tre miglia lungi sù la via Ostiense presso al Tevere; e perciò non molto lungi dalle Tre Fontane dette Acque Salvie, sù un borgo detto l'itus Alexandri, sorse da... Alessandro Severo: in cui a tempo dell' Imperator Costanzo su sbarcato il grand' Obelisco condotto d'Egitto per ornamento del Circo Massimo. Ammiano nel 17.da Alexadri. me portato altre volte n'è autore.

Il giro della Regione è posto da Vittore piedi 16200, che fanno trè miglia, & un quarto. Nella Notitia si leggono piedi 9200. che son meno di due miglia. Crede Regione. il Panzirolo più giusto questo numero, perche Dionigi dice il giro dell'Aventino stadii 18. cioè due miglia, & un quarto. Io benche a' numeri habbia poco, ò nulla guardato per la probabilità di scorrettioni, nondimeno qui stimo giusto quel di Vittore; perche Dionigi parla del giro del solo monte, e la Regione oltre il monte. abbracciava il piano di Testaccio.

Templum.

LucusHy lernæ.

Vicus

# La Regione XIV. & ultima, detta Transtiberina.

## CAPO DECIMO.

L'Tevere divide questa Regione dall' altre: onde su ragionevolmente posta per ultima. Et eccone la descrittione, che Vittore ne sa.

# Regio XIV. Transtyberina.

Vicus Censori Vicus Gemini Vicus Roßrate Vicus Longi Aquila Vicus flatue Sicciane Vicus Quadrati Vicus Raciliani majoris Vicus Raciliani minoris Vicus Januckensts Vicus Bruttianus Vicus Larum Ruralium Vicus flatue Valeriane Vicus Salutaris Vicus Paulli Vicus Sen. Lucei Vicus Simi publici Vicus Patratilli Vicus Laci Restituti Vicus Sausci Vicus Sergi Vicus Ploti Vicus Tiberini Gajanium Insula adis Jovis, & Fauni, & edis Esculapii Naumachia Cornisca Horti Domitic Janiculum

Manie sacellum Balineum Ampelidis Balineum Priscilliana Statua Valeriana Statua Sicciana Sepulcrum Numa Cobortes VII. Vigilams Caput Gorgonis Templum Fortis Fortuna Area Septimiana Janus Septimianus Hertules Gubans Campus Bruttianus Campus Codetanus Horti Geta Castra Letticariorum Coriaria Vici XXII. Ædicule totidem Vicomazistri LEXXVIII. Caratores 11. Denunciatores 11. Insule 1111MCCCCV. Domus Cl. Balineę privatę LXXXVI. Lacus clara. Horrea XXII. Regio in ambitu babet ped es XXXVIMCCCCXXXVIII

## Nell'altro Vittore si trova d'aggiunto, e di vario.

In luogo di Gajanium si legge
Vicus Gajanarum
Ædes Furinarum cum Luco
«Ædes Isidis
In luogo di Cornisca, Diç Cornisca
Hiorti cum Domo Martialis
Arç x11. Jano dedis.

•.\*

Area Vaticana
Hippodromus
Templum Fortunaliberum
Cafira Vetera
Lucus publicus
Stadius publicus
L'Isole si dicono 111MCD1X.alies
1111MCCCCY;

I Ba-

I Bagni CLXXXVI I Forni XXXII. alids XXII. L'Ambito della Regione pedes

E non vi fi legge Cariaria.

La descrittione della Notitia.

## REGIO XIV.

Ranslyberina contivet Gajanum, Vaticanum, Frygianum, Naumachias V. Hortos Domitios, Balneum Ampelidis, & Prisci, & Diana, Molinas, Janiculum, statuam Valerianam, Cobortes septem Vigilum, Caput Gorgonis, Fortis Fortuna Templum, Aream Septemianam, Herculem cubantem, Campum Brytianum, & Codetanum, Hortos Geta, Castra Lesticariorum, Vici LXXVIII. Ædicule LXXVIII Vicomagisti XLVIII. Curatores tres, Insula quatuor millia quadringenta quinque, Domus CL. Horrea XXII, Balnea LXXXVI. Lacus CLXXX. Pistrina XXIII. Continet pedes triginta millia quadringentos ostoginta osto.

#### La Base Capitolina.

Vico Gemini
Vico Rostratæ
Vico Longi Aquile
Vico Statæ Siccianæ
Vico Quadrati
Vico Raciliani minoris
Vico Januclensis
Vico Brutiano
Vico Iarum ruralium
Vico statæ Valerianæ

Vico Salutaris
Vico Pauli
Vico Sex. Lucei
Vico Patratilli
Vico Laci restituti
Vico Sausei
Vico Sergi
Vico Ploti
Vico Tiberini

## E final mente nel Panvinio si legge.

Janiculus mons
Vaticanus mons
Navalia
Lucus Vaticanus
Templum Apollinis in Vaticano
Al Tempio d'Iside aggiunge
Naumachine
«Edes Dianę Suburhanę
Ara Martis
Statua Divi Juli in Insula
Circus Vaticanus, in quo Obtliscus
pedum LXXII. erat
Circus Domitie in pratis
Obtliscus magnus in insula.

Alle Naumachie aggiunge due
Campus Vaticanus
Horti Cefaris
Horti Domitie
Horti Galbe Imp.
Albiona
Prata Mucia
Prata Quintia
Nofocomion, ubi geroti curabantur
in Infula
Therme Septimiane
Therme Hyemales Aureliani Imp.
Sepulcrum Statii Cecilii Poete
Sepulcrum Hadriani Imperatoris

#### Aggiunge il Merula.

Editule) Larum Ruralium Statue Valeriane

Horti M. Reguli Caufidici Domus Galli cujustam

Aggiungo io.

Domus Symmachi Ur.Pr. Sepulcrum Ludieni Forum Piscatorium Sepulcrum Scipionis Sepulcrum Honorii Imp. Sepulcrum Marie Augusta Lacus Philippi Imp. Horti Ovidii

Taberna Meritoria Domus Anitiorum fratrum Horti Caii, & Neronls Sepulcrum M. Aurelis Imp. Sepulcrum Equi L.Veri Imp. Clivus Cinne Pradiolum Julii Pauli Poeta.

Delineare, e circonscrivere a questa Regione i confini non è di mestiero; perchè del Tevere è tenuta distaccata da cutte l'altre. Quello, che dell'ampiezza sua pnò dirli, è, ch'oltre le mura del Trastevere già nel primo libro descritte, ella si stendeva qualche poco da un lato fuori della Porta Portuense. & assai più dall'altro fuori della Settimiana fino alla gran valle del Vaticano, e suoi prati incontro al Mausoleo d'Augusto, dove hoggi è Ripetta.

## L'Antico Trassevere aggiunto da Anco Martio a Roma.

## CAPO UNDECIMO.

U' il Trastevere aggiunto a Roma da Anco, non inopia loci, dice Livio nel t. saus del Tra I sed ne quando ca arn bostium eset. Dionigi nel 3. più apertamente parlandone Berere à Re- il dichiara aggiunto, e fortificato di mura, e presidio a difesa de naviganti per il Tevere; essendo stati soliti gli Etrusci possedenti tutto il paese di là dal siume depredar'i legni de'Mercadanti. Procopio nel primo della Guerra Gotica con descrittione più esatta discorre quasi lo stesso, dicendolo aggiunto, accioche i nemici non insidiassero alla Città per siume, e non disturbassero i molini, de'quali dirò altrove. Per cotal sicurezza su anche costume, celebrandosi i Comitii centuriati nel Campo Marzo tener'una squadra armata nel Gianicolo a guardia della Città. Dione così nel libro 33. Veriti Romani ne dum ipsi comitia centuriata agerent, bostes per insidias Urbem aggrederentur, Janiculum occupantes, censuerunt non omnes simul ire in suffragia, sed ut semper aliqui armati per vices locum custo dirent &c.

Popoli . che bilatono .

I primi, che ad habitarlo vi fossero posti, surono, per testimonio di Livio nel prima l' ba, primo, e di Dionigi nel 3. i Popoli di Politorio, di Tellene, e d'altri luoghi a Roma vicinissimi dalla parte del Latio distrutti da Anco Martio per meggiorment ampliare a Roma il territorio. Furonvi poi, come nell'8. scrive Livio, confinati i Velletrani in castigo della loro ribellione: In Veliternos veteres Gives Romanos, quod toties rebellassent, graviter savitum, & muri dejetti, & Senatus inde abdutus, jusfique Transtyberim babitare, ut ejus, qui cis Tiberim deprebensus effet usque ad mille pondo clarigatio effet: nec priusquam ære persoluto is, qui copisset enera vincula captum baberet: ove due cose si trovano dubbie; una, se veramente fossero posti nel Trastevere di mura cinto, ò pur tolti da Velletri, & efiliati da tutto il Latio, nella... campagna di là dal Tevere si confinassero, come le parole, ut ejus, qui eis Tiberim deprebensus esset &c. pajono più pianamente sonare; l'altra, se tutti i Velletrani, ò pure il Senato hebbe tal castigo, non solo per le parole, che prima si leggono: Et Senatus inde abductus, jussique etc. ma anco per le susseguenci : In agram Senatorum Coloni miss &c.

Fù poi dato ad habitare a i Campani in pena della loro ribellione in tempo d' Anni.

Annibale. Livio nel 6. della 3. Deca: Locus, ubi babitarent Traussyberim, qui nen contingeret Tiberim . datus est . Il qual luogo dalla riva del Tevere separeto non al- solden dell' trove poté esser, chè su'i Gianicolo, ò alla salda. Esservi poi stata la stanza de' Armata di Soldati dell'Armata, ch'Augusto pose a Ravenna, sicome di quella di Miseno era Ravenna. nella Regione 3., si crede da tutti trovandosi ne gli Atti de' Martiri nomato spesso il Trastevere Città 'de' Ravennati. Solo ne dubita, e quasi lo niega Girolamo Rossi nell'indice dell'Historia di Ravenna nella parola Transtyberim. Ma certo è, che gli alloggiamenti di quei Soldati erano in Roma, e che in questa Region fossero più ch'in altra, dà qualch'inditio l'essere la Regione detta Urbs Ravennatium, per la divisione sensibile, che tra Roma, e'l Trastevere sa il siume.

Finalmente haver'habitato il Trastevere genti vili, e povere, Martiale dimostra Phabitarone nell'Epigramma 116. del 1. lib. Lenti vilio

Urbanus tibi Gecili videris. Non es, crede mibi; Quid ergo? verna es, Hot quod Transtyberinus ambulator, Qui pallentia Julfurata fratis Permutat vitreis. Gc.

Donde al Baronio nel primo tomo degli Annali piace di cavare, che vi habitaffe- pi habitare ro gli Ebrei; e suol provarsi con quello, che nel libro De legatione ad Cajum Filone me gli abrei. dice parlando d'Augusto: Nec dissimulant probari sibi Judgos, alioquin non pessus suisset Transtyberim bonam Orbis partem tenert à Judeis, quorum plerique erant Libertini, quippe qui belli jure in potellatem redatti ab beris fuis manunist fuerunt permist more majorum vivere. Ma cotal gente, benche stimata da Gentili superstitiosa, & irreligiosa, non però così vilmente soleva esser trattata in ogni tempo, come hoggi si fà, sichè i permutatori de' zolfanelli co' vetri rotti fossero i soli Ebrei. Dello stesso mestiero in altre person e, ch'Ebrei, sà il medesimo Martiale mentioni espresse nell'Epigramma 3. del lib.10. e nel 57. del 12. L'esser stati da Augusto ridotti in Trastevere gli Ebrei Libertini satti prima schiavi nella guerra (forse per lo numero loro grande ) non toglie, ch'in altri tempi quel Popolo sparso quasi per tutto il mondo, come si mostra dal Baronio, non habitasse anche in Roma liberamente, come altre genti d'idolatria da' Romani diversa solevano vivervi, e quell' Aquila, e Priscilla persone Ebree nel tempo di Claudio scacciate da Roma, e poi sitornatevi, che habitarono sù l'Aventino, dov'è la Chiela di Santa Prisca, e ci sicettarono San Pietro, ce ne son prova. Anzi i SS. Pietro, Martiale, Paolo, Luca, & altri di gente Ebrea,e benche Christiani non distinti all'hora da gli Ebrei in Roma, i quali habitarono altrove, chè nel Trastevere, accrescono la certezza. Non però giudico inverisimile, che dopo la Garosolimitana distruttione divenuti gli Ebrei gente vile.

Quorum cophinus, sanumque supellen, fossero con gli altri vili nei Trastevere segregati. Così, come in luogo di genti basse esservi stati gli alloggiamenti de' letticari Castra letticariorum s' hà da Vitto- Castra re. Erano i letticarii, com' hoggi, i sediari portanti huomini in lettica, ò in Lecticasedia per la Città, come dottamente mostra il Lipsio nel 19. del 1. libro Elessorum giorum. i quali esser stati ordinariamente servi particolari mostrasi da Scevola Giureconsulto nella legge Uxori qui ff. de auro, & argento legato, da Ulpiano nella L.item lezatoff. de leg. 2, e nella l'élère debemus 29. S'alt. ff. de verb. oblig. da Pomponio nella l'fitta ff. de legatit 1, e da Papiniano nella legge peculium legatum ff. de leg.2. Ma elservi anche stati huomini vili soliti sar publicamente, e mercenariamente cotal mestiero, per chi non haveva facoltà di tener servi tali, argomentasi quì da Vittore. e ferva d'esempio l'uso d'hoggidì non di sediari solo, ma ò di carrozzieri, e lettighie-

ri,e di Vetturini. Se però per letticarii non vanno intesi quì i beccamorti, a quali come a genti nojose alla vista s'habbia a credere dato alloggiamento in Trastevero frà genti vili, come tiene il Panzirolo, e non vanamente con l'autorità della Novella 43. e non poco vi sa a proposito quello, che Artemidoro dice nel lib. 1. c. 53. Coriariam exercere malum omnibus: corpora enim mortua abjestat terdo, ideoque ab Vrbe secluditur.

Coriaria.

Furono anche nel Trastevere le concie de' cuoii significate da Vittorc nella parola Coriaria, edificil d'arti sporche, e perciò poste colà. Facilmente surono sù lariviera del Tevere per la commodità dell'acqua, com' hora sono dall'altra partedel siume nella contrada detta la Regola. A queste credo io, che Martiale alludesse nell'Epigramma 63, del 6. libro, dicendo:

Non detratta cani Transyberina cutis.

e vi fà al proposito il poco sa cirato luogo d'Artemidoro.

La Naumachia di Cesare esser stata in Trastevere presso i suoi Horti su da molti Nauma-Antiquarii posto per cosa certa: ma di ciò la certezza sembra a me più tosto in... chie Nauma - contrario. Suetonio nel 39. di Cesare dice: Navali pralio in morem Cothlea desosso chia diCe-lacu biremes, & triremes, quadriremesque Tyria, & Egyptia classes magno pugnatorum numero conflixerunt, ad que omnia speciacula tantum undique confluxit bominum, ut fare. plerique advence, aut inter vicos, aut vias tabernaculis positis manerent, ac sapè pra tur-Fà altrove. ba elifi, examimatique fint plurimi, & in his duo Senatores; ove non essendo mentione del luogo, le alle parole immediate superiori si volesse haver riguardo: Athleta stadio ad tempus extrutio in Regione Campi Martii certaverunt per triduum, converrebbe dir, che nella Regione medesima fosse la Naumachia, di che Dione toglie il dubbio, mentre a parole espresse il racconta nel libro 43. Et tandem navale pralsum exhibuit, non mari, neque in lacu aliquo, sed in terra, esfosso enim quodam loco in Campo Martie aquam indunit . navesque introdunit . Della qual Naumachia non... bile . leggendoli altro, si può far concetto, che quel suolo fatto cavar da Cesare per quel solo atto, come anche lo stadio, e come prima si soleva far de' Teatri, dopo lo spettacolo fosse riempito. Anzi espressamente riempito si scrive da Suetonio nel 49. di Cesare ; ove le fabriche già determinate di fare racconta : In primis Martis Templum quantum nusquam esset, extruere repleto, & complanato lacu, in quo Naumachiæ spe-Statulum ediderat. E se voleva ivi far sì gran Tempio, potremo noi argomentarne

Nanmachia d'Angusto

il sito nel più bello, e frequente del Campo Marzo. Ben fu nel Trastevere la Naumackia d'Augusto, per quello, che nel 1. degli Aque. dotti Frontino scrive: Que ratio movit Augustum providentissimum Principem perducere Alsictinam aquam, que vocatur Augusta, non satis perspicio, nullius gratic imò parum salubrem. O nunquam in usus populi stuentem, nisi forte cum opus Naumachia aggrederetur, nequid salubrioribus aquis detraberet, banc proprio opere perduxit, O quod Naumachiæ caperat superesse, bortis subjacentibus, or privatorum usbus concesse; La qual' acqua Alsietina esser stata condotta nel Trastevere è certo. & il medesimo Frontino nelle parole susseguenti il dichiara : Solet tamen en Transtyberina Regione quoties pontes reficientur. O à citeriore ripa aque en necessitate in subsidiem publicarem salientium dari. Sari chi opponga le parole di Tacito nel 12. degli Annali: Augustus structo cis Tiberim stagno &c.ma saranno elle confermatorie, se s'osserva quello stagno esser stato cosa a tempo, e non durabile, e su'l quale riempito se poi Augusto piantar' il bosco dietro al suo Mausoleo, come Suetonio mostra nel 34. d'Augusto: Item navale pralium circa Tiberim, cavato solo in quo nunc Cesarum nemus est: da che si scorge le parole di Tacito strutto cis Tiberim stagno esset poste à differenza dell'altra Naumachia stabile, ch'egli sece dopo di là dal Tevere; della quale dà buon rincontro il medesimo Suetonio nel 32. di Tiberio; Bis omnind toto secessas tempore Romane redire conatus, semel triremi usque ad proximos Naumachia hortos subvettus eft, disposita slatione per ripas Tiberis, que obvidm prodeuntes submoveret. Ove gli horti prolsimi alla Naumachia confrontano con i soggiacenti detti da Frontino. Della stessa Naumachla par, ch'intenda Tacito, mentre nel 14. raccontando i pazzi eccessi di Nerone, discorre dello stagno, ch'Augusto cinse di bosco per i giuochi Navali; presso a cui Nerone sabricò ridotti, e botteghe: Extrusaque apud nemus, quod navali flagno circumposuit Augustus, conventicula, & caupone, & posta veno irritamenta luxus, dabanturque slipes, quas boni necessitate, intemperantes gloria consumerent. E non meno apertamente si descrive nella Ripa Toscana del Tevere, cioè nel Trastevere da Statio nel 4. delle Selve, scrivendo egli a Marcello, e parlando con la lettera.

Atque ubi Romuleas velox penetraveris astes, Continuò dentras flavi pete Tybridis oras, Lidia quà penitus sagnum navale coercet Ripa, suburbanisque vadum pretexitur bortis.

Di questa il preciso luogo dicesi comunemente essere in quella valle, dove è il Mo- s. Comunemente nasterio di S. Cosmo corrottamente detto S. Cosimato. Mà sissandos bene gli occhi in quel piano, si scorge, che le antiche mura del Trastevere nulla, ò poco diversamente caminando dalle modernamente fatte da Urbano VIII. chiudevano quella valle dentro. All'incontro Suetonio nel ritorno di Tiberio sa vederci gli horti alla -Naumachia profimi fuori delle mura, che suburbani anche si dissero da Statio; e perciò ancor la Naumachia ci s'addita fuori; la quale più facilmente fù nel Campo

degli Ebrei, e potè da Aureliano esser' abbracciara nel suo ricinto.

Ma che horti eran questi, de' quali Suetonio, Statio, e Frontino concordemente ragionano senza dirne altro? Forse horti di diversi, non da spassi, mada hortaglia per la Città ? Hebbe Giulio Cesare gli horti suoi presso al Tevere, lasciati da lui al Cesaris. popolo in testamento. Suetonio nell'83. Populo bortos circa Tiberim publice, & viritim tricenos sextertios legavit. Concorde con Dione, che nel 43. scrive: Et Civitati relinquebat bortos, qui apud Tyberım erant, jubebatque distribui cuilibet trigiuta drachmas, ut scribit Offavius &c. Ma quindi si raccoglie solo esser stati presso al Tevere. Giulio Obsequente nel libro de Prodigiis gli pone suori della porta Collina : Turris bortorum Cesaris ad portam Collinam de Celo tasta. Ma ò questi furono altri horti di Cesare, non i vicini al Tevere lasciati al popolo per legato, ò il Testo d'Obfequente è scorretto, & in vece di Collina vuol dir'altra porta, ò vuol' intendergli horti di Salustio divenuti poi degl' Imperatori. Di quel fulmine scrive ancor Dione, che nel 42. nota solo gsi horti di Cesare, senza dichiarar loro vicina porta, ne Tevere. Ma Oratio nella 9. Satira del primo libro ci toglie ogni dubbio.

Trans Tyberim longe cubat is prope Cesaris bortos. Siche, esser quelli, ch'alla Naumachia prossimi si sono detti, e perciò horti publica del popolo, hà molto del credibile, & il Tempio della Forte Fortuna qualche poco

più di chiarezza ne darà forse.

Fù il Tempio della Porte Fortuna fabricato dal Rè Servio sù la riva del Tevere, Varione nel 5: Dies Fortis Fortaue appellatus ab Servio Tullio Rege, quod is fanum Fortis Fortune secundum Tiberim extra Urbem Romam dedicavit Junio Mense. Don- Portin de non d'altro, chè della vicinanza al fiume, s'hà luce non più, nè meno, chè de gli Portung; horti di Cesare dicono Suetonio, e Dione. Esser poi stato nel Trastevere s'insegna da Vittore, e più espressamente da Donato nel Formione di Terentio; ovnella 6. scena del 5. atto dice: Fors Fortuna est, cujus diem sessum colunt qui sine arte aliqua vivunt. Hujus Aedes Transsberim est. Siche d fuori della porta Settiguana, ò fuori della Portuense sù certamente. Un' altro Tempio sù a questa Deità eretto da Spurio Carvilio Console, il quale trionfando de gli Etrusci (Livio nel 10.) Aeris gravis tulit in erarium trecenta nonaginta millia, de reliquo çre çdem Fortis For- la ForteFortuna de manubiis saciendam locavit propè adem eidem Dea ab Rege Servio Tullio dedi- una fahricatam. Alcuni dicono presso al Tempio della Fortuna Prospera, che il Rè Servio cate dacar. nel Foro Boario fabricò, ma come eidem Dec, se la Prospera con la Fortuita hà dis-

Horti

Templü

Iomi-

somiglianza quasi opposta a dirittura? Eidem Dee dir, ch'al solo nome di Fortuna si riferisca, non si può, mentre è certo, che alla stessa Porte Portuna in specie il Rò Servio eresse Tempio. Ma ovunque sosse il sabricato da Carvilio, non c'importi. D'un Tempio della Forte Fortuna dedicato nel tempo di Tiberio sa mentione Tacito nel 2. degli Annali : Aeder Fortis Fortuna Tiberim juxtà in bortis, quos Cesar Di-Hator Populo Romano lezaverat &c. dicantur. Il quale su , ò quello del Re Servio, d l'altro del Console Carvilie ristorato, d rifetto, d più tosto un nuovo fatto per la caduta d'alcuno di quelli, e non sù gli antichi fondamenti, ma appresso ne gli horti di Cesare; sichè con quel Tempio gli horti ancor di Cesare, e la Naumachia d'Augusto surono nel Trastevere di là dalla moderna porta di Ripa presso il Campo de gli Ebrei.

Petta della Porte Forta-Dubbia .

Nel giorno della festa di quella Dea, ch'era a' 24. di Giugno, si soleva dalla gioventù follazzar per il Tevere con le barchette; il qual follazzo rappresentato al Tempio del vivo da Ovidio nel 6. de' Fasti portati nella 11. Regione, per contradistinguerlo La Formas dalla festa della Fortuna Virile; e soggiungendovi il medesimo Ovidio la vicinità al Tempio della Fortuna Dubbia,

Convenit & fervis, serva quia Tullius ortus, Constituit Dubig Templa propinqua Dec.

desta curiolità di cercar dove sosse quest'altro Tempio, in cui sacevano sesta sorse i servi nel giorno medesimo. Ma perche nella Regione 13. di Vittore si legge al Vico della Fortuna Dubbia, come vedemmo, il qual vico haver preso il nome dal Tempio non par negabile, qual vicinanza pote fra esti estere in Regioni sì disgiuni te, se non si dice, ch'uno da una parte, l'altro dall'altra del Tevere sossero incontro? e che però il Tempio, & il Vico della Fortuna Dubbia fossero fuori della port-Trigemina in riva al Tevere presso Testaccio? Così è facile, secondo il senso di Ovidio, che nello stesso giorno la plebe, e i servi festeggiassero, quella per la Forte Fortuna, questi per la Dubia, poste quasi a fronte sul'una riva, e l'altra del finme. Ma non m'arrichiando a dirlo di certo, nè parendomi il motivo affatto da sprezzarfi, dopo haverlo rappresentato, lascio, ch'altri considerandolo l'approvi, ò lo rifiuti a fue voglia.

Ginochi Pe-[cateris.

I giuochi detti Pescatorii, ch'esser stati soliti celebrarsi nel Trastevere l'istesso mele di Giugno scrive Pesto: Piscatorii ludi vocantur, qui quotannis mense Junio Translyberim steri solent à Pr. Urbano pro Piscatoribus Tiberinis, quorum questus & c. chi sà, che non fossero i medesimi, ò almeno fatti nella medesima festa? Ma i discorsi di mera immaginatione non possono proporsi, chè con dubbietà, e di passaggio: solo vi foggiungo, fossero pur gl'istessi, è altri, che se in Trastevere dal Pretore Urbano si celebravano, dovettero facilmente i Pescatori haver' ivi, e fare il ridotto Forum loro, & ivi perciò probabilmente su il Foro Piscatorio sabricato da Marco Fulvio Censore, di cui Livio nel 10. della 4. M Fulvius plura, & majoris locavit usus, portum, & pilas pontis in Tiberim &c. & Forum Piscatorium circumdatis Tabernis, quas vendidit in privatum &c.

Piscatorium.

Taberna

3 M in Tra. Herere.

L'antica Taberna Meritoria, ove prima della Nascita del Redentor del Mondo Meritoria sorse la miracolosa sontana d'olio, che corse sino al Tevere, raccontata da Eusebio nel primo della sua Storia Ecclesiastica, si sà esser stata, dove è la Basilica di S. M. in Trastevere; così facendo fede l'inscrittione FONS. OLEI, che nel preciso luogo presso l'Akar maggiore si legge: In memoria del qual miracolo Calisto I. Pontefice nel tempo dell'Imperador' Alessandro Severo, come da Anastasio s'accenna, v'edificò la Chiesa, ch'in tempi più selici amplificata ancor dura. E' opinione di molti, che non potessero in que' tempi di persecutioni i Christiani sar Chiese inpublico, e sopra terra: ma in contrario molto ben discorre il Donati nel c. 1. del 4. libro, a cui aggiungo le Terme di Novato convertite in Chiesa ne' tempi di M. Aurelio da Pio Ponsefice. I santi instituti de' primi successori di S. Piesro, come quel di Lino,

Lino, che non potessero le donne entrar' in Chiesa se non velate; quel d'Igino, che le Chiese solennemente si dedicassero, nè le materie preparate per fabriche di Chiese, potessero convertirsi in usi profani; quel d'Urbano I. che potessero le Chiese per entrate de' Chierici posseder beni stabili, ed altri tali sembrano a me dar chiara notitia, che ne' tempi trà persecutione, e persecutione si fabricassero più Chiese liberamente. Nè crederei sì fredda la pietà Christiana in que' primi tempi, che nel moderato impero di Vespasiano, e di Tito, sotto Adriano, & Antonino, verso il sin di Marco Aurelio, sotto Commodo, e in tutto il tempo di Severo, vivendo i Fedeli in quiete, non ardissero di fabricar' a Christo una Chiesa, essendo stati pronti nelle persecutioni a spargere per esso il sangue.

La Taberna esser stata osteria, d'altra bottega solita assistars, ci si persuade da Papiniano Giureconsulto allhora vivente nella l. Si fratres § si quis sf. pro socio, e dal Ulpiano nella l. Urbana 198. sf. de verb. sign. anzi con specialità maggiore Giuliano nella l. si usus frustus 16. §. item si domus sf. de usus frustu, dichiara stanze meritorie essere que vulgo diversoria, vel sullonica appellantur: & in satti a me piace molto quel, che scrive il Ciaccone in Calisto I. il quale giudica questa Chiesa essere l'accennata da Lampridio in Alessandro Severo: Cum Christiani quendam locum, qui publicus sucrat, occupassent, contrà Popinarii dicerent sibi cum deberi, rescripsu melius esse, ut quomodocumque ibi Deus colatur, quam Popinariis dedatur; già che in tempo d'Ales-

sandro Severo su Pontesice S. Calisto, che S. Maria in Trastevere edificò.

Le Terme d'Aureliano dette Hiemali scritte da Vopisco, esser state fra il Gianicolo, e la Chiesa di S. Francesco di Ripa, & esservene restati i vestigi scrivono molti: ma ben mostra il Donati, che Vopisco dice haver disegnato Aureliano di sarle, non haverle satte: Thermas Transsyberina Regione sacere paravit byemales, quòd aqua frigidioris copia illic deesset.

Le Severiane, che dal Panvinio, e da altri qui pur si pongono, forse perche qui su ancor la porta, e'l Giano Settimiano, l'autorità di Vittore se già vederci esser'elle state nella prima Regione: onde quelle vasche d'acqua scaturiente, le quali presso la porta, Settimiana detta, sa sede il Biondo haver viste, surono sacilmente del Bagno

o d'Ampelide, o di Priscilliana, de' quali Vittore.

Ben presso quella porta su facilmente il Giano Settimiano, che Vittore hà qui registrato, e di cui sorse parla Spartiano in Severo, se si corregge il testo un tantino: Janua (sorse Janus, de Jani, come si corregge dal Lipsio) in Transperina Regione ad portam sui nominis, quarum (sorse Cujus, de Quorum) forma intercideus statim usum publicum invidit; e sorse anche senz' alteramento di testo, porte surono dal principio satte ad alcuno edistio d'uso non penetrato da noi; le quali cadute, e mutato di sorma l'edistio (che tanto importano le parole, quarum forma intercidens) su poi significato col nome d'un Giano. Ma più tosto i Giani direi io col Lipsio nel c. 30. del 1. libro Elessorum, essere gli Archi compitalitii soliti, de' quali Vittore: Jani per omnes regiones incrussati, convati signis, cioè quelli, che transitiones per vias Cicerone dichiara, e sorse un di questi già caduti, dissormati dal tempo restato unico su quel Giano Settimiano, che Vittore pone quivi. Esser' ivi appresso anche stata... l'Area, e Piazza Settimiana par non possa negarsi.

De' dodici Altari di Giano, mentre non altrove sò, che si leggano suori del Vit- ma. tor nuovo (se però la parola Janue toccata sopra non và mutata in Jani col Lipsio) Aræ XII. mon m'arrischio sar giuditio. Solo dirò, che se veramente vi surono, ciano sacil- Jano de-

mente altari de' 12. mesi dell'anno sott' il nome di Giano significato.

Del Gianicolo, ch'in questa Regione era, e di cui una parte era chiusa nellemura, non essendosi mai parlato, conviene ragionar'adesso. Dicesi haver solto il nome da Giano, il quale in esso, & in quella parte d'esso, ch'è cinta di mura, haver fatta la sua Città a fronte del Campidoglio habitato da Saturno nel tempo stelo, accenna Virgilio nell'8.

Thermæ Hiemales Aurelianilmp.

Thermæ Severianæ.

Balineü Ampelidis . Balineü

Priscillianæ. Janus Septimianus.

Area Septimiania. Are XII. Jano dedic. Janiculus mons. Hit due praterea disessis oppida muris Relliquias, veterumque vides monumenta virorum; Hane Janus pater , bane Saturnus condidit Urbem, Janiculum buic, illi fuerat Saturnia nomen:

tà del Gianicele.

Amipulcit. da cui poco di versamente Plinio nel 5. del 3. libro, dando al Gianicolo nome d'Antipoli: Saturnia, ubi nunc Roma eft. Antipolis, quod nunc Janiculum in parte Roma. Ma forse il nome d'Antipoli non su il proprio, potendo esser stata così detta dalla... contrapositione di Saturnia, che gli era a fronte. Il monte Gianicolo con un lungo dorso si stendeva molto, e sotto il suo nome abbracciava il Vaticano, come appare da Martiale, e vedremo in breve. All'incontro haver tutto il Gianicolo havuto nome di Vaticano, oltre Plinio, quando del Tevere, e del Campo Vaticano parla, lo suppone Oratio nell'Ode 20. del primo libro dichiarato da Acrone, e più chiaramente da Porficio suoi Scoliasti: ma con termini più proprii terminava il Gianicolo presso la Chiesa di S.Spirito in Saxia; di là dalla quale immediatamente cominciava il Vaticano. Festo in Janiculum lo dice così detto, quod in eum, tamquam per Januam populus Romanus primities transivit in agrum Ethruscum.

Sepulctü Numæ.

1

Il Sepolcro di Numa fù in questo monte. Così scrivono Diogigi nel fine del 2; l'Autore del libro De Viris Illustribus in Numa, e Plinio nel 13. del 13. libro. Mà sotto il Gianicolo scrivono Livio nel 10. della 4. e Solino nel capo 2. su ricrovato à sorte dopo 535. anni da un coltivator di terreno. Cassio Emina Scrittor d'Annali antichismo portato da Plinio nel citato luogo scrisse: Cu. Terentium scribam agrum soum in Jankulo repastinantem offendisse arcam, in qua Numa, qui Roma regnavit, sten suisses. In eadem libros ejus repertos P. Cornelio Cetego M. Bebio Q. F. Pampbilo Coss. ad quos d Regno Nume colliguatur anni DXXXV. & bos suisse è charta majore etiamnum miraculo, quòd tot infossi duraverunt annis. Segue dopo a saccontas le cagioni di tanta durata, cioè perch'in mezzo della cassa era una pietra quadra legata da ogni parte, con candele ( se di cera, ò d'altro non so, ben so, che Festo in Cereos par, che le dichiari d'altra materia: candelis pauperes, locupletes sereis utchantur ) in cui erano i libri di più cedrati. Indi natra come futono abbrugiati; & alquanto diversamente Livio nel citato luogo: In agro L. Petilii seriba sub Janiculo, dum cultores agri altius moliuntur terram, due lapidee arce octonos ferme pedes louge, quaternos late, invente sunt operculis plumbo devinctis, literis Latinis, Gracisque utraque arca inscripta erat. In altera Numan Pompilium Pomponii silium Regen Romanorum sepultum esse; in altera libros Numa Pompilis esse. Eas arcas cum ex amicorum sententsa Dominus aperuisset, que titulum sepulti Regis babuerat e inanis invensa fine ulto vostigio corporis humani, aut ullius rei per tabém tos annos um omnibus absumptis; in altera duo sasces candelis involuti septenos babuere libros non integros modo, sed recentissima specie; septem libri Latini de Jure Pontificio erant, septem Greti de disciplina sapientie, que illius etatis esse potuit. Adiicit Antias Valerius Pythagoricos fuisse. Vulgate opinioni, quia creditur Pythagore Auditorem suisse Numam, mendacio probabili accomodat sidem. Conchiude finalmente, eller stati que' libri d'ordine del Senato arli al cospetto del popolo nel Comitio: Ove più dubbii sorgono, che m'intralciano la mente. Come la sepoltura d'un Rès i samoso, e si amato, e riverito dal popolo, dil sito almono d'essa dallo scorrere di cinque soli secoli sosse reso incognito affatto contra ogni solito. Come parimente contra il solito sosse Numa sepolto sotterra (nè casual coprimento vi s'immagini fatto col tempo; perche i coperchi legati con piombo dimostrano sotterrarura) Come di là dal Tevere, che non era habitato, nè con alcum ponte congiumo sosse portato a sepellire. Come in soli 500. anni quel corpo così consumato restasse, che nè ossa, nè polvere vi si vedesse di residuo; com'in una consumatione tale del corpo restassero i libri di carta intatti, e freschi, ancorche cedraci, e custoditi con diligenza; come l'uso della carta in quel tempo; tanto maggiormente, che Varrone allegato da Plinio nell'ij. del 13. libro la

dice inventata dopo che Alessandro Magno fabricò Alessandria nell'Egitto, cioè più di 300, anni dopo Numa; e quando pur' anche prima trovata fosse, come in quel primo rozzo, e povero secolo Roma si servisse di carta dall'Egitto portatavi, come la delitia del cedrarla fosse in Roma sì presso introdotta: come la lingua Greca fosse familiare all'hora del Latio, benche Numa discepolo di Pitagora, (che pur sù assai prima di Pitagora ) fosse da alcuni creduto. I quali stupori mi sarebbono immaginar facilmente alcuna capricciola impostura di persona meno antica, se ciò non fosse un condannar per troppo creduli tanti antichi Scrittori. Ma fia come si voglia, e basti, che quel sepolcro era fuori del Trastevere, cioè di quella parte, che su cinta poi di mura da Anco Martio; già che ritrovato fù in un campo hora non additabile precisamente.

Sepolto nel Gianicolo su Ludieno, d Ludio morto nel Circo di fulmine. Festo Sepulcru nel 18. libro Statua Ludiensis; qui quondam sulmine istus in Circo sepultus est in Jani- Ludieni. culo, cujus ossa posteà ex prodigiis, Oraculorumque responsis Senatus decreto intra Vr-

bem relata, in Volcanali, quod est supra Comitium, obruta sunt.

Haver' anche Statio Cecilio havuto nel Gianicolo il suo sepolero serive Eusebio Sepulersi Cesariense nella Cronica: Statius Cetilius comediarum scriptor clarus babetur, &c. Statii Ce-

G juxtd Janiculum sepultus.

Gli Horti di Geta, i quali Vittore qui registra, non si leggendo in altro Scrittore antico, in qual parte del Trastevere sossero non può indovinarsi. Non però mi spiace congetturar col Donati, che facilmente fossero presso la porta Settimiana; ove il Padre oltre la porta se anco il Giano. Severo suo Padre (come il Donati osserva in quello, che Spartiano ne scrive) proficisceme ad Germanos exercitus horsos speciosos comparavit, cum antea edes brevissmas Rome babuiset, & unum fundum; i quali comprati prima dell'Imperio pote dopo dar' a Geta, da cui adornati forse trassero il nome, e perciò presso l'altre sabriche di Settimio poterono essere.

Quelli di Galba mostra Suetonio, ch'erano nella via Aurelia. Così nel c. 20. di Horti Galba conchinde: Serd tandem dispensator Argius, & bot & ceterum truncum in pri- Galbæ vatis ejus bortis Aurelia via sepultura dedit. Per la via Aurelia và qui intesa la. Imp. vecchia, non essendo ancor fatta da Marco Aurelio la nuova: onde fuori della...

porta di S. Pancratio furono; nè può dirsene altro.

Due campi son nominati qui da Victore; Il Bruttiano, & il Codetano. Del pri- Campus mo occorre solo dire, che un Vico è in Vittore di quel nome: Vicus Bruttianus; Bruttiache però su facilmente vicino al campo, & il campo in conseguenza, se non dentro, nus. presso alle mura. Quando questo Campo, e Vico toltane una duplicità di lettera... Campus si volesse leggere Brutianus, come nella base Capitolina, si potrebbe sospettare has Codetabitato da que' servi publici Calabresi, i quali, (come spiega Gellio nel 3. del 10. nus. libro ) erano condotti da' Magistrati nelle Provincie, & era lor mestiere prendere, Vicus legare, e publicamente battere i malfattori. Dell'alero s'hà assai luce da Festo, Bruttiach'il nomina Codeta: Codeta ager, in quo frutices exissunt in modum codarum equina- uus. rum. Codota appellatur ager Transliberim, quòd in co Virgulta nascantur ad caudarum equinarum similitudinem. Il Panzirolo dice quel Campo esser stato di Codeta Liberto dell'Imperator Vero, di cui fa métione Capitolino; ma io non sò non dar fede à Festo. E perche non è stata intentione di Vittore sar catalogo delle campagne del Territorio, conviene dire ch'ancor questo sosse presso alle mura del Trastevere, adorno poi anche forse di fabriche. è applicato ad alcun' uso della Città. Fuori della... porta Settimiana il piano frà il Gianicolo, & il Tevere è assai grande; e perciò è cosa non strana esfer ivi stato alcuno de i due campi, se non l'uno e l'altro.

L'Ercole cubante, e'l capo della Gorgone furono (come altrove in cose fimili ho Metcules giudicato) ò pitture, ò sculture publiche, dalle quali prendevano i loro nomi le cubaus. due contrade. Lo stello della statua Valeriana, e Sicciana dee dirfi; delle quali ol. Caput

tre le contrade anche i vici nominati furono.

ciliiPoetç

Horti Getz.

Gorgonis

480

Statua Va Cornisce si legge in Vittore, & il nuovo hà di più precedente l'aggiunto di Dia, lesiana. forse in conformità dell'Inscrittione dal Panvinio portata.

Statua Sicciana.

Cornisce.

DEIVAS CORNISCAS SACRVM

Festo in Corniscarum scrive: Corniscarum Divarum locus erat trans Tiberim Corni-

cibus dicatus, quod in Junonis tutela effe putabantur. Dal nuovo Vittore s'aggiunge il Tempio, e'l Bosco delle Furine; e sembra ac-

ÆdesFurinarum cordargliss un' inscrittione, ch'apporta il Panvinio. cum Luco.

I.O.M.N.AVG. SACRVM GENIO FORINARVM ET CVLTORIBVS HVIVS LOCI TERENTIA NICE CVM TERENTIO DAMA RIONE FILIO SACERDOTE SIGNVM ET BASIM DE SVO POSVIT.

Mà da Varrone si dice in singolare la Dea Furina nel 4. parlando de' Flamini: Furinalis à Furina, cujus etiam in fastis Furinales seriæ sunt; e nel 5. Furinalia à Furina, quod ei Dez publice dies is, cujus Dez bonos apud antiquos. Nam ei sacra instituta annua, & Flamen adtributus, nunc vin nomen notum paucis; e così anche la nomina nel 6. libro. Festo in Furinalia vi concorda: Furnalia, sive Furinalia sacra Furina, quam Deam dicebant, nella cui conformità il Calendario Masseiano hà sotto li 24. di Luglio FVRR. NP. LVDI. cioè Furinalia Nefastus primo Ludi. Che poi col tempo questa Dea crescesse in numero, mentre Varrone, e Festo la pongono quasi suanita dall'humane menti, hà alquanto del duretto. Forse non di Dea, ò Dee parla l'Inscrittione, mà d'alcun luogo detto Forine per O; tanto maggiormente che si davano i Genii sourastanti a i luoghi, mà non alle Deità, e le parole, che seguono, Et cultoribus bujus loci sono essai dichiarative : Onde dall'inscrittione medefima il concinnator del nuovo Vittore è probabile prendesse equivocament l'inditio. Nel Bosco di Furina dice l'Autor del libro De Viris Illustribus esser stato ucciso Caio Gracco: Pomponio amico ad Portam Trigeminam, P. Letorio in Ponte Sublicio persequentibus ressente in lucum Furina pervenit. Ibi vel sua, vel servi Euphori manu intersettus; A cui concorde Plutarco nella vita de' Gracchi scrive Caio passatol il Sublicio essersi voluto salvare in un bosco sacro agli Dii, nel quale ò da se stesso, à dal servo su ucciso. Quindi argomentis, che nel Trastevere non molto lungi dal Sublicio fu quel bosco. Cicerone anch'egli nel 3. De natura Deorum ne sa mentione, dichiarando Furina per Dea Furia: Cur non Eumenides? que si Des funt, quarum & Athenis fanum est, & apud nos, ut ego interpretor; Lucus Furine, Furie Dec sunt, speculatrices, credo, O vindices facinorum, & scelerum. L'Albiona campo di questa Regione ciò, ch'egli fosse edasi da Festo: Albiona

Albiona. Ager trans Tiberim dicitur à Luco Albionarum, quo Luco bos alba sacrificabatur. Il Sacello della Dea Mania vi conta Vittore. Era creduta questa Dea la madre de' Lari. Varrone così nell' 8. libro ne scrive. Videmus enim Maniam matrem Larum. & Luciam Volumniam Saliorum Carminibus appellari. Festo nel 12. dice !-Manie larve da spaventar' i putti credute, che noi fantasme diremmo, ò le stesse ombre de' morti, è la loro Ava Materna. Manias Elsus stilo di it sitta que dam ex

Mania Sacellű.

Farina in hominum figuras, quia turpes fiant, quas alii Maniolas appellent. Manias autem quas Nutrices minitantur parvulis pueris esse larvas, idest Manes Deos, Deasque, quia aut ab Inferis ad superos manant-aut Mania est corum Avia Materna. Mà più chiaramente di tutti Macrobio nel primo de' Saturnali: Qualem nunt permutationem sacrificii Pratextate memorasti, invenio posea compitalibus celebratam, cum ludi per Orbem in compitis agitabantur, restituti scilicet à Tarquinio Superbo Laribus, ac Mans æ ex responso Apollinis, quo præceptum est, ut pro capitibus, capitibus supplicaretur, idque aliquandiù observatum, ut pro samiliarum sospitate pueri mastarentur Manis Dea Matri Larium. Quod sacrificii genus Junius Brutus Consul, Tarquinio pulso, aliter constituit celebrandum; nam capitibus alii, & papaveris supplicari just, ut responso Apollinis satisfieres de nomine capitum, remoto scilices scelers insauste sacrificationis, fattumque est, ut effigies Manie suspense pro singulorum foribus, periculum, si quod immineret familiis, expiaret.

Hebbe la casa nel Trastevere Simmaco Presetto di Roma, sotto Valentiniano Domus Imperadore abbrugiatali dal Popolo; di cui Ammiano nel 27. libro: Quo instante Symma-Orbs sacratissma otio, copiisque abundantiùs solito fruebatur. O ambitioso ponte exulta- chi Pr.V. bat, atque firmissimo, quem condidit ipse, & magna Civium latitia dedicavit, ingratorum, ut res aocust apertissime, qui consumptis aliquot annis domum ejus in Transtiberino tractu pulcherrimam incenderunt. Questa; verisimilmente esser stata presso l'Isola diremo à suo tempo, & un' altra haverne havuta Simmaco nel Monte Celio havemo già detto.

Esser stato nel Trastevere il Tribunale Aurelio il Marliano congettura, mosso da Cicerone, che nell'oratione à i Quirici dice: Ego cum homines in Tribunali Aurelio paldm conscribiscenturiariq; vidissem. Mà per quel cagione in lungo sì remoto. & igno- Amelia. bile un tal Tribunele? Forse perche la via Aurelia cominciava dal Gianicolo? Mà niuna congiuntione può pensarsi frà un Tribunale, & una via, ch'era fuori della-Città. In quel Tribunale Cicerone dice essersi fatte scelte, e ruoli di soldati, la qual funtione da Polibio nel 6. lib. si dice solita farsi sul Campidoglio. Vi si conforma un luogo di Varrone portato da Nonio nel tit. De proprietate sermonum: Manius Curius Consul Capitolio cum delectum baberet, nec citatus respondisset vendidit tenebrionem, à se pur su mai fatta altrove, in ogn'altra Regione più verisimilmente, chè nel Trastevere, potè sarsi; mà senza dubbio più, ch'altrove, nel Foro; ove esser stato il Tribunale d'Aurelio dissi col Polleto nella Regione 8.

Esfervi stato Tribunale, e carcere giudicano alcuni dalla denominatione della. Chiesa, che v'è di S. Salvatore De Curte. A che aggiungono più argomenti Il primo si è, che la legge delle 12. Tavole contro i debitori carcerati dopo 60. giorni di carcere determinava Tertiis nundinis capiti penas luito, aut trans Tiberim peregre venumito. Mà dalla parola peregrè sembra più tosto raccorsi, che si vendessero schiavi non in alcuna parte del Trastevere, mà lungi da Roma, e dal Latio di la dal Tevere nell'Etruria. Il secondo: il Magistrato, di cui Pomponio Giureconsulto nella legge 2. ff.de orig. Furis sa mentione: Et quia Magistratus vespertinis temporibus in publico esse inconveniens erat, Quinque viri constituti sunt citra Tiberim, & ultra Tiberim, qui possent pro Magistratibus sungi. Mà se i Quinque viri s'eleggevano d'huomini anche del Trastevere, non però si dice, ch'in Trastevere tenessero ragione. Il terzo si raccoglie da gli Atti de' Santi Mario, Marta, e compagni : Venerunt in castrum Transiberim ad carcerem, & invenerunt, &c. Mà delle carceri private non si deve sar conto. Così si legge anche ne gli Atti di S. Lorenzo i Christiani tenuti in carcere nella Casa di S. Hippolito nel Vico Patritio; & Anastasio scrive in Stefano 1. quel Pontefice con due Vescovi, nove Preti, e tre Diaconi carcerato ad Arcum Stella. Il quarto si sà con le parole di Cicerone, che nell' Oratione Pro Flacto dice: Sequitur auri Hierofolymitani invidia. Hoc nimirum illud est, quod non longè à gradibus Aureliis bet causa dicitur, &c. Mà quell'oro Gerosolimitano, di cui si parla, non potè portar' in Trastevere il Tribunale frà gli Ebrei, s'in tempo de quell' Hh

AraMar-

Imp.

Lacus thilippi

quell'oratione, che silhi prima dell'Imperio d'Augusto, il Trastevere non era a gli Ebrei ancor dato. Del Tribunale Aurelio già bò detto haver parlato pienamente. L'Altar di Marte, che dal Panvinio qui si stabilisce, già argomentai esser stato nel Campo Marzo. Se poi quel, che suoci della Porta Pontinale si legge in Livio, su da quello del Campo Marzo diverso; esser stato nel Trastevere da niuna congettura si può raccorre.

Haver Filippo Imperatore fatto nel Trastevere un lago, è sonte narra nel libro De Cesaribus Sesto Aurelio: Extrusioque trans Tiberim lacu, qued cam partem aqua penuria satigahat.

### L'Isola Tiberina.

### CAPO DUODECIMO.

Princi**pio** dell'Ijola .

Non inveri-

fimile.

D Rima di distenderci al Vaticano, entriamo nel Tevere, la cui Isola è aggregata I anch'ella a questa Regione. Sorse dall'acque dopo la cacciata de' Tarquinii da Roma. Il come fi narra da Livio nel 2. Ager Tarquiniorum, qui inter Urbem, ac Tiberim fuit consecratus Marti, Martius inde Campus fuit: forte the tum sèges farris dicitar fuisse matura messi,quem campi frudium quia religiosum erat consumere, desellam cum stramento segetem magna vis hominum simul immisa corbibus sudere in Toberim tenui fluentem aqua, ut medits caloribus solet. It in vadis bestantis framenti accross sedisse illitos limo, insulam inde paulatim. O aliis, qua fert temere flumen codem invettis, saltam. Possea credo additas moles, manuque adintum, ut tam emprens ares, sirmaque Templis quoque, as porticibus sustinendis esset. Non disserencemente scrive Dionigi nel 5. libro. Uno Scrittor moderno tenacemente credulo delle sue opinioni, e perciò facile a deridere, ed a tassare gli altri, in un libro delle cose inverismili de gl' Istorici antichi da lui raccolte annovera frà le altre per una il nascimento di quest'isola predicato, e desiso da lui per ridicolo, & impossibile. Mà al cerso non osservo egli bene il lecto del Tevere, ch'essendo ineguale, in alcuni luoghi è profondo assai, in altri hà tant' acqua appena, che'l ricuopra; e così più isole cieche egli hà sotto; delle quali in tempi di secche straordinarie alcuna suol la state restar discopertate frà l'altre una spesso dietro la Chiesa di S. Giovanni de' Fiorentini. Hor diafi, ch'una. tale isola cieca fosse prima, dove hora è questa, il che secondo qualfivoglia presupposto non può negarsi, nè dall'Oppositore si niega. Si consideri poi la gran quantità de' fasci di grano, ò di farro gittato in Tevere motè una gran parte d'essi non arrestarvisi ? l'arrestate è possibile, che non ritenessero molte delle souragiungenti ? & il fango continuo, ch'oltre l'immondezze della Città fuol porter seco il Tevere, ben potè sar col tempo Isola di grandezza anche maggiore. S'osservino le parole di Livio con maturirà, e con discretezza In vadis hestantis frumenti atervos sedisse illitos limo sinsulam inde paularim, & aliis, que sert temere flumen codem inve-His, factam, somigliantissime a quelle di Pluterco in Publicola, ch'io per stuggir l'allungamento lascio d'apportare: siché chi dopo vi fabricò non sù la paglia fracida gittò i fondamenti, mà nel suolo, che haveva poco sotto, & anche nel putresatto già assodato poterono buttarsi con buone palificate, e ripari, come ne' pilastri de' ponti si sece, e com' in Venetia si sabrica sotto l'acqua: nè altro addita Livio, mentre dice: Posea credo additas moles, manuque adjutum, ut tam eminens area, firmaque, is.

E se il ripero setto da Tarquinio Prisco al Tevere, dove è la Cloaca massima, su vero almeno in parte, se non quanto si dice; potè quel nuovo riparo dar cagione al siume di rompere, e dilatarsi a destra, e lasciar un' Isola cieca, dove su prima la

riva;

rive; le qual'isole non è poi gran satto, che con le biade ivi sermate del Rè Tar-

quinio Superbo, e con altra materia sopragiuntavi alzasse dall'acque la testa.

Pù l'Isola col tempo fabricata in forma di nave; di cui si vede un poco di vestigio patta in for. di tevertino nell'horto de' Frati di San Bartolomeo con una serpetta intagliatavi; ma di nave. la qual forma le si dice data in memoria della nave, che da Epidauro condusse à Roma il serpente creduto Esculapio. Da Plutarco in Otone è detta Isola Mesopota- Deta Isola mia, mentre racconta il successo della statua, che v'era, di Cesare rivoltatasi, col Mesopotamia qual nome vuole rappresentaria nel mezzo del fiume: Et in Mesopotamia Insula satuam C. Cesaris, cum neque terramotus, neque ventus fuiset, vesperi conversam este ad solis ortum, com'anche la descrive Ovidio nel 15. delle Metamorfosi presso'i fine.

Scinditur in geminas partes circumfluus amnis, Infula nomen babet, laterumque à parte duorum Porrizit aquales media tellure lacertos.

In molti Atti de' Martiri si legge più volte detta Isola Licaonia.

Fù in essa il Tempio famoso d'Esculapio, ch'in tempo d'una siera pestilenza per carrie. vaticinio de' libri Sibillini fu mandato à prendere in Epidauro da publici Legati. Ædis Æs-Questi per lo Dio condustero un gran serpente, il quale smontato nell'Isola, v'heb- culapii. be poi Tempiose publici alimenti. L'Epitomator di Livio nel lib. 11. con brevità, e chiarezza racconta cotal fatto: Cum Civitas pestilentia laboraret, missis legatis, ut Esculapii signum Romam ab Epidauro transferrent, anguem, qui se in corum navem constulerat, in quo ipsum Numen effe conflabat, deportancese, coque in Insulam Tiberis egres-10, codem loco sedes Esculapii constituta est. Più apertamente, e distintamente si crive da Valerio nell' 8. del primo libro, dall' Autor De Viris Illustribus in Esculapio, da Ovidio nel 15. delle Metamorfosi, e da altri molti. Così il Diavolo, che havendo in un serpente già tentati i nostri primi parenti, ne su incolpato, & abborrito, volle sotto le spoglie medesime di serpente esser' adorato non solo dalla Grecia, ma richiesto con divotione, portato con pompa, ricevuto con applauso, e riverito con humiltà da un popolo dominator del Mondo. Fù da i Gentili creduto quel serpente dopo un lungo scorso di secoli sempre vivo; & i Sacerdoti favoleggianti di giornalmente pascerlo soavemente nodrivano cotal credulità. Plinio nel c.4. del lib.29. Anguis Esculapius Epidauro Romam advectus est, vulgo pascitur O in domibus; ac nisi incendiis semina exurerentur, non esset secunditati ejus resistere; Mà la verità da S. Prospero Aquitanico si dicisera nel libro De Promission. & Pradiction, promiss, 38.

Il sito del suo Tempio dicesi concordemente esser stato dov' hoggi è la Chiesa di S. Bartele-S. Bartolomeo: dietro alla quale nell'horto esserne durati a loro tempo alcuni ve- mendell'isstigiscrivono il Fulvio, & il Marliano: mà hora niuno inditio, non che certezza, 400 sò io vederne. Se si considera Ovidio nel primo de' Fasti, sembra più tosto descri-

verlo nell' altra parte:

Sacravere patres bat duo Templa die. Accepit Phebo, Nymphaq; Coronide natum

Insula, dividua quam premit amnis agua; perch'il descrivervi l'Isola nella parte premuta dalla corrente, par, ch'additi in. quella parte esser stato il Tempio, e che la stessa forza porti il dir Quam premit, che Ubi cam premit. All'incontro la forma della nave, c'hebbe l'Isola, è credibile fosse ad esempio di quella, che portò Esculapio con la prora incontro alla corrente, e ch'in poppa, cioè dove hoggi è S. Bartolomeo, fosse il Tempio di quel Dio: mà resti libero all'altrui giuditio il divisarne. Sù la soglia era incisa in versi la ricetta. d'un medicamento contro veleni, del quale il Rè Antioco soleva servirsi. N'è relator Plinio, che nel c. ultimo del 20. libro n'apporta il tenore. Fù adornato da Lucretio Pretore di molti quadri, ch'egli traffe di preda: Tabulis quoque pistis ex præda sanum Æsculapii exornavit. Così Livio nel 3. della 5. Deca.

Appref-

Nosocomiŭ ubi egroti curabantur in I. Appresso essergii stato un' Hospedale 'da esporvi gi'insermi, acciò da Esculapie sossero sanati', è massima comune cavata dal 25. di Suetonio in Claudio: Cume quidam agra, O assessi in Insulam Esculapii tadio medendi enponerent , omnes, qui exponerentur, liberos esse sanxit: Mà, se si riguarda il suono delle parole, parlano de gli esposti nell'Isola ad Esculapio sagra tutta, se l'uso antico della Grecia, nel Tempio stesso d'Esculapio, non in alcun particolar Nosocomio s'esponevano gl'Insermi, acciò ricevessero la sanità: e son l'espositione satta sotto Claudio, nell'Isola si dee suppor satta. Plauto nel Curculione sà, ch'il Lenone esca disperato dal Tempio del medesimo Dio; perch'in vece di ricevervi miglioramento, sentivas egni di peggio:

Migrare certum est jum mune è sano soras, Quando Æ sculapii jam sentio sententiam, Ut qui me nibili saciat salvom velit Valetudo decrescit, accrescit labor, &c.

Et Aristofane in Pluco introduce gl'infermi attendenti la sanità pur nel Tempio. Edes Jo. Presso al Tempio d'Esculapio se quel di Giove. Ovidio nel primo de' Fasti dopo vis. i versi portati immediatamente:

Juppiter in parte est, cupit locus unus utrumq; Junstaque funt magno Templa nepotis avo.

la qual congiuntione si può non incommodamente intendere dell'effere l'uno, e l'altro inchiuso nella stessa Isola, che tanto suona

cepit locus unus utrumq,

Si che ancor questo pote estere nell'altra parte dell'Isola, dove è hora l'Hospedale mospedale de' Benstratelli, è congiunto a quello d'Esculapio, è alquanto lungi, è vero all'incontro, come hoggidì in faccia alla Chiesa di San Bartolomeo stà l'Hospedale: è simalmente l'uno, e l'altro surono posti in poppa, come in luogo più cospicuo di quell'immobil vascello. Della dedicatione del Tempio di Giove, Livio nel 4. della 4. In insula Jovis Edem C. Servilius Dunmvir dedicavit. Vota erat sex annis ante Gallico bello ab L. Furio Purpurione Pratore, ab codem possea Consule locata;

Mà del Tempio di Fauno il sito non è dubbioso. Ovidio nel 2. de Fasti.

Idibus agrestis sumant Altaria Faunt,
His ubi discretas insula rumpit aquas;

Ædes Fauni. cioè a dire in quella punta dell'Isola, che ponte Sisto riguarda. Domitio Enoberbo, e Calo Scribonio Edili della Plebe, i quali Multos pecuarios ad populi judicium adduxerunt; tres en bis condemnati sunt, & en corum multiatitia pecunia e Edem in Insula Fauni secerunt. Livio nel 3. della 4.; e due anni dopo esser stato dedicato scrive il medesimo nel libro seguence. Fit satto, com'anche quel di Giove, di sorma prostila, cioè con quattro colonne, ò pilastri per ogni saccia, e con i contrapilastri di più rivoltati ne' cantoni. Così Vittuvio nel primo del 3. libro: Hajus (cioè della prostila) enemplar est in Insula Tiberina in Ede Jouis, & Fauni; ove il nominarii un solo Tempio di Giove, e di Fauno dà alcun motivo di dubbio, che sosse un Tempio medesimo comune ad ambidue; mà la certezza, che l'hebbero distinti, sa, che Vittuvio debba intenders: In ade Jovis, & in ade Fauni.

Status D. Della statua, che hò toccata sopra, di Giulio Cesare, oltre il testimonio già ci-Julii in I. tato di Plutarco, lo stesso dicono Tacito nel primo dell' Historie, e Suetonio nel 5. di Vespasiano.

Della drizzata nella medesima Isola da' Romani a Simon Mago scrive Eusebio nel z, dell'Historia Ecclesiastica al c 12. e prima Giustino Martire nell' Apologia: In amne Tiberi inter dues pontes est eresta statua Latinam bane habens inscriptionen: Simoni Deo Santio. A cui conforme dal Baronio nell'anno 44. di Christo s'apportanta seguente modernamente trovata nella medesima Isola sià rovine.

SEMO-

SEMONI. SANGO. DEO. FIDIO. SACRVM SEX. POMPEIVS. S. P. P. COL. MVSSIANVS QVINQVENNALIS. DECVR. BIDENTALIS DONVM. DEDIT

Ove non di Simon Mago trattarsi, mà d'uno de i Dii Semoni detto Sango, e Fidio, di cui nella Regione 6. parlai, il Baronio dimostra. Se poi oltre questa. fosse nell'Isola altra inscrittione, e Ratua di Simon Mago col nome pur di Dio, e di Santo, ò vero da questa prendessero equivoco gli Scrittori sopradetti, delle Deità de' Romani non à pieno informati, al medefimo Baronio, & all'altrul giuditio mi riporto.

Un'Obelisco de' maggiori ponsi in quest'Isola dal Panvinio, e da altri; di che Obeliscus altro rincontro non si trova, ch'io sappia, chè nel Vittor nuovo, mentre il leggersi magnus nell'antico sei soli Obelischi grandi, cioè due del Circo Massimo, uno del Vatica- in I. mo, uno del Campo Marzo, e due del seposcro d'Augusto, sa credere l'opposto.

Esservi stata la casa de gli Anitii, ò almeno de' tre fratelli Anitii, due de' quali furono insieme Consoli nel tempo d'Onorio, mostra Claudiano nel Panegirico,

che del sudetto Consolato compose:

Est in Romuleo procumbens Insula Tibri, Qud medius geminas interfluit alveus Urbes, Discretas subeunte freto, pariterq; minantes Ardua turrigera surgunt in culmina rupes. His set it ( parla del Tevere ) & subitum prospexit ab aggere votum.

Unanimes fratres junctos slipante Senatu Ire forum, friciasque procul radiare secures, Atque uno bituges tolli de limine fasces.

ove di più si noti, che le mura di Roma anche verso l'Isola nell'una parte, e nell'

altra del Tevere finivano in torri sopra rupi.

In quest'Isola per decreto di Tiberio erano portate le persone d'alto grado condannate a morte, e prima, che si consegnassero al Carnesice, quivi per lo spatio d'un mese lasciate. Sidonio nel lib.1. epist.7. così riserisce d'Arvando Presetto: Sed ut judicio per bebdomadem duplicem comperendinato capite multatus in Insulam conje-Bus est Serpentis Epidaurii, ubi usque ad inimicorum dolorem devenussatus, & à rebus humanis veluti romitu Fortune nauseantis exputus, nunc ex vetere Senatusconsulto Tiberiano triginta dierum vitam post sententiam trabit, uncum, & Gemonias, & laqueum per horam turbulenti carnificis borrescens.

### Il Monte, e'l Campo Vaticano.

### CAPO DECIMOTERZO.

D'Arte de l'Trastevere su il Vaticano; il quale benche lungi dalle mura della Cie- Vatica-tà, era nondimeno a fronte del Campo Marzo. Il monte, sortisse egli nome è nus mons dalle risposte de' Vati, dalle quali mossi i Romani ne scacciarono gli Etrusci, secondo l'esto, à dal Dio del vagito puerile, secondo Varrone, à da' Vaticinii, ch'ivi si facevano, secondo Gellio, incertezze inarrivabili, ch'a noi devono caler poco, su Horti, & (come già dicemmo) parte del Gianicolo in senso più largo; e perciò Martialenel Domus primo libro, descrivendo la Villa d'un' altro Martiale nomato Tullio, ch'era nella Martiaparte del Vaticano a Ponte molle sourastante, dice esser nel Gianicolo. Hh 3

Tulli

Talli jagore pausa Martialis
Longo Janiculi jugo recumbune.
Illic Flaminia, Sahariaque
Gestator patet estedo tacque.
Ne rota blando sit molesta somno.
Quem net rumpere nauticum celeuma,
Net clamor valet esciariorum.
Cum sit tam propò Milvius, sacrumque
Lapla per Tiberim valent carina irc.

del qual podere riferbo parlar meglio fra poco.

All'incontro in altro senso parimente largo, perche tutta la campagna Romane, ch'anticamente di là dal Tevere confinava co? Veienti, Vaticana era detra, come accenna Plinio nel 3. del 3. libro parlando del Tevere: Citra XIII. M. passame Urbis, Veientem agram d'Orassumine, dem Fidenate, L'atinumque à Vaticano diriment ère, e perciò i monti, che v'erano, dicevansi Vaticani, anche il Gianicolo esser stato in cotal senso detto Vaticano mostrai di sopra. Ma in senso stretto il monte Vaticano dal Gianicolo si divideva, dove anche hoggi tra il Palazzo Apostolico, e la Chiesa di S. Onosrio appar diviso. Quindi i Campi Brutiano, e Codetano, che dentro quessa 14. Regione erano inchiusi come diversi dal Campo Vaticano postovi suor di numero, si leggono distinti.

Campus Vaticanus.

Campo Vaticano dunque in senso stretto, e proprio potrassi senza tema d'errore dir quel piano, ch'è fra il monte Vaticano, & il Tevere, in parte del quale la Città Leonina detta Borgo su poi sabricata. Da Tacito Valle Valleana è detta nel 14. degli Annali: Clausumque valle Vaticana spatium, in quo equos Nero regeret & c. se però (& hà molto del ragionevole) valle Vaticana non intese Tacito quella solumante, che tra il Vaticano, e'l Gianicolo stava depressa. Dal medesimo Scrittore hà titolo d'insame: Infamibus Vaticani locis & c. per il cattivo aere, che v'è stato sempra, spiegasi ivi dal Lipsio persuaso da una somigliante frase di Frontino nel 2. de gli Aquedotti: Ne persuntes quidem aque otiosa sunt i name immanditiorum sacrists, & impurior spirismi, & causa gravioris Cali, quibus apud veteres Urbis infamis aer suit, sunt remota.

Bice famoja nel Paticano .

Una famola else più antica di Roma su al tempo di Plinio nel Vaticano (se nel Monte, di nel Campo io non sd) conservante alcune settere Etrusche di beonzo. Il medesimo Plinio nel c. 44. del lib. 17. Vetusior autem Urbe in Vaticano ilen; in qua titulus creis literis Etruscis religione arborem jam tune dignam suisse significat.

Circus Vaticanus, in quo &cc.

Obelifcus pedum

Fu nella Valle Vaticana il Circo di Nerone dentro 4' suoi korti. Così Tacito nel 14. de gli Annali: Clausumque valle Vaticana spatium, in quo eques Nero regeret, band promiscuo speciaculo. Ultro mon vocari populus Gr. La valle fra i due monti Janicolo, e Vaticano esser stata dove è hoggi la gran Basilica di S. Pietro, e quivi haver Nerone havutigli Horti, & il Circo, si facetto dell'Obelisco, che prima presso la Sacristia durava eretto, e poi da Sisto Quinto nel mezzo della Piazza su trasportato. Plinle nel c. 11. del libre 36. Obeliscus in Vasicano Gaii, & Neronis Principum Circo, ex omnibus unus omnind frutius est in motitione, quem secerat Sesostridis filius Nuncereus; sichè una sola parte del fatto far da Nuncoreo è quello, che si vede koggi; e feguendo a dir Plinio: Ejessem remanet & alius C. tubitorum, quem post certatem visureddita en Oraçulo Sali sacravit, si la argometo, she'l testato di cento cubiti fosse l'altra parte, e maggiore del già rotto. Esser stato condotto a Roma da Caio dice il medefimo nel 40. del 16 ragionando della nave, in cui venne: Abin admirationis procepus visa est in navi-qua en Expeto Caii Principis justu Obeliscum in Vatisana Circo flatatum quas vorqitruncos lapidis ejusdem ad sustinendum eum adduxit. Che ancor' anticamente solse sossenuto da Leoni di bronzo, come hoggi, fa fede il Petrarca nella 2. epistola del libro 6. Hot est sauna mira quagnitudinis, queisque leogibus

wides innium divis Imperatoribus sacram Ge. Sosteneva sà la cima una palla di bronzo credute contenere le ceneri d'Augusto: ma dal Cicerelli in Sisto V. si scriwe, ch'il Fontand Architetto, il quale la spezzò, trovolla fatta di getto senza alcun foro, per dove quelle ceneri follero poruze introdură. V'eran folo alcuni perengi fatti da colpi d'archibugiate, per i quali era cattato qualche poco di polvere alzata dal vento.

Scando dunque l'Obelisco avanti alla Sacristia, iviera la metà del Circo; del quale una parte dovette in lunghezza stendersi verso Santa Marta, l'altra s'occu- 8. Marta ? pa hoggi dalle scale, e campanile della Basilica di San Pietro edificata con ragione in quel luogo, in cui una infinità di Martiri morì per la Fede; ferivendo Tacito nel 15. de' Christiani fatti morir' ivi da Nerone: Percuntibus addita Iudibria. ut ferarum terzis contecti laniatu canum interirent, aut Crucibus affini, aut flommandi, aut ubi defecisset dies, in usum nocturni luminis urerentur. Hortos suos et spectaculo Nero obtulerat, & Circense sudicrum edebat babitu auriga permintus plebi, vel cur-

riculo inflicus.

Qui dove hoggi il Prencipe degli Apostoli hà Chiesa, e Sepolcro, esser stato seppellito scrivono Eusebio, San Girolamo, Anastasio, & altri, & essergli da Ana. Tempio, a cleto suo successore fabricata ivi Chiesa, d più tosto Oratorio narra Anastasio in Sepelero di Anacleto: ma se il Corpo di San Pietro, e de' Martiri fatti morir da Nerone, e di molti Santi Pontefici successori hebbero sepolcro, e cimiterio dove hà S. Pietro la Bafilica, pare strano, che potesse ancora essere, e durar' ivi il Circo. Forse Nerone immanissimo in far strage de' Christiani, usò poi pietà in distruggere il suo Circo, per concedervi loro la sepoltura? E pur quel Circo in tempo di Plinio durava in piedi. Forse si contentò, ch'all'uno, & all'altro fine servisse, cioè per Circo a gli Etnici, e per catacomba a' Fedeli ! Osservato l'antico sito della Guglia, doye era la metà del Circo, fegue, che quello ne all'estremità occidentale della Bafilica, ne al luogo, ove que' santi corpi giacciono, pervenisse, essendo Circo chiuso in horti privati, e perciò non grande; e su facilmente nell'estremità degli horti da quella parte; di là dal quale alla falda del monte facilmente fù alcun picciol luogo di persona divota a' Christiani, dove il cimiterio primiero su fatto, e poi adornato di Tempio da Costantino. E fors' anche Costantino trasportò alquanto que' santi corpi, più aggiustatamente collocandoli nel più degno suogo della Basilica. Non hà molto, che facendosi migliori fondamenti alle colonne, che Innocenzio X.hà in luogo di quelle di tevertino poste di marmo, si son discoperti molti corpi, e trowati posti a filo intorno a quelli degli Apostoli, come raggi a Sole, e come nel Mausoleo d'Augusto dissi già disposti i sepoteri. Del Circo miglior cognitione nonpuò haversi di quella, che ne dà il Grimaldi ne' suoi manuscritti portata dal Martinelli nella fua Roma Sacra; per la cui curiofità hò giudicato anch'io bene trafcriverla quivi : Anno 1616. dum scala Santti Petri amoverentur, apparuerunt muri antiqui reticulati crassi, qui videbantur suisse è ruinis turrium Circi: ibi repertus suit greus nummus Agrippine Aug. Dum fundaretur bec altera Vaticani Templi pars sab Paulo V. inspellum est Circi longitudinem fuisse palm. 720. Romanorum ; latitudinem 400. Area, ubi ludi edebantur, lata p.230. Incipiebat ab infimis gradibus Bafilica; desinebat ubi nunc est Ecclesia Santia Martha retro absidam ad occasium. Obeitscus erat in medio, qui locus nune est retro Sacellum Chori. Eneremus Bastica paries, & duplem columnatum Santissimi Crucisini . & S. Andrec sundatum erat supra tres magnos parittes Circi Caii, & Neronts supraditii. Similis erat Circo Caracalla,qui bodie pro maiori parte entat; altis utrinque parietibus cinclus erat, ternis ab una parte, super quibus entabant diffe naves Crucifini, & S. Andree, & ternis ab altera, ubi nunc est cemeterium Campi Santti, qui se in longum trabentes lateritit sustinchant olim arcuatos fornices, in quibus sedilia extabant pro spectatoribus linter utrumque parietem spatium latum p.42. semis eras . A capite ad pedes mullum impedementum, sed canquam cabula-Hb 4 tiones,

tiones, & carritoria è rulais ipsi conspiciebatur. Horum parietum postremum in Circum respicientem, dum terra sundamenti Chori egereretur, mensurandum caravi. Altus erat paries ipse ab area palmis 31. semis, lasus p.14. sundatus p.30. Antique Vatic. Basil. à Constantino Max fabrefatta facies exterior, Apps, & muri extremisac illi super columnis surgentes, qui telia gravi pondere sustinebant è la terum, tophorum q; fragmentis Circo, adiacentibusque edificiis eversis, celeri opera, rudique arte edificati sucrant. Basilican ipsam brevi tempore à Constantino acceleratam suisse sides oculata testatur. Capitella partim absoluta, partim impersella: bases multæ columnis absimiles: senestellæ arcuate lateritie primum, posted germanico opere marmorce effetie. Limina ex magnis marmoribus, que ablata esse en Circo, vel alterius edificit ruinis, pars inserior terra obruta indicabat cum sub uno ex bis modice arcuato rosa sculpta erant; in altero littera legebantur CVM SPECVLATOR, quas judicatum est arcum, scu locum speculatorium ipsius forsitan Circi fignificasse.

Horti ronis.

Gli horti dunque al Circo annessi erano nel piano frà la Chiesa di San Pietro, & Caii & Ne il Tevere; e come discorre il Donau, furono i medesimi già di Cajo, esprima d'Agrippina sua madre, moglie già di Germanico, de'quali Seneca nel 3. De ira al c.18. Deinde oded impatient suit (di Cajo intende) differende voluptatis, ut in Xysto maternorum bortorum, qui porticum à ripa separat, inambulans, quosdam ex issis cum matronis, atque aliis Senatoribus ad lucernam decollaret: ove il Donati osserva le parole porticum à ripa separat, i quali listo, portico, & horti congiungenti la ripa del Tevere col Circo, per non dover dire, che chiudessero la via dal Trastevere al Ponte Trionsale, conviene argomentarli nel piano, che trà i residui di quel ponte, e Castel Sant'Angelo co'nomi di Borgo Vecchio, Borgo Nuovo, & altri, si stende a S. Pietro. Lo stesso sembra insegnar Filone nel libro de Legatione ad Cajum: Excipiens enim nos in Campo ad Tiberim primum cum exirct de maternis bortis: ne'quali successe poi l'altra Agrippina di Cajo sorella, e di Nerone madre. Tacito nel 14. de gli Annali : Vitare secretos (di Nerone parla) Agrippine congressus, abscedentem in bortes, & suburbanum laudare. Eta il Circo dunque su l'estremo de gli horsi, e su la via, che dal Ponte Trionsale conduceva al Vaticano, detta poi Aurelia.

Templü **Apollinis** 

in Vatic.

Borgo Pec-

chies e Nue-

70.

Presso al Circo esser stato il Tempio d'Apollo mostra Anastasio Bibliotecario nelnella vita di S. Pietro: Sepultus est via Aurelia in Templo Apollinis junta locum, ubi crucifixus est juntà Palatium Neronianum juntà Territorium Triumphale, e nella vita di S. Cornelio: Accepit corpus D. Petri Apostoli, & posuit junta locum, ubi crucifixus est,inter corpora Sanctorum Episcoporum in Templo Apollinis in montem Aureum in Va-

ticano Palatii Neroniani &c. Il qual Tempio dicono il Biondo, & altri effer stato 3. Petronilla poi la Chiesa di Santa Petronilla, hoggi per l'ampliatione della Basilica di S. Pietro data a terra: e tutto può essere; ma segno particolare di conferma non potemo noi addurne. Ben'è vero, ch'ò ivi, ò poco lungi quel Tempio su, & è sacil cosa, Palatto Neche Nerone tutto dedito alla musica lo sabricasse presso i suoi horti: ma di qual Pa-PODDATO . lazzo Neroniano intende Anastasio? Non disconviene, che negli horti suoi Nerone havesse habitatione;mà il nome di Palazzo esser stato dal volgo imperito di que' rozzi secoli, i quali seguirono, dato ad ogni fabrica antica disti nella Regione VII.

coll'essempio del Foro di Trajano pur detto Palazzo; e così ogni avanzo di fabrica di Nerone, ò d'altri vicina a quel Circo si potè dir Palazzo Neroniano.

**Kanmachia**,

Nella vita di S. Pietro scritta da S. Damaso, ò da chi nè su l'Autore, si legge fabricata la sua Chiesa presso la Naumachia. Così l'Hospedale da Leone III. edificato a fronte delle Chiese di Santa Petronilla, e di S. Andrea esser stato anticamente detto Hospedale ad Naumachiam il Biondo sa sede. Donde concordemente gli Scrittori cavano, Nerone haver'havuta a lato degli horti, e del Circo una Naumachia, cioè quella, che haver'egli guernito attorno di botteghe scrive Tacito nel 14. me ivi trattarsi della Naumachia d'Augusto dissi sopra. Il Baronio nel primo Tomo degli Annali, e'l Donati credono esser stata dal volgo detta erroneamente Nau-

DR-

machia il Circo, d per l'Euripo, che v'era, d per i giuochi, che vi si celebravano, benche non navali, ma di carrette, e cavalli; non si trovando Autor antico, chescriva haver Nerone sabricata Naumachia, & in Dione leggendosi haver'egli fatti spettacoli maritimi nel Teatro: nè sò io dissentirvi; ma le Naumachie poste da Vittore qui in plural numero quali furono dunque, se la sola d'Augusto vi s'è sin'hora trovata? d da alcun'Imperatore nè su fatta alcun'altra, che non si sà, d in Vittore la scorrettione d'una sola settera di più non è tale, che habbia a credersi con dissicoltà, e forse il grido comune, con cui quel contorno del Vaticano ad Naumachiam dicevafi, diè ad alcun trascrittore de' medesimi secoli facilità di mutar con l'aggiunta d'una lettera il numero di singolare in plurale. Da che mosso il Panvinio per dichiaratione maggiore v'aggiunse Duc; e per peggio il Descrittor della Notitia...

scrisse cinque.

Gli horti di Domitia altri leggono di Domitio Horti Domitii; & a Paolo Merula, piace, per intendervi que' di Nerone: ma oltre che Nerone in ogni secolo su uni. Horti Doversalmente inteso, e fignificato meglio col nome di Nerone, che di Domitio, che gli horti non erano della casa Domitia hereditarii, basti dir, che havendo Costantino per fabricar la Basilica di San Pietro disfatti il Circo, e gli horti, di questi in tempo di Vittore non era più sicuramente sorma, ò nome, ò residuo. Gli horri di Domitia Zia di Nerone erano diversi, ma non lontani, presso al Teveranch'essi, dove Adriano sabricò il suo sepolero. Capitolino in Antonino: Adriano apud Bajas mortuo, reliquias Antoninus Romam pervexit santie, at reverenter, atque crum. in hortis Domitiæ tollocavit; cioè nel sepolero, ch'egli s'haveva ivi fabricato, così Adriani dichierendosi de Dione in Adrieno: Sepultus est in ripa sluminis junta pontem E- Imp. lium; illic enim sepulcrum conditum; jam enim Augusti monumentum repletum erat, net quisquam amplius in eo sepelichatur. Gli horti d'unque di Domitie erano quivi, ne' quali Nerone, dopo haver data a lei morte, successe. Suctonio nel 34. del medesimo Nerone scrive : Nam net dum defunte (di Domitia) bona invaste suppresso tessamento, ne quid abscederet. Donde con l'altra rebba haver Nerone hereditati anche gli horti pervenuti poi così a gli altri Cesari, come il Donati argomenta, fi può raccorre. D'Anreliano scrive Vopisco: Displicebat ei, cum effet Rome, habitare in Palatio, ac magis placebat in bortis Sallustianis, vel in Domitie vivere. Me difficile sembrandomi, ch'in un luogo si depresso d'aere pessimo, e da gli horti di Salustio diverso in tutto piacesse ad Aureliano stanzare, forse non di questi, ma de gli altri dell'altra Domitia, che erano nel Cello, Vopisco intende.

In questi esser stato un Circo alla mole d'Adriano vicinissimo scrivono, oltre gli Circus Do altri, il Biondo, & il Fulvio, i quali dicono esserne restati a loro tempi i vestigi, che hora non si veggiono più. Ecco le parole del Fulvio: Extat adbuc entra portam Castelli inter proximas vincas haud longe à mole Hadriana (il Biondo dice sotto di essa) exigua Circi sorma ex lapide nigro, ac duro jam pene diruti; il qual Circo effer di Nerone il Biondo credette, ma non giustamente; onde ò d'Adriano, ò d'Aureliano, s'egliperò habitò in questi horti, ò d'altro Imperadore su opera. D'esso scrive Procopio nel 2. della guerra de' Goti così: Stadium ibi ab antiquo est, in quo Romani singulari certamine depugnabant : oved per certame egl'intese il corso de' cavalli, e delle carrette, à poco informato delle Romane antichità disusate al suo

tempo, pigliò equivoco.

Della gran Mole d'Adriano, ch'egli s'eresse per sepolero, s'è in parte detto. La Mole d'An fece emola al Mausoleo famoso d'Augusto quasi al lato di quello, e forse in faccia al drime. minor campo, sì come era quello in faccia al maggiore; acciò havesse anche ella... dietro horti ameni, la se di là dal Tevere ne gli horti di Domitia; & al minor campo l'annesse col ponte. La forma era, com'il Mausolco d'Augusto, d'un quadro grande contenente un gran tondo, ch'a guila di torre sorgeva incrostato tutto di marmo pario, & in cima circondato di statue d'huomini, di cavalli, e di carri vi-ATMED-

mitiæ in pratis.

vamente descritto da Procepio nel primo della guerra Gotica: Atriani Remanoram Imperatoris sepulcrum extra portam Aureliam extat jadiu lapidis distans à manibus. Primus ejus ambitus quadrati figuram babet s constat enim totus en marmore pario samma artificam diligentia adificatus. In medio verò bujus quadrati rotunda moles affurgit excelsa altitudine, ir tanta, ut in suprema ejus parte area sit, cujus diameter vin illu lapidis transgitur &c. ma ninna cola hà più di misabile di quel gran massiccio, di cui è ripiena tutta dentre la mole rotonda, essendovi appena il sorame per una...

scala bastevole nella sua metà, opra più da fortezza, chè da sepoltura.

Cinto poi da Anceliano il Campo Marzo di mura, che lungo il Tevere col Ponte sevita pei d'Adriano fi congiungevano, quella vicinanza diè forle occasione ad Onorio, ò ad per ferrate altro imperatore, come nel primo libro dissi, nel risarcir le mura di farlo servir per rocca, senza però difformarlo. Procopio nel primo: Sepulcrum id prisci bomiues (vi fam enim id Civitati) muris duobus ad ipfum à manisme circuita pertinentibus corum partem esse fecerunt; simile enim est protelse turri ad ejus loci portam preminenti; erat igitur ibi munitio testifima: ande nella guerra Gotica, come Procopio scrive in più lueghi, vi si ferone prima forti i Romani, e i Greci, ch'in loro difesa ruppeno le fleune, tirandone contro i Goti i fragmenti; poi su presa, e persa da Goti più volte. Quindi come Rocca su tenuta dagli Esfarchi, e da altri, sinche da Crescentio della Mencana Cittadin Romano hebbe maggior forma di Rocca. Da Bonifatio None Ponechce su essai più munita; e da altri suoi successori, e specialmente da Ur-

bene Ottevo è state poi perfettionate con fortificatione moderna.

Chiefa di 3. cangelo in cima al Castelle .

Sù la cima è una Chiesetta a S. Michel'Arcangelo dedicata; la quale il Baronio Michele Ar nelle Aumotacioni al Martirologio 29. Septembris giudica esser quella, di cui Adone sa nel suo Martinologio mentione così: Sed non multo post (cioè dall'apparitione di San Michele Arcangelo nel monte Gargano) Rome venerabilis etiam Bonifacius Pontifen Ecclefiam S. Michaelis nomine confirutiam dedicavit in summitate Circi cryptatim miro ordine altissime porresiam; unde etiam idem locus in summitate sua continens Ecclesiam inter nubes situs vocatur; e con buone ragioni; poiche il Pontesice Bonisatio, che l'edificò, non potè (dice il Baronio) essere ne il primo, ne il secondo di cotal nome; perche furono avanti all'apparitione detta del monte Gargano. Segue dunque, che sossero, è il terzo, è il quarco, è il quinco, i quali quali immediatamense succedettero a S. Gregorio, e per la fresca memoria dell'altra apparitione veduta m la Mole d'Adriano è probabile, che sù quel divoto luogo uno d'essi l'ergesse. V'aggiunge, ch'essendo quella Mole da Ridolfo Glabro citato dal Massonio nella visa di Gregorio V. detta Inter Celos, fà concetto con le parole d'Adone Inter nubes; a i quali agginugasi Luitprando nel libro 3. c. 12. che della medesima Mol-

Et inter Cœlos.

B. Augelo in Pescaria mon fil fal Circo . Flaminis .

dice: Munitio autem ipfa (ut obtera definam) canta altitudinis est, ut Ecclesia, qua Et usque in ejus vertice videtur in bonorem summi, & Calestis militie Principis Archangeli Miad Celos. chaelis fabricata, dicatur Ecclesia S. Angeli usque ad Colos. Alle parole in summitate Circi, risponde il Baronio, che Adone volle per Circo intendere fabrica circolare, ò vero l'estremità del Circo di Domitia, alla Mole d'Adriano quasi congiunto. All' incontro il Grimaldi, il Donati, & altri tengono la Chiesa fabricata da Bonisatio effere S. Angelo in Pescaria fecta sà la sommità del Circo Flaminio. Mà vaglia il vero, la larghezza di quel Circo non potè stendersi fino in Pescaria, dove il sito depresso, e l'antico Portico di Severo dichiarano impossibile, che sotto quella Diaconia la sommità del Circo Flaminio stia sepolta. Dire, che la Chiesa primiera cadde col Circo, e su dipoi rifacta l'altra nel piano, sarebbe un'imaginario puntello, e debole ad an'opinione sì mal fondata. Aggiungo, che le parole hiperboliche Inter nubes, luter Culos, & ufque ad Culos, mal potevano adattarsi al Circo Flaminio, la cui lunghezza toglieva, ò scemava all'altezza ogni maraviglia. & ogni occasione d'hiperbole: nè in tempo di Bonisatio III. potè quel Circo esser così intero, e sì so-

do, che su la sua maggior sommità si potesse fondare una Chiesa: e per ultimo l'au-

torità

corità di Luisprando ponente sà la fommità della Mole d'Adriano la Chiesa di San Michelespur troppe è chisca, come che il Donati con una sottil distintione frà i Cieli, e le nuvole non confacentesi con la crassa rozzezza de' tempi di Luitprando, e d'Adone s'ingegni farne apparir'alcezze diverfe, le quali c'indurrebbono necessità di sogner due Chiese de due Pontesici sopre due sommità erette a quell'Arcangelo emule, l'une detta Inter nubes, l'altra ufque ad Celas; & a qual effetto un'immagination tale ? non ad altro, chè di non acconsentir, che Adone habbie detta Circo una gran machina rotonda;e pure chi ayvertirà fissamente con quasta consusione erano nel secolo di quegli Scrittori usati i vocaboli di Palazzo, di Teatro, di Naumachia, di Terme, come s'è da noi più volte osservato, dirà, che quel di Circo ancora non petè esfere usato con maggior fottigliezza, è distintione; tanto maggiormente, ch'il primiero significato del nome Circo su assai generale, come mostrai altrove.

La Disconia di S. Angelo in Pescaria è facile, che sosse fabricata assai prima coll' occasione della prima apparitione di quel S. Arcangelo in Roma, e della Festività annua, che perciò soleva celebrarglisi, come insegnano i versi di Drepanio Ploro Poeta Christiano antico inserti nel volume de'Poeti Christiani, e portati dal Baronio nelle Annotationi al Martirologio 8. Maii. Tale è il mio sentimento. Ogn'uno

perd s'attenga al suo, e cessi il litigio.

Il sepolero di Marco Aurelio su trà la Mole d'Adriano, e S. Pietro probabilmen- Sepulera te; donde la muova via, e poi la porta Aurelia sortirono il nome. Mostrasi dall' istromento di Carlo Magno, che nel primo libro citai: Nè di quel solo sepolero si fà ivi mentione, ma d'un'altro più sopra : A secundo latere monumentum, qui sat fupra sepulcrum Marci fratris Aurelii : à tertia latere sorma Trajana usque in porta Aurelia, & à quarto latere descendente de preditto monumento usque ad alveun Juminis &c. Di quello di Marco non è poco rincontro quel, che Spartiano dice in Seveto: Illatus sepulcro Marci Antenini, quem ex omnibus Imperatoribus tantum coluit. ut & Commodum in Divos reserres : Il qual sepolcro fu erroneamente detto Tempio da Erodiano nel 4. Composuerunt ipsum (parla del medelimo Severo) in templo, ubi Marci, & superiorum Principum sacra visuntur monimenta. Nè potè essere, chè trà

Castel S. Angelo, e la Traspontina, come hor hora apparirà.

L'altro accennato nell'istromento era forse la Piramide raccontata dal Biondo, dal Fulvio, dal Marliano, e da gli altri, che stando sù la moderna vià trà Castel S. Angelo, e San Pietro presso S. Maria Traspontina su da Alessandro Sesto fatta demolire, ò per drizzar quella strada, ò per torre al Castello l'Ostacolo, dietro a cui poteva una buona squadre di soldati appiattarsi. Era (scrivono) una gran Pira: mide somigliante quella di Cajo Cestio presso Testaccio, mà maggiore, de i cui marmi esteriori Donno Primo lastricò l'Atrio di S. Pietro. Fù creduta di Scipione Africano; scrivendo Acrone Scoliaste d'Oratio nell'Epodo alla 9. Ode: Cum Afri adversus Romanos denuò rebellarent, confulto oraculo responsum est, ut sepulcrum Scipioni sieret quod Carthaginem respiceres; tunc levasi cineres ejus sunt è Pyramide in Vaticano constituta, & bumati in sepulcro ejus in Portu Carthaginem respiciente. Della cui fede s'hà gran dubbio; perch'il sepolero de gli Scipioni essere stato nella via Appia scrivono Cicerone, e Livio, quello nella prima Tusculana, questo nell'8. della 4. Deca; ove dice esser state in quel sepolcro tre statue. una d'Africano maggiore, l'altra del minore, la 3. d'Ennio: mà può replicara, che se d'Africano il maggiore, benche sosse ivi la statua, era un'altro particolar sepolero in Linterno, potè così effervi stata ancora del Minore; mentre la particolar sua Piramide su nel Vaticano. Cicerone dice esser stato nella via Appia il sepolero della samiglia de' Scipioni; il quale dopo la morte d'ambi gli Africani potè esser fatto, e vi si poteron per ornamento porre quelle trè statue. Tutto però resti all'electione dell'altrui giuditio. Della Piramide si vede hoggi il ritratto scolpito nelle poste di bronzo di San Pietro fatte da Eugenio 4.

Sepulcrä Equi L. Veri.

Trà gli altri sepoleri, ch'erano nel Campo Vaticano, uno su del cavallo di Lucio Vero. Così Capitolino scrive: Nam & Volutri equo Prasme aureum smulacrum se-

cerat, &c. cui mortuo sepulcrum in Vaticano secit.

Il Mausoleo d'Onorio Imperatore su nel Vaticano presso l'Atrio di San Pietro. Sepulciti Paolo Diacono nel 14. libro del supplimento ad Entropio: Apud Vibem Roman Honorii I (parla d'Onorio) vita exemptus est, corpusque ejus junta Beati Petri Apostoli atrium in Mansoleo sepultum est. Del qual Mansoleo eran forse la pigna, e i pavoni di bron-

20, che hoggi sono nel Giardino di Belvedere.

Sepulcrá Maria Aug.

Il sepolcro di Maria moglie del medesimo Onorio figlia di Stilicone morta vergine fu ritrovato in S. Pietro (scrive Lucio Fanno) l'anno 1544. nella Cappella, ch'il Rè di Francia vi faceva. Fù ivi (dice) nel cavare trovata un'arca di marmo, in cui era il corpo, mà già disfatto, fuori di poche ossa, denti, e capelli. Vi su anche zitrovata una scatola d'argento con varie minutie pretiose d'abbigliamenti donneschi, vasetti, & altro d'oro, di gioje, e di cristallo minutamente raccontate dal Fauno, e curiose ad udirsi, ch'io per suggir la noja del trascrivere tralascio volentieri. Quel sepolero sembra à mè dissicile, ch'anticamente sosse in S Pietro, non essendo principiato ancora l'uso del sepellire nelle Chiese. Ben vi potè star vicino, come quel d'Onorio, coperte poi dalle rovine; e nel nuovo, e più ampio circuito di quella Basilica da Giulio Secondo principiato, esser stato compreso inavvedutamente.

Gajanit. Si legge in Vittore Gajanium, nella Notitia Gajanum; Dal Panzirolo s'interpreta l'Obelisco di Cajo, ch'era nel Circo suo, e di Nerone, e che hora sorge nella.

piazza di S. Pietro.

Preta Mu tia.

I Prati Mutii, cioè quel jugero di terreno, ch'i Romani dierono a Mutio per premin della sua impresa contra Porsenna, esser stati nel Trastevere scrive Livio nel 2. Patres C. Mutio virtutis causa Translyberim agrum dono dedere, que postea sunt Mutia prata appellata. Lo stesso scrive Dionigi nel libro quinto; affermando di più la quantità, ch'era d'un jugero. Mà in qual parte fossero del Trastevere, se a piè del Gianicolo, ò del Vaticano, ò altrove non s'hà alcun rincontro; e volerlo indovinare hà del vano; solo raccolgasi, che se nel tempo di Livio, e di Dionigi, cioè a dire sotto l'Impero di Tiberio quel terreno ancor dicevasi i Prati Mutii, era luogo convertito-all'hora in prati, e non occupato da fabriche, ò da altra cosa; e perciò fuori della porta Portuense, dove in vece di prati erano la Naumachia, e gli Horti, e di più il piano trà il Monte, e'l Tevere non è molto, è difficile che fosse, mentre però non era assai lungi dall'habitato.

De' Prati Quintii, che pur furono nel Trastevere, s'hà alquanto più di luce; Mà Quinctia. gli Antiquarii ne parlano discordemente. Livio nel 3. così ne scrisse: Spesunica Imperii Populi Romani L. Quinttius Transyberim contra eum ipsum locum, ubi nunc Navalia sunt, quatuor jugerum colebat agrum, qua Prata Quinctia vocantur. Ibi ab legatis seu sossam fodiens bipalio innixus, seu cum araret, operi certè, id quod constat, agresti insentus, salute data invicem, redditaq; rogatus ut, quod benè verteret ipsi. Reique publice, togatus mandata Senatus audiret,admiratus,rogitanfq; fatifne falva effent omnia?tugam propere è sugurio proferre unorem Raciliam jubet; Qua simul absterso pulvere, ac sudore velatus processe. Distatorem cum legati consalutant, in Urbem vocant, qui terror sit in exercitu exponunt, &c. e Plinie nel 3. del 18. libro: Cincinnato aranti quatuer sua Jugera in Katitano Gr. Da che congetturano gli Antiquarii vecchi, cioè il Fulvio, il Marliano, & altrì, che i prati, i quali anche oggi sono nel Vaticano fuori della porta di Castello, & incontro per appunto a Ripetta, la qual contrada comunemente si dice Prati, sossero i prati Quintii; mà il Donati, & altri altrimente giudicando, gli pongono fuori della porta Portese, dov'erano all'hora i Navali. Da Plinio si schermiscono col medesimo Plinio, che Campo Vaticano chiama tutto quell'antico territorio, ch'era di là dal Tevere presso al Vejente. Nella qual controversia io sissamente considerati i siti, e le parole di Plinio, e di Livio non posso non

accostarmi a i più vecchi. Tralasciato il dare al luogo, ch'è suori della porta di Ripa, la medesima eccettione datagli nel trattar de' prati Mutii ch'essendo ivi al tempo di Livio Naumachia, & Horti, esser'anche i prati Quintii non poterono; ne Livio largamente parla, mà ivi per appunto: contra cum ipsum locum, ubi nunc navalia sunt, il Campo di Quintio sarebbe stato a lato delle mura della Città, e pur da Livio si rappresente assai lontano. Ivi non hà del credibile, che non haveste udito alcuna cosa Quintio de i clamori di Roma per l'assedio del Console, e per la paura, in cui si stava; e pur dice Livio, che Quintio si mostrò admiratus, rogitansque satisne salva essent omnia. E se a Ripa stava Quintio lavorando il suo campo, ben' haveva egli commodità ampia di passarsene co'Legati in Roma à dirittura per il vicino ponte Sublicio: onde non gli era di mestiero vascello, di cui l'imbarco, e lo s barco accresceva impaccio, e trattenimento. Il medesimo Livio Navis Quintito publice parata suit, transvelliq; tres obvidm egressi filit encipiant, inde alit propinqui, atq; amici, tum Patrum major pars. Ea frequentia stipatus antecedentibus listoribus dedu-Eins est domum; cose tutte, che suppongono da que' prati, anzi e dallo sbarco alla... Città spatio non poco; ch'a i prati, che sono incontro a Ripetta tutto si consà. La nave per passar al Campo Marzo v'era necessaria, non essendovi all'hora i ponti Elio, Trionfale, e Janiculense, anzi ne meno il Palatino, e passar tanto tratto era un troppo dilungarfi. Lo spatio, poi del Campo Marzo era capacissimo dell'incontro primo de' figli, poi de' parenti, & amici, e finalmente de' Senatori: Ma nell'argomento contrario consiste la maggior forza del vero. Non dice semplicemente Livio, ch'il campo di Quintio fosse incontro a i Navali, mà contra eum ipsum locum, ubi nunc navalia sunt, che espressamente addita i navali esser stati ivi al tempo di Livio. ma non già a quel di Quintio: E pure nel piano di Testaccio esser stato lo sbarco delle navi non solo in tempo di Quintio, mà de gl'istessi Rè di Roma dopo satto il ponte Sublicio da Auco Martio chi negherà? Che a Città già ampia, e popolatissima non concorressero all'hora per siume quantità di vettovaglia, e di merci, non è credibile; e Dionigi nel 3. raccontando la fabrica, che Anco Martio fece del porto d'Ostia, dice espressamente haverlo satto per le navi maggiori, le quali ci si scaricavano con le barchette, mentre le minori fino à quelle di trè vele tirate per il Tevere si conducevano a Roma: Forse Roma haveva i navali più presso? No, ch'il ponte Sublicio impediva il passar più oltre. Due sbarchi dunque hebbe Roma anticamente, com'hoggi, uno per i legni, che venivano dal mare contr'acqua, l'altro per pue starebi quelli, che venivano a seconda dalla Sabina, e d'altronde. Il primo sempre su sotto anticamente l'Aventino dopo il Sublicio, e pefciò non mai lungi dal piano del Testaccio; il secon- in Romantodo quando altro ponte, ch'il Sublicio non era in Roma, presso il medesimo dove è la Marmorata, e la rotonda Chiesa di S. Stefano su certamente, luogo comodo al più frequente della Città: mà a poco a poco per le fabriche di nuovi ponti, ch'impedivano, difficultavano almeno il transito, doveva lo sbarco farsi più in sù, & al tempo di Livio per l'impedimento del ponte Trionfale sù sicuramente stà quello, e la. Chiesa di S. Rocco sul Campo Marzo, frequentatissimo per gli esercitii, che vi si facevano continuamente. S'hà di ciò conferma assai chiara in Tacito, il quale nel 3 de gli Annali narra, Sillano da Narni giunto a Roma per il Tevere haver con Plancina sua moglie approdato ad Tunulum Cafarum, cioè al Mausoleo d'Augusto, ch'era dove è S. Rocco, e dove si raccoglie, che non meno d'hoggi si soleva sbarcare. A fronte di questi navali dunque, i quali v'erano al tempo di Livio, mà no di Quintio, cioè nel gran piano presso Castel S. Angelo, hebbe il suo campo Quintio, che poi di Prati Quintii prese il nome, detto con ragione da Plinio In Vaticano; le quali parole non in altro senso, chè nello stretto, devono prendersi, ove si tratta non di territorii, nè di provincie, mà di contrade. Et in vero se il Vaticano (trattandosi specialmente di luogo posto in riva al Tevere, e sù gli occhi, come si pretende, di Roma) si dovesse ivi intendere con la larghezza, con cui è presa da altri, non havereb-

be meno dello ftrano, chè le Plinio havelle dimoftrato il Campo di Quintio mell'E-

troria , ò nell'Italia .

La falita hoggi detta di Monte Mario,ch'ella folla anticamente il Clivo di Cinna fà non leggier indicio un'inferittione trovatavi , la quale fi legge nel Grutero af-Mentalierie fat lunga, una fine parte è quella .

> MONVMENTVM QUOTEST VIA TRIVMPHALE INTER MILLIARIVM SECVNDVM ET TERTIVM EVNTIBVS AB VRBE PARTE LAEVA IN CLIVO CINNAE EST IN AGRO AVRELI PRIMIANI: FICTORIS PONTIFICVM &c.

Messie Maria

Monitopole. Gli borti di Martiale, che nel Vittor nuovo fi leggono, io non veggio poter'effer er di Marcia Rati altri , ch'il Fodere di Tullio Martiale toccato lopra; poiche Martiale il Poeta non haver havuto altro, che la Cafa nella Regione 7. & un Podere dichiara egli nell' Epigramma 19. del libro 9. Nell' Epigramma poi 172. del libro primo descrive non horti, mà un poderetto di Tullio posto sù quella cima del Monte Mario, che sourasta a Ponte Molle; della cui libreria paria nell Epigramma 16. del libro 7. Ne hà credibilità, che Vittore diftendelle il circuito di quella Regione tant oltre, per inchindervi folo un terreno di poco riguardo. Il Trascrittore, è lo Scoliaste, havendolo in Martiale veduto, & immaginandolo non colà sù, mà sù quella parte del monte, ch'è detta Janicolo in fenfo ftretto, e che dalla Regione Traftiberina. non fi discofta, volle infilzarlovi, con nome non di podere ( che non poteva crederfi preffo alle mura ) mà d'Horti, e casa, per compir di torre il credito a tant'altre ag-

Prediolo

Anche Giulio Paolo Poeta poffede un poderetto nel Vaticano, di cui Gellio Julii Pau- nell'8, capo del 19. In agro Vaticano Julius Paulus Poeta vir bonus C' rerum litterarumque veterum impente dollus pradiolum tenue pofficibat . Ed fape not ad fe vocabat,

& olufculis, pomifque fatis comiter , copieseque invitabat .

giante, che v'haveva fatte.

Horti Re guli cau-£d.

Gli Horri di Regulo Caulidica, i quali v'aggiunge Paolo Merula, fi descrivono da Plinio Cecilio nell'Epiftola 2. del 4 libro : Tenet fe Tranflyberim in bortis , in quidus latiffmum folum porticidus immenfis ripam flatuis fuis occupavit, ut eft in fumma acaritia jumptuofus, in fumma infania glariofus. I quali ful Tevere fi dicono, ma in qual parte del Traffevere non è noto .

Hort Ovidii .

Gli Horti d'Ovidiosch'erano di là da Ponte Molle, pur possono qui annoverarsi. Così il medefimo Ovidio ni parla nell'Elegra 9. del primo De Ponto:

Net ques pomiferis pofitos in montibus bortos Spellat Flowinia Claudia junita via ; Quos ego mefcio cui colui , quibus ipfe folebam Ad fata fontanas ( m:c pudet ) addere aquas &c.

Sono creduti sà quel poggio, ch'e di là da Ponte Molle frà le due vie, ovasi dividono per appunto. Mà però non meno commodamente (anzi forle più propriamente ) suonano le parole effer flati del poggio, che gli è incontro, sà la Clodia sopra l'Hosteria , visto parimente da quel tratto di strada .

# ROMAANTICA

### D I

## FAMIANO NARDINI-

LIBRO OTTAVO.

Riporto dell'Epilogo, ch'in fine delle Regioni fanno Vittore, la Notitia, & altri.

### CAPO PRIMO.



EL fine delle sue Regioni Vittore sa come in epilogo un registro distinto de' Senatuli, delle Biblioteche, de gli Obelisci, de' Ponti, de' Campi, de' Fori, delle Basillche, delle Terme, de' Giani, dell' acque, delle strade, e di molt'altre particolarità, delle quali per il lume grande, che s' hà di loro tanto nelle Regioni, quanto suori di ese, hò stimato necessario sar qui registro puntuale; & è questo.

### Senatula Urbis Quatuor.

Unum inter Capitolium, & Forum, ubi Magistratus cum Senatoribus deliberabat.

Alterum ad Portam Capenam

Tertium citrà adem Bellona in Circo Flaminio, ubi dabatur Senatus legatis, quos in Urbem adnittere nolebant

Quartum Matronarum in Monte Quirinali, quod Antoninus Bassiani filius fecit.

Bibliotheca XXVIII. publica, & ex his pracipua dua,
Palatina, & Ulpia.

(Nel secondo Vittore in vece di XXVIII. si dicono Vudetriginta)

Obelisci Magni VI.

Duo in Circo. Mejor est pedum CXXX. (Nel secondo Vittore si dicone CXXXII.

CXXXII.) Minor pedum LXXXVIII. (nel secondo d'aggiunge semis)
Unus in Vaticano pedum LXXII.
Unus in Campo Martio totidem

Due in Mausolee Augusti pares pedum XLII. & semis

(Nel 2 vi s'aggiunge la lasula Tiberis unus; ma il non corrispondere quest'aggiunta al numero sopraposto de' VI. sa vedere l'alteratione)

### Obelisci parvi XLII. in plerisque note sunt Ægyptiorum.

(Nel secondo si legge di più Circi olto, aliàs novem, ma non si contano)

### Pontes VIII.

Milvius
Elius
Vaticanus
(Nel 2. fi legge Aurelius, alids
Vaticanus)
Faniculenfis

Fabritius Cestinus Palatinus Sublicius (ael 2.e/Emilius,qui antè Sublicius)

### Campi VIII.

Viminalis (nel 2. s'aggiung cum adicula Fortunç parva)

Esquilinus
Agrippa (nel 2. ubi septa Agrippiana)

Martius

Codetanus

Bruttanus
(s'aggiunge dal 2. Lanatarius)
Pecuarius; (nel 2. Pascuarius,
alids Pecuarius)
Unus extra numerum Vaticanus
(il 2. aggiunge Transpyberim)

#### Fora.

Romanum
Cafaris Dist.
Augusti
Boarium
Transitorium
Olitorium
Trajani
Ocnobarbi

Suarium (il 2. aggiunge, alias
Syarium)
Archemonium
Diocletiani
Gallorum
Rusticorum
Cupedinis
Piscarium
Sallustii

### Basilica X I. (nel 2. XIX.)

Olpia Pauli (il 2. L. Pauli in Foro) Vestini Neptunii (il 2. aggiunge alids Neptumii;alids Neptuni)
Macidii(il 2.aggiunge alids, Matidii, alids Matidia)
(Il 2.aggiunge Julia)
Mar-

Martiani
Vascellaria (il 2.aggiunge, alias
Vastellaria)
Floccelli (il 2.Filicelli, alias Floccelli, alias Floselli)
Sicini (il 2. aggiunge alias Sicimini)
Constantiniana

Portia (il 2. aggiunge A Portio Catone falia)
(Il secondo in oltre aggiunge le seguenti, cioè
L. Pauli vetus, Argentaria, Opimiana, Emilia, Fulvia, Mammea, Antoniniana)

### Therma (il secondo aggiunge XVI.)

Trajani
Titi
Agrippe
Syriace
Sommodiane
Severiane (il 2. aggiunge alids
Variane)
Antoniniane
Alexandrine, que Neroniane

Diocletiana
Conflantiniana
Septimiana
(il 2. v'aggiunge Olimpiadis,
Philippiane, Trajane private Therme publice, tutto per no lasciar'
in dietro le numerate nelle regioni)

Jani (il 2. v'aggiunge Quadrifrontes XXXVI.) per omnes regiones marmoribus incrustati, & adornati signis (il 2. insigniis militaribus, & signis)

Duo pracipui ad Arcum Fabianum superior, inferiorque.

### Aqua XX. (il 2. XXIV.)

Martia
Virgo
Claudia
Herculanea (il 2. aggiunge alids
Herculaneus rivus)
Tepula
Damnata
Trajana
Annia (il 2 Amnia, alids Annia)
Alsa, sive Alstentena, que o Augusta (il 2. alids Halstetina, alids Halstetina)

Carulea
Julia
Algentiana:
Ciminia
Sabatina
Aurelia
Septimiana
Severiana
Antoniniana
Alexandrina
(Aggiunge il 2. Anio novus,
Anio vetus, Albudina, Grabra)

### Via XXIX. (il 2. XXXI.)

Appia Latina Labisana Campana

Pranchina
Tiburtina (il 2. aggiunge, vel
Gabina)
Collatina

### Libro VIII. Capo 1.

498

Numentana, que, & Figulenfis(il 2 aggiunge aliès Ficuluenfis)
Salaria
Flaminia
Æmilia
Claudia (il 2. aggiunge aliès Clodia)
Valeria (il 2. aggiunge Aliès Clodia)
Valeria (il 2. aggiunge Nova, & Vetus)
Ostienses
Laurent ina
Aideatina
Setina
Quintita

Gallicana
Triumphalis
Patinaria
Ciminia
Cornelia
Tiberina
Aurelia
Cassia
Portuensis
Gallica
Laticulensis (11 2. agglunge alias
faniculensis
(11 2. v'agglunge Flavia, & Trajana)

Capitolia duo Vetus, & Novum Amphitheatra tria(il 2. 11.) Coloffi 11. Columna Coclides 11. Macella 11. Theatra tria (il 2. agginnge alids quatuor) Ludi V. (il 2. sex, alias septem, alias v.) Naumachiæ v. (li 2. aggiunge alids sex) Nimphea x1. (il 2. x11. aliäs x1. aliäs xv.) Equi anti inaurati xxxv. (il 2. Ofiusginta quatuor) Equi Eburnei xciv. (il 2. cxxiv. alidi nonaginta quatuor) (Aggiunge il 2. Equi magni viginti tres) Tabula, & signa fine numero Arcus Marmores xxxv1. Lupanaria xLv. (il 2. XLv1.) Latrina publica excev.

#### (Il secondo vi sa le seguenti aggiunte)

Colossi enei xxxvII.

Marmorei 11.

Vici ccccxxIV.

Ædiculæ totidem

Vicomagistri DCLXXII.

Curatores xxIV.

Infulæ KLVIMDCII.

Domus MDCCKKC.

Balinea DCCCLVI.

Latus MCCCLII.

Pistrina CCLIIII.

Portę triginta septem

#### Segue il primo Victore

Cobortes Pratoria x. Cobortes Urbana 1111. (il 2. sex, alias quatuor)
Excubitoria XIIII.

#### (Aggiunge quivi il Secondo)

Vexilla due communia Castra Peregrina Castra Pretoria Castra Mischatium 11. Castra Tabellariorum Castra Lesticariorum Castra Victimariorum
Castra Salgamariorum

#### Castra Salicariorum

### Segue il Primo

Castra Equitum singulorum 11. Mensa Olearia Exillim (il 2.le dice LXXIIIIM, alids XXIIIIM.)

Qui il Primo Vittore sa fine.

Il Secondo.v'hà di più le seguenti cose.

#### Lucus XIIII.

Vesta Cuperius
Viminei
Loreti Minoris
Loreti Majoris
Platanorum
Querquetulanus

Cuperius Schola Capulatorum Lucus Mavorti Vaticanus Furinarum Petilinus Luua in Aventino

Cuperius Hostiliani, aliàs Hostilianus.

Lucus Lucina, ubi Terentum.

Ancor nella Notitia è un' Epilogo assai disserente da quello di Vittore; & è questo.

### Bibliotheca XIX.

Ex bis due precipue, Palatina, & Ulpia.

### Obelisci V.

In Circo Maximo unus altus pedes 1xxxv111. semis . In Vaticano unus altus pedes 1xxx11. semis. In Mausoleo Augus si duo, singuls pedum x111. semis .

#### Pontes VII.

Ælius, Aurelius, Milvius, Sublicius, Fabricius, Cestius, & Probi.

#### Montes VII.

Celius, Aventinus, Tarpejus, Palatinus, Esquilinus, Vaticanus, Janiculensis.

#### Campi VIII.

Viminalis, Agrippa, Martius, Codetanus, Offavius, Pecuarius, Lanatarius, Brytianus.

#### Fora XI.

Romanum magnum, Casaris, Augusti, Nerva, Trajani, Enobarbi, Forum Boarium, Suarium, Pistorum, Gallorum, & Rusticorum. I i 2 Basili-

### Basilica X.

Julia, Olpia, Pauli, Neptuni, Matidii, Marciana, Bascellaria, Floscharia, Sicinii, Constantiana.

### Therma XI.

Trajane, Titiane, Agrippine, Sire, Commodiane, Severione, Alexandring, Antoniniane, Deciane, Confantiniane.

### Aque XIX.

Trajana, Annia, Alfia, Claudia, Martia, Herculea, Julia, Augusta; Appia, Alfictina, Setina, Cimina, Aurelia, Damnata, Virgo, Tepula, Sereriana, Antoniniana, Alexandrina.

#### Vic XXIX.

Trajana, Appia, Latina, Levicana, Pranchina, Tiburtina, Nomentana, Salaria, Flaminia, Clodia, Valeria, Aurelia, Campana, Oflienfis, Portuenfis, Janiculenfis, Laurentina, Ardeatina, Setina, Quintia, Cassa, Gallica, Cornelia, Triumphalis, Patinaria, Asmaria, Cimina, Tiberina.

### Horum Breviarium.

Capitolia 11., Circi duo, Amphiteatra duo, Colossi duo, Columne coclides due Macella duo, Theatra tria, Ludi 1111., Naumachie v., Nymphea xv., Equi magni xx111. Deaurati 1xxx. Eburnei 1xxx1v. Arcus marmorei xxxvi. Porte xxxvii. Vici eccexxiiii. Aedes eccexxiiii. Vicomagisti peixxii. Curatores xxiiii. Insulæ per totam Urbem numero quadraginta sex millia sex cente duo. Domus mille septingentæ octoginta. Balnea pecceivi. Lacus mille ecciii. Pistina eciiii. Lupanaria xiv. Latrine publicæ xxiiii. Cobortes Pretorie decem, Urbane quatuor, Vigilum septem, quarum excubitoria xiiii. Vexilla communia duo. Castra equitum, Salgamariorum, Peregrinorum.

Ove le spesse varietà da Vittore, e da Ruso scuoprono quant'ella sia erronea; & in specie i soli sette Ponti d'otto, che sono, e stà i sette monti computato il Vaticano, e'l Janiculense, in vece del Quirinale, e del Viminale, e le 37. Porte in tempo
delle mura d'Aureliano son cose di troppa evidenza.

Dal Panvinio alle cose sopradette al solito si sanno aggiunte, & in specie un gran numero d'edistii, e di luoghi si pongono, de' quali non si sà la Regione particolare; Ma questi per non recar tedio, li tralascerò, e porrò solo le varietà, e gli accrescimenti, ch'egli sa Vittore.

I Vici da lui si dicono CCX.
I Vicomagistri DCCCXL.
Le Cohorti Pretorie XVII.
I Granaii CCCXXVII.
I Forni CCCXXIX.
I Bagni CMIX.

I Laghi MXCVIII.

Le Case MMCXII.

L'Isole XLIMCMXII.

I Boschi dice XXXII. aggiunagendo a quelli di Vittore i seguenti.

Saturni
Semelis minor
Larum
Minerve vetus
Victorie
Poetilinus major extra portam
Flumentanam
Fagutalis
Esquilinus

Mephitis
Junouis Lucing
Rubiginis
Veneris Lubenting
Laurentinus
Hylerne
Publicus
Egerie
Camanarum

#### I Fori dice essere XIX. aggiungendovi

Aurelium

Cedicii

Le Basiliche XXI. aggiungendovene due

Caii, & Lucii Cesarum

Sempronia

I Castri XI. aggiungendovene parimente due

Gyptiana

Vetera

#### I Campi XVII. aggiungendovene otto

Rediculi Martialis Culimontanus Furinarum Trigeminorum Volcani Jovis Licenii

#### Le Terme XX. aggiungendovene quattro

Ner onianę Novati

Hadriani Varianç in Aventino

L'Acque, ch'io doveva por prima, le dice XX. e le dispone diversamente da Vittore; ond'io per maggior' evidenza le porto qui distele tutte, come le numera

Appia vetus
Anio vetus
Marcia, alids Aufeja
Regula
Julia
Virgo
Halfia, alids Halfietina, que G
Augusta
Claudia, Albudina, Carulea,
Curtia, Augusta,
Anio Novus

Rivus Herculaneus

Aqua Crabra
Sabatina, vel Ciminia (SentimiaTranstyberim

Alexandrina
Damnata
Annia
Algentiana
Severiana
Antoniniana
Setina

#### Il Tevere.

### CAPO SECONDO.

EL Tevere tanto è stato seritto da altri, ch'a me bastetà toccar solo quanto alla Città di Roma ne spetta. Plinio descrivendolo nel 5, del 3. libro dice frà l'altre cose: Nullique fluvierum minus licet incluses utrinque lateribus; net tamen ipse pugnat, quanquam ereber, at substis increments. O unnquam magis aquis, quem in ipsa Vrbe slagnantibus. L'altezza delle tipe da ambe le parci, ch'il tiene a freno, vi si vede anc'hoggi. L'allagamento di Roma si prova anche spesso; se bene anticamente quando i piani della Città erano assai più bassi (e ne vedemo noi evidenti le riempiture) inondetioni maggiori dovette in conformità della testimonianza di Plinio patir Roma.

Sua larghez-

Da Dionigi nell'8. si dice in Roma largo quasi quattro jugeri cioè, secondo la regola datane da Plinlo, quell 960, piedi, che fanno 128. canae ; la que le larghezza hoggi non si trova in esso: ma osserva il Donati da Dionigi dirsi Pletri, non Jugeri; Latitudo est quatuor fere Pletrerum , profundităs navibus etiam magnis tranabilis; fluvius concitatus, & vorticosus, si quis alius; Et il Pletro è misura diversa dal Jugero, contenendo solo cento piedi di lunghezza, come nel 1. libro De menfarts, & ponderibus el cultimo insegnò Luca Peto. Quasi 400. piedi dunque, cioè qua si 53. canne, tre palmi, & un terso era in Roma il Tevere di larghezza. Hoggi si trova più tosto minore; perche se bene il Ponte di S. Maria, ove I Isola, che gli è appresso, tiene il siume dilatate, hà di spatio circa 50. canne e così anche Ponte Molle di misura, come il Donati asserma, passa 56. nulla di meno in Roma, e lungi dall'isola si vede molto angusto; poiche il Ponce di S. Angelo è sold 43. canne, & il Ponse detto Sisto è più corto: Onde Dionigi con la parola Quaf ne perlò largamente, & al parer suo senza certezza di misura; oltre l'esser facile, che nel fabricar de' Ponti per maggior facilità, e minor fattura tenescro ivi gli antichi l'alveo alquanto ristretto, e trà un l'onte, e l'altro nel farvi Aureliano le sponde appiombate il tenesse pur'alquanto più angusto per dargli maggior fondo, e Rabilir meglio lungo esso le mura (dove però v'andavano) della Città.

La profondità sua da Plinio si dice non minore di quella del Nilo coll'esperienza Profondità. dell'Obelisco portatovi da Cajo Cesare. Cosi egli nel 9. dei 36. libro: 200 experi mento patuit non minus aquarum buit amni esfe, quim Nilo. Il suo letto è creduto da molti più alto dell' antico in conformità de' piani della Città alzati, e riempiti dalle rovine, le quali baver'alzata parimente l'acqua sembra credibile: mà le platee de Ponti, e l'imposte de gli archi son prove, ch'il Tevere corre al piano di prima.....

greso sta i

due Penti.

Da Vatrone gli fi dà la palma nella produttione de'buoni pesci. Le sue parole buoni pesei . da Macrobio citate nel 16. del 3. de' Saturnali sono : Ad vistum optima fert ager Campanus frumentum, Faltrnas vinum, Cassinas oleum, Tusculanus ficum, mel Taren-Fesce Ime sinus, piscem Tiberis. Ma todacissimo pesce fra custi nel Tevere era il Lupo, & in. specie quello, che fra i due Ponti pigliavasi. Macrobio nel c.citato, e Plinio nel 54. del libro 9. I quali due Ponti erano il Sublicio, e'I Palatino. Quivi la Cloaca Massima imboccando portava in Tevere quasi tutte l'immonditie della Città, delle quali s'ingrassava il pesce, e talhora titato da quelle, penetrava nella Cloaca per lungo spatio, come Giuvenale scrive, da me in altra occasione portato. Il Lupo del Tevere è da molti creduto lo Storione; ma il Giovio nel libro De piscibus Romanorum, mostra essere la Spigola.

Hà l'acqua sempre torbida; ma s'e tenuta in vasi per spatio d'alcune hore, depo-

As nel fondo ogni terrofità, diviene limpida a bere buona, e salubre, come nel Trattato Medicinale del Vitto de' Romani scrive il Petronio. Inventione, che dall'Autor dell'Hoggidì nella seconda Parce ascritta a' Moderni, si dice non usata, nè saputa da gli Antichi : ma se que' primi Romani, avanti che sossero condotte in Roma tant'acque, bebbero per 440. e più anni quella del Tevere per testimon ianza... di Frontino nel 1.de gli Aquedotti, è possibile, che l'acqua avanzata loro alcuna... volta, e serbata, e ritro vata poi chiara non gli facesse avveduti di cotal sua qualità, ò ch' esti sapendola eleggessero di beverla più tosto così torbida, chè purgata? Aggiungali, che bevuta torbida, è troppo nociva, e mostrolla molt' anni sono l' esperienza negli operarii delle Saline di Porto, i quali prima, che se ne tenesse conserva, bevendola tratta a pena dal fiume, cadevano in breve in infermità mortali. Lo stesso nocumento dovettero provarne gli Antichi, e però dovettero prendersi anch'essi cura di farla posare.

E ancor salubre col tatto a chi usa l' Estate bagnarvisi, giovando notabilmente al fegato per le molte acque minerali, che mise conduce: La qual virtù concederei più facil mente non esser stata nota a gli Antichi, mentre nel grand'abuso del bagnarsi giornalmente, ed anche più volte il di in Terme, ed in bagni, non si leg-

gono soliti entrare nel Tevere.

Prime di Tarquinio Prisco havere con l'acque sue stagnanti il Tevere pervenuto al Palatino, al Foro, & al Circo Massimo è antica opinione; e perciò quel paese, come solito passarsi con le berchette, esser stato detto Velabro, me quel Re haver dici del Petirato indietro il fiume, edileccato il paele; di che pignamente Ovidio nel 6, de' litime. Fasti.

Tarquinio al

His. whi nuns for a funt, ude tenuere paludes. Amme redundatis fossa madebat aquis. Gurtses ille lacus . ficcas qui sustinet aras , Mane solida est tellus, sed suit ante lacus. Dud velabra solent in Circum ducere pompas, Nil prater falices, crassave canna suit. Sepe suburbanas rediens conviva per undas Cantat, & ad nautas ebria verba jacit. Nondum conveniens diverses ifte figuris Nomen ab averso Eperat amne Deus . .. 1 Hic quoque lucus erat juncis. & barundine densus. Et pede relato non adeunda palus. Stagna recesserunt, & aquas sua ripa coercet, Siccaque nune tellus, mos tamen ille manet. e Propentio nell'Elegia 2. del libro 4. Hec quoudam Tiberinus iter faciebat. & ajunt Remorum auditos per vada pulsa sonos. At possquam ille suis tantum concessis alumnis,

Vertumous verso dicor ab amne Deus.

e Servio nell'8 dell'Eneide: Hac enim (presso il Lupercale) labebatur Tiberis, antequom Vertumaus factis sacrificiis averteretur: e finalmente Solino nel c.2. Quod aliquandià Aborigines babitarunt; sed propter incommodum vicine paludis, quam preterfluens Tiberis fecerat, profesti Reate posmodum reliquerunt. Al Donati non sembra. doversi credere fatta da Terquinio al Tevere mutatione di letto, come da' Poeti si dice, ma con le chiaviche, le quali è cerco, ch'egli fece, effer stato dato esto al le -paludi, che per non potervi correre, stagnavano in quei piani. Giuditiosa, e molto ragionevole conjettura; se bene considerato il corso del fiume. & i suoi torcimenti, probabil cola è, che olue le paludi il fiume Resso stà S. Maria Egittiaca, e la... Scola

Scola Greca solesse sboccare, e stagnar'in quelle valli, si chè poi da Tarquinio sosse al Tevere non cangiato letto, ma con riparo di muro (che per lo sbocco della Chiavica pur'era necessario vi si sacesse) posto il freno, e chiusa l' uscita; la qual: dall'esposition di Romolo, e Remo su'i Lupercale si comprova, ancor ch'ella men favola voglia dirli, non li potendo negare almeno favola antica de' primi tempi di Roma, e perciò fondata su'il vero dell'inondamento del fiume.

Refrenst o Agrippe .

Acrone Scoliaste d' Oratio nella Poetica attribuisce ad Augusto 1' opra di Tarquinio Prisco: Tiberim intelligimus; bunt etiam derivavit Augustus qua nunc incedit; ante enim per Velabrum fluehat; unde & Velabrum ditium, quod veles transcretur. Porfirio l'altro antico Scoliaste ne dice autore Agrippa. Haver' Augusto al Tevere nettato, & ampliato il letto narra Suetonio nel 30. Ad coercendas inundationes alveum Tiberis laxavit, ac repurgavit completum olim suderibus, & ædificiorum prolazfionibus toar liatum; ove non allargamento del letto suo ordinario fi dice, ma haverne solo tolti gl'impedimenti , che gli davano le rovine ; e ben può essere , che purgando Augusto, à Agrippa in suo nome il letto del Tevere, tornasse a diseccar quella parte, ch' ò per gl'impedimenti detti, ò per la caduta dell' antico muro di Tarquinio haveva forse ricominciato a patire inondationi.

Traices vi-

Trajano acciòche quell'inondare non portasse più danno, fece una fossa, la quale medii all'in non però sempre bastava. Plinio Cecilio nell'Epist. 17. del libro 8. allegato anche mendationi. dal Donati in questo proposito: Tiberis alveum excessit, & demissioribus ripis altè su-Perolmente, perfunditur: quanquam fosa, quam providentissimus Imperator secit, exbansus premit valles, innatat campis, quèque planum solum pro selo cernitur &c.

Netlatese risponde da Anreliano.

Aureliano finalmente haverlo di nuovo nettato, e fattegli le sponde di muro ca-Brow sta vali da Vopisco, ove in persona del medesimo dice: Tiberinas extraxit ripas:vadum alvei tumentis effodit &c. Di mura su'l Tevere presso al Ponte di quaetro Capi, e la rotonda Chiesetta di S. Stefano si veggiono alcuni pezzi, ma essendo di grosse pietre quadrate, su sacilmente muro satto prima d'Aureliano; e sorse quello, che dopo Tarquinio Prisco rifece Augusto, e che Pulchrum littus dice Plutarco. A Ripa,si veggiono su'l Tevere più residui di muri antichi fatti con calce, che dell'opra d'Aureliano son forse avanzi. A cotali ripe potè dar'occasione l'haver' Aureliano tirate in riva al Tevere le muraglie nuove di Roma dai ponte detto hoggi Sisto all'altre, che dalla porta del Popolo pervengono ancora hoggidì alla riva. Esfervi finalmente stati i sovrastanti detti Curatores riparum, & alvei mostra un' iscrittione trovata presso il ponte di S.Angelo, & altre portate dal Grutero.

Idificare in tate .

In riva al Tevere esser stato a gli antichi vietato l'edificate in riverenza di quel riva al Te Nume molti Antiquarii suppongono, ma senza provarlo. Quel Regolo, di cui Plivere nou vier nio Cecilio nell'epistola 2. del 4. libro: Tenet se Translyberim in hortis, in quibus latissimum solum porticibus immensis ripam statuis occupavit, non potè sù la ripa dispor le statue senza muro, sopra cui fosse spianata almeno loggia, ò terrazzo, ò piazza ò pur'altro spatio. Nè minor'inditio si trahe da un luogo di Claudiano, che hor' hora addurro.

Teyere.

Esservi stati molini fin nel tempo de'primi Rè dimostra Procopio nel primo della Molini nel Guerra Gotica, ove le cause dell'aggiuntione satta a Roma del Trastevere apporta: Cujus rei opportunitate Romani veteres illi ipsum bunt collem (il Gianicolo) & ei è regione fluminis ripam muris junzere, ne bostes vel molas disturbare licentius possent, vel flumen pertranseundo facile ulterius muris insidiare ec. come che poi nell'istesso libro il medesimo scriva esser stata inventione di Belisario i molini del Tevere: Sed possquam, ut diximus, per bostes fuere aquaduttus bi interrupti, neque ex bis defluens aqua molas de cetero exerceret &c. Belifarius tamen ut erat vir prudentie fingularisid ea necessitate excogitavit remedium. Sub ponte ipso, cujus meminimus, pertinente ad Janiculimuros funes ex utraque fluminis ripa valide distensos, ac deligatos transmist. His ·lembos binos pari magnitudine nettit, confiringitque bipedali diffantes ab invicem spatio,

quo maxime aquarum dessus per pontis sornitem praceps descendit, vasses que in alterum lembum imponem media ipsa intercapedine machinam inde surpendit, qua mola volnuntur &c. ove, per suggirne la contradittione, direi, che di quelle mole già disuste la maniera perduta, e da lui di nuovo inventata su parto dell'ingegno di Belisario non meno, chè del primo inventore, se l'uso antico, che su di sar voltar'i molini da servi, overo da asini, e non dall'acqua, come gli eruditi dicono, e mostra pienamente il Dempstero ne' Paralipomeni al c. 4. del primo libro del Rosino, non mi togliesse la briga di tal disesa. E benche il Palladio nel libro primo tit.42. e Vitruvio nel lib.10. c.10. parlino di molini satti ne' siumi, vaglia si vero, intendono di que' molini, la cui ruota all'impeto dell'acque cadenti s'espone, non de' galleggianzi sopra siumi a gnisa di barche; nè parlano del Tevere, e molto meno si ristringono a i molini di Roma. Ben pare, che verso il sine dell'Imperio cominciasse l'uso de' molini nel Tevere, per quello, che Prudentio n'accenna, quando nel 2, libro contra Simmaco dice:

Que Regio gradibus vacuis jejunia dira

Suffinet? aut que Janiculo mola nota quiescit?

ma non perciò m'arrischio a formarne concetto.

La quantità delle Ville, e Giardini, ch'anticamente adornavano l'una, e l'altra ville in riva ripa del fiume, sù di stupore. Plinio nel sopracitato luogo parlandone (e sorse non asserto senza hiperbole) così asserma: Pluribus propè solus quam ceteri in omnibus terris amnes accolitur, aspicitur que villis. Nella cui consormità Claudiano nel 2.Panegirico in lode di Stilicone vvol rappresentare i Galli pacifici edificanti sù le ripede de' siumi; e si serve del Tevere per esempio:

Grates Gallus agit, quod limite tutus inermi, Et metuens bostile nibil nova culmina totis Ædisicat ripis, & sevum gentibus amnem Tibridis in morem domibus prævelet amenis.

Ma chi l'immensità delle ricchezze de'Cittadini Romani considera, i quali, non bastando loro nè il Latio, nè la Toscana, havevano ville, e poderi non nell'Italia solo, ma in Africa, in Grecia, & altrove, lascierà di stupirsi, ch' in tanta lontananza, quanta hà il Tevere, le ville sossero continuate, e non solo l'arie più salubri, ma ancor le nocive (specialmente in que' tempi, che non tanto, come hoggi si distinguevano) si coltivassero, s'ornassero, e si praticassero per diporto. Una villa v' hebbe Simmaco trà Roma, e'l mare, da lui significata nella 55, epistola del 3. libro: Ager autem, qui me interim tenet, Tiberim nessrum junsto aquis latera prospettat. Hinc libens video quidquid frugis aterna Urbi in dies accedat, quid Romanis borreis Macedonicus adiiciat commeatus; e non meno chiaramente nell \$1. la qual villa esser stata presso Ostia dichiara la 52, del libro 2. Urget Hostiense pradium nostrum militaris impresso.

### I Ponti.

### CAPO TERZO.

Ponti su'l Tevere da Vittore son posti otto, nè si trova esser stati più. Di tutti il più antico, & anche il primo in ordine, cominciandosi dall'interno di Roma, su il Sublicio, detto così dal leguame, di cui era satto. Vedasi Festo in Sublicium. Fabricollo Anco Martio nell'aggiungere a Roma il Trastevere. Livio nel 1. Dionigi nel 3. & altri. Ma dopo che nella guerra del Rè Porsenna su rotto con dissicoltà, per maggior' agevolezza di dissarlo in tempo di bisogni, presero i Romani ripiego di risarlo senz'alcun chiodo di serro. Plinio nel 15, del 36, libro ragionando d'edi-

Ponei sn'i Tevere. Sublicie.

*y* . .

fitü

Scola Greca solesse sboccare, e stagnar'in quelle valli, si chè poi da Tarquinio soste al Tevere non cangiato letto, ma con riparo di muro (che per lo sbocco della Chiavica pur'era necessario vi si facesse) posto il freno, e chiusa l' uscita; la qual: dall'esposition di Romolo, e Remo su'i Lupercale si comprova, ancor ch'ella men favola voglia dirli, non li potendo negare almeno favola antica de' primi tempi di Roma, e perciò fondata su'il vero dell'inondamento del fiume.

Refrenct o dinnero de Agrippe .

Acrone Scoliaste d' Oratio nella Poetica attribuisce ad Augusto l' opra di Tarquinio Prisco: Tiberim intelligimus; bune etiam derivavit Augustus qua nune incedit; ante enim per Velabrum fluebat; unde & Velabrum dictum, quod velis transcretur. Porfirio l'altro antico Scoliaste ne dice autore Agrippa. Haver' Augusto al Tevere nettato, & ampliato il letto narra Suetonio nel 30. Ad coercendas inundationes alveum Tiberis laxavit, ac repurgavit completum olim ruderibus, & edificiorum prolapfionibus toarstatum; ove non allargamento del letto suo ordinario si dice, ma haverne solo tolti gl'impedimenti , che gli davano le rovine ; e ben può essere , che purgando Augusto, d'Agrippa in suo nome il letto del Tevere, tornasse a diseccar quella parte, ch' ò per gl'impedimenti detti, ò per la caduta dell' antico muro di Tarquinio haveva forse ricominciato a patire inondationi.

Trajano acciòche quell'inondare non portasse più danno, sece una sossa, la quale medià all'in non però sempre bastava. Plinio Cecilio nell'Epist. 17. del libro 8. allegato anche nondationi, dal Donati in questo proposito: Tiberis alveum excesse, & demissioribus ripis alte su-Attelmente. perfunditur : quanquam fosa, quam providentissimus Imperator secit, exbausus premit

valles, innatat campis, quàque planum solum pro solo cernitur &c.

: Netlatese ri -Brotto fra Sponde da

Anreliano.

Aureliano finalmente haverlo di nuovo nettato, e fattegli le sponde di muro cavasi da Vopisco, ove in persona del medesimo dice: Tiberinas extraxit ripas:vadum alvei tumentis effodit &c. Di mura su'l Tevere presso al Ponte di quattro Capi, e la rotonda Chiesetta di S. Stefano si veggiono alcuni pezzi, ma esendo di grosse pietre quadrate, su facilmente muro fatto prima d'Aureliano; e forse quello, che dopo Tarquinio Prisco risece Augusto, e che Pulchrum littus dice Plutarco. A Ripa,si veggiono su'l Tevere più residui di muri antichi fatti con calce, che dell'opra d'Aureliano son forse avanzi. A cotali ripe potè dar'occasione l'haver' Aureliano tirate in riva al Tevere le muraglie nuove di Roma dal ponte detto hoggi Sisto all'altre, che dalla porta del Popolo pervengono ancora hoggidì alla riva. Esservi sinalmente stati i sovrastanti detti Curatores riparum, & alvei mostra un' iscrittione trovata presso il ponte di S.Angelo, & altre portate dal Grutero.

Edificare in 1410 .

In riva al Tevere esser stato a gli antichi vietato l'edificare in riverenza di quel riva al Te- Nume molti Antiquarii suppongono, ma senza provarlo. Quel Regolo, di cui Plivere non vie- nio Cecilio nell'epistola 2. del 4. libro: Tenet se Translyberim in hortis, in quibus latissimum solum porticibus immensis ripam statuis occupavit, non pote sù la ripa dispor le statue senza muro, sopra cui fosse spianata almeno loggia, ò terrazzo, ò piazza ò pur'altro spatio. Nè minor'inditio si trahe da un luogo di Claudiano, che hor' hora addurto.

Esservi stati molini fin nel tempo de'primi Rè dimostra Procopio nel primo della Molini nel Guerra Gotica, ove le cause dell'aggiuntione satta a Roma del Trastevere apporta: Cujus rei opportunitate Romani veteres illi ipsum bunt collem (il Gianicolo) & ei è regione sluminis ripam muris junxere, ne bostes vel molas disturbare licentius possent, vel slumen pertranseundo facile ulterius muris insidiare &c. come che poi nell'istesso libro il medesimo scriva esser stata inventione di Belisario i molini del Tevere: Sed possquam, ut diximus, per hostes fuere aquæductus bi interrupti, neque ex bis defluens aqua molas de cetero exerceret &c. Belifarius tamen ut erat vir prudentie fingularisid ea necessitate excogitavit remedium. Sub ponte ipso, cujus meminimus, pertinente ad Janiculimuros funes exutraque fluminis ripa valide distensos, ac deligatos transmist. His ·lembos binos pari magnitudine nectit, confiringitque bipedali diffantes ab invicem spatio,

una fintilla di luce, si correggerebbe un testo senza cagione alcuna impulsiva, nè

persuativa, anzi ne punto dubitativa.

Piace ad alcuni, che l'antico Ponte Sublicio di legno fosse prima, non dove hog- te Sublicio gi si veggono i pilastri a Ripa, ma più presso alla Marmorata, & alla Scola Greca; deve sesse . necessitoso ripiego per sostener la porta Trigemina non lungi della medesima Chiesa, e così il Ponte Sublicio dentro la Città : e pure la vicinanza al Ponte di S. Marianol sa dicevole; e Vittore non solo nella Regione XI. ma ancor qui, dove numera i Ponti, dicendo Sublicio quello, ch'al suo tempo era di pietra, dove sono hoggi i pilastri, dicisera la verità. Vi s'aggiunga, ch'essendo il Ponte Sublicio satto da Anco Martio, cioè prima, che le paludi del Velabro fossero da Tarquinio diseccate coll'argine fatto al Tevere, e con le chiaviche, non potè esser fatto presso la Scola Greca, ove la palude impediva il transito, ma dove sotto l'Aventino il terreno era asoiutto, c'i Tevere d'alveo più limitate.

. Per finirla, quello, che del Sublicio si pud di certo conchiudere. è, che sotto Vespesiano, e souso Antonino durò di legno, poiche se bene il leggersi da Antopino rifatto sembra inditio d'opra di maggior conto; con tutto ciò nelle medaglie portate da Giovenni Sambuco in fine de' Tuoi Emblemi, vedendosene una d'Antonino, che hà nel rovescio un ponte di legno, sa presuntione, che di legno anch'egli la rifacesse; e perciò resta di conchiudere, che di pietra fosse poi fatto da alsi. Il fatto di pietra dopo molti secoli, cioè a dir nel tempo d'Adriano I. Pontefice, su dall' impeto d'una grand'inondatione del Tevere rovinato. Così scrivono il Platina, & Revinate in il Ciaccone, mossi per mio credere da Anastasio, che dice in quel tempo da una sempo d'Agrand' inondatione del Tevere gittato a terra il Ponte d'Antonino; il quale vera- dri ano Pri-

mente le sosse questo, à il detto hoggi Sisto, resti all'altrui discorso.

Su'l Sublicio costumerono stare i mendicanti a chieder limosina, come si legge in Senca nel c.25. De vita beata: In Sublicium Pontem me transfer, & inter egentes ; mendicati abige i non ided tamen me despiciam, quod in illorum numero confideo, qui manum ad a chieder listipem porrigunt: Ma perche più in questo luogo, ch'in altro? perche forse, come mosma. nel più frequentato maggior copia di mendici doveva starvi. Così hoggi più su'l

Ponte S. Angelo si veggiono, ch'altrove

Dal Sublicio & solevano li 15. di Maggio gittare gli Argei in Tevere. Così Ovi- Argei girdio portato sopra, e Varrone nel 6. Argei siunt è scirpeis virgultis: simulacra sunt bo. tati en Teve minum triginta, & quotannis à Ponte Sublicie à Sacerdotibus publice jaci solent in Ti-blicie, berim, in vece degli huomini, i quali vi si gittavano prima, che da Ercole s'insegnasse di sar così. Dionigi nel primo lo narra; dalla qual savola sembra cavarsi inditio, ch'ancora el tempo d'Ercole vi fosse ponte: ma oltre che si tratta di favole, Dionigi mon sà mantione alcuna di ponte; e solo dice, che al tempo d'Ercole si gittavano nel Tevere gli huomini, come si sece poi dell'immagini. Macrobio nel c.7. del 1. de' Saturnali narra haverlo Ercole insegnato a' Pelasgi habitanti presso al lago di Cutilia; donde il rito su poi trasportato a Roma. Lattantio nel i. dell'Institutioni scrive esser stati buttati gli huomini non dal Sublicio, ma dal Milvio. Piacemi più tosto, ch'errore, credere scorrettione; siche in vece di Milvio debba leggersi Emilio, da chal'identità dell'Emilio col Sublicio pur si trahe.

Che si solesse gittar'i Selsagenarii dat Sublicio su mera favola derivata (cos) spie- Sessagenarii .\* ga Pesto in Sexagenarios) dalla legge antica Sexagenarios de Poute repellendes, cioè sinati del dal Ponte de' Septi, dove si davano i suffragii, ch' era un dirli privati del dar suf-

fragii.

Segue il Ponte Palatino, che dell'ordine di Vittore quel di S. Maria si scorge essere, detto Palatino forse per il monte Palatino, che gli era in saccia. Gli Antiquarii lo dicono Senatorio, di che fondamento sodo io non trovo. Nel 10. libro della 4. Deca di Livio si legge: Marcus Falvius (era questi Censore) plura, & majoris locavit usus; portus, O pilas pontis in Tiberim, quibus pilis fornices post aliquot

L'antice Pi-

me Poutefice

annos P. Scipio Africanus, & L. Mummius Censores locaverunt imponendos: Over tutti gli Scrittori intendono il Ponte Palatino; nè senza ragione'; poiche dentro le mura di Roma oltre il Sublicio altro Ponte non era, e di pietra questo era l'unico; Dette di S. cagione evidente, perche da Livio senza'altra specialità più dimostrativa ponte si dica semplicemente. Hoggi hà pigliato nuovo nome, ò dalla Chiesetta prossima di S. Maria Egittiaca, come è opinione comune d da una miracolosa Immagine della B.V. che su'i mezzo del Ponte hebbe una Cappelletta, sin che da' Monaci di S. Benedetto fù portata a S. Cosimato all'hora lor Chiesa, eve con veneratione ancora li conserva, & in una tavola se ne legge la storia dissulamente. Hà il ponterotti due archi dall'anno 1598. in quà'.

De' due ponti dell'isola uno è detto Fabritio, l'altro Cestio. Prima de'quali es-Fabritio, ser stati nell'isola ponti di legno, e per quelli i 306. Fabii dalla porta Carmentale. uscendo, e prendendo il camino verso il Teatro di Marcello, & indi verso il ponte esser passati nella Toscana sembra a me molto verisimile; persuadendolo il bisogno per il commercio dell'Isola, e la facilità, che la divisione del fiume porgeva." Fabritiosi chiama il Ponte, ch'è tra Roma, e l'Isola presso al Ghetto de gli Ebrei, il quale esser stato fatto da Fabritio dichiara l'inscrittione, che hà nell'arco.

#### L. FABRICIVS. C. F. CVR. VIAR, FACIVNDVM COERAVIT. IDEMQUE, PROBAVIT Q. LEPIDVS. M. F. M. LOLLIVS. M.F. COS S.C. PROBAVER VNT

in conformità di quanto Dione scrive nel libro 37. Et pons la pideus ad novam insulam conducent, que in Tiberi est, tunc extructus, dictusque est Fabricius; e si poco dopo la congiura di Catilina; ove par, che Dione ponte di pietra dica a distintione del primiero di legno; & il non esser'ivi stato mai ponte fino all'ultimo tempo della Republica hà troppo di durezza. Conteste a Dione è Porsirio nella terza satira... del 2. d'Oratio. Hoggi hà nome di quattro capi per la statua d'un Giano quadrifronte, che gli è appresso piantata in terra sù l'imbocco della piazza dell'Isola.

Il Cestio si è l'altro verso il Trastevere, il quale da qual Cestio fosse fatto non si hà certezza. L'indica solo per Cestio l'ordine usato da Vittore. Lo crede il Panzirolo fatto de quel Cestio Gallo, che su Console sotto Tiberio con Marco Servilio, come dicono Tacito nel 5. de gli Annali, e Plinio nel c.43. del 10. libro : ma. io lo direi fatto in tempo della Republica; perche sotto Tiberio haverebbe pigliato il nome non dal Confole, ma dal Prencipe. L'inscrittioni, che hoggi si leggono sù le sponde di esso, lo dichiarano ristorato da Valentiniano, Valette, e Gratiano Imperatori; il tenore delle quali è questo:

> L'OMINI-NOSTRI. IMPERATORES. CAESARES FL. VALENTINIANYS PIVS. FELIX. MAX. VICTOR. AC. TRIVMPH. SEMPER'S AVG PONTIP. MAXIMVS, GERMANIC. MAR. ALAMANN MAX. FRAN MAX. GOTH. MAX. TRIB. POT. VII. IMP. VI. COS. II. PPP. II. ET FL VALENS. PIVS. FELIX MAX. VICTOR AC TRIVMPH SEMPER. AVG. PONTIF. MAX. GERMANIC MAX. ALAMANN. MAX. FRANC. MAX. GOTH. MAX TRIB 'POT. VII. IMP.VI. COS. II. P P P. ET. FL. GRATIANVS. PIVS. FELIX. MAX. VICTOR AC. TRIVMPH. SEMPER. AVG. PONTIF. MAX. GERMANIC. MAX. ALAMNAN. FRANC. MAX. GOTH. MAX. TRIB. POT.111. IMP.11. COS. PRIMVM. P. P. PONTEM. FELICIS Nominis. Gratiani. In. vsvm. Sbnatvs. Ac, popult ROM. CONSTITUI. DEDICARIQ. IVSSERVNT .

Dalle

Maria.

Copi -

une kintille di luce, si correggerebbe un testo senze cagione elcuna impulsiva, nè

persuativa, anzi ne punto dubitativa.

Piace ad alcuni, che l'antico Ponte Sublicio di legno fosse prima, non dove hog- te sublicio gi si veggono i pilastri a Ripa, ma più presso alla Marmorata, & alla Scola Greca; dove sofe, necessitoso ripiego per sostener la porta Trigemina non lungi della medesima Chiesa, e così il Ponte Sublicio dentro la Città: e pure la vicinanza al Ponte di S. Maria nol fà dicevole; e Vittore non solo nella Regione XI. ma ancor quì, dove numera i Ponti, dicendo Sublicio quello, ch'al suo tempo era di pietra, dove sono hoggi i pilastri, dicisera la verità. Vi s'aggiunga, ch'essendo il Ponte Sublicio satto da Anco Martio, cioè prima, che le paludi del Velabro fossero da Tarquinio diseccate coll'argine fatto el Tevere, e con le chiaviche, non potè esser fatto presso la Scola Greca, ove la palude impediva il transito, ma dove sotto l'Aventino il terreno era alciutto, e'l Tevere d'alvec più limitato.

. Per finirla, quello, che del Sublicio si pud di certo conchiudere, è, che sotto Vespesiano, e sous Antonino durd di legno, poiche se bene il leggersi da Antopino rifatto sembra inditio d'opra di maggior conto; con tutto ciò nelle medaglie portate de Giovanni Sambuco in fine de' Tuoi Emblemi, vedendosene una d'Antonino, che hà nel rovescio un ponte di legno, sa presuntione, che di legno anch'egli lo rifacesse; e perciò resta di conchiudere, che di pietra fosse poi fatto da alsi. Il fatto di pietra dopo molti secoli, cioè a dir nel tempo d'Adriano I. Pontesice, sù dall' impeto d'una grand'inondatione del Tevere rovinato. Così scrivono il Platina, & Revinere in il Ciaccone, mossi per mio credere da Anastasio, che dice in quel tempo da una sempo d'Agrand' inondatione del Tevere gittato a terra il Ponte d'Antonino; il quale vera- driano Pri-

mente le solle questo, à il detto hoggi Sisto, resti all'altrui discorso.

Su'l Sublicio costumerono stare i mendicanti a chieder limosina, come si legge in Senca pel c.25. De vita beata: In Sublicium Pontem me transfer, & inter egentes ; mendicati abige ; non ided tamen me despiciam, quod in illorum numero confidea, qui manum ad a chieder listipem porrigunt: Ma perche più in questo luogo, ch'in altro? perche forse, come mosma. nel più frequentato maggior copia di mendici doveva starvi. Così hoggi più su'l

Ponte S. Angelo si veggiono, ch'altrove.

Dal Sublicio & solevano li 15. di Maggio gittare gli Argei in Tevere. Così Ovi- Argei gitdio portato sopra, e Varrone nel 6. Argei siunt è scirpeis virgultis: simulacra sunt bo. tati in Teve minum triginta . O quotannis à Ponte Sublicie à Sacerdotibus publice jaci solent in Ti-blicie. berim, in vece degli huomini, i quali vi si gittavano prima, che da Ercole s'insegnasse di sar così. Dionigi nel primo lo narra; dalla qual savola sembra cavarsi inditionch'ancora al tempo d'Ercole vi folse ponte: ma oltre che si tratta di favole, Dionigi mon sa mantione alcuna di ponte; e solo dice, che al tempo d'Ercole si gittavano nel Tevere gli huomini, come si fece poi dell'immagini. Macrobio nel c.7. del 1. de' Saturnali narra haverlo Ercole insegnato a' Pelasgi habitanti presso al lago di Cutilia; donde il rito su poi trasportato a Roma. Lattantio nel 1. dell'Institutioni scrive esser stati buttati gli huomini non dal Sublicio, ma dal Milvio. Piacemi più tosto, ch'errore, credere scorrettione; siche in vece di Milvio debba leggersi Emilio, da che l'identità dell'Emilio col Sublicio pur si trahe.

Che si solesse gittar'i Selsagenarii dal Sublicio su mera favola derivata (cos) spie- sessagenarii \* ga Pesto in Sexagenarios) dalla legge antica Sexagenarios de Poute repellendos, cioè Linati del dal Ponte de' Septi, dove si davano i suffragii, ch' era un dirli privati del dar suf-

fragii.

Segue il Ponte Palatino, che dell'ordine di Vittore quel di S. Maria si scorge essere, detto Palatino forse per il monte Palatino, che gli era in saccia. Gli Antiquarii lo dicono Senatorio, di che fondamento sodo io non trovo. Nel 10. libro della 4. Deca di Livio si legge: Marcus Falvius (era questi Censore) plura, & majoris locavit usus; portus. O pilas pontis in Tiberim, quibus pelis fornices post aliquot

me Pontefica

tutti gli Scrittori intendono il Ponte Palatino; nè senza ragione'; poiche dentro le mura di Roma oltre il Sublicio altro Ponte non era, e di pietta questo era l'unico; cagione evidente, perche da Livio senza altra specialità più dimostrativa ponte si dica se semplicemente. Hoggi hà pigliato nuovo nome, ò dalla Chiesetta prossima di S. Maria Egittiaca, come è opinione comune ò da una miracolosa immagine della B.V. che su'il mezzo del Ponte hebbe una Cappelletta, sin che da' Monaci di S. Benedetto su portata a S. Cosimato all'hora lor Chiesa, eve con'veneratione ancora si conserva, & in una tavola se ne legge la storia dissistamente. Hà il ponterotti due archi dall'anno 1598. in quà.

De' due ponti dell'isola uno è detto Fabricio, l'altro Cestio. Prima de'quali es
Fabricio, ser stati nell'isola ponti di legno, e per quelli i 306. Fabii dalla porta Carmentale
uscendo, e prendendo il camino verso il Teatro di Marcello, & indi verso il pon
te esser passati nella Toscana sembra a me molto verisimile; persuadendolo il biso
gno per il commercio dell'isola, e la facilità, che la divisione del siume porgeva.

Fabritio si chiama il Ponte, ch'è tra Roma, e l'Isola presso al Ghetto de gli Ebrei,

il quale esser stato satto da Fabritio dichiara l'inscrittione, che hà nell'arco.

#### L. FABRICIVS. C. F. CVR. VIAR. FACIVNDVM COERAVIT. IDEMQVE, PROBAVIT Q. LEPIDVS. M. F. M. LOLLIVS. M.F. COS S.C. PROBAVER VNT

in conformità di quanto Dione scrive nel libro 37. Es pons la pideus ad novam insulam conducent, que in Tiberi est, tunt extrussus, distusque est Fabricius; e su poco dopo la congiura di Catilina; ove par, che Dione ponte di pietra dica a distintione del primiero di legno; & il non esser'ivi stato mai ponte sino all'ultimo tempo della Republica hà troppo di durezza. Conteste a Dione è Porsirio nella terza satiradel 2. d'Oratio. Hoggi hà nome di quattro capi per la statua d'un Giano quadrifronte, che gli è appresso piantata in terra sù l'imbocco della piazza dell'Isola.

Di quattro Capi -

Il Cestio si è l'altro verso il Trastevere, il quale da qual Cestio sosse fatto non si hà certezza. L'indica solo per Cestio l'ordine usato da Vittore. Lo crede il Panzirolo satto da quel Cestio Gallo, che su Console sotto Tiberio con Marco Servisio, come dicono Tacito nel 5. de gli Annali, e Plinio nel c.43. del 10. libro mazio lo direi satto in tempo della Republica; perche sotto Tiberio haverebbe pigliato il nome non dal Console, ma dal Prencipe. L'inscrittioni, che hoggi si leggono sù le sponde di esso, lo dichiarano ristorato da Valentiniano, Valette, e Graviano Imperatori; il tenore delle quali è questo:

Domini. Nostri. Imperatores. Caesares fl. Valentinian's pivs. Felix. Max. Victor. Ac. Trivmph. Semper: Avg pontif. Maximvs. Germanic. Max. Alamann Max. Fran Max. Goth. Max. Trib. Pot. VII. Imp. VI. Tos. II. Ppp. II. Et fl. Valens. Pivs. Pelix Max. Victor. Ac trivmph semper. Avg. Pontif. Max. Germanic Max. Alamann. Max. Franc. Max. Goth. Max trib pot. VII. Imp. VI. Cos. II. P pp. et. fl. Gratianvs. Pivs. Felix. Max. Victor Ac. Trivmph. Semper. Avg. Pontif. Max. Germanic. Max. Alamann. Franc. Max. Goth. Max. Trib. Pot. III. Imp. II. Cos. Primvm. P p. Pontem. Pelicis nominis. Gratiani. In. Vsvm. Senatus. Ac. Populi Rom. Constitui. Dedicario. Insertan.

Dalle

Dalle medesime inscrittioni puà argomentarsi esser quelle il ponte, che Ammiano Marcellino nel lib. 27., e nel tempo di questi Imperatori dice rifatto da Simmaco Presetto di Roma: Quo instante Urbs sacratissima otto, copiisque abundantiùs solito fruebatur, & ambitioso ponte exultabat atque firmissimo, quem condidit ipse, & magna Civium latitia dedicavit, ingratorum, ut res docuit apertissima, qui consumptis aliquot annis domum ejus in Transtiberino tratiu pulcberrimam incenderunt. Del medesimo sembra, che faccia mentione Simmaco nella 76. epistola del 5. libro: Bonoso &c. discussionem pontis. ac Basilica nova pracepsio Augusta mandavit; e più ampiament mella 45; e 46. del libro 10; ove cominciato s'accenna prima della sua Presettura da altri, & essendo mal fatti i pilastri, si dicono danneggiati dal siume. Ma è da avvertire, che l'epistole di Simmaco mostrano persettionato il ponte nella seconda sua Presettura, sotto Teodosio, & Onorio, e l'inscrittioni lo dichiarano sotto Valentimiano, Valente, e Gratiano in conformità del raccontato da Ammiano nel portato luogo. Da che converrebbe far conseguenza, che due ponti Simmaco risarcisse; il primo fotto Valentiniano, Valente, e Gratiano nella fue prima Prefettura, chedall'inscrittioni de' medesimi si raccoglie essere il Cestio; l'altro sotto Teodosio, e Onorio nella seconda; ma un certo lumicino, ch'in alcune parole di quell' inscritcioni mi par di vedere, mi soggerisce pensiero, ch'il ponte Cestio sotto questi Imperatori ultimi fosse compito: PONTEM. FELICIS. NOMINIS. GRATIANI son parole dinotanti Gratiano antecessore, ò almeno di maggior' età, ò anzianità. d'riverenza di chi pose l'inscrittioni; tanto più quanto in esse il ponte non principalmente de uno, ma egualmente da tutti s'esprime ordinato : e pure Valentiniano, e Valente furono Padre, e Zio, e morirono assai prima di Gratiano. Quindi traspare la bontà, e moderatione di Teodosio; il quale ancor ch'il ponte fosse compito al Suo tempo, pur volle nell'inscrittioni darne intera la gloria a' suoi Antecessori, & in specie a Gratiano, da cui la dignità Imperiale riconosceva; E perciò l'inscrittioni conchiudono il primo comandamento, non l'ultimo compimento del ponte: CON-STITVI. DEDICARIQ. IVSSERVNT. Le parole poi d'Ammiano, mentre sotto Valentiniano, e gli altri narrano il ponte dedicato, per non dirle erronee, si possono stimar poste (com'io credo) non per dichiararlo finto, e dedicato in quel tempo, ma per rappresentar solo i beneficii di Simmaco, il quale havendo all'hora cominciato un ponte, ch'in altri tempi poi fini, e dedicò, non meritava da' Romani ricompensa di persecutione, e d'incendio. Modernamente dalla Chiesa, che hà vi- Bartolome. cinà, è detto Ponte di S. Bartolomeo.

Il Januclense, à Janiculense dall'ordine, con cui Vittore il registra, appare esser langelense quello, che si chiama hoggi Sisto; Janiculense forse detto per il transito, che dà al detto siste, Gianicolo. Stette lungo tempo rotto; ma Sisto Quarto il risece. Scrive il Marliano esservisi letta un tempo cotal inscrittione.

IMP. CAES. DIVI. TRAIANI. PARTHICI. DIVI. NERVAE. NEPOTIS TRAIANI. HADRIANI. AVG. PONT. MAX. TRIB. POT. IMP. IIII. COS. III. DERESIVS RVSTICVS. CVRATOR. VALETRIARVM TIBERIS. ET. CLOACARVM. VRBIS. R.R. RESTITVIT. SECVNDVM PRESIDENT. TERMINATIONEM. PROXIMAM. CC. PP. C. II.

la quale effer mal trascritta appare manisestamente. Dopo Trajani Parthiti manca F.cioè Filii. Il nome Deressus si scorge corrotto, e consuso con la lettera del prenome; La parola Valetriarum certo è, che diceva Alvei, & Riparum. Da un'altra del cempo stesso portata dal Dempstero ne' Paralipomeni al c. 32. del 7. libro del Rosino la correttione di questa si cava, & è forse una miglior copia d'un marmo stesso. Si legge ivi: L. MESSIVS. RVSTICVS. CVRATOR. ALVEI, ET. RIPA-RVM. TIBERIS. &c. Scrivono il Marliano, & altri, il ponte Januclense ester stato latDeta fuse to satto di marmo da Autonino, ma parlano per semplice tradicione. Se soffe Vero, anche d'An- il ponte, che ne gli Atti de' Martiri fi legge Pens Antonini, potremmo credere mon esser stato altro; sul quale recisi di piombate i Santi Ippolito, & Adria, si può dir, che restassero ivi i corpi non lungi dell'Isola, che poco dopo quel ponte hà prime ipio : Justit eos aeduci ad pontem Antonini, O plumbatis cadi Oc. O relicia sunt corpera in codem loco juntà Insulam Lycaeniam. Così anche il corpo di S. Calepodio si può dir buttato in Tevere dallo stesso ponte in faccia dell'Ifola: Cujus corpus jastari pracepit in Tiberim ante Insulam Lycaoniam. In luogo del Janucleuse, e del Palacino, i quali son taciuti, nella Notitia si legge uno detto Probi. Sembra al Panzirolo denominato dell'Imperator Probo, che haver fatti molti ponti scrive Vopisco: ma se in Roma, ò altrove io non sò.

Del Vaticano si veggono i pilastri presso S. Spirito. E' detto anche Trionfale; Paticano deue anche ma ch' i soli nobili vi passassero, come il Fulvio, il Marliano, & altri asseriscono, Trionfale. non sò con quale autorità, o inditio possa affermars. Il nome di Trionsale al ponte derivò facilmente dal Campo Vaticano, che Trionfale esser stato detto nella vita di S. Pietro si legge.

L'Elio haver presso il nome da Adriano, ch'il fece, Spartiano narra in quell' Imperatore: Fecit & sui nominis pontem, & sepulcrum juxta Tiberim. Il qual ponte essendo in faccia, e congiunto alla gran mole, non haver trasmesso altrove, chè a quella, può argomentarsi. Hoggi hà nome di S. Angelo, donde l'ha il Castello, Dette Sent' a cui è contiguo. L'antica sua figura si ravvisa nel seguente rovescio d'una meda-

glia d'Adriano trà le raccolte dall'Erizzo.



Il Milvio da Marco Emilio Scauro, che lo fabricò, si come l'Autor De Viris Illui Dette Melle. stribus dice, pigliò il nome, che poi corrotto in Milvio, pronunciasi al presente Molle. Poco, ò nulla ha dell'antico sopra i pilastri. Fù rifatto da Nicolò Quinto Pontefice. Fanno d'esso molte mentioni gli Scrittori, ch'io lascio di riserire.

Quattro ponti anche surono sul Teverone, etutti vi durano. Uno si è il Sala-Pinti ful Te rio nella via Salaria; l'altro il Nomentano nella Nomentana; il terzo il Mammolo, quarto il Lucano ambi nella Tiburtina; i quali esser stati fatti è da chi selciò quelle strade, ò forse anche prima, è probabile. Il Salaro in un bell'epigramma, ch'è inciso in marmo nella sua sponda sinistra, risatto da Narsete si legge; & esser' ivi stato ponte antichissimo sin nel tempo dell'assalto, che Roma hebbe da'Galli par te-Rimonio Livio nel 7. libro: Eo certe anno Galli ad tertiti lapidem Salaria Via transpontem Anienis castra babuere; Le quali, benche possano interpretarsi del luogo, ove fù poi fatto il ponte, nulladimeno in senso più dritto portano, ch'il ponte allhora fosse in essere. Il Nomentano sortì il nome dalla via, sù la quale stà, e Namentane con poco, ò nulla di mutatione si dice hoggi Della Mentana. Il Mammolo, ò Marinolo. Mammeo esser' opra, à cosa almeno ristorata da Alessandro Severo, à da Mammea sua madre dichiara il name. Nel Lucano si legge Tiberio Plautio, il quele

Salaro .

Zlio.

Angelo.

d lo sete, d lo riferci, e sorse su quel Tiberio Plautio, che accompagno Claudio nell'impresa d'Inghilterra, e di cui si legge nel Grutero un' inscrittione a carte CCCCLIII, ch'io per brevità tralascio.

### L' Acque.

### CAPO QUARTO.

C Ul principio di Roma, quand'ella oltre al Palatino, al Capitolino, all'Aventi no, & al Celio non si stendeva, l'acqua del Tevere con que' pochi fonti, che da colli, à a pie di quelli scaturivano, pote bastarle; ma ingrandita poi sul Quirinale, sul Viminale, e sù l'Esquilie lungi dal Tevere, e da que' piani, dove cavando pozzi trovavasi facilmente acqua, hebbe necessità di condurla d'altronde; e con tutto ciò per 441. anni ne se di meno. Così, ò poco diversamente nel primo de gli Aquedotti Frontino discorre. Finalmente il lusso, e la vastità di Roma cresciuti, tante ne condusero per uso di Terme, di Fonti, di Naumachie, di stagni, e d'altro, ed in... tanta quantità, e con tanta spesa di persorate montagne, di lunghi, e sublimi tratti d'archi, sù i quali furono fatti scorrere per l'aria i fiumi, e con tanta cuta nel conservarli dal medesimo Frontino spiegata, ch'il solo considerarlo porta stupore : ond' è, che sopra l'altre maravigliose opere della Romana magnificenza da Dionigi nel 3. e da Strabone nel 5. s'ammirano gli aquedotti, le chiaviche, e le strade selciate. Cassiodoro nell'epistola 7. del libro 6. così ne scrive: In formis autem Romanis pracipuum est, ut fabrica sit mirabilis, & aquarum salubritas singularis. Quod enim il. luc flumina quafi constructis montibus perducuntur, naturales credas alveos soliditates Samorum, quando tantus impetas stuminis tot seculis sirmiter potuit sustineri.

L'acque antiche native di Roma hoggidi, trattone l'Almone fiumicello, che Almone fuori delle porte di S. Sebastiano, e di S. Paolo scorre al Tevere chiamato Acquataccio, sono restate tutte sotto le rovine sepolte. Furono, l'acqua di Mercurio pres Mercurio. so la medesima porta di S. Sebastiano, che scaturiva a piè d del Celio, d dell'Aven- sugmo di tino, lo stagno di Juturna a piè del Palatino nel Foro, la sonte del Lupercale, che latarna. dalla caverna Lupercale detta del monte medesimo usciva, le Lautule acqua calda Inpercale. nascente pur nel Foro a piè del Campidoglio presso al Giano Gemino, in ultimo la Lamale. fonte di Pico, e di Fauno sorgente in una spelonca sotto l'Aventino, Acque tenute Fonte di Pianticamente per religiose. Non vi pongo in conto la sonte d'Egeria, come non me di Pane solo suori, ma anche troppo lontana da Roma, ne la Petronia, di cui nella Re-

gione 9. parlai.

Delle portate da lungi la prima su l'Appia, condotta da Appio Claudio cognominato poi Cieco, essendo egli Censore l'anno 442. di Roma, quando ancor la Via Appia sù da lui selciata. Livio nel 9. Censura clara eo anno App. Claudii, & C Plautii fuit, memorie tamen felicioris ad posteros nomen Appii, quod O' viam munivit, O aquam ad Urbem duxit, eaque unus perfecit, quia ob infamem, atque invidiosam Senatus lectionem verecundia victus Collega Magistratu se abdicaverat; Appins jam deinde antiquitàs instam pertinaciam samilia gerendo solus censuram obtinuit. Di questa così scrive Frontino: Concipitur in agro Lucullano via Pranestina inter lapidem sextum, & offavum diverticulo sinistrorsum passum DXXC. habet longitudinem à capite usque ad Salinas (qui locus est ad portam Trigeminam) passum undecim millium centum nonaginta. Subterranco rivo passaum undecim millium centum triginta, substru-Silone supra terram opere arenato pronime ad portam Capenam passum LX. e vi foggiunge: Rivus Ripa sub Celio monte, & Aventino offus emergit, ut dinimus, infra clivum Publicii. Siche l'acqua Appla dalla via Prenestina piegando verso quella.

via, che Appia haveva nome, entrava in Roma preso la porta Capena, sopra di cui passando, rendevala humida: ond'è, che Giuvenale bagnata, e Martiale piovosa la dicono. Quindi nella valle trà l'Aventino, e'l Celio, costeggiando sorse le radici dell'Aventino perveniva alla porta di quel colle dietro alla Scola Greca; ove la contrada detta Le Saline terminante alla porta Trigemina haveva il principio. Hoggi chi suori della porta di S. Sebassiano torcendo a mano manca verso la Latina và lungo le mura dopo non molti passi di salita può osservar'in terra uno straccio d'aquedotto, ch'ivi si congiunge con le muraglie; e se il suo mastello, in cui l'acqua a diversi usi particolari, e publici era divisa, su trà la punta dell'Aventino, e la Scola Greca, era facilmente quel gran massiccio, di cui scrive il Bibliotecario in Adriano i Diaconiam Santia Dei Genitricis, semperque Vivginis Maria Schola Greca, qua appellatur Cosmedin, dudum brevem in adisciis existentem sub ruinis positam restauranti. Nam maximum monumentum de Tiburtino tuso super cam dependens per anni curriculum plurimam multisadinem congregans, multorumque lignorum struem incondens demolitus est.

Ben porge maraviglia, ch'essendo nel tempo d'Appio più de' bassi contorni dell' Aventino bisognose d'acqua l'Esquilie remote dal Tevere, e da luoghi bassi, non pensase egli a provederne quella parte della Città; anzi essendo quell'acqua presa dal campo Lucullano presso la via Prenessina più diritta all'Esquilie, ch'allà porta Capena, non saprei per qual cagione sosse altrove distorta, se il leggerla nel medesimo Frontino delle più basse acque venute in Roma, e l'udirne accagionata l'imperità di que' tempi nel livellare, o'l credere satti ad arte sotterranei gli aquedotti, per torsi dalla vista de' nemici (già che dell'acqua Appia dopo il lungo tratto delle undici, e più miglia sotterranee, i soli so. passi d'opera arcuata, esser stati dentro la Città, & haver' havute il principio sù la porta Capena è certo) non.

mi appagasse.

Da Frontino si soggiunge, esser stata l'Appia supplita con un ramo dell'Alsetina: Jungitur ci ad Anionem veterem in confinio Hortorum Torquatianorum Alfetina Augusta ramus milliario \* in supplementum ejus addito cognomento decem Gemellorum. Ma è impossibile, che l'Assietina acque più bassa dell'Appia, e che solo serviva per il Trastevere, anzi ivi non per altro, chè per la Naumachia, e per gli horti, nè mai per bere, le non in casi di bisogni, quando si risarcivano i ponti, per i quali l'altre acque passavano, comunicasse un suo ramo coll'Appia suori di Roma, e perciò suori della porta Capena, ove dalniun ponte potè esservi portata sopra il Tevere? Direi perciò sicuramente, che la parola Alsetina fosse giunta apocrisa, e che l'Appia ricevelle supplimento dalla Vergine, detta anche per testimonio di Dione Augusta, ò da alcun rivo vicino alla Vergine, come delle parole di Frontino, che immediate seguono, si può raccorre: Hit via Pranestina ad milliarium sextum diverticulo sinistrorsus passum DCCCLXXX. proxime viam Collatiam, accipit fontem, cajus dutius usque ad Gemellos &c. Il qual sorgivo esser stato presso quello della Vergine, non può negarsi , e'i vedremo in breve ; nè l'Alfietina può esser sognata colà. Frontino altrove la dice non Alsietina, ma solo Augusta; Ad Gemellos, qui locus est intra Spem Veterem, ubi jungitur cum ramo Augusta; ove un'altra scorrettione non meno manisesta si scorge: Intra Spem Veterem, cioè presso la porta Maggiore l'acqua Appia già mai non pervenne. Il testo portato sopra insegna doversi leggere: Intra Anienem Veterem, cioè a dire di quà dal luogo, ove coll'aquedotto dell'Appia quello dell'Anicne vecchio s'univa; ove fuori della porta Capena esser stati gli horti, il bagno, e'l lago di Torquato dissi nella prima Regione.

Eutropio nel secondo libro dice, haver' Appio condotto l'acqua Claudia; ma dal cognome del medesimo Appio prende l'equivoco. Lo Scrittor del libro De Viris

Illustribus dice l'Aniene, errore sì, ma non così grosso.

L'Aniene Vecchio su 39. anni dopo, cioè a dire l'anno di Roma 481. condomo

Aniene Vecchie

da Manio Curio Dentato, e da Lucio Papirio Curlore Censori en manubiis bostum. lo Scrittot De Viris Illustribus dice: Exmanubiis de Pyrrho captis scrive Frontino. Prendevasi dal Teverone: Concipitur ( Prontino dice ) Anio vetus supra Tibur XX. milliario extra portam Romanam, ubi partim in Tiburtinum usum distribuebatur, partim Romam deducebatur, que minus salubris in bortorum irrigationem, atque in ipsus Vrbis sordida existeret ministeria. Dustus ejus babebat longitudinem passum XLIII. millium; ex co rivus crat subterrancus passuum XLII. substructione supra terram pasfum DCCII. E più lotto: Incipit distribui vetus Anio Vico Publicii ad portam Trigeminam, qui locus Saline appellatur. Siche possiamo conchiuderne, che per minor spesa sosse fatto entrar' in Roma su l'aquedotto dell'Appia, a cui congiungevas, doverano gli horti Torquatiani, e'l luogo detto Dieci Gemelli, come le parole mel parlar dell'Appia portate già ci mostrarono, & hebbero i castelli l'una, e l'altra contigui sul fin del Vico Publicio presso le Saline, di maniera che il gran massiccio da Anastasio descritto, facilmente su il castello doppio dell'una, e deil'altr'acqua.

La Tepula lungo tempo dopo, cioè l'anno di Roma 628, nel Consolato di Marco Plautio Hipseo, e di Fulvio Flacco su condotta, per relatione di Frontino, da... Caio Servilio Cepione, e da Lucio Cassio Longino Censori: Concipitar (segue egli) via Latina XI.milliario diverticulo cuntibus ab Roma dextrorsus sub terra priùs, deinde arcuato opere. Julia post adminta ab Agrippa. Hujus aqua fontes nulli sunt: venis quibusdam constat, que interrupte suerunt in Juliam. Caput ergo ejus observandum est s piscina Julia; di cui soprassiedo il dir più; perche nel parlar della Giulia converrà

compirne il discorso.

ı

La Martia su poi condotta da Quinto Martio detto Rè nel tempo della sua Pre- Martia i tura, di cui Plinio nel libro 36. al c. 15. Sed dicantur vera assimatione invilla miracula, que Q. Marcius Rex fecit. Is jussus de Senatu aquarum Appiæ, Anienis, Tepulæ dullus resieure, novam à nomine suo appellatam cuniculis per montes actis intra Pratura suç tempus adduxit. Esser ciò stato prima pensiero del Rè Anco Martio dice il medesimo Plinio nel 3. del 31. ma con poca credibilità, come dal Donati s'osserva: Cum to Rege ( sue parole ) longe à ditione Romanorum tam ipsa, quam Regio, in qua orithatur, Romanis esset ignota: cotanto è lungi, che dal Rè Anco Martio fosse ella condotta, come ad altri dalle parole di Plinio è paruto di raccorre. Della bontà di quest'acqua il medesimo Plinio nel 3. del 31. Clarissima aquarum omnium in toto orbe frigoris, salubritatisque palma praconio Orbis Martia est inter reliqua Deum munera Urbi tributa; e più sotto: Horum amnium comparatione differentia supradista deprebenditur, cum quantim Virgo tattu, tantim prastet Martia baustu. Quindi Frontino dice così distribuite in Roma l'acque, ut Martia tota potui serviret, relique verd aliis usibus assignarentur. Il suo principio da Plinio nel citato luogo si spiega: Vocabatur bac quondam Aufeia, fons ipse Piconia. Oritur in ultimis montibus Pelignorum, transit Marsos, & Fucinum lacum, Romam non dubie petens. Mon spetu mersa in Tiburtina se aperit IX. M.P. Fornicibus structis producta. Frontino scrive di sette sole miglia sopra terra. Strabone la dice nascere dal lago Fucino, hoggi Di Celano, nè affatto erra; poiche da quel lago l'acqua esce, come che il primiero suo sonte da Strabone non osservato si taccia. Quello, che Frontino n'hà lasciato scritto, eccolo: Concipitur Martia via Valeria ad milliarium XXXIII. diverticulo euntibus ab Urbe Roma dextrorsus millia passum VI. Sublacensi. Habet longitudinem d capite ad Urbem pass. LX. millium, & DCCX. semis. Destinata per bere a tutta la Città, non tutta per un luogo v'entrava. La parte, ch'al Celio, & ad altri luoghi al Celio soggetti dovea servire, per la porta Maggiore v'era introdotta, come coll' occasione della Giulia dirò frà poco. Di quella, che per l'Esquilie dissondevasi, durano molti archi, & un castello trà S. Eusebio, e S. Bibiana, sul quale i Trosei di Mario dissi esser stati, e la dirittura di quegli-archi sa scorgere, che trà le porte-Maggiore, e di S. Lorenzo ella entrava; e che fossero della Martia dalla loro altezza Kk

ben'osservata n'accerna. Un' altra parce haver caminato can le musa into mila porta Viminale, che dietro alle Terme Diocletiane era, non si legge solo in Front ine dov'egli dice. Que ad libram collis Viminalis jungitur. Inter " enntes ad Viminales portam deveniunt, ubi rursus emergant; ma di più l'inscrittione, ch'è sù la porta

di S. Lorenzo A fede, che ivi caminava con le mura.

Haverla restituita Marco Agrippa scrive Plinio nel luogo portato, e Dione anch' egli nel 40. aggiungendovi, che a molti altri luoghi della Città la distese. Hoggi tovinati in buona parte i suoi aquedotti cade nel Teverone, con cui meschiata và al Tevere; e piacesse al Cielo, che alcun Pontesce la riconducesse; non perche, dopo tolto coll'uso de' panni lini mutati, e lavati spesso l'abuso delle tante Terme, Roma non habbia acque a sourabbondanza, ma per la sua cotanto lodata bontà. Gli antichi suoi aquedotti si trovano spesso ripieni d'un marmo bello, che chiamamo Ala-

bastro satto d'acqua, e terra impetrite.

La Giulia nel Campo Lucullano nasceva Via Latina ad milliarium ad Orbe XII. Fù condotta da Agrippa nel Consolato d'Augusto, edi Lelio Volcatio l'anno 721. di cui Dione così dice nel 48. Hoc sodem tempore aqua dilla Julia dulla canalibus in Orbem fuit, sussague vota bello contra percusores tune completa à Consulibus; e le si dice dato il nome di Giulia da un certo Giulio, che la trovò. Frontino: Acquiftaque ab inventore nomen Julia datum. Del suo principio con egli scrive: Julia ad caput mensura iniri non potult, quoniam ex plutibus acquistionibus confat, & ad VI. ab Urbe milliarium universa in piscinam recipitur, ubi dat quinaries MCCVI. Scotreva melcolata con la Crabra, ma Agrippa separandola volle condurla schietta: seu quia (della Crabra) usum improhaverat, seu quia Tuseulanis possesseribus relinquendam credebat, secondo Frontino. Ben l'uni (come si è detto) con la Tepula. forle perche niuna delle due separata era di tanta quantità, di quanta ciascheduno de gli altri aquedotti; nè l'intera spesa di special conduttura vi conveniva. Si può daciò congetturare, che la Giulia fosse un raccolto di più vene del territorio di Frascati, ò di Grotta Ferrata, le quali prima nella Marrana (che fu l'antica Crabra) entranti di passo in passo, e poi da Agrippa per lo spatio di sei miglia unite in una particolar piscina, acquistavano nome d'acqua Giulia da chi n'inventò l'unione; sicome dell'altra perte della Via Latina (e potè essere nel territorio di Marino) su

assai prima fatto della Tepula. Queste due acque dunque entravano congiunte in Roma da principio, ma di poi nel tempo di Frontino distinte, alcome egli stesso mostra dicendo nel primo: Una autem Julia, Martia quoque, qua Tepula intercepta, ficut supra demonstravimus, rivo Julia accesserat nunc à piscina ejusdem Julia modum accipit, ac proprio canali, ac nomine venit . O d piscinis in coldem arcus accipiuntur. Summus iis ef Julia, inferior Tepula, deinde Mortis, qua ad libram Collis Viminalis jungitur : e nel 2; ove l'altezze di tutte l'acque divisa: Tertium locum tenet Julia, quartum Tepula, debine Martia. Gli archi dunque della Martia portavano ancor la Tepula, e la Giulia alquanto più alte; di ciascheduna delle quali una parte entrava per la porta Maggiore, ove effet stati gli horti Pallantiani nella Regione 5. dicemmo. Quivi hebbero i castelli, da' Quali una parte entrava per l'Esquilie, parte verso il Celio erano indrizzate. Il medesimo Frontino; Prius tamen pars Julia ad Spem Veterem excepta castellis CCCII. montis usibus disfunditur. Martia autem parte sui post bortos Pallantianos in rivum, qui vocatur Herculaneus, delicit se per Colium; e la Giulia tra l'altre alquanto della Claudia vi riceveva: Accipit sutem post bortos Pallantianos en Claudia quinarias CLXV. Chi perciò fuori della Porta Maggiore presso al sinistro lato d'essa osserverà la muraglia, vedralla da uno firaccio d'aquedotto interfecata con tre forami uno foura l'altro, i due più alti (ch'essere della Giulia, e della Tepula dovettero) assai piccioli, & alquanto maggiore l'infimo, ch'era della Martia. Le scorgerà meso alte della Claudia, e dell'Aniene Nuovo, de' cui aquedotti si conservano ivi appres-

Cialia.

To I refidul, sì come incomparabilmente più alte dell'altre quattro acque per appunto secondo l'ordine, che da Frontino se ne porta, e del quale in ultimo ragionerò. Un'altra parte haver seguito con la Martia, e la Tepula le mura fino alla Porta Vizninale hò già detto fopra: e forse nel castello, che aucor dura sotto il Trosei di Mario presso S. Eusebio, i tre forami, che vi si veggiono al pari, dissondevano aucor' ivi le medesime tre acque distintamente. Hoggi è credibile, che rotte l'anticheforme, eguafte le piscine, la Giulia, come ancor la Tepula, siano ritornate a gli

antichi, e naturali loro corfi nella Matana. La Vergine dal medefimo Agrippa quattro anni dopo il terzo suo Consolato: Pergine: cioè a dire l'anno 735. su condotta l'econdo Frontino, escendo Consoli Caio Sentio, e Spurio Lucretio. Plinio nel 3. del 31. Agrippa, & Virginem addunit ab oliavi lapidis diverticulo, 11.mil.pafs. via Pranestina juxt d Herculaneum rivum; quem resugiens, Virginis nomen obtinuit. Il qual principio è diversamente rappresentato da Frontino: Concipitur ergo via Collatina ad milliarium offavum paluftribus locis fignino circumictio ebrinendarii staturiginii causa. Adjuvatus en compluribus aliis acquistionibus venit per Itgitudinem passul XIIII.mil.CV.en rivo subterranto passul DXL.opere arcuato passul DCC. Ma il sito del gran sorgivo dell'acqua Vergine, ch'è nella Tenuta di S. Maria Maggiore, detra Salone, lungi da Roma otto miglia in luogo palustre, come da Froncino fi descrive, e non iontano dalla via Prenestina antica due miglia intere, è prova evidente, che Plinio narra il vero: nè perciò il Testo di Frontino è scorretto; poiche la via Collatina, ch'alla Tiburtina esser stata prossima dissi col Cluverio, alla... Tenuta di Salone più della Prenestina dovette accostarsi; e Frontino stesso nelle parole de me un'altra volta portate dichiara evidente fra le vie Prenestina, e Collatina la vicinanza, dicendo: Hit via Pranssina ad milliarium sentum diverticulo finistrorsus passum DCCCCXXX. proxime viam Collatinam accipit sontem &c. Da Sa-Ione paffa l'acqua Vergine per un'altra Tenuta detta Bocca di Leone,e giunta preffo al Ponte della Mentanà piega a finistra non verso la Porta Pinciana, come altri credono, ma secondando il declivo del monte verso la vigna di Papa Giulio, & entrando in Roma presso Muro Torto, và con le radici del Pincio sin sotto la Trinità de' Monti - Qui si divide in due rami di condotto pur' antico, uno verso la strada chiamata perciò De' Condotti, e la Naumachia di Domitiano, l'altro verso la Fontana di Trevi; i quali davano a tutto l'antico piano del Campo Marzo, e delle Re-

gioni settima, e nona acque abbondanti. Perduta, Pio IV. la ricondusse; prima del quale per opera di Nicolò V. e di Sisto IV. veniva solo quella poca, che presso Ponte Salaro si coglie, la quale esser'una delle acquisitioni da Frontino dette può argomentarsi. Di questa dovette alcuna. parte far' anticamente fontana nel Bosco d'Anna Ferenna, che (come col Cluverio .dissi) era presso'l Tevere di quà dall'imbocco del Teverone, cantando Martial

nell'epigramma 171. del primo libro:

Et quod virgineo cruore gaudet Anna pomiserum nemus Perenna.

De gli archi, che poi sotto il Monte Pincio non lungi dalla moderna sontana di Trevi havevano il principio, portai nella Regione settima l'inscrittione registrata dal Fulvio, e dal Mafliano, i quali haver seguito per lo spatio di 700. passi sino al

Romano Seminario mostrai parimente.

Fù detta Vergine, secondo Frontino, quòd queventibus aquam militibus puella Virguncula quasdam venas monfiravit, quas secuti qui soderant, ingentem aqua modum invenerunt. Ædicula fonti apposita bane Virginem pictam ostendit. Plinio nel citato luogo dice: Juxtà Herculaueum rivum, quem refugiens, Virginis nomen obtinuit, L'altra etimologia da Cassiodoro addotta nella 6. epistola del 7. libro: Currit aqua Virgo sub delestatione purissima, que ided sie appellata treditur, qued mullis sordibus pollugiur, su forse consideratione de' meno antichi. Elserle stato da Agrippa date Kk 2 nome

nome d'Augusta scrive nel libro 54. Dione : Aquam, que Virge pesabater, propri sumptibus Agrippa adduxit, Augustamque nominavit:ma perch'il nome speciale d'Au-

gusta su poi dato ad altr'acqua, restò a questa l'antico di Vergine.

Alfinina. Augusta .

L'Alsietina su quella, che da Augusto condotta nello stesso, ò in poco diverse tempo da quello della Vergine, Augusta su detta. Frontino: Concipitur ex lace Alfetino Via Claudia milliario XIV. diverticulo dextrorsus pass. VI. millium D. duliu efficit longitudinem passum XII. millium CLXII. Onde è certo, che del Lago nomato di Martignano a destra della Claudia si traheva, come dal Cluverio s'argomenta; & è quell'acqua, che per sotterraneo cunicolo da quel lago uscendo passa per la via Cassia avanti all'hosteria dell'Isola; acqua poco buona, come Frontino dice: Duç ratio moverit Augustum providentissimum Principem producere Alsetinam aquam, que vocatur Augusta, non satis perspicio, nullius gratie, immò & parum salubrem . & nusquam in usus populi fluentem, nifi forte cum opus Naumachia aggrederetur, ne quis salubrioribus aquis detraberet, hane proprio ære perdunit, & quod Naumachia ca perat superesse, bortis subjacentibus, & privatorum usibus concessit. Solet tamen ex Transiberina regione (facilmente in Transliberina regione) quoties pontes reficiuntur, & à citeriore ripa aque (manca qui evidentemente qualche parola ) ex necessitate in subsdium publicarum salientium dari. Non potendo altro essere il senso corrente, che per necessità d'acqua nel Trastevere, quando per la resettione d'alcun ponte nonvi potevano andar l'altre, che Roma haveva, essersi usato supplire coll'Alsetina. ln un' altro luogo pur tronco manisestamente si scorge pariar Frontino dell' acqua medelima : Alfi ' & inde advettus est in Naumachiam, non ejus causa videtur fattus.

ABLEHA.

Augusta su anche detta un'altr'acqua, che Augusto imboccò nella Martia d'ugual bontà per supplimento di quella, che tal'hora nelle siccità estive calava. Frontino: Idem Augustus in supplemente Martie, quoties siccitates agerent, auxilio aliam aquam ejusdem bonitaits opere subterranco perduxit usque ad Martie rivum, que ab inventore appellatur Augusta. Nascitur ultra sontem Martia, cujus ductus, donec Martia accedat , efficit passus DCCC. Questa su imboccata poi nella Claudia , ma in guisa tale, che all'una, & all'altra supplisse. Il medesimo Frontino: Augusta fons, quia Mortiam sibi sufficere apparebat, in Claudiam derivatus est, manente nibisominus prasidiario in Martiam, ut ita demum Claudiam aquam adjuvaret Augusta, si eam ductus Martie non caperet, la qual'acqua non venendo in Roma per forma distinta, non su computata per diversa dalle nove.

Clandine

Della Claudia su prima da Caio Caligola Imperatore cominciato l'aquedotto, e da Claudio suo successore persettionato. Di bontà dopo la Martia si giudicava la migliore. Prendevasi da due fonti nomati Ceruleo, e Curtio per la via di Subjaco. Fonti Cern- Frontino: Alteri, quod ex fontibus Caruleo, Curtioque perducebatur, Claudia nomen lesse Curis datum. Hat bonitate proxima Martia. Da Suetonio nel 20. di quell' Imperatore al Curtio s'aggiunge il nome d'Albudino: Claudia aqua gelidos. O uberes sontes, quorum alteri Cerulco, alteri Curtio , & Albudino nomen est, simulque rivum Anienis novo lapideo opere in Urbem perduxit, divisitque in plurimos, & ornatissimos lacus. Del suo principio Frontino così dice: Concipitur Claudia aqua via Sublacenfi ad milliarium XXXVIII. diverticulo sinistror sum intra passus CCC. ex dictis fontibus amplissimis, & speciosis Ceruleo, qui à similitudine appellatus erat, & Curtio. Claudia dutius

babent longitudinem passum XLVI. millium.

Questa col nuovo Aniene surono le più alte acque di Roma per detto non solo di Frontino, ma anche di Plinio nel c. 15. del libro 36. Vicit antecedentes aquarum ductus novissimum impendium operis inchoast à C. Cesare, & peralli à Claudio. Quippe à lapide quadragesimo ad cam excelsitatem, ut in omnes Vrbis montes levarenter, infumere Curtius, atque Caruleus fontes. Del quale aquedotto è parte hoggi in piedi fuori della porta di S. Giovanni per la via, che và a Frascati, e Marino, e per il medelimo ma più bassa, viene l'acqua Felice da Sisto V. condotta. Poco lungi dalla Porti.

Maggio-

Maggiore accostàtosi alle mura della Città si scorge, che al manco lato della medesima porta egli entrava. Frontino dice, ch'i suoi archi finivano presso gli horti Pallantiani, dove una parte dividevasi in sistole, un'altra per altri archi satti poi da Nescone passava per il Celio sino al Tempio di Claudio in sì grand' altezza, ch'indi potè agevolmente andar' all'Aventino, e al Palatino. Gli horti Pallantiani dicemmo perciò essere poco dopo entrata la Porta Maggiore; già che sin presso alla Porta gli archi per buon tratto delle mura ancor si scorgono, benche murati; presso alla Porta porta la divisione dovette farsi. De gli archi Neroniani si veggiono quasi contistuati i residui poco dalla porta lungi, sin presso alla Chiesa di S. Giovanni, e Paolo, nella vigna contigua, donde la divisione potè cominciare; poiche una parte verso l'Aventino haver corso sì l'arco, ch'alla Chiesa rovinata di S. Tomaso detto perciò Informiss'appoggia, nella Regione seconda già l'additai: Dell'altra parte, sotto S. Giovanni, e Paolo, nella valle, ch'è tra'i Celio, e'l Palatino altri archi si veggiono, sù i quali al Palatino passava.

Gli archi Neroniani hoggi appaiono di materia lateritia, ma gli altri, che sonfuori delle mura satti di grosse pietre quadrate danno inditio, ch'ancor questi sossero di non minor magnificenza: onde quel, che hoggi se ne vede, su incamisciatura satta loro sorse in tempi meno selici; e sacilmente su quel ristoro, che a gli
antichi aquedotti haver' ordinato il Rè Teodorico addita l'epistola 6. del libro 7. di

Cassiodoro.

L'Aniene nuovo su anch'egli un rivo preso dal Teverone per la via di Subjaco 70, 42. miglia lungi da Roma; e sù l'aquedotto della Claudia, ma con più alto canale portato; di cui Prontino: Anio Novus Sublacensi via ad milliarium XLII. in suo rivo excipitur en flumine. Intorno alla qualità sua soggiunge: Quod cum terras cultas cirsum se babeat soli pinguis, & inde ripas solutiores etiam sine pluviarum injuria limosum.O turbulentum fluit; ideoque à faucibus ductus interposita est pisseina limaria, ubl inter amnem, O'specum confiseret, & diquaretur aqua. Sic quoque quoties imbres superveuerunt, turbida pervenit in Urbem. Assai meglio era il rivo Ercolaneo, che v'entrava: Jungitur ei rivus Herculaneus oriens eadem via ad milliarium XLIII. è regione fontium Claudia trans slumen, viamque, natura purissimus, sed mixtus gratiam splendoris sui amittit. Il suo tratto dal medesimo Frontino vien delineato così: Dustus Anienis novi effeit pass. LVIII. millium CCC. opere supra terram passus IX. millium CCCG; & ex eo substructionibus, aut opere arcuato superiori parte pluribus locis passus XII. millia DCCC; & propius Vrbem à XII. milliario substructione rivorum passus DCIX. opere arcuato passus VI. millia CCCCLXI. Perveniva (come dissi) in... Roma con la Claudia; e perciò come quella hebbe presso la Porta Maggiore il suo primo castello, da cui si cominciava a dissondere per la Città; uno de' cui rami pervenne alle radici dell'Aventino. Pervenit in regionem via Nova ad Hortos Afinianos, unde per illum trattum distribuitur. Retius verd ductus secundum Spem Veterem veniens intra portam Esquilinam in altos rivos per Urbem deducitur. Fù l'aquedotto dell'Aniene nuovo rifatto da Frontino, il quale deputato a ciò da Nerva, com'egli dice, diviselo, come ancor se dell'altre acque, che in Roma prima meschiandosi toglievano alle migliori la bontà luro nativa.

Ecco tutte l'acque da Frontino trattate; delle quali se più distinti io non porto i residui de gli aquedotti, che se ne ritrovano suori di Roma, conviene appagarsene; poiche non solo ogni fabrica d'aquedotto hà dentro al sesto meglio sossenute più acque, sicome afferma Frontino; ma anche l'andarli ricercando per le campagne tanto dentro, quanto di là dal sesto miglio, sarebbe stata fatica altrettanto grande, chè vana, per esserne buona parte distrutti, e per lo più occulti sotterra. Le ioro altezze sono dal medesimo Frontino così distinte: Altismus est Anio Novus; Proxima Claudia; Tertium locum tenet Julia; Quartum Tepula; De binc Martia, que capite etiam Claudia libram aquat; Sentum tenet locum Avio Vetus; sequitur banc li

Aviene man

pr.am

bran Virgo; Deinte Appia: Ompibus beintlior Alfatina, que Transibirina Regioni. Es maxime subjucentibus locis servit. Il qual'ordine a chi filimmente offerva, & esamina

i residui de gli antichi aquedotti, interamente giusta riuscirà.

Tutte l'acque dunque del tempo di Frontino eran nove: ma Plinio le dice solo sette nel 15. del libro 36, parlando delle chiaviche, nelle quali imboccavano al sime tutte: Per meatus corrivati septem annes, cur suque precipiti torrentium modo & c. Per rispossa si consideri, che la Giulia, e la Tepula venendo prima di Frontino meschiate insieme, surono con ragione poste da Plinio per un sol siume; e parlando egli delle Chiaviche di Roma, non del Trastevere, non vi potè intendere l'Alsetina, che oltre al Trastevere non si dilatava.

Altre acque esser state dopo Frontino condotte in Roma e certo. Vittore frà le prime, e l'ultime ne conta in sutto venti, la Notitia diciannove; ma perche in ciò si possono prendere groß errori, prima potendo spesse volte esser posti più fonti d'un solo aquedotto, come, oltre la Claudia, si legge la Cerulea in Vittore; secondariamente per haver molt' acque non nuove preso il nome da alcun' Imperadore, che ad alcuna nuova fonte, ò bagno, ò sabrica le distese, come quel ramo dell'acqua Martia, che Trajano per uso delle sue Terme portò all'Aventino, esser stato chiamato Acqua Trajana dissi, non sembra a me miglior ripiego, chè riserirci al numero, il quale da Procopio se ne racconta. Nel 4. della Guerra Gotica così egli scrive: Roma aqueductus decem, & quatuor numero sunt cocto ex latere per priscos bomines edipcati, & latitudine, & simul profunditate, ut equitans vir aliquis ipso cum equo per cos supernè evadere liberius queat: al quale come a persona, ch'in Roma lungo tempo dimorò con Belisario, e da quanto scrive si scorge, che informatione esatta pigliò d'ogni cola, il non dar credito non par ragionevole. Delle quattordici acque dunque le nove sono le raccontate da Frontino. Per compir l'altre ne restano cinque, che frà le registrate da Vittore possono ricercarsi.

Trajaza .

L'Acqua Trajana primieramente, oltre à quella, che hò detta da Trajano distesa à l'Aventino, esser stata acqua nuova condotta da lui in Roma dopo le nove da
Frontino trattate, molti rovesci di medaglie del medesimo Trajano sanno sede, ne'
quali oltre il leggersi l'acqua Trajana, si scorge improntato il sonte con la figura
d'un'huomo disteso presso l'urna. Esser questa venuta nel Campo Vaticano chiamato hoggi Borgo, insegna l'instromento della donatione delle cose del medesimo
Borgo, che se Carlo Magno alla Chiesa di S. Pietro, la cui particella su da me portata nel primo libro: A tertio latere sorma Trajana usque in Porta Aurelia irc. e
ne gli Atti di S. Giulio Senatore si legge: De biac justa sull'antoninus dustus est
a carnississa via Aurelia junta sormam Trajanam, ir capite plenus, la quale su facilmente quel grand'aquedotto sotterraneo, che dissi nel c. ultimo dell'Antico Veio ritrovarsi trà Formello, e'l Castello dell'Isola. Uno de' suoi sonti stimo quasi
certo esser stata quell'acqua, che nascendo sul consine trà Campagnano, e Formello, divide que' due territorii, e passando sotto la devota Chiesa di S. Maria del Sorbo mette nel siume Valca.

Sabatina .

La Sabatina essere la derivata dal lago Sabatino modernamente detto Di Bracciano, de Dell'Anguillara, de più tosto da più sorgenti, che sono presso quel lago, mostrasi dall'antico aquedotto durante quasi tutto: per il quale hà poi Paolo Quinto condotta nel Trastevere l'acqua detta da lui Paola, raccolta da i sopranominati sorgivi. Hoggi riesce acqua assai grossa; ma ne' suoi sorgivi è buonissima: onde s'argomenta, ch'il terreno, per cui l'aquedotto sotterraneamente passa, le dia la grevezza; e Domenico Castelli Architetto, che alla fabrica di que' condotti sù sorgintendente per Carlo Maderni, un di ragionandone mi soggiunse haver trovato, che gli Antichi v'havevano satto nel di dentro una sodera di grandi, e grossi mattoni, e di tal sorma, che stavano l'uno coll'altro incastrati, a fine che nè per sessure l'humore, di altra qualità del terreno potesse penetrarvi.

L

Le Ciminie facilmente del monte Cimino derivava. L'acque del lego Cimino, Ciminia come poco salubre, & insieme lontanissima, non meritava si gran spesa di conduttura. A piè de' monti Cimini non mancavano sorgivi grandi d'acque, & in specie me' territorii di Soriano, e di Vignanello. Il Panvinio la stima con la Sabatina. un'acqua medesima; con qual ragione non sò immaginariò, mentre della Saabatina l'antico aquedotto è stato tutto ritrovato, il quale non solo è dal monte Cimino lontanissimo, ma anche suori della dirittura tra'l Cimino, e Roma; nè di lui di là dal lago di Bracciano si trova più orma. Più vicino, e più diritto le sù quello della Trajana, in cui haver' imboccata hà meno di difficoltà.

Della Dannata a me par molto buono il congetturar del Donati, ch'ella fosse Dannata. l'acqua Crebra detta così, perche fu da Agrippa esclusa prima dalla Giulia, seu Crabra. quia usum improbaverat &c. la qual Crabra esser' hoggi la Marrana è sentenza comune. Da chi fosse poi condotta a Roma non si sà: ma l'esser stata condotta così sopra terra senza forma è segno, che per solo adacquamento d'horti, fò altro uso vile hà servito: nè fù condotta tutta, perche una gran parte và dirittamente a mettere

nel Teverone.

L'Antoniniana su un fonte, che Caracalla aggiunse alla Martia. Così dall'in- Antoniniascriptione, che sù la porta di S. Lorenzo si legge, io raccolgo.

IMP. CAESAR. M. AVRELIVS. ANT. PIVS. FELIX. AVG. PARTHIC. MAXIMVS. BRIT. MAXIMVS. PONT. M. AQVAM. MARCIAM VARIIS KASIBVS. IMPEDITAM. PVRGATQ FONTE. EXCISIS ET. PERFORATIS. MONTIBUS. RESTITUTA. FORMA. ADQUISITO ETIAM. FONTE. NOVO. ANTONINIANO. IN SACRAM. VRBEM SVAM. PERDVCENDAM. CVRAVIT

Oltre le nove acque di Frontino eccone trovate altre cinque, ch'in tutto fanno quattordici : e se quest'ultima non sembra forse da esser posta per uno de' principali aquedotti, già che nè pur l'Augusta, che nella Martia entrava, frà le nove di

Frontino si conta, potrà annoverarvisi la seguente.

L'Algentiana qual'acqua fosse io non sò, ma il nome sembra derivato da alcun. Algenia. luogo, e forse dal monte Algido, ch'è quello di Frascati, e di Rocca di Papa; da "". cui non è difficile fosse portata a Roma alcun' acqua. Nasce in buona altezza del monte Algido quel gran capo, che modernamente dal Cardinal' Aldobrandino condotto nel suo giardino di Frascati, Belvedere detto, sa tante maraviglie d'ingegnose fonti, e di giuochi; il quale vicino à Roma, e di copia d'acqua, e d'altezza cospi-

cuo non è gran fatto, che da alcun' Imperadore vi fosse tirato. Dell'altre contate da Vittore, e dalla Notitia, e specialmente di quelle, che da Anrelia. Imperadori hanno il nome, quali sono l'Aurelia, la Settimiana, la Severiana, l'Ales-Satimiana. sandrina, non si può sar giuditio, ch'elle sossero acque condotte di nuovo di suo- Severiana. ri, ma sole parti, e rami d'aquedotti, co' quali quegl'Imperadori nella Città distesero alcun'acqua antica a nuovi usi, come il ramo della Martia da Trajano condotta sù l'Aventino. Così l'Alessandrina par, ch'accenni Lampridio esser stata acquanon nuova, ma delle vecchie, tirata dall'Imperadore Alessandro alle Terme sue: In his Thermas nominis sui juxtà cas, que Neroniane sucrunt, aqua industa, que Alemandrina nunc dicitur. Della Settimiana poi, e della Severiana che diremo? Hanno ambedue il nome da Settimio Severo, il quale se havesse nella Città condotte due acque distinte, par duro, che gl'Historici non havessero fatta mentione pur d'una. Fece egli Terme, bagni, e più fabriche in Trastevere, e presso la porta Capena, dove Annia. più rami dell'antiche acque da lui distesi poterono haver que' nomi.

Restano l'Annia, e l'Erculanea. Dell'Annia non mi spiace il giuditio di Guido Panzirolo, che crede doversi dir' Ania, & esser stata l'acqua dell'Aniene. Vera-Kk 4

me nte il non legigersi in Vittore l'Aniene vecchio, nè il nuovo, sa non lievemente presumere, che nello scorso di più e più secoli quelle lunghezze di nomi Aniene Nuovo, e Aniene Vecchio sossero dall'uso scoreiate, e perciò l'acqua del Vecchio si dicesse compendiosamente Ania, & Annia, quella del Nuovo dal rivo Ercolaneo, che v'entrava, Erculanea solesse chiamassi. Ammesso ciò, l'aggiunte del nuovo Vittore, che sono Anio Novus, Anio Vetus, Albudina, Crabra, si scuoprono fredde, e vane aggiunte per supplirvi quell'acque, ch'altri non sapeva ritrovarvi.

Alfa. Soisa e Nella Notitia si leggono di più l'Alsia, e la Setina acque a me incognite, e per non dissimularne l'intero sentimento, da me non credute, essendo Sozze, e Palo, che su l'antico Alsio, luoghi più bassi di Roma. Ed io non stimo assatto inverisimile il sospetto cadutomi in mente, che questa non sia una delle solite inavvertenze de' Copiatori, i quali ingannati dalla diversità, con la quale è stata chiamata quest'acqua d'Halsentena, Halsetina, ed Halsentina, e trovandola replicata ne' codici, di un' acqua ne abbiano satto due, scrivendo in luogo d'Alsetina, Alsa, e Setina.

### Ze Chiaviche.

### CAPO QUINTO.

Chianicho Prime •

C E dell'altre cole antiche quasi ogni discorso s'è fatto a tentoni; nelle chiaviche 😨 come in cole sotterrance non soggette a gli occhi seguirà ciò maggiormente, onde dourà chi legge appagarsi di quel poco, che potrà dirsene. Le prime furono opra di Tarquinio Prisco a fine di seccare le paludi dell'acque ò sorgenti, ò piovane, che da' colli di Roma scolavano nelle valli. Livio nel primo: Infima Vrbis 10ca circa Forumaliasque interjettas collibus convalles, quia ex pluribus locis baud facile evelebant aquas, cloacis è fassigie in Tiberim dustis siccat. Lo stesso scrive Dionigi nel 3. Queste fatte di più rami trà il Campidoglio, il Palatino, e'l Quirinale non altrove poterono concorrere, chè nel Foro; donde l'acqua per una sola portavasi al Tevere: e perche non sotto edifitii, ma sotto strade publiche solevano all'hora farsi, come il medesimo Livio accenna nel sine del 5. Veteres cloaca primo per publicum dutie &c. hà molto del probabile, che per cotal chiavica dal Foro al Teverela strada all'hor detta Nova nel tempo del medesimo Tarquinio s'aprisse; col qual nome poi ancorche antichissima, su sempre chiamata. Se frà il Palatino, e'l Celio sece quelRè chiavica alcuna, questa non è verisimile, che cocorresse a quella del Foro coll' altre, essendo la sua via meno distorta, e più breve al Tevere, per la valle del Circo.

Closes Masfima .

La Massima, cioè à dir quella, che das Foro al Tevere portava l'acque dell'altre, esser stata opera di Tarquinio Superbo si narra da Livio nel primo: Foros in Circo faciendos, Cloacamque maximam receptaculum omnium purgamentorum Orbis sub terram agendam, quibus duobus operibus vix nova bec magnificentia quicquam adequare potuit. Per qual parte dunque diremo, che l'havesse Prisco indrizzate? e pur si sà, che gli stagni del Velabro, e del Foro surono seccati da lui, e la via detta Nova prima, ch'egli morisse, era fatta. La serie di quanto verisimilmente segui è facile, secondo il creder mio, a scorgersi. Accresciuti a Roma i monti Viminale, Esquilino, e parte del Quirinale, se non tutto, nuovi rami di chiaviche surono di mestieri fra monte, e monte a Roma ingrandita : ond' è argomentabile, che ò Superbo, ò prima di lui Tullio le accrescesse. Dionigi nel 4. le narra fatte da Superbo: Conatus es, ut opera ab Avo imperfecta relicta complerentur, nempe cloacarum ductus ab co copti ad Tyberim &c. E perche quella fatta da Prisco trà il Foro, e'l fiume non era più sorse habile a ricevere tante acque nuove. Superbo di maggior capacità, e magnificenza dovette rifarla. Oltre Livio narra ancor Dionigi la Massima esser stata opera di Superbo, dicendo della plebe nel Circo, e nelle Chiaviche faticante: Querebant aliqui spe-

Thiaviche di Tarquinio Enperbo .

Ebiarica Massima , cus, alil subterrancas soveas. O Cloacam majorem sordium Civitatis receptaculum devaflantes arcus intùs inventos O'6, ove forse intende le volte prima satte da Prisco.

Altre Chiaviche furono dipoi fatte da Marco Catone, e Valerio Flacco Censori. Chiaviche Livio nel 9. della 4. Opera deinde facienda ex pecunia in cam rem decreta- lacus ster- di Catone, a mendos lapide, detergendasque que opus esset cloacas: In Aventino, & in aliis partibus, di Flacco. què non dum erant Censores, saciendas locaverunt. Sù l'Aventino per il natural declivo del monte non su bisogno di chiaviche, e molto meno nel basso angusto srà l'Aventino, & il fiume : onde quelle, che fatte nell'Aventino dice Livio, facilmente furono nel fondo trà il monte, e'l Circo. Frà la bocca della Cloaca Massima, e i pilastri del ponte Sublicio due altre bocche antiche si veggiono; per una delle quali hoggi la Marrana, dopo scorsa la valle di Cerchi, sotterrandosi entra in Tevere. Era-

mo queste forse le fatte da Catone, e da Flacco nell'Aventino.

Finalmente Agrippa sotto Augusto non purgò solo le vecchie, per le quali scrive mel 49. Dione, haver' Agrippa navigato al Tevere, ma se anche delle nuove, di ma- L'Agrippa. niera che Roma si pote dir pensile, e navigabile sotterra. Dione al citato luogo, e più ampiamente Plinio nel 15. del libro 36. Praterea cloacas operum omnium dicu maximum suffossis montibus, atque (ut paulo ante retulimus) Urbe pensili, subterque navigata à M. Agrippa in Edilitate sua per meatus corrivati septem amnes, cur suque precipiti torrentium modo rapere, atque auferre omnia coasii. Una delle quali Chiaviche da Agrippa fatte è probabilmente quell'antica, che nel Campo Marzo da lui ornato di fabriche porta in Tevere presso a Ripetta l'acqua di Trevi, condotta da lui in Roma, e vi sa voltare un molino. Fù sorse anche d'Agrippa quell'antico chiavicone, che coll'occasione d'un'altro moderno cominciato da Gregorio XV. e da Urbano VIII. proseguito dal Tevere al Corso, & indi al Quirinale, & al Pincio con evidente commodo delle cantine diseccate, le quali prima solevano patir d'acqua, fù incontrato al fianco della Rotonda. Questo dalla via de' Chiavari piegando verso la Chiesa di S. Ignatio al Quirinale camina; & in esso più altre chiaviche dall'una parte, e dall'altra entrano pur' antiche, & alcune portano acqua, fi come una in specie con un capo assai grosso nel cavar, il sondamento della facciata di S. Ignatio su scoperta; da che e dell'antico siume Petronia, e di tant'altre acque nascenti all'hora in Roma, che hoggi non si veggiono più, ogni maraviglia fi potè torre. Un' altro se ne scuopri pochi anni sono frà l'Olmo, e Pasquino, e su cominciato a rinettare, ma non su proseguito. Così si scorge, che non solamente Roma frà collè, e colle, ma ancor' il piano del Campo Marzo su da Agrippa satto pensile fopra volte.

In tempi meno antichi haver Gregorio IX. Pontefice ripulite le vecchie, & an- Chiariche cor fatte delle nuove scrive il Platina, ch'esser deono parte delle moderne; e perciò di Gregorio

di sito assai meno basse dell' antiche.

S'ammirano cotali chiaviche da Plinio nel luogo additato, seguendo egli di scri- Encomii delverne: Insuper mole imbrium concitati vada, ac latera quatiunt (parla dell' acque, le Chiaviche che vi scorrono; ) altquando Tiberis retrò sust recipiunt slucius, pugnantque diversi Romane. aquarum impetus, & tamen obnixa firmitas refisit. Trabuntur moles interna tante non succumbentibus caveis operis: pulsant ruina sponte pracipites, aut impatia incendiis, quatitur solum terremotibus, durant tamen à Tarquinio Prisco annis DCCC. propè inexpugnabiles &c. Esaggerationi non minori ne sa Dionigi nel 3. Mibi sanè tria magnisicentissima videntur, ex quibus maxime apparet amplitudo Romani Imperii, Aquadu-Qui, Vie frate, & be Cloace reputanti non solum utilitatem operum, verum etiam impensarum magnitudinem, quam vel binc licet coniicere, quod, ut affirmat C. Aquilius, neglellas aliquando Cloacas, o non transmittentes aquas, Censores mille talentis purgandas locaverint, cioè a dire 600. mila scudi d'oro, somma da far' inarcare ogni ciglio. Strabone equali maraviglie ne scrive nel 5. affermandole tanto ampie, che duro consameras lapide pervias carris straventorum semitas reliquerunt, da cui non discorda

Plinio nel sopracitato luogo soggiungendo: Amplitudinem canis sam fietffe ( Tar. quinio Prisco) proditur, ut vebem seni longe onussam transmitteret. Dalle quali volte ancora duranti sono sostenute non solo strade, e piazze, ma per lo più fabriche d'altezza bene spesso smisurata con intera, e sicura Rabilità: onde l'encomio, che Cassiodoro in persona del Rè Teodorico ne sà nell'epistola 30. del libro 3. mon è hiperbolico: Que tantum visentibus conferunt suporem, ut aliarum Civitatum possint miracula superare. Videas illic fluvios quasi montibus concavis clausos per ingentia stagua decurrere. Videas Brustis navibus per aquas rapidas cum minima sollicismdine navigari, ne præcipitato torrenti marina possint naufragia sustinere. Hinc Roma sugularis quanta in te sit potest colligi magnitudo. Que enim Urbs audeat tuis culminibus contendere, quando nec ima tua possunt smilitudinem reperire? Magnificenza, à cui ilnon esser visibile sa gran pregiuditio : & invero, se s'ammira in Venetia la bella warietà delle frade frà l'acque, stupor non minore concepirebbono di Roma gli animi in vedere le gran volte, sù le quali sollevata una si vasta Città s'erge in aeresoura fiumi, e si può dir, ch'anticamente soura abissi d'acque s'ergesse. Onde il Vaticinio dell'Apocalisse descrivente Roma Etnica adoratrice d'ogni falla Deità, e insanguinata d'innumerabili migliaia di Martiri sotto specie di meretrice: Meretricis magna, qua sedet super aquas multas, erc. con tutto che nel senso mistico l'acque fossero i popoli, a' quali comandava: Aque populi sunt, & gentes, & lingue; nulladimeno letteralmente ancora, e pianamente le tante acque, che haveva ella sotto, ci rappresenta. Vaticinio nelle invasioni, che Roma patì poi de' Barbari, pur troppo avverato; dalle quali ogn' antica grandezza Romana hebbe fine.

### IZ EINE.

# GLI AUTORI

Citati nell'Opera.

Crone Adriano Turnebo S. Agustino Alessandro d'Alessandro Alessandro Donati Alessandro Petronio ... Alfonso Ciacconio

S. Ambrogio Ambrogio Landucci Ammiano Marcellino Anastasio Bibliotecario Andrea Fulvio Andrea Palladio Antonio Agostini Antonio Bosio

Antonio Ciccarelli

Anton Francesco Olivieri

**Apollodoro** Appiano Apulejo Aristide A ristofane Arnobio Artemidoro

Asconio Pediane Atti d'Alefsando III.

Atti de'Santi

Abundio, & Abundantio

Agnela Bibiana Ciriaco, e Compagni Claudio, e Compagni Clemente Crescentiano. Euplio Eusebio, e Compagni Giulio

·Gordiano Lorenzo, e Compagni Marciano, e Compagni Martina Nemelio Pietro Pigmenio Pontiano Pudentiana, e Prassede Restituto Schastiano Severo Silvestro Sifinio, e Saturnino Sisto, e Compagni Sofia Stefano Sulanna Aufonio Autore. Antico Vejo: Autor del Libro De Viris Illustribus;

Arnaba Brissonio Bartolomeo Marliano Benedetto Canonico di S. Pietro Biondo Flavio

🥄 A lendario de' Maffei ■ Calfurnio Flacco Capitolino Carlo Sigonio Caffiodoro Catullo

Celia

Celio Rodigino Celso Cittadino Cenforino Cesare Baronio Cicerone Claudiano Clemente Alessandrino Columella Concilio Aurelianense II. Concilio Romano II. Corippo Africano Cornelio Nepote Cornuto Commentator di Persio. Corpo Civile Costitutione Queniam Primitiva di Giovanni Terzo Costitutione Quanto Lateraneus di Paschale Secondo

### ${f D}$

D'Arete Frigio
Diario Manoscritto
Diodoro Siculo
Dione Casso
Dione Crisostomo
Dionisio licarnasseo
Dionisio Lambino
Ditte Cretense
Drepanio Floro

### E

Lio Donato
S. Epifanio
Erodiano
Erodoto
Eumenio
Eufebio
Eutropio

F

Filippo Cluverio
Filone Ebreo
Fioravante Martinelli
Firmico
Fortunato
Pozio

Francesco Angeloni
Francesco Hotomano
Francesco Maria Torrigio
Francesco Petrarca
Francesco Polleto
Frontino
Fulvio Orsino

G

Anges de Gozze
Gellio
Giorgio Fabritio
Giovanni Brodeo
Gio:Jacopo Boisardo
Giovanni Rosino
Giovanni Sambuco
Giovanni Savarone
Giovanni Temporario
Gio: Battista Platina

- S. Girolamo
  Girolamo Ferrucci
  Girolamo Mercuriale
  Giulio Cefare Bulengero
  Giulio Obfoquente
  Giufeppe Ebreo
  Giufeppe Scaligero
  Giuftino
- S. Giustino Martire
  Giusto Lipsio
  Giusto Riquio
  Giuvenale
- S. Gregorio
  Guglielmo Choui
  Guglielmo Filandro
  Guido Panzirolo

### H

Historia Tripartita

I

J Acopo Alberici Jacopo Grimaldi Jano Grutero Iginio S. Isidoro

Lampri

**Ampridio** A Lattantio Firmiano Levino Torrentio . Lilio Giraldi Livio Lodovico Demontiofo Lodovico Vives Lorenzo Surio Luca Peto Lucano Lucio Fauno Lucio Floro Lucretio Luigi Lippomanno Luitprando Luttatio Placidio

Acrobio Martiale Martino Polono Martirologio Romano Mauro Medaglie diverse Messala Corvino

Azario Nicolò Gruchio. Nonio Marcello Notitia dell'uno, e l'altro Imperio.

Limpiodoro Omero Onofrio Panvinio Oratio Ovidio

P

Aolo Diacono Paolo Giovio

•'.

Paolo Leopardi Paolo Manuzio Paolo Merula Paolo Otofio Papirio Massonio Pausania Pedone Albinovano Petronio Arbitro Pietro Appiano ... Pirro Ligorio Platone Planto Plinio l'un', e l'altro Plutarco Polibio Pompeo Ugonio Pomponio Leto Porfirio Prisciano Procopio Propertio Prudentio

S. Prospero Aquitanico Publio Vittore

Vintiliano

Affael Volaterrano Rufo

Aluftío Scoliaste di Suetonio Sebastiano Erizzo Sebastiano Serlio Seneca Retore Servio Sesto Aurelio Vittore Sidonio Apollinare Sigismondo Gelenio Silio Italico Simmaco

Solino
Spartiano
Statio
Strabone
Suctonio
Suida

 ${f T}$ 

T Acito
Terrulliano
Testamento Nuovo
Testamento Vecchio
Tibulto
Tolomeo
Toumaso Dempstero
Trebellio Pollione
Tucidide

V

Varrene
Vegezio
Vetruvio
Vetruvio
Vellejo Patercolo
Vergilio
Vincenzo Cartari
Ulifae Aldovrandi
Ulpiano
Volfango Latio
Vopifco
Vulcatio Gallicano

 $\mathbf{Z}$ 

Z Gnara Zolimo

# TAVOLA

### DELLE COSE,

Delle quali si sa mentione nelle XIV. Regioni.

### A

D Capita Bubuha. a cat. 392 Ad Corneta. 143 Ad Gallinas Albas. 197 Ad Mammeam . 399. Ædes Æsculapii. 483 Antiqua Apollinis. 330 Apollinis Medici . 443. 466 Apollinis, ubi lyebni pendebant, O. 403 Bellone. 332 Bone Dec Subsana. 448 Camenarum . 79 Castoris in Circo Flaminio. 334 Cereris . 392.432 Concordic in Arce. 318. Dec Viriplace . 407 Diana. 334 Diane in Vico Patritia . 167 Diana, & Jovis. 321 Dii Fidei Sponsoris, 316 Disovis . 407 Ditis Patris . 442 Divi Pidii . 183 Fauni. 484 Fidei in Capitolio . 316 Flora. 431.453. Fortune. 279 Fortung Equestris . 338 Fortung, & Herculis 321 Fortung Muliebris . 86 Fortune Obsequentis . 320 Fortune Primigenia. 320 Fortung Private. 320 Fortung Virilis . 427 Fortung Viscofa. 320 Furinarum sum luco . 479

Herealis . 466 Herculi magno & c 333 Herculis Musares . 333 Herculis Victoris in Foro Boarto.278 Honoris ad partam. Collinam . 177 Honoris, & Virtutis. 78 Jani Curiatii . 15l 70vis. 484 tovis Cultodis . 319 lovis, & Hersulis. 32E fovis Feretrii. fovis in Gapitalia . ) 320 fovis Sponsoris. lovis Stateris. 388. 407 lovis Tonantis . 285 fovis Victoris. 401 sidis, & Serapidis. 321 funonis. 328 funonis Matute . 442 . Junonis Monete. 318 funonis Regina - 334 funonis S**ororia - 15**1 Junonis Sospita. 442 futurne ad aquam Virgintam 374 Larium **Permatinum.** 364. Liberi, Libereque. 431 Libertatis in Ave**stiso** . 463 Martis . 75 Martis Bisultoris . 321 Martis in Campo Martie. 361 Martis in Circo Flaminia. 334 Martis Ulteris. 268 Matris Deum. 406 Matuta. 279 Matute cu ereis columnis, is atrio.465 Mentis. 320 Mercurii . 77 Neptuni . 334 Opis Capitolina . 321

Opis.

Opis, & Cereris. 234 Mimo Flubius . 81 Opis, & Saturni. 734 Ambulatio Crassipedis .79 Orci. 408 Ampbitheatrum Caftrenfe . 159 Pietatis in Foro Olitorio . 441 Flavi . 112 Pómpisi . 432 Tauri Statili. 363 Portumni ad Pontem Æmilium.435 Trajani. 363 Proscrpina :431 Angiportus. 149 Pudicitia Patritia, 436 Antrum Cyclopis . 105 Daietis . 161 Apollo Celispen . 431 Rhammufie . 407 Apollo Sandaliarius. 142 Rubiginis . 177 Aqua Mercurii. 77 Silvani . 464 Ara Aug Larentig . 443 Solis . 428 Carmente. 275 Spei ad Tiberim . 466 Confi subterranca. 429 Spel in Foro Olitorio . 442 Evandri . 459-Tempestatis. 79 Febris . 407 Veiovis . 297 Tovis Elicii. 462 Tovis Inventoris . 435.458 Veneris Calva. 320 Foois Pissoris. 319 Veneris Capitolina. 321 Fovis Viminci. 173 Veneris Cloacine. 260 Veneris Ericina. 176. 320 Junonis Juzz. 234 Veneris opus Fabit Gurgitis . 432 Lavernz . 450. 461 Veneris Vittricis . 336 Male Fortune. 172 Vella . 404 Martis, 361.482 Victoria . 239. 392. 406 Maxima . 433 Villorie in Aventino. 463 Orbong. 133 Vulcant in Circo Flaminio. 234 Palatina . 410 Edicula Gapraria . 211 Are Opis, & Cereris . 234 Arg XII. Jano dedicate. 477 Concordia. 227 Dea Tutlina . 464 Arber Santia. 108 Diana in Caliolo. 104 Arcus Africani. 288 Fidii . 463 Constantini . 152. 415 Fortuna Dubia . 465 Divi Claudii . 370 Herculis. \$3.86 Divi Marci . 371 Isidis, & Scrapidis. 115 Domitiani. 205 Junonis . 439 Druftanus . 80 Juvents. 312 Fabianus. 125. 226 Juventatis in Circo . 429 Gallieni . 170 Miserve Capite . 100 Gordiani. 205 Mujarum . 152 Gratiani . 369 Rediculi . 83 Neronisi 297 Sangi . 184 Novus . 205 Octavii Patris Augusti. 393 Solis in Circo. 428 Tormini . 312 Severt . 245 Victoric Virginis . 240 Scoerie M. Antonini in Foro Boa-Emiliana . 210 rio. 275. Equimelium . 152, 235 Theodofii. 369 Ararium. 247 Tiberit Cefaris . 251. 338 Agger Tarquinii Superbi. 159 Titi . 141 Ager Veranus. 171 Trajazi. 271 Ajus Locutius . 238 Valentiniani. 369 Albiona . 480 : Veri, & M. A. A. 205

AKB

Area Callidii. 198 Capitolina . 315 Mercurii cum Ara .77 · . Piscina publica.445 Radicaria . 447 Septimiana . 477 Argiletum . 439 Armamentarium. 102 Armilustri caput . 460 Armilu Iran . 459 Asylum . 295 Albengum. 300 Atrium Caci . 323 Libertatis . 267 Libertatis in Aventino.463 Minerva. 267 Pompeii. 339 Publicum in Capitolio.302 Vesta. 243 Auguratorium. 400

### $\mathbf{B}$

Alieneum Abascantiani.84 Ampelidis . 477 Antiochiani. 84 Daphnidis . 153 Mamertini. 84 Priscilliana. 477 Stephani . 202 Torquati. 84 Vetti Bolani . 84 Balinea Palatina. 400 Bainea Pauli. 182 Balnearia Cn. Domitii . 413 Basilica Alexandrina. 208 Caii, & Latii. 161.436 Constantini. 132 Julia. 244 Macidii, alidi Matidii. 375 Marciani. 375 Opimii . 227 Pauli Emisti . 127 . Pauli cum Phrygiis columnis. 262 Pompeii . 339 Portia . 229 Sempronia. 237 Sicinini. 170 Trajani . 270 Basilice Argentarie. 269 Bibliotheca Augusti. 403

Capitolina . 299
Domus Tiberiana . 394
Ottavia . 328
Templi D. Trajani . 271
Ulpia in Thermis Diocletianis . 192
Busta Gallica . 114
Bustum . 362
Busta . 361

Aci spelunca. 457 1 Campus Agrippe. 207 Bruttianus . 479 Codetanus . 479 Celimontanus. 103 Esquilinus. 165 Lanatarius - 447 Martialis : 102 Mantis. 345 Minor. 365 Sceleratus. 196 Trigeminorum . 442 Vaticanus. 485 Viminalis sub aggere. 173 Canalis in Foro . 253 Capitolium . 294. 297 Capitolium Vetus . 189 Caput Africa. 99 Gorgonis. 479 Lynco. 155 Subura. 111 Via Nova. 445 Vici Publicii . 435 Vici Sulpici. 454 Carcer Claudii Xuir . 329 C.Virorum, alids CLX.Virorum.291 Imminens Foro à Tullo Hostilio &c. 288

Carina. 111. 143
Cafa Romuli. 317. 389
Caftra Gentiana. 211
Letticariorum. 473
Misenatium. 120
Peregrina. 100
Pratoria. 174
Cella Palatina Atriensis. 401
Ceroliensis. 112
Ciconia Nina. 383
Circus Alexandri. 350
L.1

Anto

Antonini Caratalla . 83 Aureliani. 160 Domitiæ in pratts . 489 Flaminius. 330 19. Flora . 190 Intimus. 430 Maximus . 420. 423 Propi portam Collinant. 193 Vaticanus . 487 Clives Capitolinus. 284 Cinna . 494 Cucumeris. 179. Publicii. 453 P:blicus. 190 Pullits . 15 Stauri. 100 Via Sacra. 135 Urbins . 100 Urf. 150 Cloaca Maxima: 253 Canatio Foris . 398 Cobortes Vigilum . 108 Collis Latiaris . 183 Mutialis. 183 Colossus altus pedes CII. 134. Colossus Apolitais Tustanici. 403 Columna Antoniana - 372 Bellica. 332 C. Duilii . 254 Cum solari barologia. 254 Divi Julii . 254 In Rostris posta D. Claudio, 254 Lattaria · 44t Milliaria . 248 Menia. 230 Trajani . 269 Columna Mania due. 254. Columna Vipsana. 373 Oolus Tanaquilis - 184 Comitium . 224 Compitum Fabricii. 75 Coriaria . 474 Cornista. 480 Cornus Romali. 390 Cum labiis . 288. Curia Calabra . 316 Hostilia . 100. 222 Julia . 223 Nova . 75 OHavia . 328 Pompeii . 338 : Saliorum . 391

Vetus . 391 Crypta Balbs . 363 Crypta Neposiana . 167

### D

Ecem Gemelli. 85 Decem Taberne . 186 Delubră Apollinis in Porticu Ostaviç.32 Cn. Domitii. 334 Tovis Statoris. 335 Larum. 274 Minerva . 312. 409 Sospita Junonis . 406 Denunciatores. 86 Dianium . 152 Dii Nint. 313 Diribitorium . 208 Doliola . 253 Doliolum . 468 Domus Eliorum. 164 Alexandri Pii Imp. 350 Ambrofii - 335 Anci Martii Regis . 133. 413 Aquila, & Priscilla . 455 Aquilii Jurisconsulti . 178 Attici . 197 Augustana. 392 Aurea Neronis. 112 Balbini Imperatoris . 145 Cefaris Dillatoris . 99. 413 Casi, & Gabinii. 191 Calvi Oratoris. 322 Chilonis . 449 Ciceronis. 412 Ciriace, 100 Cl. Centimals. 107 Clodii . 412 Cz. Offavii . 411 Corneliorum . 188 Cornifici. 450 Dionysii . 412 Ennii Poeta . 464 Enfemiani . 460 Faberii Scriba. 465 Fulvii Flacci. 410 Galla. 328 Galli . 465 Gracchorum . 410 In qua docnit Leneus, 145 Junii Stnatoris. 107 LanLampadii Orkis Prafesti. 188 Laterani. 103. 450 L. Crassi Oratoris . 410 L. Hortensii Oratoris . 411 Licinii Imperatoris. 162 L. Licinii Sura. 455 L. Sergii Catilina. 394 L. Tarquinii Regis . 239 M. Emilii Scauti. 411 Mamurk. 107 M. Antonii . 412 M. Manilii . 145 ... M. Manlii Capitolini . 318 Marcella. 466 Marii. 322 Martialis. 201.485 Marci Crast . 178 Martii. 171 Maximi. 456\_171 Merulana. 118 Navii Poeta . 86 Novii Microspici . 202 Ovidii Nasonis . 322 Pauli . 120. 172 Parthorum Laterāni, 104. Pedonis. 120 Perfii . 172 🚅 Philippi . 308 Phyllidis . 461 Plinii Junioris. 120, 172 Plinis Nepotis. 96 Pompeii. 145 Propertii . 172 Pudentii. 173 Publicola sub Velia. 239 Q. Catuli. 178.410 2. Ciceronis, & Paciliana. 440 Regis Anci. 133 Regis Sacrificuli . 131 Sallustii. 192 Scipionis Nafice. 131 Septem Parthorum . 449 Servii Tullii Regis . 413 Sp. Caffii. 145 Stella Poeta. 111 Sura. 455 Symmachi. 108, Symmachi Prafesti Urbis . 481 T. Annii Milonis. 287 Tetricorum\_. 105 Thejæ. 318 Tiberiana'. 394

Titi Cesaris. 117
Ti. Neronis 413
T. Tatii 318
Tullii Hostilii Regis. 413
Vetiliana. 107
Veri. 104
Virgilii Maronis. 165
Virginum Vestalium. 131
Vitellii Imperatoris. 465
Umbrici. 466

### E

Lephantes enci Tiridatis. 207
Elephantus Herbarius. 323
Emisarium Cloace Maxime. 436
Emporium. 112. 466
Equi enci Tiridatis. 207
Equiria. 351
Equus encus Domitiani. 253
Equus encus Trajani. 270
Equus C. Cesaris in ejus Forq. 266
Euripus. 339. 423

### F

🔽 Anum Carmenta. 275 Favissa Capitolina. 319 Ficelia. 204. Ficus ad lacum Curtis . 253 Navia . 228 Ruminalis . 228. Velabrensis. 439 Fides Candida. 322 🦟 Figlina. 161 Fons Egeria. 81 Lollianus 450 Pici . O Fauni . 462 Fornix Stertinis cum Genis (Tc. 424 Fornix Stertinii in Foio Beario. 279. Fortuna Mammoja. 449 Publica in Colle. 186 Respicient, 409 Forum Archimonium. 202. Argentarium. 269 Augusti. 267 Boarium . 276 Casaris. 266 Cupedinin. 143 Nerva . 273 OIL T1 .3.

Olitorium - 438. 440 Piscarium . 274 Piscatorium. 476 Pistorium . 467 Romanum . 218 Salluftii. 192 Suarium. 206 Tauri. 277 Trajani . 269 Trassitorium . 146 Vespafiani. 113 Fossa Civilia, rel Clelia. 86 Fusus Tanaquilis . 184

Aianium . 492 I Gemelli decem . 85 Gemonia Scala. 294. 462 Genium Populi Romani aureim . 323 Germalum. 387 Grades Abrelii. 252 Gradus pulcbri littoris. 390. 395 Gracostass. 226

Ecatenfylon . 367 Hercules Cubans . 479 Olivarias. 442 Triumphalis. 434 Horologium Campi Martii. 354 Horrea . 91 Aniuti . 467 Domitiani Aug. 467 Galba . 467 Varguntei i . 467 Horreorum Galbianorum Fortuna. 467 Horti Agrippe . 344 Afgiani, seu Largiani. 208 Afiniani . 447 Casaris. 475 Caii, & Neronis. 488 Crassipedis. 80 Domitie. 489 Galba Imperatoris. 400 Geta . 479 Lamia. 165 Luculli . 194. 203. 381 Mortialis. 485

Macenatis. 164 Ovidii . 494 Pallantiant. 161 Reguli Causidici . 494 Sallustiani . 193 Torquati.85 Torquatiani. 161 Variani. 160 Hortus mirabilis, 268

Aniculus mons . 477 Janus Septimianus. 477 fani duo celebris mercatorum locus. 258 Jani publici. 258 Insula Pheledit, seu &c. 383 Insula Tiberina. 482 Insula.72 Intemelium. 269 Jovis Canatio. 400 Isi Athenodoria. 448 Ifis Patritia. 167 Ifium . 375 ... Isum Metellinam. 105 Juppiter Pompejanus. 364

Acus Curtius. 252 Juturna. 240 Lucine, ubi crat Terentum. 355 Passoris: 114 Philippi Imperatoris. 482 Promethei. 162 Salutaris. 81 Santius. 81 Servilius. 244 Thermarum Neronis. 345 Torquati. 84 Vespasiani . 80 Lapis Manalis. 77 Lararium. 400 Latomie. 231, 289 Lavacrum Agrippina. 173 Eliogabali. 79 Laurus Vipsane: 345 Locus Trucidatorum . 82 Lotos. 141 Luci duo. 105.295

Luci Platanorum. 367. Lucus Bellone. 316 Camenarum. 79 Egeria .81 Esquilinus. 158 Fagutalis. 158 Hilerne . 469 Junonis Lucina. 168 Larum. 157.413 Laverne. 177. 461 Laurentinus . 460. Mavortianus. 382 Mephitis . 167 Petilinus. 174 Petilinus maior. 174. 383 Querquetulanus. 157 Rubiginis . 380 Semelis . 443 Vesta . 241 Ludus Emilius . 323 Gallicus. 105 Magnus. 119 Matutinus . 105 Lupa anca. 230 Lupanaria . 426 Lupariæ in Subura. 99 Lupercal. 386 Lutheolæ ad Jani Templum.257

### M

Acellum Livianum. 169 Magnam. 106 Malum Punicum . 191 Mammea. 398 Manalis lapis. 77 Mansiones Albane. 100 Mansiones Saliorum . 391 Mappa aurea. 465 Mariana monumenta. 163 Marsyas . 255 Mansoleum Augusti. 353 Mausoleum Honorii. 492 Meleagricam . 383 Meta sudans. 139 Mica aurea. 107 Milliarinm aureum. 248 Minerva Chalcidica. 377 In Aventino. 461 Medica . 161 Vetus cum luco . 377

Minervium. 100. 377
Minutia Frumentarria
Minutia Vetus

Mania Columna. 230

Maniana. 230

Moneta. 116

Mons Janiculus. 477

Sacer. 178

Septimius. 169

Vaticanus. 485

Viminalis. 172

Monumentum Comitis Herculis. 197

Murus Muscellinus. 409

Mutatorium Cesaris. 83

### N

Naumachia Augusti. 354. 474
Cesaris. 474
Domitiani. 378
Vetus. 162
Naumachia. 474
Nemus Anna Perenna. 198
Caii, & Lucii. 162
Festorum Lucariorum. 198
Nosocomium, ubi egroti curabantur in Insula. 484
Nympha Querquetulana. 157
Nymphaum Alexandri. 178
Nymphaum Marci. 117

### O

Deliscus Magnus in Insula. 485
Pedum LXXII. 486
Pro Gnomone in C.M.355
Odeum. 379
Officina Monete. 318
Officine Minii. 191
Olea ad lacum Curtii. 253
Ovile. 357

### P

Pagus Camanarum. 82.
Sucufanus. 97.
Palatium Augustale. 392
Licinianum. 162
Ll 3.

Pal-

Palladium. 243 Palus Caprea. 345 Pantbeon. 341 Pegmata. 113 Pentapylon Jovis Arbitratoris. 407 Penus. 243 Petra scelerata. 114 Petronia amnis. 365 Pila Horatia. 254 Naris, vel Honoris. 147 Tiburtina . 201 Pirel . 201 Piscina publica. 445 Platanon. 465 Pompa Circeusts . 275 Pons Caligula. 145. 395 Porta Carmentalia - 275 Pandana . 288 Stercoraria. 285 Vetus Palatii. 383 Porticus Emilia. 466 Apollinis . 403 Argonautarum. 371 Boni Eventus, 346 Claudit Martialis. 115.. Constantini. 207 Corinibia Cn. Octavii . 340 Europe: 300 Extra Trigeminam, & post Navalia . 400 Fabaria . 465 Gallieni Imp. 380 Gordiani Imp. 379 Hecatonsylon. 367 In Aventinum. 466 In Clivo Capitolino . 185 Inter lignaries. 460 Livia . 114 Margaritaria. 269 Metelli . 328 Milliaria 194 Naficz . 297 Neptuni . 372 Offaviæ . 327 Philippi . 341 Polg. 208, 208 Pompeii. 367 Pompeii cum Curia, & Atria. 338 Q. Catull .. 410 Quirini . 186 Vipsana. 80 Prat a Vacchi, ubi fuerunt Ædes Vitruvii Fundani, 412
Flaminia, 365
Mutia, 492
Quintia, 492
Pretura presentissima, 118
Prediolum Julii Pauli, 494
Privata Hadriani, 449
Privata Trajani, 461
Pulchrum Littus, 436
Pulvinar Solis, 185
Puteal Libenis, 254
Puticuli, 165

Q

Vestorum Schola. 119
Querquetulanum Saccilum. 157
Querquetulanus Lucus. 157
Quietis Edes. 161.
Templum. 108
Quirini porticus. 186
Saccilum. 184. 198
Templum. 184. 413

R

Regia Nume. 243
Servii Tullii. 167
Remuria. 456
Retrices. 85
Rex Sacrificulus. 131
Robur. 292
Roma Quadrata. 391
Rostra Populi Romani. 220
Rupes Tarpeja. 280

S

Saccilum ante domum Pontificis Maximi. 131
Cace. 459
Carmenta. 275
Dea Nenia. 174
Jovis Conservatoris. 316
Larium. 183.413
Mania. 481
Mutini Titini. 409
Pudicitia. 279

Heratia. 78 Querquetulanum. 157 Horatierum. 78 Quiriai. 184. 198 Julia Casaris filia. 364. Strenie. 133 Ludieni . 479 Summani. 314 M. Agrippa. 365 Volupia . 413. 435 Maria Aug. 492 Sacrarium Augusti . 392 Nume . 329 M. Aurelii Imp. 491 Metellorum. 86 Saliorum Collimorum. 190 Numa . 478 Saliorum Palatinorum. 391 Saturni cum luco . 443 Prifille. 4 Sacriportus . 143 D. Cecilii . 88 Saline. 434 Scipionis Africani . 491 Saxum Carmenta. 280 Scipionum. 86 Scala Appularia. 322 Serviliarum . 86 Caci . 390. 395 Statii Cecilii Poeta . 479 Sulla Felicis Ditt. 364. Gemonia . 294. 452 Schola Capulatorum. 119 T. Tatii . 459 Cass : 465 Thefair Medici. 88 Galli. 119 Tribunorum: militum d Volscit Octavia. 328 occiforum. 430 Questorum . 119 Scrapium. 376 Xantha . 251 Sessorium. 158 -Secretarium Circi . 431 Sestertium. 166 Popali Romani. 152. Signa Dearum Setia. alids Segesta; Metic, as Tutilina in Girco. 428. Senatus. 263 Sedes Imperis Romans. 399 Signa Veneris Closcine . 260 Sella Patrocliana. 286 Signum Anseris argenteum. 319 Senaculum ad Portam Captnam. 80 Jovis Impuberis Praneste adve-Aureum . 227 Eum . 319 Pueri Impubaris - 435 Mulierum. 187 Vertumni . 273 Septa. 357 Agrippina. 208 Simulacra luporum. 77 Trigaria . 358 Sororium tigillum . 15t Septem Domus Parthorum . 449 Sparteoli . 109 Septizonem . 117.414 Specus Egerie? 21 · Severi . 448 Spelunca Caci . 457 Sper Vetus . 160 Vetus . 448 . Sepulcrum Acca Laurentia in Via Spoliarium . 107 Nove - 274 Spolium Samerium. 107 Aventini Regis . 461 Stabula quatuor fastionum . 329 Augustorum . 353 Stadium. 378 Calatinorum , & Metilier. 86 Stagnum. 139 C. Ceflie , 469 Agrippa . 344 Cinciorum . 413 Neronis . :112 Claudiorum: 211 Stationes municipiogem . 262 C. Poblicii, 211 Statua Acca. 274 Domitionum . 381 Attii Navii . 223 Druft, ix Britannici. 365 Aurea Victoria. 313 Equi L. Veri . 492 Cibelis . 81 Hadriani Imp. 489 D. Julii in Insuls . 484 Hirtii, & Panfe Conf. 354 EquestrinGletiz. 135 Honoris Imp. 498. Jovis Latiaris, 183. LIA Lao-

Laocoontis. 116 Mamurri plumbea . 191 Minuci Augurini . 468 Nili . 131 Priapi. 197 Pythagore, & Alcibiadis . 224 Sicciana. 480 Valeriana. 480 Victorie. 224 Statue auree duodecim Deorum Consentum. Duç marmoreç Alexandri Magni. 188 Vici Corneliorum. 188 Sub Novis. 261 Sub Velia. 388 Subura.94 Suburbanum Phaontis. 177 · Summum Choragium. 115 Sylva, & Domus Naevii. 86

### T

🦰 Aberna Meritoria . 476 Taberna Argentariç novę . 261 Bibliopolarum . 440 Cedicie . 84 Decem . 166 Septem . 220. 261 Veteres . 23 E Tabernula . 99 Tabularium . 298 🕟 Tarpeja rupes . 280 Templum Æsculapii . 116 Aii Locutii . 238 Autonini cum columna coclide. 372 Apollinis, & Clatre. 190 Apollinis in Vaticano . 488 Augusti. 322.405 Bacchi. 102. 400 Bong Deg in Aventino . 456 Boni Eventus . 346 Bruti Callaici . 335 Carng Deg. 105. Castoris . 443 Castorum. 232 C. Caligule . 395 Clatre. 190 Claudit. 102 Commune Diang . 454 Concordis. 246

Concordiç in porticu Living . 145 Degrum Penatium . 230 Divorum Cesarum . 408 D. Trajani . 270 Fauni. 102 Fausting. 127 Febris . 407 Felicitatis. 172.223 Fidei . 392.407 Flore . 190 Fortis Fortung. 475 Fortunç à Lucullo fallum. 274. Fortune Dubie . 469 Fortune in Clivo Capitolino. 286 Fortune Lihere. 192 Fortung Primigezie . 197 Fortung Publice . 186 Fortung Reducis . 191. 205 Fortung Seig. 142 Fortung State . 192 Fortune Virginis . 279 Hadriani. 263 Herculis ad Portam Collinam . 177 Honoris, & Virtutis. 163 *Jani* . 146. 256 Jani ad Forum Olitorium. 441 Jani Gemini . 329 Jani <u>Qu</u>adrifrontis . 148 Iovis, alids Solis Alagabali. 408 Iovis Capitolini . 304 Iovis Propugnatoris. 409 Iovis Reducis. 100 Iovis Statoris. 358.407 Iovis Viminci. 173 Isidis, & Scrapidis. 368. 115 Julii Cesaris . 233 funonis Reginę. 455 Lung . 132 Lung in Aventino. 455 Lung Notifluce . 410 Mercurii . 432 Minerue . 409 Minerve Medice . 161 Monete. 116 Neptuni . 369. 372 Nerve . 149 Novum Fortune. 210 Novum Dairini . 202 Pacis. 128 Palladis . 147 Pietatis . 329 Quietis. 108

**Quirini** . 184.413 Tribunal Aurelium . 481 Remi . 127 Trophaa Marii. 163 Trophea Marii aurea in Capitolio. 322 Romuli. 230 Salutis. 186 Trucidatorum . 82 Tugurium Faustuli. 390 Saturni. 247 Thuraculum. 183 Scraptum. 188 Silvani. 173 Solis. 132. 133. 178. 204 Telluris. 145 Trajani. 271 Veneris Cloacine. 127 Allis Martia, seu Murtia, 419 Veneris, & Capidinis. 159 Vaticanus mons . 485 Veneris, & Roma. 131 Campus. 486 Velabrum . 273 Veneris Genitricis. 266 Veneris in bortis Sallustianis. 194 Majus. 438 Vespasiani. 246 Minus. 273 Velia. 388.231 Vista. 240 Urbis Roma, & Augusti. 132 Vertumni Signum ., 236 Vulcani. 140 Via Flaminia. 369 Vulcani in Campo Martio . 364 Fornicata. 382 Reliqua Templa vide in V. Ædes. Labicana. 108 Terentus, ubi Ara Ditis, & Proserpi-Lata. 205 Mamertina. 265 na. 362 Theatrum Balbi. 363 Nova . 237 Cassii. 413 Resta, seu Testa. 75. 366 Flora. 168 Sacra. 125 Lapideum. 337 Triumphalis. 366 Marcelli . 329 Vicomagistri. 91 Pompeii. 335 Vicus Emilianus. 210 Statilii Tauri . 413 Africus. 159 Therma Agrippa. 344 Alexandri. 469 Alexandrina . 349 Archimenius. 202 Antoniniana. 445 Bruttianus .- 479 Aureliani . 477 Bubularius novus . 323 Commodiana. 79 Callidianus. 194 Constantiniana. 187 Colapeti. 441 Deciana. 453 Corneliorum . 188 Diocletiane . 192 Curiarum. 391 Domitiane. 348 Cyclopis. 105 Domitii . 143 Cyprius. 150 Fabricii . 75 Hadriani . 116. 350. 383 Hiemales Aureliani Imp. 477 Fortunarum. 192 Neroniana. 348 Fortuna Respicientis. 409 Novati . 170 Honoris, & Virtutis. 78 Olympiadis . 172 Jani . 329 Jugarius. 234 Philippi . 118 Publice . 102 Lateritius, 171 Severiana. 79.477 L. M. ubi erat Vortumnus. 460 Loreti minoris, & maioris, 459 Titi Cas. 116 Trajani Cas. Aug. 116 Mamertinus. 265 Varianc. 454 Mamurri. 191 Mustellarius, 183 Tigillum Sororium, 151 PalloPalloris. 166
Patritius. 167
Pifcarius. 439
Publicus. 240
Quireni. 186
Saudaliarius. 242
Sceleratus. 116 151
Sigillarius maior. 269
Sigillarius minor. 210
Solis. 204
Sucujanus. 161
Sulpici. 79
Thurarius. 234

Thuscus. 235
Tragedus. 178
Trium Ararum. 34
Urst Pileati. 162
Ustriuus. 166
Victoria Germaniciana. 410
Victoria aurea statua & 20. 313
Villa Publica. 358
Vitis ad lacum Curtii. 253
Vivarium. 160
Volcanale. 140
Ustriue Publica. 166

## TAVOLA

### DELLE COSE NOTABILI

### Contenute nella presente Opera.

### A

Acar. 6. hebbe stanza nel Velabro. 272

Acqua Alessandrina. 520. Algentiana. 1vi. Alsietina. 516. Annia. 520. Anto. niniana. 519. Appia. 512. Augusta. 512. Augusta. 513. Cerulea. 517. Ciminia. 519. Claudia. 517. Crabra. 519. Dannata. 519. Erculanea. 520. Felice. 517. Giulia. 514. di Juturna. 512. della Marana. 519. Martia. 514. di Mercurio. 512. Paola. 519. Sabatina. Ivi. Santa. 81. Tepula. 513. Trajana. 518. Vergine. 341. 515. dividevasi, come anche hoggi nel condotto antico sotto la Trinità de' Monti. 377

Acqua che serve alla Ferriera di S. Giorgio, che uso havesse anticamente. 239

Acquataccio, che cosa fosse. St

Adriano per far cosa grata al popolo, sece abbrugiar le polize de' Debitori del Fisco. 268

Agonali crano sagrifitii, e non giuochi. \$50

Albero di Corgnolo nato dall'hasta di Romolo. 388

Albero del Loto nel Volcanale. 141. Un' altro nel Tempio di Giunone Lucina. 169

Albudino fonte. 517

Alessandro Donati lodato in diversi luoghi. Consutato intorno all'opinione, che il Gianicolo, e'l Trastevere sossero fuori di Roma. 15. Consutato intorno all'opinione della Suburra. 94. Intorno al sito del Tempio di Giove Capitolino. 304. e seg. Circa all'Arco di Portogallo.367. Intorno all'opinione, che S'Angelo in Pescaria sosse compreso nel Circo Flaminio 490. Et intorno al sito de' Prati Quintii 493

Alfonso Ciacconi riprovato nella vitad'Igino. 66

Anastasio Bibliotecario corretto in San Cornelio. 400

Alloggiamenti de' soldati peregrini per quali soldati servissero. 101

Almone siume dove scaturisca. 81. Come detto anticamente. Ivi, e 512

Altare d'Acca. 274. di Giove Inventore. 459. Dedicato a Giulio Cesare. 234

Altare nel lago Curtio. 251

Anatre di bronzo trovate nel fabricar la Chiefa di S. Maria in Aquiro. 374

Anfiteatro Castrense prima detro le murà. 32. Per quali giuochi servisse. 159 Anfiteatro Flavio detto Coliseo. 113 Anfiteatro cominciato da Galigola vicino a i Septi. 356

Angiporto, che cosa fosse. 151 Aniene Nuovo. 517. Vecchio. 513

Antenna drizzata nel CircoMassimo.427 Anticaglia, ch'era nel giardino de' Colonnesi. 187

Anticaglia congiunta a S. Maria in Cacabari. 335

Anticaglia nelle via diritta fra Tor de' Conti, e i Pantani, avanzo del Tempio di Pallade. 147

Anticaglia scoperta in una cava vicino a S. Giuseppe a capo le case, che cosa potesse essere. 380

Anticaglie alla Ciambella avanzi delle Terme d'Agrippa. 342

Anticaglie a piezza di pietra ciò chefossero. 370

An-

Anticaglie nel Monastero di S.Silvestro in Campo Marzo. 378

Antipoli detto il Gianicolo. 477

Antonio Agostini riprovato circa al sepolero di Poblicio. 26

Aquedotto dell'Acqua Appia. 42. 512 Aquedotto dell'Acqua Claudia fuori della porta di S. Giovanni. 517

Aquedotto dell'Acqua Vergine ritrovato nel fat' I fondamenti della facciata di S. Ignatio. 206

Aquedotto dell' Aniene Nuovo rifatto da Frontino. 518

Aquedotto sotterraneo, che si trovatra Formello, e'l Castello dell' Isola. 519

Aquedotti dell'Acqua Martia si trovano spesso ripieni d'un marmo bello, che chiamano alabastro, fatto d'acqua, e terra impietrite. 514

Aquile di legno nel Campidoglio. 517

Ara di Confo. 8, 429

Ara Massima dove sosse propriamente. 432.434

Arca del Tempio di Gerusalemme conservata in S. Gio. Laterano se sia lavera. 130

Archi, che sono nel giardino del Duca Muti sotto la Madonna della Vittoria anticamente che cosa fossero. 195

Archi del condotto dell'Acqua Vergine donde cominciassero: 203

Archi dell'Aquedotto Neroniano. 102 Archivio. Vedi Tabulario.

Arco di Claudio a Piazza Sciarra. 368. Di Costantino quado eretto. 417. Di Druso nella Via Appia dove fosse. 80. Fabiano, che cosa fosse, e dove. 125

Arco avanti a Santa Maria in Via Lata.

Arco, e Clivo degli Argentieri. Vedi Argentieri.

Arco di Camigliano presso la Minerva.

Arco detto di Portogallo di chi fosse ve-

Arco detto di S. Vito fabricato in honore di Gallieno. 170

Arco a i Pantani presso al Monastero della Purificatione che cosa fosse. 148 Arco di Prima Porta ciò che fosse anti-

camente. 29

Arco Quadrifronte vicino a S. Giorgio, che sorte di Giano fosse. 280

Arco vicino al Borghetto ciò che fose:

Aree, che cosa sossero anticamente - 89. Disserenti da Vestibuli, e da Fori. Ivi.

Argei gittati in Tevere dal Sublicio: 508

Argentieri dove stalsero in Roma. 269 Argileto dove solse, e perche così detto. 439. e seg.

Argine di Servio Tullio dove cominciasse. 26.197.504

Argine di Tarquinio Superbo, e suo sito. 26. 159

Armi solite sospendersi al Tempio di Marte da' soldati tornati salvi dalla guerra. 77

Armilustrio sesta dove si celebrasse. 460.

Diversa da quella de' Salii. Ivi.

Arsenale di Vascelli sotto l'Aventino.

Asilo. 285. 295. Fà sempre nel Campidoglio. 294

Afinio Pollione introduttore del recitar' in publico. 300

Atene quanto fosse grande, 23

Ateneo, che cosa fosse, e donde detto.
300. suo sito preciso. 301

Atriensi che ossitio havessero. 401. Atrio che cosa solse propriamente. 139 Atrio di Cacco. 321. della Libertà. 266. di Pompeo. 338

Atti del Martirio di S. Martina corretti intorno alla Diaconia di S. Giorgio ia Velabro. 68

Atti del Martirio di S. Pigmenio corretti circa (al Tempio di Romolo. 134 Aventino. Vedi Monte.

Auguratorio ciò che fosse. 399

Augusto divise Roma in 14 Regioni; in moltissimi Vici, e compiti. 64' Scelse quindici, ò venti Senatori, co' quali spediva molte cose. 265. Tenne in Roma una guardia di Cavalieri Fiamminghi. 102

Auspicii detti Perenni. 364

### B

B Agni Palatini per quel uso fatti. Bagni di Narcifo. 374. di Paola 184 Bartolomeo Marliano confutato circa la grandezza del Foro. 218 Base Capitolina d'intera sede. 70. Basilica l'istesso che Regia. 126 Basilica di Caio, e Lucio. 163. 436. Giulia, che servi per le cause criminali. 243. di Nettuno. 371. di Pompeo. 337. di Trajano, in cui fi teneva ragione da' Confoli. 269 Basiliche quando cominciate a farsi in Roma, e da chi. 230. A qual'uso servissero. Ivi. Non differenti da quelle de' Christiani. 265. Chiamate all volte con nome di Foro. 269 Battisterio di S. Ciriaco. 193 Battisterio di Costantino. 104 Belisario risarci le mura di Roma. 33. Se le ristringesse. Ivi . Habitò nel Palazzo della famiglia Pincia. 31. Inventore de' molini nel Tevere. 305 Bénedetto Mellini lodato. 339 Bianco del Pretore Urbano che cosa fos-··· fe . 119; e feg. Bicchierari intorno al Circo Flaminio. - 332 Biondo: Flavio riprovato circa al sito della Curia Hostilia. 222 Borghetto hosteria. 29 Borghi di Roma non da per tutto vasti egualmente. 33 Borgo presso Ponte Molle, 33, 380 Borgo presso le Tre sontane dette Acque Salvie fatto forse da Alessandro Seve-10.470 Borgo Vecchio, e Nuovo anticamente gli horti di Cesare, e di Nerone. 488 Bosco della Caffarella. 82. delle Camene . 79. di Perentina. 41. delle Furine. 480. 481. di Vesta. Vedi Tempio. Bosco di busti intorno al Portico d'Europa . 360 Bosco intorno al Mausoleo d'Augusto. 351 Bosco presso lo stagno d'Agrippa. 342 Bottegho, e stanze nella parte esteriore del Circo Massimo. 423
Botteghe intorno al Foro Romano. 220
Botteghe di Librari nell'Argileto. 440
Botteghe di sterze nella Suburra. 98
Bue di bronzo portato dall'Isola d'Egina. 275
Busto nel Campo Marzo che cosa sosse susse sus

### C

in tempo di Nerone, non serviva più in luogo della G; come ne' secoli precedenti. 107 Gacco., e sua spelonca. Vedi spelonca. Caffarella valle. 81. Che cosa fosse anticamente. 82, Sua fonse. Ivi. Calabresi facevano anticamente il mestiere d'esecutori di giustitia. 480 Campidoglio hebbe diverse strade, per le .. quali vi si saliva. 277. Sue porte. 283.e feg. Sun Intermontio, e ciò, che in esso fi conteneva. Vedi tutto il Cap. Intermontio, e sua descrittione. 295. Suzas Rocca, e Tempii. 302. 316; e seg. Campidoglio chiamato diversamete. & in diverso senso. 302. Suo sito preciso. 303 Campidoglio Vecchio fabricato nel Quirinale da Numa. 189. & in qual parce di esso, 191 Campi dedicati a Marte da Romolo, e dal popolo due diversi. 349 Campo Carleo donde così chiamato. Campo di Fiore perche così detto . 365, Sua descrittione. 364 CampoMarzo chiuso dentro le mura.31. Suoi confini. 342; e seg. Chiamato lemplicemente coi nome di campo. 343. Distinto da' prati Flaminii. Ivi. Quando confectato. Ivi. Campo Minore detto Tiberino. 362. . Pasteggio delitioso. 365 Campo de gli Oracii. 83 Campo Vaccino. 218. Sue colonne presso S. Maria Liberatrice . 224 Campo Vaticano . 486. V'era cattiva... aria . 487 Cancellieri donde detti . 262 .Capanna di Romolo . 315. 387

Capo

Capo di Bove che cula folle anticamene. 83. 86 Carcere de' Centumviri . 288 Carcere de' destinati alla morte era il Tulliano, 289 Carcere detto Robur. 291 Carcere di S. Pietro detto Mamertino. Carcere Tulliano dove folle. 200 Se folla il medefimo, che il Mamertino. I vi. Sua forma, & altre notitie intorno a ciò. 293 Cardini delle porce del Campidoglio fatti bronzo, e perche. 286 Cariatidi che cosa sossero. 341 Carine, che cofe fossero, e dove. 142. Carine laute . 145 Cala antica avanti a S. Maria Egittiaca · ereduta di Pilato . '437 Cafa cominciata da Caligola ful Cam-·pidoglio . 394 Casa di Druso dove era prima quella di Cicerone. 413 Casa publica di Cesare nella Via Sacra. Cafa de gli Ankii. 485 Casa di Germanico, 391 Casa di S. Gio: e Paolo. 100 Casa di Nerone deve fosse, e sue parti. 139. e seg. Quando rovinata. Ivi. Casa di Pompeo . 336. Casa di Publicala dove fosse. 238 Casa di Servio Tullio dove hora è il giardino di D. Paolo Sforza vicino a S. Lucia in Selce, 167 Casa coperta di paglia nel Campidoglio . 382. 314. 394 Case grandi antiche havevano avanti di se il Vestibuto. 88 Case. Vedi Isole. Vedi nell'Indice Latino in V. Domus. Cesale della Serpentara anticamente Villa di Faonte. 177 Castel S. Angelo . 490 Castello presso S. Paolo. 87 Castro Pretorio dove sosse. 33. Distrurto de Constantino. Ivi, e 175 Cavalli dove fi domassero in Roma. Vedi Septi. Cavalli del Quirinale donde portati. 189 Creduti fallamente ritratti d'Alessandro Magno domante il Bucefalo.Ivà

Celio da chi aggiunto a Romao.56,Sua

Etimologia, 57. Chiamato con no di Querquetulano, e d'Augusto. I Celiolo dove foste. \$7 Celso Cittadini consutato circa a i Tr fei di Mario. 163 Cerchio. Vedi Circo. Geroliense perce delle Carine. 208.11 Celare Beronio lopra il Martirologi 14. Martit riprovato intorno al Car cere Tulliano. 288 Chiavica Massima da chi satța , 521. Li fue bacce fit nel mezzo del Foro . 253 Suci avanci, che hoggi fi veggiono. . 425. Suo imbocco nel Tevere. 503 Chiavicheprime di chi fossero opera 520 Chiaviche d'Agrippa. 521. Di Catone, e Flacco. Ivi. Di Tarquinio Superbo. Ivi. Di Gregorio Nono. 522. Encomio delle Chiaviebe. Ivi. Chiefe de' Santi. S. Adriano che cosa fosse. 247. 261 S. Agata sul Quirinale diversa dall' altra detta anticamere in Subura.94 S.Agnesa per la Via Nomentana.177 S. Agostino - 359 S. Alestia . 401 S. Ambrogio della Maliqua. 333 S. Andres detto in Portogallo ciò che fosse anticamente. 120 S. Angelo in Pescheria non su nel Circo Fiaminio. 491 S. Bartolomeo dell' Isola anticamente il Tempio d'Eleulapio, 484 S. Bisgio in strada Giulia. 365 S. Bibiana - 194 S. Caio: 192 S. Caterina de' Funari nel mezzo del Circo Flaminio - 328 S. Cesario donde chiamato in Palatio. 445 S. Ciriaco . 193 · S. Colimato . 475 3S. Colmo, e Damiano anticamente

Tempio di Remo . 127. 229

S. Croce in Gerusalemme che colafolfe. 159

S. Giorgio in Velabro. 273 S. Giovanni in Fonte. 104

ł

S. Girolamo de' Schiavoni . 350

S. Lorenzo fuori delle mura fabricato nel Campo Verano. 171 S.Letezo infonte perche così detto.96

S.Lo-

S. Lorenzo in Lucina. 351

-S. Lorenzo in Miranda ciò che fosse anticamente 127

S. Lorenzo in Panisperna anticamente Terme d'Olimpiade. 127

S. Lucia alle botteghe scure. 328

S. Lucia della Tinta donde detta . 359

S. Lucia in Septisolio. 118

6. Marco. 209

S. Maria Aventina. 455

S. Maria della Consolatione. 219

S. Maria Egirtiaca vicino a Ponte rotto, qual Tempio fosse anticamente. 438

S. Maria del Popolo perche così chiama-

ta . 350; e leg.

S. Maria degli Angeli detta ad Matellum Martyrum 151

S. Maria in Aquiro . 371

S. Maria in Cacabari donde così detta.

S. Maria in Campitelli . 331

S. Maria in Dominica ciò che fosse anticamente. 100

S. Maria in Fornica. 375

S. Maria Imperatrice detta in Martio.

S. Maria Liberatrice . 224. 228

S. Maria Nova. 132

S. Maria in Via late. 204

S. Maria in Trastevere . 477

S. Marta . 487

S. Martina . 260

S. Michele Arcangelo in cima a Castello. 480. Detta inter celos. 491

S. Nicolò de' Cefarini detto in Calcaria . 337

S. Nicolò detto anticamente in Carcere, ma non Tulliano : 247. 287

S. Petronilla creduta da gli Antiquarii Tempio d'Apollino. 489

SS. Pietro, e Marcellino detto de Subara.

SS. Pietro, e Paolo, dove è hoggi S.Maria Nova, da chi fabricata. 133

S. Pietro in Carcere. 285

S. Pietro in Vaticano. 487

S. Pietro in Vincula. 117

S. Praffede . 172

S. Prisca anticamente Terme d'Elagabalo. 443; e seg.

SS. Quettro coronati. 103

S. Sabina che fosse anticamente. 455

S.Salvatore in Erario, & in Statera.

S. Salvatore de Curte. 482

S.Salvatore congiunto al Palazzo de? Gran Duchi di Toscana. 345

S.Salvatore del Lauro dode detto. 357

S. Salvatore in Piazza Montanara detto in Mentuzza che fosse anticamente. 431

S. Silvestro in Campo Marzo . 374

S. Stefano del Cacco. 372

S. Stefano in riva al Tevere. 424

S. Stefano a' Cerchi cià, che anticamente fosse, 437

S. Stefano in Roundo. 101

S. Teodoro . 223

S. Vito . 171

Chiodo folito conficcarsi ogn' anno nel muro del Sacello di Giove Capitolino. 309

Ciambella. Vedi Anticaglie. Cipresso nel Volcanale. 142

Circo Alessandrino, e vestigi di esso trovati ne' fondamenti di S. Agnesa e di S. Nicolò de' Lorenesi. 347. Detto Agonale, e perche. 348. Prima d'Alessandro luogo, dove si celebravano l' Equirie. 349

Circo di Capo di bove. 83

Circo d'Elagabalo dove fosse. 160

Circo Flaminio. 327

Circo Massimo. 420. Sua etimologia.

lvi. Sua forma, grandezza, e deferittione. 421. Ornamenti fatti inpiù tempi. 423. Suoi residui. 424

Circo di Nerone, e sua descrittione. 487. Cioaca Massima. Vedi Chiavica.

Clivo Capitolino ornato di portici. 247. Vedi Campidoglio.

Clivo di Marte fuori della Porta Capena . 76

Clivo della Via sacra dove è hoggi San Sebastiano vicino all' Arco di Tito detto in Pallara. 136

Cohorti de' Vigili che cola fossero, & a che servissero. 108. Introdotte da Augusto per ovviare a glincendii. Ivi. Risedevano spartite in 7. Regioni. 109. Credute i medesimi, che i Sparteoli dal Lipsio. Ivi.

Colledegli Hortuli donde prendesse il nome 195. Chiamato poscia Pincio,e

per qual cagione. Ivi.

Colle Agonio, Latiale, Mutiale, e Salutare dove fossero. 60

Collegio de' Fornari in Roma a tempo di Trajano. 466

Colisco donde habbia preso il nome. 113

Eravi prima lo Stagno della Casa aurea di Nerone. Ivi. E prima un mercato di robbe venali. Ivi.

Colonne d'Antonino. 370. Latteria, alla quale si portaveno i bambini da coloro, che gli esponevano. 441. Milliaria. 24. 246. Di Trajano. 266

Colonna, che è avanti alla Chiesa di Santa Maria Maggiore su del Tempio della Pace, e prima dell'Atrio di Nerone. 128

Colonna antica trovata a Monte Citorio . 363

Colonne in Campo Vaccino. 224 Colonne fotto il Campidoglio. Vedi Portico.

Colonne trovate ne' fondamenti dellafacciata di S.Andrea della Valle. 334

Colonne dell'Araceli. 307

Colonne di bronzo, che sono in S. Gio. Laterano dove stassero anticamete. 318

Colonne, dove furono flagellati i SS. Appostoli Pietro, e Paolo, che hora si conservano nella Traspontina, dove stassero anticamente. 226

Colonne, dove s'intagliavano le leggi, & altre cofe fimili, come fossero, e che forma havessero, 148

Colonne rostrate di Giulio Cesare. 318 Colosso d'Apollo fatto di bronzo. 400 Colosso di Giove vicino al Teatro di Pompeo. 364

Colosso di Nerone, e sua altezza. 134. Eretto di nuovo da Vespasiano in sito diverso. Ivi. Mosso di luogo da Adriano. 132. 135. Non su di bronzo, ma di marmo. Ivi. Sua essigie, e varie mutationi. Ivi, e seg.

Comitio 7. Luogo scoperto lungo tempo.
- 224. Ove precisamente sosse. 225. Perche così detto. Ivi. Distinto dal Foro.
Ivi. A qual'uso servisse. Ivi, e 225

Conciatori di cuoii in qual parte di Roma stassero anticamente. 474

Condotti di piombo antichi, e loro for--ma. 371 Conodomario Re di Germania morì gli alloggiamenti pellegrini prigi ne. 101

Conserve antiche d'acqua mella viga

de' Verospi. 194

Contrade anticamente pigliavano il no me de' Palazzi, Tempii, Poati, Sa tue, e da altro. 71

Convento della Minerva. Vedi Tempi

di Minerva.

Corgno di Romolo seccato. 391 Crisocolla lo stesso, ch'il verderame.429 Cuppole. Vedi Tempio.

Curetori delle Regioni. 90

Curia Calabra, 316. Hostilia nel Foro.
222. Haveva molti gradi. I vi. Julia
dove fosse. 223. Vecchia creduta senza fondamento dal Biondo, e da alri
sotto S. Pietro in Vincola.. 120

Curie divisioni di rito Etrusco. 53. Che cosa fossero. Lvi. Raddoppiate da Tarquinio Prisco. Ivi. Somigliare alle Parocchie. Ivi. E meglio all' Ebraiche Sinagoghe. 54. Etimologica e nomi particolari di esse. Ivi.

Curie vecchie. 8. Vecchie, e nuove. 55

D

D'Elfini dedicati a Nettuno nel Circo Massimo. 429

Denunciatori che persone fossero, & a che servissero. 90

Descrittori antichi, e moderni delle Regioni di Roma. 68.70

Disconta di S. Agata. 94

Diaconia di Sant' Angelo in Pelcheria guando fabricata. 491

Diatrio Sacello, à Tampio di Diana. 152 Dieci Gemelli luogo presso gli horti di Torquato. 84

Differenza antica frà Tempio. & Ede.

Dionissi diversi, che habitarono in Roma. 413

Diribitorio, che cosa fosse, e dove. 208. 209. Vi furono fatti giuochi. Ivi.

Doliolo. Vedi Monte Testaccio. Dolioli luogo particolare del Foro, in cui non si sputava. 251

Domitiano ambitioso nelle fabriche ac-

ach

crebbe, & orno il Palagio Augustale. 394. Fece nel Campo Marzo la... Naumachia, l'Odeo, e lo Stadio. 375

### E

Brei se habitassero anticamente nel
Trastevere. 474
ibrei Libertini satti schiavi nella guen
ra d'Augusto. 474
issigie del Membro Virile solito portara
dalle Matrone Romane al Tempio di
Venere Ericina. 188
Elce samosa nel Vaticano. 487
Elesante Herbario ciò che sosse. 320
Elesante di bronzo nella via sacra. 136
Emporio. Vedi Mercato.
Enea-se sua discendenza stimati savole.
2. Ma con poca sicurezza: Ivi, e
seg.
Epilogo di molte cose delle Regioni.

Equirie - Vedi Giuochi .

Erario dove fosse. 246. Più Erarii furono in Roma. Ivi.

Ercole uccide Cacco, e ripiglia i buoj.
448. Dedica altare a se medesimo.
433. Et a Giove Inventore. 435, 459
Errore de gli Antiquarii intorno a gli

horti di Mecenate. 164.

Errore del Panvinio intorno all'Arce di Severo, & al Segretario del Popolo Romano. 152

Esercito di Roberto Guiscardi entrato in Roma per disesa del Papa distrusse quanto era d'habitato tra il Campidoglio, e'l Laterano. 98

Esquilino da chi aggiunto a Roma. 14. Suoi confini. 59. Diviso in più colli. 60 Sue cime diverse. 157. Etimologie del nome. 60

Evandro Arcade regnò nel Palatino. 2. edificò, ò habitò Roma. 5. Quali fabriche facelse. 6

Euripo dell'Acqua Vergine fatto da...
Agrippa ciò, che fosse. 341

Euripo nel Circo. 422

Euripi empiti di vino per rappresentarvi combattimenti navali da Elagabalo. 423

### F

📑 Abrita decagona dietro a S. Bibiana auticamente il Palezzo Liciniano: **\* 102** · • Fasti Capitolini rigroveti presso 5. Maria Liberatrice. 225 Fattioni degli Aurighi aggiunte allequattro antiche da Domitiano. 422 Favilse Capitoline ciò che folseto. 312 Feste Agonali. Vedi Giuochi. Peste di Flora di doppia specie . 168 Feste della Forte Fortuna da chi si celebrassero particolarmente. 476 Feste Lucarie . 197 Feste de' Salii . 460 Peste Saturnali. 247. Feste del Settimontio. 60 Fello corretto in Penns. 241 Fico di Navio nel Comitio ,´ 227 Fico Ruminale . 226. 383 Filippo Cluverio confutato circa alla... fondatione di Roma.4.Circa alla correttione di un luogo di Plinio. 22 Fioravante Martinelli lodato . 171. 205 Fistole per i condotti anticamente cheforma havessero. 89 Fiume Almone. Vedi Almone. Fiume chiamato Petronia nel Campo Marzo. 360 Fiume Tevere. Vedi Tevere. Flora perche detta Rustica. 191 Fontana di Trevi. 370 Fonte artifitioso nel Campo Minore: 304 Fonte dell'Acqua Vergine. 202. Alba-

Fonte dell'Acqua Vergine...202. Albadino. 517. Della Caffarella. 82. Ceruleo, e Curtio. 518. De' Mattei. 327. Muscoso. 276. Del Lupercale. 512. Di Pico, e Fauno. 461. 512

Fornari ridotti a Collegio da Trajano.
468

Foro d'Antonino: 370
Foro Boario. 7. Non hebbe mai nome di
Transitorio. 146. Sua Etimologia 273.
Detto Forum Tauri. 274. Suoi confini.
Ivi. Vi si seppellivano due di quelle
nationi, con le quali i Romani havevano guerra 277. Vi si sacevano giuochi gladiatorii. Ivi.

Mm

Foro

Lungo dove non era lecito sputare in...

Roma . 250
Lungo detto Tenus . 261
Luna di bronzo, che si vede nelle Canze de' Conservatori, se sosse l'antica, che sava nel Tempio di Romolo, ò vici-

no ad esso. 228. 383 Lupanari nel Circa. 425 Lupercale dove precisamente sosse. 383.

Lupo pesce lodatissimo del Tevere. 505

### M

M Acello anticamente lungo dove si vendevano le carni, & i pesci 105. Macelli in Roma non più di due. Ivi-Macello alto . 143 Machine per i giuochi Anfiteatrali dove fi tenesser. 113 Manie ciò, che fossero. 481 Mansioni Albane ciò, che fossero. 100 Marrana fiume . 519 Marforio statua rappresentante alcun. fiume 263. Perche così dens. I vi,e feg. . Marmorata, che cofa fosse anticamente. · Marriale Highrago-intorno alle Colonne Vipfane. 370 'Mausoleo d'Augusto, e sua descrittione 319 e leg. · Manfolco d'Onorio. 492 Mesite Giunone, Dea del setore. 168 Mercato antichistimo in Roma detto Nundina. 112. In capo alla Via Sacra. Mercato anticamente su l'Aventino. 407 Mercato quando cominciato a ferti in Piazza Navona. 349 Meretrici chiamate Mime. 169. Dove habitassero anticamente. 135 Meta sudante sabricata prima di Tito. Mete del Circo erano fimili a' cipreffi, - Totonde, & aguzze. 427. Erano di

legno dorate. Ivi.

Mignani donde così chiamati. 229

Mole d'Adriane come fusic anticamen-

· in forma di fortessa. Ivi. Sua antica

£ -:

te . 490. Da chi cominciata, a ridurte

da servi, ò da asini. 505 Molini nel Tevere quando cominciati ad ulare, e da chi inventati. 505 Monastero delle Monache di S.Sifvettro ciò, che fosse anticomente. 376 Monaftoro di S. Cefarto De Corfus. 447 Monastero di Tor di Specchi: 329 Monite dedicato da Galba a Vessere -Monte Agonale qual fosse anticamente. · 59 Monte Aventino da chi aggiunto a Roma. 14. 57. Chiuso entro le mura, e restato foor del Posserio. 28. Suoi confini, ed Estasologia. Ivi. Divilo in due. Ivi. Quanto giraffe secondo Dionigi. 470. A chi asseguato per · flanza , 452. Sue latice . 454 Monte Capitolino aggiunto a Roma non da Romolo, ma da Tiro Tario. 8. Giro delle sue mura. 9.55. Detto antichisimamente Satumio, e poi Tarpeio . 300. Vedi Campidoglio . Monte Cavallo donde detto. 184: Monte Celio. Vedi Celio. Monte Citorio, ciò che fosse anticamente. 352. Perchejcosì chiamato, Ivi. Monte Esquilino. Vedi Esquilino. Monte Gianicolo. Vedi Gianicolo. Monte Glordenv . 349 Alonce Magnanapoli, è Bagnanapoli. 58. Donde così sia detto. 183 Monte Mario auticamente il Clivo di Cinna. 494 Monte Oppin . 158 Monte Palatino, in cui Roma primieramente fu-edificata. 2 6. Due sues sommin Germalo, e Velia. 55. Origine del nome . Ivi .: Cofe, che vi furono ne' primi tempi. 383 Monte Pincio. Vedi Colle degli Hostuli. Monte Quirinale. Vedi Quirinale. Monte Testaccio comerpoua esser stato fatso. 469 Monte Vaticano parce del Trassevere. 486. Donde fortifse il nome. i vi. Come si divida dal Gianicolo. Ivi.

Môte Viminale de chi eggisto e Roma.

14.59.

fortificatione . 46. Fortification i mo-

Molini anticamente si sacevano voltare

derne. 490

### H

Afte di Romolo sinverdita. 385. HafteMartie fi confervayano nella Regia. 126

Hippodromo da Greci era detto il luogo son di cavallerizza, ma di corfo de cavalti. 400

Hippodromo del Palazzo fit lo fiello, che il Circo Massimo. 400

Historia, Vedi Poeti, Horivolo a Sole da chi prima fatto ia... Rome. 186. Posto mel Campo Mas-

zo. 350. Sua descrittione. Ivi.
Horrei anticamente Granaii, e Magazzini publici da temere i depoliti. 90
Horen mirabile luogo in Roma. 264

Horci d'Agrippa. 340, d'Afinio. 447. Di Cesare. 476. Di Galba. 480. Di Lucullo. 195. 377. Di Martiale. 488. D'Ovidio. 495. Di Pompeo. 335. Di Salustio. 193. e seg. Di Torquato 84. Di Tullio Martiale. 494. Della Valle. d'Egeria. 85

Hospedale antico nell'Isla. 487 Hospedale de Benfratelli. 485

### I

Mmagine di Cleopatta. 262 I immagini de gli Antenati come si conservassero ne gli Atrii. 137 Indotature antiche di maggior spesadelle moderne. 311 Inondationi del Tevese furono maggiori ne' tempi antichi, e perche. 502 Inscrittione, che è nel piccolo Asco accanto a S. Giorgio in Velabro notabile per più cose. 272 Inscrittione di Mario. 376 Intemelio, che cosa fosse. 273 Interludo, che cosa sosse. 400 Intermontio del Campidoglio 292. Cinto di mura da Romolo. Ivi. Sue falite, e piezza. 302. Non trasferito mai altrove. Ivi. Isola Tiberina, e suo principio.481. Fatta in forma di nave. 483. Detta Isola

Mesopotamia, e Licaonia. Ivi. In ella

fi portavano i condamnati a morte, e vi flavano un spele. 486 Isole, e case anticamente differenti. \$7.88. Havevano diversi piani, & appartamenti habitati da diverse samiglie, \$8 Istromento, che cosa soste. 295 Ingero, che cosa soste. 295. 463

### L

Ago Curtio palude posica nel Fore : 250. Secondo altri fu Voragiue spaventosa. Ivi. Lago Fucino hoggidi Celano. 514 Lago Sabbatino modernamente detto di Braccione . 519 Laghi anticamente erano ridotti, e vafi d'acque. 89. Appresso Vittore, è Rufo fignificano per lo più fontans publicke. Ivi. Lascivie, che si commettevano nei. Tempio d'Iside. 374 Latrine publiche in Roma quante fosfero. 283 Lauri Viplaci. 342 Lautole. 512 Legioni stucidate nella Villa publica...

Lautole. 512
Legioni trucidate nella Villa publica.
da Silla. 356
Leoni, che sono alla Fontana di Termini dove stassero anticamente. 373
Lettere tolte via con lo scarpello nell'

Arco di Severo, e perche 245 Libreria d'Augusto. 400. Del Campidoglio. 207. Suo sito preciso. 400. Dell' Atrio della Libertà. 464. Del Portico d'Ottavia. 325. Del Tempio della Pace. 131. Del Tempio di Trajano. 268 Librerie in Roma in numero di tre al

Libri Lintei. 264
Libri Sibillini si conservavano sul Pallatino nella base della statua d'Apollo. 400. E nel Campidoglio nel Tempio di Giove. 309

Livio illustrato circa l'intelliganza de' campi . 43. e seg. Corretto circa-alla Porta Flumentana . 175. 176

Lodovico Demonsiolo confuteto interno ella forma del Pancheon . 342

Lotregho. 371
Litcio Feuno confussio circa alla granM m 2 dizza

Lungo dove non era lecito sputare in Roma. 250
Luogo detto Penns. 261
Lupa di bronzo, che si vede nelle sanze de' Conservatori, se sosse l'antica, che stava nel Tempio di Romolo, ò vicino ad esso. 228. 383
Lupanari nel Circa. 425
Lupercale dove precisamente sosse. 383. 384

### M

. Lupo pelce lodatifimo del Tevere . 505

M Acello anticamente lungo dove si vendevano le carni, & i pesci ros. Macelli in Roma non più di due. Ivi. Macello alto . 143 Machine per i giuochi Anfiteatrali dove to tenellern". 113 Manie ciò , che fossero. 481 Mantioni Albane ciò, che fossero. 100 Marrana fiume . 519 Marforio statua rappresentante alcun. fiume. 263. Perche così detta. I vise leg. . Marmoraca, the cola folle anticamente. · Marciale illustra ro-intermualle Colonne Viplane. 370 Maufoleo d'Augusto, e sua descrittione 319 e leg. · Mansolco d'Onorio . 492 Mesite Giunone, Dea del setore, 168 Mercato antichistimo in Roma detto Nundina. 112. In capo alla Via Sacra. · lvi. - Mercato anticamente su l'Aventino, 407 Mercato quando cominciato a tará in Piazza Navona. 349 Meretrici chiamate Mime. 169. Dove habitaffero anticemente. 135 Meta sudante subricata prima di Tito. 'Mete del Circo erano fimili a' cipreffi, " Totonde, & aguzze. 427. Esano di legno dome. Ivi . . Mignani donde così chiamati. 220 Mole d'Adriano come fulle acticamente . 490. Da chi cominciata a siduste rin forma di fortessa. Ivir. Sua antica

\$ .7;

fortificatione . 40. Fortification i derne. 490 Molini anticamente fi facevano volta da servi, ò da asini. 505 Molini nel Tevere quando comincu: ad ulere, e da chi iaventati. 505 Monastero delle Monache di S.Silvetin ció, cho folle anticomente. 376 Monadero di S. Celerio De Corfas. 4: Monastero di Tor di Specchi: 329 Monne, dedicato da Galba a Venere. Monte Agonale qual fosse auxicament. ·• 59 Monte Aventino da chi agginato a Roma . 14. 57. Chiufo entro se mura, e restato foor del Posserio. 18. Suoi confini, ed Etimologia. I vi. Divilo in due. Ivi. Quanto giraffe secondo Dionigi. 470. A chi assegnato per · ' flanza . 452. Sue faire . 454 Monte Capitolino aggiunto a Roma non da Romolo, ma da Tito Tatio. 8. Giro delle fue mura. 9. 55. Deno antichisimemente Saturaio, e poi Tarpeio . 300. Vedi Campidoglio. Monte Cavallo donde detto. 184 Monte Celio. Vedi Celio. Monte Citario, ciò che fosse anticamente. 352. Perchecosì chiamato, Ivi. Monte Esquilino . Vedi Esquilino. Monte Gianicolo. Vedi Gianicolo. Monte Gordano. 349 Monce Magnanapoli, è Bagnanapoli. 58. Donde così sia detto. 183 Monte Mario anticamente il Clivo di Cinna. 494 -Monte Oppio. 158 Monte l'alatino, in cui Roma primie-- ramente fuiccissicata. 2 6. Due suco sommin Germalo, e Velia. 55. Origine del nome . ivi . Cose, che vi furono ne' primi templ. . 383 Monte Pincio. Vedi Colle degli Hortuli. Monte Quirinale. Vedi Quirinale. Monte Testaccio comespoua esser stato fatto. 469 Monte Vaticano perce del Trassevere. 486. Donde sortisse il nome. Ivi. Come si divida dal Gianicolo. Ivi. Môte Viminale de chi aggistro e Rama.

14. 59. Fù della Regione Esquilina.

Monumenti Mariani . 164

Muli correvano nel Circo Massimo. 431
Mura prime di Roma intorno al Palatino. 6. Diverse circonferenze di esse.
14. e seg. Non variarono mai da Servio ad Aureliano. 15. Ampiezza di
esse sotto Vespasiano. 22. Come debba intendersi. 28. Mura del Rè Servio
come situate. 25. Mura d'Aureliano
quanto si distendessero. 25. Non giunsero a prima Porta. Ivi. Più forti, che
ampie. 30. Non si dilatavano più delle
moderne. Ivi.

Mura di Roma risarcite da Belisario, ma non ristrette.33. Ristorate da Nassete, da Onorio, e dopo da Adriano Primo, e Gregorio Secondo. 34. Diverse loro

strutture. Ivi.

Mura di Roma nel Trassevere dove cominciassero, e finissero. 28

Muro Terreo delle Carine . 97

Muro Torto. 31. Stava in questo stato fino a tempo di Belisario. Ivi.

# N

Nali antichi, cioè sbarco delle navi, che venivano per il fiume. 466. Fii vicino alla Porta Trigemina, non nel Trastevere. 466. e seg.

Nave di Teleo conservata lungo tempo

in Atene. 1

Naumachia d'Augusto nel Campo Mar.

zo. 352. In Trassevere, 475

Naumachia di Cesare non su in Trastevere, come hanno creduto molti Antiquarii. 474

Naumachia di Domitiano su sotto la Trinità de' Monti. 376. Fù d'ampiez-

za straordinaria. Ivi

Naumachia Vecchia dové fosse. 162 Naumachie poste da Vittore nella Regione decimaquarta quali furono. 489

Navona Piazza donde detta. 350

Nerone indorò in un giorno il Teatro di Pompeo. 333. Salì trionfante al Tempio d'Apollo. 401. Non fabricò Naumachia. 489. Come facesse morire infiniti Martiri. 487. Dove egli s'ascondesse, e morisse. 178. Dove sepoito?

Ninfe Querquetulane . 157

Ninfei, che cola fossero in Roma. 178. e seg. Che cola fossero in Grecia. 180 Ninfeo d'Alessandro Severo dove fosse. 178

Ninfeo fatto da Papa Ilario avanti l'Ora-

torio di Santa Croce. 175

Ninfeo famolo fatto da Marc' Aurelio nelle sette Sale. 118. Ove in mancanza di vino corse la plebe a bere . 179

Notari habitarono nel Foro. 259. Come pigliassero il nome di Cancellieri. 263 Notitia dell'Imperio corretta in Pra-

Sentissimum Choragium. 120 Nonio corretto in Tabernas. 259

Numa divise il Contado Romano in più paghi, & ad ogni pago sece un Magifirato. 81. Soleva trasserirsi segretamente nella spelonca d'Egeria, & a qual sine. 81. Dove sacesse la sua Regia. 126. Suo sepolcro ritrovato. 478

# O

Belisco d'Augusto nel Circo Massimo. 349. 427. Nel Campo Mar-20. 350. Altri due presso il suo Mausoleo. 349

Obelisco di Costanzo dedicata al Sole.

428

Obelisco minore dedicato alla Luna.428 Obelisco, ch'è in S.Gio. Laterano, anticamente serviva nell' horivolo del Campo Marzo. 428

Obelisco, ch'è nel cortile del Palazzo de' Barberini alle quattro Fontane, su

del Circo d'Elagabalo. 160

Obelisco, ch'è nel giardino de' Ludovisii anticamente dove stasse. 195

Oblisco, che stava nel Circo di Caracalla drizzato da Innocenzio X. in Piazza Navona. 83

Obelisco posto fallamente nell'Isola dal

Penvinio . 485

Oca d'argento nella Rocca del Campidoglio. 316

Oche in qual Tempio di Giunone pascevans, 304

Odeo luogo fabricato da Domitiano per M m 3 l'eserl'esercitationi musicali de' Tibicini, e d'altri. 377

Officina di Moneta che cosa fosse. 314 Officiali sourastanti a i Vici dicevanti Vicomagistri. 90

Opere di Gordiano . 174

Oppio monte parte dell'Esquilie. 158. Sue sommità diverse. Ivi.

Oratori, e Poeti solevano recitare nell'

Osatorio di S. Cesario nel Palazzo Lateranense. 446

Oratorio di S. Croce . 179

Orbona a qual fine si adorasse da' Romani. 133

Ordini Greci dell' Architettura quando cominciati ad usare in Roma. 432

Ormissa Persiano quali fabriche si masse più maravigliose in Roma. 128 Osta della Vergine Tarpeia trasportate.

Ossa della Vergine Tarpeia trasportate.

Ova poste nel Circo, che dinotassero, & a qual' uso servissero. 430
Ovile, che cosa fosse in Roma. 354

# P

P Alladio conservato, e veduto solo dalle Vergini Vestali. 242 Palatino. Vedi Monte.

Palazzi si chiamevano appresso gli Scrittori de' tempi bassi ogni sorte di fabri-

che grandi antiche. 158

Palazzo Augustale, e sua descrittione.
390. 391. Accresciuto da Tiberio. 992.
Da Caligola. 392. Da Nerone. 395.
Da Domitiano. 396. Chiamato Ædes
Publica da Nerva. 398 Arso sotto
Commodo. Ivi. Arricchito da Elagabalo, e da Alessandro Severo. Ivi,
e 399. Si manteneva sino ne i tempi di
Cassiodoro. 403

Palazzo della Cancellaria fabricato con marmi cavati presso l'Argine di Ser-

vio Tullio . 175

Palazzo de' Capranici, ove furono anticamente i Septi. 354

Palazzo di Caracalla. 446

Palazzo de' Cesarini, ove su il Teatro di Balbo secondo alcuni. 361. Vi petè giungere il Pertico di Filippo. Ivi. Palazzo Colonnele nel Campo d'Age pa . 208

Palazzo de'Gran Duchi di Toscana, a furono le Terme di Nerone. 346

Palazzo della Cala antica di Lacerant ove precilamente fosse. 103. Fù dive so dal Patriarchio Lateranense, doi Sisto V. hà fatto il moderno. Ivi.

Palazzo Neroniano . 489

Palazzo de gli Orfini in Campo di Fia se, ove su il Teatro di Pompeo. 33

Palazzo Sessoriano. 158

Palma nata nell'Altare di Giove. 308
Palma nel Tempio de' Penati. 230
Panisperna donde prese il nome. 172
Pantani contrada di Roma anticament

furono le Carine. 144.

Panvinio lodato. 68. Riprovato circa al giro delle mura di Roma. 28. Nell' opinione della Suburra 96 Nella Regione quarta. 153. Circa al Tempio di Romolo. 227. Nell'opinione, che Statilio Tauro fabricatte Teatro al Palatino. 415

Pavoni di bronzo, che sono hoggi in Belvedere, dove stassero anticamente. 492

Pegmi. 113

Perla avanzata a Cleopatra posta alla statua di Venere nel Pantheon 341 Pescheria 491

Pesce lupo preso fra i due ponti. 503

Petronia. Vedi fiume.

Piazza Navona ciò, che fosse anticamente 349. Donde così chiamata. Ivi. Piazza di Pietra. Vedi Anticaglie. Piazza nell' Intermentio avanti all'Asi-

lo . 293

Piazza Palatina . 395

Piazza di Termini anticamente più baffa. 58

Piedestalti, à tavole di bassi rilievi, che sono nel Cortile del Palazzo de' Farnesi. 339

Pietra nera di Romolo nel Comitio 224 S. Pietro dove fosse propriamente sepol-

to . 487

Pigna di bronzo in Belvedere. 492
Piramide antica presso la Mole d'Adriano fatta demolire da Alessandro Sesto,
già sepolero di Scipione Africano 492.
Ritratto di essa nelle porte di bronzo
di S. Piesto. Ivi.

Pi-

Piramide di Cestio. 469

Piscina publica, che cosa fosse. 445 Pitture nel Foro d'Augusto. 266

Pitture, e Statue infigui nel Foro di Cefare. 203

Plautio Laterano capo della congiura... contro Nerone . 102

Plauto illustrato circa al nome di Basilica . 125

Plinio corretto, ed illustrato circa alles mura, e porte di Roma. 25. 36

Pletro, misura diversa dal Jugero quanti piedi contenga. 305. 508

Poeti recitavano nella Libreria d'Apollo ful Palatino 400. Havevano il lor Tempio insieme con gl'Istrioni. 461

Podere di S. Ciriaca . 172

Podere di Faonte, in cui Nerone s'ascole, e morì. 178

Podere di Martiale. 198.494

Pomerio ciò, che fosse anticamente. 17. Dilatato senza dilatar le mura. Ivi. E da chi. 18. Il conservarlo era cura degli Auguri. 20. Suoi termini, e ceppi. Ivi.

Pomerio Pontificale. 20. Non ampliato egualmente per tutto . 21. Sue dilatationi diverse. Ivi. Cerimonie solite

nell'ampliarlo. Ivi.

Pompe Circensi condotte dal Foro al Circo . 272

Pomponio Leto confutato circa al Fico Ruminale. 226

Ponte Elio detto Sant' Angelo. 511. Quanto sia lungo. 503

Ponce Emilio l'istesso, che Sublicio. 507. Ponte Cestio da chi sosse sabricato. 509. Rifatto da Simmaco. Ivi. Detto di S. Barcolomeo. 511

Ponte Fabritio. 508. Perche sia detto di

Quattro Capi. 509

Ponte Januclense detto hoggi Sisto 510. Detto forle anche d'Antonino, e perche. Ivi.

Ponte Milvio detto corrottamente Molle da chi fabricato. 511. Quanto sia...

lungo: 503

Ponte Palatino detto anche Senatorio. 507 Perche prendesse il nome di Santa Maria . 508 . Quanto sia lungo. 508 Ponte Sublicio donde così nominato, e da chi fabricato . 506. Di chi fosse cura il

risarcirlo. Ivi . Durò di legno in tempo d'Augustose di Vespasiano; Ivi. Ku detto anche Emilio. 507. Fatto poi di pietra, e da chi . Ivi . Dove fosse veramente. Ivi. Vi stavano i mendicanti a chieder limofina. 508. Rovino in tempo di Papa Adriano I. Ivi.

Ponte Varicano detto anche Triofale 510 Ponte di Caligola per andare dal Palaz-

zo al Campidoglio. 243. 393 Ponte del Carcere Tulliano. 288

Ponte de' Septi. 454

Ponti quattro sul Teverone, cioè Salaro, Nomentano, Mammolo, e Lucano. 511 Porpora singolare tonservata nel Tempio di Giove Capitolino. 310

Porta della Cafa di Publicola s'apriva in fuori diversamente dall'altre .. 238

Forta del Palazzo Maggiore ornata di due lauri, e d'una corona di quercia. 389. E della cozona navale da Claudio . 390

Porta Pandana una di quelle della Rocca del Campidoglio. 12. 13. 285

Porta Piovosa, che cosa fosse. 370 Porta Ratumena fù particolare del Cam. pidoglio. 37

Porta Stercoraria nel Clivo Capitolino, In cui l'immonditie del Tempio di Vesta solevano ridursi. 45. 284

Porta Vecchia del Palazzo detta anche

Komana, e Komanula. 385

Porte della Città di Romolo diversa. mente credute dagli Antiquarii. 10. Del primo ricinto di Romolo. Ivi, e seg. Del secondo ricinto di Romolo. 13-Etimologie d'alcune di esse. 12. Numero di esse. 34. Nomi di esse. 37. e seg. Porta Carmentale ove fosse. 10. 37 Servi fino ad Aureliano. 16. Porta Januale ove fosse. 13

Porte di Roma quante fossero 34. Nomi, sitised etimologie di esse 37.e seg Porse dell'aggiunta d'Aureliano. 45. Porta di S. Lorenzo qual fosse dell'antiche assai controverso da gli Antiquarii. 39. Porta Trigemina, 19. 32. 42, Porta Trionfale. 46. Non su sempre la me-

desima. 47

Portici del Clivo Capitolino. 247 Poreici diversi nel Palazzo Augustale. 397

Mm 4 PorSicilia una parte del Palazzo Augustale così detta. 397

Soldatesche dove si rassegnassero, e s'esercitassero. 460

Sorgivi d'acque nell'Aventino a tempo del Fauno. 463

Sorgivo dell'acqua Vergine. 515 Sparteoli. Vedi Coborti de' Vigili.

Spelonca di Cacco in qual parte dell' Aventino fosse propriamente. 458.e seg. Spoglie del Tempio di Gerusalemme poste da Tito nel Tempio della Pace.130 Sputare dove non era lecito in Roma.

351 Stadio di Domitiano . 375 Stagno di Juturna. 512 Stagno di Nerone . 112. 139 Stanze vicino a i Rostri. 261 Statio Poeta dove sepolto. 479

Stationi Municipali, che cosa fossero. 259 Statua di Cibele solita lavarsi nell'Almone. 81. D'Ercole, ch'è in Campidoglio . 276 434. Di Giove Capitolino. 310. Di Marc'Aurelio. 104. Di Marforio. Vedi Marforio. Di Marte nella Via Appia. 77. Di Scipione Africano. 309. Di Serapide trovata nel far' i fondamenti del Convento nuovo della Minerva. 372. Di Simon Mago. 485. Di Venere mandata da Cleopatra a Roma. 263. Della Vittoria nella Curia . 222

Statua di legno indorata. 275 Statue d'Antinoo, e di Laocoonte, che sono in Belvedere, dove trovate, & in che tempo. 116. Di Bacco, edelle Muse ritrovate in una vigna presso porta Maggiore dove fossero anticamente. 161. Del Campidoglio trasportate nel Campo Marzo. 359. Di Costantino Magno. Costantino, e Co-Ranzo suoi figliuoli, che fono ia... Campidoglio, dove fiano state trovate. 189. Del Nilo, e del Tevere, che fono a'lati della fontana di Campidoglio, dove anticamente stassero. 190. 372

Statue d'Avorio, e d'Ambra nel Foro di Trajano. 269

Statue fatte di fieno a che servissero ne' giuochi. 113

Statue infigni nel Poro di Celare. 264

Statue drizzate a' Letterati. 269 Statue poste sopra colonne. 428 Strade fra S. Martina, e S. Adriano anricamente dove portalec. 265 Strada Giulia, dove anticamente era la

Retta . 364

Strada di Ripetta quando aperta . 350 Strade solite ornarsi anticamente in alcune solennità, e cuoprirsi di terade. 272 Subastationi dove si facessero amtica-

mente. 114

Suburra non fü anticamente dove è la moderna. 93. Era della seconda Regione . Ivi . Suoi confini . Ivi . Argomenti, e prove di ciò. 94. e leg. Era una delle più frequentate parti di Roma. 98

Aberna Meritoria ciò, che fosse 477. L Da chi convertita in Chiesa, e quando . lvi .

Tabulario che cosa sosse, & in qual luogo. 294 A quali usi servisse. 296 Tabulario nell'Atrio della Libertà . 464

Tavola di bronzo, che è in Campidoglio, trovata a S. Gio. Laterano. 103

Tavole di bronzo nel Tempio di Giove Capitolino . 309

Teatro di Marcello. 326

Teatro di Pompeo. 332. Indorato da Neroue in un giorno. 333 Arfo, e riftorato più volte. Ivi. Vi su fatta La Scena da Tiberio. Ivi.

Teatri da chi cominciati a fare stabili. 332. Tre soli ne surono in Roma. 334 Tegale di branzo dorate nel Tempio di

Giove Capitolino . 311

Tegale, e capitelli di bronzo nel portico della Rotonda. 339

Tempii anticamente differenti dall'Edi .

Tempii Circolari, & in volta usati antichissimamente in Roma. 353

Tempii in gran numero intorno alla... porta Capena. 78

Tempii quando cominciati a far di mar-

mo in Roma. 325

Tempio famoso d'Appolline sul Palatino,e sua descrittione. 400. e seg. D'ErIl suo giro non mai più ampio del moderno. 30.31

Roma come divisa da Romolo. 51. Detta Setticolle. 55. Come divisa da Servio Tullio. 61. Come divisa da Augusto. 64. Dopo l'incendio di Nerone su rifabricata più bella. 65. Dopo sabricata Costantinopoli perdè gran numero d'habitatori. Ivi, e 69. Come descritta dall'Apocalisse. 522

Romolo se sia sinto da' Poeti. 2. e seg. Come acquistò il titolo d'haver sondata Roma. 5. Sua espositione, & allattamento. Ivi. Prese sorse il cogno-

mie da Roma. Ivi.

Rostri ciò, che sossero propriamente, e loro sito nel Foro 220.221. A quali usi servissero. Ivi. Vecchi, e nuovi. 222

Rotonda. 338. Suo Portico fabrica più ben' intesa del Tempio. I vi. Travi, tegole, e capitelli di bronzo. 339 Porta, e stipiti maravigliosi. Ivi.

Rufo corretto in Caput Africa. 98. Corsetto circa l'Equimelio posto nella-Regione quarta, 152. Cortetto in Caput Lynco. 153

Rupe Tarpeia. 280. Cento gradi di essa

ove cominciassero. Ivi.

# S

Sabina illustre Matrona Romana habitò sù l'Aventino, e nella Casa propria pati il martirio. 456 Sacello di Giunone, e di Minerva nel Tempio di Giove Capitolino. 306 Vedi Sacellum nell'Indice Latino. Sacratii degli Argei ciò, che fossero, e dove. 61 Sacrario della Fede. 81 Sacrario ful Palatino . 401 Saline anticamente dove fossero. 434 Salita dell'Aventino verso Cerchi ciò, che fosse anticamente. 454 Salita di Marforio. 263 Salite diversedel Căpidoglio. 277. 285. 293 Sasso Tarpeio. 56 Sbarchi a Roma in due luoghi, come hoggi. 494. E dove. Ivi. Scala d'Araceli fabricata di marmi tolti. dal Tempio di Quirino. 186

Scale di Cacco. 386, 353. 462 Scale Gemonie. 201 Scoliaste di Suetonio illustrato circaalla Porta Catularia. 45 Scopature del Tempio di Vesta dove, e quando portate. 283 Scudi appeli la prima volta da Appio Claudio al Tempio di Bellona. 328 Scuole che cosa fossero. 120 Scuole di lettere intorno al Foro. 218 Sediari, ò portatori di sedie ne' tempi antichi in Roma. 474. Dove habitas. fero. Ivi. Sedie Lateranensi forate di sotto servirono anticamente ne' bagni . 446 Segno della Pollenza. 428 Segno di Vertunno. 234 Segretario che sorte di fabrica fosse. 261. Segretario del Senato. Ivi. Segretario del Circo. 431 Senatuli, è Senacoli ciè, che fossero. 80 Senatulo vicino al Tempio della Concordia. 244 Sepoleri de' Liberti d'Augusto . 350 Sepolero del Cavallo di Lucio Vero.492 Sepolcro di portido a S. Agnesa vanamente creduto di Bacco. 176 Sepolero di Numa nel Gianicolo. 478 Sepolture nel Campo Marzo. 360 Vedi Sepulcrum nell' Indice Latino. Septi, che cosa sossero, e dave. 354. Detti. Giulii . Ivi . Descrittione di essi. 355. Vi si venderono merci . 353 Septi Agrippini furono tra il Collegio Romano, e'l Giesù. 207 Septi Trigarii a qual' uso servissero. 355 Serpente condotto da Epidauro a Roma. 483. Adorato per Dio. 484. Creduto lempre vivo. Ivi. Servi dove si vendessero. 231 Servio corretto nel fito delle Carine.144 Corretto circa al Fico Ruminale. 225 Sessagenarii gittati dal ponte. 508 Sessorio dove fosse. 159 Sette Colli di Roma; descrittione, e loro confini, ed etimologie. 55. e feg. Sette Sale, sono nove. 117. Erano anticamente conserve d'acqua. Ivi. Settimontio festa antica in che tempo si celebrasse. 60 Settizonio ciò, che fosse veramente. 416. Furono due. lvi, e seg. e 117 SiSicilia una perte del Palazzo Augustale così detta. 397

Soldatesche dove si ralleguassero, e s'esercitassero. 460

Sorgivi d'acque nell'Aventino a tempo del Fauno. 463

Sorgivo dell'acqua Vergine. 515 Sparteoli. Vedi Cohorti de' Vigili.

Spelonca di Cacco in qual parte dell' Aventino fosse propriamente. 458.e seg. Spoglie del Tempio di Gerusalemme po-

ste da Tito nel Tempio della Pace. 130 Sputare dove non era lecito in Roma.

Stadio di Domitiano 375 Stagno di Juturna 512 Stagno di Nerone 112. 139 Stanze vicino a i Rostri 261 Statio Poeta dove senolto 42

Statio Poeta dove sepolto. 479
Stationi Municipali che cosa fossero.259
Statua di Cibele solita lavarsi nell'Almone. 81. D'Ercole, ch'è in Campidoglio. 276 434. Di Giove Capitolino. 310. Di Marc'Aurelio. 104. Di Marforio. Vedi Marforio. Di Marte nella Via Appia. 77. Di Scipione Africano. 309. Di Serapida trovata nel sar' i fondamenti del Convento nuovo della Minerva. 372. Di Simon Mago. 485. Di Venere mandata da Cleopatra a Roma. 263. Della Vittoria nella Curia. 222

Statue d'Antinoo, e di Laocoonte, che sono in Belvedere, dove trovate, & in che tempo. 116 Di Bacco, e delle Muse ritrovate in una vigna presso porta Maggiore dove sossero anticamente. 161. Del Campidoglio trasportate nel Campo Marzo. 359. Di Costantino Magno, Costantino, e Costanzo suoi figliuoli, che sono ince Campidoglio, dove siano state trovate. 189. Del Nilo, e del Tevere, che sono a'lati della sontana di Campidoglio, dove anticamente stassero. 190. 372

Statue d'Avorio, e d'Ambra nel Foro di Trajano. 269

Statue fatte di fieno a che servissero ne' giuochi. 113

Statue insigni nel Foro di Cesare. 264

Statue drizzate a' Letterati. 269
Statue poste sopra colonne. 428
Strada fra S. Martina, e S. Adriano anricamente dove portasse. 265

Strada Giulia, dove anticamente era la

Retta. 364

Strada di Ripetta quando aperta. 350 Strade solite ornarsi anticamente in alcune solennità, e cuoprirsi di tende. 272 Subastationi dove si facessero antica-

mente. 114

Suburra non fu anticamente do ve è la moderna. 93. Era della seconda Regione. Ivi. Suoi confini. Ivi. Argomenti, e prove di ciò. 94. e seg. Era una delle più frequentate parti di Roma. 98

# T

T Aberna Meritoria ciò, che fosse 477.

Da chi convertita in Chiesa, e
quando lvi.

Tabulario che cosa solse, & in qual luogo. 294 A quali usi servisse. 296 Tabulario nell'Atrio della Libertà 464 Tapula di benego che à in Campidoche

Tavola di bronzo, che è in Campidoglio, trovata a S. Gio. Laterano. 103

Tavole di bronzo nel Tempio di Giove Capitolino. 309

Teatro di Marcello. 326

Teatro di Pompeo. 332. Indorato da Nerone in un giorno. 333 Arío, e ristorato più volte. Ivi. Vi su fatta la-Scena da Tiberio. Ivi.

Teatri da chi cominciati a fare stabili.
332. Tte soli ne surono in Roma. 334
Tegole di bronzo dorate nel Tempio di

Giove Capitolino. 311

Tegole, e capitelli di bronzo nel portico della Rotonda. 339

Tempii anticamente differenti dall'Edi.

77
Tempii Circolari, & in volta usati antichissimamente in Roma. 353

Tempii in gran numero intorno alla porta Capena. 78

Tempii quando cominciati a far di marmo in Roma. 325

Tempio famoso d'Appolline sul Palatino, e sua descrittione, 400, e seg.D'Ercole Vincitore . 459. D'Ercole dipinto da Pacuvio Poeta. 275. Della Forte Fortuna fabricato da Carvilio. 476. Della Fortuna Dubbia. Ivi. Della Fortuna Vergine. 276. Di Giano Tempii diversi . 13. 147.254. e seg.Di Giove Capitolino. 301. Sua descrittione. 304. e leg. Di Giove nel Palazzo Tiberiano . 411 Di Marte fuori della Porta Capena, e sua situatione. 74.76 Di Metello. 379. Di Minerva dove è hoggi il Convento della Minerva. 373. Di Nerva. 149. Della. Pace. 127. Della Quiete dove fosse. 107. Della Quiete nella Via Labicana . 162. Di Roma ristaurato da Co-Rantino . 133. Di Saturno, e sua descrittione. 247. 248. Della Tellure, e fuo fito . 150. Del Timore, e del Pallore dove fossero: 167. Di Vefta. 239. Sua forma, & ornamento. Ivi. Della Vittoria nel Teatro di Pompeo. 333. Di Vulcano . 142. Del medesimo nel Campo Marzo. 359

Tempio, che riluceva solo dinotte. 410 Tempio rotondo a Sant'Agnese, che co-

sa fosse. 175

Tempio rotondo a' Cerchi sù la riva del fiume, che fosse anticamente. 436. Vedi Edes, e Templem nell'Indice. Latino.

Tende. Vedi Strade. Terme d'Adriano. 116

Terme di Domitiano dove credute dagli Antiquarii. 374

Terme di Novato convertite in Chiefa.
477

Terme di Tito dove fossero. 216 Vedi Therme nell'Indice Latino.

Termini anticamente era in piano più basso. 58

Telsere frumentarie dove fi distribuissero, & ogni quanto tempo. 379

Testa Colossea di bronzo, che è nel Cortile de' Conservatori, di qual Colosso solse. 401

Testaccio. Vedi Monte.

Tevere. 502. Sua larghezza. Ivi. Profondità. 503. Il suo letto non più alto dell'antico. Ivi. Produttor di buoni pesci. Ivi. Prima di Tarquinio Prisco allagava le radici del Palatino. 504. Raffrenato poi da quel Ré. Ivi. E di nuovo da Agrippa. Ivi. Trajano rimediò alle di lui inondationi, ma non bastevolmente. 505. Aureliano lo nettò, e ristrinse fra sponde. Ivi. Non su vietato l'edificare sù la riva. Ivi. Suoi molini, e da chi inventati. Ivi. Ville nella riva di esso. 506

Toga Trionfale di Giove. 309 Toro di bronzo tolto a i Cimbri. 412 Torre de' Conti fabricata da Innocenzio III. 150

Torre, ch'è nel Monastero di Santa Coterina a Monte Magnanapoli da chi fabricata. 183

Torre Mamilia nella Suburra. 98

Torre di Mecenate. 164

Torre di Specchi. Vedi Monastero.
Trastevere su anticamente dentro Roma. 15. Aggiunto a Roma da Anco Martio, e per qual cagione. 473. In qual Tribù sosse compreso. 63. Da

quai popoli fosse habitato. 473. Stanza de' Soldati dell'Armata di Ravenna. Ivi. E generalmente d'Ebrei, e

gente vili. 474

Tribu divisione di rito Etrusco. 52. Servirono alle distintioni de' siti. Ivi. Vario significato di esse. Ivi. Tribu del Rè Servio. 61. Confini di esse. 63. Divise in Rustiche, & Urbane. 62. L'Urbane quante fossero. 94. La Tribu Suburrana non arrivava al Colifeo. Ivi.

Tribunale antico dove fosse. 253 Tribunale Aurelio. 481. 482

Tribuni in tempo de Rè erano Capi delle tre Tribù 280

Trionfanti per qual Atada saliseso al Campidoglio. 282.286

Tritoni in cima al Tepio di Sacurno. 248 Trofei di Mario, che sono in Campidoglio, dove solsero anticamente collocati. 163. 165. 319

# V

V Alerio Massimo illustrato circa all' Aventino chiuso entro alle mura. 19 Valle, che cosa sosse anticamente. 340

Val-

Vaile Martia, à Murtia, donde così chiamata. 420. e seg.

Valle di Quirino qual fosse. 397

Vasca marmorea, ch'è nel giardino de' Medici, dove stasse, ed a che servisse. 116.

Vasche di marmo, che sono in Piazza Farnele a qual' uso anticamente servissero. 114

Vaticano parte del Trastevere. 486. Donde prendesse il nome. Ivi. Suoi confini. Ivi.

Veiove qual Dio fosse. 295 Il suo Tempio non su quello dell'Asilo. 293. 295

Velabro ciò, che fosse, e perche così detto. 270. 504. Suoi confini. Cose notabili in esso. 271

Velia Contrada sul Palatino. 229. 385 Vertunno Dio particolare de gli Etrusci. 235. Perche così detto. Ivi, e seg.

Vespasiano ripose nel Tempio della Pace le migliori spoglie del Tempio di Gerusalemme. 129

Vestibulo ciò, che fosse. 88

Vestibulo della Casa Aurea di Nerone, dove sosse propriamente. 394

Vestigii dell'Argine del Rè Servio nella Villa Peretta. 26

Vestigii del Mausoleo d'Augusto presso S. Rocco. 349

Vestigii del Circo Massimo. 425 Vestigio della Via e Vico Massesti

Vestigio della Via, e Vico Mamertino.

Vetronio Turino fatto morir di fumo, e perche. 148

Via Appia, Ardeatina, Asinaria. 85. Emilia da Riminia Piacenza da chi fatta. 366. Flaminia. 366. Fornicata, dove fosse. 379. Labicana. 107. Lata, dove terminasse. 204. Latina. 85. Mamertina. 263. Ostiense. 84. Retta, do Tetta dove fosse. 76. 362. Sacra dove

fosse, e suoi confini. 123. é seg. Ramo di essa principio della Via Nova... 237. Trionfale, e Regale. 46. Forse la medesima, che la Retta.. 363

Via Nova aperta da Caracalla sotto l'A-

ventino. 447

Vicomagistri ossitiali Plebei soprastanzi a' Vici. 90. Loro ossitio, habito, ed akro. Ivi.

Vici cominciarono a poco a poco a perdere i loro nomi, & ad unirsi uno con l'altro. 105

Vico Ciprio diverso dallo scelerato - 150. Dove sosse. 151

Vico de' Cornelii era dove è hoggi il Giardino de' Colonnesi'. 190

Vico Succusano dove fosse. 97. 162 Vedi nell' Indice Latino. Vicus.

Villa Mandossa anticamente Campo scelerato . 198

Villa Peretta. 170

Villa Publica, e suo sito. 355. Sua descrittione. Ivi, A quali usi servisse. Ivi.

Ville in riva al Tevere. 506

Viminale da chi aggiunto a Roma. 59. Suoi confini, ed etimologia. Ivi.

Vite piantata nel Foro dal popolo. 252
Vittore corretto in Caput Africa. 98.
Illustrato circa alle Case di Quinto
Catulo, e Marco Crasso. 179. Illustrato circa all'Atrio di Vesta, & alla
Regia di Numa. 243. Corretto in
Visioria aurea satua. 319. Corretto
in Basilica Macidii. 371

Vittorie, che cose fossero. 316

Vivario ciò, che fosse, e dove. 160 Unguenti dove si vendessero in Roma. 236

Volcanale piazza dedicata a Vulcano col suo altare. 140

Vopisco illustrato circa alle dilatationi del Pomerio. 21

# DISCORSO D'OTTAVIOFALCONIERI INTORNO ALLA PIRAMIDE DI C. CESTIO

Et alle Pitture, che sono in essa con alcune Annotazioni sopra un' Iscrizione antica appartenente alla medesima.

Lettera del medesimo.

# AL SIGNOR CARLO DATI

Sopra l'Iscrizione d'un Mattone cavato dalle ruine d'un muro antico gittato a terra con occasione di ristaurare il Portico della Rotonda l'anno 1661.

Aipb. Beg. Arez. lib.1.

dis, & falle gettare a terra un' antita fabbrica, la quale tredevallyssere statadis Villa di C rone; volle più tosto il Rè far.tellar le batterie, obè permettere che siffuinalle un benche inutile, e forse non riguardevol memoria d'huom così celebre. Ma qui più chè di ogn' altro Princips pud dirti con ragione pregiofparticolage de Alessi DRO VII. e forse niun Pontefice hà avuto Roma, al quale sia stato maggiorme a cnore il mantenere in piè i laceri avanzi delle sué autiche bellezze. Essendo: non solamente la Santità Sua hà fatto usare ogni diligenza perchè le anemorie : pfilati lecoli scolpiter e scritte ne' marmi, le quali di mano in mano vingono in luce, siano, per quanto egli è possibile, conservate diligentemente à perbblico b nefizio ma hà fatti ancora ristaurare molti avanzi quasi cadenti di fabbriche aci che, delle quali lenze ciò fi farebbe afficto preduce la motizia. A qualto motiti geni di Sua Santità dee attribuirsi altresi, che il samoso Portico del Pautheone di cui in gombrato prima nella parte di fuori da privati edifizii, appena a vedeva in tiera l faccia, apparisca da ambedue i lati liberamente scoperto al curioso aspetto de ri guardanti, i quali mirando con ishuptee le gran Colonas de liu fichio masano, e delli stessa grandezza dell'altre del Portion savato nuovamente di sotterra, e quivi cosdotte per riporle nel luogo, d'ande furon forse mite via dall'altrui barbarie, son da ciò aftretti a confiderase, quento fia generolo l'anime di chi à fi stupenda fabbrica ha renduto i suoi primi ornamenti, e come all'adempimento di cusì mobil desderio, elle, quali per destino siene state ristriate per lo spezio di tanti secoli. Ma sopre tutte l'altre cosemperate de Sua Santità e questo fique degnissima - ed utilifime è ftera quella di sistaurate la Pisantide di C. Cestio , sì perch'egli cra convenient il mantener viva in Rome une delle più illustri memorie della sua antica magniscenza nel sepolero di un suo semplica Cittadino, anche più, riguardevole per la condizione di que' tempi ; sì anche per le cole, che nel far ciò sono venute in lucs degac, d'esser la putte da curiosi dell'Antichità. Ond' lo per non defraudare li della nosizia di elle hà intrappeto di pubblicarle, parepagni sonvenevale, che, fi come Sur Beatitudine riffautendoloshà adornato con sel'operada veta Roma, così quella che descrissa della penna del Nardini ese pra nuovamente in luce non appariscadissamiglicate de este per la mancanna di questo nuovo arnamento, sperando antoradi.far cola grata a quelli, i quali si dilettano di simili studii, comunicando loro una clatta descrizione del Sepolero sepreddetto, come si vede al presente, e delle Piesuse; she annor dutano in una flanza racchiula in mezzo di esso, con alcunannotazioni faste da me tanto soma l'iserizioni scolpite nella Piramide stessa, chè sopra l'altre, le quale si legge réplicate in due basi di marmo zitzovate nel cavare. . egoul oal. a filation of come disaffia . Ino lungo .

-: Ellendafi, danque, interpreso per comandamento, di N.S. di sidurre la Piramide sopraddetta di ruinala, ocadense, chielliera, allo stato, in cui prefenzazione si vedo, e discoptirlatino al Zoccolo. Sul quale a pola i su di anchieri abbatiar per buono spazio attorno il terreno, che la nascondeva e alcandolizia alcuni luoghi fino a 22. pelmi. Nel leveiò futono ritro vati spessiria quà, e in tà i pezzi delle Colonne di marmo (cannellate, le quali melle inflome si veggono erette nel lato Quidentale di esta sopra alcuni Zoccoli di travertino assai sotzi ritrovati pur quiti, si come anche, le bafi di effe colonne, e i capitelli allai vagamente lavorati , come fi vednella figura. Nel medefimo sempo troverona ancora due basi quadrate di metmo, fopre une delle:quali si vede un piè di bronzo dalla cui grandezza si rescoglie, che la flatua, della quale egli è parte, poteva esser grande intorno a 14. è 15. paimi. Quelta effere stata posta a Caio Costio si manifesta dall'iscrizione, ch'è la medessa nella bale sopraddetta, e nella compagna, sit la quale doveva effere l'altra satua: costume usato in altre occasioni da gli Antichi, e di cui vediamo l'elempio in uco de' due l'onti, che portano all'Isola di S. Bartolomeo, il quale effere stato restaurato da gl' imperadori Valentiniano, Valente, e Graziano si legge in ducistimioni

dello

dello stesso tenore poste nelle sponde di esso. Ad imitatione del qual costume nel magnifico Arlenale fatto fabbricare a Civita Vecchia da N. Sig. è stata posta da ambedue le parti la stessa iscrizione. Queste due basi sostenenti se statue di Caio Cestio erano, secondo me, situate ne' due angoli della faccia orientale della Piramide riguardante la via Ostiense, come in luogo più esposto alla pubblica vista, e dovevano effer collocate sopra Zoccoli di travertino somiglianti a gli altri, che sostengono le colonne dalla parte opposta, se non che dove quelli sono larghi 6. palmi, questi ritenendo la medesima larghezza sono lunghi per appunto due quadri, cioè il doppio di esti, onde par che si possa creder probabilmente, ch'essendo le predette basi, le quali sono per l'appunto p. 6. per ogni verso collocate nella metà del Zoccolo, che guarda in fuori, l'altra più vicina alla Piramide fusse occupata dalle Colonne corrispondenti a quelle, che oggi sono in piedi, le quali o furono in altri tempi trasportate altrove, & adoperate ad altro uso, o rimangono sepolte intorno

alla Piramide in sito diverso da quello, dove s'è cavațo.

S'alza la Piramide soprá un Zoccolo di travertino alto palmi 3, e tre quarti, che le serve di basamento, all'altezza di palmi 164. e due terzi, distendendosi in quadro palmi 130 ed è incrostata tutta di lastre di marmo bianco grosse per lo più circa a un pal. e mez. Il massiccio è di palmi 36. per ogni verso, dentro al quale al piano del Zoccolo s'apre una stanza lunga palmi 26. larga 18. ed alta 19. La volta è di quel sesto, che comunemente si chiama a botte, e questa, si come le pareti, ne' luoghi dov' esse non son guaste, si veggono incrostate finissimamente di stucco, in quella Lib. Pst. guisa, cred'io, che da Vitruvio è ordinato dover' usarsi nelle muraglie, che hanno 🐠 🍕 a esser dipinte; cioè, che pestandosi più minutamente, ch' e' si può le scaglie del marmo, tanto che si riducano in polvere, e quella poi vagliata diligentemente, e separata secondo la maggiore, e minor finezza in tre sorti; di tutte e tre mescolate con calcina, cioè prima con la più grossa, e poi con l'altre di mano in mano si ricuoprano le pareti, e con istrumenti a ciò atti quanto sà di bisogno si striscino. Nella sopraddetta stanza si veggono dipinte in diversi scompartimenti alcune sigure di donne, vafi, ed altri rabeschi a grottesca, delle quali pitture a suo luogo diffusamente si parlerà, avendole io fatte intagliare in rame per maggior soddisfazione de glistudiosi.

La Piramide com'ell' è di presente, è descritta esattamente nella figura qui annessa, e solamente vi sono aggiunti i due Zoccoli doppii ne' dne angoli verso Levante per dimostrare il sito, dov' è probabile, come abbiamo veduto, ch'essi fussero

anticamente.

Passando ora alle considerazioni, le quali sopra questo sepolero di Caio Cestio posson farsi, io riconosco primieramente nella forma, ch'egli ha di Piramide, il co- xi Menead, stume usato da gli Antichi, ed osservato da Servio sopra que' versi di Virgilio:

. . . Fuit ingens monte sub alto Regis Dercenni terreno en aggere bustum Antiqui Laurentis, opacaque ilice testum.

Apud majores (dic'egli) nobiles, aut sub montibus altis, aut in ipsis montibus sepeliebantur. Unde natum est, ut super cadavera, aut Pyramides sierent, aut ingentes collocarentur columnæ. E però forse sù fatta anche a Scipione il distruttor di Cartagine la sepoltura a soggia di Piramide nel Campo Vaticano, come si raccoglie da Acrone nell'Ode IX. dell'Epodo di Orazio. Di questa, se si dee credere al Fulvio, durarono i vestigii non lungi dalla Mole d'Adriano fin ne' tempi di Alessandro VI. Lib. 19. il quale la fece gittare a terra per aprire la firada da Castello al Palazzo di S.Pietro, la quale si chiama oggi Borgo nuovo, e i marmi, de' quali ell'era altresì incrostata, furono tolti via per testimonio del medesimo Pulvio, del Pauno, e d'altri Antiqua. Della Rerii dal Pontefice Donno I. per lastricarne l'Atrio,cioè il Cortile di S. Pietro. D'un' lig. de' altra Piramide pur di marmo parla Guglielmo Choul nella spiegazione, ch'egli sa Romani.

della

Nn

della medaglia di L. Caldo. Ma dalla seguente iscrizione, ch'egli dice leggen OPVS ABŠOLVTVM DIEBVS CXXX. EX TESTAM. C. CORNELLI TRI PLEB. SEPTEMVIRI EPVLONVM. affai chiaramente si scorge effer' ella la z defima di Cestio, benche vi si ponga il nome di Cornelio dal Choul, il quale p la poca notizia, che doveva avere delle antichità di Roma, dove per avventuri non fu gia mai, non potette accorgersi dell'errore, ch'egli prese copiando, si con io credo, quest'iscrizione da Andrea Domenico Flocco Fiorentino, il quale son Diale PII. nome di Fenestella (come avvertisce Antonio Agostini) così per l'appuinto la pomi nel suo libro de' Magistrati Romani. Dell'inavvertenza del quale io tanto meni mi maraviglio, quanto che hò osservato l'iscrizioni, che sono in questa Piramie per non fo quale spezial destino dalla maggior parte di coloro, i quafi me han parleto, essere flate copiate scorrettamente. E sopra tutto è intolerabile la negligenza de chi nella Roma Sotterranea stampata ultimamente pur qui in Roma le ha scrince nel modo, che segue, cioè quella della pares superiore.

> C. CESTIVS. L. F. POB. EPVLO. PV.IV. PL. VII. EPVLONVM.

E l'altra

CAP. 31.

OPVS. ABSOLVTVM. EX. TESTAMENTO. DIEBVS, CCCXXX. ARBITRATV. POMPEII. P. F. CLOMELE. HEREDIT. ET. P. OST. LO.

Ma ciò suole avvenire ordinariamente. che in quelle cose, delle quali è più secile l'accertarsi della verità, si commettano maggiori errori per la trascuraggine, con cui si fanno, e per la sidanza, che si prende di starsene, come in cose già note, alle fede altrui. Quindi hanno origine tante opinioni false, che corrono intorno alle Antichità. E di questa stessa Piramide, nella quale a lettere di ben forse due piedi scritto il nome di C. Cestio, era opinione del popolo al tempo d'Andrea Fulvio, Lib. Pl. ch'ella fusse il sepolero di Remo non per altro forse, se non perch'ella è posta mezza dentro, e mezza fuori delle mura di Roma; dalla quale opinione nata forse in più antichi tempi egli stima essersi mosso il Petrarca ad affermare in una delle sucepistole, che il sepolero di Remo susse ancora in piedi.

Intorno dunque alle sopraddette iscrizioni riportate da me fedelmente a' suoi luoghi, giache da tanti altri, che ne han parlato, non è stata fatta sopra di esse considerazione alcuna, non giudico suor di proposito il dirne qualche cosa. E primieramente circa a quella, la quale si legge nella parte superiore delle due faccie,

Orientale, & Occidentale, ed è la seguente:

### C. CESTIVS. L. F. POB. EPVLO. PR. TR. PL. VII. VIR. EPVLONVM.

parmi cosa degna d'osservazione, ch'essendo in essa chiamato Cestio con titolo d'Epulone. C. CESTIVS. L. F. POB. EPVLO.

Nella medesima poco appresso, dopò gli altri di Pretore, e di Tribuno della Plebe se gli attribuisca quello di VII. VIR. EPVLONVM. quasi che l'Epulone, ed il Settenviro de gli Epuloni fussero cosa diversa. lo considerando ciò credetti a prima giunta la cagione di tal diversità doversi riserire a questo, che il Collegio di coloro, i quali avevano la cura d'apparecchiare gli Epuli, o Conviti che vogliam dire, a Giove, & a gli altri Dei, fusse composto di due sorte di persone, cioè di alcuni, i quali come inferiori di grado avessero semplicemente il nome d'Epuloni, ed'altri,

ch'essendo come i capi del Collegio sussero chiamati prima con quello di Triunviri. e poi di Settenviri degli Epuloni; in quella guisa, che oggi quelli, i quali godono le Dignità nelle Collegiate si distinguono ne' titoli da gli altri pur del medesimo Corpo. Sù questo dubbio mi posi a ricercare se nell'iscrizioni, in cui si sa menzione di queste ustizio, o sacerdozio, ch'egli fusse,si trovasse esservi stati de gli altri, i quali fussero nominati Epuloni semplicemente, o se dalla diversa qualità delle persone, che avevano avuta la dignità di Settenviro potesse inferirsi essere stati questi da... quelli diversi, come io dubitava. Ma la verità si è, che in tutte quelle, che i' hò vedute nella Raccolta del Grutero, niuna ve n'hà, in cui si faccia menzione degli Epuloni semplicemente, ed il titolo di Settenviro si trova indisferentemente usato e da Imperadori, come da Tiberio, e da Nerone; e da Personaggi grandi, come da Dolabella, da L. Cornelio Sulla, da Munazio Planco, e da quel Tiberio Plautio Silvano, il quale oltre al Consolato, ed altri onori sù uno de' principali Ministri di Claudio nell'impresa d'Inghilterra; e da persone men note, come da un certo Caio Sallio Aristeneto, da un' altro Caio Popilio Caro a tempo d'Antonino Pio, e finalmente anche da Liberti, come apparisce da questa iscrizione.

### VINICIO. COCTAEO. CALAT. VII. VIR. EPVL. LIBERTO. OPTIMO. ii. PATRONVS.

A' quali cominciò forse ad accomunarsi, dappoiche Commodo prese senz'alcun rignardo a conferire le dignità anche più rignardevoli in persone vili, ed abiette: mentre per altro quella di Settenviro de gli Epuloni essere stata fin ne' tempi di Trajano in grande stima, pare, che si raccolga da un luogo di Plinio il giovane, il Lib. 2. ep 2. quale scrivendo ad Arriano il successo dell'accusa fatta da lui in Senato con una... lunghistima orazione contra Mario Prisco accusato di peculato da gli Affricani, conta fra l'altre circostanze, che gli davano timore nell'orare in quella causa, la... confiderazione della qualità della persona, ciò, ch'egli rappresenta con quelle parole. Stabat modo Consularis, modo Septemvir Epulonum, jam neutrum.

Risiutata adunque quest'opinione, niun'altra tanto verisimile mi se ne rappresenta, quanto quella di credere, che l'EPVLO in questo caso sia cognome di C. Cestio preso nella sua famiglia a contemplazione del Settenvirato de gli Epuloni, onore forle da essa frequentemente goduto, si come da diverse dignità sagre essere stato ufo di prenderlo si vede in altre samiglie, come quello di Augurino nella Genuzia, e nella Minuzia, di Augure nella Muzia, di Flaminio nella Quinzia, di Cammillo nella Furia, e nell'Ovinia, di Feciale nell'Annia, di Sacrovir nella Giulia, di Popa, e di Sacerdote nella Licinia. E ciò maggiormente si persuade dall'esser posta... questa parola EPVLO immediatamente dopo quella di POB. ch'è il nome della... Tribù Poblilia (altrimente Publilia, o Popillia, come vuole il Panvinio col testi- Lib. 2. de monio di molte iscrizioni) nel luogo appunto, in cui nella maggior parte dell'iscri- Rep. Rem. zioni antiche suol porsi il cognome nella guisa, che si legge in quella, che nella. faccia Orientale è posta più sotto.

### OPVS. ABSOLVTVM. EX. TESTAMENTO. DIEBVS. CCCXXX. ARBITRATV

PONTI. P. F. CLA. MELAE. HEREDIS. ET. POTHI. L.

Da questa stessa iscrizione si dichiara essere stata fatta la Piramide ad arbitrio di Lucio Ponzio Erede, e di Potho liberto; cosa usata spesso da' Romani, come c'insegnano gli antichi marmi, ne' quali si legge essere stati fatti i sepolcri ora ARBITRA-TV HEREDVM semplicemente, ed ora di Liberti, e d'altre persone quivi nominate, e lo stesso si raccoglie da' Digesti, e particolarmente dalla l. vi. de. Condic. &

Nn 2

demonstr.

Lib. to de funer. Lisb. 30 Sal. V.

Tem. %

P42. 405.

demonfer. e dalla 1. 40. del medefimo Titolo, come offerva Giovanni Kirkmanno. Onde fra gli altri documenti, che Tirelia appresso Orazio dà a colui, che andava a caccia dell' Eredità, questo ancora si legge.

> Sepulcrum Permissam arbitrio fine sordibus extrue.

E'ancora da offervarsi questo Sepolcro esfere stato fatto nello spazio di 330.giorni, cioè in meno di un' anno, non solamente per essere stata finita in sì poco tempo una fabbrica si magnifica; ma anche perchè da ciò si conferma l'usanza, che avevano gli Antichi di prescrivere nel testamento a gli Eredi, o a chiunque aveva la cura. di fabbricare il sepolero, il termine, dentro il quale egli doveva esser finito. Così nella 1.44. de Hæred. Instit. Paterfamilias duos bæredes instituerat in diebus certis, e più chiaramente nella legge sesta ff. de Condition. Inflit. Si quis ita institutus fit : fi monumentum post mortem testatoris in triduo proximo mortis ejus secesses.

Nella Roma Sotterranea si legge credersi, che questo Sepolcro susse comune eziandio a gli altri Epuloni, senza che si comprenda, se questa sia opinione del Bosio, o de gli altri, i quali hanno avuto parte in quell'Opera. Ma siasi di chi ella si vuole non so qual sondamento possa avere: onde stimo soverchio il parlarne più ol-

tre per riprovaria.

Avendo a bastanza ragionato di ciò, ch' è nella parte esteriore della Piramide, resta che si dica alcuna cosa delle Pitture, le quali si veggono nella stanza in essa. rinchiusa, della quale si è parlato di sopra, ed in cui s'entra per un piccolo corridore aperto nuovamente nel massiccio dalla parte occidentale; non essendovi prima, per quello che si vede, altra strada da andarvi, se non quella apertura, di cui apparisce l'entrata nel lato Settentrionale in un piano assai più alto del presente, e per questa dovettero entrarvi il Bosio, e gli altri, i quali nella fine del secolo passato vi scrissero i lor nomi col carbone. Ella è di forma bislunga, come si può raccogliere dalle misure, che ne ho già portate, ed è volta co' minor lati all'entrata. Nella... muraglia si vede dipinto attorno attorno un' ordine andante idi scompartimenti alti palmi 6 e larghi p. 3. e mez. ciascuno de' quali è intramezzato da un' altro di altezza di p.6. e mezzo, ma non più largo di un p. e un quarto, e quest'ordine vien terminato dal suo basamento di palmi 2. e mezzo, e dalla cornice distinta di linee di diversi colori, & adornata di tanto in tanto d'alcuni, come piccioli fioretti. Negli fcompartimenti maggiori, cioè nel mezzo di esti per ogni verso son poste le figure, ed i vasi, come più distintamente vedremo poco dapoi, e ciascuno de minori è adornato d'un rabesco a grottesca, rappresentante, cred'io, una spezie di Candelabro antico di bellissimi colori vagamente lavorato, il quale l'occupa per tutta l'altezza: Le figure, le quali si sono conservate, sono quattro; due nel lato destro, e due nel sinistro in faccia l'una all'altra, la sedente alla sedente e l'in piedi all'in piè, e sono grandi circa a un palmo, e un quarto. I vasi, cinque, due nel lato destro, uno in faccia, uno nel lato manco, & uno dappiè a sinistra dell'entrata di forma, e di proporzione diversi, e ciascheduno posato sopra il suo zoccolo. L'ordine, col quale stanno tanto quelle, chè questi, è lo stesso de numeri notati con differente serie sotto l'une, e gli altri facendosi dalla sinistra all'entrare. La volta è riquadrata anch'ella nella sua parte inseriore da due come liste profilate pur di varii colori , e distanti l'una... dell'altra intorno a un palmo, e mezzo. In mezzo della medesima nella più alta parte v'è un'altro riquadramento doppio della stella fattura, dentro il quale è pro-70m. 1. babile esservi stata o l'imagine di Caio Cestio, come essere stata opinione del Bo-1º2. 4º5. sio si ha nella Roma Sotterranea, o qualche altra Pittura guastata poi da chi o con la solita speranza di trovar qualche tesoro, o per altro, facendovi una rottura, la... quale occupa quasi tutto lo spazio di mezzo, tentò di farsi l'adito alla parte superiose della Piramide. Nello spazio, che rimane fra' riquadramenti superiore, ed inseriore vicino a' quattro angoli del primo, si veggono altrettante figure di donne alate

alate affatto fimili, e di grandezza circa a un palmo, e mezzo, le quali tengono nella destra una corona, e nella finistra un serto. E perche troppo lungo sarebbestato, e quasi impossibile il descrivere esattamente gli abiti tanto di esse, chè dell' altre quattro figure, le cose ch'elle hanno in mano, e l'altre circostanze necessarie a sapersi da chi voglia investigare quello, a che abbiano allusione queste Pitture, ho stimato bene di descriverle al vivo nelle tre Carte, che douranno accompagnare il presente Discorso; la prima delle quali rappresenta la metà della stanza, com' ell'è per l'appunto, e l'ordine, e la disposizione delle cose in essa dipinte; l'altre due i vali, e le Figure in grande disegnate con quella maggior diligenza, che si è potuto, e sopra tutto con ogni fedeltà, massimamente in quelle cose, le quali possono alterare le conghietture de gli huomini eruditi circa all'investigazione de' riti antichi. Onde io non mi son voluto fidare in ciò del mio proprio parere, ma ho procurato, che dove era manchevole la pittura, o per essere la muraglia scrostata, o per altro, se ne rintracciassero i vestigii a giudizio di persone intendenti in questa materia, considerandogli a parte a parte, e seguitando quanto più si è potuto i contorni dell' antico.

- Di queste Pitture lasciò scritto Giulio Mancini Medico samoso del Pontesice Urbano VIII. in un suo Trattato delle Pitture di Roma non ancora sta mpato, ch'elle possano esser' opera di alcuno de' Fabii, o di Pacuvio Poeta, il quale, come riferi- Lib. \$5. cap. sce Plinio, dipinse il Tempio d'Ercole nel Foro Boario; presupponendo forse, che 40 Caio Cestio susse stato in tempi più antichi di quelli, ne' quali egli veramente visse; cioè almeno più d'un secolo dopo Pacuvio, il che apparisce manisestamente dall'iscrizione, ch'è nelle basi sopramentovate, come vedremo; ciò ch'egli non averebbe certamente affermato, se avesse avvertito, che gli Epuloni a tempo di Pacuvio erano tre solamente, e non sette, come a quello di Cestio; al qual numero mon poter' essere stati accresciuti se non da Silla dimostra il Panvinio con argomenti assai probabili. Ma quando si volesse torre ad indovinare per via di conghiettu- Lib. a. de re così fatte, potrebbero più tosto attribuirsi queste Pitture a quell'Arellio samoso Rep. Rom. dipintore, il quale fiori in Roma poco innanzi Augusto, e su biasimato dallo stesso Plinio per aver corrotta l'arte dipignendo sotto l'imagine di Dee le femmine, dall' Lib. 35. esp. amore delle quali egli di tempo in tempo era preso.

Il medesimo Mancini le chiama del secol rozzo, o puerizia della Pittura Romana, il che non pare a me, riconoscendosi in esse, così guaste com'elle sono, e particolarmente nelle quattro figure de gli spartimenti, una certa grazia, e leggiadria, che oltre al buon dilegno mostrano, che sono opera di non volgare artesice, chiunque

egli si sia.

Venendo ora alla dichiarazione di ciò, ch'io mi persuado ch'elle rappresentino, dico, ch'essendo stato Caio Cestio del numero di coloro, i quali chiamavansi Settenviri de gli Epuloni, è probabile, che nel Sepolcro di lui si facessero dipignere da chi ne aveva avuto la cura quelle cose, nelle quali si potesse meglio conservar la. memoria della dignità sagra, ch'egli godè vivendo. Della quale avendo parlato à bastanza, oltre a Livio, Gellio, e Macrobio, il Rosino, ed altri moderni, lascerò di dirne altro, considerando solamente ciò che sà al proposito nostro, che a' Settenviri de gli Epuloni s'apparteneva l'apparecchiare l'Epulo a gli Dei, e particolarmente a Giove; qualora o in occatione di vittorie solenni, o per timore di qualche grave calamità sourastante alla Repubblica sacevasi quella cirimonia sagra, la quale appresso i Romani chiamavasi Lettisternio, come si ha in moltissimi luoghi di Livio. A tale apparecchio stimo io, che si riseriscano le cose rappresentate inqueste Pitture, dalla quale opinione, per mio avviso, non si allontanerà chiunque considerició, che ha in mano la Figura contrassegnata col numero II. ch'è un bacino, o piatto grande, in cui oltre ad alcune foglie verdi, le quali dinotano erbaggi,si vede una cosa di color giallo,e di forma tale, che non può quasi giudicarsi esser?

altro, che una torta, o placenta com'esti la chiamano, cibo usato da' IL comani Lib. 2.

quentemente, e sopra tutto ne' Conviti sagri. Anzi Giovanni Bruierimo. il qu ha scritto particolarmente di questa materia asterma con l'autorità d'Attento, el vi stata una sorte di Placente, la quale si usava solamente ne' Pervigilità, cioè occasione de' Conviti sopraddetti, co' quali andava sempre unito il Pervigili Porta dunque la suddetta figura in quel piatto diverse sorte di cibi, e di cibi ta quali per l'appunto Dionisio Alicarnasseo narra di aver veduto usare a Romas conviti, i quali s'apprestavano ne' Tempii a gli Dii, cioè: and se préjes, a mirara, sai (lac, sai sagrier triër âtapyde, sai issa tuaïta strà, sai violensera, s udous du ponantus dun marpara. Polente di farina, Placente, farro, le primezze d'aid ne frutte, e tose smili semplici, e di poca spesa senz' alcun lusso, ed artistizio. Nè vi glio traiasciare, ciò che sa in qualche modo al proposito nostro, che fra l'altre ciri monie usate in occasione de' giuochi Secolari, nel qual tempo si facevano parti colarmente i Lettisternii, e gli Epuli a gli Dei, una era di dare à chi face va la fun-De lud. Set. zione, le primizie dell'orzo, e del grano, e delle fave; e da questo costume di chiara eruditamente il Panvinio una medaglia battuta à Domiziano in tempo de' ginochi Secolari, nel rovescio della quale innanzi a un Tempio si vede l'Impendore sedente sopra il suggesto in atto di distribuire a due figure, che gli stanno a leto, ciò, che stà in tre diversi vasi posti a suoi piedi, e vi li legge FR VG. AC. A. POP. cioè frages accepta à populo. Porta anche questa stelsa figura nella finistra m valo non molto grande, e con un manico folo; onde pare afsai fomigliance a quelli, che si chiamavano urceoli, i quali servivano, come si usa eggidì ancora in-Francia, a dar da bere alle mense. Ne' vasi de gli spartimenti, figuraci di tenua grande, e di forma differente da gli altri adoperati ne' sagrifizii io zavviso quelli, Lib.4.de l. le iquali scrive Varrone, che fino a' suoi tempi si ponevano sù le mense de gli Dei. \*O Lepe- Vas vinarium grandius Sinum ab sinu; quòd sinum majorem cavationem, quam pecela sta come babebat. Item ditta \* Depesta etiam nune in diebus satris Sabineis vasa vinaria in mensam Deorum sunt posita. Nelle Tibie, le quali tiene nelle mani la terza Figure Seppe Scasi veggono alcuni piccoli pivvoli, i quali servivano, secondo me, ad uso di tasti, come nelle Sordelline, ed i fori onde si formava il suono, assai distanti l'uno dall' altro, e ciò le dinota più antiche, e diverse da quelle, che usavano à tempo di Episto, ad Orazio, così descritte da lui.

> Tibia non, ut mine, orichalco vinsta, tubeque Emula, sed tenuis, simplexque soramene pauco.

CAP. XTi.

vuoleGiu

ligero.

Pij.

Lib xvis. Cap. 20.

Ora queste ula vansi nelle solennità de' Conviti sagri per quella stella cagione, per la quale si adoperavano ne' sagrissii, e nell'altre pompe sagre, nel numero del-Lib. 1. Sale le quali solennità è annoverata anche questa da Macrobio: Sacra celebritas est, sel sum sacrificia dis offeruntur, vel cum dies divinis epulationibus celebratur. E nell'antico Calendario intagliato in un marmo, ch' è nel Palazzo di Farnele, si legge sotto il mese di Settembre. EPVLVM MINERVALE; ed in quello di Novembre Art. Gram. 10 VIS EPVLVM. Anzi è da osservarsi al proposito nostro, ciò che si titrae da Mario Vittorino, che in fimili occasioni s'usassero le Tibie lunghe, quali sono quelle, che tiene la soprammentovata figura ; e dall'osservatione di questo costume dichiara ingegnosamente il Turnebo, perchè Ottone, come racconta Svetonio nella Vi-14 di lui, essendo per un turbine sopravvenuto, mentre egli stava pigliando gli augurii, caduto in terra, dicesse più di una volta adirato, e pien di dispetto ri ra par, not punpois auxus; Che bo io da fare con le Tibie lunghe? intendendo per elle le cirimonie sagre, le quali egli allora stava sacendo. Dalla quarta Figura similmense; quando ella abbia allufione a ciò, ch' io mi vado immaginando, e che son per dire appresso, può rierarsi qualche indizio da non disprezzarsi in confermazione della mia opinione. Ella siede sopra uno sgabello a soggia di trespolo, ed ha nelle

mani

mani una tal colada quale io dopo averla più volte attentamente confiderata, a niun' altra ho saputo meglio assomigliare, secondo il parere ancora di molti altri, a'qua- ' li l'ho fatta vedere, che ad una tavola da scrivervi, o volume, ch'egli debba dirsi, r tale veramente lo dimostrano non solamente la figura, ch'egli ha d'un quadrilatero terminante maniscstamente in angolo; ma ancora la positura della mano, la muale benisimo si conosco passar sotto al detto volume, e l'atto della figura medefima riguerdante quello, ch'ella ha nelle mani, come di chi per appunto leggette un libro.

Posto che ciò sia, due cose potrebbero fignificarsi, secondo me, da questa figura. Una (e questa, io non intendo di proporla se non come un semplice pensiero passasomi per la mente ) che il volume, ch'ella ha in mano possa aver' allusione a' libri Sibillini, a' quali si aveva ricorso ne' bisogni più urgenti della Repubblica per vedere, quali Dei si dovesse cercar di placare, ed in qual modo; onde poi si decretavano i Lettisternii, ed insieme gli Epuli, come si ha in infiniti luoghi di Livio, essendochè all'uffizio de gli Epuloni s'apparteneva l'avvertire i Pontefici de' mancamenti, i quali si commettevano contra i riti della Religione ne' Giuochi, o nell'altre cirimonie sagre, perchè esti vi provedessero, e ciò n'insegna Cicerone in quelle parole. Vosque Pontifices, ad quos Epulones Jovis Opt. Max. fi quod est pratermis- De Arnsp. sum, aut commissum adscrunt, quorum de sententia eadem revocata celebrantur. L'al-respon, tra si è il costume usato non solamente da' Romani, e da' Greci di celebrare ne' conviti le lodi de' loro fassi Dei, ma ancora da' Cristiani ne' primi tempi della... Chiesa, e prima da gli Ebrei, di cantare in simili occasioni Inni in ossequio del veso Iddio. Il che se da' Romani in tutto ciò, che alla Religione s'apparteneva, oltre modo superstizios usavas nelle cene private; molto più è verisimile, che ciò si sacesse in que' Conviti, che a gli stessi Dei s'apparecchiavano a cagione di domandare il loro ajuto me' bisogni pubblici; overo ne' Pervigilii, i quali prima che ad essi A dasse cominciamento duravano per buono spazio della notte, si come osserva Volfango Lazio. Può escera ancora, che in ciò s'alluda a que' versi, che ne gli anni DeRes. Rome Secolari cantavanti in Greco, & in Latino da' fanciulli, e dalle fanciulle, come is. il. c.s. quelli, che abbiamo d'Oratio; giachè una delle principali funzioni, le quali fi facessoro in tale occasione, era quella de' Lettisternii, e Pervigilii. Ed Erodiano parlando de' giuochi Secolari, i quali sotto Settimio Severo, ed Antonino Caracalla 216.3. c. 8. fi celebrarono per l'ottava volta l'anno di Roma 957, conta di aver veduto particodarmence: inpupylae ri, nad russuxloke intransferae de puruplus lides, cioè sacrificië ( non supplicationes, come traduce il Poliziano) e Pervigilii ad imitazione de' Mi-Beris di Cerere.

Questa medesima figura essendo posta a sedere non è da credersi, che ciò sia stato fatto a caso; e quindi io stimo potersi trarre indizio, che nelle solennità de' Lenisternii s'ulasse di sedere, secondo quello stesso rito, per cui, non solament gli Antichi fedevano nel prender gli augurii, come c'infeguano Plutarco nella Vi-

ta di Marcello, e Servio sopra quel luogo di Virgilio,

. . . Luco tum forte parentis Pilumni Turnus fasrata Valle sedebat.

Ma ancora nell'adorar gli Dei, nel fare i voti, e forse in altre sunzioni sagre. Di questo sanno testimonianza S. Agostino ne' libri della Città di Dio con l'autori- Lib. PIL tà di Varrone, e Macrobio ne' Saturnali, affermando, che ad Opi, la quale i Gen- 46.2001. tili credevano effere il medefimo, che la Terra, fi concepissero i voti a sedere. Quello si raccoglie da un luogo di Properzio, il quale promette a Giove in nome della sua donna inferma, dov' egli le rendesse la fanità, atti di rendimento di grazie, e di ve- 116. a. Ilegi nerazione in quel verso

Aenead.ix.

Lib. 2, Ilog.

Ante tuosque pedes illa ipsu adoperta sedebit i

E da quell'altro di Tibullo,

Illius ad tumulum fugiam, supplement sedebo:

E più chieramente de Plutarco Autore de' più versati nella cognitione de' Ris Melle Qui- Romani in quelle parole H' nataus nui sui spesse par nui spesse sui spesse de mi lepis damin, na natific dispant. O vero, come anche al presente vell'orare, e vell adorare usano di fermarsi ne' Tempii, e di sedere. Il misterio, ch'era in questo no vien dal medesimo dichiarato nella Vita di Numa, dove frà l'altre cose ordinas da quel Rè ad imitazione de' Pittagorici, anuovera to nasios spienumentas cioè ck quelli, i quali adoravano (gli Dei) sedessero, adducendone appresso la ragione nelle leguenti parole, rè el nadicial specumentat vienepir W higeet të bebagetura të suzine, nat Alamorie rois azatois Unzinelle. Lo flare a sedere quelli, che adorano decon (i Romani) essere augurio della confermazione delle pregbiere, e della durata delle scitità. Quindi con ragione Tertulliano riprende coloro, i quali a' suoi tempi ritenendo ancora quest'abuso della Gentilità usavano di orare stando a sedere. Pari (dic'eg'i) cum perinde faciant nationes adoratis sigillaribus suis residendo, vel proptera in nobis reprehendimeretur, quod apud Idola celebratur. Ne facebbe forfe cola afteto vana il credere, che per una simil misteriosa cagione si rappresentassero a sedere la maggior parte delle Deità femminili; come io ho particolarmente offervato nelle medaglie, e spezialmente in quelle, che battute in occasione d'insetmità degl' Imperatori, o della ricuperata sanità di essi, hanno nel rovescio la Dea Salute con

l'ara avanti, e con la patera in mano.

cap. 3-Ne' Comm. Sopra Pinro. lib. 6.

Alle conghietture addotte fin'ora s'aggiugne quella, la quale può cavarti dalla prima Figura, ed è a mio parere la meno inverisimile, quantunque soggetta a mole opposizioni. Questa è posta anch'essa a sedere, ed hà innanzi a mio credere una di (a) 136, 39. quelle mense, le quali si chiamavano Monopodii, cioè Tavole d'un sol piede, (6) Like 34. l'uso delle quali riferiscono (a) Livio, e (b) Plinio essere stato introdotto in Roma dopo la guerra d'Asia, e di questa sorte testifica Guglielmò Filandro di averne vedute scolpite alcune in diversi Bassi rilievi, di sorma ritonda, come per l'appeau dovevan esser quelle, che in diversi luoghi di Cicerone, di Marziale, e di Giuvenale vengono chiamate con nome di Orbes, nè senza misterio, se crediamo a Plutarco, il quale afferma, ch'elle si facevano in questa forma ad imitazione della Terra, la quale ci alimenta, ed è anche essa ritonda. Parrà forse ad ascuno, che il giro di questa sia piccolo per una mensa, nè io il niego; ma oltre che di simil picciolezza si veggono figurate nella Notizia dell'uno, e l'altro Imperio, e poco maggiori ne, Bassi rilievi, dove sono anche due, e tre persone a mangiare, e che i Dipintori per lo più si contentano d'accennar le cose senza obbligarsi all'esattezza delle proporzioni, e delle misure, è da sapersi, che gli Antichi ne' loro Conviti ogni volta che portavan nuovi servitii mutavano ancora le tavole, come dimostra ampiamente il Lib de Pase. Baisio con l'autorità di molti Scrittori antichi; onde poi metasoricamente il nome di mense prime, e seconde attribuivafi a' cibi, che secondo quest'ordine in esse po-

nevansi : e perciò è credibile, che assinchè elle potessero sacilmente portersi de ua. luogo all'altro, si facessero assai raccolte, massimamente se fusse vera l'opinione di coloro, i quali mossi da alcuni luoghi d'Omero, hanno creduto, che si utasse anticamente di porre a ciascuno de' Convitati una mensa da per se. L'atto della sigura, la quale stende la mano verso di essa, accresce forza alla conghierrura, si come ancora lo star' ella a sedere; essendo noto, che le donne ne' Conviti mangiavano seden-

R. 116.20 649.5.

De Aome do, e come avvertisce il Lazio altre volte citato, era rito speziale de' Lettisternii. che dove Giove, e gli altri Dei stavano a giacere, Giunone, e Mineva si ponessero sedenti. Le Figure alate, dipinte, come s'è detto, ne' quattro canti della volta, non credo potersi dubitar da alcuno, ch'elle non sieno immagini di Vittorie quivi figurate, o perchè in occasione d'aver vinto, e soggiogato alcun popolo inimico si

.facevano a gli Dei, e particolarmente a Giove nel Campidoglio i Conviti, de' quali si tratta; o perchè nella rappresentazione di questa colennità tornasse in acconcio il figurarvele per quella stessa ragione, per la quale le Vittorie si fingevano, che affistelleto a diverse altre, come si vede in un Basso rilievo rappresentante la Deisicazione d'Ercole, il quale fi conserva nella Guardaroba del Palazzo di Farnese, ca in un'altro, chè mel Giardino del Serenissimo Gran Duca di Toscana alla Trinità de' Monti, ed in una medaglia di bronzo mezzana portuta da Fulvio Orfino nella Pamiglie Oppia, appartenente a Quinto Oppio Pretore, nel rovescio della quale de una Vittoria in tutto il resto somigliante a questa, se non ch'ella ha nella destra. un lunghissimo ramo di palma, e nella sinistra (cio ch'è ancora da osservarsi al proposito nostro) un bacino entrovi de' pomi, o cose simili da mangiare. Quello, che io vi ravviso di particolare, e che forse è fatto per dinotare più espressamente, a qual fine esse vi siano state poste, è il serto, ch'elle hanno nella man manca, somigliante, per quanto si può conoscere per la sua picciolezza nella pittura scolorita a quelli, che si veggono in mano a persone, che stanno a mensa in moltissimi Bassi rilievi, i disegni de' quali si conservano nel famoso studio del Commendator Cassiano dal Pozzo, e dal Cammendator Carlo Antonio suo fratello mi sono stati cortesemente comunicati. Io sò bene, che a molti di quelli, i quali non averanno vedute le Pitture istesse, non parerà, che questi, ch'io dico ester Serti siano veramente tali: ma se vedessero, ch'essisono del medesimo colore, che le corone tenute nella destra dalle stesse Vittorie, e considerassero, che attesa la rozzezza della Pittura, alcuni tratti della quale, onde talora si distinguon le cole, non sono immitabili da chi intaglia in rame; confesserobbero agevolmente, che la somiglianza, la quale essi hanno di que' lacci nell'estremità co' già detti de' Bassi rilievi, e conquelli, che pendono dalle Corone istesse, è motivo bastante per render probabile la mia opinione, la quale, si come tutte l'altre, ch'io porto nel presente Discorso, non intendo di proporte a' Lettori, se non come semplici conghietture.

Rimarrebbe, che si dicesse qualche cosa di que' Rabeschi, i quali ho detto esser ne gli scompartimenti frà l'un riquadramento, e l'altro, i quali benchè siano fatti a foggia di Candelabri, non credo, che abbiano relazione alcuna col rimamente della Pittura, come semplici Grottesche, ch'elle sono: nella qual sorte di Lib. PII. pittura bialimata da Vittuvio, come disdicevole secondo le regole del l'arte, si usa- "4" 5va specialmente di fare de Candelabri nella forma, che dal medesimo Autore sono descritti nelle seguenti parole. Item Candelabra ædicularum sustinentia figuras super fastigia earum surgentes ex radicibus cum volutis, coliculi teneri plures babentes in se fine ratione sedentia figilla, non minus etiam ex colicults flores dimidiata babentes ex se excuntia sigilla, alia bumanis, alia bestiarum capitibus similia. Della qual sorte di Grottesche moltissime non men belle, che Aravaganti raccolte con particolare Audio da Dipintori eccellenti si hanno in diverse Carte stampate, e si veggono immi-

tate nelle Loggie del Palazzo Vaticano, ed altrove.

Egli è ben cosa degna d'osservazione, perchè in questa Pittura siano solamente tappresentate figure di Donne; e forse da ciò si moverà taluno a dubitare, ch'essa ad altro si riferisca, chè alle cirimonie sagre de' Lettisternii, e de' Conviti de gli Epuloni. Ma questo semplice dubbio, quando non sia avvalorato da argomenti, che dimostrino il contrario, non è bastante, per mio avviso, a render meno probabile l'opinione, la quale fin qui io ho cercato di Rabilire. Imperocche non avendosi da gli autichi Scrittori notizie particolari delle cirimonie, che ne' predetti conviti facevansi, nè della qualità de' ministri, i quali avevano a fare nell'apparecchio di elli. nè delle persone, che c'intervenivano, nè essendoci per altro conghiettura veruna, la quale ci persuada il contrario, nulla ci vieta il poter credere, cheper qualche ragione a noi ignota, le donne avessero luogo in quella solennità, si come elle l'avevano in diverse altre Feste, e Sagrifizii. E dall'altre parte sappiamo,

Rep. Rom. (b) lik 30 Ansign. Cosa.

ET. ARL

che le medekme non Clamense fervivano negli apparetchi de' Conviti, come fi a (4) lib.3. de va da un Basso rilievo, ch'à nelle Vigna de' Giustiniani alla Porta del Popolo ma anche di dar da bere, ciò, ch'essersi fatto dalle fanciulle scrive (a) Voltangi Lazio già mentovato, e di sonar le Tibie, come offerva (b) Gugliesmo Szuchio e queste chiamavansi da' Greci donoplan, ; cioè Sonatrici delle Tible. E da Svide ! fà menzione d'alcune Donne chiamate devocter, cioè, come dichiara exti Reffe espon role navanuelumes is of ris abries ind ra surve. Quellesche portavamo da con a toloro, i quali slavano a mensa nel Tempio di Pallade. Oltre di ciò, che le Donne nominatamente, e da per se sole celebrassero talora i Lettisternii è manifesto da us luogo di Tacito, dov'egli raccontando i sagrifizii, e l'altre cirimonie sagre, k quali per placare gli Dei irritati dalle sceleraggini di Nerone s'erano fatte in quell' anno, così dice. Mon petita à Diis piacula, aditique Sybilla libri, en quibus supplicatum Vulcana, & Cereri, Proferpinaque, ac propitiata Juno per Matronas primum in Capitolia, deinde apud pronimum mare. Unde baufia aqua Templum, ac f-

mulacrum Dea prospersum est, as ledisternium, as pervigilia celebravere Femina. quibus mariti erant.

Da tutte le sopraddette cose stimo, che si possa probabilmente conchiudere, queste Pitture, sicome proposi da principio, non per altro essere state fatte nel sepolcro di Caio Cestio, chè per mantener viva in esse la ricordanza della dignità di Settenviro de gli Epuloni goduta da lui. Opinione. ch'io non intendo di proporse a' Lettori, se non come fondata sù quelle incertezze, frà le quali è costretto a ravvolgersi chiunque muove il passo per la folta nebbia dell'Antichità. Ma quelunque ella sia a miglior fondamento di ragioni la giudico appoggiata, di quella di chi stimò, che in esse si rappresentassero cose appartenenti a' Funerali, ed a quella cirimonia, che de gli Antichi chiamavali Inflauratio functis, argomentando ciò dalle Tibie, che ha nelle mani la terza Figura, dal vaso, che porta nella man manca la seconda, ch'egli stima esser quello dell'acqua lustrale, e da' Panieri di fiori, ch' e' suppone avere in mano l'altre due Figure sedenti. Ma o'tre che intorno a quest'ultime il fatto mon è così, avendo esse nelle mani cose tanto diverso (ed in ciò sia pur certo il Lettore di non essere ingannato) a quest'opinione, per altro ingegnosa, s'oppone manifestamente il vedere, che le donne sono vestite di diversi colori, e taluna di esse con veste fregiate da piè di una lista di diverso colo-In Arge re, e somiglianti a quelle, delle quali Catullo singe, che sussero vestive le Parche. così descrivendole

His corpus tremulum, completiens undique vestis Candida, purpurea talos incinxerat ora.

In Hymn, Parcar.

Manle

xyii.

116. 6. Fait.

Ad imitazione di Orfeo, appresso il quale le Parche sono descritte nello stesso modo

.... Topouploist Radufigural clother

E forse di quella sorte, che in una epistola di Gallieno portata da Trebellio Pollione nella Vita di Claudio il Gotico si chiamano Limbata. Il che repugna dirittamente a ciò, che appresso i Romani s'usava in occasione di mortorii, ed era, che le donne ne' tempi più antichi vi andavano sempre vestite di nero, e poi sotto gi Imperadori di bianco; quando crescinto il lusto nel vestire, per l'introduzione di nnove sorte di vestimenti di maggior prezzo cominciarono ad averti a vile, e perciò a stimarsi atti a dinotare il lutto quelli di color bianco, si come da varii lunghi Lib. 2. esp- di Scrittori Inferisce eruditamente Giovanni Kirkmanno nella sua Opera già citata de' Funerali de gli Antichi. E quanto alle Tibie, era sì vario l'uso di esse, secondo che ne insegna Ovidio in que' versi.

Cantabat fanis, cantabat Tibia ludis, Cansabat mæstis Tibia funcribus.

Che ciò non è indizio bastante a poter conchiudere, che questa Pittura appertenga a Funerale più tosto, chè ad altro. Anzi quando volesse aversi riguardo Arettamente all'uso proprio delle Tibie in tale occasione, potrebbe opporsi non aver' esse avuto luogo verisimilmente nel mortorio di Caio Cestio; imperocchè esse s'adoperavano solamente in quelli de' giovani, argomentandosi ciò da quel ver- 6. Theb. so di Stazio.

Tibia, cui teneros suetum deducere manes E più chiaramente dalla sposizione, che sà di esso Lattanzio, o come altri vogliono Luttazio Placidio antico Espositore del medesimo Poeta. Jubet religio, ni majoribus mortuis tuba, minoribus tibia cancretur. Alla quale usanza ebbe ancora ri- Ilia. Elep guardo Properzio in questo luogo,

Ab mea tum quales caneret tibi Cynthia cantus Tibia, funcsia tristior illa tuba.

Ne fà forza appresso di me, che questa Pittura serva d'ornamento ad un sepolero, ed in conseguenza appartenga a materia lugubre; poiche gli antichi erano soliti di adornare i loro sepoleri con abbellimenti, i quali non avevan che sar punto co' Funerali, figurando in esti e Giuochi, e sagrifizii, e battaglie, e Baccanali, ed altre cose varie, come si vede nell'Urne di marmo, che son pervenute a nostri tempi, di molte, e molte delle quali Giorgio Fabbrizio nella sua Roma sa unu. lunga descrizione. E più tosto si potrebbe domandare a chi tien l'opinion contraria, che cosa abbiano da fare le Vittorie nel sepolero di uno, il quale, per quanto si può sapere dalle Storie Romane, non ebbe mai alcun carico militare, ne vanto di Capitano illustre: che se ciò sosse stato, non avrebbero tralasciare di farne menzione gli Autori di este, da' quali nè pure è nominato questo Caio Cestio, si come io ora son per dire nelle annotazioni, che per compimento del presente Discorso hò qui aggiunte sopra l'Iscrizione, la quale hò già detto leggersi nelle due basi, che sostenevano anticamente la Statua del medesiano, ed è la seguente.

M. VALERIVS. MESSALLA. CORVINVS. P. RVTILIVS. LVPVS. L. IVNIVS. SILANVS. L. PONTIVS. MELA. D. MARIVS NIGER. HEREDES. C. CESTI. ET. L CESTIVS. QVAE. EX PARTE. AD EVM. FRATRIS. HEREDITAS M. AGRIPPAE. MVNERE. PER VENIT. EX. EA. PECVNIA. QVAM. PRO. SVIS. PARTIBVS. RECEPER. EX VENDITIONE. ATTALICOR. QVAE. EIS. PER. EDICTVM. AEDILIS. IN. SEPVLCRVM C. CESTI. EX. TESTAMENTO. EIVS. INFERRE. NON. LICVIT.

Da questa Iscrizione apparisos chiaramente, che quel Cestio, al quale sa cretta per seposcro la Piramide, di cui si è ragionato fin ora, non è astrimente quello, il quale su Consolo insieme con Gneio Servilio sotto Tiberio, come credettero il (a) Panvinio, ed il (b) Lipsio. Imperocché essendo nominate in essa delle persone, (a) Lib s. de le quali è cosa certa, che non poterono arrivate a que' tempi, e spezialmente M. Rep. Rom. Agrippa, il quale secondo il medefimo (c) Panvinio morì nell'anno DCCXLI. dal- Tes. lib. 6. la sondazione di Roma, cloè nove anni innanzi alla salutisera incarnazione del Ann. Salvatore; ne viene in conseguença, ch'egli possa al più aver vivuto fin verso la... (c) in Fast. meta

C47. 1 4•

cap. 14.

Rep. Rem.

Occident.

Parte S

Lanie

metà dell'Imperio d'Augusto. Ma si come di ciò non può dubitarsi ; così farebi imprela vana il voler determinar cosa alcuna di certo intorno alle notizie particoliti di chi egli si sosse propiamente, non avendoci Scrittor veruno delle cose Roman. che dica cola alcuna delle sue qualità, o delle azioni satte da lui, tuttochè l'ese eglistato onorato dopo morte di Sepoltura si riguardevole per la magnificenza, t quasi singolare per la forma, massimamente in que' tempi, dia indizio, ch'ecli si stato huomo illustre, e potente, anzi che nò. Tale effere stata la famiglia Cestia, che per altro non su delle Patrizie, danno à crederlo alcune memorie particolari. che si hanno di essa. Delle Mele Cestiane, così dette verifimilmente da qualcus (a) Lib. 17. de' Ceftii, fanno menzione (a) Plinio, e (b) Galeno. Il cognome di Ceftiano fi legge nsato dalla Famiglia Pletoria, o Letoria, ch'ella debba dirfi nelle Medaglic ad (b) Lib. 13. essa appartenenti. Che vi fusse ancora la Tribu Cestia, come ha creduco il Panvi-Lis. s. de nio, é non leggiero indizio il trovarsi in alcune iscrizioni, ch'egli porta queste tre lettere CES. Ed il Ponte, che di presente congiugne l'Isola di S. Bartolomeo el Traftevere, detto anticamente Cestio, è certo, che prese il nome da uno di questa Lib. 8.cap.3. Famiglia, e sorse dal medesimo Caio Cestio, di cui si ragiona; argomentando bene il Nardino, non poter' esso essete stato fatto da quel Cestio Gallo, il quale sa In Comm. Consolo sotto Tiberio, si come su parere del Vanzirolo; perocchè essendo stato sab-Now Imp. bricato il Ponte a tempo de gl' lm peradori, averebbe preso il nome dal Principe, s non dal Consolo. Nel resto, di diversi Cestii trovo farsi menzione appresso varii Autori, e particolarmente appresso Seneca nelle Controversie. Di un Caio Cestio si legge il nome in un marmo antico, ch'è frà gli altri raccolti dal Boissardo, in cui sono scolpite di mezzo rilievo, e d'assai buona maniera due Figure, una d'homo, e l'altra di donna, con la seguente Iscrizione.

> HAVE HAVE HEROTION VALE ET **AETERNOM** C. CESTIVS FILIAE **P.**

Ma chi vorrà arrischiarsi ad affermare, che quello sia quello di cui si cerca, più tosto, chè un' altro, e forse un Liberto di quel C. Cestio, de' Liberti del quale si legge il nome in due altre diverse iscrizioni appresso il Grutero; overo quel a car. Deece C. Cestio Littore mentovato da Cicerone nelle Orazioni contra Verre ? Più verisimilmente potrebbe esser quegli, che con titolo di Cavalier Romano è chiamato per testimonio dallo stesso Cicerone a favore di L. Flacco nell'Orazione fatta in difesa di esso, se bastasse il fondarne la conghieutura sopra la corrispondenza de' tempi. Giovanni Glandorpio, il quale delle antiche Famiglie Romane ha scritto con somma diligenza, raccogliendo tutte le memorie, le quali si trovano di esse appresso gli Scrittori, non sà menzione avanti i tempi di Tiberio, se non di due Cestii. Uno è quello, il quale, come narra Seneca, essendo trascorso a dire, che Cice-Gaaf. viio rone, a cui egli era avverso, non sapeva di lettere; su poi dal figlicolo del medesimo, il quale comandava in Asia, fatto solennemente sferzaze in un Convito: ond' Nella Vita ebbe origine quel detto. Cicero patri de corio Cesti satisfect. L'altro è quegli, di di Pompeo, cui racconta Plutarco, ch'essendo andato a trovar Pompeo al Campo in Farsaglia, dove da gli altri fù ricevuto con risa per esser' egli zoppo, ed in età già decrepita, ebbe dal medesimo dimostrazioni particolari di stima, essendosi Pompeo, appena vedutolo, rizzato in piedi, e andatogli incontro per riceverlo. Questo però non con nome di Cestio, ma con quello di Sestio vien chiamato da Plutarco, nè so per qual ragione il Glandorpio lo faccia di questa Famiglia, se forse exti non si è lasciasciato indurre a ciò dell'opinione, della quale non si mostra lontano, che le Famiglie Cestia, e Sestia sieno la stessa: ed in ogni caso il prenome di Tidio, che Plutarco stesso gli attribuice, senza molte altre opposizioni, che potrebbero fassi in contrario, non lascia luogo di dubitare s'egli possa essere il Cestio, di cui si ragiona; del quale non avendosi notizia particolare da gli Scrittori antichi, non è da maravigliarli, che i moderni, i quali hanno parlato della Piramide, non abbiano detto cosa alcuna di lui.

M. VALERIVS MESSALLA CORVINVS. M. Valerio Messalla ( o come è scritto appresso il Glandorpio, il Manuzio, ed anche in alcune antiche Iscrizioni) Messala Corvino, di cui si sa menzione in questo luogo, è quello, a mio parere, che su siglivolo dell'Oratore, ed anch'egli Oratore insigne, di cui Cicerone parla con tanta lode in una lettera, che scrive a Bruto in sua raccomandazione, e Tibullo ne celebra altamente il valore nel panegirico, che unico in verso Eroico egli compose in sua lode. Fù prima contra Augusto, del quale divenne poscia confidentissimo, per modo che si crede, ch'egli comandasse il corno sinistro nella famosa battaglia d'Attio. Di esso, come di huomo uno de' più illustri del fuo tempo, parlano quasi tutti gli Scrittori delle Storie Romane, e secondo Eusebio, In Chron. egli mori circa il mezzo dell'Imperio d'Augusto.

Potè anche essere il figlivolo di questo, il quale su Consolo con Gneo Lentulo

Getulico l'anno, nel quale (secondo alcuni) nacque il Salvatore.

P. RVTILIVS LVPVS. Sono stati molti nella Famiglia Rutilia, i quali hanno avuto il prenome di Publio, ed il cognome di Lupo; ma frà di essi non v'è niuno, il quale si accosti più al tempo dell'Iscrizione, di quello, il quale su Pretore sul principio della Guerra Civile, e Tribuno della Plebe, secondo il Glandorpio, nel Consolato di Marcellino, e Filippo. Di questo è fatta menzione da Pompeo il Magno in una lettera, ch'egli scrive a Lentulo, e M. Marcello Consoli, e si trova frà quelle di Cicerone, nella quale dice di aver significato a Publio Lupo, & a Caio Coponio Pretori, che si unisero a' Consoli con quel più di soldatesca, che avelsero potuto mettere insieme. E benchè non si legga quivi il nome di Rutilio, esser egli il medesimo, si raccoglie chiaramente da questo luògo di Cesare, Bell. Gin I nel quale dopo aver narrato di molti, che si accostavano alla parte di Pompeo, quando egli fi ritirò a Brindifi, soggiugne. L. Manlius Prator, cum cobortibus 6. profugit. Rutilius Lupus Prator Tarracina cum III. qua procul equitatum Casaris conspicate, cui precrat Bivius Curius, relitio Pretore figna ad Cesarem transferunt.

L. IVNIVS SILANVS. lo credetti a prima giunta, che questi susse quel L. Silano, il quale destinato da Claudio per suo genero su poi per opera di Agrippina escluso dalle nozze d'Ottavia, ma essendo egli allora in età giovanile, che tale lo tappresenta Tacito Juvenemque alids clarum infigui triumphalium, & gla- Am. 18. diatorii muneris magnificentia, ne segue, ch'egli non possa essere stato erede di Caio Cestio, il quale abbiamo veduto essere infallibilmente morto durante l'Imperio

Meglio è dunque dire, ch' e' possa esser quello, il quale da Plinio vien chiamato Proconsole sotto il Consolato di Gneo Ottavio, e Caio Scribonio nell'anno 678. dalla fondazione di Roma. Quindi ancora si manifesta sempre più falsa l'opimone del Glandorpio, e d'alcuni Critici, i quali con la 1 doppia, e con la y hanno ulato di scrivere questo cognome, quasi egli traesse origine da Sylla, e non da Silus, si come argomenta eruditamente Antonio Agostini dal significato di quella De Fante parola, il quale è, secondo Festo, di uno, che abbia il naso arricciato: onde a Remo somiglianza di ciò le Celate, chiamavansi anch'esse Sila; e Silus, su ancora cognome de' Sergii, e de' Licinii.

L PONTIVS MELA. Questi è lo stesso, di cui si legge il nome nella Piramide, il quale non solamente su uno de gli eredi di Cestio; ma ebbe ancora la

cura di fabbricargli, come si è veduto, il sepolero a suo arbitrio, e di Potho il berto. Il cognome di esso, ciò che ne insegna manisestamente quest'iscrizione, e di Mela, e non di Clamela, o Clamella, come mostrano di aver creduto most Antiquarii, i quali in quella della Piramide hanno scritto CLAMELAE senzacuna distinzione di punto, che pure ora vi si vede chiaramente, oltre a quakte poco di distanza fra la prima siliaba, e le due seguenti. Più manisestamente di tutti gli altri è incorso in questo errore il Glandorpio, il quale usando di porre este samiglie diversi cognomi secondo l'ordine dell'Alfabeto, nella Ponzia pone il cognome di Clamella, avanti quello di Cominio, di Fregellano, e di Erennio dove che s'egli l'avesse preso per MELA, o MELLA, gli avrebbe dato luogo doni quello di Luciano, e di Massimo. E pure egli poteva avvedersene facilmente, oli este ser, servando, che il cognome di Mela era usato non solamente nelle famiglie Anaes.

Duc.leur. Aquilia, e Pomponia; ma nella Ponzia stessa in quest'iscrizione.

# LETTERA D'OTTAVIOFALCONIERI

ALSIGNOR

## CARLODATI

Sopra l'Iscrizione d'un Mattone cavato dalle ruine d'un muro antico gittato a terra con occasione di restaurare il Portico della Rotonda l'anno 1661.

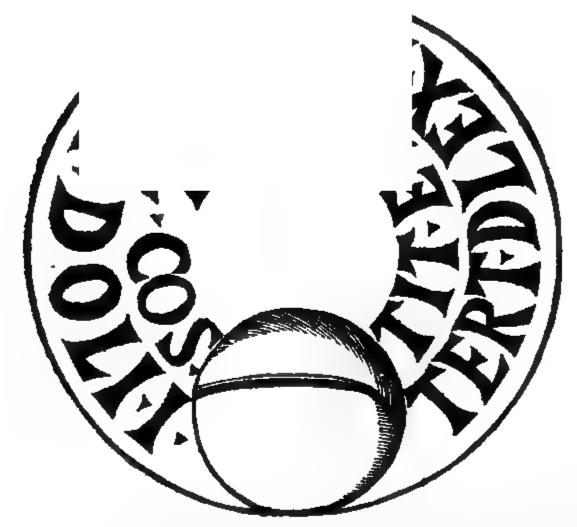

IUNA cosa può farsi per mio avviso (Dottifimo Signor Carlo) da chinnque desidera di giovare agl'Investigatori del vero, o sia nella cognizione delle scienze, e dell'arti, o negli
studii delle belle lettere, la quale al sine proposto più conferisca dell'osservazione di quelle cose, che apparendo di minor
pregio, sono dal maggior numero di coloro, che v'applican
l'animo, o non avvertite come minime, o come inutili trascurate, e lasciate da parte. Imperciocche non consistendo
per lo più la persezione delle scienze, e dell'arti nelle notizia
riposte, e lontane, egli avviene bene spesso, che dall'investiga-

comuni, ma nelle più riposte, e lontane, egli avviene bene spesso, che dell'investigazione delle cose meno offervate, per ester' elleno di poca stima, più felicemente che da quelquella delle più riguardevoli, ed esposte alla considerazione d'ognuno, al consegui mento di essa si perviene. La onde chiunque desidera di condurre selicemente a se ciò, ch'egl'intraprende; niuna cosa dee disprezzare per bassa, e vile, ch'ella su purchè abbia qualche sorte di corrispondenza, o vogliam dir proporzione con quel a, ch'egli intende di voler fare, essendo altrettanto vero, quanto bello quel de to di Sosocle nell'Edipo Tiranno

αλωτον. ἀκφωρα δι Εμελωμου.

Cioè à dire, che quel, che si cerca s'ottiene, mà quel, che si trascura sugge erameno. Nè v'è alcun si poco versato nelle cose de' secoli trapassati, il quale non sappia, quant' abbia giovato talora allo scoprimento de' più occulti, e maratigliosi segreti della natura l'osservazione di cose per altro leggiere, e di niua momento.

Ch'effer suol Fonte a' rivi di nostr' arti.

All'imitazione de' nidi delle rondini fatta da quei primi huomini, i quali fabbricando i lor tugurii di loto, e di frasche, cominciarono à schermirsi dall'ingiurie delle stagioni, attribuisce Polidoso Virgilio l'origine dell'Architettura, e vei stesso sapete, che il Gallleo chiarissimo lume della nostra Patria dall'osservazione del moto di una lampana pendente nel Duomo di Pisa, ch'egli dopo molta avvetenza comprese terminare in uguale spazio di tempo i grandissimi. e poscia i piccolissimi archi, che col muoversi in quà, e in là descriveva, cavò tante belle speculazioni circa il moto de' penduli, e sue proprietà; onde agli artifizii meccanici nuova luce accrebbe, ed il tempo, che prima baldanzoso n'andava di potere, sì come Proteo colà nella spelonca d'Omero sottrarsi da' quei legami, i quali l'isgegno umano andava di mano in mano ritrovando per imprigionarlo, in più faldi ceppi strinse di quelli, co' quali appresso Luciano rimproverava à Giove quel Cinico essere stato legato nel più profondo del Tartaro il di lui genitore, in cui il tempo si figura. Avendo io dunque meco stesso spesse volte fermata per vera quest' opinione, quindi è, ch'essendosi scoperto nel gittar' à terra quelle case, che na scondevano il destro lato del famoso Portico di Pantheon, un gran pezzo di muraglia antica di mattoni larga nove palmi in circa, la quale lungo il sopraddetto lato del Portico si distendeva, vennemi tosto in pensiero di rintracciar per quanto mi fusse stato possibile, di qual'edifizio potesse essere a vanzo quel muro posto in un sito sì riguardevole, e si vicino ad una delle maraviglie di Roma: .onde mi posi diligentemente à considerare la fabbrica, l'Architettura, e la qualità di esso, per ritrarne almeno qualche barlume circ'all'uso, al quale avesse potuto servire; Ma vana sarebbe stata ogni mia diligenza, se da cosa piccolissima, e che poteva agevolmente trascurarsi, non mi sosse stata aperta la strada à più curiose speculazioni: imperocché comunque vi si scorgessero le vestigia d'un'arco, e d'uno de' pilastri, sù quali egli era impostato; niente di messo poco, è nulla averei potuto raccoglier da ciò senza la luce, che mi hanno data alcuni gran mattoni, o voglism dir tegole di terra cotta, i quali dalle ruine di esso muro si cavavano à mano, ed osservati da me nella Piazza, dove stavano in quantità ammoniati, per la loro Araordinaria grandezza eccitarono la mia curiofità. Questi mattoni, sì come io argomento da uno di essi, che ne hò appresso di me intero, non erano d'alcunadelle tre grandezze, delle quali, per quello, che ne scrive Vitruvio, erano soliti di servirsi i Greci nelle loro fabbriche, mà si bene della misura d'un'altro veduto ne suoi tempi dal Filandro nella Vigna di Giovanni Mileti fuori della Porta Latina, il quale eta largo per ogni verso due piedi, e un sesto, e grosso due oncie, e un terzo con questa iscrizione

### TEG C COSCONE FIG ASINI POLL

Dond'egli raccoglie con ragione, che gli Antichi Romani non si contental-Tero delle tre sorte di mattoni usate da' Greci nelle loro sabbriche; ma secondo che Tichiedeva la comodità, la leggiadria, e la proporzione degli Edifizii, molte, e molte n'usassero. Nel mie intero altresì, e ne' pezzi degli altri, che sono appresso di me, si veggono in lettere, che si chiamano volgarmente majuscole, impressi i momi degli Artefici, e queste sono scompartite nella circonferenza d'un sigilio tondo, che le contiene, in quella guisa appunto, che si veggono nella figura. Che Le io mi fusi fermato nella semplice notizia de' nomi de' Fornaciai impressi ne'matconi sopradetti, cosa di già osservata dal Filandro nel suo, e da altri in diversi lavori di terra cotta, nulla ne avrei ritratto à prò di chi si diletta degli studii dell'Antichità. Mà io non contento di ciò, ed invogliato di cavarne, se mi era possibile, qualche cosa di più singolare, fattimene recare à casa cinque, o sei fra rotti, ed interi, dov' erano improntate l'iscrizioni, e quelle non senza fatica lette, ebbi fortuna d'incontrarmi in una, dalla quale parmi di poter conghietturare esser quel muro parte dell'Acquedotto particolare, con cui l'acque Vergine dall'Acquedotto enaggiore nelle Terme d'Agrippa si conduceva, fabbricato prima dal medesimo Agrippa, e poscia ristaurato, ò risatto di nuovo dall'Imperadore Adriano, sì come nel proleguimento del presente Discorso procurerò di mostrare, il quale hò voluto indirizzarvi in segno dell'amicizia stabilita fra di noi dalla somiglianza degli Audii - & anche sperando di dovervi far cosa grata , dandovi qualsisa notizia... delle cose appartenenti all'Antichità, delle quali voi tanto vi dilettate. Io fondo adunque principalmente il mio discorso sù l'iscrizione di uno di esti mattoni espressa nella figura. Vedesi nel cerchio minore di essa

### TIT. ET GALL. COSS.

Cloè Titiano & Gallicano Consulibus. Cadde il Consolato di Titiano, e di Gallicano nel 10. anno dell'Imperio d'Adriano, e nel DCCCLXXX. dalla Fondazione di Roma · secondo il Panvinio. Nel Consolato di essi pone Cassiodoro, che Justa Eleusinam Civitatem in Cephiso sluvio Hadrianus Pontem construit. Egli però gli registra con diverso ordine nominando Gallicano avanti a Titiano, come ancora si legge nella Cronica di Prospero Aquitano ristampata dal Padre Labbe. Ne' Fasti d'Idazio pubblicati pur di nuovo dal medesimo s'osserva lo stesso ordine, che nell' Iscrizione, e questo su seguitato dal Panvinio nella prima edizione de' Fasti, dove si legge .. Cornelius Titianus . . . . Gallicanus . Ma nella seconda non sò per qual ragione mutatofi d'opinione pose Gallicanus Colius Titianus, e su seguito dal Golzio, il quale ne' suoi Fasti aggiunge di più a Titiano il prenome . . . Galli-D. Colius Titianus Nella qual cosa se si debba prestar più sede all'autorità di Cassiodoro, e del Panvinio, chè all'iscrizioni di quei tempi, o s'egli sia... più verisimile, che abbiano errato que' Fornaciai huomini idioti, o gli Scrittori, da' quali sono stati trasmessi a nostri tempi i testi a penna di Cassiodoro. e degli altri Autori allegati dal Panvinio ne' suoi Fasti, non è mio intento il cercarne. Fra l'iscrizioni del Grutero ve n'è una, in cui si sa menzione d'un-Gallicano Console ordinario, che così chiamavansi quelli, ch'entravano Consoli il primo di Gennaio a distinzione degli altri, che nel rimanente dell' anno succedevano loro in quella dignità, de' quali nel Principato di Commodo fino a venticinque in un solo anno se ne contarono. L'iscrizione d questa

\* Cos} flå nel Grutero.

BRVTIA \* AVRELIANE. CN.
FILIE. MVSOLAMIE. VIRON. ET. L. TE
RIE. C. F. NEPTI. MARCELLINO. ET.
MARINE. HER. GALLICANI. CONSS.
ORDINARI. QVE. VIVIT. ANN. XXXVII.
MENS. X. DIES. XVIIII. OB. MERITA
HONESTATIS. ET. CONCORDIE
CONIVGALIS L. VITALIS. V. C. PROTEC.
ET. NOTARIVS. VXORI. AMANTISSIME
ET. SIBI.

Quel Celio Titiano, di cui si parla, è à giudizio del Panvinio, lo stesso, che su prima tutore di Adriano, e poi Presetto del Presorio. Ma questa sua opinione è confutata a lungo dal Salmasso ne' Commentarii sopra gli Scrittori della Storia Augusta, dov'egli con diversi argomenti intende di provare, che quel Titiano, di cui parla Spartiano nella Vita di Adriano (il quale egli secondo, ch'e' dice leggersi in un' ottimo testo a penna, ed anche appresso Xisilino, vuole che debbachiamara Attiano) sia diverso da questo Titiano, di cui Sparziano nella stessa-Vita fa mentione altrove in quelle parole. Titianum ut confeium Tyrannidis, & argui passus est, & proscribi, e questo su secondo sui il Collega di Gallicano nel Consolato. Le ragioni, ch'egli allega a suo favore in questo proposito, son per certo assai probabili: ma io nulladimeno conformandomi all'opinione del Caulabono lascierò all'altrui parere il dar giudizio di tal quistione. Non è dunque da dubitare, per le cose già dette, che i sopraddetti mattoni non sieno stati sabbricati ne' tempi di Adriano, e probabilmente anche l'edifizio, per cui servirono, il quale esser flato un' Acquedotto stimo, che si possa agevolmente ritrarre dagli argomenti, e dalle conghietture, che io verrò adducendo di mano in mano, e primieramente dall' autorità di Sparziano, il quale nella vita di quell'Imperadore, raccontando gli edisizii ristaurati da lui in Roma, così ne scrive: Roma instauravit Pantheon, Septa . Bafilicam Neptuni, sacras Ædes plurimas, Forum Augusti, Lavacrum Agrippe, eaque omnia veteribus, & propriis nominibus confecravit. La quale usanza di Adriano di consagrare co' lor nomi antichi le fabbriche, ch'egli ristaurava, non avvertita, o non bene intesa da Giorgio Fabbrizio, su sorse cagione, ch'egli s'inducesse a porre nella sua Roma le Terme particolari di Adriano stà le Chiese di Santa Maria sopra Minerva, e della Rotonda, non essendovi per altro riscontro alcuno, ch'egli fabbricasse Terme particolari, o dalle storie, o dalle medaglie, ed iscrizioni. E benché dal Donati, e da altri Antiquarii si saccia menzione delle Terme di Adriano; dall'incertezza nondimeno, con la quale esti ne ragionano, e dalla scarsezza delle conghietture, che ne portano, si scorge chiaramente, ch' eglino non hanno avute altro fondamento di crederle Terme particolari, chè l'autorità di Rufo, edi Vittore, i quali soli frà tutti gli Scrittori antichi ne parlano, registrandole nella Regione IX. immediatamente dopo l'Alessandrine; delle quali si veggono ancora gli avanzi nel Palazzo de' Granduchi di Toscana, e quindi aveva forse origine la fama, la quale correva al tempo del Fauno, ch'elle suscro dove è la Chiesa di S. Luigi de' Francesi. Ma quanto sia pericolosa cosa il fondarsi sopra i soli testi di Victore, e di Ruso alterati, ed accresciuti ad arbittio di chi gli hà scritti, viene con molti esempii manisestamente dimostrato dal Nardino nella sua Roma antica. E che ciò sia avvenuto particolarmente in questo caso ne sa dubitar fortemente la varietà, che ne' Testi a penna di Vittore si scorge intorno a queste Terme - lo ne hò veduti tre diversi, i quali sono nella Libreria Vaticana, e fra di essi uno, il quale su gia di Pirro Ligorio scritto in lettere majuscole, ma non-

molto antico, nel quale, come per l'appunto nel Vittor del Panvinio, sono poste le Terme di Adriano immediatamente avanti le Neroniane, le quali esser poi state dette Alessandrine ivi pur si dichiara, e ciò probabilmente è una delle solitegiunte de' Trascrittori. Negli altri due, de' quali uno è scritto più di rrecento anni fà, non v'è alcuna menzione di esse, e solamente vi sono nominate le Terme Agrippine dopo l'Alessandrine; indizio manifesto, che queste sono prese per le medesime con quelle di Adriano, e perciò nel sopradetto Testo del Ligorio, dove sono registrate le Terme di Adriano, si tacciono le Agrippine. Ma fiasi com'e' si vuole, ciò nulla rilieva contra l'autorità chiarissima di Sparziano, il quale raccontando con somma esattezza i fatti di questo Imperadore, afferma, ch'egli non amava d'intitolare da se medesimo le sabbriche, che faceva, ed altrove così dice: Cum opera publica infinita fecisset, numquam ipse nisi in Trajani Patris Templo nomen inscripsit. Testimonio sì espresso, ed irrefragabile, che appresso di me non lascia alcun luogo di dubitare, come pur dianzi io diceva, che Adriano abbia fabbricato Terme chiamate col nome suo proprio, e pone in chiaro, che per Terme d'Adriano s'intendessero allora le restaurate, o accresciute da lui, si come essere avvenuto di quelle di Tito ristaurate, & adornate da Trajano, e dell'altre di Nerone da Alessandro Severo, è opinione della maggior parte degli Antiquarii. Il Marliano, & il Nardino stimano, che Adriano ancora accrescesse, o ristauraise quelle di Tito, persuati a ciò dall'essersi trovate vicino a S. Martino de' Monti in un luogo, che a' tempi del Fulvio si chiamava Adrianello, le due famose statue d'Antinoo, che sono in Belvedere; ma io per non disprezzare affatto l'autorità di Vittore, e di Rufo, i quali non le pongono nella terza Regione, come le sopraddette di Tito, mà nella nona, mi confermo sempre più in crederle le medesime con quelle di Agrippa da... Adriano ristaurate come s'è detto. Nè dourà altresi dar' occasione ad alcuno di dubitare il non avere Sparziano fatta menzione alcuna nel luogo sopra citato del rifacimento di questo Acquedotto: imperocchè nella ristaurazione, ch'egli dice esfere stata fatta da Adriano de' Bagni di Agrippa, si contiene anche quella dell' Acquedotto, come membro di essi, il quale essendo di breve tratto per la vicinanza del principale dell'acqua Vergine, e di poca considerazione in paragone della... fabbrica sontuosa, ch'egli dovette fare nelle Terme, può essere stata passata in silenzio da quello Scrittore, senza ch'ei meriti per ciò taccia di trascurato, mentr'egli ci dà a divedere altrove, che degli Acquedotti anche fatti interamente da lui in diversi luoghi non era da tenersi conto per esser' eglino innumerabili. Aquarum ttiam ductus infinitos boc nomine nuncupavit. Term inavansi gli archi dell'acqua Vergine lungo la fronte de' Septi, se si dee credere a Frontino, il quale nel primo del trattato degli Acquedotti dice, che Arcus Virginis initiam babent sub Hortis Luculdianis, siniuntur in Campo Martio secundum frontem Septorum. Esa l'edifizio de Septi anticamente intorno a dove è oggi il Seminario Romano, fi come con argomenti molto probabili dimostra il Nardino già mentovato, dov' egli diffusamente stabilisce questa sua opinione contra quella del Donati, e degli altri Antiquarii, che gli hanno posti in diversi luoghi, come il Fulvio, & il Biondo in Piazza Colonna, il Marliano, & altri, vicino alla Fontana di Trevi. In prova di che allegando il sopraddetto luogo di Frontino conferma la sua opinione col riscontro di quel pezzo d'Acquedotto, che il Donati racconta essere stato scoperto nel cavare i fondamenti della Chiesa di S. Ignatio lungo la facciata di essa, e da lui vien minutamente descritto. Ed il Nardino dall'ampiezza della forma, che era di quattro palmi di larghezza, e di sette d'altezza, e da gli ornamenti delle colonne scannellate, co' capitelli Corintii, del cornicione di marmo, e degli sporti da collocarvi sù statue, inferisce questo non poter'essere, chè l'Acquedotto dell'acqua Vergine, ritrovando in elso per appunto la descrizione, che sa Plinio di questa sabbrica fatta de Agrippa mel tempo, ch'egli su Edile. Da questo spiccandosi l'Acquedotto minore, del quale **Oo 2** 

, b #

TI WE

لتزالل

[[:200+

COP

x kit

16

: [ ]

**, iii** 

فعاد

R,

7

: 2%

to gli

**13 8**1

111

m

il ;

io parlo, e verisimilmente tirando giù a diritto alla Piazza moderna idella Ron da, quivi per non ingombrare il Campo Marzo, uno de' lati del quale termin vafi alla dirittura del Pantheon, e per non togliere la vista di si maravigliose fizio, torcendo a finistra, lungo la parte destra di esso dirittamente per la Piazza che si chiama oggi della Minerva, si conduceva nelle Terme di Agrippa, della quali è vestigio quella Anticaglia, che nella contrada detta volgarmente de Giambella si vede incontro ella casa de' Cianti, overo per più breve cammino E vava nell'istesse Terme, mettendo in quella parte di esse, che a mio parere mi mene in piedi in que' grandi archi, che pur' oggi fi veggono dietro alla Chia della Rotonda in un magazzino di legnami, e nelle case vicine nel sito appunti dove, se crediamo al Fulvio, si vedevano a suoi tempi: grandi vestigia delle Im di Agrippa appresso il Pantbeon a fronte del Tempio di Minerva, la qual cosa bend nulla rilievi al fine principale del mio discorso, nulladimeno parmi molu probi bile non sapendo scorgere di qual fabbrica, debba credersi esser parte quelle rovist se non delle Terme di Agrippa, le quali dalla Ciambella essersi distele fino al lu go sopraddetto, non parerà strano ad alcuno, che sappia di quale ampiezza fi fat bricassero dagli Antichi le Terme, ed abbia alcuna volta considerato la vastezza dell'altre di Caracalla, e di Diocleziano da quello, che ne rimane. Ne in quelle io posso acquietarmi nell'opinione del Nardino, da me per astro stimato uno de più giudiziosi fra gli Antiquarii, il quale vuole, che gli Archi suddetti fieno de Portico del Buon' Evento, raccogliendo ciò da un luogo di Ammiano Marcellino, dov'egli dice, che Claudio Presetto di Roma sabbricò un gran Portico vicio a Bagni di Agrippa, chiamato del Buon' Evento per la vicinanza d'un Tempio ad esso prossimo consagrato a questa Deità. Mà io m'induco difficilmente a crederlo poiche dovendo essere la faccia del Portico per quello, che si può ora argomentati distesa lungo la parte di dietro del Pantheon, ed avanzarsi a proporzione di relli gia si grandi verso la Ciambella, nel sito, ch'io Rimo essere Rato contenuo dalle Terme, verisimilmente poco spazio sarebbe rimasto loro, mente queste, avvegua che d'ampiezza minore di quelle, che furono poscia fabbricate dagl'Imperadori in ogni modo non potevano occupar quasi meno del sito, ch'io diceva, e partico larmente dopo la ristaurazione fattane da Adriano, il quale non è probabile, chi si susse contentato di farsene chiamare ristauratore, senza accrescerle in qualche parte. Che se lo spazio di esse si ristringe a poco intorno alle rovine, che si veggon alla Ciambella, l'altre poste dietro alla Rotonda, non potranno dirsi contigue ad esse, secondo il sentimento di Ammiano, il quale (ed è appresso di me con ghiettura gagliardissima) se nel luogo mentovato avelse inteso della fabbrica della quale noi ora vediamo gli avanzi si vicini alla Rotonda, non l'averebbe chiamata Lavatro Agrippa contiguam, mà contigua al Pantheon, col quale si po teva quasi dire, che si toccasse, ed era sabbrica senza paragone più riguardevole, più nota delle Terme di Agrippa, che dopo fabricate quelle di Caracalla, e di Dio cleziano, non potevano essere in gran considerazione. Onde io giudico più tosto che il Tempio, ed il Portico del Buon' Evento fussero fuori del sito delle qui strade che da' due canti della Chiesa della Rotonda portano l'una a' Cesarini, l'altraalle Stimate, o di quà, o di là in sito, che si potessero chiamare contigue alle Terme; mentre la somiglianza della materia, e della struttura fra gliarchi posi dietro alla Rotonda, e quegli della Ciambella, l'esser essi nella medesima dirittà ra, gli dimostra membri d'una medesima fabbrica. Mà per ritornare dopo questi breve digressione alla materia propostami: Se alcuno mi oppone non aver potoni di l'acqua Vergine sollevarsi a tanta altezza, che fusse di mestieri condurla si gli si chi nelle si condurla si chi nelle Terme di Agrippa. Io rispondo togliersi via agevolmente ogni difficolti sopra di ciò, se si consideri la disserenza del piano moderno dall'antico, e quanti questo susse più basso di quello. Di ciò sanno indubitata sede gli archi del condominario.

1

principale di quest'acqua ritrovati, come si è detto di sopra, nel sare i sondamenti della fabbrica di S. Ignazio, i quali con tutta la loro altezza erano necessariamente per qualche palmo sotto il piano presente. Onde per questa considerazione io stimo che il muro, nel quale sono stati trovati i mattoni, fusse parce dell'ordine degli archi di sopra dell'Acquedotto; onde non debba parer maraviglia, che in... e so non si sia trovato alcun vestigio della forma, la quale dovendo portar l'acqua nell'altezza, alla quale poteva sollevarsi, bisogna, che fusse sopra il primo ordine nascosto ora sotto il piano moderno, com' era quello dell'altro descritto dal Donati portante l'acqua medesima. E questo secondo ordine d'archi, benche non servisse a nulla, potè forse essere aggiunto all'inferiore necessario alla conduttura dell' acqua per ornamento dell'Acquedotto, ed acciocchè in paragone di una mole si sublime, esi maestosa, qual'era il Pantheon, che gli stava a ridosso, non apparisse ignobile, e sproporzionato: e questo credo io esfere stato l'abbellimento fatto da Adriano all'Acquedotto vecchio di Agrippa. Ne debbo tralasciar di dire a questo stesso proposito, come frà gli altri cementi delle ruine del muro sopraddetto io vidi un pezzo di marmo bianco grosso circa a mezzo palmo, e lungo forse un palmo, e mezzo, nel quale con lettere di buonissima maniera, e che occupavano tuttal'altezza della faccia, fi leggeva

### AGRIPA

equesto portato sorse via frà l'altre pietre spezzate, su poi cercato da me più volte, ma sempre in vano. Che se v'è alcuno, il quale non si appaghi di questo mio pensiero, io son pronto a mutarlo ogni volta, che da altri mi si dimostri più probabile la sua opinione, e mi si faccia vedere a qual'altra sorte di Edisizio, chè a un Acquedotto, abbia potuto servire un muro posto si vicino al Pantheon, che a seguitar la traccia di quel poco, che vi se ne vede rimasto, bisogna, che là dove passava vicino alla circonserenza del Tempio, appena tre, o quattro palmi se ne discostasse.

Circa poi alla spiegazione del resto dell'iscrizione io son di parere, che le lettere, le quali si vedono nel giro maggiore del sigillo

### TERT. D. L. EX. F. CAN. OP. DOLI. I

debbano leggersi così, Tertullus Decii libertus ex figulina Canonis operis doliaris prima, overo operum doliarium prima, Che l'EX. F. debba leggersi ex figulina, apparisce chiaro dall'uso, che avevano gli Antichi di contrassegnare in tal modo simili lavori, come si legge in un mattone quadro cavato dalle ruine di un Tempietto, che era nel Castro Pretorio, l'iscrizione del quale è frà l'altre del Grutero, ed è questa

EX. AEDICVLA. AVGVSTORVM. OP. DOL. EX. FIG. C. PANISEI. HERMETIANI. ET. VRBICI.

E benche in essa, come in molt'altre si vegga scritto EX. FIG. e non EX. F. questa diversità d'ortografia non è cosa nuova nell'iscrizioni antiche, nelle quali si trova scritto C. per COL. A. per AED. aedilis S. per SER. Servus, ed altre simili: e forse in un'altra iscrizione, che pure è nella Raccolta del Grutero cavata da un mattone della stessa sorte

### EX. FIG. SEX. AT. SILV. F. VI.

La F. vuol dire Figulina, Così ancora l'OPVS DOLIARE, che in questo è scritto

OP. DOLI nell'iscrizione sopraccitata è scritto OP. DOL, e più distesamente : un altro mattone, che è appresso di me, nel quale si legge

### OPVS DOLIAR. L. BRYTIDI AVGVSTALIS

Per maggiore intelligenza poi della parola Canonis, è da avvertirsi, che i Popoli soggetti all'Imperio Romano diversamente, e con varie sorte di tributi riconosci. vano quel dominio, che allora terminavasi con gl'istessi confini del Mondo. I Leptitani Popoli di Mauritania pagavano il lor tributo in olio. I Francesi, e gilli Spagnuoli in Cavalli. Quei di Basilicata in porci, quelli della Calabria inferiore in buoi, e ciò che fà maggiormente al propolito nostro, gli Umbri, i Marchigiani, e quelli di terra di Lavoro erano obbligati a provedere in Roma trè mila carrettate di calcina, e i Toscani nove cento ottanta, si come si hà nel libro terzo del Codice Teodosiano al titolo de Calcis tos. ed è stato esservato dal Panzirolo nella. Notizia dell'uno e l'altro Imperio. Dall'altra parte la voce Canon appresso gli Scrittori della Storia Augusta suona una certa quantità di qualifia cola, benché propiamente da' medelimi Autori ella s'ulasse per ispiegare la quantità del grano, ch'era necessario al mantenimento di Roma per uno, o più anni, e fra gli altri titoli del Codice Teodosiano soprammentovato v'è il 15. de Canone frumentario Urbis Rome. Così Sparziano nella vita di Severo: Rei frumentarie, quam minimam reliquerat, itaconsulvit, ut excedens vita septem annorum canonem Pop. Rom. relinqueret. E Lampridio in quella d'Eliogabalo: Justerat & canonem Pop. Rom. unius anni meretricibus, lenonibus exoletis intramuranis dari, extramuranis alio promisso. E Vopisco in un Editto di Aureliano riferito da lui nella vita di Firmo: Cases Egypti, qui suspensus per Latronem improbum sucrat, integer veniret, si vobis est cum Senatu contordia, cum Equestri ordine amicitia, cum Pratorianis affectio. Ma da gli Scrittori de' tempi più bassi s'usa più particolarmente il suddetto vocabolo in sentimento d'un tributo di qualsivoglia sorte di cosa, che da' Popoli soggetti pagavasi anticamente agl'Imperadori, d'onde stimo io aver avuto origine nella nostra volgar lingua la voce Canone, significante quel diritto, che si paga anaualmente da chi fabbrica nell'altrui suolo al Padrone di esso. Usolla nel sentimento sopraddetto Cassiodoro, la dove scrivendo in nome del Re Teodorico ad Ampelio, e Liveria, oltre molti akri avvertimenti, che dà loro circa al buon governo delle Provincie, ch'essi reggevano, così dice: Transmariantum igitur Canonem., ubi non panta frans sieri utilitatibus publicis intimatur vos attente jubemus exquirere: e più à basso nella medesima lettera, Telones quin etiam canonem mulla faciatis usurpatione ce usudi. Dalla voce Karer deriva quella di Karerizer interpretata dal Meursio nel suo vocabulario Greco barbaro per tributum ordinarium. In prova dell'interpretazione del quale è insigne un lungo della Bolla Aurea dell'Imperadore Isacio Comneno; allegato da Theodoro Balsamone ne' Commentarii à Pozio nel titolo primo de Fide, nel quale dichiarando quell'imperadore quanto si dovesse pagare da' Sacerdoti nell'ordinazioni a' Vescovi, & a gli Arcivescovi, soggiugue queste parole: escultus nal buis to navoting Los the favotes auste n' nauves tomome en aporte quies αργυρά δύος πριδτ ξτας παρπότ μοδίες έξς οίτε μέτρα έξ, άλά ρε μόδια έξ, ποι δρνίθια λ. Le quali così possono volgarizzarsi. E parimente per tributo ordinario da che fossederd trente sumieri di terreno (è questa una sorte di misura) una moneta d'oro, smilmente due d'argento, un montone, sei moggia di grano, sei misure di vino, sei moggia di farina, e trenta galline. Quindi è, che Canonici folidi chiamavali quella moneta, con cui si pagava il tributo, si come osservò il Salmasio ne' Commentarii sopra la Storia Augusta coll'autorità del seguente luogo di Cassiodoro. Superbia deinde conductorum canonicos solidos non jure traditos, sed sub iniquo pondere immineutibus suisse projectos. E Canonicarii dicevanti quelli, che gli riscotevano, il che

apparisce e dall'Epistole di Cassiodoro medesimo, e dall'autentica CXXVIII. dell' Imperadore Giustiniano, nella quale egli chiama con nome di Canonicarii quelli, che riscuotevano i tributi Fiscali. Stabilite adunque per vere quanto alla Storia..... queste due cose, io discorro così. Che essendo stati soliti i Popoli soggetti all'Imperio Romano di dare in tributo diverse sorte di cose, etiandio vili, e di poco prezzo, come la calcina, e fimili, vi fusse ne tempi d'Adriano qualche Popolo, o Città, il quale fusse tenuto a provedere ogn' anno, o generalmente in tributo a gl' Imperadori, o spezialmente per risarcimento delle fabbriche pubbliche, una certa quantità di lavoro di terra cotta; e che perciò questi tenessero per maggior comodità, e minor loro aggravio più di una bottega di Fornaciai aperta in Roma, i quali fabbricando e tegole, e mattoni a lor conto, li contrassegnassero in guila con quelle parole ex Figulina Canonis operis doliaris, chè tenendosi il conto di essi da quelli, che avevano la cura delle fabbriche, nelle quali i lavori s'impiegavano di mano, in mano, si potesse al fine dell'anno vedere se essi avevano sodisfatto all' obbligo, o di quanto lavoro a conto del tributo restassero debitori; e che per poter. poi riveder esti i conti a' lor ministri di quello, che facevano (essendo verisimilmente le botteghe più d'una per la quantità, che di ragione dovevano farne il pagamento del tributo, trattandosi di materia di si vil prezzo) vi segnassero anche il numero di esse, cioè ex Figulina I. II. III, e così di mano in mano; nè è cosa inverisimile, che nell'iscrizione mentovata di sopra

### EX. FIG. SEX, AT. SILV. P. VI.

i segni numerali VI, che nel fine di essa si leggono, significhino il numero della Figulina. Il ritrovar poi qual susse quella Città, o quel Popolo, che dasse un simil tributo a' Romani, è per certo cosa dissicile; ma s'io dovessi torre ad indovinare, direi, che fusse stato un Popolo di Toscana: perchè essendo cominciata in quella... Provincia secondo Plinio, prima che in ogni altra parte d'Italia l'arte del lavorare di Creta, portata quivi di Corinto da Evcaro, ed Evgrammo, i quali accompagnarono Demarato Corintio nel fuggirli, ch'egli fece da quella Città; non è lontano dal verisimile, che in progresso di tempo si aumentasse nella Toscana l'uso di cisa, e che per questa ragione, come di cosa sor propria, e particolare pagassero il tributo-all'Imperio Romano i Toscani. Anzi Varrone citato dallo stesso Plinio, parlando di quest'arte narra, che ella in Italia si persezionò molto, e spezialmente in Toscana. Che che sia di questa mia conghiettura, che come tale semplicemente intendo di sottoporla al vostro purgatissimo giudizio, io vi hò liberamente detto quello, che mi è passato per la mente potersi dire di questo muro, e dell'iscrizione del mattone cavato da esso; nella qual cosa se io non haverò conseguito la verità ricercata, questo averò io certamente conseguito di farvi conoscere nell'indrizzarvi questo Discorso la stima singolare, che io, conformandomi al concetto, che hà degnamente di voi l'universale degli huomini eruditi, prosesso di sare del vostro merito. Se poi parerà ad alcuno, che di cosa sì piccola, e di niuna considerazione degna, troppo gran caso io abbia fatto, e perdutovi troppo tempo, io dico loro, che s'egli è vero ciò, che Cicerone era solito di dire, che Nescire quid antequèm nastereris actum sit, id verd est semper esse puerum. Adunque il ricercare non solo le cose grandi dell'Antichità, ma le piccole ancora è un allontanarsi tanto maggiormente dalla volgare schiera di coloro, i quali nulla curando delle cose facte innanzia loro, come se ogni giorno, anzi ogni momento venissero nuovi al Mondo, meritano d'esser chiamati da un sì grand' huomo con nome di fanciulli, Vivete felice.

1 • • • <del>.</del> . • / • • i • • • •

AMIDE DI C. CESTIO.

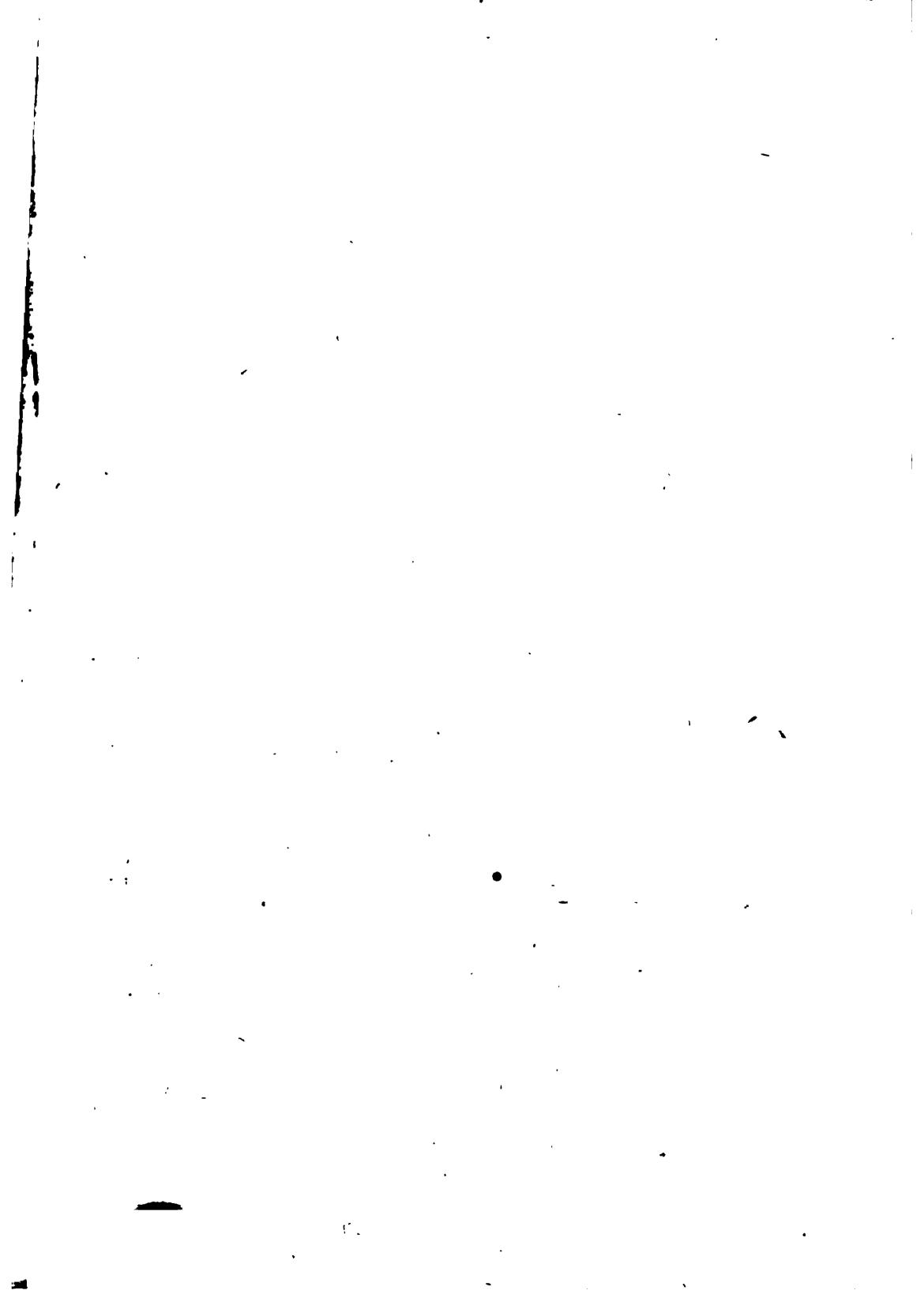

## MEMORIE DI VARIE ANTICHITA' TROVATE IN DIVERSI ZVOGHI DELLA CITTA' DI ROMA. S C R I T T E DA FLAMINIO VACCA Nell'Anno 1594.

• 

## AL MOLTO MAGNIFICO SIGNORE I MONETTO ANASTASII PADRONE ONORANDO.



Ssendomi venuto all'orecchio, che V.S. si và consumando intorno ad un nobil trattato sopra le Antichità di Roma, mi è parso per gl'infiniti oblighi, che le tengo, farle cosa grata mandarle questo stracciafoglio, nel quale saranno notate tutte quelle Antichità, che da mia pueritia sin'all'età di anni 56 mi ricordo haver viste, e sentite

e in diversi luoghi di Roma essersi scoperte. Accetterà dun-: V.S. la sincerità dell'animo mio, e non sdegni se io to legne al bosco: e con questo le bacio le mani.

Roma il primo Novembre 1594.

**V. S.** 

Affettionatissmo Servidore:
FLAMINIO VACCA.

Damiano; e vi su trovata la pianta di Roma profilata inmarmo; e detta pianta serviva per incrostatura del muro: certa
cosa è, che detto Tempio susse edificato ad honore di Romolo, e
mo edificatori di Roma; & al presente detta pianta si ritrova nell'Antiquario
Cardinale Farnese.

vato à tempo mio un Curtio a Cavallo scolpito di marmo di mezzo rilievo, ale precipitavasi nella Voragine, & hoggi si ritrova in Campidoglio nell'inesso del Palazzo de' Conservatori.

3. Intesi dire, che l'Errole di bronzo, che hoggi si trova nella Sala di Campiglio, su trovato nel soro Romano appresso l'Arco di Settimio; e vi su trovata co la Lupa di bronzo, ch'allatta Romolo, e Remo, e stà nella loggia de inservatori.

4. Mi ticordo nel Cimiterio della Consolatione essersi trovata una statua a gia-

cere di marmo grande al naturale vestita alla Consolare; dimostrava con i cio coprirsi le testa: si opinione commune, che fusse Cesare; & il Sig. Fen Torres, a quel tempo Agente del Vicere di Napoli D. Perafan di Rivien, prò, e volle, ch'io li facessi la Testa per Ritratto di Cesare quando Brum!

e detta statua su trasportata in Sicilia.

c. Ancorche V. S. si ricordi, che nel Cerchio Ma ffimo si sono trovate d glie, una dirizata da Sisto V. nella Piazza Lateranense, e l'altra nella Pi S. Maria del Popolo, nondimeno è bene farne mentione come cosa notabile anche di quelli gran condotti di Piombo, e Volte, ch'erano intorno al del chio ricettacolo delle Barche, nelle quali hò veduto alcune rotture nel mui stavano anelli di metallo, de quali gl'antichi si servivano per imbrigliate che, & essendo rubbati, ne rimase parte lì in margine del muro, quali ho Si trovò ancora una gran Cloaca, quale smaltiva l'acque, che caminavant il Tevere: non è dubbio alcuno, che si sarebbero trovate gran cose, ma l'il tioni dell'acque impedirno Matteo da Castello, che vi cavava, e non si p der' altro.

6. Li nostri antichi moderni misero nome al detto Cerchio alli Scivoleni che vi erano ancora delli scalini, dove scendevano li risquardanti, che scivi

alla Romanesca riferisce scalino.

7. Al tempo di Paolo IV. appresso S. Vitale su trovato un Tesoro nella VI del Sig. Oratio Muti, e lo trovò un suo Vignarolo, di gran quantità di Medal d'oro, e gioie di valore, e si fuggi. Il detto Sig. Oratio andando alla Vigue, non trovando il Vignarolo, cercando per la Vigna ritrovò dove il Tefoncalia cavato, trovandovi alcuni Vasi di Rame, e Caldarozze rotte; cercando in 1 terra vi trovò delle medaglie d'oro, e accortosi dell'inganno, avvisò tuti la chieri, & Orefici di Roma, se alcuno vi capitasse con monete d'oro, ò giois, loi sero in mano della Corte; occorse, che in quel tempo Michel' Angelo Bioni mando un suo chiamato Urbino a cambiare alcune monete, che a quel un so si usavano più, rimasto maravigliato il Banchiere, e ricordandosi del successo ce opera, che di fatto andalle priggione; & essendo esaminato disse havet his quelle monete da Michel'Angelo; ordinò il Giudice, che fusse carcetato Angelo, e così su fatto; giunto, lo esaminorono, e prima li su domandato con chiamava; rispose, mi sti detto, che mi chiamavo Michel'Angelo delli Buoni ti; di che paese sete voi; dicono che sono Fiorentino; conoscete voi li Matilia volete voi, che io conosca li Muti, se non conosco quelli, che sanno savellare tanto certi Cardinali havendo inteso il fatto, subito mandorono alcuni Gentilli mini al Giudice, che lo dovesse lasciare, e lo rimenorono a casa sua, e l'Urbini mase priggione per alcuni giorni, & il Sig. Oratio Muti hebbe sentore, che il gnarolo era stato visto in Venetia. Il povero Gentilhuomo andò a Venetia, el vò, che il Vignarolo haveva date le gioie, e medaglie alla Signoria, quale lo veva fatto Cittadino con una buona entrata, & il Sig. Oratio dette quertia alle Signoria: Signoria: non ne caud altro, che gli donarono tanto quanto poteva haver fi nell'andare, e tornais a Roma. Se questo ragionamento non concerne antichi piglitelo per intermedia. piglitelo per intermedio; e miri V.S. di gratia, che burla fece la Fortuna al fui nato Michel' Angelo vel fine della fua Vita.

8. Dove al presente si trova la Chiesa di S. Lorenzo in Pane, e Perna, vi sul sto sotto ad una crea Villa di si vato sotto ad una gran Volta vota una sitatua grande due volte il naturale di si mo d'un Dio Pane, e lo trovò il Capitan Gio: Giacomo da Terni; e sotto il Me stero vi fit trovata una Carti di Carti stero vi su trovata una statua di Marte alta quindici palmi di marmo; il cardi di Perrara la mandà a Timbi di Ferrara la mandò a Tivoli, e la tiene per ornamento del suo Giardino: di gi medesimo luogo vi surono trovate, e scoperte volte sopra volte adornate di gi

tesche, & altre belle bizzarrie.

innanzi la porta di Casa Aurea, e por sossero messi da Costantino sopra quelli posamenti, di dove li levò Sisto V. Sopra il medesimo posamento vi erano due Costantini di marmo, quali Paolo III. trasportò in Campidoglio, & hoggi sono per ornamento della scala dell'Araceli dalla banda verso il Palazzo del Senatore nella scala satta a cordoni; e quando Sisto dissece detti posamenti, io osservai, che quelle pietre verso il muro erano lavorate, e vestigie di Nerone, perche mi accorsi alla modinatura esser le medesime, che si veggono hoggi nel frontespitio, & in altre-

pietre, che per li tempi a lietro mi ricordo cavate in quel luogo.

11. L'Arco, dove si dice hoggi di Portogallo, tiene tal nome, perche vi habitava l'Ambasciatore di Portogallo; innanzi su chiamato l'Arco delli Retrosoli;
su chiamata così una nobilissima Casata di Roma padrona del detto Arco; ma io
credo che il detto cognome derivi da Trosei, che sorse nell'Istorie erano scolpiti,
ma l'ignoratite volgo so chiamasse l'Arco delli Retrosoli in cambio di Trosei, & al
tempo mio vi si cavarono certi pezzi d'Istorie, e vi erano certi maginiseri con Trosei

in mano, e sopra questo fondo la mia opinione.

2 (1):

g. [3

ien, I

mail.

7312 à

la Pu

23

2 30

330

int k

li bo

1110

1

6 15

30

CIN

de

11

14

Ī

, k

ď,

Vs

Œ

fi

12. Cavandosi mnanzi a' SS. Quattro Coronati in certi canneti, si scopersero quantità d'Epitass, tra quali sentii dire, che ve n'era uno di Pontio Pilato; & appresso questo suogo vi era una Vigna piena di frammenti di sigure, & opere di quali dro accatastata, e cavando il Padrone, vi scoperse moste calcare satte da antichi moderni, e cresto, che detti frammenti sossero ivi per sarne calce; e su sorse al tempo di quelli Papi per estinguere l'Idolatria.

13. Sotto lo Spe la le di S.Gio. Laterano vi attraversa un sondamento grossismo tutto di pezzi di buonissime sigure, vi trovai certi ginocchi, e gomiti di manieral greca, parca tutta la maniera del Lanconte di Belvedere, e aucora si potrebbero veri

dere. Dove vanno tante fatiche de poveri Scultori!

14. Innansi a S. Lorenzo suori delle mura nella via Prenestina vi era una sabrica antica moderna, su dissatta per sar piazza alla Chiesa; nelle mura, e sondamenti vi surono trovate diecidotto, ò venti teste, tutti ritratti d'Imperatori, e V. S. ne vidde parte nella Galeria Farnese, & in molti luoghi mi ricordo ha ver viste queste stragi dell'antichità.

15. Alla Porta di Roma di S. Lorenzo fuori delle mura nominato, poco lontano da essa dalla banda di fuora, viddi cavarvi molti, e molti pili di marmo, e di granito, e l'uno stava poco lontano dall'altro nel luogo, dove furono collocati da prima: in essetto erano sepolture; pochi havevano inscrittioni, & erano sfondate nei fianchi, overo rotti i coperchi per entrarvi dentro a cercar tesori, ne fuvi tro-

4 3

16. Nella via, che parte dalli Trofei di Mario, e và à Porta Maggiore, 18 manca nella Vigna dell'Alpra, vi fu trovata una firada felciata e a canto alt molte statue di marmo, e ritratti di bronzo d'Imperatori, gran quantità di vi Rame, con medaglie abbruciate, incroftature di mischi; & a quel tempo il Pat della Vigna, che si chiamava Francesco d'Aspra, ritrovandosi Tesoriere di Giulio III.ogni cole mile in mano di Sua Sautità da cui poi furoso denses di

Prencipi; io mi ricordo quando si cavarono.

6

Appressoa detta Vigna vi è un Tempio antichissimo di Caio, e Luio, corrotto vocabole hoggi è chiamate Galluzzi; à canto ad ello molti anni dopi furono trovate molte statue maggiori del naturale, una Pomona di marmo no erano state tolte le Teste, e le mani di Bronza, vi ere un' Esculapio, m' Ador , due Lupe nella guisa di Becchi, una Venere, e quel bel Fauno, ch'è nella salla Farnese (che già su mio), un'Arcole, e un' Antinco, e quel che più mi picole. vedere, due Accette, da una banda faceva testa, e dall'altra haveva il tegio igni sa di Alabarda, l'istessa testa si vedeva espressa nella macinatura del colpo intili essa figura : lo sui padrone di tutte due, ne donai una a Monsignor Garimeno l'altra mi su rubbata in Casa. Credo, che sossero armi de' Goti, e'l taglio en vissero negl'affronti a spaccar Targhe, la testa poi per rovinar l'antichità : El'ille immagini hò viste nelle ruine dell'Arco di Claudio, ch'erano maggiori de 10 di questo schizzo; e furono trovate con l'istesse figure.

18. Il Cavallo di Campidoglio di Bronzo su ritrovato in una Vigna incos alle Scale Sante a S. Gio: Laterano; e stando in terra molti anni, non tenendos conto, su creato Sisso. e lo drizzò nella Piazza Lateranense con un bel piciesta di mermo, con le sua Arme, & epitessio col suo nome, & ivi é feto sin'el ten di Paolo III. quale lo condusse in Campidoglio, e secegli fare un piedestallo da la chel'Angelo, e su guesto un pezzo di fregio, & Architrave di Trajeno, perche si trovava marmo si grande, e perche detto Cavallo su trovato nella proprietà Collegio Lateranense, per questo detto Collegio pretendeva esserne padront, &1 cora litiga col Popolo Romano, ne passa anno, che non facciano atti per manten

le loro giurisdittioni. Tutto questo hò inteso dire.

19. Mi ricordo da pueritia haver vista una buca come una Voregine sopra la plazza di Campidoglio, & alcuni, che vi entravano, nell'uscire dicavano esseri u femina a cavallo à un Toro; & un tempo dopo ragionando con Mastro Vincent de Rossi mio Maestro, mi disse esservi sceso, e vista la favola di Giove, & Euro di marmo di basso rilievo sopra il Toro murata da uno de' lati della strata, che partiva dal Cerchio di Settimio Severo, e tagliava il Monte Tarpeio, e riulcivi piano di Roma, dove hoggi cominciano le scale d'Araceli; mà s'è sipicat por maraviglia, perche le gran ruine di Campidoglio l'hanno ricoperta.

20. Dietro il Palazzo del Sig. Giuliano Cesarini hò visto un Tempio assicol forma tonda con Colonne di peperino; credo, che fossero caperte di succhi, vil no ancora gran muraglie di quadri pur di Peperino, grand'edificio mofin cel mente, & in molte cantine si vede, che seguita la medesima sabrica : a me non par che nessuno Autore pe saccia mentione, sorse che per esser tanto ricopetta Cale, non le ne sono avvisti, ma sa come si voglia, è cosa notabile.

21. La Piazza, dove habitano gl'Orfanelli, che hoggi si dice Piazza di Pietra, mio Padre mi disse, che si chiamava di Pietra per le gran quantità de' frammenti antichi, che prima vi erano stati cavati: mi ricordo vedervi cavare, e vi surono trovati piedestalli con Trosei, e Provincie prigioni di mezzo rilievo; & al presente vi sono tornati a cavare, e ne trovano degl'altri, e sono compagni di quelli, che

V. S. vidde nell'Antiquario di Parnese.

22. A canto il Colisco verso SS. Gio. e Paolo vi è una Vigna; mi ricordo vi se trovata una gran platea di grossismi quadri di travertini, e due capitelli Corintii; e quando Pio IV. le Terme Diocletiane restaurò, e dedicolle alla Madonna degl' Angeli, mancandogli un capitello nella nave principale, che per antichità vi mancava, vi mise uno di quelli: e vi su trovata una Barca di marmo da 40 palmi longa, & una Fontana molto adorna di marmi, e credetemi, che haveva havuto più suoco, chè acqua; & ancora molti condotti di piombo. Dicevano esser' il sine

di Casa Aurea; e di poi Vespasiano vi fabricò il Colisco.

Molti anni sono mi raccontava un Scarpellino, che il Padre di suo Padre, quale su al tempo di Sisto IV. nell'Antoniana haveva visto un Isola di marmo com molti piè di figure attaccati nell'istessa Isola; e vi era ancora una Barca di marmo con figure sopra, ma tutte ruinate, quale andava verso quell'Isola navigando; su una Conca di granito; e disse il vero, perche Paolo III. la trovò, su hoggi è nel suo Palazzo restaurata; su anco una Conca di granito, quale stà nella piazza; e l'altra Conca sua compagna la levò dall'Antoniana Paolo II. la messe sopra la Piazza di S. Marco, mà poi il Cardinal Farnese la conduste su la sua Piazza per accompagnar l'altra; in somma tutte due erano nell'Antoniana, ma la Barca non si è mai trovata; sate conto, che havendo un tempo navigato per acqua, dovette poi navigar per succo in quel che calcara. Vi surono trovati ancora li due Ercoli, che stanno nel Cortile Farnese: Il Duca Cosimo ne levò una gran Colonna di granita, e l'hà condotta in Firenze sopra la Piazza di S. Lorenzo; dirizzata con una Vittoria di porsido in memoria della vittoria ottenuta contro Pietro Strozzi; se in quel luogo gli su data la nuova.

24. A Santi Pietro, e Marcellino sotto la Chiesa vi si trovò gran quantità di Pilastri con volte addosso sotterrate senza lume, così fabricate dagl'antichi; io credo che susse Castrum Aque, perchada quel luogo da Sisto V. vi su fatta una scoperta di grossa muraglia sondata sopra quadri di travertino, e surono levati in servitio delle sue sabriche: non poteva ester' altro chè un' acquedotto, che pigliava l'acqua dal Castello, e andava verso il Colisco. Vi su trovato un' Idolo di marmo poco minor del naturale, e stava diritto, con piedi, e mani gionte, & un Serpe lo cerchiava da piedi sino alla bocca; era vestito d'un sottilissimo velo; haveva al Collo una ghirlanda di siori di granati, e non molto lontano da lui una Venere grande di naturale, che sigura uscir dal bagno, con un Cupido appresso, e la comprò il

Cardinale Montalto.

25. Non molto lontano dal detto luogo nella Vigna di Francesco da Fabriano vi furono trovate sette Statue nude di buona mano; ma gl'antichi moderni, per levare l'Imagini dell'antichità, le havevano in molti luoghi scarpellate, e con la lor' ignoranza havevano levato la bella, e gratiosa maniera antica. Vi surono trovati ancora molti condotti antichi di piombo, e terra cotta, e dimostravano pigliar' acqua del detto Castello.

26. Nella Via a canto la Minerva, che và all'Arco di Camigliano, sentii dire a mio Padre, che il Tevere, e il Nilo di Belvedere surono trovati dentro una Casa, nella quale vi è dipinto il Nilo di chiaro scuro nella facciata, volendo sorsi dinota-

se, ch'erano stati trovati in quel luogo,

27. Dietro alla sudetta Casa vi è la Chiesa di S. Stefano del Cacco; questo nome deriva da due Leoni di Basalto pietra di Numidia di color nero, quali mi ricordo

stare innanzi alla sudetta Chiesa; & al tempo di Pio IV. surono trassportati in pidoglio, e surono messi per ornamento al principio delle scale satte à con che conducono sopra la piazza; e pochi anni sono su cavato sotto detta Cle su scoperto parte d'un Tempio, che ancora vi erano le Colonne im piedi di n giallo; mà quando le cavarono, andarono in pezzi, tanta erano abbrucim trovorono certi piedestalli, dove gl'antichi sacriscavano; vi erano scolpini Arieti con ornamenti al collo, che solevano usare gl'Antichi; mi ricordo h ne veduti in più luoghi, e si trovano hoggi in Casa del Sig. Oratio Muti, e dubbio, che sotto detta Chiesa vi sono gran cose, ma si perdono per non a detta Chiesa in ruina.

28. Piezza di Sciarra si dice così dal Sig. Sciarra Colonna, che in quel l'habitò. Vi surono trovati al tempo di Pio IV. li frammenti dell'Arco di Clau e molti pezzi d'Istorie col ritratto di Claudio, quali surono comprati dal Gio: Giorgio Cesarino, e hoggi si trovano nel suo Giardino à S. Pietro in Vili. Io comprai il resto di detti frammenti, e surono cento trentasci Carrett tutta opera di marmi gentili, solo l'imbasamento di saligno; e pochi anni vi sopra terra in opera un pezzo d'Istoria, quale era una faccia dell'Arco, e su vata da Romani, e murata nel piano delle scale, che sagliono in Campidogio

29. Mi ricordo haver visto quando si faceva il condotto maestrale dell'acque che nuovamente si sono condotte in Roma, una strada felciata, quale viene di Porta del Popolo, e và diritta alla piazza di S. Luigi; & in detta piazza vi su no scoperte tre, ò quattro Colonne; à me parse che fossero compagne a quelle del Portico della Rotonda di granito dell'Elba: e poco lontano in piazza lud ma sotto la Casa di Beneinbene vi surono trovati gran pilastri di travenino, uno de' quali vi era ancora qualche residuo delli scalini, dove sedevano si spe pori, e secevano saccia dentra l'Amstreatro; vedendosene ancora nelle Casa quei Caldarari in capo a Navona, & in Sant'Agnese sotto il Palazzo del Prese di Massa: e dove è hoggi la Torre degl'Orsini dicono vi susse trovato il Pasa no, e secondo me veniva ad esfere in capo a detto Ansiteatro, dove si facevani seste Agonali, e tiene ancora il nome d'Agone.

30. Sotto la Casa de Galli mi ricordo vedervi cavare un gran pilo di ma al tempo di Gregorio XIII. e trasportato in piazza Navona, hoggi serve abbeverar' i Cavalli. Vi sucono trovati ancora certi capitelli scolpiti con targetrosci, e cimieri, che davano segno vi susse qualche Tempio dedicato a Ma presentemente detti capitelli sono in Casa di detti Galli nella via de Leutar

fianco alla Cancellaria.

31. Appresso S. Tomaso in Parione in un Vicolo, che và alla Pace, mi rico vedervi cavare due grosse Colonne di giallo, quali furono segate per adomare

Cappella Gregoriana in S. Pietro.

32. Mi ricordo al tempo di Giulio III. trà la Pace, e Santa Maria dell'An vi furono cavati alquanti rocchi di Colonne di mischio Africano, e di Pona san quali erano abbozzati ad usanza di cava, mai stati in opera, grossi da 7. palmi li comprò il Cardinale di Montepulciano: E si vede che la porta della Chiesa d'Anima è tutta di porta santa, oltre i due pili di Acqua santa pure di mischio bilissime, e credo, che in quel luogo fondando la Chiesa trovassero detti mischi se ne servissero.

33. Intesi dire, che quando M. Antonio da S. Gallo, al tempo, che Paolo era Cardinale, hebbe fondato il Palazzo Farnese, e tirato buona parte del cant verso San Girolamo, detto cantone sece un gran pelo, & il Cardinale, che si va la spesa, imputò M. Antonio di poco accorto; nè li volse fondare sù la cre & usare ogni maestrale diligenza: restato stupito d'onde procedesse tal disordi come valent'huomo si risolse sare una grotta, & entrò sotto detto cantone, maini-

Alimando spesa di sua borsa, nè satica alcuna; sinalmente trovò una Cloaca antica satta nella creta di gran larghezza, che si partiva da Campo di Fiore, e andava à

comunicar col Tevere. Pidatevi poi fondar sopra la creta.

34. A cante la Chiesa di Sant' Eustachio appresso la Dogana mi ricordo, che sopra terra vi erano trè Piatti di granito dell' Elba, trovati suppongo in quel luogo, mentre appresso vi erano le Terme di Nerone, servendo detti Piatti per lavarsi; & al tempo di Pio IV. ne su concesso uno più bello, & intiero al Magnisco Sig. Rotilio Alberini, che portatolo coll'argano in una sua Vigna suori di Porta Portese, lo collocò ad una peschiera; e gl'altri due erano rotti, nè mi ricordo che se ne sacesse: & erano da trenta palmi in circa di diametro, ben lavorati, e

di gratiofa modinatura.

35. Uno de i due Leoni di Basalto, e la Conca di porsido, che sin' al tempo di Sisto IV. sono stati avanti il Portico della Rotonda, surono trovati al tempo di Eugenio IV. quando sece la basilicata per tutto Campo Martio; e vi si trovò anco un pezzo di Testa di metallo, Ritratto di M. Agrippa, una Zampa di Cavallo, & un pezzo di Rota di Carro: da questi si và congetturando, che sopra il frontispitio del Portico vi sosse Marco Agrippa trionsante sopra un Carro di bronzo; e nella pendenza del frontispitio stassero i Leoni; e nel mezzo la Conca con li Ceneri di esso. Al tempo di Clemente VII. essendo Mastro di strade Ottaviano della Valle, volendo accommodar la strada, scoperse li detti Leoni, e Conca, che un'altra volta si erano ricoperti; sece due piedi alla Conca con la sua Iscrittione, e li Leoni li sollevò da terra sopra due tronchi di Colonne; e Sisto V. poi li trasportò alla sua Fonte Felice alle Terme Diocletiane per essere sua impresa; e la Conca è rimasta avanti il Portico; e li bronzi trovati da Eugenio IV. suppongo li sondessero.

36. Mi ricordo fuori di Porta S. Gio un miglio passati l'acquedotti, dove si dice il Monte del grano, vi era un gran massiccio antico satto di scaglia, bastò l'animo ad un Cavatore di romperlo, & entratovi dentro, calò giù tanto, chè trovò un gran Pilo storiato con il Ratto delle Sabine, e sopra il coperchio vi erano due sigure distese con il Ritratto d'Alessandro Severo, e Giulia Mammea sua madre, dentro del quale vi erano delle ceneri; & hora si trova nel Campidoglio in mezzo al

Cortile del Palazzo de' Conservatori.

37. Mi ricordo, che nella via, che parte da Monte Cavallo, e và a Porta Pia, al tempo di Sisto V. vi surono satte quattro Fontane; di una delle quali è padrone Mutio Mattei, che sabricando in quel luogo vi trovò un Sacrisicio con il Vitello, & alcuni Leviti, un Bacco due volte maggior del naturale, con un Fauno, che le sostenta, & una Tigre a piedi, che mangia dell'uve, una Venere, & altre statue di bueni Maestri: E perche detto luogo sà capocroce alla strada, che và a S. Maria Maggiore, volendo la gente sabricar Case, si sono scoperte molte sabriche povere, tenendo sussente plebee, più chè altro.

38. Mi ricordo presso detta strada verso S. Vitale vi su trovato un Tempietto con Colonne di marmo bigio Africano di venti palmi l'una, non sovvenendomi

se detto Tempio sosse di pianta tonda, overo ovata.

39. Incontro S. Antonio verso l'Osteria di S. Vito vi surono trovate molte Colonne di marmo bigio statuale, sotto de quali vi era un bel lastricato di marmi,
& un Vaso grande di sette palmi largo, & altrettanto alto, con manichi capricciosi, & alcune maschere accomodate con disegno, Ritratti de' Filosos, trà quali Socrate; & il detto Vaso credo sia appresso il Cardinal Farnese.

40. Mi ricordo, che dove al presente si sono collocati li Cavalli di Monte Cavallo da Sisto V. vi era una gran massa di selci con scaglia di Travertino mescolata, quale credo susse un Mausoleo, ma essendo del tutto spogliata, non se ne puol

dir' altro ; e su spianata come hoggi si vede .

. 41. Appresso il sudetto luogo sò, che vi su trovata una Roma a sedere di mar-

mo salino grande quattro volte il naturale, invorata da prattico MacReo, mi però per lontananza in qualche veduta. La comprò il Cardinal di Ferranza, ci

cendola nel suo Giardino presse Monte Gavallo.

42. Nel Monte di Santa Maria Maggiore verso la Suburra, sacemdovi ci li Sig. Leone Strozzi, vi provò sette statue due volte maggiori del naturale, le surono date in dono a Ferdinando Gran Duca di Toscana a quel tempo Card in Roma; la più bella di esse era un' Apollo, che restaurataglisi da me, su col ta nell'ingresso del suo Palanzo alla Trinità de' Monti nel primo piano delle se a lumaca.

43. Nella Vigna de Frati della Madonna del Popolo contigua al Giardin detto Duca, si vedono molti andamenti d'acque, tra quali viè una gran be

ricetto d'acqua; cola notabile per la sua magnificenza.

44. Hò sentre dire, che Paolo III. sevò dai Cortise de Colonness, dove al sente habita il Cardinal di Fiorenza, quelli due Prigioni, che sono in capo la se del Palazzo del Cardinal Farnese: mà credo sussero da moderni trasportati in de Cortise, mentre conoscendosi maniscitamenta ester di mano del Macstro della sonna Trajana, si puoi credere sossero sopra uno di quelli Archi, che stavano Poro di essa Colonna da quella parte, che volta verso loro; e nel sondare alcust ro sabriche si dovettero trovare.

45. Parimente al tempo di Sisto V. presso S. Lorenzo in Lucina dalla penere so Campo Marzo il Cavaliere Fontana vi trovò una gran Guglia di granin Egit tiaco; e pervenuto all'orecchie di Sua Santità, commise che si scoprisse, cui in tentione di drizzaria in qualche luogo; ma detto Cavaliere trovando la mai mui ta dal suoco, e datone raguaglio a Sua Santità, su risoluto di lasciaria stare.

46. Fuori di Porta S. Paneratio mella Vigna d'Antonio Gallese, nel cavarisi si trovarono una quantità di sepulture con Episasi di marmo, trà quali ve n'entuno, che diceva solo, «Eternali somno, & un' altro in tempore, quod non conbintur: mà se saranno sati visti da D. Pier Leone Castelli, come intelligente ne h verà cavato il sugo.

47. Mi risordo, che a Sant'Agnele suori di Porta Pia vi sono state trovate mol grotte alte un huomo, larghe circa cinque palmi, tutte soderate con lastre di ma mo; non sapendo giudicare à che servissero; ma essendovisi trovate dell'oss, crede sossero de' Martiri, i quali in quel luogo stassero per paura de' Tiranni.

48. Fuori della Porm di S. Giovanni nella Vigna del Sig. Annibal Caro, e fendovi un groffo massiccio, e dando moja alla Vigna, il detto Sig. Annibale si r solse spianario; e vi trovò dentro mumati molti Ritratti d'Imperatori, oltre tutti Dodici; & un Pilo di marmo, nel quale erano scolpite le sorze d'Ercole, e moltatri frammenti di statue, maniera greca, da eccellenti Maestri lavorati: ogni col era buona: delle sudette Teste non mi ricordo, che me sosse stato; mà del Pilo n su seguta la saccia d'avanti, e mandata a Muralera à Monsignor Visconti.

49. Nella Vigna del Sig. Domenico Biondo alle Terme di Costantino nella. Rupe di Monte Cavallo, quest'anno vi si è trovato un'Apollo di marmo grande a naturale con le ali a gl'omeri; cosa non più veduta da me; & alcune Teste de Termini, tra quali vi era un Pan cornuto con peli di Capra, & una Cibele torrita se

dente sopra due Leoni, da buon muestro lavorati.

50. Appresso il Giardino del Capitano Mario Spiriti si trovarono sette Teste di Sabine molte belle, con conciature di capelli molto capricciose; come anche un Pilo ovato di marmo pario con il basso rilievo di Bacco tirato sopra il Carro dalla Bacchanti, alcune delle quali danzavano, e sanavano Cembali, & i Satiri con le Tibie: il tutto su comprato dal Cardinale di Montepulciano, mandandole a donare al Rè di Portogalio; ma l'invidioso mare se le assorbì.

51. Passes Ponte Siste verso Trastevere, deve è la Chiesa di S. Gio: della

Mai-

Malva, mi ricordo vi su traveto un Piatto eirca venti palmi di larghezza molto bello di marmo bigio Africano. Ferdinando Gran Duca di Toscana, in quel tempo Cardinale in Roma, comprò detto Piatto, e lo condusse nel suo Giardino alla Trinità sopra il Monte Pincio; e perche detto Piatto era grosso di sondo, messi in consideratione al Cardinale, che ne segasse due tondi; e così sece, e sono ancora indetto giardino: cosa bella per la sua grandezza.

52. A canto il Tevere, dove al presente fanno la Sinagoga gli Hebrei, al tempo di Pio IV. vi surono trovati due Giganti, che tengono due Cavalii, di marmo statuale, quali surono trasportati in Campidoglio, e collocati in capo della scala al fine della piazza, dove al presente si trovano; e dette statue era opinione di alcuni sossero Pompei, & altri Castore, e Polluce per certi cucuruzzi come mezzo ovo in

capo: il maestro su mediocre, dando a' medesimi poco spirito.

53. Ho sentito dire a Gabriel Vacca mio Padre, che il Cardinale della Valle incapricciandosi di cavar Tesori, sece cavare nelle Terme di Marco Agrippa, nelle quali vi trovò una gran Civica Imperiale di metallo dorata; e perche haveva simi-glianza di certe ciambelle, che a quel tempo si vendevano per Roma, quelli Cavatori dissero, Ecco una Ciambella; e per haver la mancia, corsero al Cardinale, dicendoli, havemo trovata una Ciambella di bronzo; e di li a poco venendoci ad habitar' un' Oste, sece per insegna la detta Ciambella; & in questo modo è stato sem-

pre chiamata la Ciambella.

- volendo fondare un muro, trovai l'acqua, e taftando con il palo di ferro, trovai un capitello Corintio; e misuratolo, era dal Corno sino al siore palmi quattro, che veniva ad essere come quelli del Portico della Rotonda; e soprabbondando l'acqua, convenne lasciarlo dormire. Nel sar la Cantina, vi trovai un gran Nicchione tutto soderato di condotti di terra cotta piani, ne ad altro servivano, che à condurre il caldo in detta stusa; e sotto vi trovai il piano, dove caminavano gl'antichi, sodetato di lastre di marmo, e sotto dette lastre era un sorte lastrico, e sotto il lastrico erano molti pilastrelli, che lo reggevano in aria, e tra l'uno, e l'altro vi ponevano il succo, trovandosi ancora delle ceneri, e carboni. Si scoperse parimente un grosso vacuo soderato di sogli di piombo con molta diligenza inchiodati con chiodi di metallo; e quattro Colonne di granteo, ma non molto grandi: e mi risola di murare senza cercar' altro.
  - 55. Sotto il nostro Arco volendo mio Pedre servi una Centina, vi trovò alcuni pezzi di cornicioni, tra quali uno longo palmi tredici, largo otto, e alto cinque; e venduto ad un Scarpellino, ne sù satto la lapide del Duca di Melsi nella Chicsa del Popolo.

56. Volendo li Vittorii fondare il loro Palazzo, travarono una gran scala, che saliva in dette Terme d'Agrippa, di marmo molto consumate da' piedi; da che sa congettura fosse l'ingresso principale; ma soprabbondando l'acqua, su forza fondare senza veder' altro.

57. Mi ricordo, che nella via, dove habitano li Leutari, preso il Palazza della Cancellaria, nel tempo di Papa Giulio III. su trovato sotto una cantina una statua di Pompeo di palmi quindici alta, havendo sopra il collo un muro divisorio di due Case: il padrone di una su inhibito dall'altro, tenendo ciascun di loro esses padroni di detta statua, allegando uno pervenirsa lui, mentre ne possedeva la maggior parte, e l'altro diceva convenirsi a lui per haver nel suo la Testa, come più nobil parte, dalla quale si cava il nome della statua: finalmente dopo litigato venutosi alla sentenza, l'ignorante Giudice sentenziò, che se gli tagliasse il Capo, e ciascuno havesse la sua parte: Povero Pompeo! non bastò, che glie la tagliasse. Tolomeo; anche di marmo correva il suo mel destino! Pervenuta all'oreschie del Cardinale Capodisero sentenza si sciocca, la sece soprasedere, se andate da Papa

Giulio narrandogli il successo, restò il Papa stupesatto, & ordinò immediati si cavasse con diligenza per sè, e mandò a' Padroni di essa cinquecenzo scu dividerseli fra di loro; e cavata detta statua ne sece un presente al medesimi dinale Capodiserro. Certo su sentenza da Papa; nè ci voleva altro, chè un Ci

ferro: & al prefente stà nella sala del suo Palazzo a Ponte Sisto.

. 53. Nella Vi gna di Gabriel Vacca mio Padre à canto Porta Salara denti mura, vi è un fondo, dove si dice gl'Orti Salustiani; cavandoci tro vò una fabrica di forma ovata con portico attorno ornato di Colonne gialle I onghe discissotto scannellate con capitelli, e basi Corintie; detto ovato ha veva qui entrate con scale, che scendevano in essa i pavimento fatto di mischi con stompartimenti, & à ciascuna di dette entrate vi erano due Colonne di Alab Orientale trasparente. Vi trovammo certi condotti sotto a dett'ovato grandi. vi caminava un huomo in piedi, tutti foderati di lastre di marmi greci, col anche due condotti di piombo longhi disci palmi l'uno, & il vano di esti est d'un palmo, con le seguenti lettere NERONIS CLAVDIVS: Vi si trovarona cora molte medaglie di Gordiano di metallo, e d'argento della grandezza d'i quattrino, e quantità di musaici. Il Cardinale di Montepulciano comprò ki Ionne gialle, ene foce fare la balaustrata alla sua Cappella in S. Pietro Montos comprò aucora quelle d'Alabastro, una delle quali esfendo intiera la fece lustra e delle altre rotte ne fece fare tavole, e con altre anticaglie le mandò a donte Rè di Portogalio; ma quando furono in alto Mare, l'impetuosa fortuna nota dose le in suo dominio ne sece un presente al Mare.

59. Mi ricordo, che il Sig Carlo Muti nella sua Vigna poco lontana dagior Salustiani trovò un Fauno maggior del naturale, con un Puttino in bracio; un Vaso grande, con Fauni, e Baccanti, che bellano con cembali in mano, che hoggi stà nel suo giardino: trovò anche molte statue sparse disordinatamente, quali si puol credere sossero in quella fabrica trovata nella Vigna di mio Padimente vi si vedono muraglie piene di nicchie, e che sossero una sportate nella 1

gna del Sig. Carlo Muti.

os. Mi ricordo, che al tempo di Pio IV. sotto il Palazzo già del Cardinal de Valle surono trovati molti pezzi di cornicioni, e rocchi di Colonne, e capitelli Crintii. Vi rimese ancora gran robba: E perche erano contigue alle Terme di Nrone. & ancora per esser' opera di marmo salno, (mentre non adoprò altra spe di marmi nelle sue sabriche), per questa ragione mi dò a credero, che sossero me bri delle sue Terme. Vi si trovò anche un capitello di smisurata grandezza, e ne sece l'Arme di Pio IV. di Porta Pia. Mi ricordo parimente, che nella piazz che si dice di Siena, ove hora li Teatini sabricano la Chiesa di S. Andrea, nel sa si sondamenti vi trovarono un pezzo di Colonna di granito dell'Elba longo pali quaranta, di grosseza circa sei palmi, e sotto ad essa una selciata antica; gindi però, che detta Colonna vi sosse stata trasportata, non essendo in detto piano ali vestigii d'amichità: e seguitando a cavare quasi vicino la creta si trovò un gran. Nicchione, il quale dava segno di superbo ediscio. Della Colonna ne secero pezz & uno di essi l'hanno posto per soglia della porta grande di detta Chiesa

oi. Mi ricordo cavare nel Cortile di S. Pietro alquanti pili, de quali ve n'è at cora uno appresso la Guardia de' Suizzeri, essendo in essi scolpite figure togate ton libri, e scritture in mano, & alcuni inghirlandati: credo fossero sepolcri de Psossi, e Poeti; già che Vaticano deriva da Poeti. La Pigna di bronzo, che suel sudetto Cortile, su trovata nel sondare la Chiesa vecchia della Traspontina, alle radici del Mausoleo d'Adriano; facendo fine al detto Mausoleo come Im

presa di Adriano.

62. Mi ricordo, che nelli fondamenti di S. Pietro in Vaticano verso la Chiesi di Santa Marta furono trovati dentro il contro della creta alcuni, pezzi di legui

circa quattro palmi longhi, e grossi uno, tagliati dalla testa con la scure, ò alero ferro, e dinotavano essere stati tagliati da huomini; e questo bisogna, che sosse avanti la grand'Arca, essendo la creta opera del gran Diluvio, e detti legni erano impastati con essa, nè si vedeva segno, che vi sosse stato mai cavato; erano detti legni come pietra, gravi, neri, & impietriti, e sentii dire esser stati posti nella.

guardarobba del Papa.

63. Mi ricordo haver sentito dire, che negl'ultimi anni di Paolo III. ne i fondamenti di S. Pietro su trovato un Pilo di granito rosso d'Egitto, (che hoggi sta in S. Pietro Vecchio appresso l'Altare del Volto Santo), con dentro una Regina, quale dimostrava esser vestita tutta di bruscili d'oro, ma vedendo l'aria, ogni cosa perfe la forma: vi trovarono anche quantità di gioie, delle quali il Papa ne sece un Triregno; e trovandosi a questo soprastante il Magnisico Gio: Alberino, prese alcune perle grossissime; ma il gran tempo l'haveva satte rancide, e levavano la bruccia come le cipolle; e tutto questo mi su detto da mio Padre, molto amico del sudetto Sig. Alberino.

64. Sopra il Monte Tarpejo dietro il Palazzo de Conservatori verso il Carcere Tulliano sò essersi cavati molti pilastri di marmo statuale, con alcuni capitelli tanto grandi, che in uno di essi vi seci io il Leone per il Gran Duca Ferdinando nel suo giardino alla Trinità; e degl'altri il Cardinale Cesi ne sece fare da Vincenzo de Rossi tutte le statue, e Proseti della sua Cappella in Santa Maria della Pace: e detti Pilastri si crede sossero del Tempio di Giove Statore. Non si trovarono nè cornicioni, nè altri segni di detto Tempio; onde io sò giudicio, che per esser tanto accosto alla ripa di detto monte, si siano dirupati da loro stessi; overo che dal surore de' Goti sossero precipitati: Puol' esser' ancora, che per qualche accidente non.

fosse finito.

65. Mi ricordo ancora, che in detto Tarpeio dalla banda della Chiesa della Consolatione sabricandovi Mutio de Leis, e Agrippa Mace, vi trovarono nella costa del Monte molti frammenti di marmi quadri, ch' erano dirupati da quell' altezza. Vi si scoprirono anche molti Pozzi fatti dagl'Antichi nel tuso, tanto cupi, che restano al piano di Roma; e detto Mutio sacendoci calare il muratore, mi disse, che nel sine di detto pozzo vi era una volta assai spaziosa tonda, e nel mezzo vi passava un grosso condotto. Di questi pozzi vi sono due opinioni: la prima di haverli fatti fare li Romani nel tempo degl'Assedii; e l'altra d'essere stati fatti per esalatione de' Terremoti: il che mi pare buona consideratione.

66. Alle radici anche del detto Monte Tarpeio verso il Teatro di Marcello su trovata la Colonna milliaria, che hoggi stà sù la piazza di Campidoglio, e stava

in opera in quel luogo, dove fù ritrovata.

67. Hò veduto cavare nel foro Romano a canto l'Areo di Settimio quelli piedestalli grandi, che hora sono nel Cortile del Cardinal Farnese pieni di lettere, e di nomi.

68. Nella Chiesa di Santa Martina appresso detto Arco vi erano due grando Istorie di marmo statuale, assai consumate, rappresentanti Armati con Trosei inmano, e Togati, di buona mano. Sisto V. nel sar la Piazza di Santa Maria Magagiore demolì la Chiesa di S. Luca de' Pittori, & in ricompensa donò a' medesimi la detta Chiesa di Santa Martina; & essi per farci i meglioramenti venderono dette Istorie, & al presente sono in casa del Sig. Cavalier della Porta Scultore.

69. Appresso il sudetto Arco vi era la statua di Marforio sopra terra; e li Romani volendo ornare la sonte in Piazza Agone, la levarono, e condottala sino a S. Marco, si pentirono, e la secero condurre in Campidoglio, dove hoggi serve per siume alla sonte sopra la Piazza; e nel levare dal detto luogo la statua, yi trovarono quella gran Tazza di granito, che hora sà sonte in mezzo al Foro Romani.

mano, che serve per dar da bevere alle bestie, delle quali ivi si sà mercato.

70. Mes-

70. Messer Vincenzo Rossi mio Maestro mi disse, che il Cavallo, e Leon sanno in Campidoglio, e che dicono appartenere all'Istoria de' Tivolesi, se po di Paolo III. surono trovati da Latino Juvenale allora Maestro di strade ci delle antichità, in quell'acqua suori di Porta S. Paolo, dove presentemente molino, e si condustro in Campidoglio: e se bene la pelle del marmo resta man dall'acque, apparisce nondimeno esser mano di eccellente Artesice.

71. Quella gran Testa di bronzo d'Augusto, e la gran mano, che tiene: palla, che sono in Campidoglio, mi su detto esserti trovate avanti il Campresso la Meta sudante; e da questo Colosso prese l'Amstratro il no

di Coloseo.

72. Mi ricordo haver sentito dire da certi Frati di Santa Maria Nova, c Papa Eugenio IV. haveva tirati due muti, che rinchiudevano il Colisco nel Monastero; e che non adaltro sineera stato concesso al detto Monastero, se per levar l'occasione del gran male, che in quel luogo si faceva: e che dopo morte di Eugenio, havendolo goduto per molti anni il Monastero, sinalmen Romani secero risentimento, che così degna memoria non doveva stare occas & a dispetto de' Frati andarono à suror di Popolo a gettar le mura, che lo chi vano, sacendolo commune, come al presente si vede. Mà i detti Frati dicono ver tutte le loro ragioni in carta pergamena; e mi dissero, che se venisse un si dalle loro, si farebbono confermare il donativo; e vivono con questa speranza.

73. Nel sudetto Monastero verso il Colisco si vede un gran Nicchione, scool quale cavandosi si trovò una platea di marmi salini, cosa stupenda, larghi uni palmi, nove lunghi, e tre alti. In ne comprai certi per segarli, e sarne lapis Vi si trovarono incrostature d'Alabastri cotognini, e molte nicchie, ma senza i

gno di statue, le quali dovevano esser state rubbate.

74. Poco suori di Porta S. Gio: mi ricordo, che surono trovate molte statis rappresentanti la savola di Niobe; come anche due Lottatori di buon marstro tutto comprò il Gran Duca Ferdinando, e sono nel suo Giardino del Monte Pincio.

75. Mi ricordo haver sentito dire, che il Magnifico Metello Vaci Mastro strade sece condurre dalla via Prenestina suori di Porta S. Lorenzo quel Leone mezzo rilievo, che risarcito da Giovanni Sciarano Scultore da Piesole, hora nella Loggia del detto Giardino del Gran Duca; il quale per accompagnazio si fare a me l'altro di tutto rilievo.

76. Al Palazzo maggiore vicino gl'Orti Farnesiani su trovata una Porta so nata molto grande. Li stipiti di esso erano di quaranta palmi in circa, di mansalino, con una mezza nicchia di mischio Africano, & nna Testa di Giove Capillino di basalto, due volte maggior del naturale, che al presente è appresso di mischio di presente di appresso di mischio di mischio di presente di appresso di mischio di presente di appresso di mischio di mischio di presente di presente di presente di mischio di mischio di presente di presente di mischio di mischio di presente di presente di presente di mischio di mischio di presente di presente di mischio di mischio di presente di presente di mischio di mischio di presente 
e detta Nicchia credo, che servisse per detta Testa.

77. Poco lontano del detto luogo nella Vigna del Ronconi, quale è inclusa nelle ruine del medesimo Palazzo maggiore, mi ricordo esservisi trovati diecido to, ò venti torzi di statue, rappresentanti Amazoni, poco maggiori del naturale E nella medesima Vigna essendosi crepata la Vasca del vino, & il detto Ronco facendo levare il lastrico vecchio di detta Vasca per rifarvi il nuovo, si scopi u Ercole compagno di quelli del Cortile Farnese, nè vi mancava se non una mano Nella base vi erano le seguenti settere OPVS LISIPPI; Il Duca Cosmo di Toscar la comprò per scudi ottocento dal detto Ronconi, facendola trasserire a Fiorenza dove al presente si trova.

78. Mi ricordo, che appresso il frontespitio di Nerone su trovato un gran. Colonnato di marmi salini; il maggior de membri, ch' io habbia ancor vi sto: Colonne grosse nove palmi maravigliose, delle quali ne surono satti vari lavori, trà quali la sacciata della Cappella del Cardinale Cessi a Santa Mari

Maggiore: d'una base si sece la Tazza della sonte del Popolo, e d'un'altra quella di Piazza Giudia.

79. Nel tempo di Pio IV. mi ricordo, che Matteo da Castello tolse a spianare una Vigna sopra il Monte Aventino; e cavandoci, trovò Vasi di piombo condentro quantità di medaglie d'oro con conio di Sant' Elena, e dal roverscio una Croce; e subito le portò al Papa, il quale vista la sincerità di Matteo, gli ne sece un presente; e così mi raccontò il detto Matteo. Ciascuna di esse medaglie pesava

da dodici in venti giulii; e ne trovò circa mille ottocento.

80. Nel Pontificato di Gregorio XIII. nel medesimo Monte Aventino negl'Orti di Santa Sabina vi surono trovati una gran quantità di molini, overo macinelli da macinare a mano satti di quella pietra rossa, che si trova a Bracciano. Si crede, che in quel luogo vi sosse qualche sortezza, dove si salvavano gl'antichi moderni al tempo delle Parti, e con quelli macinassero frumento, legumi, & altro, che saceva loro bisogno. Vi erano anche molti muri di Case plebee; e perche detto Aventino è sortissimo dalla parte del Tevere sino a Testaccio, mi dò a credere se ne servissero di Fortezza.

81. Molti anni sono quando andavo vedendo l'antichità, ritrovandomi suori di Porta S. Bastiano a Capo di Bove, per la pioggia mi ricourai in una Ostariola; e mentre aspettavo, ragionando coll'Oste, mi disse, che pochi mesi avanti vi su un huomo per un poco di suoco, e la sera tornò con tre compagni a cena, e poi andavano via, ma li tre compagni non parlavano mai; e questo seguì per sei sere continue. L'Oste sospettò, che questi facessero qualche male, e si risolse accusarli : onde una sera havendo al solito cenato, col savore della luna tanto li codagiò, che li vidde entrare in certe grotte nel Cerchio di Caracalla; la seguente mattina ne sece consapevole la Corte, la quale subito vi andò, e cercando in dette grotte vi trovarono molta terra cavata, e satta una cava prosonda, nella quale vi erano molti cocci di vasi di terra rotti di sresco, e rozzolando in detta terra, trovarono li serri ricoperti, con che havevano cavato. Volendomi io chiarire del satto, essendo vianda, vi andai, e viddi la terra cavata, e li cocci di vasi come Vettine. Questi si tiene sossero Goti, che con qualche antica notitia trovassero questo Tesoro.

82. Presso S. Bastiano in una Vigna dirincontro surono trovate molte statue in un luogo ornatissimo di pavimenti mischiati, con belli scompartimenti, e molte medaglie bruciate, come anche molti musaici scrostati dal muro: dinotava non...

grand'edificio, ma ricco di ornamenti.

83. Poco lontano dal detto luogo si scende ad un Casaletto, del quale ne sono Padroni li Cassarelli, che con questo nome è chiamato il luogo; Vi è una sontana sotto una gran Volta antica, che al presente si gode, e li Romani vi vanno l'Estate a ricrearsi. Nel pavimento di essa sonte si legge in un' Epitassio esser quella la fonte d'Egeria, dedicata alle Ninse. Favoleggiando li Poeti dicono, ch'Egeria sosse Ninsa di Diana, & essendo innamorata d'un suo fratello molto lungi da lei, volendogli scrivere che tornasse, prese lo stile, e scrivendo pianse sì dirottamente, che Diana mossa a compassione la converti in viva sonte; e questa dice l'Epitassio esser la medesima sonte, in cui sù convertita.

84. L'Adone del Vescovo di Norcia, hora de' Pichini, su trovato nella loro Vigna posta tra S. Matteo, e S-Giuliano à canto le spoglie di Mario, e l'anno passato vi si trovarono dell'altre statue: ma non havendole viste, non posso dire che siano,

ma bisogna, che sosse luogo delitioso.

85. In un' altra Vigna incontro alla detta mi ricordo vi su trovato un Seneca

di mermo nero, con altri frammenti di statue, & alcuni pezzi di Termini.

86. A piè di Santa Maria Maggiore verso Roma su trovata una statuaal naturale a sedere talmente vestita, che pareva fasciata: appoggiavasi col cubito sopra un ginocchio, e con la mano alla bocca. Vedendola DonPier Leone Castello peritissimo, disse esser Vittorina Mater Castorina.

87. Mi sovviene, che appresso S. Stefano Rotondo nella Vigna d'Adriano tire, a canto l'acquedotto, si trovò una statua d'Adriano vestito alla Consola a buona maniera, con altre statue, de' quali non mi ricordo il nome, & un Tr a da Sacrificio di metallo. Il detto Adriano lo comprò il Popolo Romano; & si vede nel primo piano della scala del Consiglio publico.

83. Mi ricordo, che nella Piazza dietro SS. Apoltoli si trovarono molti marra lini di molta grandezza quadri; ma consumati, gettati, dalli nostri antichi moc per l'impedimento, che havevano delle gran ruine, come hò offervato is

tre cave.

89. Mi ricordo haver sentito dire 'da Oratio Maii, che per accomodare Monastero di Monache rinchiuso nel Foro di Nerva, surono gettati certi qua di peperino, ne' quali tra l'uno, e l'altro vi erano alcune spranghe di legno ogni banda fatte a coda di rondine, così ben conservate, che si potevano rimet a

in opera; e nissun salegname conobbe di che legno sossero.

90. Mi ricordo, che nel Monte Aventino, nella Vigna di Monsignor Massimi verso Testaccio, si trovò una statua di basalto verde rappresentante il gliuolo d'Ercole in età fanciullesca con la pelle di Leone in testa, e con la Cla in mano; favoleggiando i Poeti esser detto Monte al figlio di Giove, (che Ave tino si chiamava) dedicato. Questa statua la comprarono li Romani dal de a Monfignore per ducati mille di Camera, & hora si trova in Campidoglio.

91. Tra la Piazza di Sciarra, e la Guglia di S. Mauto vi era un poco di Chi setta di Sant' Antonio, molto vecchia; e volendovi fare una tomba, vi scopersem gran massicci di peperini, e ne trovarono tanta copia, chè dell'esito di essi, rifecent di nuovo la detta Chiesa: E ciò dimostrava esservi stato qualche nobile edisitio.

91. Mi ricordo, che un certo huomo, chiamato Paolo Bianchini, il quale fa ceva professione di ripescare barche, e mole annegate nel Tevere, volendo ripescare una barca, andò sotto acqua in quella parte, ch' è trà Porta del Popolo, e Ripetta e trovò una statua d'un Console, a sedere con scritture in mano di molto buon maestro, ma mancante di testa. Mi disse il medesimo havervi trovato degl'altr. marmi, ma non ardì cavarli senza licenza: e detta statua è hora in Casa del Pa-Iombo Notero.

93. Hò sentito dire, che vicino quelli speroni antichi del Ponte d'Oratio, che si vedono nel Tevere diritto S. Gio. de Fiorentini incontro S. Spirito, vi su trova-

ta tanta quantità di frezze di metallo, chè ne furono empiti si schisi.

94. Vicino il Tevere verso Testaccio in una Vigna del Cavalier Sorrentino, sò che vi furono cavati gran quantità di mischi Africani, e portasanta abbozzati ad uso di cava, e Colonne di marmo salino, e cipollino pure abbozzate; e du Lupercali bellissimi, li quali tenevano grappi d'uva in mano, appoggiati ad un... troncone, con una pelle di Caprio, nella quale vi erano involti alcuni conigli. Vi sù trovata anche una Testa di Colosso, che dal mento al cominciar de capelli era sette palmi; e la comprò un Scarpellino vicino l'Arco di Portogallo, dove hora fi trova.

95. L'anno passato appresso il sudetto luogo, dove si chiama la Cesarina vi furono trovate certe Colonne gialle, le quali condotte per il Tevere furono scaricate sopra la Ripa in quel luogo; dove si vedono ancora molti pezzi di mischi abbozzati, che per esser di brutte macchie, e di durissimi calcedonii circondati, non sono stati mai messi in opera, e surono nel medesimo luogo ritrovati. Le dette Colonne credo le comprasse il Gran Duca, perche sò, che ne faceva diligenza.

06. Nella Ripa del Tevere incontro detta Cesarina, vicino Porta Portese nella ·Vigna de' Vittorii si trovarono molte statue, e teste de' Filosofi, e Imperatori nasco-'st in due stanze, una a dosso l'altra, con alcuni istrumenti da Scultori, delle quali

-........ Cardinal Farnese ne scelse le megliori, e l'altre si trovano in casa di detti Vittorii. 97. Mi ricordo, che fuori della detta Porta Portese lontano mezzo miglio,, do-Cose è la Vigna d'Antonio Velli, vi su trovato un Pasquino sopra un piedestallo riami sufo con un Gladiatore, che li muore in braccio; il detto Pasquino era manmem; ante sino la cintura, ma il Gladiatore sano: e quand o venne il Duca Cosmo d incoronarsi in Roma Gran Duca, lo comprò per scud i cinquecento, e lo conmusse a Fiorenza, accompagnatolo con l'altro, che hebbe da Paolo Soderino, trovaanchiso nel Mausoleo d'Augusto .

Meren 98. Fuori della sudetta Porta due miglia nel lungo, dove si chiama Foga l'Asi-10, verso il Tevere in un canneto, al tempo di Gregorio XIII. furono trovati molti Consoli di marmo; e ciascuno haveva il suo piedestallo con lettere; come anche Colonne di marmo gentile longhe trenta palmi; queste surono segate, e servirono di legui per la Capella Gregoriana in S. Pietro: li Consoli furono sparsi per Roma; lavo-

motimo rati però da mediocre mano.

99. A canto Porta Latina dalla banda dentro le mura, il Cardinal Santacroce facendovi cavare trovò una magnifica Sepoltura di marmi campanini: l'Architettutti and cra molto bella, mà fatta con gran spesa; e detto Cardinale cavò tutti o le Carquelli marmi.

che de hora sono in casa mia, di marmo gentile, e molti pezzi di cornici, fregi, architravi, e Colonne con altri pezzi di pili col Diis Manibus; si crede, che fosse luogo

li Chie de' Sepolcri de' Romani.

lifitio.

Recta

im poor

الإنايا

a sel Pa

20,6

d Total

للترا

12 TES !

spell are in

- 22 1

(III)

**3** 

7, **9**0

ine

e ach

nko

**1** 

101. Flaminio Galgano padrone d'una Vigna incontro Santo Savo, dove si caoperleto vano li tufi per far le mura della Città, mi raccontò. che cavandosi alle radici di Tifece10 quel monte, si trovò dentro il tufo uno Stanzino molto adorno, col pavimento fatto d'agata, e corniola, e li muri foderati di rame dorati con alcune medaglico quale & commelse, con piatti, e boccali, tutti istromenti da Sacrificii, ma ogni cosa haveripelcan va patito fuoco; il detto Stanzino non haveka ne porte, ne finestre, e vi si sce ndeva per di sopra.

102. Fabio Galgano fratello del sudetto nella medesima Vigna vi trovò un Vafo d'Alabastro cotognino; nella panza era largo quattro palmi, e mezzo, e sei alto, col coperchio, così fottilmente lavorato, che lo haveva ridotto il maestro con lime più sottile, chè se fosse di terra cotti, e mettendovi dentro un lume, traspariva, & era pieno di cenere. Dopo la morte di esso Fabio parmi l'havesse il Duca

Cosmo, con altre belle anticaglie dal sudetto adunate.

103. Mi ricordo, che al tempo di Pio IV, capitò in Roma un Goto con un libro antichissimo, che trattava d'un-Tesoro con il segno d'un serpe, & una figura di basso rilievo, e da un lato teneva un cornucopia, e dall'altro accennava verso terra; e tanto cercò il detto Goto, che trovò il segno in un sianco dell'Arco; & andato dal Papa gli domandò licenza di cavare il Tesoro; il quale disse, che apparteneva a' Romani: & esso andato dal Popolo, ottenne gratia di cavarlo, e cominciato nel detto fianco dell'Arco, a forza di scarpello entrò sotto, facendovi comeuna porta: e volendo seguitare, li Romani dubitando non ruinasse l'Arco, e sospetti della malvagità del Goto, nella qual natione dubitavano regnasse ancora la rabbia di distruggere le Romane memorie, si sollevarono contro di esse, il quale hebbe à gratie andersene vie, e su tralesciete l'opere.

104. Dietro le Terme Diocletiane, volendo il Padrone d'una Vigna fare un poco di Casetta, scuopri due muri; e cominciando a cavare tra di essi, e calando giù, vidde una buca; e facendola maggiore, vi entrò dentro. Era fatta a modo di forno, e vi trovò diccidotto Teste di Filososi riposte, e le comprò il Sig. Gio. Giorgio Cesarini, & hora il Sig. Giuliano l'hà vendute al Cardinal Farnese, e sono nella

sua Galleria.

105. Mi ricordo, che il detto Sig. Giorgio Cesarini comprò una grolla Colonna di cipollino, che era nel Foro Trajano in casa di Bastiano Piglialarme, e detta Colonna la condusse al suo Giardino a S. Pietro in Vincola per dirizzatia, e ligarva sotto un' Orso, e porvi sopra un'Aquila di bronzo; denotando queste tre cose le Armi sue; mà la morte interruppe il pensiere,

106. Hò veduto cavare da S. Stefano Rotondo sino allo Spedale di S. Giovanni Laterano, e trovare molte stufe plebee, e muri graticolati con alcuni condotti di

piombo, e molte Urne con ceneri: tutte cose di poca consideratione.

Nella via Prenestina fuori di Porta S. Lorenzo fuori delle mora, vi su trovato un Pilo di marmo con bellissima lscrittione, nella quale si lodava una Mula e che in quello era sepolta; dicendo fra l'altre lodi, che s'inginocchiava acciò il Padrone, ch'esa vecchio, potesse montarle su'i dosso: & il Reverendo D. Pier Leone Castello ne sarà mentione nell'opera, che sà degl'Epitasi, che quanto primano sarà a luce.

108. Mi ricordo poco lontano del fudetto luogo esservi un Cesale, che si chiama Mermorata. Vi sono molti segni d'antichità, e deve tener tal nome, perche anticamente vi dovevano esser molti marmi. N'è padrone il Capitolo di S. Gio. Laterano; Il quale volendo fare un Cancello al detto Casale, sece chiamare certà Scarpellini a spaccare due großi pezzi di Travertini, che stavano in opera sopra terra uno sù l'altro: E quando li Scarpellini hebbero spacesto quello di sopra, volendo allargare l'un pezzo dall'altro, viddero dentro un Vaso d'alabastro cotognino col suo coperchio. Quelli del Casale, ch'erano venuti ad ajutare a dar leva, dissero alli Scarpellini, che non lo toccassero; & uno di loro corse a dat la nuova al Capitolo; Mà li Scarpellini desiderosi di vedere, lo scopersero, e vi trovarano delle ceneri, e fino a venti bottoni di cristallo di montagna, un' anello d'oro con la pietra, un'arrizza crine d'avorio con le punte d'oro, & un pettine d'avorio, e con le ceneri mescolati alcuni bruscioli d'oro. Arrivati quelli del Capitolo si assorbirono ogni cofa . & i Scarpellini non hebbero cofa alcuna . Mirate come gl'Antichi havevano messo quel Vaso dentro quel Travertino, sattavi una buca per ricettacolo del Vafo, e poi calato il Travertino in opera vi era rimatto incluso il Vafo. Chi mai havesse pensato un tal capriccio? Se non veniva quell'occasione, non si sarebbe in eterno scoperto, perche di fuori non vi era segno alcuno.

109. Mi ricordo dietro le spoglie di Mario a canco la via, che mena a Porta Maggiore, nella Vigna degl'Altieri vi su trovata una Venere bellissima, ch'esce dal bagno, & un' Ercole di marmo, collocate in opera in una fabrica octangolare; suppongo potesse esser una sonte. Vi si trovarono anche due musaici, & appresso si froperse una strada selciata amplissima consumata dalli carri; e andava verso

Porta Maggiore.

tro. Appresso S. Gregorio nella Vigua di Curtio Saccoccia Notaro di Campido-glio cavandosi si trovarono molti Pili di marmo Istoriati con belle battaglie, e quello, che più mi piacque; un basso tillevo con un Vecchio decrepito dentro una culla, con certi manichi, e certi Fanciulli lo portavano cullando, di il Vecchio pareva, che ridisse con esso loro; e sotto vi erano le seguenti lettere, che dicevano. IN SENECTVTE ME BAIVLANT. M'imaginai sosse Diogene Cinico.

Itt. Mi ricordo cavar nell'Orto di S. Salvatore dei Lauro, e trovarvili quattro Femine vestite, di diecidotto in venti palmi alte di marmo statuale senza testa; nella parte di sopra etano piene di goccie di metalto, molte delle quali stavano assieme, e tutte per un verso accennavano gire ad un punto, quale credo sosse l'argano, & intorno ad esse non vi era segno di ruina, ma semplicemente sopra la terra. Mi dò à credere, che anticamente non sessero in quel luogo. Vi trovorono ancora una sonderia di metallo; e quelle goccie, ch'erano sopra dette statue, si puol credere sosse sosse sosse sosse de sosse sosse de sesse sosse de se sosse de se sosse sosse sos se s

112. Mi

112. Mi ricordo, che nelle Terme di Coftantino sopra Monte Cavallo innanzi a S. Silvestro, in un luogo di Bernardo Acciaioli, nel cavarsi surono trovate certe Volte sfondate piene di terra; Risolutosi egli di nettarle, vi trovò dentro molti pezzi di Colonne statuali da 30 palmi longhe, e alcuni capitelli, e base. In capo di esse Volte trovò rimurato un muro, che non era fatto a piombo, molto mal sati. 20. Risolvendosi di romperlo, ssondò in due Volte, quali erano piene d'ossa d'huomini. Essendo mio amico mi mandò a chiamate; vi andai, e v'entrai con gran fatica, perche vi era da cinque palmi di vano dalla sommità della volta al piano dell'ossa; e dove mettevamo il piede, assondavamo sino al ginochio; e come si toccavano, perdevano la forma, e si convertivano in cenere; E tanto caminammo, chè ritrovammo il fine di dette Volte. Potevano esser longhe da cento palmi, e di vano fino a trenta. Restammo stupesatti dalla quantità de morti: alcuni dicevano, che fusse qualche erudeltà di Nerone, per esser ivi appresso alcuni edificii di esse. Nerone; e che fossero martiri: altri dissero qualche gran peste. Io andai congetturando, che per non esser ssondate di sopra dette Volte, sossero stati messi per la bocca. Però voglio credere, che fossero messi tutti ad un tempo à suolo à suolo; e quel vano di cinque palmi dalla cima della Volta sino all'ossa, era il calo, chehaveva fatto mancando la carne. Se vi fossero stati mesti come ossa, haverebbero riempito sino alla sommità della volta; e l'ossa si vedrebbono confusamente gittate; mà vediamo li corpi intieri. Questo dà notitia, che vi sossero messi con la. carne; e quel muro mal fatto, che stoppava dette Volte, non significava altro, chè à quelli muratori pareva mille anni di fuggire da quelli cadaveri. Mà V.S. come prattica dell'Istorie, potrà rinvenire la verità, esendo cosa degna di consideratione.

113. Mi ricordo al tempo di Paolo III. haver nella Piazza di Santa Maria del Popolo veduto un gran massiccio assai alto da terra. Parve al detto Papa ruinarlo. e fù spianato. A canto alla Porta del Popolo dalla banda di fuori vi sono due bastioni fatti modernamente di belli quadri di marmi gentili, quali fono tutti bucatiall'usanza de Goti, per rubarne le spranghe, che così ne fanno sede gl'altri edisicii antichi; & ho oservato, che bucavano tra un sasso, e l'altro, dove era la commessura, per esser quello il luogo della spranga, e così veniva bucato il marmo di sopra, e quello di sotto, altrimente non la potevano cavare. Hora in detti bastioni dette buche non affrontano; dunque è segno manifesto, che sono spoglie d'altri edificii; & havendo Sisto IV. gran sabricatore edificata Santa Maria del Popolo, acciò più eternamente durasse la sua memoria, essendo la Chiesa attaccatta a detta Porta, che un giorno per qualunque accidente di guerra poteva elser desolata, egli ci fabricò detti bastioni per sua discla con li detti marmi, de' quali spogliò quel gran maiso; che altro non poteva elser, chè un Mausoleo, già che vediamo, che appresas le Porte delle Città, e nelle vie publiche fi collocavano; e V.S. ne hà uno à canto la Porta di S. Pietro di Perugia.

un'anticaglia, fabrica affai fotterra, nella quale sono molti Santi dipinti, e li Christiani se ne sono serviti per Chiesa; ora è ruinata, e conversa in Vigne. Appresso di essa vi sù scoperta un'antica strada selciata, e molto spatiosa, e viddi, che si partiva da Porta Maggiore, & andava a S. Gio. Laterano. Sopra di essa vi su trovata una grossa Colonna di granito bigio compagna di quelle, che sono in opera a S. Gio. Laterano nella nave degl'Apostoli: Mi dò a credere, che quando il Magno Costantino sabricò il Lateranense, spogliasse qualch'ediscio suori di Porta Maggiore, e la sudetta Colonna per qualche accidente rimanesse in quel luogo:

ancora si puol vedere.

115. Mi ricordo più volte haver visto cavare nelle Terme di Tito, deve hora è il Monastero di S. Pietro in Vincoli, molte figure di marmo, & infiniti ornamenti

di quadro: Chi volesse narrarii tutti, entratebbe in un gran pelago; ma siè fun al presente una cava molto prosonda, la quale dimostra, che innanzi alle Tenzi di Tito vi sosse un'altro edificio molto magnifico; & adesso hanno cavato bellissimi cornicioni, quali sono stati condotti alla Chiesa del Giesa per ornare una Cap-

, pella. Potrebbe esser detto edificio parte della Casa Aurea di Nerone.

116. Mi ricordo, che fù trovato nella Vigna del Sig. Oratio Muti, dove fi trovato il Tesoro incontro a S. Vitale, un' Idolo di marmo alto da cinque palzi, quale stava in piedi sopra un piedestallo in una stanza vota con la porta rimunta, & haveva molti lucernini di terra cotta intorno, che circonda vano col becci yerso l'Idolo; il quale haveva la Testa di Leone, e il resto come corpo humano, haveva fotto li piedi una palla, dove nasceva un serpe, il quale cerchiava tum l'Idolo, e poi con la testa gl'entrava in bocca, si teneva le mani sopra il petto; ia ciascuna teneva una chiave; & haveva quattro ale attaccate agl'omeri, due volte wer so il Cielo, e l'altre chinate verso la terra. Io non l'hò per opera molto antici per effer fatto da gosso mazstro, overo è tanto antica, che quando sti fatta, ancon non era trovata la buona maniera. Mi disse però il detto Sig. Oratio, che un Theologo Padre Giesuita gli dette il significato, dicendo, che dinotava il Demonio, il quale al tempo della Gentilità dominava il mondo, però teneva la palle fotto li piedi: Il serpe, che lo avviticchiava, e gli entrava in bocca, il predireil futuro con ambigui responsi: Le chiavi in mano, padronanza della Terra: La Testa del Leone, il Dominatore di tutti gli animali : L'ale significavano l'efferda per tutto. Tal senso gli dette quel sudetto Padre. Io hò satta diligenza di veder detto Idolo; mà morto il detto Sig. Oratio, gl'Eredi non sanno, che ripiego s'habbia havuto. Non è gran fatto, che per esortatione del Theologo, il Sig. Oratio lo mandasse a qualche caleara per cavargli l'humido da dosso, poiche molti, e molti anni era stato sotterra.

117. Mi ricordo, che dopo il sudetto Idolo nel medesimo luogo ne trovarono un' altro, ma di basso rilievo con la Testa di Leone, & il resto corpo humano, dalla cintola in giù vestito di sottil velo, aperte le braccia, in ciascuna mano teneva una facella, due ale verso il Cielo, e due verso la terra, fra esse gli usciva un Serpe; e dal lato dritto haveva un' ara col suoco, e usciva al detto Idolo per bocca una fascia, ò benda, la quale andava sopra il suoco di detta ara. Di questo non ne sappiamo il significato, che non sù interpretato del Teologo, ma si può al pre-

sente vedere, che stà in Casa degl'Eredi del sudetto Sig. Oratio.

118. Nelle radici del Monte Aventino verso Santo Savo nella Vigna, che hoggi è del Sig. Gioseppe Grillo, su scoperto un Pauno di marmo à sedere; la grandezza è di naturale, e di eccellente maestro, con altri frammenti di statue; & hà trovato anco un Caldaio di rame pieno di medaglie di metallo di grandezza quanto un quattrino, tutte ricoperte dalla terra, che non hò mai potuto chiarirmi di chi siano; e certi manichi di secchietti di rame, & un paio di sorbici di serro lunghe da due palmi, e mezzo di quella sorte, che si tengono serme da un lato, e dall'altro si calca a leva, che usano gli Stagnari, e quellì, che tagliano il rame; e da queste sorbici mi dò a credere, che in quel luogo vi sossero sonderie, per esser dette sorbici stromento di sonditori. Questo si trovò l'anno passato, e cavando non è dubbio, che si troveranno dell'altre cose, per le quali l'huomo si accerta del tutto.

119. A canto la Chiesa di Santa Maria in Navicella si trovarono molti travertini. Non sono in opera, ma scomposti; e perche l'acquedotto, che passa innunzi S. Gio: Laterano, accenna andare al detto luogo, però credo, che vi sacesse un'angolo, il quale dividendo l'acqua, partorisse due acquedotti, uno de' quali andasse all'Antoniana, si come testisseano alcune lettere fatte di tavolozza, quali risaltano più in suori della faccia dell'Acquedotto, e dicono NIANA, e'l T. e l'O è ruinato; l'altro accenna andase al Palazzo maggiore, e di parte in parte se ne vedono alcuni

pezzi rimasti. Bisogna, che ivi l'Acquedotto traversasse una firada; e per farla ampla, e spatiosa, e perche il gran vano non facesse pelo all'acquedotto, fabricavano di Travertini con buoni fianchi, come al presente ne vediamo un'altro dinanzi all'Ospedale di S. Gio: Laterano nel medesimo Acquedotto. Il medesimo hò osservato negl'Acquedotti, che ogni tante canne vanno serpeggiando. Mi si potrebbe dire, che ciò facessero per l'impedimento d'altri ediscii: mà questa ragione non milita, perche alla campagna, dove non erano respettivamente ediscii, fanno il medesimo serpeggiamento. Onde voglio credere, che gl'Antichi lo facessero per simorzare con dolcezza il grand'impeto dell'acqua, che sorse haverebbe gettate le pareti, e veniva anco ad esser più purgata.

120. Volendo Sua Santità in S. Gio. Laterano far' abbassare un certo rialto innanzi al Coro, & all'Altare degl'Apostoli, si scoprirono tre Nicchi assa grandi uno
à canto all'altro, con alcuni muri, quali caminavano in squadra con la Chiesa.

Fer questo rispetto si potrebbe dire, che Costantino sabricando S. Gio. si servisse de'
fondamenti di altra sabrica antica, che vi sosse avanti. Il piano di detti Nicchioni,
dove caminavano gl'antichi, erano tutti di serpentini, e porsidi, con altri mischi;
sotto poi a questo trovarono altro pavimento circa sei palmi più basso. Bisogna, che

fosse edificio antichistimo, e nobilistimo.

Casa, si è scoperta la Piazza antica, tutta fabricata di marmi, con alcuni pezzi di marmo giallo, che credo, che in se contenesse qualche scompartimento. E da credere ogni cosa dalla magnisicenza di Trajano: e cavando le cantine si sono trovati tre pezzi di Colonne di marmo statuale, in testa cinque palmi grosse, e longhe ciascima tredici palmi. Queste Colonne vengono ad essere quelle del Portico, che recingevano il Foro, nel mezzo del quale era la Colonna Istoriata. Altro non succede per adesso; e l'avviserò quando se ne porgerà l'occasione.

Fine delle Memorie di Flaminio Vacca.

## TAVOLA

SOPRA LE MEMORIE

## DIFLAMINIO VACCA

Secondo i numeri marginali di esse.

| A                                      |              | Cavalli del Quirinale flatue . |               |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
|                                        |              | Cavallo di Campideglio fatma   |               |
| Done flatus . Num.                     | 84           | Certhio Massime.               |               |
| S. Agress.                             | 46           | Cefarine,                      | 9             |
| Ameroni.                               | 77           | Giambilla .                    |               |
| Annibal Caro:                          | 52           | Clocks.                        | •             |
| Antoniana .                            | 21           | Colisto.                       | 21.7          |
| S. Antonio well Esquilie.              | 38           | Colonna milliaria?             | (             |
| De Camaldoli .                         | 91           | Trajans.                       | 9.11          |
| SS. Apostoli.                          | 28           | Es dre.                        |               |
| Acquedotto.                            | 23           | Di Grazito.                    | 2             |
| Arco.                                  | 103          | Di Giallo antica:              | 30. 5         |
| Camigliano.                            | 24           | Di Giello, e Alabaftro.        | <b>3</b> 4.7  |
| Di Claudio.                            | 27           | Colonnato grandifimo.          | •             |
| Di Costantino.                         | 8            | Colossi di Monte Cavallo.      | i i           |
| Di Pertogallo.                         | 11           | D'Ercole.                      | £.            |
| Di Settimio'.                          | 67           | Di Roma sedente.               |               |
|                                        | •,           | Conta di Granito.              | 22. }         |
| R                                      |              | Di Porfido.                    | <b>4−,</b> 3) |
| C Bastiano:                            | 81.82.82     | D'Africano.                    | 2)            |
| 5. Bastioni fuori Porta del I          |              | Consolatione Chiefe            | j.<br>1       |
| Bassi ri lievi di Trajano.             | -            | Corona Civica di metallo:      | 7             |
| Bernardo Acciaioli.                    | , 9<br>112   | Cortile di Campidoglio.        | 3°            |
| Busti d'Imperatori .                   |              | De Farnefi.                    | 71<br>14. 61  |
| Di bronzo d'Imper.                     | 14. 47<br>16 | Di S. Pietro Vecchio.          | 14. 0°        |
| 2. VI VARO U IMPEI .                   | 10           | SS.Cosmo.e Damiano Chiesa.     | 1             |
| C                                      |              | S. Croce in Gierusalemme.      | * 14          |
| Alamella.                              | 83           | Curtio statua.                 | 114           |
| Campidoglio:                           |              | E                              | •             |
|                                        | 2. 27. 70    | . —                            |               |
| Cappuccini .<br>Capitelli con Trofei . | 14           | Reole di bronzo.               | •             |
| Capitetti tox Irojet.                  | 29           | Di Lifippo.                    | <u> </u>      |
| Capitelli, d Pilastri grandi.          | 64           | S. Euflachio.                  | 77            |
| Capo di Colosso di bronzo.             | 71           | p. Euparen .                   | 34            |
| Cardinal Montalto.                     | 23           | •                              |               |
| Casa Aurea.                            | 31, 115      | To Amialia Maneia              |               |
| Casa de Galli.                         | 30           | Amiglia Pontia.                | 32            |
| Del Vacca.                             | \$3<br>89    | Fiorenza.                      | 23            |
| Catelumene.                            |              | Fogalafino.                    | . 98          |
| Castore di Campidozlio .               | 51           | Fontana di Campo Vaccino:      | 69            |
|                                        |              | •                              | Fore          |

|                                        |                 | · <b>45</b>                                      |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| o di Nerva.                            | 80              | Mante Aventino: 79.80.90                         |
| Di Trajano.                            | 8               | · Cavallo.                                       |
| immenso di satua di M. Agrippa         | 24              | Del Grano: 36                                    |
| ntespitio detto di Nerone.             | · 34<br>78      |                                                  |
| mrespieso aetto at Averone.            | 7.              |                                                  |
|                                        |                 | Tarpeio. 64.65                                   |
| , <b>G</b> .                           |                 | Muro di frammenti di flatue. 13                  |
|                                        | <u>ن</u>        | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          |
| Aio, e Lucio.                          | 10              | N ·                                              |
| T Galleria Farnese.                    | 13              |                                                  |
|                                        | . 105           | T Ave di marmo. 21                               |
| Di Mario Spiriti.                      | 42              | Aliaka                                           |
| De Medici . 43.4                       |                 |                                                  |
| and di Compiderio                      |                 | Aviso, & Levere.                                 |
| ganti di Campidoglio.                  | 44              |                                                  |
| Gio. Laterano.                         | 120             | •                                                |
| Della Malva.                           | 43<br>4.85      |                                                  |
| Giuliano.                              | 4. 8§           | Belischi di S. Gio. e del Popolo. 5              |
| regoriana Gappella: 3                  | 1. 98           | Ofa bumane. 112                                  |
| Gregorio.                              | 110             | •                                                |
|                                        | 4.49            | <b>D</b> .                                       |
|                                        |                 | •                                                |
| H                                      | • •             | D Alazzo di Capodiferro: 15                      |
|                                        |                 |                                                  |
| - T Onatio Muti 6 116                  | 710             | De Cefarini. 19 De Colonnessi a SS. Apostoli. 48 |
| Orațio Muti. 6. 116                    | _               | De Colonness a SS. Aposoli. 48                   |
| Horti di Salufio:                      | 20              | Farnese. 13. 14. 22. 23. 48. 104                 |
|                                        |                 | . Maggiore. 76.77                                |
| <b>1.</b>                              |                 | Della Valle. 58                                  |
| • •                                    | _               | De Vittori. 54                                   |
| T. Eone di basalto.                    | 25              | Pianta di Roma antica.                           |
| De Medici.                             | 75              |                                                  |
| Di Campidoglio.                        | 20              | Di Campidoglio. 18                               |
| E Cavallo di Campideglio.              | 70              | Di S. Luigi. 28                                  |
| Leons Strongi.                         | 46              |                                                  |
|                                        |                 | 50 · 60 ·                                        |
| S. Lorenzo fuori delle mura,           | , 14            | Di Pietra. 20                                    |
| E Damaso.                              | 30              | Della Rotonda . 34                               |
| In Pane, e Perna.                      | 8               | Di Sciarra. 27                                   |
| Lupa di bronzo.                        | 3               | Di Siena. 59                                     |
|                                        |                 | SS. Pietro, e Marcellino. 23.24                  |
| <b>M</b>                               |                 | .S. Pietro in Montorio. 56                       |
| •                                      |                 | In Vaticano. 62.63                               |
| Afforio, d sta Teverone:               | 69              | In Vincoli. 115                                  |
| S. Maria degl' Angeli.                 | 21              | Piedestalli con Trosei? 20                       |
| Dell'Anima.                            | 32              | Pigna di bronzo. 61                              |
| Liberatrice.                           | 3 <b>-</b><br>2 |                                                  |
|                                        | 6.86            |                                                  |
|                                        |                 | E Sepolero di Severo Alessandro. 35              |
| Della Navicella.                       | 119             | Di Navona.                                       |
| S. Maria Nuova.                        | 12.73           | Ponte Trionfale. 93                              |
| Della Consolatione.                    | <b>68</b>       | Porta S. Giovanni. 74                            |
| S. Martina .                           | <b>68</b>       | Latina. eg. 100                                  |
| Marte.                                 | 8               | Di S. Lorenzo. 14. 107                           |
| Macinelli.                             | 80              | Maggiore. 15                                     |
| Medaglie d'oro di Sant'Elena:          | 79              | Di S. Pencratio: 50                              |
| Monaci Olivetani.                      | 72              | Portese. 96.97                                   |
| ************************************** | ;               | Por                                              |
|                                        |                 |                                                  |